







# NOVISSIMA ICONOLOGIA

DEL SIG. CAVALIER.

CESARE RIPA

### 

DELLA NOVISSIMA

# ICONOLOGIA

#### DI CESARE RIPA PERVGINO

Caualier de SS. Mauritio, & Lazzaro.

PARTE PRIMA.

Nella quale si descriuono diuerse Imagini di Virtù, Vitij, Affetti, Passioni humane, Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prouincie d'Italia, Fiumi tutte le parti del Mondo, & altre infinite materie.

#### OPERA

Utile ad Oratori, Predicatori, Poeti, Pittori, Scultori, Disegnatori, & ad'ogni studioso.

Per inuentar Concetti, Emblemi, ed'Imprese,

Per diuisare qual si voglia apparato Nutiale, Funerale, Trionfale, Per rappresentar Poemi Drammatici, e per figurare co' suoi propris simboli ciò, che può cadere in pensiero humano.

#### AMPLIATA

In quest'ultima Editione non solo dallo stesso Auttore di Trecento, e cinquantadue Imagini, con molti discorsi pieni di varia eruditione, & con molti Indici copiosi,

Ma ancora arrichita d'altre Imagini, discorsi, & esquisita corretione dal Sig.



In PADOVA, Per Pietro Paolo Tozzi. 1625. Con licenZa de' Superiori. DELLA MOVISSIMA

DI CESARE KIPA PERVOINO

Canalier de SS Mannitio & Lazzaro.

PARTH PRIMA A.

Nella quil ell defeinere deneri. Lacciotti vica vinj Arien. In Mogliusman. Arth. Dilepha. Passer, Ellectur. Copy Cont. In mance de-

Ville and Orangri, Predicatori, Poeth, Pirtori, Sculsoni,

Ter in general Concerci . Sanblemi . c. Impri c.

For dimplare and fi evoglid appareiro Nutiale, Funerale, Trienfales Per rapsi clouter Poems Desomandels enci figurare co fuel proper simboli ció, che pud cadere in penlierahumeno.

Ma anconi estiblica d'ales I cargini, dificerti , Et efembre corretione cal Sign

(Sio Augusto Canalidi Romano.



In PADOVA, Per Pierro Paolo Tozzi. 1625. Can livent a de Superiera



### ALL'ILLVSTRISSIMO

SIG. E PATRON MIO COLENDISS.

JL SIGNOR

## GIOSEFFO PIGNATELLI





ta per la varietà di quella lettura, che in se

in se contiene, E se per auanti per l'vne, e per l'altra è stata così gradita, che sarà hora essendo ella ripercossa nel frontispicio dallo splendore del suo pregiato nome famoso, e chiaro si per esser V.S. Il-Iustrissima degno Cugino herede dell'Il-Instrissimo, & Reuerendissimo Sig. Cardinal Pignatelli di lodata, e felice memoria, si per le proprie rare qualità, & esquisite doti del nobilissimo animo suo, che la rendono amabile, & amirabile al paragone di qual si voglia Mecenate nella Romana Corte. Questa non più nuoua: mà nouissima Iconologia per esser ella più copiosa d'ogni altra spero sarà con lieto ciglio accolta, & cortesemente gradita dall'humanissima benignità sua, perche se bene il Donatore, che gl'e la presenta, e porge le è di lontano, & da lei non conosciuto, conobbe ella però il Cauagliere Cesare Ripa Autore di essa, che fia in Cielo, & conosce il Sig. Gio. Zaratino Castellini dal cui viuacissimo intelletto l'edificio di questo bel volume hà ri-

ceuu-

ceuuto più volte, e particolarmente in questa impressione non meno accrescimento, che ornamento notabile, verso li quali si come V.S. Illustriss e stata sempre gratiosa, così per mezzo delle virtù loro cerco con offerirle questo volume de componimenti conditi al commune gusto de studiosi, d'insinuarmi nella sua medesima buona gratia, alla quale con l'opera dedicando me stesso per minimo seruidore le bacio inchineuolmente le mani.

Della mia Libraria il primo dell'Anno

Santo 1625.

Di V. S. Illustris.

Humilissimo seruidore





# ICONOLOGIA

DEL CAVALIER CESARE RIPA Perugino.

#### PROEMIO

Nel quale si discorre genericamente di varie forme d'Imagini con le lor regole.



E Imagini fatte per significare vna diuersa cosa da quella, che si vede con l'occhio, non hanno altra più certa, ne più vniuersale regola, che l'imitatione delle memorie, che si trouano ne' Libri, nelle Medaglie, e ne' Marmi intagliate per industria de' Latini, & de' Greci, ò di quei più antichi, che surono inuentori di questo artistio. Però communemente pare, che chì s'assatica suori di questa imitatione, erri, ò per

ignoranza, ò per troppo presumere, le quali due macchie sono molto abborrite da quelli, che attendono con le propie fatiche all'acquisto di qualche lode. Per suggire adunque il sospetto di questa colpa, hò giudicata buona cosa, (hauendo io voluto di tutte queste Imagini sare vn sascio maggiore di quello, che si poteua raccorre dall'osseruationi delle cose più antiche. E però bisognando singerne molte, E molte prenderne delle moderne, e dichiarando verisimilmente ciascuna) trattare alcune cose intorno al modo di formare, e dichiarare i concetti simbolici, nel principio di quest'opera, la quale sorse con troppa diligenza di molti amici si sollecita, e si aspetta li quali sono io in principal chigo di contentare. Lasciando dunque da parte quell'Imagine, della quale si scrue l'Oratore, E della quale tratta Aristotele nel terzo libro della sua Rettorica, dirò solo di quella, che appartiene a' Dipintori, oucro a quelli, che per mezzo di colori, o d'altra cesa visibile possono rappresentare qualche cosa differente da sisa, E ha conscrinità con l'altra; perche, si come questa

persuade molte volte per mezzo dell'occhio, cosi quella per mezzo delle parole muoue la volontà; & perche anco questa guarda le metafore delle cose, che stanno fuori dell'huomo, & quelle, che con eso sono congiungenti, & che si dicono essentiali. Nel primo modo furono trattate da molti antichi, fingendo l'Imagini delle Deità, le quali non sono altro, che veli, ò vestimenti da tenere ricoperta quella parte di Filosofia, che riguarda la generatione. & la corruttione delle cose naturali, o la dispositione de' Cieli, o l'influenza delle stelle, o la fermezza della Terra, o altre simili cose, le quali con pa lungo studioritronarono per auanzare in que sta cognitione la Plebe, & accioche non equalmente i dotti, & l'ignoranti potessero intendere, & penetrare le cagioni delle cose, se le andauano copertamente communicando fraloro, & coperte ancora per mezzo di queste imagini, le lasciauano a' po-Steri, che doueuano agli aleri effere superiori di dignità, & di sapienza. Di qui è nata la moltitudine delle Fauole de gliantichi Scrittori, le quali hanno l'vtile della scienza per li dotti, & il dolce delle curiose narrationi per gl'ignoranti. Però molti ancora de gli huomini di gran conto hanno stimato loro degna fatica lo spiegare quelle cose, che trouauano in queste Fauole occultate, lasciandoci scritto, che per l'imagine di Saturno intendeu ano il Tempo, il quale a gli anni, a' mesi, ed a' giorni da, & toglie l'effere, come eso dinorana quei medesimi fanciulli, che erano suoi figliuoli. E per quella di Gioue fulminante, la parte del Cielo più pura, donde vengono quasi tutti gli effetti Meteorologici. Per l'Imagine ancora di Venere d'estrema bellezza, l'appetito della materia prima, come dicono i Filosofi, alla forma, che le dà il compimento. E che quelli, che credeuano il Mondo essere corpo mobile, ed ogni cosa succedere per lo predominio delle Stelle (secondo, che racconta nel Pimandro Mercurio Trismegisto) finsero Argo Pastorale, che conmolti occhi da tutte le bande riguardasse. Questo istesso mostrarono in Giunone, sos pesa in aria dalla mano di Gioue, come disse Homero, ed infinite altre imagini, le quali hanno già ripieni molti volumi, & Stancati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina, & disapienza. Il secondo modo delle Imagini abbraccia quelle cose che sono nell'huomo medesimo, o che hanno gran vicinanza con esso, come i concetti, & gli babiti, che da' concetti ne nascono, con la frequenza di molte attioni particolari; & concetti dimandiamo senza più sottile innestigatione, tutto quello, che può esser significato con le parole, il qual tutto vien commodamente in due parti diuiso.

L'una parte e; che afferma, o nega qualche cosa d'alcuno; l'altra, che no. Con quella formano l'artistio loro quelli, che compongono l'Imprese, nelle quali con pochi corpi, & poche parole un sol concetto s'accenna, & quelli ancora, che fanno gli Emblemi, oue maggior concetto con più quantità di parole, & di corpi si manisesta. Con questa poi i forma l'arte dell'altre Imagini, le quali appartengono al nostro discorso, per la conformità, che hanno con le definitioni, le quali solo abbracciano le virtà, ed i vità, o tutte quelle cose, che hanno conuenienza con questi, o con quelle, senza affermare, ò negare alcuna cosa, e per esere ò sole privationi, o habiti puri, si esprimono con la figura humana convenientemente. Percioche, si come l'huomo

thuomo tutto è particolare, quasi come la definitione è misura del definito, cosi medesimamente la forma accidentale, che apparisce esteriormente d'esso, può esser mi-sura accidentale delle qualità desinibili, qualunque si siano, o dell'anima nostra so-la, o ditutto il composto. Adunque rediamo, che Imagine non si può dimandare in proposito nostro quella, che non hà la forma dell'huomo, & che è imagine mala-mente distinta, quando il corpo principale non sà in qualche modo l'ossitio, che sà nella definitione il suo genere.

Nel numero dell'altre cose da anuertire sono tutte le parti essentiali della cosa

istessa; e di queste sarà necessario gnardar minutamente le dispositioni, e le qualità. Dispositione nella testa sarà la positura alta, o bassa, allegra, è malinconica, & diuerse altre passioni, che si scuoprono, come in Teatro nell'apparenza della faccia dell'huomo. Douerà ancora nelle braccia, nelle gambe ne' piedi, nelle treccie, ne' ve-ssiti, ed'in ogn'altra cosa notarsi la dispositione, ouero positione distinta, e regolata, la quale ciascuno potrà da se medesimo facilmente conoscere, senza che ne parliamo altramente, pigliandone essempio da' Romani antichi, che osservarono tali dispositioni, particolarmente nelle medaglie di Adriano Imperadore, l'allegrezza del Fo-polo sotto nome d'Hilarità publica sta figurata con le mani poste all'orecchie, il Voto publico con ambe lemanialzate al Cielo in atto di supplicare; veggonsi altre figure pur in medaglie con la mano alla bocca, altre sedono col capo appoggiato alla destra; altre stanno inginocchiate; altre in piedi; altre disposte a caminare; altre con un piede alzato, e con altre varie dispositioni descritte da Adolfo Occone.

Le qualità poi saranno, l'essere bianca, o nera; proportionata, o sproportionata, grassa, o magra, giouane, o vecchia, o simili cose, che non facilmente si possono se-parare dalla cosa, nella quale sono sondate, auuertendo, che tutte queste parti facciano insieme vn'armonia talmente concorde, che nel dichiararla renda sodisfattione il conoscere le conformit à delle cose; ed il buon giuditio di colui, che l'ha sapute ordinare insieme in modo, che ne risulti vna cosa sola, ma perfetta, & diletteuole.

te ordinare insieme in modo, che ne risulti vna cosa sola, ma perfetta, Saitetteuole. Tali sono quasi vniuer salmente tutte quelle de gli Antichi, Squelle ancora de' Moderni che non si gouernanoa caso. E perche la Fisonomia, ed i colori sono considerati dagli Antichi, si potrà ciascuno guidare in ciò conforme all'austorita di Aristotele, il quale si deue credere, secondo l'opinione de' Dotti, che supplisca solo in ciò, come nel resto a quel, che molti ne dicono: e spesso lasciaremo di duhiararle, bastando dire vna, o due volte frà tante cose poste insieme quello, che, se sossi ricorrere ad Alessandro d'Alessandro nel libro 2. a cap. 19. oue in dotta compendio esse manifesta molti simbole con sue dichiarationi attivente de tutte le marche de la compendio egli manifesta molti simboli con sue dichiarationi attinenti à tutte le membrase lovo colori .

La definitione scritta, benche si faccia di poche parole, e di poche parole par, che debbia esser questa in pittura ad imitatione di quella; non è però male l'osseruatione di molte cose proposte, accioche dalle molte si possano eleggere le poche, che sanno più a proposito, o tutte insieme facciano una compositione, che sia più simile alla

cescrittione, che adoperanogli Oratori, ed'i Poeti, che alla propria disinimone de' Dialettici. Il che sorse tanto più conueniente vien satto, quanto nel resto per se stessa la Pittura più si consà con queste arti più sacili, & diletteuoli, che con questa più occulta, & più difficile. Chiara cosa è, che delle antiche se ne vedono, e dell'una, e

dell'altra maniera molto belle, e molto giuditiosamente composte.

Hora vedendosi, che questa sorte d'Imagini si riduce facilmente alla similitudine della desinitione, diremo, che sì di queste, come di quelle, quattro sono i capiso le cagioni principali, dalle quali si può pigliare l'ordine di sormarle, & sì dimandano con nomi vsitati nelle Scuole, di Materia, Essiciente, Forma, Fine, dalla diversità de' quali capi nasce la diversità, che tengono gli Auttori molte volte in desinire vna medesima cosa, ela diversità medesimamente di molte Imagini fatte per significare vna cosa sola. Il che ciascuno per se stesso potrànotare in queste istesse, che noi habbiamo da diversi Antichi principalmente raccolte, e tutte quattro adoperate insieme per mostrare vna sola cosa, se bene si trovano in alcuni luoghi, con tutto ciò, douendosi haver riguardo principalmente ad'insegnare cosaocculta con modo non ordivio, per dilettare con l'ingegnosa inventione, è lodevole farlo con vna sola, per non generare oscurità, e fastidio in ordinare, spiegare, & mandare a memoria le molte.

Nelle cose adunque, nelle quali si possa dimostrare l'oltima differenza, se alcuna se ne troua, questa sola basta per fare l'imagine lodenole, & di somma perfettione, in mancanza della quale, ch'è vnita sempre con la cosa medesima, ne si discerne, si adoperano le generali, come sono queste, che poste insieme mostrano quello istesso, che

conterebbe essa sola.

Dapoi, quando sappiamo per questa strada distintamente le qualità, le cagioni, le proprietà, & gli accidenti d'una cosa definibile, accioche se ne faccia l'imagine, bisogna cercare la similitudine, come habbiamo detto nelle cose materiali, la quale terrà in luogo delle parole dell'Imagine, o desinitione de Rettori, di quelle, che consistono nell'egual proportione, che hanno due cose distinte fra se stesse av una sola diversa da ambedue, prendendo si quella, che è meno; come, se, per similitudine di fortezza si dipinge la Colonna, perche ne gl'edificii sostiene tutti i sassi, e tutto l'edificio, che le stà sopra, senza mouersi, o vacillare, dicendo, che tale è la surtezza nell huomo, per sostenere la gravezza di tutti i fassidi, & di tutte le difficoltà, che gli vengono addosso per similitudine della Rettorica la Spada, e lo Scudo; perche, come con questi instrumenti il Soldato difende la vita propria, & offende l'altrui, così il Rettore, e l'Oratore, co' suoi argomenti, overo entimemi mantiene le cose fauorevoli, & ribat te indietro le contrarie.

Serue ancora, oltre à questa, vn'altra forte di similitudine, che è quando due cose distinte conuengono in vna sola differente da esse; come, se, per notare la magnanimità, prendessimo il Leone, nel quale essa in gran parte si scuopre; il qual modo è meno lodeuole, ma più vsato per la maggior facilità della inuentione, & della dichiaratione; & sono queste due sorti di similitudine il neruo, & la forza della ima-

gine ben formata, senza le quali, come essa non hà molta difficoltà, cosi rimane insi-

pida, & sciocca .

Ciò non è annertito molto da alcuni moderni, i quali rappresentano gli effetti contingenti, per mostrare l'essentiali qualità: come fanno, dipingendo per la Disperatione vnu, che s'appica per la gola, per l'Amicilia due persone, che si abbracciano: o simili cose di peco ingegno, & di poca lode. Eben vero, come ho detto, che quelli accidenti, che seguitano necessariamente la cosa significata nell'Imagine , sarà lode, porli in alcuni luoghi distinti, & nudi, come in particolare quelli, che appartengono alla fisonomia, ed all'habitudine del corpo, che danno inditio del predominio, che hanno le prime qualità nella compositione dell'huomo, le quali dispongono gliaccidenti esteriori d'esso, & lo inclinano alle dette passioni, à a quelle, che hanno con esse conformità. Come, se douendo dipingere la Malinconia, il Pensiero, la Penitenza, ed'altre simili, sarà ben fatto il viso asciutto, macilento, le chiome rabbuffate, la barba incolta, & le carni non molto giouenili; ma bella, lasciua, frescasrubi conda, & ridente. Si douerà fare, il Piacere, il Diletto, l'Allegrezza, ed ogn'altra cosa simile d queste, & se bene tal cognitione non hà molto luogo nella numeratione de simili, nondimeno è vsata assai, & questa regola de gli accidenti, & de gli effetti già detti, non sempre seguitard; como nel dipingere la Bellezza, la quale è vna cosa fuori della compreensione de' predicabili, & se bene nell'huomo è una proportione di linee, & di colori, non è per questo ben espresa l'imagine, che sia souerchiamente bella, & proportionata: perche farebbe undichiarare idem per idem, ouero più tosto vna cosa incognita con vn'altra meno conosciuta, & quasi vn volere con na candela far vedere distintamente il Sole, & non bauerebbe la similitudine, che è l'anima; ne potrebbe dilettare, per non bauere varietà in proposito di tanto momento: il che principalmente si guarda.

Però noi l'habbiamo dipinta à suo luogo col capo fra le nuuole, & con altre conuenienti particolarità. Per hauere poi le similitudini, atte, & conueneuoli in ogni proposito, è bene d'auuertire quel che auuertiscono i Rettori, cioè, che per le cose conoscibili si cercano cose alte, per le lodabili, splendide, per le vituperabili, vili, per le commendabili, magnisiche. Dalle quali cose sentirà ciascuno germogliare tanta qua tità di concetti nell'ingegno suo se, non è più che sterile; che per se stesso con una cosa, che si proponya, sarà bastante à dare gusto, & sodisfattione all'appetito di molti, & diuersi suggni, dipingendone l'imagine in diuerse maniere, & sempre bene.

Nè io oltre a questi auuertimenti, li quali si potrebbono veramente spiegare con assai maggior diligenza, sò vederne quasi alcuno altro degno di scriuersi, per cognitione di queste Imagini, le quali sono in vero ammaestramento nato prima dall'abbondanza della dottrina Egittiaca, come sa testimonio Cornelio Tacito, poi ribellito, ed acconcio col tempo, come racconta Giouanni Gorocopio ne' suoi Geroglischi; talmente, che potremo questa cognitione assimigliarla ad vna persona sapiente, ma versata nelle solitudini, & nuda per molti anni, la quale per andare doue è la conuersatione si riueste, accioche gl'altri allettati dalla vaghezza esteriore del corpo,

che è l'imagine, desiderino d'intendere minutamente quelle qualità, che danno splendidezza all'anima, che è la cosa significata. Es solo era mentre staua nelle solitudini accarezzato da pochi stranieri. E solo si legge che Pittagora, per vero desiderio di sapienza penetrasse in Egitto con grandissima fatica, que apprese i secreti delle co-se, che occultauano in questi Enigmi, e però tornato à casa carico d'anni, e di sapienza, meritò che doppò morte della sua casa si facesse vn Tempio, consacrato al merito del suo sapere.

Trouasi ancora, che Platone gran parte della sua Dottrina cauò suori delle sue secretezze, nelle quali ancora i santi Profeti l'ascosero. E Christo, che su l'adempimento delle Profetie, occultò gran parte de' secreti diuini sotto l'oscurità delle sue

parabole.

Fù adunque la sapienza de gli Egittij come huomo horrido, e mal vestito adornato dal tempo per confeglio dell'esperienza, che mostraua esser mal celar gl'indicij de' luoghi, ne' quali sono i Tesori, accioche tutte affaticandosi arrinino per questo mezzo a qualche grado di felicità. Questo vestire fù il comporre i corpi dell'imagini distinte di colori alle proportioni di molte varietà con belle attitudini, & con esquisita delicatura, e dell'altre, & delle cose istesse, dalle quali non è alcuno, che alla primavista non si senta muouere vn certo desideriod'inuestigare à che fine sieno con tale dispositionesed'ordini rappresentate. Questa curiosità viene ancora accresciuta dal vedere i nomi delle cose sottoscritte all'istesse imagini. E mi par cosa da osservarsi il sottoscriuer i nomi, eccetto quando deuono essere in forma d'Enigma; perche senza la cognitione del nome non si può penetrare alla cognitione della cosa significata, se non sono Imagini triuiali, che per l'oso alla prima vista da tutti ordinariamente si riconoscono; s'appoggia il mio parere al costume de gli Antichi, i quali nelle medaglie loro imprimeuano anco i nomi delle Imagini rappresentate, onde leggiamo in esse, Abundantia, Concordia, Fortitudo, Felicitas, Pax, Prouidentia, Pietas, Salus, Securitas, Victoria, Virtus, e mille altri nomi intorno alle loro figure .

E questo è quanto mi è paruto conueneuole scriuere per sodisfattione de benigni Lettori. Nel che come in tutto il resto dell'opera, se l'ignoranza si tira addosso qualche biasimo hauerò caro che venga sgrauato dalla diligenza loro. Restando solo che si come io hò ciò scritto per gloria di Dio, & vtilità vostra, così vene vagliate per il medesimo sine, essendo che ingrato, e vitioso animo sarebbe quello che non risseri-

ca a Dio tutto ciò che per mezzo di seconda causa l'istesso gli propone.

#### TAVOLA PRIMA

#### Dell'Imagini principali contenute in tutta l'Opera.

| 21.                       |      |                       |        |                     |        |
|---------------------------|------|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| A Bondanza a sai          | t. I | Ardire Magnanimo,     | 32-    | C                   |        |
| Marittima .               | 2    | generofo              | 45     | Alamità o miseri    | 2 82   |
| Academia                  | 2    | Vltimo, e necessa     | rio 45 | Calunnia            | 83     |
| Actidia                   | 6    | Aritmetica            | 46     | Capritio            | 8 3    |
| Acquisto cattino          | 7    | Aristocratia          | 47     | Carri de Pianetti   |        |
| Accutezza d'ingegno       | 7.   | Armonia               | 48     | Carro della Luna    | 84     |
| Adolescenza               | 7    | Arme                  | 49     | Di Mercurio         | 85     |
| Adottione                 | 8    | Arroganza             | 49     | Di Venere           | 85     |
| Adulatione                | 12   | Arte                  | 50     | Del Sole            | 86     |
| Adulterio                 | 13   | Artificio             | 52     | Di Marte            | 86     |
| Affabilità                | 14   | Astinenza             | 53     | Di Gioue            | 87     |
| Affanno                   | 14   | Affiduità             | 54     | Di Satturno         | 87     |
| Agilità                   | IS   | Aftrologia            | 54     | Di Mimerua          | 87     |
| Agricoltura               | 16   | Astronomia            | 55     | Di Plutone          | 83     |
| Aiuto                     | 17   | Astutia inganneuole   | 55     | De quattro Elementi |        |
| Allegrezza                | 18   | Attione virtuosa      | 56     | Del Fuoco           | 89     |
| Alterezza in persona nata | a    | Auaritia              | 57     | Dell'Aria           | 89     |
| pouera ciuile .           | 20   | Audatia               | 60     | Dell'Acqua          | 90     |
| Altimetria                | 22   | Augurio buono         | 65     | Della Terra         | 90     |
| Amaritudine               | 23   | Cattino               | 60     | Della Notte         | 91     |
| Ambitione                 | 24   | Aurora                | 61     | Di Bacco            | 91     |
| Ampiezza della gloria     | 25   | Auttorità è Potestà   | 61     | Dell'Aurora         | 91     |
| Amicitia                  | 25   |                       |        | Del giorno natur    | ale 92 |
| Amaestramento             | 27   |                       |        | Artificiale         | 92     |
| Amor di virtù             | 28   | В                     |        | Dell'Anno           | 92     |
| Verso Dio                 | 28   |                       |        | Di Cerrere          | 92     |
| Del Proffimo              | 28   | Bellezza              | 63     | Dell'Oceano         | 94     |
| Di se stesso              | 29   | D Bellezza            | 68     | D'Amore             | 92     |
| Secondo Seneca            | 3 I  | Feminile              | 69     | Della Castità       | 93     |
| Domato                    | 32   | Beneuolenza, ò affet  | tio-   | Della Morre         | 93     |
| Di fama                   | 3 3  | ne                    | 70     | Della Fama          | 93     |
| Della Patria              | 34   | O vnione Matrimoni    | aleni  | Del Tempo           | × 1    |
| Anno                      | 38   | Beneffitio            | 74     | Della Dininità      | 23     |
| Anima ragioneuole Bea     |      | Benignità             | 75     | Carestia            | 03     |
| ta                        | 39   | Nell'Illustrifs. & Ec | cel-   | Carità              | 0.1    |
| Dannata                   | 39   | lentis. Marcheilin    | فها،   | Castità             | 26     |
| Animo piaceuole tratta-   |      | Saluiati              | 77     | Matrimoniale        | 97     |
| bile,& amoreuole          | 41   | Biasimo vitioso       | 80     | Castigo             | 98     |
| Appetito                  | 41   | Bontà                 | 80     | Cecità della mente  | 99     |
| Apprenfiua                | 42   | Bugia                 | 81     | Cellerità           | 100    |
| Architetura               | 43   | Buio                  | 82     | Chiarezza           | LOI    |
| Millitare                 | 43   |                       |        | Cicle               | ici    |
|                           |      |                       |        | (                   | Cle    |

#### Tauola Prima

| C1-marie                            | 4     | CoCcionno                          |     | Di sestesso I               | 186    |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| Clemenza                            | 102   | Cofeienza<br>Cortelia              | 140 | Dottrina                    | 190    |
| Cognitione                          | 103   |                                    | 141 | Dubbio                      | 191    |
| Combatimento della                  |       | Costanza                           |     | Dubbio                      | 191    |
| gione con l'appetit                 |       | Crapula<br>Crepusculo della matin  | 142 | É                           |        |
| Comedia                             | 104   | Della sera                         |     | 14                          |        |
| Commertio della vit                 |       | Credito                            | 144 | Conomia                     | 191    |
| humana<br>Comodia Vesshia           | 105   |                                    | 145 | Edifitio d sito             | 192    |
| Comedia Vecchia                     | 106   | Crudeltà                           | 146 | Educatione                  | 192    |
| Compassione                         | 107   | Curiofi m                          | 147 | Elemofina                   | 193    |
| Computatione                        | 108   | Custodia                           | 147 |                             | 94 195 |
| Complessioni Collerico per il fuoco | 100   | Cuitouia                           | 148 | 196 197                     | 77 -73 |
|                                     | -     | D                                  |     | Fuoco                       | 194    |
| Sanguigno per l'aria                | 110   | D                                  |     | 195 196 196                 | -7-    |
| Flegmatico per l'acqu               |       | Anno                               | *   | Aria 194 196 196            |        |
| Malencolico per la ter<br>Concordia |       | Dappocaggine Dappocaggine          | 148 | Acqua 19419619              |        |
| Matitale                            | 113   | Datio                              | 148 | Terra 194 195 19            |        |
| Militare                            | 114   | Debito                             | 149 | Eletione Eletione           |        |
| Di Pace                             | 115   | Decoro                             | ISI | Eloquenza                   | 198    |
|                                     | 115   | Democratia                         | 152 | - '                         | 199    |
| Insuperabile                        | 115   | Delitioso                          | 162 | Emulatione                  |        |
| Confirmatione Dell'Amigicia         | 115   | Derifione                          | 163 | Equità                      | 203    |
| Dell'Amicitia                       | 116   | Desiderio verso Dio                | 163 | Equalità                    | 203    |
| Confessione Sacramer                |       | Desiderio Veno Dio                 | 163 | Equinotio della Prin        |        |
| Confilence                          | 117   | Detrattione                        | 164 | Dell'Autuno                 | 203    |
| Confidenza                          | 118   | Dialetica                          | 164 | Errore                      | 204    |
| Confusione della a                  | 118   |                                    | 166 | Esperientia .               | 205    |
| Congiuntione delle c                |       | Diffesa contra nemici N            |     | Esfercitio                  | 205    |
| humane con le Di                    |       | lefici, & Venefici                 | 167 | Efilio                      | 207    |
| ne Conformation                     | 120   | Diffesa contra pericoli            |     |                             | 109    |
| Confernatione                       | 120   | Digestione                         | 169 | Età in generale<br>Dell'Oro | 210    |
| Confideratione                      | I 2 I | Digiuno<br>Dignità                 | 169 |                             | 213    |
| Configlio                           | YZI   | Diletto                            | 171 | Dell'argento<br>Del Rame    | 213    |
| Confuetudine                        | 125   |                                    | 172 | Del Ferro                   | 214    |
| Contagione                          | 127   | Diligenza<br>Discordia             | 176 | Del Bronzo                  | 214    |
| Contento                            | 129   | Diferetione                        | 178 | Eternità                    | 215    |
| Continenza                          | 130   | Diffegno                           | 130 | Etica                       | 217    |
| Militare                            | 130   |                                    | 181 | Euento buono                | 218    |
| _ , ,                               | 130   | Della Vittù                        |     | Lucito buono                | -10    |
| Contrarietà Contrafto               | 130   |                                    | 182 | F                           |        |
| Contritione                         | 131   | Distrutione de i piacer            | 182 | 1                           |        |
| Conue: satione                      | IRI   |                                    |     | L'Allità d'amore d          | 21198  |
| Conversione                         | 152   | Disperatione                       | 183 |                             | 218    |
|                                     | 134   | Distinctione del bene, e d<br>Male |     | Inganno<br>Fama             | 218    |
| Condoctio                           | 135   |                                    | 183 | Buona                       | 219    |
| Cordoglio                           | 135   | Dininità<br>Divinatione            | 184 | Cattiu <b>a</b>             |        |
| Correttione                         | 135   | Diminatione                        | 185 | Chiara                      | 219    |
| Corografia                          | 136   | Dinotione                          | 185 | Fame                        | 219    |
| Corpo humano                        | 137   | Docilità<br>Doloro                 |     | Fatica .                    | 220    |
| Coruteila ne giudici                | 138   |                                    | 187 | Estiva                      | 220    |
| Colmografia                         | 138   | Dolore di Zeufi                    | 187 | _                           |        |
| Corte                               | 139   | Dominio                            | 109 | Fato                        | 22I    |
|                                     |       |                                    |     | Fat                         | 1010   |

#### Dell'Imagini principali.

| Tation 0              | 221   | Forze                   |      | Canana Jalla Banul                 |       |
|-----------------------|-------|-------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Fauore<br>Febre       | 222   | D'amore                 | 258  | Gouerno della Repub.<br>Grammatica |       |
| Fecondità             | 124   | Forza minore da mag     | rior |                                    | 284   |
| Fede Christiana Cath  |       | forza superata          | 218  | Grandezza, e robuste<br>d'animo    |       |
| Christiana Cath       | 227   | Forza alla giustinia so |      | Gratia                             | 284   |
| Catholica             | 228   | · posta                 |      | Diuina                             | 284   |
| Nell'amicitia         | 229   | Forza sottoposta all'   | 259  | Di Dio                             | 285   |
| Maritale Milia        | -     | quenza                  | 259  | Gratie                             | 286   |
| Fede                  | 229   | Fragilità               | 259  | Gratitudine                        | 286   |
| Fedeltà               | ,     | Humana                  | 260  | Granità                            | 286   |
| Felicità publica      | 231   | Fraude                  | 261  | Grassezza                          | . 187 |
| Eterna                | 232   | Fuga                    | 261  | Guardia                            | 287   |
| Breue                 | 232   | Fuga popolare           | 261  | Guerra                             | 288   |
| Ferocità              | -     | Fugacità mondana        | 261  | Guida sicura d'honori              | 188   |
| Fermezza              | 234   | Furie                   | 262  | Gaida nedia d nonori               | 200   |
| Nell'oratione         |       | Furore                  | 263  | Н                                  |       |
| Fermezza d'amore      | 234   | Rabia                   | 263  | 11                                 |       |
| Filosofia secondo Bo  |       | Superbo, & indo         |      | T TErefia                          | 289   |
| 234244                | CUO   | to                      | 263  | Hidrografia                        | 290   |
| FIVMI                 |       | Poctico                 | 264  | Hippocrifia                        | 290   |
| Teuere                | 246   | Implacabile             | 269  | Homicidio                          | 292   |
| Arno                  | 246   | Furto                   | 265  | Honestà                            | 292   |
| Pò                    | 246   |                         | 20)  | Honore                             | 292   |
| Adige                 | . 247 | G                       |      | Horografia                         | 293   |
| Nilo                  | 247   | 9                       |      | Hore del giorno                    | 294   |
| Tigre                 | 247   | Aglia rdezza            | 267  | Hora prima                         | 295   |
| Danubio               | 248   | Gelofia                 | 267  | Hora 2 3.4.                        | 296   |
| Acheloo               | 248   | Generofità              | 268  | Hora 5 6.7.                        | 297   |
| Acia                  | 248   | all'Altezza di Sauc     |      | Hora 8. 9. 10 11. 12.              | 298   |
| Acheronte             | 248   | Genio buono             | 271  | Hore della Notte p.                | 298   |
| Cocito                | 248   | Cattino                 | 271  | 2.3.4.5.                           | 299   |
| Stigie.               | 248   | Figurato dalli A        | ,    | Hora 6. 7. 8. 9. 10. 11            | -     |
| Flegeronte            | .248  | chi                     | 271  | Hora 12                            | 301   |
| Indo                  | 248   | Geometria               | 274  | Hospitalità                        | 301   |
| Gange                 | 249   | Geografia               | 274  | Humiltà                            | 302   |
| Nigeta Mil            |       | Giorno naturale         | 275  | Humanità                           | 374   |
| Fine                  | 249   | arrificiale             | 275  | Historia                           | 304   |
| Flagello di Dio       | 252   | Giouentu                | 275  | 227110210                          | 2 - 1 |
| Fortezza              | 253   | Giuditio                | 276  | I                                  |       |
| Congionta con la pru  |       | Indirio d'amore         | 276  |                                    |       |
| za dell'animo         | 255   | Giusto                  | 277  | TAttantia                          | 406   |
| Congio nta con la ger |       | Giudice                 | 277  | Idolatria                          | 306   |
| sità d'animo          | 255   | Ginoco dell'antico      | 278  | lgnoranza                          | 307   |
| Fortuna               | 255   | Giurisditione           | 278  | In vn ricco                        | 307   |
| Buona                 | 256   | Giustitia               | 278  | Di tutte le cose                   | 307   |
| Infelice              | 256   | Diuina                  | 279  | Immaginatione                      | 308   |
| Gionenole ad amo      | -     | Retta                   | 180  | Immitatione                        | 309   |
| Pacifica              | 256   | Rigorofa                | 280  | Immortalità                        | 310   |
| Aurea .               | 257   | Gloria de Prencipi      | 280  | Immutatione                        | 310   |
| Forza d'amore fi in a |       | Vsque à c.              | 282  | Impassibilità                      | 310   |
| . come in terra       | 257   | Gola                    | 283  | Imperferione                       | 310   |
|                       | ,,    |                         | ,    | B Im                               |       |
|                       |       |                         |      |                                    |       |

#### Tauola Prima

| Impietà, e violenza 31       | 0   | Vincitrice           | 344   |                        | 40I |
|------------------------------|-----|----------------------|-------|------------------------|-----|
| Soggetta alla Giu-           |     | Felice, e rinascente | 344   | Loquacità              | 402 |
|                              | II  | Riforgente           | 344   | Longanimità            | 403 |
| Impeto 31                    | II  | Roma eterna          | 345   | Lufluria               | 403 |
| Inclinationc 31              | 1 2 | Di Theodoro Imperat. | 35I   |                        |     |
| Inconfideratione 31          | 1 3 | Santa                | 352   | M ·                    |     |
| Incoffanza 31                | 13  | Liguria              | 355   |                        |     |
|                              | 14  | Tolcana              | 357   | Achine del Modo        |     |
| -                            | 14  | Vmbria               | 358   | Maestà Regia           | 405 |
|                              | 15  | Latio ' ''''         | 36I   |                        | 405 |
|                              | 16  | 4 🔾                  | 362   | Magnificen za          |     |
|                              | 17  | Terra di lauoro      | 363   | Maledicenza            | 406 |
|                              | 17  | - Calabria           | 365   | Maleuolenza            | 406 |
| Infortunio 31                | 17  | Pugliator material   | 366   | Malignità              | 406 |
| _ 0 0                        | 18  | Abbruzzo             | 366   | Malinconia             |     |
| _ 0, ,                       | 19  | Marca                | 368   | Mansuetudine           | 408 |
|                              | 19  | Romagna              | 370   | Marauiglia             | 7.0 |
|                              | 19  | Lombardia            | 37I   | Martirio               | 408 |
|                              | 20  | Marca Tuiuigiana     |       | Matrimonio             | 408 |
|                              | 2 I | Friuli 9 200         | 376   | Matematica             | 410 |
| 67                           | 22  | Corfica              | 377   | Meditatione            | 411 |
|                              | 22  | - Sardegna           | 378   | Spirituale             | 412 |
| Innimicitia mortale 32       | 23  | Sicilia              | 380   | Della morte            | 412 |
| Iniquità 3:                  | 74  | Idea                 | 382   | Medicina -             | 413 |
| Inquietudine 3:              | 24  | Iconografia          | 386   | Mediocrità             | 414 |
| d'animo 3                    | 24  | Inspiratione         | 387   | Memoria                | 414 |
| Innocenza 3:                 | 24  |                      | .7    | Grata de benefici      |     |
| ò purità 32                  | 2 4 | L                    |       | ricenuti               | 415 |
| Inobedienza 3:               | 25  |                      |       | Mérito                 | 417 |
|                              | 25  | L'Ascitudine, o la   | 383   | Mefi                   |     |
| Instabilità ò inconstanza    |     | Lascitudine, o la    | 11.   | Marzo Aprile           | 418 |
|                              | 25  | guidezza estina      | 387   | Maggio Guigno Lugli    |     |
|                              | 26  | Lealtà               | 388   | Agosto                 | 419 |
|                              | 26  | Legge                | 389   | Settembre Ottobre No   |     |
|                              | 28  | Della gratia         | 389   | uembre Decembre        |     |
|                              | 29  | Del timore           | 389   | Genaro Febraro         | 421 |
| Introposità, e costanza 3;   | 30  | Ciuile               | 389   | Mesi secondo l'Agric   | ol- |
|                              | 5 I | Canonica             | 389   | المنتل ۱۱۱۲            |     |
| Inde agatione 3:             | 3 I | Lega                 | 390   |                        | 421 |
|                              | 3.2 | Legge naturale       | 3 4 I | Febraro Marzo Aprile   |     |
|                              | 32  | Nuoua                | 392   | Maggio Giugno Lu       |     |
| Intercatione 3.              | 33  | Vecchia              | 393   | glio Agosto            |     |
| Interesse proprio.           | 34  | Leggierezza          | 393   | Settembre Ottobre No   |     |
|                              | 35  | Lettere              | 394   | nembre Decembre        |     |
| Irressolutione 3             | 36  | Liberalità           | 394   | Mesi dipinti da Eustac | hio |
|                              | 37  | Libero arbitrio      | 396   | Filosofo.              |     |
| Italia con sue Prouincie,    |     | Libertà              | 397   | Marzo Aprile Maggio    | 423 |
| & pairi delle Hole 3;        | 37  | Libidine             | 397   | Giugno Luglio Agosto   |     |
| Italia del Sig. Castellini3; | 39  | Licenza :            | 398   | Settembre Ottobre      |     |
| Italia e Roma 3.             | 12  | Lite                 | 399   | Nouembre Decemb        |     |
| Roma vatoriofa 34            | 13  | Lode .               | 7.99  | Gennaro, e Febraro     |     |
|                              |     |                      |       | M                      | eli |

#### Dell'Imagini principali.

| Mesi in generale     | 425  | Ninfe dell'Aria         |         | Pena                     | 162        |
|----------------------|------|-------------------------|---------|--------------------------|------------|
| Metafifica           | 425  | Iride                   | 462     | Penitenza                | 503        |
| Minaccie             | 425  | Serenità del giorno     | DELF TO | Penfiero                 | 504        |
| Miferia mondana      | 426  | Ninfa dell'aria         | 462,    |                          | 202        |
| Misericordia         | 426  | Serenità della notte    | 462     | Perdono                  | 507        |
| Misura               | 427  | Pioggia ninfa dell'aria | 1.462   |                          | 505        |
| Modestia             | 434  | Rugiada ninfa dell'ari  | a 462   | Perfettione .            | 507        |
| Mondo                | 436  | Cometa ninfa dell'aria  | 162     | Perfidia                 | 108        |
| Europa               | 437  | Nobiltà                 | 463     | - 0                      | 508        |
| Afia                 | 440  | Nocumento and A         |         | - 4                      | 108        |
| Africa               | 441  | d'ogni cosa             | 464     | - 0 0                    | 508        |
| America              | 442  | Notte                   | 465     | Pertinacia               | 510        |
| Morte 372.           | 443  |                         | T > )   | Perturbatione            | -          |
| Mostri               | *443 | 0                       |         | Peste .                  | 510        |
| Scilla )             |      | 0                       |         | Phifica                  | 510        |
| Carridi 7            |      | Bedienza                | 4/8     |                          | SIE        |
|                      |      |                         | 468     |                          | SIE        |
| Chimera_s<br>Griffo  | 445  | Obligo Verso Dio        | 469     | Honesto                  | 213        |
|                      |      | Obligo                  | 469     | Vano                     | 513        |
| Shinge ?             |      | Oblinione               | 469     | Pietà                    | 514        |
| Atpie 7              |      | D'amore                 | 474     | de figliuoli verso il Pa | -5         |
| Hidra                | 446  | Verso li figliuoli      | 475     | dre                      | 515        |
| Corbero 3            |      | Occasione               | 476     |                          | 516        |
| Mulica               | 446  | Odio capitale           | 47.6    | Pittura                  | 51.6       |
| M V S E              | 447  | Offerta, ò oblatione    | 477     | Planimetria              | SIS        |
| Clio 7               |      | Offesa                  | 477     | Poesia                   | 518        |
| Euterpe              | 448  | Opera vana              | 478     | Poema Lirico             | 520        |
| Talia )              |      | Operatione              | 479     | Heroico 7                |            |
| Melpomene 1          |      | perfetta                | 479     | Paftorale >              | 523.       |
| Polinnia )           |      | Opinione                | 480     | : ¡Satinico              | J -        |
| Eraro ?              | ,    | Opulenza                | .480    | D 11.                    | <b>120</b> |
| Terpficore >         | 4494 | Oratione                | 481     | en 1                     | 520        |
| Vrania               |      | Vsq; adc.               | 483     | In vn di bello inge      |            |
| Galliore 5           |      | Ordine dritto, e giusto |         |                          | 12I        |
| Maluagità            | 451  | Origine d'amore         | 48.5    | 90                       | 522        |
| Mecanica             | 453  | Víg; ad c.              | 491     | Precedenza, e preminer   | 3 2 2      |
| Mezo                 | 453  | Offequio                | 49 I    |                          |            |
| Monarchia mondana    | 456  | Ostinatione             | 492     | D. 10'.                  | 524        |
| allowed and allowed  | 7)0  | Otio                    | 492     | Daniel I                 | 525        |
| N                    |      |                         | 47~     | I TO:                    | 525        |
|                      |      | P                       |         | D1                       | 525        |
| Nauigatione          | 458  | r                       |         | D                        | 526.       |
| Name Can             | 458  | T 1                     |         | D., 11                   | 527        |
| Neccessità           | 459  |                         | 493     | D . W.                   | 528        |
| Negligenza           | 460  | Parfimonia              | 296     |                          | 528        |
| Ninfe in commune     | 460  | Partialità              | 497     | Principio                | 529        |
| Hinnedi, & Napee     | 460  | Passion d'amore         | 497     |                          | 532        |
| Driade, & Hamadriad  |      | Patienza                | 499     |                          | 532        |
| Ninfe di Diana       | 460  | Paura                   | 499     | Promissione              | 532        |
| Taidi Ninfe de fiumi | 461  | Pazzia                  | 500     |                          | 532        |
| Mare                 | 461  | Peccato                 | 502     | Prosperità di vita       | 532        |
| Theti Ninfedi mare   | 461  | Pecunia                 | 502     | TO C .                   | 534        |
| Galatea              | 46I  | Pelegrinaggio           | 502     | D                        | 535        |
|                      |      |                         |         | c 2 Piu                  |            |
|                      |      |                         |         |                          |            |

#### Tauola Prima

| Prudenza               | 536   | S                        |      | Solftio Eftino         | 620   |
|------------------------|-------|--------------------------|------|------------------------|-------|
| Pudicicia              | 538   |                          |      | Hyemale                | 612   |
| Pucritia               | 540   | CAlubrità, ò purità d    | 'a-  | Sonno                  | 623   |
| Punitione              | 540   | O ria                    | 576  | Sorte                  | 623   |
| Purgatione dell'aria   | 541   | Salute                   | 577  | Sofpiri                | 624   |
| di peccati             | 541   | Saluezza                 | 578  | Sospitioni             | 627   |
| Purità                 | 542   | Sanità                   | 579  | Sostanza               | 628   |
|                        |       | Santità                  | 579  | Sottilità              | 628   |
| Q                      |       | Sapienza                 | 580  | Spauento               | 628   |
|                        |       | Humana                   | 582  | Speranza               | 629   |
| Verella à Dio 54       | 5 546 | Vera                     | 582  | delle fatiche          | 63 I  |
| 2                      |       | Diuina                   | 582  | Diuina, e certa        | 63 I  |
| Quiete                 | 546   | Sacrilegio               | 585  | Fallace                | 6.3 1 |
| A                      |       | Scandolo                 | 587  | Spia                   | 632   |
| R                      |       | Sceleratezza, ò vitio    | 583. | Splendore del nome     | 635   |
|                        |       | Scientia                 | 288  | Stabilità              | 637   |
| D Atiocinatione, ò     | li-   | Sciochezza               | 591. | Stabilimento           | 637   |
| fcorfo                 | 546   | Sciaguratagine           | 592  | Stagione primauera     | 637   |
| Ragione                | 548.  | Scultura                 | 592  | Estate Autunno         | 641   |
| Ragione di Stato       | 549   | Scorno                   | 592  | Inuerno                | 642   |
| Ramarico del bene al   | -     | Scropolo                 | 592  | Stagioni vnite         | 642   |
| trui                   | 550   | Sdegno                   | 594  | Distinte               | 642   |
| Rapina                 | 550   | Secolo                   | 594  | Stampa                 | 648   |
| Realtà                 | 55I . | Secretezza.              | 594  | Sterometria            | 640   |
| Reffuggio              | 55I   | Taciturnità              | 595  | Sterilità              | 643   |
| Regalità               | 551.  | Seditione ciuile         | .598 | Stoltitia              | 645   |
| Relatione              | 551   | Sentimenti               |      | Stratagema militare    | 545   |
| Religione              | 552   | Vilo 7                   |      | Studio                 | 551   |
| Vera Christiana        | 554   | Vdito                    | 599  | Stupidità, ò solidità  | 651   |
| di SS. Mauritio,       | 0     | Odorato 5                | •    | Sublimità della gloria | 653   |
| Lazzaro                | 555   | Gusto, & Tatto           | 600  | Superbia               | 655   |
| Finta                  | 558   | Sentimenti del corpo     | 600  | Superstitione          | 656   |
| Remuneratione          | 559   | Senfo                    | 603  | Supplicatione          | 660   |
| Repulsa di pensieri ca | it    | Senfi                    | 603  |                        |       |
| tiui                   | 560   | Seruitù                  | 603  | T                      |       |
| Restitutione           | 561   | per forza                | 605  |                        |       |
| Resluretione           | 561   | Seucrità                 | 606  | TArdità                | 660   |
| Rettorica              | 561   | Sfaciatagine             | 606  | Temperanza             | 660   |
| Ricchezza              | 562   | Sforzo con inganno       | 606  | Temperamento delle     |       |
| Riconciliatione d'am   | 0-    | Sicurezza, ò traquillita |      | se Diuine con le Ce    |       |
| re                     | 562   | Sicurtà, ò sicurezza     | 607  | fti                    | 662   |
| Riforma                | 564   | Silentio                 | 608  | Tempo                  | 662   |
| Rigore                 | 565   | Simmetria                | 609  | Tenacità               | 663   |
| Riparo da tradimenti   | 565   | Simplicità               | 613  | Tentatione             | 663   |
| Riprensione            | 566   | Simonia                  | 613  | d'amore                | 663   |
| Giouenole              | 666   | Simulatione              | 616  | Terrore                | 664   |
| Rifo                   | 567   | Sincerità                | 617  | Terremoto              | 665   |
| Romagna                | 567   | Sobrietà                 | 618  | Theorica               | 665   |
| Rivalità               | 575   | Soccorlo                 | 618  | Theologia              | 668   |
| Rumore                 | 576   | Solitudine               | 618  | Timidità, ò timore     | 669   |
| ,                      | 1,    | Solecitudine             | 619  | Tirrannide             | 669   |
|                        |       |                          |      | Toleran                | Za    |

#### Dell'Imagini principali.

| Toleranza            | 669 | Venustà            | 690   | Heroica                      | 720  |
|----------------------|-----|--------------------|-------|------------------------------|------|
| Tormento d'amore     | 670 | Vulgo, dignobilità | 699   | Heroica Del animo co'l corpo | 722  |
| Tradimento           | 670 | Venti Eolo         | 700   | Virtù insuperabile           | 722  |
| Tragedia             | 672 | Turo               | 701   | Vita attiua                  | 722  |
| Tranquillità         | 672 | Fauonio Zefiro I   |       | Breue                        | 725  |
| Tregua               | 673 | Aquilone, e Aust   | 10701 | Contemplatiua                | 725  |
| Tribulatione         | 676 | Aura               | 702   | D'animo                      | 725  |
| Tutela               | 676 | Oriente            | 703   |                              | 726  |
| ,                    |     | Mezodi             | 704   |                              | 727  |
|                      |     | Settentrione       | 705   | Longa                        | 728  |
| V                    |     | Occidente          | 707   | Vittoria                     | 729  |
|                      |     | Vergogna honesta   | 707   | Nauale                       | 729  |
| VAlore<br>Vanagloria | 679 | Verità             | ,     | Vnione ciuile                | 733  |
|                      | 680 | Vgualità           | 712   | Voluntà                      | 73 E |
| Vanità               | 687 | Vigilanza          | 714   | Voluttà                      | 733  |
| Vbriachezza          | 687 | per difenders      | 715   | Voracità                     | 735  |
| Vecchiezza           | 687 | Viltà              | 715   | Víura                        | 733  |
| Velocità             | 638 | Virginità          | 716   | Vtilità                      | 735  |
| Della vita huma      |     | Violenza           | 716   | 24                           |      |
| na                   | 689 | Virilità           | 717   | 7-1-                         |      |
| Vendetta             | 689 | Virtů              | 719   | Zelo                         | .733 |

#### IL FINE.

#### Tauola delle cose più notabili.

| Α .                                   |      | Aiuto vicendeuole                        | 10   |
|---------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| Bondanza defiderata, fuoi meffa       | gie  | Aiuto supremo qual sia                   | I    |
| A riquali fiano                       | I    | parola che fignifichi                    | 1.1  |
| Academie denominate in tre modi da    | ما   | Alberi di profonde radici                | 20   |
| Antichi                               | 5    | Alcuni che addottorno figlioli           | ,, · |
| Quarto modo de moderni                | 6    | Ale che significhino                     | 52   |
| Accademia prima in Atthene prese      |      | Altezza, che cosa sia 30 cieca           | 2    |
| nome Accademo                         | :5 . | Amaritudine congionta con la felicità    |      |
| Accademico si deue passer del frutto  | 3.3, | Ambasciatori venuti da Egitto, Ethio     |      |
| d'olina.                              | 5    | pia, Moscouia, Giappone, e Persia        |      |
| Accidia induce pouertà, otio, fluppi- | ,    | al Sommo Pontefice                       | 34   |
| pidezza                               | . 7  | Ambitiofi biafimati                      | 2    |
| Accademia di Filopponi in Faenza,     | 574  | Ambitiosi come si fanno strada           | 2    |
| Accademia de gl'insensati             | 519  | Amici di Dioparticipano della bellezz    | zaso |
| Accordo fatto in Faenza               | 569  | Amor non èvolatile mud 2.1/ 2/100        | 47   |
| Acqua principio delle cose signora de | , ,  | Amor è volatile de                       | 47   |
| gli elementi                          | 194  |                                          | 5 49 |
| Acqua,e sue tre nature                | 90   | Amor per vdito 48                        | 5 48 |
| Acqua per li peccati                  | 603  |                                          | 8 48 |
| Acquila segno principale de Romani    | 340  | Amor fà l'huomo irragioneuole            | 49   |
| Acquila seguo Regale appresso Per-    | •    | Amor si riconcilia con presenti          | 56   |
| fiani                                 | 340  | Amor è fuoco non se possono tener ce     |      |
| Aequile non si poterono spiantar. da  |      | - lati                                   | SI   |
| terra                                 | 340  | Amor si doma con la fame, e col tem-     |      |
| Acquile Pompeiane                     | 340  | po                                       | 2    |
| Acquila, & Fenice simbolo dell'eter-  |      | Androdo riconosciuto, e saluato da vn    | 1    |
| nità 345                              | 350  | Leone                                    | 41   |
| Acquila come ricupera la vista        | 345  | Anima sue sedi, e fenestre               | 50   |
| Acquisto cattino come facilmente si   |      | Animalı minori sono più fecondi          | 310  |
| perde                                 | 7    | Animo habita nell'orecchie               | 17   |
| A ciascuno animale diletta più la sua |      | Anrichi dauano le corna alle vitime      | 174  |
| forma, che quella de gli altri        | 30   | Appresiua, che sia 42, a guisa di specch |      |
| Adolescenza, e suoi termini           | 7    | Anno si ritorcie in se stesso            | 437  |
| Addortioni varie                      | 9    | Apollo figurato da Homero con vn         |      |
| Addottati Imperatori buoni            | 9    | fcettro d'oro                            | 341  |
| Addottati, che nome piglianano        | 8    | Aritmetica principio della Matematich    |      |
| Addottione come vsitata appresso Ro   |      | Arcadi Ciplelo tiranno                   | 467  |
| mani, & altre curiosità, ad essa ap   |      | Aria, e suoi accidenti                   | 102  |
| partenenti                            | 8    | Aristide ripreso                         | 685  |
| Addottione in alcune medaglie         | 9    | Aritecratia che cosa sia                 | 47   |
| Addottione virtuosa                   | IO   | Armata de Rauenati andaua incorfo        | 567  |
| Addottione, & sua deffinitione        | 8    | Armonia de Cieli                         | 446  |
| Addottati Imperatori come iniqui      | 9    |                                          | 154  |
| Adulatione inditio di poco spirito    | 12   | Aureliano foggiogò Cambo Rede            |      |
| Agonali capitolini instituti da Do-   |      | Gotti con cinque milla tagliatià pezz    | zi   |
| mitiano                               | 4    | Arte, che significhi 50                  |      |
| Agricoltura da chi trouata            | 87   | Fondata dalla esperieza, e raggion       | esi  |
|                                       |      | Aspett                                   |      |

#### Tauola delle

| Aspetto altiero, e segno d'apetito disor. 4                       | 59   | magna magna                             | 568   |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------|
| Della propria stima                                               | 6    | Capricii di pittura, e di musica        | 83    |
| Astronomia, che cosa sia                                          | 55   | Cardinali della Romagna                 | 57E   |
| Attila fla gello di Dio non hebbe ardi-                           | ,    | Cardinal Aldobrandino Legato del-       |       |
| re d'andar à danni di Roma                                        | 48   | l'essercito di Papa Clem. VIII.         | 569   |
| Aurora amica delle Muse                                           | 6 I  | Cardinal del Monte                      | 3.5.8 |
| Aurora speranza 6                                                 | 30   | Cardinal di Montelparo, e sue arme      | 554   |
| Auttorità è dell'età matura                                       | 6 I  | Cardinal Saluiati, e sue opere          | 395   |
| Armate de Rauenati perche fatta                                   | 67   | Cardinal d'Augusta, e sua impresa       | 506   |
|                                                                   | 68   | Carico perche fignifichi honore         | 177   |
| Augello di rapina fotto cui nome                                  | 9    | Caratere dell'huomo è il parlare        | 155   |
|                                                                   |      | Carne di porco nociua                   | 464   |
| В                                                                 |      | Casa del Crispoldo fucina d'ogn'arte    |       |
| Abel, e suatorre                                                  | 19   | liberale                                | £20   |
| B Abel, e sua torre Bellezza molto veduta, e poco                 |      | Castità detta da castigatione           | 97    |
| conosciuta                                                        | 68   | A TATE OF COLUMN                        | 22E   |
| Bellezza luce della faccia di Dio                                 | 08   | Cerchio, o coluro Equinotiale           | 455   |
| Bellezza esteriore denota l'interiore                             | 56   | Canali del Sole                         | 86    |
| 49 71 1 1 1 1                                                     | 79   | Cauallo come prodotto da Nettuno        | 90    |
| 70 11 - 11 - 1 - 1 - TO                                           | 79   | Cerere per l'abondanza maritima         | 2     |
| 10 - 11 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - C                               | 3.4  | Ceroma forte d'oglio                    | 5     |
| 45 84 1 1 1 To 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | 17   | Cesare doue veiso                       | 110   |
| * 11                                                              | 90   | Chi fà, e riccue benefitio deue dimo-   |       |
| The state of the state of the state of                            | 92   | ftrar allegrezza                        | 75    |
| Belli, e gratiofi nel dire                                        | -    | Chiesa Santa da chi riceuete i doni spi | / >   |
| 70 11 11 11 11 11                                                 | 55   | rituali                                 | 613   |
| Bene di quante forti                                              |      | Chiodi fignificano gli anni             |       |
| Beneficii di tre modi                                             | 51   | Chi altrui biasma ama se stesso         | 38    |
| D C: 1 C: 1                                                       | 75   | Chi è degno della fapienza              | 39    |
| Beneuolenza che sia 70 suoi effetti                               | 75   | Cingolo di Venere                       | 591   |
| Benignità compagna di giustitia                                   | 7.6  | Cielo stellaro                          | 694   |
| DICE IN A STATE OF                                                |      | Citaredi coronati di quercia            | 76    |
| 20 1 (1)                                                          | 71   | Ciasfo legno di vanità, e di superbia   | 4     |
| TO COLL COLL LY                                                   |      |                                         | 435   |
| Bontà vera non è interessata                                      | 73   | Codazinzola non è l'Igene               | 698   |
| m / 1 C                                                           | 81   | Cognitione precede al contento          | 103   |
|                                                                   | 106  |                                         | 129   |
| Britanico auuenenato perche                                       |      | Colori delle compléssioni               | TIL   |
| D: 16. 0 '.                                                       | 44   | Compassion del sorne humane à Die       | 178   |
| Buggiardi dicono, qualche verità per                              | 16   | Comparation del corpo humano à Pia      |       |
|                                                                   | 67 - | nett                                    | 612   |
| celar il fallo                                                    | 81   | Compartimento delle quattro stagio-     |       |
| Bugie hanno la coda nera                                          | 81   | Companions of the conditions            | 638   |
| 1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |      | Compontione, e sue conditioni           | 108   |
|                                                                   |      | Concetti della mente infiniti           | 479   |
| OHans                                                             |      | Concetti varu come fimboleggia          | 619   |
|                                                                   | 49   | Concordia produtrice di che             | II+   |
| Camaleonte si cangia in quelli                                    |      | Conçordia ruina del mondo               | 178   |
|                                                                   | 43   | Configliare opera di misericordia       | 123   |
| Candider za grata a Dio 524 s                                     |      | Configlieri, o Prencipi non deuono      |       |
| Capelli biondi fegno di buona capacità                            | 43   | dormir tutta la notte                   | 123   |
| Capirani illustri moderni dalla Ro-                               |      | Configliarli di cinque cose             | 122   |
|                                                                   |      | Config                                  | 7 11  |
|                                                                   |      |                                         |       |

#### Tauola delle

|   | Configli di donne, e di putti imperfet  | -    | Dare più nobile, che riceuere 39      | 5 507   |
|---|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------|
|   | to                                      | 122  | Dare con gl'occhi serrati             | 405     |
|   | Conscienza, che cosa sia                | 142  | Danari tenuti in corni di bufalo      | 146     |
|   | Confessar la liberalità del benefattore | 75   | Delitie mondane sicità dell'anima     | 99      |
|   | Contento non si sente da chi non co-    |      | Delfini subito, che toccano terra muo | 2,7     |
|   | nosce il bene                           | 130  | iono 41. lorostratageme               | 649     |
|   | Contagione, che cosa sia                | 127  | Democratia, che sia                   | 162     |
|   | amorosa più facile à contraher-         | ,    | Descriptione della Fenice             |         |
|   | si,e perche                             | 127  | Descrittione della bellezza           | 345     |
|   | Connersione come dipinta                | 134  | Differenza tra occasione, e cagione   | 610     |
|   | Conuersatione come si rappresenta, e    | -34  |                                       | 486     |
|   | fua deffinitione                        | 132  | Digiuni quali effetti cagioni         | 171     |
|   | Conuersatione più all'huomo, che al-    | -,-  | Digiuno come si dipinge               | 170     |
|   | la donua fi conviene                    |      | Digiunare in che età è tenuto l'huo-  |         |
|   |                                         | 132  | mo                                    | 5.73    |
|   | Commi tragici fono funaletti            | 158  | Dilecto, che sia, e di quante sorti   | 173     |
|   | 406.672                                 |      | parola che fignifichi                 | 173     |
|   | Corpo humano non ha operatione          |      | de gli ambitiosi qual sia             | 175     |
|   | fenza l'anima                           | 138  | Diligenza souerchia, e nociua         | 177     |
|   | Correttione ricerca auttorità, e pru-   |      | Discrettione come figurata 598        | 8.599   |
|   | denza                                   | 136  | Discrettione simboleggiata nel Ca-    | , 55    |
|   | Corte, e fuoi Encomii                   | 139  | mello 59                              | 3 179   |
|   | Corografia che fia                      | 137  | Dyforia, che cofa fia                 | 7.10    |
|   | Colmografia, che fia                    | 139  | Docilità come rappresentata           | 186     |
|   | Costantino Magno primo Imperato-        |      | come si deffinisce ibidem             | 1110 13 |
|   | re, che santificasse Roma               | 352  | come prima chiamata ibidem            |         |
|   | Costantino vide sopra il Sole la Cro-   |      | Donne più dedite alla religione, che  |         |
|   | . ce                                    | 352  | gl'huomini                            | 6.3     |
|   | Costumato male, e suo simbolo           | 182  | Donne più dedite alla vanagloria,     | 0.3     |
|   | Cornice del Palazzo Farnefiano in       |      | ., che gl'huomini                     | 682     |
|   | Roma vale 60 milla fcudi                | 3 47 |                                       |         |
|   | Claudio secondo Imperatore mandò        | 717  | Donne per lege del Senato non entra-  | 5 597   |
| * | à fil di spada 300. milla Ghotti        |      |                                       |         |
|   | Or annogad in mana disa milla ma        |      | no in configlio                       | 125     |
| 2 | ui loro                                 | 347  | Donne deuono star in casa loro        | 539     |
|   | Crapulone come figurato                 | 171  | Donne entrauano in Chiesa velate      | 539     |
|   | Cuore scoperto à sutti                  | 687  | Dolce amaro da Greci glicipiero       | 139     |
| : | Cuore quando si dice ardere             |      | Dottiina madre d'eloquenza            | 199     |
|   |                                         | 95   | Dubio d'Euripide se sia meglio la pre | 0-      |
|   | Cuore contrito                          | 132  | le, ò la sterilità                    | 643     |
|   | Cuore è in mezzo il petto               | 455  | Duca di Borbone morto da vna palla    |         |
|   | Cuore ventre dell'anima                 | 594  | d'artigliaria                         | 348     |
|   | Cuore fi deue à Dio                     | 477  | Due modi per conseguir l'habito del-  |         |
|   |                                         |      | l'intelletto pratico                  | 10      |
|   | 70                                      |      | Due fanciullidella notte hanno fatto  |         |
|   | D                                       |      | errare tre auttori graui              | 467     |
|   |                                         |      |                                       |         |
|   | DAnte esclama contro Simonia-           |      |                                       |         |
|   |                                         | 615  | <b>E</b>                              |         |
|   | Dante di che pena punischi li soprade   | 3    |                                       |         |
|   | ti nell'inferno                         | 616  | E Cechnila astinenza di menar le      |         |
|   | Dante quel che dice della Romagna       | 168  | E mani                                | 603     |
|   | Dante commenda la bellezza              | 580  | Effecti del digiuno                   | 170     |
|   | •                                       |      | Egi                                   |         |
|   | 4.                                      |      | 281                                   | -       |

### cose più notabili.

| Egitii notauano il piacere, e diletto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fauella perche data all'huomo 13;        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| d'anni sedeci 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Farisei simili à sepoleri                |
| Egitto primo misurator di terra' 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Febre come descritta, come si deffini-   |
| Elettione, che sia 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sce, e di quante sorti 224               |
| Eliopolicittà del Sole in egitto le na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Febre da che cagionata 224               |
| sce tante Fenici, quante Cinette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | à chi più frequente , 224                |
| in Athene, Colombi in Cipro, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | come chiamata da Poeti 124               |
| Pauoni in Samo 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | da che constituita in essere 224         |
| Elitropio continuamente sfi volge al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oue la sua principal sede 224.           |
| Sole 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fede tra marito, e moglie . 408          |
| Eloquenza, e sua forza 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Federico Secondo Imperatore diede        |
| E meglio viuer priuato, che imperar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à Gebellini suoi fautori l'acqui-        |
| con pericolo senza sapienza 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la nera in campo d'argento 346           |
| Empedocle perche si getto nelle siam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Felicità del viuer politico              |
| me d'Etna 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | di quante sorti                          |
| Epicuri 5. 24T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fenice impresa di Clemente IV. 345       |
| E proprio di giouani esser ambitio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fiatto, fischio, eguardo del Basilisco   |
| fi 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mortale 129                              |
| Eraclito giudicò Homero degno di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Filosofi teneuano il fuoco per Dio 384   |
| schiasti indegno di teatri 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filosofi sapienti sono liberi, 244       |
| Errori di Pierio 29.427.696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Filosofia madre,e figlia della virtù 245 |
| Error di Plinio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fine che cosa sia 250, di quante sor-    |
| Eschilo come morì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ti 25r                                   |
| Esperienza di Pirro in misurare i cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Figlipoli degenerati dal Padre &         |
| * pi 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fiori messaggieri de frutti              |
| Essercitio come hà da esser 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Folgore nella finistra mano 87           |
| Estercitio come si dessinisce 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonici inuentori dell'osseruation del    |
| Essercitio come dipinto 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le stelle nel nauigare 290               |
| Eudemonia, Eutichia, & Eufragia, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte Cilico                             |
| fignifica 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | di memoria 471                           |
| Età ehe sia, e quante 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d'oblinione 471                          |
| Età virile di che è segno 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forme varie di lega 390                  |
| Età si considera dal temperamen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fortezza propria è l'ardir necessa-      |
| to . 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rio 45.                                  |
| Età condimento del sapere 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fumo della Patria più lucente del fuo-   |
| Età virile, e mezzo de gl'anni. 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | co d'altroue                             |
| 8 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fugacità delle cose mondane come         |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dipinta 262                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuoco di che simbolo, e sue vittù 201    |
| PAccia lascina à chi conniene 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di due forti 89                          |
| Faenza madre d'vn'Imperato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 martin Committee of the same and the  |
| re 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di carita                                |
| Faenza assediata 558.572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Faenza come fù chiamata, e sue lodi 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G                                        |
| resistè vn' anno alle forze di Fe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                        |
| derico fecondo 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alli combattenti in publico spet-        |
| Fanciulli nobili incoronati nelle fup-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| plicationi 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 6 1:1                                |
| Fanciulli come stanno nel ventre del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| la madre 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gelosia passione, e veleno di bellez-    |
| più atti alli studii perche 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cenerosità, e nuda da interesse 271      |
| 1 The state of the | Cenerolità, e nuda da interelle 271      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |

#### Tauola delle

| Cente che viue d'hairco, e d'odore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 I                                                                       | Hercole quale strada si elesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geografia che cosa sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290                                                                        | Herostrato abbracciò il tempio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Giorno, e sue parti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 702                                                                        | Diana .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 683                                                                                             |
| Giouentu simile a vn terreno ferti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Heresia più brutta dello stesso demo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193                                                                        | nio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 558                                                                                             |
| Giouentù intenta alle attioni sensibi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ,                                                                        | Hesperostella 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 338                                                                                           |
| li,e perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                         | Hesiodo primo scriitore d'Agricoltu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| Giouanezza che significhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                        | ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58                                                                                              |
| Giouani perche non sono tenutial di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Hidrografia che sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290                                                                                             |
| giuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169                                                                        | Historia quando cominciò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89                                                                                              |
| Giouanetta di che simbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 477                                                                        | Histrioni coronati di quercia 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163                                                                                             |
| Ciouentù sottoposta alla sebre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 223                                                                        | Historici hanno errato tal'hor nel no-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| resiste alla fatica perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207                                                                        | minar certi huomini, e perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II                                                                                              |
| Giouane non può saper assai, e per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Hospitalità come è descritta 301 altre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                         | cose di quella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 302                                                                                             |
| Giouentù che significhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 186                                                                        | Homero biasmato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161                                                                                             |
| confusa, e senza sapienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155                                                                        | Honore figliuolo della virtù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293                                                                                             |
| ama l'eccellenza 39. pronta ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | Hore, e loro partimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288                                                                                             |
| ingiuriare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319                                                                        | Humori 4 che sono nell'huomo co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| Giuditio di l'aride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 611                                                                        | me figurati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221                                                                                             |
| Giulio Emiliano guerreggiò da put-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | Huomo simile alle pentole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                             |
| to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 +5                                                                       | perche è mutabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                             |
| Capitanio di Decio Imperato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | è misura di tutte le cose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                             |
| re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346                                                                        | Huominiche nascono nel Settentrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| Giuramento per l'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194                                                                        | ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 706                                                                                             |
| Giustiria, e sua sorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64                                                                         | famosi della Romagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571                                                                                             |
| Golosi Philoxene, & Melanchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 691                                                                        | Huomo di natura come vna tauola ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                               |
| Grassezza effetto della crapula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 42                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| da frigidità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112                                                                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
| da frigidità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301                                                                                             |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112                                                                        | TGnoranza come dipinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301                                                                                             |
| da frigidità Gratie, e suoi significati fui nomi Gratia, & sua efficacia 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112                                                                        | I Gnoranza come dipinta<br>Ignoranti mangiatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301                                                                                             |
| da frigidità Gratie, e suoi significati fui nomi Gratia, & sua efficacia Greci adoperauano l'età puerile in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112                                                                        | TGnoranza come dipinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142                                                                                             |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperauano l'età puerile in apprender la Mathematica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112<br>286<br>698                                                          | I Gnoranza come dipinta<br>Ignoranti mangiatori<br>Illustri personaggi ottimi misurato-<br>ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. fui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286<br>698<br>411                                                          | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 432                                                                                             |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. fui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112<br>286<br>698                                                          | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142<br>432<br>218                                                                               |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperauano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pre                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286<br>698<br>411                                                          | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue rissede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142<br>432<br>218                                                                               |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pre tiose Guaina d'anorio, coltello di piom-                                                                                                                                                                                                                                | 286<br>698<br>411<br>146                                                   | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue rissede Impresa del Duca di Sauoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142<br>432<br>218<br>308<br>271                                                                 |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperatuano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo                                                                                                                                                                                                               | 286<br>698<br>411<br>146                                                   | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ortimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue rissede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>-725                                                         |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperauano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pre tiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso                                                                                                                                                                                | 286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182                             | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue rissede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. Innamoran per vdito                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>-725<br>486                                                  |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperatuano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna                                                                                                                                                           | 286<br>698<br>411<br>146                                                   | I Gnoranza come dipinta I Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. Innamoran per vdito Inchiostro chi lo tronò                                                                                                                                                                                                                                                    | 142<br>432<br>218<br>308<br>271<br>-725<br>486<br>638                                           |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperauano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto doue consista 602.                                                                                                                                   | 286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569                      | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, que rifiede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Infamia                                                                                                                                                                                                                          | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>725<br>486<br>638<br>316                                     |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperauano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna                                                                                                                                                            | 286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569                      | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Infamia Inditii di dolore quali sono                                                                                                                                                                                             | 142<br>432<br>218<br>308<br>271<br>-725<br>486<br>638                                           |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperauano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto doue consista 602.                                                                                                                                   | 286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569                      | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Infamia Inditii di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente                                                                                                                                                        | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>725<br>486<br>638<br>316                                     |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pierre pretiose Guaina d'anorio, coltello di piombo Guerrio cattino Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto done consista 602. Gusto si fa nella lingua, e perche                                                                                                | 286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569                      | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue rissede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Insamia Inditii di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII.                                                                                                                                              | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>725<br>486<br>638<br>316                                     |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pietre pretiose Guaina d'anorio, coltello di piombo Guercio cattino Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto done consista 602. Gusto si fa nella lingua, e perche                                                                                                | 286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569                      | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Insamia Inditii di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII. Inscritione fatta da vn Capitanio va-                                                                                                        | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>725<br>486<br>638<br>316<br>187                              |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e di pierre pretiose Guaina d'anorio, coltello di piombo Guerrio cattino Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto done consista 602. Gusto si fa nella lingua, e perche                                                                                                | 112<br>286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569<br>602<br>174 | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Insamia Inditti di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII. Inscritione fatta da vn Capitanio va- loroso della Romagna                                                                                   | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>725<br>486<br>638<br>316<br>187<br>525                       |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86. sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e dispierre pretiose Guaina d'anorio, coltello di piombo Guercio cattino Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto done consista 602. Gusto si fa nella lingua, e perche  H  Abiti d'oro quel che signisi- chi                                                          | 112<br>286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569<br>602<br>174 | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue riste de Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo tronò Incostanza madre di Insamia Inditii di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII. Inscritione fatta da vn Capitanio va- loroso della Romagna Inscrittione à Papa Paolo V.                                                     | 142<br>432<br>228<br>308<br>271<br>725<br>486<br>638<br>316<br>187                              |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86.  sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperatuano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e dipietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso Guercieri di Romagna Gusto doue consista 602. Guito si fa nella lingua, e perche  H  Abiti d'oro quel che signisi- chi Habito dell'intelletto di due sorti                     | 112<br>286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569<br>602<br>174 | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Insamia Inditti di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII. Inscritione fatta da vn Capitanio va- loroso della Romagna Inscrittione à Papa Paolo V. Insegna antica, e moderna di Costan                  | 142<br>432<br>218<br>308<br>271<br>-725<br>486<br>638<br>316<br>638<br>316<br>525<br>525<br>574 |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86.     sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperanano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e dipietre pretiose Guaina d'anorio, coltello di piombo Guercio cattino Guerra della raggion col senso Guerrieri di Romagna Gusto done consista 60%. Guito si fa nella lingua, e perche  H  Abiti d'oro quel che signisichi habito dell'intelletto di due sorti Hasta insegna reale | 112<br>286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569<br>602<br>174 | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue riste de Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo tronò Incostanza madre di Insamia Inditii di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII. Inscritione fatta da vn Capitanio va- loroso della Romagna Inscrittione à Papa Paolo V. Insegna antica, e moderna di Costan tino Imperatore | 142<br>432<br>218<br>308<br>271<br>-725<br>486<br>638<br>316<br>638<br>316<br>525<br>525<br>574 |
| da frigidità Gratie, e suoi significati 26.27.86.  sui nomi Gratia, & sua efficacia 694 Greci adoperatuano l'età puerile in apprender la Mathematica Griffoni custodi d'oro, e dipietre pretiose Guaina d'auorio, coltello di piombo Guercio cattiuo Guerra della raggion col senso Guercieri di Romagna Gusto doue consista 602. Guito si fa nella lingua, e perche  H  Abiti d'oro quel che signisi- chi Habito dell'intelletto di due sorti                     | 112<br>286<br>.698<br>411<br>146<br>155<br>588<br>182<br>569<br>602<br>174 | I Gnoranza come dipinta Ignoranti mangiatori Illustri personaggi ottimi misuratori Illuminatione della mente Imaginatione come dipinta, che cosa sia, oue ristede Impresa del Duca di Sauoia Impresa di Leone X. 459 Innamoran per vdito Inchiostro chi lo trouò Incostanza madre di Insamia Inditti di dolore quali sono Inscritione illustre à Papa Clemente VIII. Inscritione fatta da vn Capitanio va- loroso della Romagna Inscrittione à Papa Paolo V. Insegna antica, e moderna di Costan                  | 142<br>432<br>218<br>308<br>271<br>-725<br>486<br>638<br>316<br>187<br>525<br>574<br>353<br>328 |

#### cosepiù notabili.

| Intelletto cieco dominato dal furo-     |      | che ordinano castighi contro tu        |       |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| re                                      | 262  | tori, & altre cose curiose             | 678   |
| Interesse deuiamento da cose nobili     | 13   | Legge de Romani contro ambitiosi       | 615   |
| Intrepidità che sia                     | 142  | Le proprie colpe causano vergogna      | 592   |
| Inuentione di fortificare, e perche     | 43   | Leone ricordeuole de beneficij, e del  |       |
| Inuentor della gabella in Egitto 149.   | 43 I |                                        | .690  |
| della Giometria                         | 43 I | Letrera prima de gli Egittij           | 85    |
| Inuentori della tregua 674.             | 675  | Letristernij                           | 660   |
| Inuentione come rappresentata qual      |      | L'huomo si deue dolere, e rallegra-    |       |
| deue essere                             | 331  | re                                     | 156   |
| Inuentore del compasso chi fù           | 667  | L'huomo non riceue merito apprel-      |       |
| della stamqa                            | 638  | so Dio se non per gratia del-          |       |
| Instinto naturale come descritto; &     |      | l'istesso Dio                          | 387   |
| altre cose filosofiche, & curio-        |      | Libri di Numa Pompilio trouati nel     |       |
| ie .                                    | 636  | Gianicolo                              | 4     |
| Iride per l'eloquenza                   | 200  | Libertini coronati nelle supplicationi |       |
| Isocrate hebbe in dite gratiosa manie   |      | Liberalità come descritta              | 394   |
| ra                                      | 692  | Lingua sia men veloce della mente      | 155   |
| Italia soprabonda di fama, e di culti   |      | Lira tenuta in veneratione dagli An-   |       |
| feritti                                 | 37   | tichi                                  | 175   |
| Ithaca patria d'Vlisse piccola, sasso-  |      | Lisimaco, e sua historia               | 45    |
| 1 40                                    | 35   |                                        | . 185 |
| Istromenti della theorica, e della prat |      | Lino di Faenza                         | 570   |
| tica quali                              | 523  | Lode come dipinta                      | 400   |
| Iuppiter albus, per il fuoco, non altus | 198  | tenuta da ogn'yno                      | 400   |
| Inconsideratione come dipinta           | 313  | quello che è                           | 401   |
| Ingegno pronto da che cagionato         | 186  | humana, e lode diuina quale è la       |       |
| Inclinatione buona, e cattina           | 313  | buona                                  | 400   |
| Iconografia che cosa sia                | 382  | Lode vera quale                        | 420   |
| Idee mentali assimigliate alli numer    | 1383 | è di due sorti vera, e falsa           | 400   |
| Iddio el presso sotto nome di fuoco     |      | a chi fi dette                         | 400   |
| nella ferittura                         | 384  | Lodi della pittura, e scoltura         | 52    |
| *                                       |      | Lodi di Romagna                        | 573   |
| L                                       |      | della Stampa                           | 638   |
| - Andrew St. And Construction of        |      | di Roma                                | 346   |
| Agrime di che fono inditio              | 135  | Loquacità come dipinta                 | 402   |
| medicina dell'anima                     | 67   | Lucretia da Este Duchessa d'Vrbi-      |       |
| fegno di pentimento                     | 131  | Luce naturalmente esistente, e perfett | 569   |
| La mente nel sonno è sepolta nell'o-    | 1/-  | Lucifero stella                        |       |
| feurità                                 | 467  | per lo nemico dell'humana ge-          | 144   |
| Latte è mezzo per far viuere, nudri-    |      | neratione                              |       |
| re, crescere, e conservare tutte le     |      | Lume dell'intelletto                   | 581   |
| Legge vecchia come dipinta, e quan-     | 385  | Luna più veloce de gli altri Pianeti   |       |
| do data 39. sue qualità                 |      | fterile,e fredda                       | 84    |
| Legge nuoua come dipinta                | 393  | terries fredans                        | 04    |
| naturale come descritta                 | 392  | M                                      |       |
| di Solone ingiusta                      | 33   | TAlalisha Il Tanna                     | 570   |
| feuera contro i debitori                | 152  | Malenconici giudiciosi                 | 408   |
| della confueradine                      | 106  | Maldicente ingiume perdonate dal       | 700   |
| Leg gi che ordinano la tutela           | 677  | i's ne'pe                              | 24+   |
| o a                                     | 7.   |                                        | -TT   |

#### Tauola delle

| Malignità intidiosa della gloria al-  |     | Narciso giouanette piglia il nome de  |       |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
| . trui                                | 407 | narce                                 | 65    |
| fimile al Ragno                       | 452 | fiore genera stupidità                | 65    |
| Maligno, e auaro                      | 453 | corona de morti                       | 65    |
| Malinconia come figurata              | 407 | Nascimento della Fenice               | 34    |
| Mantoua capo delle Preffetture,       |     | Natura principio di moto, e di muta-  |       |
| Popoli di Tofcana                     | 572 | tione                                 | 45    |
| Maschera commune è la notte           | 466 | Nella nascita si comincia à morire    | 467   |
| Matematica, che cola sia              | 410 | Francia nelli monti di S. Bernar      |       |
| Matematici infigni del nostro tem-    |     | do si muore da freddo                 | 128   |
| . po                                  | 411 | Nero fimbolo d'infami cottumi         | 49    |
| Materia desidera la forma             | 164 | Nerone di bellezza senza gratia 690   | . 699 |
| Maturità segno di maturamento per-    |     | introdusse sua madre in consi-        |       |
| fetto .                               | IIO | glio                                  | 12    |
| Mazzad'Hercole di quercia             | 722 | Nerone clemente 8. crudele ibidem     |       |
| Mazza nodola, che fignifichi          | 722 | come subentrò nell'Imperio            | - ',5 |
| Mescanica, che cosa sia               | 453 | Nettuno                               | 90    |
| Medaglie di tutela                    | 678 | Niuno ama la Patria, che sia grande,  | ,     |
| Medea                                 | 698 | ma perche è fua                       | 3     |
| Mediocrità ottima in tutte le cose    | 43  | Nome di donna da ben <b>e</b>         | 53    |
| Memoria d'ingiurie itimolo di ven-    |     | Nomi delle gratie                     | 2.8   |
| detta                                 | 690 | Non dolersi, e cosa da vno stipire no | n     |
| Memoria de beneficii mai deue inue    |     | da huomo                              | 15    |
| chiaifi                               | '74 | Notte perche si dica 465, che cosa si | a     |
| Mente di Poeti da chi mosse           | 264 | 465.466. sue male qualità 466         | . 1   |
| cieca e stupida                       | 354 | sue buone qualità                     | 46    |
| apprende per gl'occhi                 | 220 | Nudità, che significhi                | . 8   |
| Mercurio conuertito in Cicogna        | 84  | di Venere                             | 8     |
| Regnò in Fgitto                       | 84  | delle statue antiche                  | 8     |
| perche si dipinga alato               | 634 | Numeri origine delle cose             | 4     |
| Mezzodi come dipinto                  | 704 | Numero quaternario                    | 19    |
| Mezzo che cosa sia                    | 453 | ternario                              | 589   |
| Michel Angelo inuecchiato come        |     | fettenario                            | 727   |
| giudicana delle statue                | 123 |                                       |       |
| Mida perche dipinto con orecchie      |     | 0                                     |       |
| d'Afino                               | 634 | Blationi quali si dauano à Dio        |       |
| Minerua 4. per la sapienza            | 582 | 477 qualità sue                       | 477   |
| Misura del corpo humano               | 613 | Occidente come dipinto                | 707   |
| Memo spirto di biasmo                 | 80  | Occhi cagione della malitia amoro-    |       |
| Morir per la patria, e cosa bella     | 37  |                                       | .486  |
| Morsi di Tarantola causa varii effet- |     | Occhi grossi inditio di curiosità     | 148   |
| II                                    | 366 | Occhio di che è composo               | 173   |
| Morte bianca perche                   | 467 | Ocho Re de Perfi crudelissimo         | 452   |
| Mumia come si faccia, e che sia       | 128 | Offerta, ò oblatione com: dipinta     | 476   |
| Musica abhorita da Tigre              | 628 | Offesa che cola sia                   | 478   |
| Mutabilità da che nasca nell'huomo    | 529 |                                       | .408  |
| Mutatione sublunare                   | 310 | Oliua simbolo dell'huomo da be-       |       |
| 27                                    |     | ne, ne                                | 18    |
| N                                     |     | Ombra, che cola fia                   | 465   |
| A Vive                                |     | della terra nonè causa efficien.      |       |
| NArce parola Greca                    | 653 | te della notte                        | 455   |
| T 4                                   |     | On                                    | 3-    |

#### cose più notabili.

| Ombra della noce nociua                         | 129   | Penitenza, e pena come differenti                                            | 502  |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Opere grandi con amor della virtù               | 405   | Perche i Rom. primamente vsaisero                                            | 9    |
| mecaniche-deriuano dal moto                     |       | l'Acquile d'argento                                                          | 340  |
| circolare                                       | 453   | Per virtu bisognarebbe liquefarsi                                            | 59.1 |
| Opinione filla,e sue qualità                    | 528   | Pertinaci, e loro qualità                                                    | 599  |
| oue nasce ibidém                                |       | Peripatetici onde detti                                                      | 5    |
| Opinion filosofica intorno à nume-              |       | Personaggi d'Homero arroganti,                                               |      |
| ri                                              | 46    | vantatori                                                                    | 686  |
| Ordine di Pianeti                               | 611   | Pesciodono, e odorano                                                        | 600  |
| Orecchie nostre quel che più ami-               |       | Pette, e contagione sono differenti                                          | 128  |
| no                                              | 440   | Petrarca coronato di 3. corone                                               | . 44 |
| Origine della Geometria, & misu-                |       | Petrarca fospiraua                                                           | 627  |
| ra                                              | 43 I  | Pescatori simoniaci come pescano                                             | 614  |
| delle misure                                    | 602   | Piaceuolezza nel corregere                                                   | 565  |
| Oriente come descritto                          | 707   | Pianto de peccari                                                            | 63   |
| Ornamenti modesti conuengono a                  | , ,   | Piedi alati                                                                  | 634  |
| Dame                                            | 697   | Pittori ignoranti pingono Amor ala-                                          |      |
| artificiosi disdicono a Caualieri               |       |                                                                              | 474  |
| 160.687.697                                     |       | Pirtura, e Poesia come simili                                                | 517  |
| Oscurità della sapienza                         | 584   | Planimetria, che cofa sia                                                    | 518  |
| come figurata da gli Antichi                    | 585   | Platone intende ci fian doi mondi                                            | 384  |
| Ostracismo de gli Atheniesi                     | 713   | Plebe tende per lo più al peggio                                             | 163  |
| Ottanta figli lasciò Sciluro Rè de'             | , ,   | Poeti secretarii della filosofia                                             | 446  |
| Scithi                                          | 372   | Poeti Melici 3. Epici 4. Ditirambici 5                                       | 77-  |
| Ouidio perche toccato col mirto da              | 3/-   | Elegi                                                                        | 6    |
| Venere                                          | 3     | Poeti quali corone hauessero 3.4.                                            | 202  |
| , c                                             |       | Popolo più amator di vettouaglie,                                            |      |
| P                                               |       | che d'honore                                                                 | 163  |
|                                                 |       | Popolo Romano per spacio di settan-                                          | - /  |
| Pace da tutti appetita Pacsi come si nobilitano | 65    | ta anni non conobbe moneta.                                                  |      |
| Paesi come si nobilitano                        | 772   | coniata                                                                      | 341  |
| Palo che fignifichi                             | 18    | Porposa indica carità                                                        | 18   |
| Panteo nel mezzo di Roma                        | 348   | Portico d'Athene reso sicuro da Zeno                                         |      |
| Papa Pascale Secondo Romagnolo                  | 573   | ne ·                                                                         | 5    |
| Honorio II.                                     | 573   | Pouertà di spirito                                                           | 63   |
| Papa Clemente IV. a Guelfi suoi de              | ,,,   | Pouertà suscita l'arte                                                       | 521  |
| uoti de vn'Acquila vermiglia                    |       | Pratica, & Theorica loro differenze                                          |      |
| fopra vn Serpente,&c.                           | 3 4 I | qualità &c.                                                                  | 523  |
| Papaueri inducono fonno                         | 466   | Pratica come descritta, sua definitio-                                       | 1.   |
| Parole assimigliate al coltello                 | 478   | ne                                                                           | 523  |
| Parti che denono esser nella venu-              |       | Pratica quali instromenti habbia                                             | 523  |
| ſtà                                             | 694   | Predestinatione come dipinta, che co-                                        | , ,  |
| che deue hauer l'educatione                     | 193   | fa fij i fuoi effetti                                                        | 525  |
| Parti di donne cinque alla volta                | 226   | Prelatura come figurata                                                      | 526  |
| Parto di 136. in vna volta                      | 225   | Prelati fono horologii                                                       | 526  |
| di 364, creature in vna volta                   | 216   | Prencipe deue remunerare                                                     | 526  |
| Pelle di Leone, con pelle di Volpe              |       | Prencipi che dano orecchie alle false                                        |      |
| 606.647                                         |       | I Teller one dallo of cechic and fair                                        |      |
|                                                 |       |                                                                              |      |
|                                                 |       | relationi hamo tutti ministri                                                |      |
| Pena à gl'amanti per ehe tra il mirto           | (26   | relationi ham.o tutti minutri<br>empij                                       | 633  |
|                                                 | (26   | relation hamo tutti minutri<br>empij<br>Prencipi ottimi,benigni nelle audien |      |

#### Tauola delle

| Prima colonna eretta                  | 653  | Rè d'vecelli sbranato da molt'altri    | 520   |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| Prima inquisitione come dipinta       | 526  | Regola Lesbia                          | 20    |
| che cosa sia                          | 521  | Regolare è misurare se stesso          |       |
| Primo che trionfasse'in Roma          | 635  | Religione de SS. Mauritio, e Lazzaro   |       |
| Priuilegii della Religione de SS. Ma  |      | sua origine, antichità, & essere       | 356   |
| ritio,e Lazzaro                       | 556  | Remuneratione come dipinta, di quar    |       |
| Prouisioni d'arme fatte in Faenza del | ,,   | te sorti.e da Prencipe                 | 555   |
| mille cinquecento nouantassette       |      | Republica de Pianeti                   | 455   |
| fetto Papa-Clem. VIII.e conqu         |      | Re sopranominati Acquile, ò fulmi-     | 193   |
| ta prestezza                          | 569  | ni                                     | 34    |
| Può più la vetustà che la bellezza    | 699  | Re Seruio, Tullo fù primo a coniar     | , .   |
| Purità si conviene alla santità       | 567  | monere di rame                         | 341   |
|                                       | ,    | Republica den esser vnita              | 48    |
| Q                                     |      | Relistenza ne primi empiti             |       |
|                                       |      | Rebelione come dipinta 551. & da.      |       |
| Valità varie de sospiri               | 625  | che nasce                              | 552   |
| Qual sia l'augello Iinge              | 598  | Riso smoderato cagionato da leggie     |       |
| Quando i Soldati zappauano teneua-    | ,,   | rezza                                  | 567   |
| no auco per obligo la spada al fi-    |      | Rispotta di Ridolfo Imperatore         | 348   |
| anco                                  | 647  | Rogna, ò icabia perche facilmente      |       |
| Qualità, e lodl dell'oro 174          | .341 | n transmette da vn corpo all'al-       |       |
| Quattro canoni di prudenza circa la   |      | tio                                    | 128   |
| robba                                 | 496  | Roma patria ecleste                    | 36    |
| Quattro ragioni de numeritassegna-    |      | Roma madre d'ogni dignità              | 346   |
| te da Pittagorici                     | 47   | Roma nel medemo fito oue la piantò     |       |
| Quercia corona d'orationi, Poeti, Mu  |      | Romulo                                 | 3 4 9 |
| sici, Senatori, & Histrioni           | 202  | Roma gira di circuito 16. miglia con   |       |
| Quiete mala dell'intelletto 193       | .546 | il borgo                               | 349   |
| Quiete dell'huomo quando succeda      | 546  | Roma durerà fino al giudicio           | 349   |
| Quinto Roscio Comico Brutto, mà       |      | Roma stentò 500.anni con guerre di     |       |
| g atiofo nel dire                     | 693  | casa à ridurre Italia in sua potestà   | 1339  |
| Quinto Roscio primo à comparire in    | 1    | Roma hauendo vnita l'Italia in spacio  |       |
| Scena con la maschera                 | 693  | di 200, anni s'impatroni di tutto      | )     |
|                                       |      | il mondo                               | 335   |
| R                                     |      | Romani nel principio positiui, e parch |       |
|                                       |      | Romani eccedetero li apparati Persiani | 1341  |
| D Auenna haueua molte cohorti di      |      | Romani dauano tutori                   | 677   |
| foldati                               | 568  | Romani fecero molte leggi contro       |       |
| Rauenna bellicofa                     | 568  | ambitioh                               | 613   |
| Rauenna teniua armata nell'Adria-     |      | Romani codenati da Rom per presen-     |       |
| tico, & perche. Colononia de          |      | tare per ottenner dignità              | 615   |
| foldati                               | 568  | Romagna prouincia perche habbia        |       |
| Raciocinatione, d discorso come de-   |      | tal nome                               | 569   |
| pinta 546 sue specie, sua defini-     |      | Romagna lodata da Cicerone             | 369   |
| tione                                 | 547  | Bellicofa                              | 567   |
| Radagalo con 200, milla soldati su    |      | come depinta,e sue guerre              | 567   |
| preso priggione da Stelione,          |      | hà hauuto, & anco hà a tempi           |       |
| fatto (chiaui tanti Ghotti, che fi    |      | nostri vari Capitani illu-             | . 1   |
| vendeuano come pecore                 | 348  | ftri                                   | 5 6 2 |
| Raggio Diamo illumina in vn'istesso   |      | di che abondante                       | 570   |
| mente, anima, natura, materia         | 385  | functità da Papa Paolo V.              | 572   |
|                                       |      | $P\in \mathbb{Z}$                      | 1 -   |

#### cose più notabili.

| Rompere i piccioli alla pierra         | 223   | di Acquario                          | 427  |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| Rosa sue lodi, e virtù                 | 694   | di Pesce                             | 421  |
| Rosso cattino 56                       | 588.  | Sensi necessarii all'intelletto      | 256  |
| Ruggiada                               | 144   | Senso nemico del bene                | 586  |
| Rude verga quando si dana à solda-     |       | Sepolero d'Achille incoronato d'a-   |      |
| ti                                     | 727   | maranto                              | 155  |
|                                        |       | Serpe sopra l'elmo è impresa ordina- |      |
| S                                      |       | ria nelle medaglie Romane            | 342  |
| Sangue si commoue nel gridare          | 586   | Serpe simbolo della prudenza         | 342  |
| Sangue si commoue nel gridare          | 425   | Serpenti accompagnati con leoni fi-  |      |
| Sangue come figu. ato                  | 223   | gnificano dominio di tutto il        |      |
| San Mauritio volse più tosto morire    |       | mondo                                | 458  |
| per Christo, che sacrificar à gl'-     |       | Sette à addunanze de virtuosi nomi-  |      |
| Idoli                                  | 557   | nate diuersamente                    | 5    |
| SS. Pietro, e Paolo colonne della San- |       | Settentrione come dipinto            | 705  |
| ta Chiefa                              | 346   | Settentrione quali huomini produ-    |      |
| Santità come dipinta                   | 579   | ca                                   | 705  |
| Santità deue esser pura                | 580   | Settentrionali braui                 | 705  |
| Sapere ogn'vno presume                 | 30    | Silentio nel malenconico             | 113  |
| Sar mico celebre fpione                | 634   | Simbolo della libertà il capello     | 397  |
| Sauiezza milurata dalla cognitio-      |       | Simbolo di loquacità                 | 402  |
| ne                                     | 500   | Simetria che cosa sia                | 609  |
| Scarpe di ferro portate da Empedo-     |       | Simetria vsata da Dio nella creatio- |      |
| cle                                    | 683   | ne                                   | 610  |
| Scettro di lauro donato ad Esiodo      | 292   | Simonia come dipinta sua definitio-  |      |
| Scienza che cosa sia                   | 593   | ne,& altro                           | 613  |
| Scienza habito dell'intellecto         | 306   | Simoniaci leprofi Pescatori          | 614  |
| Scropolo che cola sia                  | 593   | Simoniaci come puniti nell'inferno   |      |
| Scienza amara ne'principii             | 234   | da Dante                             | 615  |
| Scienza, & opinione in che differenti  | 5 2 8 | Smemorati                            | 470  |
| Scienza che cola sia                   | 590   | Smiraldo figura di virginità         | 56   |
| Scudo sferico simbolo dell'eternità    | 350   | Socratici onde detti                 | 5    |
| Sedere al fonte                        | 503   |                                      | .295 |
| Sedere segno di mansuetudine, e di     |       | Sole, e Luna padre de corpi inferio- |      |
| quiete                                 | 103   |                                      | 217  |
| Sedere fa l'huomo otioso               | 71    | Sole di Giustitia Christo            | 236  |
| Segno di Saturno 296. 297              |       | Sole mezzo de tutti i pianeti        | 455  |
| di Gioue 295.                          |       | Soldati di Borbone morti tutti in    |      |
| di Marre 296.297.                      |       | Italia                               | 348  |
| del Sole 295.296.                      |       | Solfticio che fignifichi             | 621  |
| di Venere 296,298.299                  | -     | Sonno prinatione del moto            | 467  |
| di Mercurio 296.298                    |       | Spauento nasce da quattro cose       | 425  |
| della Luna 297,298                     | _     | Spighe maggiori da tagliarfi         | 314  |
| d'Ariete                               | 418   | Spighe mature non si deuono taglia-  |      |
|                                        | 418   | Saine none commune del maner         | 550  |
| di Gemini                              | 419   | Spina pena contratta del peccato     | 118  |
| di Cancro                              | 419   | Spine di che simbolo                 | 312  |
| di Vergine                             | 419   | Spioni di verità pagati, e scacciati | 633  |
| di Vergine<br>di Libra                 | 419   | Spioni falli condennati a morte      | 633  |
|                                        | 420   | Spioni frustati, e abbrucciati       | 634  |
| di Scorpione                           | 420   | Spiritiabhorriscono la Ruta          | e-8  |
| Ġ                                      |       | 35                                   | 20   |

#### Tauola delle

| Comitty of Comments Jellanusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sterilità se sia meglio della prole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 643                                                                     | Timone filosofo odiana tttti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 533                                                                                           |
| Stoici onde detti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                       | Timone onde tolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 458                                                                                           |
| Stratagema serue à due cose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 648                                                                     | Timore che cosa sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 586                                                                                           |
| Sterometria che cosa sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                                     | Torre di Babel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119                                                                                           |
| Srupidezza generata dal fior narci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | Toscana, & Romagna come erano di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 653                                                                     | flinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570                                                                                           |
| Suono della voce, e vna percossa d'a-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Tranquillità presentita d'Alcione 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174                                                                     | 656.672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| Superficie della casa di Cic fu stima-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Tre cose coeterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 383                                                                                           |
| ta 60 milla scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347                                                                     | Tregua per hore, giorni, mesi, & an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-                                                                                            |
| Superstitione che sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 659                                                                     | ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 674                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | prima fatta da Priamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 674                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Trentatre Gineuerini per il buon essem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                             |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | pio de Romani si convertirono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Troiani eloquentissimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | Trono Pontificale assimigliato alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| Acere à chi si conuenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169                                                                     | gerarchie Celesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 345                                                                                           |
| Tantalo, e fua fauola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59                                                                      | Tutela come si deue amministrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 677                                                                                           |
| Tardi à rissoluere presto ad'essequi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | in medaglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 678                                                                                           |
| re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 424                                                                     | secondo gli Egittij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 679                                                                                           |
| Tatto, e gusto commune à tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 E                                                                    | quanto antica, e chi lasciò tutela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                             |
| Theorica quali istromenti habbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 522                                                                     | rij à figliuoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 677                                                                                           |
| e prattica, loro differenza, e qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | come dipinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 676                                                                                           |
| lità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 523                                                                     | di quante sorti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 676                                                                                           |
| Theo rica che cofa è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 665                                                                     | come deffinita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 677                                                                                           |
| Theodorico Reafferma non vi esfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Tutori da chi prima dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 677                                                                                           |
| cosa al mondo simile à Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 346                                                                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| Theseo inventor di lega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 390                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| Theodosio Imperatore hebbe sempre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| cura di cstaltar, e dilatar la Reli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| : 61 :0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 I                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| gion Christiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7) -                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| gion Christiana Theodosio Imperatore hauendo l'im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7)-                                                                     | Al più la diligenza che vn buon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ))-                                                                     | VAl più la diligenza che vn buon ingegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177                                                                                           |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im<br>presa della Santa Croce nel'com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7)-                                                                     | V ingegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                                                                                           |
| Theodosio Imperatore hauendo l'im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35I                                                                     | V ingegno l'ingegno che la forza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 647                                                                                           |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im<br>prefa della Santa Croce nel'com<br>batter con Eugenio restò vinci-<br>re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | V ingegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647                                                                                           |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im<br>presa della Santa Croce nel'com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | Varia ethimologia, e definitione della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 647<br>1<br>674                                                                               |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im<br>prefa della Santa Croce nel'com<br>batter con Eugenio restò vinci-<br>re<br>Theodofio figurato sotto il simbolo<br>del cane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35I                                                                     | V ingegno l'ingegno che la forza Varia ethimologia,e deffinitione della tregua 673. Varie cause d'oblinione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647                                                                                           |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im<br>prefa della Santa Croce nel'com<br>batter con Eugenio restò vinci-<br>re<br>Theodofio figurato sotto il simbolo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35I                                                                     | V ingegno<br>Pingegno che la forza<br>Varia ethimologia,e deffinitione della<br>tregua 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 647<br>1<br>674                                                                               |
| Theodosio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio sigurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi-                                                                                                                                                                                                                                                            | 351                                                                     | Varia ethimologia, e definitione della tregua 673 Varie cause d'oblinione forti di lega de solosia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 647<br>469<br>390<br>624                                                                      |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vincire  Theodofio figurato sotto il simbolo del cane  Tempesta presentita dal pesce Echine                                                                                                                                                                                                                                                           | 351<br>351<br>654                                                       | Vingegno l'ingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie cause d'oblinione forti di lega de sos piri Vecchie timide superstitiose 657                                                                                                                                                                                                                                                                    | 647<br>469<br>390<br>624                                                                      |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia                                                                                                                                                                                               | 351<br>351<br>654<br>591                                                | Varia ethimologia, e definitione della tregua 673 Varie cause d'oblinione forti di lega de solosia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 647<br>469<br>390<br>624                                                                      |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio sigurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose                                                                                                                                                                                                       | 351<br>351<br>654<br>591<br>87                                          | Vingegno l'ingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie cause d'oblinione forti di lega de sos piri Vecchie timide superstitiose triste non si lasciano entrarein                                                                                                                                                                                                                                       | 6474                                                                                          |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia                                                                                                                                                                                               | 351<br>351<br>654<br>591<br>87                                          | Vingegno Pingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie cause d'oblinione forti di lega de sospiri Vecchie timide superstitiose triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno                                                                                                                                                                                                          | 64746939062465665                                                                             |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le                                                                                                                                                           | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622                                   | Vingegno Pingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie cause d'obliuione forti di lega de sospiri Vecchie timide superstitiose 657 triste non si lasciano entrarein casa                                                                                                                                                                                                                                | 647                                                                                           |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presi della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose                                                                                                                                                      | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622                                   | Vingegno Pingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua Varie cause d'oblinione forti di lega de sospiri Vecchie timide superstitiose triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura                                                                                                                                               | 647<br>469<br>390<br>624<br>-653<br>206<br>451                                                |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose Terra si serra, ed'apre                                                                                                                              | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622<br>637<br>100<br>92               | Vingegno Pingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua Varie cause d'obliuione forti di lega de sos piri Vecchie timide superstitiose triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura                                                                                                                                              | 647<br>469<br>390<br>624<br>-653<br>206<br>451                                                |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne. Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose Terra si ferra, ed'apre come diuenti grassa impedisse à noi l'aspetto del So- le                                                                    | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622<br>637<br>100<br>92               | Vingegno Pingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie cause d'oblinione forti di lega de solpiri Vecchie timide superstitiose 657 triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura tenaci, ma di consiglio 18.122.                                                                                                       | 647<br>469<br>390<br>622<br>-653<br>663<br>206<br>451<br>334<br>80                            |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne.  Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose Terra si serra, ed'apre come diuenti grassa impedisse à noi l'aspetto del So-                                                                      | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622<br>637<br>100<br>92               | Vingegno l'ingegno che la forza Varia ethimologia, e deffinitione della tregua Varie cause d'obliuione forti di lega de sos piri Vecchie timide superstitiose triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura tenaci, ma di consiglio 18.122. e loro proprietà                                                                                            | 647<br>469<br>390<br>622<br>665<br>132<br>206<br>451                                          |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne. Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose Terra si ferra, ed'apre come diuenti grassa impedisse à noi l'aspetto del So- le                                                                    | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622<br>637<br>100<br>92               | Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varia cause d'obliuione forti di lega de sol piri Vecchie timide superstitios 657 triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura tenaci, ma di consiglio 18. 122. e loro proprietà Vedere come si faccia                                                                                              | 647<br>469<br>390<br>622<br>-653<br>663<br>206<br>451<br>334<br>80                            |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne. Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose Terra si ferra, ed'apre come diuenti grassa impedisse à noi l'aspetto del So- le Testa di Cauallo tipo d'Italia                                     | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622<br>637<br>100<br>92               | Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie cause d'obliuione forti di lega de sos piri Vecchie timide superstitiose 657 triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura tenaci, ma di consiglio 18. 122. e loro proprietà Vedere come si faccia Velo auanti la faccia vsauasi in Giu-    | 647<br>674<br>469<br>390<br>624<br>658<br>668<br>134<br>206<br>451<br>334<br>80<br>595<br>539 |
| Theodofio Imperatore hauendo l'im presa della Santa Croce nel'com batter con Eugenio restò vinci- re Theodosio figurato sotto il simbolo del cane Tempesta presentita dal pesce Echi- ne. Temperanza che cosa sia Tempo miete tutte le cose che sia causa della instabilità di tutte le cose Terra si serra, ed'apre come diuenti grassa impedisse à noi l'aspetto del So- le Testa di Cauallo tipo d'Italia Tiberio chiamana gli spioni custodi | 351<br>351<br>654<br>591<br>87<br>622<br>637<br>100<br>92<br>465<br>3+1 | Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varia ethimologia, e deffinitione della tregua 673 Varie caufe d'obliuione forti di lega de fol piri Vecchie timide fuperstitiose 657 triste non si lasciano entrarein casa Vecchiezza di che è segno Vecchiaggia significa esperienza Vecchi sono di maligna natura tenaci, ma di consiglio 18. 122. e loro proprietà Vedere come si faccia velauasi in Giudea, e dalle donne Romane | 647<br>674<br>469<br>390<br>624<br>653<br>663<br>206<br>451<br>334<br>80<br>595<br>535        |

#### cose più notabili.

| ti Pietro, e Paolo essequito da Sa   | 1100 | lità sue attioni                      | 5  |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|----|
| Lino                                 | 539  | Virtù consiste nel mezzo              | 45 |
| Venere nel giudicio di Paride corona |      | Vista, vdito, & odorato non sono com  |    |
| ta di mirto                          | 611  | muni à tuttigli animali               | 60 |
| Vendette per via di stratagemme      | 645  | Vittoria depinta alata                | 34 |
| Venti maligni corrompono l'aria      | 451  | Vlisse taciturno, & eloquente         | 15 |
| benigni la purgano                   | 453  | Vso necessario alla sapienza          | 58 |
| Venustà senza bellezza efficace      | 699  | non necessario                        | 58 |
| Verga cagiona in noi la sapienza     | 193  | Vtile proprio cagiona il non far ope- |    |
| Vergilie stelle quando tramontino    | 41   | ra nobile, e virtuosa                 | I  |
| Vergini nelle supplicationi coronate | 660  | Vulcano per il fuoco 89. zoppo per-   |    |
| Vestimenti nobili, che significhi    | 559  | che                                   | 8  |
| Veste lunghe, che significhino 63    | .I23 | Vulgo che cofa fia                    | 69 |
| Vdito come si fà                     | 175  |                                       |    |
| Vino sue forze, ed'effetti           | 653  |                                       |    |
| Vigilanza fignificata nel ceffalo    | 171  | Z                                     |    |
| Virgilio sospirana spesso            | 627  | 1                                     |    |
| Viridità della vita                  | 714  |                                       |    |
| Virtù habito della volontà           | 363  | TEssiro inspira il canto à ci-        |    |
| rinforzata dal peso                  | 508  | L gni                                 | 44 |
| vegetatiua                           | 460  | Zopire fisionomico giudicò balordo    | ,  |
| Virtuoso come si rappresenti sue qua |      | Socrate                               | 65 |

#### IL FINE.

# Tauola de gesti, moti, & positure del corpo humano.

| A                                           | Ciglie inarcate                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A Bbracciare 190.426                        | Collo conciso longo                          |
| Alzaril capo ?                              | Crini sparsi, ed erti 28                     |
| Alzar le mani 790.181                       | Cuore ardente 94. scoperto 388. 68           |
| Alzari panni                                | Cuore 65. 108.113.141.112, 219.247.pal       |
| Appoggiarsi su'l braccio 397.434.504        | fato 670.                                    |
| Atto di lotta in compagnia felice 363       | Cuori due 26                                 |
| di colpire 478                              | Coscie ignude D 60                           |
| В 4/0                                       | Are il late 38                               |
| D Accio 671                                 | Denti di ferro 66                            |
| B Ballare 18                                | Destra aperta 303.stesa 17.sopra il pett     |
| Barba canuta 249                            | 229.289.serrata 497.con fuoco 670            |
| Bocca serrata 425.aperta 18.164.662.ben-    | Dito alzato 49.215. indice steso 163. all'o  |
| data 112.594. spirante sumo 289.essa-       | recchio 227. 414. grosso piegato 38          |
| lante fuoco 482.con la schiuma nell'-       | indice alla mammella 482                     |
| ira fecoda Sigillara ca e commismalla       | Th: 1:0 C                                    |
| ira secoda. Sigillata 594. convn'anello     | Dito diffeso                                 |
| Service Constitution 10                     | P Internal and Inc.                          |
| Braccio fopra l'altare                      | L'Accia gonfia nell'ira prima, velata 407    |
| steso 17.532 sporto innanzi 670 steso       | alzata 481.526.185.grande 660                |
| con mano aperta 497-armato-45 376           | Faccie due 260.546.538.66                    |
| verso il petto 497. alto 20 74. 198. 210    | Faccie tre                                   |
| in atto d'abbracciare 74                    | Fronte carnola, e grande 18. torbida 60. sci |
| Braccia ignude 141.149.330.548.aperte       | ta 316.quadra 394.grande 516.660             |
| 190.426.481 in croce 302.469                | Faciata 50.59.51                             |
| <u>C</u>                                    | <b>G</b>                                     |
| Aminare 96, in punta di piedi 631           | GAmba di legno 82.50<br>Gambe fottili 51     |
| Capo chino 99.111.290. 493.516.asco         | Gambe fottili                                |
| so 68. facciato 143. volto al cielo 181.    | Ignude 266.511.619.scoperte 600              |
| alato 218.264.410 625. inuolto di ne-       | Giacere 6.46                                 |
| gro 376. inghirlandato 324. 717. di         | Ginocchia in terra 306 412.48                |
| imeraldi716.raso 603.velato 290.538         | Guancie rosse 70                             |
| 209 200 di leone                            | I I                                          |
| Capelli sparsi 39.148.398.516 603.conser    | TNgenoechioni 185.48                         |
| pi 332.mal compotti 492.biondi, e ri-       | 1 Inchinato 8                                |
| ci 42.270.670.grossi, neri, rabbuffati      | L                                            |
| 398.516 d'oro 511.vguali ritorti 516        | Leggere 162.22<br>Leproso 51                 |
| rosti 588. riuolti insti 504. verso la fro  | L Leproso 51                                 |
| ce 476. irsuti, sparsi, canellati 516. ser- | Lingua 508. 600. doppia 164. fuor della_     |
| pentini 3 87,670. stesi 249.555. foschi     | boeca 31                                     |
| 465.                                        | Lingue 8                                     |
| Carnagione fosca 465                        | Lotta 26                                     |
| Cecità 335                                  | M                                            |
| Chiomatitante al biondo 42                  | A Ammelle spremate 75.623.619. sco           |
| Enioma profumata, e ricciuta, e anel-       | perte 507.63 1, asciute, pendenti 19         |
| tara 511                                    | 289.458.518                                  |
| 3                                           | 4.6                                          |

#### Tauola delle parti del corpo humano.

| Mano 577.apperta 17 20.171                                                         | The Property of the Party of th |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mani allargate 19. posti all'orecchie 469.                                         | Alpebre sanguinose 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| alzate 61.142.172.554.giote 63.412                                                 | Petto ig nudo 21. ferito 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| congionte 113.alte 108.147. copre le                                               | Piedi in atto di precipitare 21. incatenati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ginocchie 148. allate 393. ascose, che                                             | 187. legari 676. nudi 24.25.140. corti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tirano in contrario 414. vna contro                                                | allati 204 nudi,e stabili 4.0. in atto di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l'altra 316.che si lauano 324 occhiu-                                              | fortezza 457. zoppi 525. vn su l'altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | 516. nell'acqua 603. nudi allati 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| te 479. tentioni 642                                                               | fopta le spine 603. tremanti 221. 32-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mano destra copra la sinistra 561. sopra il<br>petto 229 coperta 229 aperta con vn | lati 169 scalsi 464.603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| petto 229. copetta 229. apetta con vii                                             | Piedi d'acquila 260. di lupo 290. di code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| occhio in mezo 315.355. al petto 302                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 331.545. 668. alla bocca 333. in seno                                              | Detto scoperto 131. bianco scoperto 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 516                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mano in atto di tenere 46. 56. 70. 74.126                                          | pugno in atto di percotere 131 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 139. 162. 192. 249. 270.274 478 532                                                | 7:0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 565.670. in atto di mostrare 46. 382                                               | Rilo 271.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 453. in atto di posarsi 270 in atto di                                             | OT laws of the Control of the Contro |
| comandare 456.di coprire 555.mor-                                                  | CEdere 2.6. 32.61.81.102.135.192.198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sicata 545 che sostenta il lembo della                                             | 283.336.339.342.343.350.351.567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| veste 139. 629. stesa ed alta serrata, e                                           | 675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bassa 725.alla gola 607                                                            | Seder per trauerso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mani appoggiate à fianchi 645, incatena-                                           | Squardo fiero 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| te_187.legate 676                                                                  | Sinistra stesa 497. sopra il core 514. al pet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mani quattro 469                                                                   | to 532.con foco 552.sopra vn aratro 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N                                                                                  | Soleuato in arcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NAfo aquilino 394.426. rotondo 397                                                 | Spalle alate 619.631.719.00 peso 196.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | con zappa 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nudita 25.39.100.147.187.194.260.285                                               | Sinistro ignudo 25. star in piedi 215. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 315.316.441.581.582.608.609                                                        | 607.637.669. viuacemente 42.453 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                                                                                  | atto di vdire 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cchi bendati 24.96.278.307.311.425                                                 | Stomaco coperto142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lag rimofi 267                                                                     | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Occhi 279.519.549                                                                  | Este doppie 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Occhi biecchi 333                                                                  | Teste due 469.528.535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alzati al Cielo 120. 481. ben aperti                                               | Teste tre 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 606. grossi 507. concaui 394. grossi                                               | Treccie sparse 269.410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lucenti 397.426. bassi 135.707.chiu-                                               | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| figuerci 567                                                                       | TEntre grande, e grosso 221.283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Occhio 508.600. in fronte 631. destro cie-                                         | Visoaltiero 21. riuolto al Cielo 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| co. 320                                                                            | 387.507.592.pallido 265.negro 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Occhio torto 333                                                                   | volto alla finistra 457. allegro, e ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Orecchie rosse nella sommità 707                                                   | dente 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Orecchie 147                                                                       | Valore 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Orecchie d'afino 49.311.634. di lepre 266                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### IL FINE.

#### Tauola d'Ordigni diuersi, & altre cose Artificiali.

Lauridavielle provi di 1000 lumen

| A                                              | Brocca, e bacile 279.324.73                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A Gata 167<br>Ale su glihomeri 15.24 28.32.39. | Buccina 8                                  |
| Ale su glihomeri 15.24 28.32.39.               | Bussola da nauigare 290.45                 |
| 39. 41. 143. 144. 163. 218.219.221.            | da pigliar le piante 380                   |
| 256.257.294.316.367.318.465.474.               | da portione de siti 43                     |
| 508.511 514.619 662.700, 719. nere             | C                                          |
| à gli homeri 465, nella giontura del           | Calice 85.221.231.342.499                  |
| braccio, e della mano. 7.4, à piedi 204.       | Calice 227.229.390.494.586                 |
| 205.220.266.603.620.623.nella man              | Campo florido 362                          |
| ' finistra 521. testa 220. 264. 293. 331.      | Campagna 518                               |
| 410.590.                                       | Candella 190.228.501.656                   |
| Altare 75.551.552.577,585                      | Canna 82.386.500.500                       |
| Amatide 167                                    | Canna di gemme                             |
| Anchora 196.234.630.637 672                    | Canna da pescar                            |
| Ara antica 357.514.                            | Cappanna TO 121                            |
| Aratro 16.213,505.                             | Capello 632.428                            |
| Archipendolo 43.218,484                        | Carta da nauigare 290.458                  |
| Archibugio 468                                 | Carattere                                  |
| Archi 555                                      | Cartella 456                               |
| Arco celeste, d'Iride 196.276.358.511          | Carre da giocare 587                       |
| Arco 32 85.86,93.318.442.508.                  | Cassa 561                                  |
| Argano 52.316.453                              | Catena, è collana d'oro 17.43.47.74.143.   |
| Armi varie 33.102.265.342.519.167              | 120. 138. 171 198.221.270.304.             |
| Arpa 7.19 511                                  | 456 534.575.592.663.                       |
| Afta rotta                                     | Catena di ferro 59.263                     |
| Astrolabio 54.55.139                           | Celatone con penne                         |
| В                                              | Ceppi 7 677 139 408                        |
| Bacolo di Giacob 518                           | Cerchio d'oro 120.281.382                  |
|                                                | Cerchio di ferro                           |
| Badile 43                                      | Cerchio : 215.662                          |
| Bacchetta 277.545                              | Cerchio del zodiaco - 16.509               |
| Bamboli 245                                    | Cestello 61.151.339.366,                   |
| Banderolo 324                                  | Chaos                                      |
| Bastone 347.387.413.425,568.663.716            | Chiaui 61. 88. 90. 115. 230. 352. 401.535. |
| Base quadra 142.234.546.582.637.               | 618. iucrociate 312                        |
| Bastone pastorale 436                          | Chiodi 38.415.459                          |
| Beretta verde.                                 | Cielo stellato                             |
| Bilancie 64.203.280.319 389.752.663            | Cilicio 10 - 20 - 108 - 108 - 504          |
| Boccette di feta                               | Cimiero 45. 86.87. 166.214.287.288.292.    |
| Boccale 567                                    | 318.325.342.401.476.403.512.548.           |
| Bordone 209,444.502                            | 550.627.645.                               |
| Borsa 451 ferrata 57. 112. 498. aper-          | Cingolo 513.690.716.                       |
| Bracciolare 202, 280, 512, 559                 | Circolo 16.92.453.662                      |
| Denie                                          | Circolo, ò giro de Pianeti 404             |
| D11114 144                                     | Claua d'Hercole 255.495.720                |
|                                                | Cle-                                       |

| Clepsidra criuello d'acqua      | 298 (11       | Criuello                      | 184.582.592   |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Colari d'oro                    | 293.540       | - \                           | 469. 503.553  |
| Colare                          | 351           | Croce di SS. Mauritio, e Lazz |               |
| Collana 93.96.142.              | 286.607.653   | Crocefifo                     | 468           |
| Coltello                        | 451.478       | Crocciole                     | 93            |
| Compasso 68.121.136.180.        |               | Cuore ; from the contract     | 17.198.592    |
| 294.386.410.431.479.            | 496. 502.522  | Cuneo                         | 453           |
| 609.667                         |               | ID D                          |               |
| Conocchia                       | 221           | Ado                           | 26.395        |
| Copello d'Api                   | 52            | Dado di piombo                | 510           |
| Сорра                           | 551.562       | Danari                        | 456           |
|                                 | 196,441.461   | Dardi 69                      | .284.325.439  |
| Corda d'archibugio              | 508           | Decempeda pertica             | 43 I          |
| Corde 5.12.165                  | 401.508 622   | Declinatorio                  | 294           |
| Corna di raggio                 | 582           | Deschetto d'oro di tre piedi  | 589           |
| Corno .                         | 3 16.563 623  | Diadema                       | 389           |
| Cornucopia 16.115.203.226       | . 231.273.337 |                               | .146.167.459  |
| 339. 341. 342. 365. 39          |               | Diafpri                       | 284           |
| 493.514.532.535.536.6           |               | Disciplina                    | 54₽           |
| Corona d'oro 37.77. 172.19      | 4.278.279     | E                             |               |
| 282.296.390.548.559.            | 172           | Lmo, ò murione 34. 49         | .233.353.235  |
| Corona d'argento Imperiale      |               | L 323-329, 352-355. 358       |               |
| Corona d'oro di gemme           | 655           | 536.548.549.155.575           | 5.583.598.600 |
| Corone di gemme                 | 101           | 618. 629. 645. 673            | 7/            |
| di fpine                        | 108           | Ethite pietra                 | 167           |
| d'alloro<br>d'edera, e di mirro | 342.343.655   | T'Abrica artificiosa          | 609           |
| di quercia                      | 3<br>202      | Facella 61.84.92.135          |               |
| diedera                         | 91            | Facella accesa                |               |
| di narcifo                      | 653           | Facella spenta                | 355           |
| di pino                         | 567           | Faglia di color rosso         | 416           |
| di papaueri                     | 465           | Faretra                       | 32.555.582    |
| di varij fiori                  | 7             | Fasci consolari               | 103 278       |
| di più forti                    | 24.456        | Fascio di verghe              | 114-168       |
| Corona di torri, e muraglie     |               | Fascio d'armi                 | 262.663       |
| Imperiale                       | 389           | Fascio di frezze              | 115           |
| Corona che fignifichi           | 559           | Fascio di paglia acceso       | 82            |
| Corone militari                 |               | Fascio di canne rotte         | 83            |
| Cinica di leccio                | 34            | Fascio di stromenti           | 126           |
| Cinica di quercia               | 34.37.149     | Fiamma di fuoco               | 382.555.      |
| Obsidionale di gramigna         | 34-37         | Fiammegiante raggio           | 387           |
| Trioutale d'oro, e d'alloro     | 3 4           | Fieno                         | 680           |
| Murale merli d'oro              | 34            | Figura della natura           | 382           |
| Castrense, e bastioni d'oro     | 34            | Figura sferica                | 207           |
| Nauale rostri d'oro             | 34            | Filo con polizini             | 656           |
| D'alloro                        | 655.          | Filo intricato                | 504           |
| Corona Ducale                   | 389           | Filatorio di lana             | 479           |
|                                 | .355.390.555  | Fistola instrumento           | 436.518       |
| Cornetto                        | 104           | Fiume                         | 80            |
|                                 | .456,555,672  | Flagello                      | 511.664       |
| Craticola                       | 503           | Flauto                        | 13.361.394    |
| 87                              |               |                               | Ful.          |

| Fulmini 25.87. 90. 100. 196.199.252.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (06.711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T Accio 33                            |
| Fontana 29.474.50+618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lampada accefa 580                    |
| Forbici 149.564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Fornello 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lauterna 138.191.388                  |
| Forno 190.325.469.513.541.548 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lauto 111.330                         |
| 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Letto : 1944 de 19 19 19 19 1226.157  |
| Frezze, d faette 32 86.258.442 536.581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Libro 3.19 54.103.121.122.200.220.234 |
| Frusta con palle di piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Fucille 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Fuoco 34 52.86.89 94.101.109.163.184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lieua 52                              |
| 232. 298. 333. 399.478.526.532.552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lingua 172.478                        |
| 392.594.700.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lira 172.200.447.516.520              |
| Fumo 34.260.451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lira de 15. corde 49                  |
| Fuso 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lima 61.185                           |
| G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lucerna accesa 61,286.714.725.734     |
| Abia aperta 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lume 78                               |
| Gagate 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luna 78.101.196.210.213.314.          |
| Galatite 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                                     |
| Gemini 419.358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A Acina doppia 105                    |
| Gioie49.61.96.129.141.249.256.394.624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . IVI Manouella 52.453                |
| Gioielli 270.456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Gioielliero 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manette 499                           |
| Giogo 397.409.468.499.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manico d'aratro 722                   |
| Giouane per terra mezzo morto 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Ghirlanda d'oliua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mantice 7.83.178.518                  |
| D'alloro 47.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| di rose, e fiori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| d'ellera 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maschera 82.104.1;2 310.319.406.448   |
| di vite, & olmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Girella di carta 324 500 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Globo 136.139.215.256,274.337 339.342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mescirobba 722                        |
| 345.351.425.449.453.456.511.536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meta 512                              |
| 620.668.711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitra 390.586                         |
| Globo celeste 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Grimaldello 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Grotta 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Guanto 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monile 277.278                        |
| Ami 139.119.134.512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Hasta 292.314.337.339.341.342.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mucchio d'armi                        |
| 344, 345. 350.351.352.366.368.390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Murione 45.345.351. Alato 342         |
| 678.730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. lettera                            |
| Herefia 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     |
| Horologio 7 32 54. 93, 176. 200. 207. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nebbia 290                            |
| 460.526.540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| The Committee of the Co | Nido 27<br>Neuello 431                |
| Ncensiero vedi tutibolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011                                  |
| I Incudine 446.525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Holetta 89.673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14401 04117411701221)11               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

| 0                                |                  | Remi                        | 245.459          |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Mbra del Gnomone                 | 294              | Rete                        | 319.325          |
| Oua                              | 224              | Riga 13                     | 6.214.386.609    |
| Ouato                            | 405.493          | Roncietto                   | 16.574           |
| Ouo di struzzo                   | 475              | Rostri di nane              | 115 -374-729     |
| P                                |                  | Rottella                    | 345-352          |
| D'Aese bellissimo                | 381              | Rubino                      | 130              |
| Paglia accesa                    | 82               | Rugiada                     | 190              |
| Palla di vetro                   | 426              | Rupe                        | 15.28.358.521    |
| Palla 303.590 disegnata del cor  | e ce-            | Ruota da torteli            | 126              |
| leste                            | 410              | Ruota 130.221.476.54        | 40.663,668.727   |
|                                  | 20.50.192        | S                           |                  |
| Pane                             | 65.214           | CAccoccia grossa            | 29               |
| Paniere                          | IST              | Sacchetto pieno di mo       | nete 47.         |
| Paragone Paragone                | 811.277          | Sacchetto                   | 303.561          |
| Parazonio spada                  | 561.720          | Saette 102.16               | 06.258.325.576   |
| Passetto                         | 640              | Sasso in forma di piede     | 378              |
| Patena, ò patera                 | 280.314          | Scala                       | 235.239          |
| Penne 103.305.325.41.            | 4.442.446        | Scarpello                   | 50               |
|                                  | 0.310.316        | Scarpe di piombo            | 139              |
| Penacchio Martin                 | 567              | Settro 23. 88.101.190.22    | 2-337-397-405-   |
| Perle                            | 284              | 417.456.561.700.            |                  |
| Perpendicolo 43                  | 1.546.609        | Scettro con mano, & occhi   |                  |
| Pianetti Pianetti                | 586              | 396.con occhio 188.         | 135              |
| Pianetti                         | . 609            | Simitara                    | 319.555          |
| Piede misura                     | 431              | Scoglio                     | 54.194.355.499   |
| Piedeftallo Pietra quadra        | 3.499 578        | Scoreggiate da grano        | 220              |
|                                  |                  | Scudo, o rottella           |                  |
| Pillo afta col ferro triangolida | 365              | Scudo di cristallo          | 88.93            |
| Piramide 115.19                  | 1.249.281        | Scuro, ò acceta             | 47.98            |
| Pletro                           | 172              |                             | 17.406.480.517   |
| Pomice                           | 94               | Sette colli                 | 577              |
| Precipitij                       | 340.506          | 6.0                         | 32.529.449.534   |
| Prigioni con corone in capo      | 456              |                             | 252.548.565      |
| Prinilegij con figilli           | 376              | Seggio fontuofo             | 47               |
| Processo                         | 103              | Sigilli, ò fignacoli        |                  |
| Prora                            | 2.439.           | Siringa<br>Smiraldi         | 320              |
| Pugnale 164                      | 4.182.672        | Socchi                      | 716              |
| O Waden à Canaden                |                  | Solo                        | 104.152.448      |
| Quadrato come vn dado            | 3.431.479        | Sole 77.100.190.196.21      |                  |
| Quadrato geometrico              |                  | 413.453.501.532.61<br>Solfo |                  |
| Quadrato geometrico              | 23.274           | Spada ignuda 109.131.16     | 473              |
| D Adio latino                    | 720640           | 629. 669                    | 0.200.333.610.   |
| Raggio 74.192.190. Ragg          | 139.640<br>i 456 | Spada 129.172.259.320.3     | 27 120 40F WA    |
| Rasoio Rasoio                    | 476              | di anco perazonio           | 0/-5 09-423- YES |
| Raspa                            | 284              | Specchio sette 27.42.69.12  | 9. 180. 279. 497 |
|                                  | 4.214.334        | 489. 536. 538. 588.         | 500. 500 456     |
| Regno Papale                     | 352.389          | 712                         | 170, 139, 013    |
| Regolo                           | 121.522          | Specchio vstorio            | '485             |
| Regolo lesbio                    | 179              | Spelonca                    | 36X              |
|                                  | -10              | T                           | Spe-             |
|                                  |                  |                             | - K-1            |

| t-                              |           | _ 1              |               |               |
|---------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
|                                 | 3.166.201 | Testa di Medu    | ıla           | 618           |
| Spino                           | 7 7       | di morto         |               | 26            |
| Spoglie                         | 347       | Thiara           |               | 200           |
| Sponga                          | 461       | Tibia, ò flauto  |               | 582 587       |
| Squadra                         | 386       | Timone           | 2.20.192.35   | 5.439.458.535 |
| Stafile, ò sferza               | ¥35       | Tirlo            |               | 19.91.520     |
| Stampa                          | 638       | Topazzio         |               | 540           |
| Statuetta della vittoria        | 342.567   | Torcia accesa    |               | 103           |
| Statua di Venere                | 609       | Torcia spenta    |               | 139           |
| Stelle 39.54.55.74.120.143.145. | 185.203.  | Torre            |               | 118.234       |
| 234. 290.337.449.463.465        | .609      | Tre gratie       |               | 74-139        |
| Stella                          | 351       | Triangolo        |               | 588.590       |
| Stendardi                       | 456       | Tridente         |               | 90            |
| Stimolo, ò sprone               | 619       | Trofei           |               | 342           |
| Stinaletti                      | 405       | Tromba 20        | 1.218.303.406 | 5.456.519.680 |
| Stocco 166-199.407              | 7.555.695 | Turbante         |               | 555           |
| Stola                           | 586       | Tribolo          | 306.44        | 0.481.482,483 |
| Striglia                        | 165       |                  |               |               |
| T                               |           |                  | V             |               |
| Aglia                           | 453       | T7 Afi           |               | 567           |
| 1 Talari                        | . 85      | V. Vafo con      | n vite        | 197           |
| Tamburo                         | 90.456    | Va so di christi | allo          | 18            |
| Tauola dall'antica legge        | 389.553   | Vaso d'acqua     |               | 150.660       |
| Tauola di figure Aftronomiche   | 55        | di foco          | 101-10        | 5.130.142.670 |
| Tauola signata d'alcune figure  | 410       | Velo 39.99       | 7.196.226,260 | .292.382.410. |
| Tauole oue è disegnata vna piar | ntao      | 476.538.         |               | , , , , ,     |
| d'vn palazzo                    | 386       | Vela             |               | 196.256.458   |
| Tauola con la figura d'vna fo   | rtez-     | Vela goufia      |               |               |
| za esagona                      | 43        | Verga            |               | 103.192.199   |
|                                 | 46        | Vetro            |               | 260.426       |
| · bianca                        | 451       | Vezzo di perle   | :             | 284           |
|                                 | 343.368   | Vi ola instrom   | ento          | 447           |
| Tazza 18.114.116.284.515.566.   | 578. 606. | Vittoria         |               | 567           |
| 643.                            |           | Vncino           |               | 444           |
| Tela d'aragno                   | 478       | Vomere           |               | 493           |
| Tempo d'horologio 54.32         | 4.619.712 |                  |               |               |
| Tempio                          | 514       |                  | Z             |               |
| Tempio d'Vmbria                 | 3358      | Affiro           |               | 563           |
| Tempi j d'honore, e virtù       | 288       | Zappa            |               | 16.722        |
| Tenaglia                        | 39        | Zodiaco          |               | 16.101.282    |
|                                 |           |                  |               |               |

#### IL FINE.

#### TAVOLA

#### de gli Animali.

|                                       | ,                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| A                                     | Chimera 445.719                   |
| A Gnello 63.66.303.324.414.49.        | Chiocchia gallina con pulcinj 224 |
| Agnello pasquale 552.553.58           | Cigno 290.447.520.701             |
| Alcione 494.67                        |                                   |
| Alicorno 93.711                       |                                   |
| Animali di quattro Euangelisti 300    |                                   |
| Animali diuersi 497.495               |                                   |
| Api 13.176.213.261.316                | -1 -1                             |
| Aquila 74.87.318.339.394.405.41       | Cignale 311,317.503.722           |
| 416.504.551.576.599                   | Ciuetta 87.121.502.656            |
| Arpia \$7.531                         |                                   |
| Armelino (99.130.307.538              |                                   |
| Ariete 20.                            | 1-7.17                            |
| Arione                                |                                   |
| Ardeolo                               |                                   |
| Afino 7.173.220.307.492.516           | , , , , , , , ,                   |
| Aspido 32:                            |                                   |
| Affiolo 700                           | 7-2                               |
| Augello di lungo rostro 34            |                                   |
| Auoltore 107 199.601.603              |                                   |
| В                                     | Drago 69.87.92.                   |
| D Afilisco 83.127.210.217.400         |                                   |
| B Barbagianni 299                     |                                   |
| Becco 398                             | 700                               |
| Bracco 600                            | 709                               |
| Buoi 187.220                          |                                   |
| C                                     | 1.                                |
| Alandra 196                           | L'Agiano 214                      |
| Camaleonte 1 2.42                     |                                   |
| Camello 59.249.440                    |                                   |
| Cane 13 83.88.121.126.131.230.276.280 |                                   |
| 304 322.331.332. 351.366. 388.468     | Townish                           |
| 478.508.673                           | G 331                             |
| Can corfo 367                         | Allina 274.579                    |
| Cancro 620                            |                                   |
| Capra amaltea                         | 579.609.627.651                   |
| Capra 319.436.622.652                 | Callingaria                       |
| Cardelino 224                         |                                   |
| Caradrio 491                          | C                                 |
| Cariddi 445                           | C1:                               |
| Caffore 493                           | 0.10                              |
| Cauallo 88.90.91.92.275.276.288.366   | -T/*++)                           |
| 437                                   | 6 6                               |
| Cauallo Pegaseo 61.219.719            | 02 71,2 / 1.0   0                 |
| Cerbero 88.446                        | 1:                                |
| Centauro 689                          |                                   |
| Cerno 105.167.536.599.728             |                                   |
| 103,10,199,720                        | Hidra 332.446.558.588             |
|                                       |                                   |

#### Tauola de gli Animali.

| Citi dun Comun                        | Diag.                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hidro ferpe 645                       | Pico 218.368                            |
| Hiena 258.326                         | Pipiftrello                             |
| I                                     | Piralle 194                             |
| Bide 85.316                           | Pola 426                                |
| 1 Ichneumone 649                      | Porco 146.182.283.314.320.492.586.601   |
| linge augello 699                     | _ /                                     |
| Ippopot2mo 311 322                    | R                                       |
| Istrice 163.406                       | P Agnitello 462.603                     |
| L ,                                   | Rè d'vccelli, ouer Trochilo 424         |
| T Eone 15.23.90 102.109. 121.142. 152 | Riccio spinoso 168                      |
| 189.19 + 214.236.24).253 258. 259.    | Rinoceronte 249                         |
| 270.349 357 405.414 415, 419. 456.    | Rossignolo 146                          |
| 491 548.606.661.664 679.689.717.      | Rospo 39.320                            |
| 720.711.                              | Rondini 27.143.337.502.713.             |
| Leopardo 397.645                      | S                                       |
| Lep.e 74.151.618.656.669              | C Alamandra 464                         |
| Liguro 442                            | J Schirato \$28.532                     |
| Locuste 252                           | Scarauaggio 521                         |
| Lumache 6.499                         | Scorpione 398                           |
| Lupo 46.191.290.334.310.550           | Scilla 445                              |
| Lupo ceruiero 469,603                 | Scimia (6.106. 608.600.603.606          |
| Lupa \$7.246                          | Serpenti alati 548                      |
| Lupa con due gemelli 3.42             | Serpi14.41.135.183.187 216.255.271.277  |
| M                                     | 280. 319. 325. 329.332.366.362.413      |
| 160.307.403                           | 495.502.508.537.550 577.578 715         |
| Mufalo 378                            | Sorze d'India 649                       |
| N.ulli 643                            | Sparauiero 100                          |
| N                                     | Struzzo 279.284.320.476.565             |
| 7.458.550                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Notrola                               | T                                       |
| 0                                     | Artaruca 6.112                          |
| ha 148.287.608                        | Tarantola 366                           |
| Onochrotolo 601                       | Talpa 99                                |
| Orfa 331                              | Taifo 112 300.6:3                       |
| Orfo 121.335.451.500.594              | Tigre 91.232.491                        |
| P                                     | Topi 148                                |
| 1 luone 7 20.29.49.89 194 451         | Torro 15.358 599                        |
| Pantera 91.258 319.397.687            | Tortora 97.                             |
| Passero 112 187.618                   | ₹                                       |
| Papagallo 199                         | T7Acca 94-599                           |
| Papero 287.310                        | V Vespe 680                             |
| Pelicano 28 80.310.505                | Vipera \$03.409.441                     |
| Pecchia 265                           | Vitello 220                             |
| Peccora 748.149.290.412.480.645       | Volpe 138.390                           |
| Perniee 403                           | Vpupa 7:5                               |
| Pica 616                              | Vccelli 114                             |
|                                       |                                         |

#### IL EINE.

TA-

## TAVOLA

#### delle Piante.

|                              | 5                |                |                    |           |
|------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|
| A                            |                  | Grano          | 41.36              | 8.628.631 |
| A Lore 2.28.97.246.264.29    | 2. 508.518.      | Granari        |                    | 5.115.729 |
| A (19                        | , ,              |                | H                  | ,, ,-,    |
|                              | 52.267.508       | T TElicrifio f | iorgiallo,e lucido | 690       |
| Anacanp ferote               | 562              | Helitrop       |                    | 263       |
| Anemone                      | \$17.624         | T              | I                  | 40)       |
|                              |                  | Ride           | *                  | 9 mg 5.   |
| Appio                        | 643              | Z Mide         | I.                 | 276       |
| Arbufolo                     | 192              | - I 0 -: '     | la.                |           |
|                              | 23.566.624       | I Igustri      |                    | 157       |
| Asparagi                     | 370              | Lino           |                    | 310.370   |
| B                            |                  | Lino fiorito   |                    | 567       |
| P Ambagio in Sicilia         | 365              | Lotto          |                    | 705       |
| Borragine                    | 19               | Lupini         |                    | 286       |
| C                            |                  | Luperi         |                    | 297       |
| nna 82 260 290, 323 32       | 6.476.506        | -              | M                  |           |
| Canna palustre               | 194              | A Artella      |                    | 233       |
| Cama nele                    | 365              | IVI Miglio     |                    | 1.370     |
| Cannape                      | 401              | N anaorlo      |                    | 276       |
| Cauolo                       | 19               | Nirto          | 2.20.26.66.13      |           |
| Ce tro                       | 3.420            | Niuro celfo    |                    | 176       |
| Cicuta                       | 219              | Mortella       | 1.6.8              | 5.114.511 |
| Cimamomo                     | 96               | Musco          | -,                 | 460       |
| Cipteflo                     | <b>3,88</b> .183 | 341 81/00      | N                  | 400       |
| Chimene                      | 643              | TArcifo        | **                 | 29,652    |
| Condrillo                    | ,                |                | dı perfichi        | 271072    |
|                              | 109              | 4 11001010     | as permens         |           |
| Cotogno                      | 400              |                | 0                  |           |
| _                            |                  | C Time         | 17 (5 (/ 0) ===    | ***       |
| Dera 2.24.54.95.322.39       |                  |                | 11. 65.66.93.103   |           |
| Elce 11                      | 198.598          | , ,            | 192. 219.267.284   | 4.287.408 |
| Endosi cannamelle            | 280              | 493.494        |                    |           |
| Eringio                      | 652              | Olmo           | 19.2               | 5.71.363  |
| Eruca                        | 403              | Ornello        |                    | 365       |
| T .                          |                  | Ornitogallo    |                    | 275       |
| Aua                          | 370              | Origano        |                    | 325.413   |
| T Faggiolo                   | 330              | Ortica         |                    | 406       |
| Felce                        | 223 476          |                | P                  |           |
| Fieno                        | 680              | DAlma          | 20.181.324 527     | 1.660.710 |
| Finocchietti                 | 622              | Pampini        |                    | 6.271.362 |
| Fiori . 6.18.19.38.90.144.13 | C. 140.276       | Papauero       | 91,271             | 1.276.307 |
| \$11.629.                    |                  | Panico         |                    | 370       |
| G                            |                  | Perfico        |                    | 600.710   |
| Hianda                       | 320 132          | Piante varie   |                    | 16.629    |
| Girasole, ouero elitropio    | 662              | Pino           |                    | 170 370   |
| Ginepro                      | 415.469          | Platano        |                    | 165       |
| Gineftra                     | 2.365            | Pomi           |                    | . ,       |
|                              | 9.629.630        | Pomo granato   |                    | 162       |
| Giuggiolo                    | 6,60             | Pruni          |                    | 307       |
| 200.00                       | 0.00             | ⇔ +0 85±       | £ 2.               | Pu-       |
|                              |                  |                | E T                | A 03      |

#### Tauola de Piante?

| Puleggio          | 169                 | Spino         | 7.108.1            | 40.277 |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------|
| 53                | Q                   | Spighe        | 16.17.20.82.149,3  | 66.538 |
| Vercia 2. 1       | 49-374-527-532-618. |               | T                  |        |
| 719               |                     | THimo Tirfo   |                    | 166    |
|                   | R                   | Tirlo         |                    | 91     |
| 7 Amo di noce     | 126                 | Tiglio        |                    | 259    |
|                   | 26.66.85.91.130.449 | Trefoglio     |                    | 6.31   |
| 186.662.723       | . , , , , , , ,     | Triboli       |                    | 307    |
| Rouo              | 311                 |               | V                  |        |
| Rubbia            | 370                 | Verminaca     |                    | 463    |
| Ruta              | 80.97.167           | Vesicaria     |                    | 2.1    |
|                   | S                   | Vite 19.25.71 | .148.362.363.374.3 | 76.378 |
| C Ardonia         | 378                 | 398.453.      |                    |        |
| Scilla, ò squilla | 167                 | Vua           | •                  | 38.773 |
| Selinotropio      | 661                 |               | Z                  |        |
| Senecio           | 687                 | Affarano      |                    | 366    |
| Sempre viuo       | 204. 326            | Zucca         |                    | 637    |
| Senape            | 124                 |               |                    |        |

#### IL FINE

#### TAVOLA

#### di Pesci.

| A                          | Lupo 663                          |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Anguilla 323               |                                   |
| В                          | Mostri marini 194                 |
| Ballena 92                 |                                   |
| C                          | Mustella, ò murena vedi lampreda. |
| Calamaro 723               | P .                               |
| Chiocchiole marine 461     | Pesci 144.196.207.257.503         |
| Conca marina 85.196        | Pollico 325.474                   |
| Cefalo 171                 | Pampillo, à Nautilio 649          |
| D                          | R                                 |
| Delfino 41.121.222.256.649 | Rane 147.310.594.                 |
| E                          | Rombo 370                         |
| Echenide ouero remora 537  | Remora 537                        |
| F                          | S                                 |
| Folpo 320                  | Sanguisughe 321                   |
| G                          | Scaro 32I                         |
| Gongole 461                | Scepio 81                         |
| Granchio 287.313.620       |                                   |
| , H                        | T                                 |
| Hisopotamo 3-11            | A                                 |
| L                          | Triglia 645                       |
| Lampreda 12.321            |                                   |

#### IL FINE

#### Tauola de' Colori.

| A                                   | 328.329.352.374.405.433.511.555                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A Regento 213.214.290               | 590                                                           |
| A Azzuro ceruleo 54.139.147.374.404 | P                                                             |
| Azzurro stellato 82.518 404         | DAuonazzo 55.190.198.220.300.546                              |
| В                                   | Perso 121                                                     |
| Planco 25.17.42.80 96 98.186.221    | Penne di pauone 305.325                                       |
| D 296.401 450 108.592.603 613       | Porpora 199-186.660                                           |
| Bianco macchiato verde, e rosso 319 | R                                                             |
| Biancogiallo 130.232 508            | R Ancio 297.298                                               |
| Bigio rollo 425                     | Rofado 408                                                    |
| Bigio 425 511                       | Rosfort. 94.121.131 199.221.233.357.456                       |
| Berettino 26,183.229.535            | \$14.155.659.657                                              |
| Berettino negro tane 14.499         | Rosso 335.425                                                 |
| C                                   | Rosso verde 619 Rosso 22110 221.149.297                       |
| Angiante 12.82.130.1;6,296.297.298  | - 11 10 11                                                    |
| Celefte 294                         | Rubicondo milto con bianco 110<br>Ruggine 283,320,333,406,508 |
| Celeste 294                         | T T                                                           |
| TErro 214                           | Anè 505-546                                                   |
| Ferrugine 146                       | Tanèscuro 317510                                              |
| Foglie caduche 7                    | Turchino 74.300 590.609                                       |
| Toglic tadicale                     | Turchino à onde 267                                           |
| [ Iallo 298.630                     | V                                                             |
| Gialitio 109.378.511                | T 7 111 7.83.396                                              |
| Giallolino 260.310.387.451.669.700  | V Verde 16.50.70.172,261.366.368                              |
| Y I                                 | 59.629.630.631                                                |
| Ncarnato 406                        | Verde rosso 60                                                |
| T L                                 | Verde giallo 249                                              |
| L Tonato 39.299                     | Verde oro 371                                                 |
| N                                   | Verde chiaro 261.314                                          |
| TEgro 19.81.82 87 298.300.336.414   | Verde fiorito 511                                             |
| 465.504.508 510.513 546             | Verde fronde 315                                              |
| Negrodi fiamme tanè 505.510.546     | Verde rame \$10.406.508 585                                   |
| 0                                   | Violato 298                                                   |
| Ro 80. 110. 120. 192. 213.232.296   |                                                               |

#### IL FINE.

# T A V O L A de gli Autoricitati,

| A Crone A 732                            | Athanasio 229                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Adagij 3.4.31.157.178.240.322.415        | Atheneo 7.20.36.325.377.472.474.486     |
| 427.472.687                              | 601.645.674.698.709 725                 |
| Adriano Turnebo 9.157.428.432.473        | Auerroe 127.251.326                     |
| Albategnio 455                           | Auicenna 110.111.186.211.224.326.447    |
| Alberto Magno 9.226.471                  | 528.600                                 |
| Alceo 322                                | Aullo Gellio3 4.151 152.177.226.237.293 |
| Alciato7.18.26.29.61.38.110.115.13 1.146 | 415 566.600.601.636.673.674.675         |
| 148.182.232.257.258.263.279 2 4.307      | Aurelio Opilio 673                      |
| 319.387.403 537.598.601.670. 719         | Autonio 248.256 349. 411.445.476.623    |
| Aldo Manutio 202.347                     | В                                       |
| Alcide 474                               | D Artolomeo Anglico 9.19.101.123.146    |
| Alessandro Affrodisco 25.128.152.173.202 | D 16-168. 46 5. 468. 516. 563. 576. 615 |
| 273.340.611.615.656                      | 648.710.                                |
| Ammiano 608                              | Baruc 312                               |
| Anacr.onte 144.449.694                   | Batilio 314.466.593                     |
| Anatfagora 566                           | Bembo 30.440.576.625.703                |
| Anastasio 348                            | Bernardin Rota 72.650                   |
| Ancarano 271                             | Bernardo Taffo 504                      |
| Angelo Politiano 69 t                    | Beraldo 145.300                         |
| Anguillara 119.213                       | Berofo Caldeo 357                       |
| Annio 571                                | Biante 124                              |
| Appollodoro 446                          | Biondo 355.358.370.372                  |
| Antonio Thilesio 155                     | Boccacio 84.86.87.88.89 90.91.92 143    |
| Apuleio 84.158.279.608.657               | 195 207. 249. 293. 296.297.436.460      |
| Arcangelo Vercelli 227                   | 461.462.465 700.701.703                 |
| Argenterio 186                           | Boetio 25.66.235.236.237.238.239.240    |
| Ariofto 18 23.125.144. 178.212.229.233.  | 241.242.295.610.681                     |
| 261. 281. 418. 433 446. 475. 493. 516.   | Budeo C 427.432.659                     |
| 529.608.611.628.                         | Assidoro 135.3 46.43 1.43 2.47 1.613    |
| Arnaldo 209                              | 615.634                                 |
| Arnobio 655                              | Caro Gialio 432                         |
| Arittide 685.688                         | Cardano 51.431                          |
| Aristofane 521.5:2                       | Cailo Steffano                          |
| Aristotele 9.10.12 13.19 21.22.23.25 30  | Calsiano, 118.452                       |
| 42. 43.150 52.56.57.60.71.77.78 79       | Castore Durante 434                     |
| 101. 102. 103. 105.111, 118.122.124      | Catone 258.372.401.421.596              |
| 118 133.134 154 156 161 164.174          | Catulo 30-31-71-95-469-471.690          |
| 179.186.201.207.209 210, 212. 226        | Canalcante                              |
| 236.239.241.243.250.254.268.269          | Celio Aureliano 384                     |
| 270.276.303.309.310 316.319.321          | Celio Rodigino 202.346.487.534.660      |
| 326 ,27. 334. 384. 391 396 402.405       | Chilone 155                             |
| 406.+08.+1+.+27.451. +53. 454. 455       | Christo N.S. 28, 62 66.95.227.229.252   |
| 463.466.468.478.491 493.495.496          | 290. 303. 387 388.393.469.482.495       |
| 497.516.522.575.528.530.551.532          | 532.537.548.605.672.711                 |
| 546.547.552.553.567 589 590.591          | Christoforo Landino 13.58,246.397       |
| 598.600.601,6.12.614.606.611.619         | Cicer. 9.12.30.48.52.57.61.62.70.75.76  |
| 628.635 644.650.652.653.665.669          | 160.173.175.179.270.220.236.240         |
| 675.689.698.707.708.714                  | 242.245.271.282.286.298.347.355         |
|                                          | 385                                     |

#### Tauola de gl'Autori citati.

| 381. 382.384. 428.452.465.497.508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Encherio 13                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 514. 530. 550. 560. 566 583 592.599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Euclide 454                            |
| 602.611.616.636.674.675.678.686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Euripide 22.35.48.224.403.475.563.643  |
| 691.723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 715                                    |
| Claudio 158.184.349.350.374.391.539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eusebio 437.447.469.470                |
| 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eustacchio 423.424.425.428             |
| Claudiano 24. 59. 78. 201. 217.219 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eustatio 397                           |
| 381.441 460.467.497. 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ezechiele 14.163.407.525               |
| Clemente Alessandrino 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                      |
| and the terminal control of the cont |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hal                                    |
| Codice Theodosiano 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Collenuccio 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Felistone 22                           |
| Columella 71.421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Festo 152 202.428                      |
| Copetta 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fernelio 129.211.223.326.384           |
| Cornelio Gallo 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ficinio 127                            |
| Crate Tebano 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Filenio Comico 534                     |
| Carsio 118.135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filippo Alberti 145                    |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Filoponio 633                          |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Filostrato 146.150.157.175.240.511.550 |
| Ante 21.22.40.41 58.69.144.146 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 598.623.701                            |
| 208. 248. 261. 303. 437. 446. 504. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Focilide 73.75                         |
| 569.579.604.615.616.631.645.655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Folengo 21                             |
| Danid 6.13.18.19.67.80.132.163.194.252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fornuto 85.90                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 0                                    |
| 254.325.400.504.528.542 552.594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 603.678.682.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francesco Berlingeri 365               |
| Demetrio 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Francesco Conano 658                   |
| Democrito 8.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fulgentio 684                          |
| Demostene 124.592.602.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fuluio Orfini 11.342. 343.344.351.381  |
| Diascoride 4.129.324.404.472.645.695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 382.392.450.568                        |
| Diodoro 90.448 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G                                      |
| Diogene 5.155.160.236 244.267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aleno 25.109.111.112.170.173.174       |
| Diomede 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175. 184. 186. 193. 208. 212. 223. 224 |
| Dione 8, 13, 151, 340, 341, 428, 432, 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 319. 326. 329. 455.528.529.547.600     |
| 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 610.653                                |
| Dionisio 152.338.340.357.381.403.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelio 6                                |
| Domitiano 14.218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gentiano                               |
| Doroteo 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giano vitale 348                       |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gio. Battista Garzoni 73               |
| T Gefidoro 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gio. Maria Cataneo                     |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a                                      |
| Eliano 154. 249. 273. 426. 445. 472.491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ciarris ID attall and                  |
| \$20.564.570.615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giouani Duca del monte                 |
| Eutropio 226.635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giouanni Villani 573                   |
| Empedocle 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giordano 355                           |
| Ennio 241.602.653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giornale 202                           |
| Epiteto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giorgio Vafari 69                      |
| E11220 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giosetto 94.202.340.431.441            |
| Efaia 67.526.683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Giraldi 221. 272. 286. 472. 634.635.   |
| Eliosto 455 466 467-516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 648-                                   |
| 1: fo to ] 477.636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gismondo Santi 165                     |
| 7-6000 26.50.596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ginliano 472                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giu-                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67613                                  |

#### Tauola de gl'Autori citati.

| Giulio Capitolino 226.243.244.347.429  | Lodouico Vasseo 174                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 648 650.677                            | Luigi Tanfillo 440                      |
| Giulio Martiano 73.144.592             | Lucano 142.296.297.372.381.450.565      |
| Giustiniano 152.557.676                | Luciano 35.37.75.221.237.240.434.466    |
| Giusto Lipsio 36.346.429.195           | 489.595.658                             |
| Goltz 381                              | Lucretto 99 127. 128.146.195.444.44\$   |
| Giisofomo \$1.108.170.346,558.566.586  | 450.472.474.588.591.665.691             |
| 682.684                                | Lucio Andronico 159                     |
| Guarino 690                            | Lucio Floro 340.433.439                 |
| Guuenale 4.42.158.202.429.434.534.651  | M                                       |
| H                                      | Acrobio 123.124.221 245.294.337         |
| T TElicdoro 488                        | <b>IVI</b> 597                          |
| Heroclite 645                          | Manillio 198.207.454.64E                |
| Herodoto 101                           | Mantuano 359                            |
| Hermogene 2                            | Maranta 327                             |
| Herodio                                | M.Tulio 5.31 85.149.152 153.154 156     |
| Hefichio 194                           | 160.161.176.232.235. 236. 240. 24E      |
| Hefiodo 194. 202.433.449.465.561.685   | 242. 305.485.601.615.656.680.681        |
| Hip ccrate 111. 169. 211. 223.224.420  | 684.69;                                 |
| 480                                    | M. Antonio Cattaldi 13.23 322           |
| Hieremia 79                            | M. Varonne 2176.184.211.297.338.346     |
| Hierocle 35                            | 359.360.370. 384. 418. 439. 466.473     |
| Homero 18 35 . 3.61.89.92.116 122.123  | 659.660.663.675.697                     |
| 154 177 23 294.341.35 .381.418         | Maifilio Ficino 383.486.487.488.489.530 |
| 430-44 ,449 456. 68.513.535.539        | 532.79112.692                           |
| 577. 198. 015. 619.646.647.674.686     | Marcello Donato 310                     |
| 69+                                    | Maria Vergine 64.67                     |
| Ho.atio 2.4 19.37.53.58.59.71.78.85.93 | Martiale 4.71 150-202.238.270. 281. 297 |
| 706.1 3.118.127.140.157 160. 161       | 298.300.335.336.364.370.428.435         |
| 123.200.232.242.246.264. 269. 276      | 453.473.588.601.602.696                 |
| 319.312 3 2.365.366.433.434.442        | Matthiolo 10.97.366.378.379.392.440     |
| 4+4.+48.467.496.500.534.567.583        | Mercuriale 127                          |
| 601.616.638.642.643.672.679.682        | Menandro 594.712                        |
| 683.719                                | Merula 4                                |
| Hermolao 432.524                       | Merodio 552.                            |
| Iugone 20.435.456.528.593              | Metodico 397                            |
| 1 I                                    | N                                       |
| TMola 370                              | Atale 2.460                             |
| L innocentio 497                       | IN Nauaro 618                           |
| 138.262 400.476.584                    | Neitore 37                              |
| fidoro 7.20.55.72 103.168.180.211.238  | Nicandro 3.213.615                      |
| 241.307. 368. 431.484.576.645.657      | Niceforo 2;8.24,.353                    |
| 658                                    | Nicomaco 602                            |
| L                                      | Nonno 466                               |
| Aertio 5.155. 161. 193. 207.236.241    | 0                                       |
| 566                                    | Ocone 20 381.382.439.571.577            |
| attantio 174.349.561.657.659           | Orfeo 466.468                           |
| .coniceno 186                          | Orontio Fineo 487                       |
| cuitico 477                            | Otrauio Mamilio Tufe. 428               |
| 111co 42                               | Ouidio 2. 34.26.35.60.61.69.71.85.86.93 |
| auio 355.357.390.391.428.571.674.675   | 92.93.99.103 109.115.122.129.161        |
|                                        | g <sup>1</sup> 77                       |

#### Tauola de gl'Autori citati.

| 177.195.200.283.211.214.220.248                           | Plauto 23.46.168.229.236.237.383.542      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 271.288.294.295.296.297.299.300                           | 584.610.667.709.                          |
| ; ; 3 . 3 6 2 3 73 . 3 80 . 3 8 1 . 4 1 8 . 4 1 9 . 4 2 9 | Plinio 4. 5. 7.9.10.; 1.41.57 72.73.79 84 |
| 431. 442. 1445. 446-448. 449. 450. 455                    | 88. 105. 129. 146. 156. 158.167.168       |
| 456. 467. 468. 472.473.474.487.49 I                       | 169.174.177.186.194.202. 224. 229         |
| 497.498.506.551.567.593.613.650                           | 249. 269. 279. 281. 286. 293. 297. 299    |
| 640.641.642.653.655.658.693.697                           | 307. 311. 333.340.345.351.358.360         |
|                                                           |                                           |
| 700.702.703.707.727                                       | 362.370.374.377.378.381.390.394.          |
|                                                           | 399.404 414.416.422.425. 428. 431         |
| P                                                         | 439.459.463.470.472.473.479.506           |
| DAladio . 422.423                                         | 515.528.537.554.563.568.570.571           |
| Platina 244.539 573                                       | 596.600.601.602.603.612.615.616           |
| Panuino 202.390.568                                       | 635.644.648.649.655.654.659.674           |
| Papiniano 76.                                             | 681.695.696.704.709.728                   |
| Panfilio 703                                              | Plutarco 4.7.20.30.35.37.38.61.72.76.80   |
| Pausania 41.471.494.543.662.694                           | 85-102. 122. 150. 156. 158.177.189        |
| Pererio 135.236.242.345.584                               | 202. 240.242. 243.269.271.273.340         |
|                                                           |                                           |
| )/                                                        | 383.402.403.453. 470. 473.476.488         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   | 491. 496. 502. 514.556.553.577.589        |
| Petrarca 38. 14.36.37.38.59 75.88.124                     | 595. 598. 600. 618.635.644.657.686        |
| 144.161.163.173.175 188.[215. 218                         | 691.710.730.                              |
| 239.245.249.251.262. 294 300. 305                         | Pontano 298.449.707                       |
| 332.338.354.418.435.445.475.488                           | Polibio 381.569.571                       |
| 504.530.585 606.610.619. 625. 627                         | Polluce 202                               |
| 637.681.695.700.701.703.706.724                           | Porfirio . 3:83,457                       |
| 728                                                       | Porta 4;                                  |
| Petionio 59: 178                                          | Piobo 157.246.323                         |
| Pindaro 37.435                                            | Prode 47.431                              |
| Pierto Vitorio                                            | Propertio 4.17.160.402.462.487.518        |
|                                                           |                                           |
| Pierio Valeriano 34.68,13.18.26.39.41                     | -177                                      |
| 44.59.60.69.70.75.81.83.95.100.112                        | Publio Clodio 160                         |
| 114.123.130.135.1.2.245.148.163                           |                                           |
| 166-170.173.175. 86. 188. 190. 199                        |                                           |
| 200.212.217.220.112. 224. 226. 233                        | Vintiliano 2.186.561.601.654              |
| 251.254.259.260 100. 284. 286. 293                        | Quinto Curtio 14.                         |
| 307.315.314 318. 24. 33 . 335. 395                        | Quinto Cerenno 602                        |
| 398.403.407.415 1 3 435. 447.451                          |                                           |
| 455.459.475-7-26- 507 512.516                             | R                                         |
| 520.542 552.557.501.576.578.561                           | Egio Profetta 170.175.393.400.482         |
| 184. 186. 194. 196 6: 2. 604. 605. 629                    | 483,505.528                               |
| 642.645.662.689.                                          | Romulo Anacco 467                         |
| and the                                                   |                                           |
|                                                           | Roamo 615                                 |
| Pietro Aponese 20                                         | Ruello 31.475                             |
| Pitagora 27.46.168.229.236.237.383.542                    | Ruffino 238.352                           |
| 584.610.667.709                                           | Rafcello                                  |
| Pietro Razzano, 365                                       | S                                         |
| Platone (2. 31. 43 51. 123. 124. 172.                     | Abelico 372.429.432.525.628               |
| 174. 175. 195. 199. 212. 236. 240                         | Sacra Scrittura 61.65.118.174.219         |
| 245. 278. 383. 384. 347. 455. 459                         | 277.393.338.610                           |
| 518. 530. 546 586. 590. 591. 610.                         | S. Agostino 12.14.20.22.37.39.59.63.75    |
| 69.3.                                                     | 82. 83. 156. 177. 229. 235. 238. 239      |
| - 17                                                      | 240.                                      |
|                                                           | - 1.04                                    |
|                                                           |                                           |

## Tauola de gl'Autori citati?

| 240. 269. 302. 345.400.478.484.525        | 683                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 557. 566. 584. 585.630.636.659.669        | Spartiano Yr. x81                        |
| 730                                       | Statio 85. 93. 195. 296.298.300.355.46.  |
| Salomone 7.52.115.193.538.582.584.592     | 463.488.568.623                          |
| 634.655                                   | Stefano Buranuc 219                      |
| Salmifta 138                              | Stobco 177.457                           |
| Saluftio 48.215                           | S. Tomaso 13. 20. 23. 50. 56. 95.117.118 |
| 5. Ambrosio 13.66.67, 110-122.227.271     | 123.163.172.177.221.256. 285. 285        |
| 292.302.325.481.497.516                   | 291. 306. 313. 382. 384. 396. 400. 417   |
| S. Antonio 615.616                        | 433.476.483.497.550.553.586.606          |
| Sanazaro 71.333.419.554.566               | 607.614                                  |
| 5. Pernarde 7.118.124.135.148.165.179     | Strabone 355.357.360.366.370.377.380     |
| 226.269.393.655                           | 431.438.568                              |
| Scalige10 4.106.157.158.202.638           | Suetonio 30.149.150.158.202.429.550      |
| 5. Ciptiano 325.483.558                   | 567.595.710                              |
| Seneca 7.8.24.31.35.58.74.83.88.103115    | Suida 31. 123. 158.238.311.359.465.471   |
| 224. 145. 193.235.238.241.250.271         | 567.659                                  |
| 286. 295. 298.435.446.467.567 580         |                                          |
| 604.697.723                               |                                          |
| Seruccio Y39                              | T                                        |
| Seilio 124 156.246.373.472 572.647.659    |                                          |
| 679                                       | Acito 124.159.714                        |
| Sesto Pempeo 38.123.436.466.539           | Tadeo 24                                 |
| Sesto l'irhonese 331.352                  | Tarquino 549                             |
| S. Ceronimo 5. 65.187.241.302.353.473     | Taurisio 277                             |
| 506.539.595.631.680.704                   | Teodosio 347                             |
| S. Giacomo 69.75.227.614 683              | Teocrito 317.322.520.600.659             |
| S. G.o Damasceno 6.224.302.303.353        | Teofrasto 4. 31.78.177.212.297.534.652   |
| 384.392.427.580.593                       | 703.709                                  |
| S. Gregorio 18.19.58.124.228.348.387      | Terentio 2. 78.125.166.192.198.491.558   |
| 493.521.501.585.601.613.660               | 567                                      |
| Sidonio 202                               | Tertulliano 20.539                       |
| Sigonio 169.671                           | Testore 152.202                          |
| Silio Italico 262. 288. 295. 298. 300.359 | Themistocle 202                          |
| 360.364.391.436.463.568.623.707           | Theodoretto 239                          |
| 719                                       | Talete Milesio 105.194                   |
| Siluio 73                                 | Tiberio 150                              |
| 3. Lucca 303.482.518                      | Tibulo 86. 97. 349 463. 551-             |
| 5. Matteo 175.194.292.324.408.483.604     | 658                                      |
| 636                                       | Titoliuio 163. 286. 359. 370. 390        |
| Smetto 10.11.73.272.432.568               | 550.575                                  |
| Socrate 29. 156.236.240.414.490.537.542   | Tito Manlio                              |
| 578.591.608.637 695                       | Tobia 13.187                             |
| Solino 41.80.146.439.649                  | Torquato Tasso 33.81.233.237.268.466     |
| Solone 48-598                             | 467.610.682.695                          |
| Sofifane 682                              | Toftato 585                              |
| Sotade 433.435                            | Tioiano 9.218                            |
| S. Paolo 24.60.62.76.94.95.135.192.227    | Trifonio 678                             |
| 232. 241. 384.393.417.435.506.525         | Trinierio                                |
| 539.553 565 676                           |                                          |
| 5. Pietro 67.262.346.535.539.613.637      | 370                                      |

#### Tauolà de gli Auttori citati.

| v                         |                 | 725.728         |                     |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 7 Alerio Massimo          | 225.515.720     | Vitruuto        | 43.52.192.298.611   |
| V Valerio Flacco          | 341.470.473     | Vulpiano        | 478.677             |
| Vegetio                   | 345.432.433     | Vugaro          | 72                  |
| Vellein Patercole         | 369             | Vopisco         | 150                 |
| Venantino                 | 348             |                 | ,                   |
| Vida                      | 103             |                 | X                   |
| Virgilio 3.9.19.38.40.42. | 45.52.57.60.69  | Enarco          | 471                 |
| 78.87.90.157.163.17       | 8.184. 194. 218 | Xenophonte .    | 30.51.52.72.140.490 |
| 211. 229, 232. 234.2      | 46.254.259.261  | 73 <sup>2</sup> |                     |
| 266.275.288.290.29        |                 | Xenocrate       | 385                 |
| 300.338.340.359.360       | 376.377.384     | Xerse           | 175                 |
| 407:414.420-425.425       |                 |                 | Z                   |
| 461.466.473.494.498       | 3.514.522.550   | Enodote         | 123                 |
| 552.572.582.606.619       |                 | Zenone          | 200.244.561         |
| 646.662.689.695.700       | 703.707.709     |                 |                     |

#### IL FINE.

# Indice delle MEDAGLIE Antiche citate nell'Opera.

| Citato                              | 1101   | i Opera.                                   |              |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------|
| Confoli,& altri Magistrati.         |        | con Eternità                               | 218          |
| L. Allieno                          |        | con Virtu                                  | 720          |
| con Netruno, & Sicilia              | 381    | Nerua co la Cocordia de gl'Esse            | rciti9 5.115 |
| Q. Cecilio Metello Pio              | 442    | con la Tutela d'Italia                     | 678          |
| con l'Africa                        |        | con la Palma                               | 150          |
| Cestio con l'Africa                 | 442    | Traiano'con l'Eternità                     | 218          |
| Paolo Emilio Lepido Pietà           | II     | co'l fiume Tigre                           | 247          |
| Eppio con l'Africa                  | 442    | co'l fiume Danubio                         | 248          |
| Cn. Lentulo Marcellino con Sicilia  |        | con la Pace                                | 495          |
| C. Mamilio Limetano                 | 427    | Con la Virtù                               | 722          |
| 4-4: 03                             | 7.428  | co'l Bon'Euento                            | 317          |
| con Mercurio                        | 43 I   | co'l Genio                                 | 272          |
| Mutio Cordo con Italia,e Roma       | 342    | Hadriano con Hilarità                      | 20           |
| Norbano con Africa                  | 442    | con Natura                                 | 458          |
| Sesto Pompeo con Scilla             | 445    | con la Speranza                            | 630.63I      |
| Pomponio con le Muse                | 35I    | con Eternità                               | 217          |
| con le Muse                         |        | con Italia                                 |              |
| L. Volteio Strabone                 | 450    | con Roma                                   | 341          |
|                                     | 4 9 77 | con Adottione                              | 341          |
| con Europa<br>Città.                | 437    |                                            | 11           |
|                                     | 603    | con la Fortun <b>a aurea</b><br>con l'Asia | 257          |
| Athene con la Ciuetta               | 502    | con l'Africa                               | 439          |
| Imperatori, e donne loro.           |        |                                            | 442          |
| Ottauiano Augusto                   |        | con la Gloria de' Prencipi                 | 280          |
| co'l Granchio,& Farfalla            | 177    | con la Giustitia                           | 230          |
| con la Pace                         | 453    | Sabina con la Pudicitia                    | 539          |
| con la Sicilia                      | 381    | Antinoo con Mercurio                       | 220          |
| con la Vittoria                     | 730    | Antonino Pio con Annona                    | 2            |
| Tiberio con la Pietà                | 514    | con Pietà                                  | 314.515      |
| Claudio con la Pace                 | 495    | con Tranquilità                            | 20           |
| con la Speranza                     | 629    | con Fortuna pacifica                       | 250          |
| Neione con la Salute                | 577    | con Maestà regia                           | 403          |
| con la Supplicatione                | 660    | con Religione                              | 552          |
| Galba con la Pace                   | 495    | con Salute                                 | 578          |
| con la Virtù                        | 720    | cou Gioue                                  | 87           |
| Othone con la Sicurtà               | 607    | con Indulgentia                            | 314          |
| Vitellio con l'Honore               | 293    | con Colonna                                | 654          |
| con Clemenza, ò Moderatione         | 103    | con Italia                                 | 337          |
| Vespasiano con la Pace              | 495    | con Sicilia                                | 382          |
| con la Vittoria Nauale              | 729    | co'l Genio                                 | 272          |
| con la Vittoria                     | 730    | con la Giustitia                           | 280          |
| con la Tutela                       | 678    | con Tranquilità                            | 673          |
| T. Vespasiano con Delfino, & Anchor | 2177   | con l'Honore                               | 293          |
| con Italia                          | 273    | Faustina con l. Eternità                   | 216          |
| con Vittoria                        | 730    | M Aurelio co'l Genio                       | 273          |
| con Eternità                        | 216    | Faustina con l'Hiralità                    | 20           |
| con Pace                            | 495    | con la Concordia                           | 115          |
| con Prouidenza                      | 427    | con la Fecondità                           | 226          |
| Domitiano con cauallo Pegaseo       | 220    | L. Vero con la Virtù                       | 719          |
| con Vittoria                        | 730    | con la Vittoria                            | 730          |
|                                     |        |                                            | con          |
|                                     |        |                                            |              |

| con la Corona di Pino.                |         | Floriano con la Prouidenza          | 535   |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
| Commodo con Terra stabile             | 197     | Probo con la Prouidenza             | 536   |
| cou Italia                            | 337     | con la Salute                       | 577   |
| Heluio pertinace con prouidenza       | 535     | co'l Genio                          | 27 I  |
| Settimio Seuero con Indulgentia       | 102     | con la Fortezza d'animo, & di       |       |
| con Africa                            | 442     | corpo                               | 255   |
| con Vittoria                          | 730     | Vespasiano Imperatore con Roma Ri   |       |
| Albino Cefare con l'Eternità          | 217     | gente                               | 344   |
| Giulia Pia con Letia                  | 20      | Tito Imperatore co Roma vincierice  | 344   |
| con Hilantà                           | 20      | Adriaro Imperatore con Roma felice  | 344   |
| Antonio Caracala con le stagioui del- |         | Gailla Imperatore co Roma unascete  | 344   |
| l'anco                                | 642     | Caio Giulio Emiliano Imperatore con | n     |
| Plautilla con la Fede                 | 229     | Roma Eterna                         | 345   |
| Antonio Geta con Fortuna bona         | 256     | Probo Imperatore con vn Tempio      |       |
| con la Nobiltà                        | 463     | con ro-colonne                      | 3'50  |
| con la virtù                          | 721     | Antonino Pio con motto ROMÆ         |       |
| Macrino con la sicurezza              | 608     | ÆTERNÆ                              | 350   |
| Antonio Eliogabalo con la Liberta     | 397     | Adriano con l'istesso titolo        | 350   |
| Alessandro Seuero con la Giustitia    | 280     | Comodo cen il meachimo              | 350   |
| con la Prouidenza dell'Annona.        | 4       | Scramio Albino fimilmente           | 350   |
| con la virtù                          | 720     | Scuero.                             | 350   |
| Ciulia Mamea co Giunone conseruat     | trice4  | Gordiano primo                      | 350   |
| con Fecondità                         | 226     | Secondo .                           | 350   |
| con Felicità publica                  | 231     | Terzo                               | 350   |
| Mashmino con Pronidentia              | 536     | Licinio Giuniore                    | 350   |
| co'l Genio                            | 273     | Domitio Aureliano                   | 350   |
| con la virtù                          | 72 I    | Flauio Prisco Atalo medesimamente   |       |
| Gordiano con Agricoltura              | 15      | Marco Giulio Filippo Imperatore     | 9     |
| con si curezza                        | 407     | con Rema sedente sopra vno          | )     |
| con Gioue                             | 87      | fcudo, &c.                          | 350   |
| con la Virtù                          | 721     | Roma con vn cane in atto di correre |       |
| con l'equità                          | 203     | Lucio Aurelio vero Imperatore con   |       |
| con Indulgentia                       | 314     | vna corona di Pino                  | 579   |
| Pupieno co la Cocordia delli Impera   | it. 115 |                                     |       |
| Balomo con la Prouidenza              | 535     | Medaglie moderne.                   |       |
| Filippo con Roma eterna.              | 275     | Papa Paolo III. co'l Camaleonte,&   | ,     |
| con la Pace                           | . 495   | Dolfino                             | 177   |
| Marcia Otacilla Seuera co la Pudicit  | 12539   | Cosimo Medici con la Tartaruca, &   |       |
| Herennia con la Pudicitia             | 43 I    | Vela                                | . 177 |
| Gallienno con la Virtù                | 720     | Cefare Ripa, con l'Amandola, & Mo-  |       |
| M. Cassio Latieno con la Salute       | 577     | 10 Celfo.                           | 177   |
|                                       |         |                                     |       |

#### IL FINE.

# INSCRITTIONI ANTICHE, citate nell'Opera.

| Di Anicia Faltonia Proba  | 225 | Di Maria Polla               | IO   |
|---------------------------|-----|------------------------------|------|
| Di Sesto Atusio           | 246 | Di T. Statilio               | 432  |
| Di Aurelia Rufina         | IO  | Di L. Valerio Pudente        | 202  |
| Di Calpurnia Homea        | 73  | Di P. Vettio Sabino          | 568  |
| Di Cesso Equidico         | 725 | Di L. Surredo                | 203  |
| Di Fossia Gnoma           | 568 | Di Arcadio, & Honorio Impera | a-   |
| Della Fortuna obsequente  | 205 | tori                         | 350  |
| Di Giuuentia Eutichia     | 567 | Di Tito Statilio             | 350  |
| Di Gilio Pomponio Pudente | 3   | Di Lucio Vicadio             | 568  |
| Di Troiano Imperatore     | II  |                              |      |
| Di C. Giulio Hermete      | 343 | INSCRITTIO                   | NI   |
| Di Giulio Satiro          | 432 | Moderne.                     |      |
| Del Genio                 | 273 |                              |      |
| Di Lufia Glafira          | 73  | D'Alessandro Farnese         | 655  |
| Di Flauio Grisogono       | 73  | Di Marc'Antonio Colonna      | 655  |
| Di Publio Veltri Sabino   | 568 | Di Clemente Ottauo           | 569  |
| Di Giunio Primigenio      | 73  | Di Gio.Francesco Aldobrandin | 0314 |
| Di Q. Lollio              | 73  |                              |      |
|                           |     |                              |      |

#### Correttioni sopra la nouissima Jeonologia.

171 col.p v. 16. cappare l. capare Carta 4.col.p.v.penultimo tai I.tali col. 2. v. 4 come vede 1. come si vede p.v.34.dolce honore l. dolce humore e.col. 2. v. 21. detti seguaci I detti li seguaci 201 col.2.v. 18. contentis l. contentio 202. col p. v. penultimo HISTONIEN. 8 col.p.v.32, fa figliolo l.si fa figliolo SIVM I. HISCONIENSIVM col.p. v. 45.a donna l.donna, si cassi a 202.col, 2.v.7 SVRREDI 1.SVRREDIO cel. 2 v. 35 est natura l. est naturæ 202.col, 2.v. 25. pigliafil, piglianti 9. col.p.v, 4 denincere l. denincire 220, col.p. v. 41. lauiente l. laurente 11. col p. v. 50 altri ch'hebbel. altri ch'-23 s.col.p.v 3.appatisce l'apparisse hebbe Marco Aurelio filosofo sno fra col. 1. v. 19. disprezzata l. sprezzata stello adorrino: cio fi raccoglie col.p.v. vlt. soggiunga l. soggiunge poi 23 s.col. 2. v. 27 motio l. moto II col. 2. V. 30 PART. HIC. L. PARTHIC 265.col. 2. v. 33. così è oscuro I. E'oscuro si cassi la parola così 29.col. 2.v. 12. ATTON, I.AYTON 273.col.p.v.2. daspello l. drappello ] 31 col.2.v.15 dell'Amor I. dall'Amor col 2 v 13. inceps l. incepi v 6. Leonone 1. Zenone v. vlt. & cftrataganti l. e strauaganti 37.col.p.v.30. andaremo l. andaressimo 37 col. 2 v.45. voce per l. voce sia per 237.col. 2.v. 2. in diff ut terzo lindifprez-73. col p.v.8. pongafi l. ponganfi col. 2. v. 1; Caief 1 Caf 258 col. 2. v. 32. quæ l. qua 239. col p v. 21. Philosophia I. Philosocol 2.v.; 7. fine offensa l. fine iurgio, siphia docet 89. col. 2. v. 5. Vulcanusque l. Volcanusque col.p. v. 44. si faccia l. ci faccia cosi vole Aldo Manutio 240 col. p. v. 1 c. vanità l. varietà col. 2. v. 6. tiri totus l. tibi totus v.46. leonone l. zenone 122 col.2.v.8, recolo l. verbo fi cassi recolo v.25 correttore l. correttore 123.col.p.v. 11. breuità l. grauita, si cassi 241.col.p.v vlt. aunt sed. si cassi aiunt 241.ccl.p.v.vlt aquæ l. aque breu ità 241 col. 2 v. s. la destra l. la vesta 149.col 2.v.7. vestigalia l. vectigalia Iso.col.p v.26 li Rè l. il Rè 242.col. 2.v. 36.ea quædam l. ea quam 242.col.2.v.51. contro l. conto 152.col.p.v.s fratris l. farris col. 2. v. 2. yn paniere l.vn paniere voto 243.col.p.v.50. quidam l. quiddam col. 2. v. 18 libro l. libro decimo 243.col.2 v. 14. iuris l. viris 155.col. p. v. 15. Pierio Vittorio I. Pietra 244.ccl.p.v.p. mi penfo l. mi pento col.p.v.12. regnar se stesso l. regolar se Vittorio col. 2. v. 21. Et detto l. E' detto col p.v. 37. di sentimento I. risentimen-156.col.p.v.35. motto l. moto 156.col. 2.v. 18. motti d'animo l. moti d'ro fi caffi da col.p.v.51, illibera l. in libera 272.col.p.v.12. mouimenti l. monumenti 258.col.2.v.35.in scena alti l. in scena con 273.col 2.v.48. anuelletti l. augeletti 322.col.p v. 19. Boetij l. Beotij col. 2. v. 40. cothurne l. cothurni 345.col.p. v. penult. che Eliopoli l. che in 159.col.p.v.37.no cothurni l. co cothurni Eliopoli v.42. col furo l. col fughero 350. Roma Eterna, che comincia. Vu tem v.43. dicamil. I dicanmi pio fideue stampare sopra Ruma Ecol, 2. v. 6. di fuio l. di fughero col. 2. v. 14. calciabantur I. calceabantur terradi Giuliano Imperatore, & non dito v. 16, calciamentum l. calceamentum v.18. calciabantur l. calceabantur 313.col 2.v 5. iugi l. iugo

171.001. 2.v.18. diuenuta foggiogò l. diue nuta Santa soggiogò 390.col.p v. 14. feriales l. fetiales 390.col.2.v.5. oro l. loro 391.col. p. v. 15. cosi questo l. così ferisci quefio 415.col. 2.v. 10. traballi l. trabali 416.col. 2.v. 15. mediens l. medicus 427.col.p.v.50.|dixer l. dixerit 427.col.2.v.7. abbreuiata TA l. abbreuiacol. 2.v.23. cente l. Gente col. 2. v. 21. CENSOR I. CENSORIN 428, col.p.v. 10. versus l. versu col.2.v. 12. gaudere l. gaudet col. 2. v. 15. non lo portauano il cappello I. non lo portauano si cassi il cappello col.2.v.23. pigliassero l. pigliassero la col. 2. v. 52. aggunse l. aggiunse 429. col.p.v. 39. lupanarias l. lupanaria col. 2. v. 3. nocturnas 1. nocturnos 419.col. 1. v.s. Et nigro flauo crinem abscodete galeno leggasi. Et nigrum flauo crinem abscondente galero se ben forse legger si potrebbe. Et nigro flauum erinem abscondente galero.più verisimile è che il biondo 429.col.2.v.49. tai sentimenti I, tal sentipatitur 431.col. 2 v. 3. adoclum l. adactum 412 col. 2 v. 24. soldalo l. soldato 4; ;.col. 2. v. j. zquiusque l. zquusque col. 2. v. ; 1. difficile I. difficili 434.col.p.v.6. dalla qual l. della qual 465.col.p.v.vlr. non quiail. non qui a col. 2. v.p. sed quia l. sed qui & 466.col.p.v. 18. a constituir l'ombra; anzi Platone asserisce nel Timeo, che la terra non solo è causa efficiente della notte, ma anche del di. Terram altricem nostram circa polum per vniuer fun extenfum alligatam diei, noctifque effectricem, & custodem esse voluit 466.col.p.v.39. se lesfa l. se la fa 471 col.p.v. 28. vide poi l. visse poi col. p.v.43. obiiuione l. obliuione col.p.v.50. Boetia l. Beotia

col.2.v.40. petar l. petat

col.2.v.41 amantis l. amanti 472.col.2.v.12. lethi l. lethe

col. 2. v. 3 1. fi diffe l. fe deffe 475.col.p.v.2. perferret l. perferet 476.col.p.v. 16. indurant l. induratur v.17. onde esclama. si cassi onde e. **sclama** 488.col. 2.v. z. aurem l. autem col. 2. v. 28. & trnfmuta l. & fi trafmuta 490.col.p.v. 3. è poiche l. poiche, si casse è col. 2. y. 9. erodotto l. erodoto 491.col.p.u.33. per eccetto l. per concetto col. 2. v. 8. occhi quelli l. occhi di quelli 506.col.p.v.41. debitam l. debitum v.47. fibillat l. fibilat 515. Pietà da figlioli verlo il padre di Gio. Zaratino Castellini 516. si cassi pietà de figliuoli verso i Fadri con li quattro seguenti versi per fine a pietà d'Enea inclusiue perche già s'è detto nella precedente figura l'istesso 525.col.p.v.18 propositi l. proposti 533.col.p.v.s. che però l. che prò col, 2.v. 13. Boetia I. Beoria 563, col. 2.v. 1. i presenti si vagliano l. i pre senti vagliano, si cassi si 164 col.p. v. 1. sit carior l. fit carior 168.col.p.v.38. Vmbrarum 1. Vmbrorum 569.col.p.v. 18. publicano l. publicarono v. 52 filiæ l. filio col. 2.1v. 6. charitatis patitur 1. caritatis 571.col.p.v.8.de Toscani habitati l. da To scani habitati v. 53. Ancmo I. Anemo v.43 d'antico Toscani I. d'antichi To 572.col.p. v.50. meros 1. muros 573.col.p.v.20. in agno quil. in agro, qui v.42. & il Ciaccone di lui l. & il Ciac cone dicono di lui 574.col. 2. v. 2. nobiltà 1, la nobiltà 575.col.p.v.11.antiquam l. antiquum 577.col.p.v.11. fosse li nutrimenti l. fossero li nutrimenti 583.col.p.v.vlt. credo l. crede 984.col.p.v.29. cornibus infignibus l. cornibus infignitus col.p.v.30. & figurafi l. & figuranfi \$85.col.p.v.34, vilescent l. vilescerent v. co. li dieci le dieci 385.col. 2.v. 4. nel tempio l. nel tempo col. 2. v. 3 3. & puri l. & pure 198

193.col.p.v.28. ci sforzano 1. ci sforzamo col. z.v. 24. estenuato 1. estenuano 686, col. 2, v. 14. dominant l. dominans col.p.v.50. meliori l. moliri col. 2. v. 10. ciuile opere l. ciuili opere v. 17. nominauit 1. honorauit col. 2 2.49 difficile I. difficili 691.col p.v.7. iam tota morum fal. I. ia. 600.col.2.v. 9. delle lingua 1. dello fplentota morum fal. dore, & della luce dedicati al fole, lucol.p.v.12. iam I. ia se spleudore, e lampa del Mondo 693.col.p.v.23. Achatis I. Acharis v.x. si cassi lingua ma alle parti , che col.p v. 52. farianno l. fariamo sono d'ogni canto si cassi tutto col. 2. v. 17. perueniua 1. preueniua 615.col 2.v.47. asiensor l. assessor 695.col.p.v. 2. della gratiosa l. che la rosa de anima l. de animali deriua dalla gratiosa 616.col.p.v. 11. calcati l. calati col. 2. v. 48. somuosos fieri 1. somniosos col.p.v.vlr. principalmentel. precipitofieri 697.col.p.v. 40. licentiofo I. più licentiofamente 625.col.p.v.7. chi cantasse l. cantasse v. 16. sempre sospiii l. sempre i sospiri col. 2. v. 50. Linge I. linge 626.col p.v.4.vini fulmina l, vini fulmi-698. col. p. v. 2. syntogmate l. syntagma-626.col.p.v.13. non veduto l. noi veduto v.s. Lingel. linge col. 2 v. 26, che stringi l. ch'astringe v.9. Lingel. linge 633.col.p.v.37. sipa quamplutima l. solus v. 16. Linge I. linge quamplurima 698 col.p.v.21. Lyngem l. lingem v. 22. frigilla 1. fringilla v.41. momordet l. momordit 643.col.2.v.10. loro l. i loro u.32. lynx fola l. Imx fola v.39. però l. peto -98 col. 2. v. 19. edillo l. edillio 645.col.p.v.31. Tiglia 1. Tiiglia 699.col.2.v.8 Lyngem l. lingene 647.col.p.v.24. Vupina I. vulpina v. 11. Linge l. ling? v.52. præcinti l. præcincti Tog.col.p.v.27. parce tua l. paret tua col.2.v.30. scouarla l scauaila v.37. sminuisca I. si sminuisca v.37. fingulal, fingulæ -10.col p.v. 38. vendicantem l. vindican-649.col.p.v.II. secondo l. secondo col. 2. v. 22. brazza 1. braccia col. 2. v 33. foerens l. ferens 657 col. 2. v. s. era cosi l. e a in così v. 34. pictum l. uictum 658 col.v.13. l'empiro l. l'empio 723.col.p.u.s. Hemerobio l. Henerobio-659.col.p.v.48. ponaretur l. ponitur 674.col.p.v.2. dir può I. dir fi può 724. col.p.u. 38. e nel poinere l. e noi polcol. 2. v. 24. vistoriam 1. victoriam 675.col.2.v.6. nota l. noia col. 2. u. 22. Hemerobio I. Flen robio. 678 col. 2. v. 39. Cione I. Dione ne 678, col. 2. v. vlt. 1. Imperatore, ilquale ha-72; col.p.u..; come l. com uendo hauuro fette Imperatori auau-729.col. p u. 15. Vedi a ferleratezz i. : ti lui di bestiali 1. VITIO 681.col.p v.vlt. si chiami l. si chiamino nedi a feeleratezza col. 2. n. 13. illam l. illum v. 46. che prinati l. prinati si cassi che A carte 682.col p.v.34. habent I. haber 29. col. p. dopo il verso 19. pongasi il no. me di Gio Zaratino Castellini sopra 8-37. canel. caue la figura d'Amor di le stesso, che cov. 50. humana l. l'humana

r incia donna incoronata Dalla figura precedente va leuato il suo

nome, che è nel u fesondo dell'ifteffa

colon-

683.col.p.v.52. eletto l. eretto

col. 2. v. 3. liberalità l. bestialità col. 2. v. 6. impotente l. impenitente

| colonna a carte 29.                   |     | lonna seconda nel fine                 | 27 |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|
| Mettasi'il suo nome sopra le seguenti |     | Ingordigia ouero auidità               | 32 |
| fue figure                            |     | Pietà de figliuoli verso il Padre, che |    |
| Beneuolenza, & vnione matrimonia-     |     | comincia. Giouane modesta              | SI |
| le                                    | 71  | Secretezza ouero taciturnità, che eo-  |    |
| Fecondità                             | 224 | mincia. Donna graue                    | 59 |
| Genio come figurato da gli antichi,   |     | Vergogna honesta                       | 70 |
| comincia Molte Imagini co.            |     |                                        |    |



# DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA DI CESARE RIPA PERVGINO, Caualier de SS. Mauritio, e Lazzaro PARTE PRIMA

Deli corollàmia Iconologia



A B O N D A N Z A.



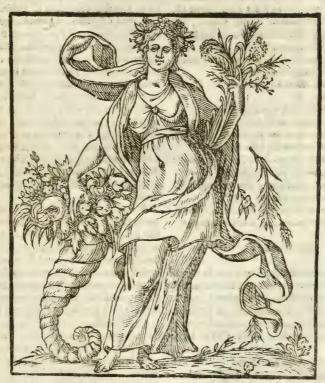



DON NA gratiosa, che hauendo d'vna bella ghirlanda di vaghi siori cinta la se fronte, & il vestimento di color verde, ricamato d'oro, con la destra mano tenga il corno del la douitia pieno di molti & dinersi frutti, vue, oliue, & altri; & col sinistro braccio stringa vn fascio di spighe di grano, di miglio, panico, legumi, & somiglianti, dal quale si vede-

ranno molte di dette spighe vscite cadere, & sparse anco per terra......

Bella, & gratiofa fi debbe dipingere l'Abondanza, fi come cofa buona, & defiderata da ciafcheduno, quanto brutta, & abomineuole è riputata la careftia, che di quella è contratia.

Hà la ghirlanda de' fiori, percioche sono i fiori de i frutti che fanno l'Abondanza messa-

gieri,

#### 2 Della nouissima Iconologia

gieri, & autori; possono anco significare l'allegrezza, & le delitie di quella vere compagne.

Il color verde, & i fregi dell'oro del tuo vefrmento, sono, colori proprij essendo che il bel verdeggiar della campagna mostri fertile pro duttione; & l'ingialire, la maturatione delle biade, & dei frutti, che fanno l'abondanza.

Il corno della douitia per la fauola della ...
Capra Amaltea, raccontata da Hermogene nel lib. della Frigia fi come referifce Natale Comi te nel 7-libro delle fue Meteologie al cap. 2-di Acheloo, & per quello che Ouidio feriue del detto Acheloo fotto figura di Toro, nel libro delle Trasformationi, e manifesto segno dell'abondanza, dicendo così.

Naiades hoc pomis, & floris odore repletum Sacrarunt, diuesą; meo bona copia cornu est.

Et perche l'Abondanza si dice Copia, per mostrarla la rappresentiamo, che, con il braccio sinistro habbia, come il destro la sua carica,& d'auantaggio, essendo che parte di quelle spighe si spargono per terra.

In prascriptam Abundantie figuram, Domi-

nicus Ancaianus.

Aspice terrarum flauentes undi ficampos Multiplici complet messe benigna Ceres. Pomorum vario curuantur pondere rami,

Et bromio vitis plena liquore rubes.
Cerne boŭ pecudući; greges hine lacteus humor:
Hine pingui fudant vimina vineta lacu.
Sylua feras nutris, producunt aquora pifces,

Aerijs campis lata vagatur auis. Quid iam deposcas proprio mortalis in vsus Nec cœlum quicquam, nec tsbi terra negat.

#### Abondanza.

Onna in piedi, vestita d'oro, con le braccia aperte, tenendo l'vna, e l'altra mano sopra alcuni cestoni di spighe di grano, i quali stiano dalle bande di detta figura, & è cauata dalla medaglia di Antonino Pio, con lettereche dicono: ANNONA AVG. COS. IIII. & S. C.

Abondanza Maritima .

Cerere si rappresenta con le spighe nelladestra mano, stesa sopra la prora d'ynanaue, & a piedi vi sarà vna misura di grano con le spighe dentro, come l'altra di sopra.

#### Abondanza Maritima

Donna che con la destra mano tiene vn timone, & con la sinistra le spighe. Abondanza.

Donna con la ghirlanda di spighe di grano, nella destra mano vn mazzo di canape, con le soglie, & con la sinistra il corno della douitia, & vn ramo di ginestra, sopra del quale saranno molte boccette di seta.

A C A D E M I A.

Del sig. Gio: Zaratino Castellini.

Onna vestita di cangiante, d'aspetto, & di età virile, coronata d'oro, nella man destra terrà vna lima, intorno al cui manico vi fia scritto DETRAHIT ATQUE POLIT, nella man finistra hauerà vna ghirlanda tessuta d'Alloro, Hedera, Mirto, dalla medefima. mano, pendino vn paio di pomi granati, sederà in vna sedia fregiata di fogliami, e frutti di Cedro, Ciprello, e Quercia, com'anco rami d'Oliua, in quella parte oue si appoggia il gombito, luogo più prossimo alla figura. Starà in mezzo d'vn corrile ombroso, luogo boscareccio di villa: con Platani intorno alli piedi hauerà buona quantità di libri, tra quali rifieda vn Cinocefalo, ouero Babuino, sarà vestita di cangiante di varij colori, per le varie scientie, che in vna dotta Academia si trattano.

Si dipinge d'età virile per la perfetta, e matura cognitione delle cose, che si posseggono, e discorrono in quella età, che non è sottoposta alle leggerezze giouanili, ne a deliramenti senili, ma è dotata di salda mente, e di sano giu

ditio.

Si corona d'oro, volendo significare, che quando l'ingegno dell'Academico hà da man dar fuori gli suoi pensieri, che in capo consisto no oue è la parte intellettina dell'animo nostro (secondo Platone nel Timeo) bisogna ch'egli li affini, come l'oro, accioche possino stare ad ogni proua, e paragone. Da man destra tiene vna lima, col motto intorno (Detrahit, atque polit) perche, si come con la lima, instru mento fabrile, limandosi il ferro, o altro si polisce, e leuandosi la ruggine diuiene lucido, e risplendente, cosi nell'Academia leuandosi le cose superflue, & emendandos li componimenti, si poliscono, & illustrano l'opere, e però è necessario ponerle sotto la lima de seueri giu ditij de gli Academici, e fare come dice Quidio nel libr.pr.de Ponto acciò si emendino,e polischino .

Scilicet incipiam lima mordacius vti , Vt sub iudicium singula verba vocem .

Onde Quintiliano lib.x. cap.iij. opus polias lima, & non senza ragione si sdegna Horatio

nella

#### A C A D E M I A.

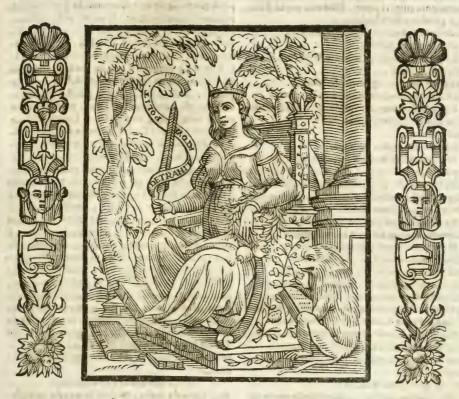

nella Poetica de i latini, che non poneuano al par de' Greci cura, e fatica, in limare, e polire l'opere loro

Nec virtute foret claris que potentius armis, Quàm lingua latium; finon offenderet vnum. Quenq poetarum lima labor, & mora vos o Popilius sanguis carmen reprehendite, quod no Multa dies, & multa litura coercuit.

Et il Petrarca Sonetto 18.

Ma trono peso non de le mie braccie, Ne opra di polir con la mia lima.

Quindi è, che molto accortamente dicesi, che ad vn'opera gli manca l'vltima linta, quando non è a bastanza tersa e pulita, veggassi ne gli Adagij. Limam addere. Da quali habbiamo cauato il motto, oue leggesi, circa l'emendatione de l'opere. Lima detrahitur; até; expolitur, quod redundat, quodé, incultum est, to limata dicuntur expolita. La ghirlanda si resse d'Alloro, Hedera, e Mireo, perche sono

tutte tre piante poetiche, per le varie spetie di poesia, che nel Academie fioriscono, impercioche il Mirto è pertinente al Poeta melico amoroso, che con suantà, e piacere canta gli suoi amori, perche il Mirto, secondo Pierio Valeriano, è simbolo del piacere, & Venere, madre de gli amori, anzi riferisce Nicandro, che Venere sù presente al giuditio di Paride, incoronata di Mirto, tanto gli era grato, e però Virgilio in Melibeo.

Populus Alcida granifima vitu, Iaccho, Formoja virtus Veneri, sua laurea Phæbo.

Et Ouidio nel principio del 4 lib de Fasti, volédo cantar delle feste d' Aprile, mese di Ve nere, inuoca Venere, laquale dice, che gli toccò le tempie con il Mirto, acciò meglio potesse cantare cose attenenti a lei.

Venimus ad quartú quo tu celeberrima mêsem, Et vatem, & mensem scis Venus esse tuos ; Mota Cytherea est, louiter mea tempora Myrto A 2 contigit, santiger, & capenm perfice dixit opus.

Me doctarum hadere pramia frontium

Dijs miscent superis,

E l'istesso vuole il Lauro nell'yltima odedel 3-lib.di versi.

Quasitam meritis, & mihi delphica

Lauro cinge volens Melpomene comam.

E lo giudica atto, che ne fulle coronato Pindaro pur Lirico nel 4-lib. ode 2.

Pindarus ore.

Laurea donandus Apollinari.

Nondimeno l'hedera particularmente era di poeti elegi allegri, si come nota il Merola nell'elegia 6 de Tristibus, one dice Ouidio. Si quis habes nostris similes in imagine unleus,

Deme meis hederas Bacchica ferta com s Ista decent latos fælicia figna poctas: Temporibus non est apta corona meis.

E Propertio poeta Eligiaco.

Ennius hirsufu cingat sua dicta corona Mi folia ex hedera porrige Bacche tua.

E con la medessima Ouidio anuertisce Catullo, che vadi incontro a Tibullo Eligiaco. Obuius huic venies bedera inuenilia cinetus, Tempora cum Clauo dotte Cazulle tuo.

Conuiensi anco a' poeti Dithirambici, essen do li Dithirambi, versi, che si cantauano in honore di Bacco a cui era consacrata l'hedera. Ouid. 3. Fast.

Hedera gratissima Baccho.

Hoc quoque cur ita si disere nulla mora eft.
Nyssades Nymphas puerum quarente nouerca
Hanc frondem cunis apposisse ferunt.

E nel 6.de Fasti.

Bacche racemiferos hedera redimite capillos.

Il Lauro poi è più conueniente a gli Epici, che cantauano i fatti d'Imperatori, e de gli Heroi, li quali vincitori, d'Alloro sono stati incoronati, e però Apollo nel primo delle Metamorsosi lo delibra per corona a gloriosi, e vittoriosi Duci, e lo consacra a se stesso patre de Poeti, come pianta, che si deue al più alto stile grato, e sonoro, e per sinire di ragionare, circa di queste tre piante poetiche, basti à dire, che il Petrarca si coronato in Roma di tre corone, di Lauro, d'Hedera, e di Mirto, sì come riferisce d'hauer visto Senuccio Fiorentino, coetaneo, & amico del Petrarca.

Li pomi granati, fono figura dell'vnione, de gli Academici, pigliandofi tai pomi da Piczio lib. 14 per fimbolo d'vn popolo collegio, e

d'vna compagnia di molte genti congregate in virluogo, per la cui vnione si conseruano, e però erano dedicati a Giunone, la quale hebbe epiteto di conseruatrice, si come vede nella. medaglia di Mammea, con tale parole LV-NO CONSERVATRIX. E per questo anco Giunone era riputata presidente delli Regni, e pingeuasi con vn melo granato in vna mano, come conservatrice dell'vnione de popoli. Sedera l'Academia perche gli estercitij de gli Academici fi fanno in ordinanza tra di loro, vi farà intagliato il Cedro nella. sedia, per esfere il Cedro simbolo dell'eternicà. Ante alias enim arbores cedrus aternitatis bieroglyphicum est, Dice Pierio, poi che non li putrefà ne meno si tarla, alla qual eternità/deirono hauere la mira gli Academici, ptocurando di mandar fuora l'opere loro limate, e terle, acciò fieno degne di Cedro, atteso che Plipio lib. 16. cap. 39. dice', che vna materia bagnata di fucco; o vero vnta di oglio cedrino, non si rofica dalle rignuole, si come nel capitolo, e libro 13. afferma dei libri di Numa Pompilio ritronati dopo. 535.anni nel colle Gianicolo; da Gneo Terentio scriba, mentre riuangana, & affossaua il suo campo. onde, cedro digna locutus. dicesi d'vno, che habbia parlato, è composto cosa degna di memoria, detto vsaro da Persione la prima Satira, veggiasi Teofrasto tib. 3.e Dioscoride lib. 1. cap. 8 g.e l' Adagio. Digna cedro, per il che Horatio ne la poetica. diffe.

\_\_\_ speramus carmina fingi

Posse linenda cedro, & leui seruanda cupresso. E però vi si intaglierà anco il Cipresso esten do incorruttibile, come il Cedro, e pigliasi da Pierio per la perpetuità, la Quercia parimente simbolo della diuturnità, appresso l'istesso Pierio, e de la virtù, sì che anch'essa vi sì conuerrà, tanto più che ne gli Agonali capitosini instituiti da Domitiano Imperadore li virtuossi, che vinceuano in detti giuochi, si coronauano di Quercia, come gli Histrioni, i Citharedi, e li poeti. Giouenale.

An capitolinam speraret, Pollio quercum,

E Martiale.

O cui Tarpeias licuit contingere quercus.

Di che più diffusmente Scaligero nel 1. lib.cap. 10 sopra Ausonio poeta. L'Olina per essere sempre verdeggiante ponesi pure per l'eternità de la quale Plut.nella 2. quest del 3. Simposio, così ne ragiona Oleam, Laurum, ac Cupressum semper virentem, conservat pinguedo, calor seut, e ederam; Ponesi poi nel più prossimo

prossimo lungo al corpo dell'Academia, come pianta dedicata da poeti a Pallade, Mineru. nata dal capo di Gioue, che per ciò è figurata della naturalità, & viuacità dell'ingegno della sapienza, e scienza, senza le quali necessarie dott non si può estere Academico, perche chì n'è priuo dicesi di lui, trarta, e parla Crasta. Minerua, cioè groffolanamente da ignorante senza scienza: onde tra latini derinafi, quel det to inuita Minerua, più volte vsato da M. Tullio, e da Horatio in quel verso della poetica.

Tunibil inuita dices faciesq Minerua . Tu non dirai, ne farai niente in quello che ripugna la natura del tuo ingegno, e'l fauor so selua fosse lontana d'Atene mille passi, sì che del Cielo, si come fanno certi belli humori che vogliono fare dell'Academico, e del poeta con quattro versi buscati di quà, e di là senza natu rale inclinatione, e scienza, ne s'accorgono, che quanto più parlano, più palesano l'ignoranza loro . bisogna dunque a chi desider .... immortal nome di saggio Academico pascersi del frutto dell'Oliua, cioè affaticarsi per l'; acquisto della scienza, e sapienza con li nottur ni studio, & vigilie, de quali e simbolo l'Oliua, onde tra studiosi se ne forma quel detto. Hus olei quam vini, cioè più industria, e fatica di mente, che spassi, crapule, e delitie, ci vuole per ottenere le scienze; e quell'altro detto Oleum, & operam perdere, quelli, che perdono la fatica, e'l rempo in cosa, che non ne ponno riuscire con veile, e honore, e però San Girolamo diffe a Pammacchio. Oleum perdit, Ge impensas, qui bouem mittit ad Ceroma. Cioè perde l'olio, e la spesa, il tempo, & l'opera, chi manda il boue alla Ceroma vuguento composto d'olio, e di certa sorte di terra, il che si dice di quelli, che vogliono ammaestrare persone di grofto ingegno incapaci d'ogni fcienza, laquale fi apprende con industria, e farica, fignificata in questo luogo per il ramo d'oliua, la cui fronde è aspra, & amara, com anco il frutto prima che sia colto, & maturato, che se diuenta dolce, e soaue, e se ne caua soauissimo liquore, Geroglifico della farica, & anco dell'eternità, come quello, che conserva i corpi dal la corruttione, e putrefattione : con la scienza è aspra, & amara per la fatiça, & industria, che si ci mette per conseguirla; colta, e maturata che s'è, cioè conseguita la scienza, se ne sente frutto, e contento grandissimo con eternità del propri o nome la quale pe fia in menze d'vno studioso gli alleggerisce la fatica, si come anco il frutto, e'l contento, che spera. raccogliere dalle scienze.

Sederà in mezo d'vn cortile ombroso, oue. ro luogo boscarecció di villa con platani intor no conforme alla descrittione di Plinio lib. 12. gap. 1. per memoria della prima Academia..., che fu principiata in villa da yn nobil perfonaggio chiamato Academo, nella cui amena villa, non lungi d'Atene fi radunanano i Platonici, con il lor dinin Platone, a discorrere de studij dilettenoli Platonici, si come narra Dio gene Lacrtio, nella vita di Platone, onde Horatio lib. 2. cap. 2.

At que inter sluas Academi quarere verum.

E Carlo stefano Historico dice, che tal villa, la prima Academia hebbe origine nella villa, e prese il nome da Academo nome proprio, perche è da sapersi, che le sette, & adunanze di virtuofi, presso gli antichi sono state denominate in tre modi,da costumi, da luoghi, & da nomi proprij di perfone; da costumi ignominion furno detti seguaci d'Antistene Cinici, ouero perche haueuano per costume di lacerare l'opera, e la vita altrui con dente canino, e mordace, ouero perche à guisa de cani non si vergognassero di vsar palesamente, come i cani l'atto venereo, fi come di Craté; & Hiparchia filosofessa sorella di Metrocle cinico, narra Laertio. Elegit continuo puella, sumptog; illius habitu vna cum viro circuibat, Ge congrediebantur in aperto, atque ad coenas proficiscebatur. Da costume honesto furno chia mati i seguaci di Aristotile Peripaterici ( 470 TE TEP PACTEIV.) Quod est de ambulare petche hebbero per costume disputare caminando; da luoghi publici presero il nome quelli, che furno nomati dalle Città. Vt Elienfes, Megarenses, & Cirenaici, e da luogo prinato gli Stoici, li quali prima si chiamanano Zenoni, da Zenone lor Principe . Ma da che detto Zenone per reder sieuro da misfatti quel portico d'Ate ne doue furno vecisi 1430 cittadini comincio iui a discorrere & adunare la sua setta, furno chiamati Stoici, perche (Stoa) fignifica il portico, onde Stoici furno quelli, che frequentauano detto portico, che fu poi ornato di bellif fime figure, da Polignoto, famólo pittore; da ... persone sono stati nomati i Socratici, gh Epicurei, & altri da li loro maestri, e come detto habbiamo, questo istesso nome d'Academia si derina dal nome proprio di quello Heroe platonico, detto Academo, nella cui villa fi radunauano i Platonici, laquale adunanza fu la. prima, che si chiamatle Academia, indi poi tut te le adunanze de virtuesi, sono state chiamate Academie,

#### 6 Della nouissima Iconologia

Academie, per fino a' tempi nostri, ne quali s'vsa vn quarto modo di nominare per lo più l'Academie, dalla ellettione di qualche nome superbo, & ambitioso, da graue, e modesto, da faceto, capricioso, & ironico, e questo vitimo è assai frequetato da' moderni: e per seguitare l'espositione della nostra figura diciamo, che la quantità de libri, che gli sono alli piedi, si ricercono in bnon numero, essendo il principal intento de gli Academici di volgere diuerfe sorti di libri per acquisto di varie scienze.

Il Cinocefalo, ouero Babuino lo facciamo affittente dell' Academia, per effere egli stato tenuto da gli Egittij Icroglisico delle lettere, & però lo consacrauano a Mercurio riputato iuuentore, & aurore di tutte le lettere si come riferisce Pierio Valeriano lib, 6-e ponesi trabilibri, perche vno che vuole sar professione d'a Academico letterato, deue stare assiduo ne gli studij, quati vengono molto accresciuti dalla frequenza delle Academie.

#### ACCIDIA.







Onna vecchia, brutta, mal vestita, che stia à sedere, e che tenghi la guancia appoggiata sopra alla sinistra mano, dalla quale penda vna cartella con vn motto, che dichi; TORPETINERS, & il gomito di detta mano sia posato sopra il ginocchio, tenendo il capo chino, e che sia cinto con vn panno di color nero, e nella destra mano vn pesce detto Torpedine.

Accidia, secondo S. Giouanni Damasceno 1.2. è vna tristitia, che aggraua la mente, che non permette, che si facci opera bnona:

Vecchia si dipinge, perche ne gl'anni senili cessano le forze, & manca la virtù d'operare, come dimostra Dauid nel Salmo 70. doue dice; Ne projeias me in tempore senestutis, cum difecerit virtus mea ne derelinquas me.

Mal vestita si rappresenta, perche l'Accidia

non

non operando cosa veruna, induce pouertà, e miseria, come narra Salomone ne i Prouerbij al 28. Qui operatur terram suam satiabitur panibus, qui autem sectatur otium replebitur agestate. E Seneca nel lib de benes. Pigritia est nu-

trix agestatis.

Il stare à sedere nella guisa, che dicemmo significa, che l'Accidia rende l'huomo otioso, e pigro, come bene lo dimostra il motto sopradetto, e S. Bernardo nell'Epistole riprendendo gl'accidiosi così dice: O homo imprudes millia millium ministrant ei, & decies centena millia assistunt ei, & tu sedere prasumis.

La testa circondata col panno nero, dimofira la mente dell'accidioso occupata dal torpore, e che rende l'huomo stupido, & insensato, come narra Isidoro ne' soliloqui j lib. 2. Per

torporem vires, & ingenium defluunt.

Il pesce, che tiene nella destra mano significa Accidia percioche si come questo pesce scome dicono molti Scrittori, e particolarmen te Plinio sib. 3. c.ap. 1 Arheneo sib. 7. e Plutarco de solertia Animalium) per la natura, e pto prietà sua, chi lo tocca con le proprie mani, o vero con qual si voglia istrumento, corda, rete, o altro, lo rende talmente supido, che non può operar cosa nissuna; così l'accidia hauendo ella l'istesse male qualità, prende, supera, e vince, di maniera quelli che a quetto vitio si danno, che li rende inhabili, insensati, e lontani da opera lodeuole, & virtuosa.

Accidia .

ONNA vecchia, brutta, che stia à sedere, con la destra mano tenghi vna corda, e con la sinistra vna lumaca, ouero vna tartaruca...

La corda denota, che l'Accidia lega, & vince gl'huomini, e li rende inhabili ad operare.

Et la lumaca, o tartaruca, dimostra la proprietà degl'accidiosi, che sono otiosi, è

pigri . Accidia .

ONNA che stia a giacere per terra, & a canto starà vn asino similmente a giacere, il qual animale si soleua adoperar da gl'Egittij per mostrare la lontananza del pensie ro dalle cose sacre, e religiose, con occupatione continua nelle vili, & in pensieri biasimeuo li, come racconta Pierio Valeriano.

ACQVISTO CATTIVO.

H Vomo vestito del color delle foglied dell'albero-quando stanno per cascare; starà detta figura in atto di camminare, & vn lembo della veste stia attaccato ad vn spino, tirando vn grande squarcio, a che rivolta me-

stri il dispiacere che ne sente, e nella destra ma no terrà vn nibbio che rece.

Vestesi del detto colore, perche si come facilmente cascano le foglie dell'albero, così an co cascano, & vanno a male le cose non bene, acquistate; il medesimo dimostra lo spino, per cioche quando l'huomo men pensa alle cose di mal'acquisto, all'hora ne riccue danno, e vergogna.

Tiene con la destra mano il nibbio, per dimostrare quello che a questo proposito disse-

l'Alciato, tradotto in nostra lingua.

L'edace Nibbio mentre.

Rece souverbio cibo, che rapio,

Con la Madre si duel del fatto rio:

Dicendo. Abi, the del ventre

M'escon l'interiora, e in gran periglio

Mi sento, & ella a lui,

Non ti doler ò siglio

Che'l tuo non perdi n'; mà quel d'altrui.

ACVTEZZA DE L'INGEGNO.

A Sfinge (come narra Pierio Valeriano nel lib. vj. lotto la punta della zagaglia di Pallade, fi come si vedeua in quella statua di Minerua, che Plinio dice esser anticamente, stata drizzata iu Atene) ci può significare l'acutezza dell'ingegno, percioche non e al mon do cosasì coperta, e tanto nascosta, che l'acutezza dell'humano ingegno scoprire, e diuulgare non possa, sì come detto habbiamo in aptroluogo nella sigura de l'ingegno, però si portà dipingere per tal dimostratione Minerua in quella guisa, che si suole rappresentate, ma che però sotto a la zagaglia vi sia vna Ssin ge, come habbiamo detto.

ADOLESCENZA.

N giouinetto vestito pomposamente, con la destra mano si apoggerà ad vn'arpa da sonare, e con la sinistra terra vno specchio, in capo vna ghirlanda di fiori, poserà vn piede sopra d'vn'orologgio da poluere, che mostri che sia calata alquanto più poluere di quella della pueritia, & da l'altra parte vi sia vn pagone.

Adolescenza.

V Erginella di bello aspetto, coronata di fiori, mostri riso, & allegrezza, con laveste di vari; colori,

Adolescenza è quella erà dell'huomo, che tiene dal decimo fino al ventesimo anno, nella quale l'huomo comincia col mezzo de sensi ad intendere, & imparare, ma non operate se non consusamente: comincia bene ad acquistare vigore ne sensi per cui desta la ragione.

1 1

ad cleggere, & volere, e questo si chiama au-

gumento.

La veste di varii colori è antica inuentione perche gli Egittij, quando voleuano mostrare nelle lor pitture l'Adolescenza (secondo che racconta Pierio ) facenano vna veste di varij colori, significando la volubilità de la natura giouenile e la varierà de' desiderij, che soglio no venire à giouani, mentre sono nella più fre sca età, e ne gli anni più reneri: però dicesi che la via dell'Aquila in Cielo, del Serpe in terra, della Naue in acqua, e dell'huomo nell'adole scenza iono difficili da conoscere, e ciò si trona nelli Pionerbi al 3.

La corona de' fiori, e la dimostrazione del rifo, significano allegrezza, il che suole regna re all'ii in questa età, che perciò si rappresenta allegra, e di bello aspetto, dicendosi ne i Pro uerbi al xv. Che l'animo allegro rende l'età

florida.

#### ADOTTIONE.

del Sig. Giouanni Zaratino Castellini. ATRONA ch'habbia nella finistra vna I Folica, ouero Ossifraga, & la destra al collo d'vn Gionan ...

L'Adottione secondo alcuni è vn'atto legale per consolatione di coloro che non hanno figlioli, che quasi imita la natura : ma perche si fà l'Adottione anco da quelli, che hano-sigli uoli, semplicemente cosi potrassi definire. L'-Adottione è vu legitimo atto per il quale vno fa figliolo, che non è, & quasi imita la natura.

Marco Emilio Lepido padre di Lepido Triumuiro, viuente il figlio addottò Emilio Paolo, che dopò l'adottione Paolo Emilio Lepido si nomino Claudio Imperatore lassò Bri rannico suo figliolo legitimo naturale in età florida dice Dione, & vigorofe, se ben patina di mal caduco per quanto seriue Suetonio al quale per ragion naturale toccaua l'Imperio, & lasso vn figlio adottino, che fu Nerone il qual per ragion ciuile concorrena a parte dell'Imperio, ma egli per imperar ficuramente solo fece con vn boccone preparato da locusta a donna venefica venire d'improuiso a Britan nico il mal caduco della morte.

All'Adottione tribuirono i Romani maggior forza che non hà; come che l'adottato lassasse la naturale sua consanguinità, & che gli adottati haueflero consanguinità con i figli di quello che adottana. Claudio Imperadore nel giorno che si fece figlio adottiuo Ne rone, le lo fece anco genero, come narra Dione, ma fece prima adottare Claudia sua figlio

la in vn'altra famiglia della Gente Ottania, per non parere che desse per moglie al fratello la sorella. Cornelio spinthere Console Romano desiderana che Cornelio spinehere suo figliolo fusse messo nel Collegio de Pontesici loro gentili, ma perche in detto Collegio viera Fausto figlinolo di Silla, ch'efa della medema Gente Cornelia, & la legge prohibiua che non potessero esfere dui d'vna stessa casata in detto Collegio, fece adottare il suo figliuolo nella Gente di Manlio Torquato, & in quel modo osseruare le parole della legge, fù in effetti dilloluta.

Matrona è l'Adottione, perche douendo imitar la natura non può vn minore adottare

vno che sia maggior d'età.

Euripide in Menalippe tiene per pazzo vno che no ha figliuoli à riceuere in casa sua esterna prole, e gli pare che douerebbe sopportare con patienza, se Dio non gli ha conceduto siglinoli proprij, senza andare à pigliar figli d'altri. Hie se stultum fateatur, qui cum liberis antea careret, externam prolem adibus suis atcersenit, nam cum liberos procreare Dij, non con cesserunt, id pati debet, non incusare numen. Democrito per lo contrario è di parere, che vn huomo douitioso si douerebbe adottare vn figliuolo di qualche amico, perche lo può hauere tale, quale lo defidera. V no che hà genera to fighuoli bilogna che se li tenghi nella maniera che nati gli fono, ancorche cattini, e fcelerati, mà vno che adotta, da più buoni si può capar per figlio, il miglior di costimi, & vittù. Onde il Petrarca nelli suoi dialoghi disse. Adoptio pedissagua est natura, illa nobilior, bac cautior, illa sine consilio gignentis casu quodam, hac adoptantis certe indicio operatur. Scuero Imperadore fi vantaua di lassare dui figlinoli Antonini, Bastiano e Geta generati da lui, & che in questo era di miglior conditione di Antonino Pio, che lasso dui figliuoli adottiui Vero; & Marco Antonini. Ma l'amor paterno lo accecaua, & la speranza lo gabbò, poiche morto lui Bassiano detto Caracalla, su cru delissimo spargitor di sangue, ammazzò Geta suo fratello con molti Senatori, & volse far vecidere Giulia madre di Geta, perche piangeua la morte di suo figliuolo, vinto poi dalla di lei bellezza, la prese per moglie ancorche madregna gli fusse senza risperto della memoria paterna. Geta anco nel tempo che visse fu d'aspri costumi, libidinoso, goloso, & emulo delli vitij del fratello, come in Dione si vede; lib. 76. Filij Seucri Antoninus, & Geta Plautiano tanguam

sanguam pedagogo liberati, cæpere omnia pro libidine agere, mulieres dedecore afficere, pueros violare, inique colligere pecuniam, gladiatores, atq; aurigas, sibi societate denintere, seque inuicem emulari. Quindi è che spartiano si mosse à dire che quafi nessin grand'huomo ha lassato dopò se ortimi, & vrili figli simili à se, & che sarebbe stato meglio che alcuni fussero morti seza figliuoli:ne ciò solo dice per li padri di natura, ma anco di Adottione, come Augusto che lassò Tiberio, e Traiano che lassò Adriano; meglio hauerebbe detto dopò Tiberio di Claudio, che adotto Nerone dui pessimi iniqui Imperadori fatti per Adottione, rispetto à quali Adriano fii Ottimo, e generofo Guerriero, che molte vittorie riportò. L'Adottione che fece Augusto di Tiberio, fù sforza ta, si per morte de suoi, si per importunità di Liuia sua moglie madre di Tiberio, i cui mali costumi ben conobbe Augusto prima che lo riceuesse in Adottione. I sieri costumi di Nerone vogliono alcuni, che nel principio conosciut, non fussero; diede nell'indole sua buon saggio di se; & sece gran profitto nelle arti liberali, fi mostrò misericordioso, & clement quando si fortoscrisse alla condannatione d'vno sospirando, e dicendo, viinam nescirem litteras, & quanto ciò dicesse di core lo testifica Seneca suo Maestro nel trattato de clementia; se ben prouò nella propria vita, che riuscì inclemente dopo cinque anni del suo Imperio, de quali cinque anni disse Traiano lodarissimo Imperadore che niuno meglio di lui gouernò l'Imperio, stante ciò sarebbe rimasto ciascuno aggabbato, & ogn'vno l'hauerebbe più che volontieri adottato, mà Claudio non hebbe cura di rimaner aggabbato perche l'adotto ad'instanza d'Agrippina da lui amata: Se ben bisogna mangiare molti moggi di sale prima che si conosca vno, csiendo dissicile il conescere altri,tanto quanto il conoscer se stes so, nulladimeno si è veduto, che per l'ordinario gl'Imperadori nelle adottioni hanno fatto buona elettione: buona fù l'elettione di Cesare, che adottò Augusto, buona fù qlla di Nerua, che adottò Traiano, buona fù quella di Tra iano, (se ben no piace à Spartiano) che adotto Adriano, buona fù quella di Adriano, che adot tò Lucio Ceionio Commodo Vero, che fù di bello aspetto, regia presenza, ornato di buone lettere,& d'alta eloquenza, imperfertione d'animo non hebbe, ma debile complessione di corpo notissima ad Adriano, che di lui disse. Oftendent terris hunc tantum fata, neq; vltra

Este sinent. Et quando morì si dosse dicendo, ci siamo appoggiati ad vn muro caduco, & ha b biamo perduto quattro milla sestertij dati al Popolo, & à Soldati nell'allegrezza dell'Adot tione y tre altre Adottioni che seguitano fatte dall'istesso Adriano, & d'ordine suo, surono pa rimeti buone. Marco Antonino Pio, & M. Aurelio Imperatori dignissimi, & yero siglio del sudetto Ceionio, che trionso nel medemo carro con M. Aurelio suo fratello adottiuo. Altre Adottioni successe dopò, di felice elettione, che recar potriamo, mà perche niuna auanza l'Adottione satta in persona d'Antonino Pio, & di M. Aurelio non passaremo più oltre, & verremo ad'esplicare il sentimento, che resta nella

figura .

La Folica alcuni dicono sia di color fosco di fuligine, altri che biancheggi, altri sia l'istes sa che l'Erodio, & à questo contribuiscono cofe naturali di quella; ma se la folica ha vn ciuf foricciuto in testa come vuole Plinio lib. 11. cap. 37. & se l'Erodio è quello che dal volgo si chiama Falcone, come dice Bartolomeo Anglico, non possono esfere i medesimi Augelli, perche il Falcone non ha ciuffo ricciuto in testa, e tanto manco se la Folica è aquatica, è stà intorno al mare, e stagni amplissimi come ad; Aristotele, & ad altri piace, la confusione procede da varie cause, vna è che molti augelli di rapina vanno fotto nome generico d'Aquile Falconi, Sparauieri, Astorri, Auoltori, maggio ri, e minori, mà in'ispetie sono diuersi; veggati Aristotele, Plinio, Alberto Magno, & Olao Magno, & perche più augelli cadono fotto vno stesso genere, auuiene che gli Auttori equiuochino alle volte, e scriuino vn nome per vn'altro, la seconda è che i Traduttori da greco in latino spesse volte non traducono il proptio e fignificante nome, come auuertisce Adrian Turnebo apunto sopra la Folica: libr. 25. cap. 13. oue dice. Exodius à Cicerone Fulica, à Marone Mergus vertitur. & nel lib. 19.cap. 22. quello che da Arato chiamasi Erodio, da Virgilio fi traduce Mergo, & da Cicerone Folica: ne è meraniglia perche la Folica secondo Alberto Magno è del genere de Merghi, o Smerghi che dir vogliamo, & Aristotele la nomina in compagnia del Mergo lib. 8, cap. 3. Gania. alba, on Fulica; Mergus on Rutex victitant apud mare; la terza è perche alcuni di questi augelli, che si comprendono sotto vn genere medemo, hanno tal volta qualche medema. natura,& qualche fimiglianza di colore, ò fat tezza tra loro, la onde occorre che gli Auttori pigliano

pigliano vno per vn'altro, & ciò nella Folica fi manifesta, la quale per autrorità d'Alberto Magno è negra, & aquatile, si rallegra della stepesta, & allhora scherza, e nuota nel mare, non si parte da luoghi doue nasce, nel suo nido tiche continuamente gran prouisione d'alimenti, & è tanto liberale che ne sà parte ad estranei augelli. Quella ch'hoggidì chiamassi in Roma Folica augello aquatile e di colore negro, che tira vn poco al bigio, hà il becco negro, à parimenti si piedi, come l'anatrella, con quelle pellette tra vn dito, e l'altro, & hà la testa negra senza ciusso, & senza cresta ricciuta.

L'Ossifraga spetie d'Aquila è ancor essabigia di color cineritio, sigurata dal Mattiolo sopra Dioscoride. Aristotele libro 8. cap. 3. dice che è di color di cenere, che biancheggia, be retin chiaro, & che è più grande dell'Aquila, mà non però della Gnessa aquila della sestasorte, la quale secondo Aristotele lib. 9. cap. 3 2. è maggior d'ogni altra Aquila, & della. 0 Ossisraga, la quale da alcuni Autrori Greci, & dal Mattiolo chiamasi in greco occive. parola che nell'Odissea terza d'Homero non lungi dal sine Aquila si traduce, volendo ini signiscare la prestezza, con la quale si partì Minerua parlato ch'hebbe.

Sic certe locuta abije casijs oculus Minerua.

Priver Aquile similis .

Gli osferuatori di lingua greca espongono, che si chiami anco la Tolica, & l'Osfifraga.

con questa voce cuivn.

Il Cardinale S. Pietro Damiano, che qui in Faenza ripofa, vuole ancor esto nel lib. 2. epist. 18. che la folica da Greci sia detta onvn. & le attribuisce la medema natura che da Plinio lib. 10-cap-3.& da Aristotele lib. 9.cap. 34. & lib. 6. c. 6. vien data all'Ossifraga, & è che riceue con benignità il pollo scacciato dall'A. quila come suo figlio adortiuo; & come suo naturale clementemente nutrifce tra suoi proprij parti . Et her modo quem Aquela crudeliter patenna fecit hareditatis exortem, ita sibi quasi materna pietatis intuitu suis adoptauit filijs coheredem. Per tal pierosa natura la Folica, ouero Ossifraga è attissimo simbolo dell'-Adottione, la quale appresso gli Antichi Roma ni era molto in v so, si come anco l'alimentare figli d'altri, che ne meno erano in tutela, ne in Adottione, ma erano tenuti come figli proprij, e dauano à quelli il medefimo nome gentilitio della ca fata loro, come fi vede nelle inscrittioni stampate da Smetio, tra quali vi è queita notabile ad Aurelia Rufina.

A VR. RVFINAE
ALVM NAE. PIENTISS.
ET. IN COMPARABILI
QVAE VIXIT ANN. X XVII
M. X. D. II.
FIDE COGNITA
MEMOR. OBSEQVII. EIVS
A VRELIA. SOTERIA
PIETATIS. PLENA. P

Questa pietà non s'vsa hoggidi per le case, appena s'alimentano i figli proprij: mà in quel li tempi si stendeua tant'oltre che lassauano heredi i loro Alunni, si come apparisce in vn'altra inscrittione trouata già nella Pieue della Brusada Villa di Faenza.

MARIAI. POL MARIVS. PRIM MARIA. MA XIMINA. AL V M NI. ET. HER. P

I figli Adottiui con molto più ragione de gli Alunni piglianano il nome gentilitio della! casata di coloro, che li adorranano, da quali in essa erano riceuuri: però la figura dell'Adottione tiene la destra al collo del giouane adottato, esfendo l'abbracciamento segno d'accoglienza, & riceuimento. Dione lib. 46.ci auertisce, che chi era adottato, pigliana nona nomi natione da chi adottaua, ma riferuana qualch'yno de nomi, che prima portaua, formato alquanto in altra maniera; come Caio Ottanio che fù Augusto adottato da Caio Giulio Cefare, si chiamò Caio Giulio Ottauiano, e Tiberio Claudio Nerone, adottato da Ottauiano si chiamò Tiberio Giulio Claudiano, il quale fù anco per testamento laslato figlio adottino & herede da Marco Gallio Senatore; mà per quanto racconta Suetonio, s'aftenne di pigliare il suo nome perche Gallio fù della parte contraria d'Augusto; altrimenti si sarebbe nominato Tiberio Giulio Gallio Claudiano. Altri figli adottiui non folo pigliauano il nome gentilitio di chi li adottaua, ma anco il prenome & cognome. I dui figliuoli maggiori di Paolo Emilio vno adottato da Fabio Massimo, & l'altro da Scipio ne Africano buttorno il nome gentilitio, & cognome paterno, Il primo si chiamò Fabio Massimo. Il Secondo Cornelio Scipione: Marco Bruto adottato da Quinto Cepione si chiamò Quinto Cepione, & Publio Scipione adottato da Q. Mettel-Io, fi

lo, si chiamò Q. Metello Scipione. Mà infiniti pigliauano solo il nome gentilitio di quelli che li adottauano, & riteneuano il loro naturale anteponendo à quello l'adottiuo: Albia Terentia madre d'Othone Imperatore della quale Suetonio cap. primo era figlia di Terenuo adorra da Albio ! nelle inferittioni dello Smetio tronasi: Gaius Iulius Pomponius Pu dens Seuerianus, era di casa Pomponia paterna, adottato da vno di casa Giulia, su presetto di Roma. Vn'altro Prefetto di Roma Marco Cassio Horrensio Paulino naro di casa Horren fia, adorrato da vno di Casa Cassia. Cost Quinto Cassio Domitio Palembo nelli tempi di Adriano Imperadore nato di casa Domitia adot; tato da vno di casa Cassia & Caio Ceionio Ru fio Volusiano Console l'anno del Signore ; 14. fù di casa Rusia adottato da vno di casa Ceionia. Altri metteuano il cognome del padre adottino innanzi al suo cognome lassando i nomi gentilitij. Marco Vlpio Traiano adottato da Marco Cocceio Nerua fi chiamò Nerua Traiano. Publio Elio Adriano adottato da M. Vlpio Traiano si chiamò Traiano Adriano. Altri lassando il nome gentilitio paterno preponeuano il gentilitio, adottiuo al proprio cognome: Il fudetto Lucio Ceionio Commodo; Vero adottato da Adriano Imperatore ch'era della gente Eliassi chiamò Lucio Elio Verosse ben nella memoria sua conseruara nella mole Adriana vi manca il cognome Vero, fu egli il primo Cesare ad essere sepolto in detta mole Adriana ne gli Orti di Domitia sopra il Teuere, ch'hoggidi Castello di S, Angelos'appella Pigliauano ancora quanti nomi haueuano quelli che li adottauano, tanto nomi paterni quanto adottiui. Marco Aurelio Imperadore Filosofo era di casa Annia sua paterna, & si chiamò dalla natiuità Marco Annio Vero, adottaro dal Bisano materno si nomino Lucio Catilio Annio Seuero; adottato poi da M. Antonino Pio, ch'era della gente Aurelia da canto paterno, & della gente Elia per Adottione fatta da Adriano Imperatore, Marco El io, Aurelio Antonino s'appello. Ond è che Vero Imperadore figlio del sudetto Ceionio adottato da Antonino Pio, per ordine d'Adriano, si troua nominato con varij nomi ch'hebbe M. Antonino suo Padre adottiuo, & con altri che heb be ciò si raccoglie da Giulio Capitolino che lo chiama Elio Vero, perche suo padre naturale essendo Cesare, si chiamo Elio, & Elio si chiamò Antonino Pio suo padre adottiuo; soggiunga poi che M. Aurelio Filosofo Impera-

dore, quaft padre desse à Vero nome di Vero Imperatore, & d'Antonino. De nomi che da Spartiano al Padre d'Elio Cesare, a Vero Imperadore solamete si deuono i dui vltimi, non ad Elio Cesare, ne a suo Padre. Le parole di Spartiano fono queste ragionando d'Elio Cefare. Huic Pater Ceionius Commodus fuit, quem aly Verum, aly Lucium Aurelium, multi Annium prodiderunt. Lucio Ccionio Commodo Vero si chiamò l'Auo, & il Padre di Vero Imperadore, & Vero istesso dalla natività, ma niu no de suoi maggiori su chiamato Aurelio, ne Annio, quali due nomi conuengono a lui folò. Aurelio perche fu adottato da Marco Antonino Pio di casa Aurelia. Annio perche M. Aurelio Filosofo Imperadore di casa Annia tenne Vero Imperadore come figlio adottino. Spartiano poi stesso lo chiama Lucio Ccionio Commodo Vero figlio di Antonino, perche Antonino Imperadore lo fece suo figlio adortiuo.

ADOTTIONE DA MEDAGLIE, del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.

D VE figure togate che si congiungano le mani destre, per la concordia di due famiglie diuerse congiunte in vna, passando il figlio adottiuo nella famiglia di chi adotta di medaglia d'argento d'Adriano Imperatore, adottato da Traiano con tale inscrittione.

IMP. CAES. TRAIAN, HADRIAN, OPT. P. F. AVG. GERM. DAC, PART, HIC. DIVI. TRAIAN, AVG. P. M. TR. P. COS. P. P. ADOPTIO.

La medema inscrittione vedess in altra medaglia con vna figura in piedi con le mani alzate, & con la parola. PIETAS, perche il fare vn figliuolo adottiuo è atto di Pietà, riconosce dunque in questa medaglia Adriano Im peradore il benefitio della sua Adottione dalla Pietà di Ttaiano che lo adortò. le sudette mani congiunte sono simbolo della concordia, & la concordia, fi come anco la Pieta è fimbolo dell'adottione, ciò si scorge nella medaglia di Paolo Emilio Lepido adottato dal Padre di Marco Lepido Triumuiro, nel cui riuerfo vi è vna testa della concordia velata così esposta da Fuluio Orfini . Pro Adoptionis (ymbolo concordiam, & Pietatem in antiquis denarijs positas esfe sape animaduertimus. Paullux autem Lepidus adoptatus à Patre M. Lepidi Triumuiri fuit, & ex Amilio Paullo, Paullus Amilius Lepidus dictus est.

## 12 Della nouissima Iconologia

ADVLATIONE.

O N N A allegra con fronte raccolta, farà vestita di cangiante, con la destra ma no terrà vin mantice d'accendere il fuoco, e con la finistra vna corda, & alli piedi vi sarà

vn Camalconte.

Adulatione, fecondo Cicerone nel 2.lib del le questioni Tusculane, è vn peccato fatto da vn ragionaméto d'vna lode data ad alcuno con animo, & intentione di compiacere, ouero è falsa persuasione, e bugiardo consentimento, che vsa il finto amico nella conversatione d'alcuno, per farlo credere di se stesso, e delle cose proprie quello che non è, e fassi per piacere, ò per auaritia.

Vestesi di cangiante, perche l'adulatore è facilissimo ad ogni occasione à cangiar volto, e parole,& dir: sì, è nò, secondo il gusto di cia seuna persona, come dimostra Terentio nell'-

Eunuco .

Quicquid dicut laudo id rursu si negat laudo Id quoque negat quis, nego: ait, aio.

Il Camaleonte si pone per lo troppo secondare gl'appetiti, & l'opinione altrui : percioche questo animale, secondo che dice Aristotile, si trasmuta secondo le mutationi de tempi, come l'adulatore si stima perfetto nella sua professione, quando meglio conforma se ttesso ad applauder per suo interesse à gli altrui costumi, ancorche biasimeuoli. Dicesi ancora. che per essere il Camaleonte timidissimo, hauendo in se ste so pochissimo sangue, e quello intorno al cuore, ad ogni debole incontro reme,e si trasmuta, donde si può vedere, che l'a dulatione e inditio di poco spirito e d'acimo basso in chi l'essercita, & in chi volenticri l'ascolta, dicendo Aristotele nel 4. dell'Ethica. che, Omnes adulatores sunt serviles, & abiecti homines .

Il mantice, che è attissimo instrumento ad

### A D V L A T I O N E.



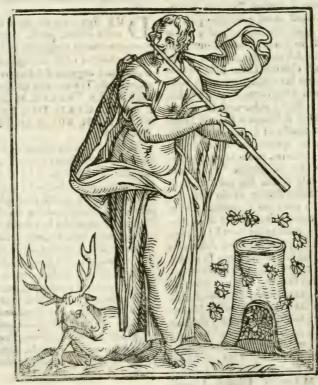



accendere il fuoco, & ad ammorzare ilumi accesi, solo col vento, ci sa conoscere, che gl'adulatori col vento delle parole vane, ouero accendono il suoco delle passioni, in chi volontieri gl'ascolta, ouero ammorzano il lume del la verità, che altrui manteneua per la cognitione di se stessio.

La corda, che tiene con la finistra mano, dimostra, come testifica S. Agostino, sopra il Salmo 9. che l'Adulatione lega gl'huomini ne i peccati, dicendo: Adulantium lingualigane homines in peccatis: delestat enim ea sacere in quibus non solum non metuitur reprahensor, sed estiam laudatur operator. E nell'issesso Salmo si legge: In laqueo isso, quem absconderunt, com prahensus est per eorum.

L'hauere la fronte racolta secondo Aristotele de Fisonomia cap. 9 significa Adulatione.

Adulatione.

V Na douna vestita d'habito artificioso, & vago, che soni la tibia, ouero il sauto, con vn ceruo., che li stia dormendo vicino à piedi: così la depinge Oro Apolline, e Pierio Valeriano nel 7 lib de i suoi Ieroglifici, e scriuono alcuni, che il ceruo di sua natura allettato dal suono del sauto, quasi si dimentica di se stesso, e si lascia pigliare. In conformatione di ciò è la presente immagine, nella quale si dichiara la dolcezza delle parole con la melodia del suono, e la natura di chì volentieri si sente uo, il quale mostra ancora, che è timido, e d'animo debole, chì volentieri porge gli orecchi à gl'adulatori.

Adulatione.

Donna con due faccie l'vna di giouane bella, e l'altra di vecchia macilente: dalle mani gl'escono molte Api, che volino in diuerse parti, & à canto vi sia vn cane.

La faccia bella è indicio della prima apparenza delle parole adulatrici; & l'altra faccia brutta mostra i difetti dissimulati, e mandati

dietro alle spalle.

L'Api secondo Eucherio, sono proprio fimu lacto dell'adulatore, perche nella bocca portano il mele, è nell'occulto tengano il pungen te aculeo, col qual feriscono molte volte l'huo

mo che non se ne auuede.

Il cane con lufinghe accarezza chi gli da il pane, senza alcuna distintione di meriti, & alcune volte ancora morde chi non lo merita, e quello stesso che li daua il pane, s'auuiene, che tralasci: però si assimiglia assai all'adulatore; & à questo proposito lo pigliò Marc'Antonio

Cataldi Romano in quel sonetto.

Nemico al vero, e delle cose humane,
Carruttor, cecità dell'intelletto,
Venenosa beuanda, e cibo insetto.
Di gusti, e d'alme sobrie, e menti sane.
Di lodi, di lusinghe, e glorie vane.

Vasto albergo, alto nido, ampio ricetto
D'opre di fintion', di vario aspesto,
Ssinge, Camaleonte, e Circe immane.
Can che lusinga, e morde, acuto strale,
Chenon piaga, e che induce à strane morti
Lingua, che dolce appar mentre e più sella..

In somma è piacer rio, gioia mortale,
Dolce tosco, aspro mel, morbo di costi,
Quel che Adular l'errante volgo appella..

ADVLTERIO. N. Giouane pomposamente vestito, che stia a sedere, e sia grasso, con la deitra mano tenghi vna Murena, & vn Serpe riuolti ambidui in bei giri in atto di esfersi congiunti insieme, e con la finistra vn'anello, ò fede d'oro che dir vogliamo, qual si suol dare alle spose,e che sia visibile, mà che sia rotta, & aperta da quella parte, oue si congiungono ambe le mani, Cicerone nel z.delli offitij dice che nel principio di ciascun ragionamento di qual si voglia cosa, deue incominciarsi dalla difinitione di essa, acciò si sappia di quello, che si tratta. L'Adulterio è aduque vno illecito concubito d'vn marito, ouero d'vna maritata, S. Tomaso, Secunda, secunda quast. 154 art. 8. pro hibito già nel Leuitico al cap. 20. aggiuntoni pena di morte, come ancora nel Denteronomio al cap, 22, & è equalmente biasimeuole, è punito, se dal marito vien commesso, quanto dalla moglie, ancor che gl'huomini si attribuilcono ingiustamente maggior licenza delle femine, e Santo Ambrogio registrato al cap-Nemo fibi 32.9.4. Nec viro licet, quod mulisrinon lices. Onde auuertisce Aristotele nel lib. dell'Economia, che il marito non faccia torto alla moglie, acciò essa non habbia a ricompen farlo d'altretanta ingiuria. Gionane, e pomposamente si dipinge essendo che il giouane si dimostra vago nell'apparenza, e disposto più d'ogn'altra età all'atto venereo, & a commertere adulterij.

Si rappresenta, che stia à sedere percioche la causa donde nasce questo eccesso, il più delle volte è l'otio, produttore di pensieri illeciti, quindi Tobia al cap. 2. giacendo nel letto, che denotal'otiosità, dal caldo sterco delle rondine su acciecato, cioè dalli caldi affetti do penfieri illeciti, e Dauit per l'intemperanza incor

## 14 Della nouissima Iconologia

le nell'adulterio 2. Reg. cap. 2.

Grafio lo figuriamo, effendo che l'otio hà per forella la gola, la quale anch'ella concorre à far il medefimo effetto dell'otio, onde Ezech. a 16. Serores gula, Gociositas quasi duo ligna incendunt ignem luxuria. La qual sententia comprende l'adulterio come compreso sotto il genere della lusturia, & il Petrarca nel Trionfo della Castità, sopra di ciò così dice.

La gela, il fonno, e l'otiofe piume. Hanno dal mondo ogniviriù sbanditai.

Di maniera che, volendo noi suggir questo errore cosi grande, conuiene di stare con egni prontenza occupato nell'attioni nobili, & virtuose, e scacciar con ogni diligenza i pensieri, che ci vengono auanti, i quali sono molto dannosi, non solo al corpo, ma quel che più importa all'anima, e però si deue seguitar il bellissimo documento di Santo Agostino libra de Verb. Dom. Sermone 22 che dice, Ne oltra il tuo bisogno satiar il ventre, perche il soprabbondante, è causa materiale di questo vitio, e sà ogn'yno, che senza la materia non si produce così anistuna.

Tiene con la destra mano la Murena congiunta con il serpe, perche da questo congiungimento pare, che Bafilio ne interpreti l'Adulterio, estendo che auuertisce gl'adulteri, che guardino à qual fiera fi rendono fimili, posciache gli pare che questo congiongimento della Vipera, e della Murena fia vn certo Adulterio della natura, e questo è quello che gli Egittij per questo simulacro ci vogliono dare ad intendere . La fede d'oro, rotta, & aperta; come dicemmo, altro non fignifica, che rompere, & violare le Sante Leggi, il Matrimonio & in somma la fedeltà, che deue essere fra marito; e moglie, e perciò è biasimeuole questo mancamento, perche è contro alla fede maritale, che si dinota per l'anello, che per questo si pone in quel dito, che hà vna vena, che arriua infino al cuore. Lap. allegarione 57. num. 4. doue allega il c.femin. 30.9.5. dimostrandoci dalla più cara parte del corpo, che è il cuore s'impegna per l'osseruanza della fede promessa, però tutti gl'altri errori si possono ricorreggere, ma questo ma mai, come afferma Q. Curtio nobilissimo scrittore, nel lib.6. de gestis Alexandri Magne, sed nullis meritis perfedia mitigari potest .

AFFANNO.

H Vo Mo vestito di berettino, vicino al negro, co'l capo chino, & volto mesto, & in ambe le mani tenga dell'affentio.

Il capo chino, e l'asspetto di mala voglia, ci dimostra, che l'assanno è vna spetie di malinconia, e dispiacere, che chiude la via al cuore, per ogni sorte di consolatione, e di dolcezza, è per dare ad intendere, che l'assanno è vn dispiacere più intenso de gl'altri; vi si dipinge l'assentio per segno d'amaritudine del dolore, che per significare quest'istesso disse il Petrare.

Lagrimar sempre è il mio sommo diletto Il rider doglia, il cibo assentio, e tosco.

Affanno.

H V o M o mesto, malinconioso, e tutto rabbustato, con ambe le mani s'apre il petto, e si mira il cuore circondato da diuersi serpi. Sarà vestito di berettino vicino al negro, il detto vestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispregio di se stesso, solo per dimostrare il dispregio di se stesso, sono può attendere alla coltura del corpo; & il color negro significa l'vltima rouina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle serpi cinto, dinotano i fastidij, e tranagli mondani, che sempre mordendo il cuore infondono in noi

stessi veleno di rabbia, e di rancore.

## AFFABILITA' PIACEVOLEZZA, Amabilità,

GIOVANE vestita d'un velo bianco, e sortile, e con faccia allegra, nella destra mano terrà una rosa, & in capo una ghirlanda di siori. Affabilità è habito fatto nella discretione del conuersar dolcemente, con desiderio di gionare, e dilettare ogn'uno secondo il

grado.

Giouane si dipinge percioche essendo la giouentù ancor nuoua ne i diletti, e piacers mondani, grata, e piaceuole ogn'hor si dimostra. Il velo, che la ricuopre significa che gl'huomini affabili sono poco meno che nudi nelle parole, e nell'opere loro, e perciò amabili, e piaceuoli si dimandano quelli, che à luo go, e tempo, secondo la propria conditione, e l'altrui, quanto, e quando si conuiene, sanno gratiosamente ragionare senza offendere alcuno, gentilmente, e con garbo scoprendo se stessi. Si dimostra ancora, che l'animo si deue sol tanto ricoprire, quanto non ne resti palese la vergogna, & che di grandissimo aiuro alla

bis

### A F F A N N O.







piaceuolezza è l'essere d'animo libero, e sin-

La rosa denota quella gratia, per la qualogn'vno volentieri si appressa all'huomo piaceuole, e della sua conuersatione riceue gusto, suggendo la piaceuolezza di costumi, che è congiunta con la seuerità, alla quale significatione si riferisce ancora la ghirlanda di fiori.

A F F E T T I O N E.

A G I L I T A'.
Del Reuerendissimo P. Fr. Ignatio Danti.

Donna che voli con le braccia stese, in modo di nuotate per l'aria.

Agilità.

G Iouane ignuda, e snella, con due ali sopra gl'homeri, non molto grandi, in modo che mostrino più tosto d'aiutare l'agilità che'l volotdeue stare in piedi, in cima d'yna rup

fostenendosi appena con la punta del piè man co, e col piè dritto sollenato in atto di voler leggiadramente saltar da quella in vn'altra supe, e però si dipingeranno l'ali tese, E ignuda per non hauer cosa, che l'impedisca in piedi per mostrare dispositione al moto: in luogo disficile, e pericoloso, perche in quello più l'agilità si manifesta; col piede appena tocca la terra aiutata dall'ali, perche l'agilità humana, che questa intendiamo, si solleua col vigor de gli spiriti significati per l'ali, & alleggerisce in gran parte in noi, il peso della somma terrena.

STVDIO DELL'AGRICOLTVRA, nella Medaglia di Gordiano.

Na donna in piedi, che stà con le braccia aperte, & mostra due animali, che lestanno a piedi, cioè vn toro da vna banda, e dall'altra vn Leone.

Il Leone significa la terra, percioche finsero gl'an.

## 16 Della nouissima Iconologia

Il toro ci mostra lo studio dell'arare, la terra, e ci dichiara li commodi delle biade, con studio raccolte.

### AGRICOLTVRA







DONNA vestita di verde, con vina ghirlanda di spighe di grano in capo, nella sinistra mano tenga il circolo de i dodici segni celesti, abbracciando con la destra vinarbuscello, che siorisca, mirandolo sisso, a piedi vi sarà vinaratro.

Il vestimento verde significa la speranza, senza la quale non sarebbe, chì si desse giamai alla fatica, del lauorare, e coltiuar la terra.

La corona di spighe, si dipinge per lo principal fine di quest'arre, ch'è di sar moltiplicar le biade, che son necessarie a mantener la vita dell'huomo.

L'abbracciar l'arbuscello fiorito, & il riguar darlo fisto, significa l'amore dell'agricoltore verso le piante, che sono quasi sue figlie, atten denc'one il desiato frutto, che nel fiorir gli pro mettono.

I dodici segni sono i varij tempi dell'anno, & le stagioni, che da essa agricoltura si considerano.

L'Aratro si dipinge come instrumento prin cipalissimo per quest'arte.

Agricoltura.

Onna con vestimento contesto di varie piante, con vua hella ghirlanda di spighe di grano, & altre hiade, e di pampane con l'vue; porterà in spalla con bella gratia vua zappa, e con l'altra mano vu ronchetto, e per terra vi sur a vua aratro.

Agricoltura è arte di lanorare la terra, semi nare, piantare, & ini gnare ogni sorte d'herbe, & arbori, con conseruatione di tempo, di luoghi, e di cose.

e con la corona in testa tessuta di spighe di gra

no, &

no, & altre biade, per effere tutte queste coscicchezze dell'agricoltura, si come riferisco Propertio lib. 3 dicendo.

Felix agrestum quondam parata iuuentus, Diuitia quoram messis, & arbor erant.

Gli si dà la zappa in spalla, il roncio dall'alera mano, & l'aratro da banda per esser questi stromenti necessari j all'Agricoltura... Agricoltura.

Donna vestita di giallo, con vna ghirlanda in capo di spighe di grano, nella destra mano terra vna falce, e nell'altra vn cornucopia pieno di diuersi frutti, siori, e fronde.

Il color giallo del vestimento si pone per similitudine del color delle biade, quando hanno bisogno che l'agricoltore le raccolga in pre mio delle sue fatiche, che però gialla si diman da Cerere da gl'antichi Poeti.

### A I V T O.







H v O M O d'età virile, vestito di color bianco, & sopra di detto vestimento hauerà vn manto di porpora, & dal Cielo si veda vn chiaristimo raggio che illumini detta figura, sarà coronata d'vna ghirlanda d'Oliua, hauerà al collo vna Catena d'oro, & per pendente vn core, starà con il braccio destro stefo, & con la mano aperta, & con la finistra tenghi vn palo sitto in terra circondato da vna verdeggiante, & fruttifera vite, & da la parte destra vi sarà vna Cicogna.

Si rappresenta d'età virile percioche il giouane può operare secondo la virtù, mà per la nouità,& caldezza del sangue, è tutto intento all'attioni sensibili, & il vecchio (secondo Arist. nel 2, della Rettorica) all'auaritia, essendo che l'esperieria l'hà insegnato quanto sia difficile cosa l'acquistare la robba, & quanto sia fa cile, a pdersa, & perciò và molto ritenuto in da re aiuto altrui, hauendo sepre come dui Cani a siachi. L'vno la cupidità dell'hauere, & l'altro la paura del perdersa; mà è ben vero che il vec chio può dar configlio per l'esperienza delle

cose del tempo pallato.

Si veste di color bianco percioche quest'attione deue essere pura,& sincera,& lontana. d'ogni interesse, il quale riuolto all'vtil proprio, lassa di far opera nobile, & virtuosa.

Il Manto di Porpora, s'intende per segno di carità la quale hà sempre per oggetto d'aiutare, & souenire alle miserie altrui, essendo in essa vn diuino affetto puro, & ardente nell'animo verso Dio, & verso le creature.

Adiunare imbecillem charitatis est,

di San Greg.7. Mor.

Il chiarissimo raggio, che discende dal Cielo, & che illumina detta figura, ne denota l'ajuto diuino, il quale è supremo di gran lunga a tutti gl'altri aiuti, onde sopra di ciò Homero nell'Odiss. 7. cosi dice.

Mortalis diuum auxilium desiderat omnis,

& ne i Sacri Vficij dice.

Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuuandum me festina,

& in altro luoco, Auxilium meum à Domino,

& più

Adiutor & susceptor meus es tu Et in Verbum tuum super speraui,

L'Oliua per Corona del capo, in più luochi delle dinine lettere per l'Olino s'intende l'huomo da bene, il quale sia particolarmente copioso de i frutti della misericordia, la quale muone a pietà a soccorrere, & dare ainto alli poueri bisognosi, Dauid nel Salmo 51.

Ego autem sicut olina frustifera in domo Dei Speraui in misericordia Dei in aternum,

Porta la Collana, & per pendente il core acciò s'intenda, che non folo si deue con l'opere della misericordia porgere aiuto alle miserie altrui, mà anco con l'aiuto del Configlio (del quale n'è fimbolo il core) ridurre altrui nella via della falute,

Dare stulto consilium charitatis est,

Dare sapienti oftentationis, Dare viro tepore peruersitatis, sapientia, dice Greg.in Mora.

Si rappresenta con il braccio destro steso, & con la mano aperta, per fignificare l'Aiuto humano, essendo che l'Aiuto, in lingua Hebrea se dice Zeroha, che vuol dire il braccio con il quale la potenza, & fortezza dell'aiuto attuale consiste nel braccio, & appresso gl'Antichi il porgere la mano era fegno d'aiuto ogn'hor che noi aggiunghiamo l'opera nostra adiutrice a qualche negotio, & per quanto narra, Pierio Valeriano nel lib. 35 de i fuoi Ierogli-

fici, vna simile imagine è osferuara nel simula. cro della Dea Ope in alquante Medaglie, qua si ch'ella prometta a tutti voler porgere aiuto, come quella che con l'aiuto divino fostenta, & dà il vito vniuersale a tutte le Creature, com'anco le riceue nel suo grembo.

Il palo fitto in terra il quale softenta la. verdeggiante, & fruttifera vite fignifica l'-Aiuto coniugale, essendo che la donna senza l'aiuto del marito, e come la vite senza l'aiuto del palo, onde l'Ariosto nel Canto 10. nella.

nona Ottaua dice.

Sareste come inculta vite in horto Che non hà palo, oue s'appoggi, ò piante.

Gli si dipinge a canto la Cicogna, per essere il vero fignificaro della pierà, & dell'Ainto, essendo che l'vno, senza s'altro mal possono stare separati, Quindi è che con grandi ornamenti in diuerse Medaglie de Principi Romani si ritroua impressa questa nobilissima attione con la natura di questo animale, il quale denota l'huomo verso i parenti pietoso, & famoso per gli offitij di porgere Aiuto, essendo, che hà gran cura de i suoi Genitori quando son venuti nella vecchiezza, ne mai per qual si voglia tempo gli abbandona, & non solamente mentre che son venuti vecchi gli porge aiuto, mà ogni volta che sia lor bisogno, son gouernati dell'industria de i proprij figliuoli. Onde l'Alciato nelle sue Embleme. Cost

Aerio in fignis pietate Ciconia nido In vestes pullos pignora grata fouet Taliaq; expectat fibi munera mutua reddi Auxilio boc quotidies mater egebit onus: Nec pia spem soboles fallit, sed fessa parëtum Corpora fert humeris, prastat & ore cibos.

### ALLEGREZZA.

IOVANETTA confronte carnofa, G liscia, e grande, sarà vestita di bianco, e detto vestimento dipinto di verdi fronde,e fio ri rossi, e gialli, con vna ghirlanda in capo di varij fiori, nella mano destra tenga vn vaso di cristallo pieno di vino rubicondo, e nella finistra vna gran tazza d'oro. Sia d'aspetto gratioso, e bello, e prontamente mostri di ballare in vn prato, pieno di fiori.

Allegrezza è passione d'animo volto al piacere di cosa che intrinsecamente contempli lo pranaturalmente, ò che gli fiano portate estrin secamente dal senso per natura, ò per accidete.

## Parte Prima:

## ALLEGREZZA.







Hauerà la fronte carnofa, grande, & liscia per lo detto d'Aristotele de Fisonomia al 6. cap. I fiori significano per se stessis allegrezza, e si suol dire, che i prati ridono, quando sono coperti di fiori, però Virgilio gli dimandò pia ceuoli nella 4. Egloga dicendo:

### Ipsatibi blandos fundent cunabula flores.

Il vaso di christallo pieno di vino vermiglio, con la tazza d'oro, dimostra che l'allegrezza per lo più non si cela, & volontieri si communica come testissica San Gregorio nel lib 28 de Morali, così dicendo: Solet letitia arcana mentis aperire. Et il Profeta dice': Il vino rallegra il cuore dell'huomo, e l'oro parimente hà virtù di confortare li spiriti: E questo conforto è cagione dell'Allegrezza. La dispositione del corpo, e la dimostratione del ballo è manisesto inditio dell'Allegrezza.

Allegrezza.

Giuanetta con ghirlanda di fiori in capo, nella destra mano terrà vn Tirso coronato tutto con molti giri di fronde, e ghirlande di diuersi fiori, nella sinistra hauerà il corno di douitia, e si potrà vestire di verde.

Allegre Za d'amore.

G Iouane vestita có diuersità di colori piace uoli, con vna pianta di fiori di boraggine sopra i capelli, in mano porterà saette d'oro, e di piombo. ouero sonerà l'Arpa.

tion', accennate coi cauoio: e la melodia di cofe grate a gli orecchi, come la Musica, ch'è cagione della letitia, la quale fa parte dellesue facoltà a chi n'è bisognoso, per arriuare a più perfetto grado di contentezza...

Allegrezza.

Na giouinetta con ghirlanda di fiori in capo, perche li fanciulli stanno sempre allegri: e perche nelle sesse publiche antiche tutti si coronauano, e loro, e le porte delle loro case, e tempij, & animali, come sa mentione Tertul.nel lib.de corona Militis, e con la destra mano tiene vn ramo di Palma, & di Oliua, per memoria della Domenica delle Palme, e l'allegrezza con che su riccuuto Christo Nostro Signore con molti rami di Palme, e d'Oliue.

Allegre (7. .

Para Ella Medaglia di Faustina è vna figura, laquale con la destra tiene vn Cornucopia pieno di vari fiori, e fronde,e frutti, e con la finistra vn'hasta ornata da terra sino alla cima di fronde,e di ghirlande, onde su presal'occasione dalla inscrittione, che così dice,

HYLARITAS.
Allegrezía.

Na bellissima giouinetta vestita di verde, porta in capo vna bella, & vagha... ghirlanda di rose, & altri fiori, con la destra mano tenghi vn ramo di Mirto in atto gratioso, e bello, mostrando di porgerlo altrui. Bella giouanetta, & vestita di verde si dipinge, essendo che l'Allegrezza conserua gl'huomini giouani, & vigotofi, fi corona con la ghirlanda di rose,& altri fiori, perche anticamente era inditio di festa,e di allegrezza, percioche gl'Antichi celebrando i conuiti cottumorono adornarsi di corone di rose, & altri siori, de' quali corone veggafi copiofamente in Atheneo lib. 11. Tiene con la destra mano il ramo di Mirto essendo che appresso gl'Antichi era segno di allegrezza, & era costume ne i conuiti che quel ramo portato intorno ciascuno de gli sedenti a tauola inuitasse l'altro a cantare, perilche vna volta per vno preso il ramo cantana la fua volta, del qual costume Plutarco ne i suoi Simposiaci, cioè conviti largamente n'ha disputato nella prima questione in tal maniera. Deinde unusquisque propriam cantilenam accetta myrto.quam ex eo Asaron appellabant. quod cantaret is cui tradita ea eset, & Horatio dice che venendo la Primauera nel qual tempo da ogni parte si fa allegrezza Venere mentre che mena le sue danze, di verde Mir-

Allegrezza da le Medaglie. Onna in piedi, nella destra mano riene due spighe ouero vna picciola corona, nella finistra vn timone con parola LAETI-TIA. è Medaglia di Giulia Augusta moglie di Seuero descritta da Occone; se bene così an co è descritta la Tranquillità nella Medaglia di Antonino Pio, nè fia merauiglia, perche la tranquillità de popoli, è la vera Allegrezza. delle genti:dopò questa mette Occone. Ab vibe condita 903. Vn'altra Medaglia nella quale si esprime l'Allegrezza con due figure togate, vna tiene due spighe con la destra, l'altra vn globo. In vn'altra Medaglia pur della medefima Giulia consorte di Seuero con la parola HYLARITAS vien figurata per l'Allegrezza vna donna che porta nella man destra vn ramo, nella finistra vn cornucopia, alla quale assisteno dui fanciulli. In vna Medaglia di Adriano. Vna Donna che nella destra tiene vna Palma, nella finistra pure vn cornucopia, alli piedi vn putto d'ogni banda con queste mainscole HYLARITAS. P. R. Cos. III. S. C. che fu battuta l'anno del Signore 120. In vn'altra Medaglia di Adriano ab vrbe condita 874. con le parole HYLARITAS populi Romani. Figurafi vna donna in piedi con ambe le mani poste all'orecchie.

## ALTEREZZA IN PERSONA nata pouera Ciuile.

ONNA giouane, cieca, con il viso altiero, sarà vestita d'una ricca, & pomposa clamidetta di color rosso, tutta contesta di diuerse gioie di gran valore, & sotto a detta clamidetta haurà una veste di vilissimo pregio tutta squarciata di colore della terra, ò vero della cenere, terrà sotto il braccio destro un Pauone, & il sinistro alto, con la mano aperta, starà con un piede sopra d'una gran palla, & l'altro in atto di precipitare da detta palla...

L'Alterezza hà origine dalla Superbia, & non degenera troppo dalla fua natura, la quale non nasce da altro, che da vna falsa opinione d'essere maggiore de gl'altri, Onde S. Agostino lib. 14 de Ciuit. Dei, dice, che la Superbia non è altro che vn'appetito di peruersa alterezza, & il simile conferma Hugone, & Isidoro lib. Ethim.com'anco S. Th. 2. 2. volendo difinire la Superbia già stabilita dice. Esseror.

dinatus

# ALTEREZZAIN PERSONA NATA pouera Ciuile.







dinatus appetitus excellentia cui debetur honor Greuerentia, Giouane si dipinge perche dice il Filosofo nel 2 lib.della Rettorica al cap. 12. che è proprio de giouani essere ambitiosi, altie ri, & superbi, Cieca si rappresenta, per ciò che l'Alterezza ci accieca in guisa tale che per noi più desiderasi quello che stà riposto il nostro male, & procuriamo sempre di ponerci oue stà maggior pericolo, essendo prini della luce del Signore, onde il Santo Padre Homelia de diversis dice assomiglian o il superbo ad vn cieco. Sicutoculis captus ab omnibus offendi potest facile, ita & superbus quoq; Dominum nesciens ( principium enim superbia est nescire Dominum) etiam ab hominibus facile capi posest, vt pote lumine summo o: batus.

Dipingesi con il viso, & sembiante altiero per rappiesentare quello che dice Dante nel 12, del Purgatorio.

Hor superbice, & via col viso altiero

Figliuoli d'Eua, & non chinate il volto Si che veggiate il vostro mal fentiero, Et vn Elegante Poeta Latino in vna sua lunga descrittione della Superbia dice. Contemptrix inopum vultus elata seueras

Inflatoq; rotans turgentis guttere verba
Forne nequit iuga, maiore indignita parenq;
La ricca, e pomposa clamidetta di color ros
so tutta còtesta de diuerse gioie di gran stima,
ne dimostra che l'altiero hauedo per la giouen
tù gra copia di sangue, quale è materia del calor naturale (come vuol Galeno lib. de vtile respirationis cap. 12. dicendo che da esso calore, &
moltitudine di sangue trouandos gagliardo,
& disposto nelle sue attioni per la sottigliezza,

& disposto nelle sue attioni per la sottigliczza, & disposto nelle sue attioni per la sottigliczza, & eleuatione de spiriti, si stima, & tiene di esseredi gran lunga superiore a gli altri di forza, & di ricchezza, La brutta veste di vilissimo pre gio tutra stracciata di colore della terra, o della cenere, denota che l'alticro, & il superlo, è

3 di niua

## Della nouissima I conologia

di niun valore, anzi infimo, & basso simile alla terra & alla cenere per il che dice l'Ecclesiastico al 10. Quid superbis terra, To cinis? Però nel pouero parricolarmente, è di estrema. bruttezza l'esfere altiero, & superbo, come dice S. Agost. in questi, Superbia magis in paupere, quam in dinite damnatur, Tiene con il brac cio destro il Pauone per segno che si come que sto animale compiacendosi della sua piuma. esteriore non degha la compagnia de gl'altri vccelli, così l'altiero & superbo sprezza, & tiene a vile qual si voglia persona, Superbia odit consoreium, dice S. Agost. in epist. 120.& Plutarco in Dione Arrogantia solitudinis, e socit. Il braccio finistro alto con la mano aperta ne fignifica che l'altiero con l'ostentatione di se stesso, mostra di sopportare altrui in qual si vo-·glia attione. Lo stare con vn piede sopra la gra palla, dimostra il pericolo del superbo, essendo detta palla figura mobilissima la quale come dice il Filosofo tăgit în puncto, & però non hà

stabilità, ne sermezza alcuna, & per l'ssessa causa si dipinge conl'altro piede in atto di pre cipitare da esta palla, essendo l'Alterezza instabile, & senza sondamento alcuno, che facilmente casca nel precipitio delle miserie, & però ben disse Dante 29. del Paradiso, Principio del cader su il maladetto

Superhir di colui che tu vedesti

Datutti i pesi del mondo costretto.

Il simile dice Euripide Poeta Greco parlando delli altieri,

Quum videris in sublime quempiam elatum, Splendidis gloriante opibus, ac genere, Supercilioq; supra sortem suam fastuosum Illius celere divinitas expetta brevi vindictă, Et Felistone parlando de Superbi dice Superbus collitur altissime, vt maiori casu ruat, Et folengio in Salmo 74.

Superbus se extellit, & euchit, in medio Tamen cursuprecipitatur, & quass In nihilum resoluitur,

### ALTIMETRIA.



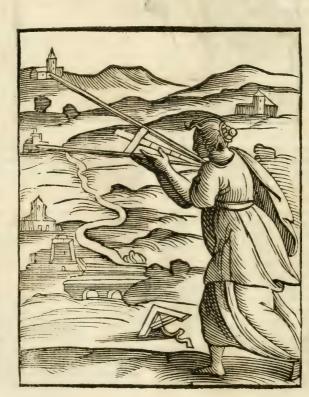



DONN A giouane, che con bella dispofitione, tenghi con ambe le mani il quadrato geometrico in atto di pigliare l'altezza d'yn'alta Torre.

per alto che fia....

Si fà giouane per essere l'Alrimetria figliola della Geometria, che non degenerando pun to da la qualità della sua genetrice osserua. con diligentia tutte le misure da lei insegnate. Tiene come hò detto il quadrato Geometrico, estendo che detto istromento opera per le diuisioni in se circonscritte mediante la mobilità del traguardo che si pone alla drittura delle specie, & a i termini che sono in este altezze, & perche sopra di ciò si potrebbono dire molte circostanze, nondimeno per estere l'-Altimetria membro della Geometria come hò detto, non miestenderò con giro di molte parole, rimettendomi a quanto hò detto nella figura della Geometria, parendomi a bastanza essendo questa quella parte che ho detto misura lienale & però volendola mettere in pittura infieme con la figura della Planimetria, & Sterometria si potrà osseruare quanto hò breuemente detto.

AMARITVDINE.

PER l'amaritudine si dipinge da alcuni vna donna vestita di nero, che tenga con ambe le mani vn sauo di mele, dal quale si veda germogliare vna pianta d'Assentio, sorse perche quando siamo in maggior felicità della vita, allora ci trouiamo in maggior pericolo de disastri della Fortuna; ouero perche conoscendosi tutte le qualità dalla cognitione del contrario, all'hora si può hauere persetta scienza della dolcezza quando si è gustata va c'esterna amaritudine, però disse l'Ariosto.

Non conosce la pace, e non la stima Chi prouato non hà la guerra prima.

E perche quella medesima amaritudine, che e nell'Assentio, si dice ancora per metasora essere ne gl'huomini appassionati.

A M B I T I O N E.

V N A donna giouane vestita di verde con fregi d'hellera, in atto di salire vn'a-sprissima rupe, la quale in cima habbia alcuni scettri, e corone di più sorti, & in sua compa-

gnia vi sia vn leone con la testa alta...

L'Ambitione, come la descriue Alessandro Afrodisco, é vn'apperito di signoria, ouero come dice S. Tomaso, è vn'apperito inordinato d'honore; la onde si rappresenta per vna donna vestita di verde, perche il cuore dell'huomo ambitioso non si pasce mai d'altro, che di speranza di grado d'honore, e però si dipinge che

faglia la rupe.

I fregi dell'hellera ci fanno conoscere, che come questa pianta sempre va salendo in alto, e rompe spesso le mura, che la sostentano; così l'ambitioso non perdona alla patria, ne a i parenti, he alla religione, ne a chì gli porge auto, ò consiglio, che non venga continuamente tormentando con l'ingordo desiderio d'esser

reputato sempre maggior degl'altri.

Il Leone con la testa alta dimostra, che l'-Ambitione non è mai senza superbia Da Christosoro Landino è posto il Leone per l'Ambitione, percioche non sa empito contro chi non gli resiste, così l'ambitioso cerca d'esser superbus minores despicit, maioribus inuidet, su superbus minores despicit, maioribus inuidet, se sociella intemperantis fremit, vi Leonis animum gestare credant. Et a questo proposito, poiche l'hò alle mani, aggiungerò per sodisfatione de i Lettori vn Sonetto di Marco Antonio Cataldi, che dice così.

Di discordia, e risse altrice vera,
Rapine di virtù, ladra d'honori,
Che di fasti, di pompe, e di splendori
Soura l'corso mortal ti pregi altera:
Tu sei di glorie altrui nemica siera
Madre a'hippocrissa sonte d'errori,
Tu gl'animi auueleni, e infetti i cuori
Via più di Tisson, più di Megera.
Tufesti un nuono Dio stimarssi Annone,
D'Etna Empedocle esporsi al soco eterno,
O di morte ministra Ambitione.
Tu dunque a l'onde Stigie, al lago Auerno
Torna, che senza te langue Plutone,
L'alme non senton duol, nulla è l'Inferno.

AMBITIONE.

Onna giouane, vestita di verde, con habito succinto, e con li piedi nudi; hauerà a gl'homeri l'ali, & con ambe le mani mostri di mettersi confusamente in capo più sorte di Corone, & hauerà gl'occhi bendati.

Ambitione secondo S. Tomaso 2. 2. q. 131. art. 2. è vn'appetito disordinato di sassi grande, e di peruenire a Gradi, Stati, Signorie, Magistrati, & Officij, per qual si voglia giusta; ò ingiusta occasione, virtuoso, ò vicioso mezo onde amuiene, che quello si dica essere ambitioso, come dice Aristotele nel quarto dell'E-

4 thica







thica, ilquale più che non faccia mestiere, & oue non bisogni, cerchi honori.

Si dipinge giouane vestita di verde, perciòche i giouani son quelli, che molto si presumo no, e molto sperano estendo lor proprio vitio, come dice Seneca in Troade, per non poter reg gere l'impero dell'animo, che perciò se gli fan no l'ali a gi'homeri, dimostrando anco, che appetiscono & arditamente desiderano quelle cole, che non conuengono loro, cioè volar sopra gl'altri, & ellere superiore a tutti.

L'habito succinto, & i piedi nudi significano le fatiche, i disagi, i danni, e le vergogne, che l'ambitioso sostiene, per conseguir quelli honori che sieramente ama, poiche per essi o-· gni cola ardisce di fare, & soffrire con patienza, come ben dimostra Claudian.lib. 2.in Sti-

licon, laudem.

Trudis ana ritiam, cuius foedissima nutrix. Ambitio, qua vestibulis, foribus q potentum, Excubat, & precijs commercia poscie honorum Pulsa simul.

Si rappresenta, ch'ella medesima si ponghi le sopradette cose in capo per dimostrare, che l'ambitioso opera temerariamete, essendo scrit to in S. Paolo ad Hebr. cap. 5. Nemo fibi sumat honorem, sed qui vocetur a Deo tamquam Aaron, Non sapendo se egli ne sia degno.

Si dipinge con gl'occhi bendati, perche ella ha questo vitio, che non sa discernere, come dice Seneca nell'Epistola 105. Tantus est ambitionis furor ve nemo tibi post te videatur. Si

aliquis ante te fuerit.

Le qualità delle corone dimostrano, che l'-Ambitione é vn disordinato appetito, secondo il detto di Seneca nel 2. de ira...

Non est contenta honoribus annuis, si fieri potest uno nomine Vult fastos occupare, & per om-

nem Orbem titulos disponere.

·Et a questo proposito non voglio lasciare di scriuere vn' Anagrama fatto sopra la presente figura da Taddeo Donnola, che così dice.

Ambitio.

· Ambitio · · · Amo tibi .

Grammaticam falsam quid rides? desine; namés Ex vitio vitium nil nisi colligitur.

Tu laude hinc homines, quos ambitiosa cupido, Cacos, dementes, ridiculos q; facit.

### AMPIEZZA DELLA GLORIA.

S I dipinge per tale effetto la figura d'Aleffandro Magno con un folgore in mano, e con la corbnain capo

Gl'antichi Egittij intendeuano per il folgore l'ampiezza della gloria, e la fama per tutto

il-mondo distesa essendo, che niun'altra cosa rende maggior suono, che i tuoni dell'aere, de quali esce il folgore, onde per ral cagione scritto, uono gl'Historici ch'Appelle Pittore eccelle n tissimo, volendo dipingere l'essigie del Magno Alessandro gli pose in mano il folgore, accioche per quello significasse la chiarezza del suo nome, dalle cose da lui fatte in lontani paesi este portata, & celebre per eterna memoria. Dicesi anco, che ad Olimpia madre d'Alessandro, apparue in sogno vn solgore, il quale gli daua dindicio dell'ampiezza, e fama sutura nel sigliuolo.

### A M I C I T A.







DONNA vestita di bianco, mà rozzamente mostri quasi la sinistra spalla, & il petto ignudo, con la destra mano mostri il. cuore, nel quale vi sarà vn motto in lettere d'oro così, LONGE ET PROPE: & nell'estremo della veste vi sarà scritto, MORS, ET VITA. Sarà scapigliata, & in capo terrà vna ghirlanda di mortella, & di siori di pomi gra-

nati intrecciati infieme, nella fronte vi farà fcritto.

HYEMS, ÆSTAS.

Sarà scalza, & con il braccio sinistro terrà vn Olmo secco, il quale sarà circondato da vna Vite verde. Amicitia secondo Aristotele è vna scambieuole, espressa, e reciproca beneuolenza guidata per virtu, e per ragione trà gli huomi-

ni, che

ni, che hanno conformità di influssi, & di complessioni. Il vestimento bianco, e rozzo, è la semplice candidezza dell'animo, onde il vero amore si scorge lontano da ogni sorte di fintio-

ni, & di lisci artificiofi.

Mostra la spalla sinistra, & il petto ignudo, additando il cuore col motto, Longe, & prope, perche il vero amico, ò presente, ò lontano, che sia dalla persona amata, col cuore non si separa giamai; & benche i tempi, & la fortuna si mutino, egli è sempre il medesimo preparato a viuere, e morire per l'interesse dell'amicitia, e questo significa il motto, che hanel lembodella veste, & quello della fronte. Mà se è finta,ad vn minimo volgimento di fortuna. vedesi subitamente, quasi sottilissima nebbia. al Sole dileguare: L'estere scapigliata, & l'hanere la ghirlanda di mirto con i fiori di pomi granati, mostra, che il frutto dell'amor con corde, & 'dell'vnione interna sparge fuori l'odor suaue de gl'esempij, & dell'honoreuoli attioni, & ciò senza vanità di pomposa apparenza, sotto la quale si nasconde bene spesso l'Adu latione nemica di questa virtu, di ciò si può ve deve Democrito, come referisce Pierio Valeriano libe cinquantacinquesimo.

Dipingen parimente scalza, per dimostrare sollecitudine, ouero prestezza, & che per lo ser uigio dell'amico non si deuono prezzare gli scommodic: Come dimostra Onidio de Arte amandi: Si rosa defuerit, tu pede carpe viam . Abbraccia finalmente vn Olmo secco circondato da vna Vite verde, accioche si conosca., che l'amicitia fatta nelle prosperità, deue durar sempre, & ne i maggiori bisogni deue ester più che mai amicitia, ricordandosi, che non è mai amico tanto inutile, che non sappia trouar strada in qualché modo di pagare gl'oblighi

dell'amicitia.

Amicitia .

Onna vestita di bianco, per la medesima ragione detta di sopra, hauerà i capelli sparsi; fotto, il braccio sinistro terrà vn cagnolino bianco abbracciato, & stretto, nella destra mano vn mazzo di fiori, & fotto al piede de-

stro vna testa di morto.

I capelli sparsi sono per le ragioni già dette. Il cagnolino bianco mostra, che si deue conservare netta d'ogni macchia all'amico la pura fideltà, per i fiori s'intende l'odore del buon'ordiné, che cagiona l'amicitia nel confortio, & nella commune vsanza de gl'huomini. Sotto al piè destro si dipinge la testa di mor to calpestata, perche la vera amicitia genera spesse volte per seruigio dell'amico il dispreg. gio della morte. Però diffe Ouidio, lodando due cari amici nel 3 lib de Ponto.

Ire inbet Pylades, carumperiturus Oresten Hic negat, inque vicem pugnat vterque mori.

Amicitia .

E tre gratie ignude, ad vna delle quali si vedrà le spalle, & all'altre due il viso con giungendosi con le braccia insieme. Vna d'esse hauerà in mano vna rofa, l'altra vn dado, e la terza vn mazzo di mirto, dalle imagini di queste tre gratie, senza dubbio si regola la buona; & perfetta amicitia, secondo che gl'antichi penfauano imperoche l'amicitia non hà altro per suo fine, che il giouare, & far beneficio altrui,& non lassarsi superare in beneuolenza,& come tre sono le gratie de gl'antichi, così tre gradi i benefitij tengono nell'amicitià...

Il primo, è di dar le cose. Il secondo di riceuer l'altrui. Il terzo di render il contracambio. Et delle tre gratie l'yna stringe la mano, ouero il braccio dell'altra, perche l'ordine di far benefitio altrui è, che debbia passare di mano in mano, & ritornave in vtile di chi lo fece prima, & in questa maniera il nodo dell'amicitia tiene strettamente gl'huomini vniti frà

di loro .

Si rappresentano queste tre gratie ignude, perche gl'huomini insieme l'yn l'altro debbano esfer d'ammo libero, & sciolto da ogni inganno vna fola volge le spalle, & due volgono il viso, per mostrare, che sempre duplicato fi deue rendere il benefitio all'amico.

Si rappresentano allegre nell'aspetto, perche tale si deue dimostrare chi fa beneficio altrui, & tali ancora coloro, che lo riceuono. Han no l'apparenza virginale, perche l'amicitia non vuol ester contaminata dalla viltà d'alcuno interesse particolare.

La Rosa significa la piaceuolezza, quale sempre dene essere tra gl'amici, essendo fra di

loro continua vnione di volontà.

Il dado fignifica l'andare,& ritornare alternamente de i benefitij, come fanno i dadi, quan

do si giuoca con essi.

Il Mirto; che è sempre verde, è segno, che l'amicitia deue l'istessa conseruarsi, ne mai per alcuno accidente farsi minore.

Amicitia.

N cieco, che porti sopra alle spalle vno, che non postastare in piedi, come i seguenti verfi dell'Alciato dichiarano. Porta il cieco il ritratto in sù le spalle,

Etper voce di lui ritroua il calle, Così l'intiero di due meZi fassi, L'un prestando la vista, e l'altro i passi, Amicitia senZa giouamento.

Onna rozzamente vestita, che tenga con la mano vi nido, con alcuni rondini den tro, & d'intorno a detto nido volino due, ò tre rondini. Quest'vccello è all'huomo domestico, & familiare, & più de gl'altri prende sicurtà delle case di ciascuno, mà senza veile,

non si domesticando giàmai, & auuicinandosi il tempo di Primauera, entra in casa per proprio interesse, come i finti amici, che solo nella Primauera delle prosperità s'auuicinano, & soprauenendo l'Inuerno de' fastidij abbandonano gl'amici, suggedo in parte di quie te, con tal similitudine volendo Pitagora mostrare, che si hauesseo a tener lontani gl'amici finti, & ingrati, sece leuare da i tetti della casa tutti i nidi delle rondini.

### AMMAESTRAMENTO.







rabile, con habito lungo, & ripieno di magnanima grauità, con vn specchio in mano, intorno alquale farà vna cartella con quefte parole. INSPICE, CAVTVS ERIS.

L'ammaestramento è l'essercitio, che si fa per l'acquisto d'habiti virtuosi, e di qualità lodeuoli, per mezzo, ò di voce, ò di scrittura, & si fa d'aspetto magnisico; perche gl'animi nobili foli facilmete s'impiegano a i fastidij, che vanno auanti alla virtu. Il vestimento lungo, & continuato, mostra, che al buon habito si ricerca continuato essercitio, e lo specchio ci da ad intendere, che ogni nostra attione deue esfer calcolata, compassata con l'attione de gl'altri, che in quella stessa cosa siano vniue: salmente lodati come dichiara il motto medessimo.

# Della nouissima Iconologia A M O R D I V I R T V.







N fanciul lo ignudo, alato, in capo tiene yna ghirlanda d'alloro, & tre altre nelle mani perche trà tutti gl'altri amori, quali variamente da i Poeti si dipingono, quello della virtu tutti gli altri supera di notiltà, come la virtù istessa è più nobile di ogn'altra cosa, & si dipinge con la ghirlanda d'alloro, per segno dell'honore che si deue ad essa virtu, Et per mostrare che l'amor d'essa non è corrutibile, anzi come l'alloro sempre verdeggia, & come corona, ò ghirlanda ch'è di figura sferica non ha giàmai alcun termine Si può ancor dire, che la ghirlanda della testa significhi là Prudenza, & l'altre vir Morali, o Cardinali, che sono Giustitia, Prudenza, Fortezza, e Temperanza, & per n oftrare doppiamen te la virtu con la figura circolare, & con il numero ternario, che è perfetto delle corone.

### AMORE VERSO IDDIO.

H Vomo che stia riuerente con la faccia riuolta verso il Cielo, quale additi con la sinistra mano, e con la destra mostri il petto aperto,

- Amor del prossimo .

Vomo vestito nobilmente, che gli stia a canto vn pellicano con li suoi figliuolini, li quali stiano in atto di pigliare con il becco il sangue ch'esce d'vna piaga, che detto Pelicano si sa con il proprio becco in mezo il pet to, & con vna mano mostri di soleuar da terra vn pouero, & con l'altra gli porga denari, secondo il detto di Christo nostro Signore nell'Euangelio.

### AMORE VERSO IDDIO.







AMOR DI SE STESSO.

Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

SI dipingerà secondo l'antico vso Narciso, che si specchia in vn sonte, perche amar se stessio non è altro, che vagheggiarsi tutto nell'opere proprie con sodissattione, & con applauso. Et ciò è cosa infelice, e degna di riso, quanto infelice, & ridicolosa su da' Poeti antichi sinta la fauola di Narciso, però disse l'Alciato.

Si come rimirando il bel Narciso
Nelle chi ar'onde il vago suo sembiante
Lodando hor i begli occhi, hora il bel viso,
Fù di se stesso micidiale amante;
Così souente auuien che sia deriso
L'huom, che sprezzando altrui si tonga inante
Con lodi amor souerchio di se stesso,
E vanitade, e danno, e biasmo espresso.
Amor di se stesso.

Onna incoronata di Vesicaria, porti addosso vna saccoccia grossa, & ripiena., stretta dinanzi dalla mano sinistra, con laqua-

le anco tenga sopra vna verga vna cartella co questa parola greca ΦΙΛΑΥΤΊΑ nella mano dritta habbia il sior Narciso, alli piedi vn Pauone.

Niuna cosa è più difficile, che se stesso conoscere. L'Oracolo Delsico, essendo addimandato da vno, che via tener doueua, per arriuare alla felicità gli rispose, se conoscerai te stesso: Come difficil cosa fù, per ordine del publico configlio di tutta Grecia fatto intagliare fopra la porta del Tempio Delfico questo ricordo. ΓΝΩΣΘΙ. ΣΕ. ATΓON. Nosce te ipsum, voce da Socrate attribuita all'istesso Apollo. Questa difficoltà di conoscersi è cagio. nata dall'amor di se stesso, il quale accieca ogn'uno. Carus Amor sui. Disse Horatio, essendo cieco fà che noi stessi non ci conosciamo, & che ciascuno si reputi essere garbato, elegan te,& sapiente, Varrone nella Menippea. Omnes videmur nobisesse belluli, & festini, & fapere. Socrate diceua che se in vn Theatro, si comandasse che si leuassero in piedi li Sar-

tori

cori, o altri d'altra professione, che solo i Sartori si leuerebbero, mà se si comandasse che si alzassero i sapienti, tutti salterebbono in piedi, perche ciascuno presume sapere. Aristotele, nel primo della Rethorica tiene che ciascuno sper esseramente di se stesso de coste su gli siano gioconde, e detti, e satti; di quì è quel prouerbio. Suum cuis, pulchri, à tutti piacciono le cos suem cuis, pulchri, à tutti piacciono le cos suem cuis, l'inuentione, & le compositioni loro: Però Cicerone, ad Attico dice, che mai niun Poeta, ne Oratore, è stato, che riputasse migliore altro che se, de Poeti, lo conferma Catullo, come difetto commune, ancorche di Suffeno parli.

Neque idem vnquam Aeque est beatus, ac poema cum scribis. Tam gaudet in se, tamé; se ipse miratur, Nimirum id omnes fallimur.

Arist. nell'Ethica lib. 9- cap. 8. mette du forti d'Amanti di se stessi, vna sorte vitiosa, vituperabile, secondo il senso, & l'appetito, l'altra l'odabile secondo la ragione: Gli Amanti di se stessi secondo la ragione cercano d'auanzare gli altri nella virtù, nell'honestà, & nelli beni interni dell'animo. Tutto questo stà bene: il procurare d'auanzare gli altri nelle virzù fenza dubio ch'è lodabilissimo. Mà ci è vna forte de virtuosi, e sapienti non troppo commendabili, i quali accecati dall' Amor proprio arrogantemente, si presumono sapere più de gli altri, innalzano le cose proprie, ammirano lo stile, la scienza, & le opere loro, disprezzano, & opprimono con parole indegne quelle de gli altri, & quanto ad altri fuor di ragione togliono di lode, fuor di merito a se attribuisco no: perciò Thalete il primo sanio della Grecia disse, che niuna cosa è più difficile che conoscere se stesso, & niuna più facile, che ripren dere altri: ilche fanno gli affettionati di se stessi, perche quello che riprende, & altri biasima, da segno d'essere innamorato di se stesso, & d'essere auaro di lode, si come accenna Plutarco nel trattato dell'adulatore, e dell'Amico dicendo. Reprehensio & amorem sui , & animi illiberalitatem aliquam arguit . Auaro di lode, & innamorato di se stesso in più luoghi si scuopre Giusto Lipsio, liberale de biasimi, il quale non per dire il parer suo, mà per disprezzo delle altrui opere a bella posta morde grauissimi Autori, spetialmente il Bembo nell.... seconda Centuria Epist. 61.nella quale auilisce lo stile del Bembo, che se bene in qualche particolare passo si come ogni altro può essere caduto, nondimeno torto espresso hà Giusto Lipsio di riprendere genericamente lo stile suo, & d'altri del secondo tempo di Leone X. i quali sono stati tanto in prosa, quanto in poesia tersi, puri, culti, & eleganti affatto nella Romana eloquenza, egli reputa il loro Attico stile conosciuto, & confessato da lui Ciceroniano, languido, puerile, & affettato, quasi ch'egli più graue toglia il vanto all'Oratore, accecato senza dubbio dall'amor di se stesso, come quello, che è di stile diuerso da quelli che sono di stile Attico, de quali dice egli, che le loro compositioni sono affettate, & formate ad vso antico, & non si accorge, che il suo stile vano, turgido, o per dir meglio torbido, è quel lo che si chiama antiquario, affettato, mendicato dalle oscure tenebre de Comici, & Autori più antichi, tessuto con periodi, tronchi, intercisi, ne quali bisogna intendere moltopiù diquello, che dice, & composta con parole astruse, recondite, rancie, & non intese; stile odiato da Augusto Imperadore si come attesta Suetonio cap. 86. il quale amaua l'eleganza, il candore, & la chiarezza del dire Attico qual'è in quelli, che sbiasima Giusto Lipsio, & odiaua l'Assarico stile, la vanità delle sentenze, l'apparato fuperbo delle parole ofcure, inaudite, & feride. quali sono in Giusto Lipsio: genus eloquendi secutus est, Augustus, elegas, G temperatum, vitatis sententiarum ineptijs, atque inconcinnitate, & reconditorum verborum fætoribus, dice Suetonio, & più abbasso Caco elos, & antiquarios, vt diuer so genere vitiosos pari fastidio spreuit: se niuno, per dir così, è Cacozelo & antiquario certo che è Giusto Lipsio imitatore di elocutione gonfia, antica dismessa, che cerca più tosto d'essere tenuto in ammiratione, per il suo inusitato, & oscuro stile, che inteso con chiarezza, & purità Attica, massimamente nelle sue Centurie, le quali come Epistole chiarissime, e pure affatto doueriano essere, nel che à ragione si può riprendere, si come era M. Antonio riprefo da Augusto, Marcum quidem Antonium, vt in (anum increpat, quasi ea scribentem, que mirentur potius homines, quam intelligant. Vaglia a dire il vero, ingiusto è colui che reputa solo ben fatto quello che piace a se, e strani fono coloro, che vorrebbero tutti scriuessero, & parlassero come scriuono, & parlano essi, & che solo il loro stile susse seguitato, abborrendo ognialtro ancor che con giuditio, con buona, & regolata scelta di parole composto fia:sì che falla,& erra chì ftima,& ama l'opere, & le virsu sue, si come raccoglicsi dalli sudetti versi di Catullo, & da quelli che più a basso porremo. Mà sappino pure quelli Satrapi, è sapienti, che solo le loro opere apprezzano, & le altre disprezzano, che chi loda setesso è biassimato da altri, chi amira se stesso è schernito da altri, & chi ama troppo se stesso se molto da altri odiato.

Nemo erit amicus, spfc fite ames nimis .

Perche l'arroganza concilia odio: la Modefiia amore, gratia, & beneuolenza. Dissero le Ninfe a Narciso (per quanto narra Suida...) mentre contemplaua le sue bellezze nella fon te. Φολλοίσε μισεσινέ αν σαυ Lèv φίλης. Multi te oderint si te ipsum amaris. Nell'amor di se stesso restano gli huomini gabbati nella maniera che si gabbano gli animali irrationali, posciache a ciascuno animale diletta più la forma sua, che quella de gli altri di spetie diuersa: circa di che Platone asserisce, che le Galline a se stesse piacciono, & che par loro d'esser nate con belle fattezze, il Cane pare bellissimo al cane, il Boue al Boue, l'Asino all'Afino, & al Porco pare, che il Porco auanzi di bellezza. Marco Tullio in ogni cosa Platonico nel primo lib.de natura Deorum, allude all'istesso. An putas vllam esse terra mariq; belluam, qua non sui generis bellua maxime delechetur? Soggiunge appresso. Est enim vistanta natura, vt homo nemo velit nisi homini similis effe, & quidem formica formica. Mà l'amor di se stesso hà nell'huomo questo di più, che egli si reputa più galante di ciascuno della. sua spetie, si che non vorrebbe esser altr'huomo, che se stesso, ancorche desideri la fortuna d'altri più potenti,& felici.

L'Amor di se stesso lo rappresentiamo sotto figura seminile, perche è più radicato nelle Donne, atteso che ciascuna quasi per brutta, e sciocca che sia, bella, & saccente si reputa; oltre ciò appresso Greci passa sotto nome di semina posto nella cartella, che anco da latini

dicesse Philautia.

L'incoroniamo con la Vesicaria della quale Plinio lib. 2 cap. 31. in altro modo chiamasi Trichno, Strichno, Perisso, Thriono, & Halica cacabo, era in Egitto adoperata da quelli che faceuano le corone inuitati dalla similitudine del fiore d'Edera, ha gli acini che porporeggiano, la radice candida, lunga vn cubito, e'l susto quattro, come descriue Ruellio lib. 3. c. 110. la poniamo per simbolo dell'Amor di se stesso, perche i Greci, spetialmente Teofrasto lib. 9. cap. 12. vogliono ch'yna dramma di radica di questa pianta data a beuere, sa che vno s'abbagli credendosi d'estere bellissimo. Dabitur esus radicis, drachma pondus, re sibi quis illudat, placeatque, seque pulcherrimum putet. Dirassi per ischerzo di questi che sono inuaghiti di se stessi, ch'habbino beuuto la radica della Vesicaria, & che si abbaglino, & burlino se stessi.

La cagione che porti nella destra il Narciso, è in proto. Nota è la metamorfosi di quello
che inuaghitosi dell'imagine sua in siore di
Narciso, si conuerse, il qual siore genera stupo
re, e gli amanti di se stessi marauigliansi con
istupore di loro medessimi, & non ci mancano
di quelli, che trasportati dell'Amor proprio si
pensano di essere tanti Narcisi compiti, & per

fetti in ogni cosa.

Mà questi tali non veggono il grosso sacco pieno d'impersettioni che adosso portano come Susseno, ilquale si tenea per bello, gratio-so, faceto, & elegante Poeta, e non s'accorge-ua, ch'era disgratiato, insipido, e sgarbato, per lo che conclude Catullo, che ciascuno escondi inuaghito di se stesso, e no qualche parte s'assimiglia a Susseno, & che ogn'yno ha qualche difetto, mà che non conosciamo la mantice, cioè il sacco de vitij che dietro le spalle habbiamo.

Neque est quisq, Quem non in aliqua re videre Suffenum Possis suus cuiq, atributus est error , Sed non videmus mantica quid in tergo est,

Ciò auuiene dall'Amor proprio che il senno offusca, talche innamorati di noi medesimi scorgiamo si bene i mancamenti de gli altri per leggieri, che sieno, mà non conosciamo li nostri, ancorche grani, il che ci dimostrò Esopo, quando sigurò ogni huomo con due sacchi, vno auanti il petto, l'altro di dietro, in quello dauanti pomiamo i mancamenti d'altri, in quello di dietro i nostri, perche dall'Amor di noi medesimi non li vediamo, si come vediamo quelli de gl'altri.

Il Pauone figura l'Amor di se stesso, perche è Augello, che si compiace della sua colorita, & occhiuta coda, la quale in giro spiega, & rotando intorno la rimira: ond'è quello Adagio, tanquam Pauo circuspestans se, che si suol dire d'vno innamorato di se stesso, che si pauoneggia intorno, che si diletta, e gusta della sua persona, & che d'ogni sua cosa, & attione si co-

piace.

Amore scritto da Seneca nella Tragedia d'Ottauia, e trasportato in lingua nostra così.

L'exhau

## Della nouissima Iconologia

L'Error de tiechi, e miseri mortali
Per coprire il suo stolto, e van desio,
Finge che amor sia Dio;
Si par che del suo ingannosi diletti,
In vista assai piaceuole, màrio
Tanto, che gode sol de gl'altrui mali
C'habbia à gl'homeri l'ali
Le mani armate d'arco, e di saette,
E in breue face astrette
Porti le siamme, che per l'uniuerso
Và poi spargendo sì, che del suo ardore
Resta acceso ognicore.
E che dall'uso human poco diuerso
Di Volcan'è di Venere sta nato
E del ciel tenga il più sublime stato.

Amor è vitio della mente insana;
Quando si muoue dal suo proprio loco;
L'animo scalda, e nasce ne verd'anni
All'età, che assai puo, mà vede poco
L'otio il nodrisce, e la lasciuia humana;
Mentre, che va lontana;
La via fortuna con suoi graui danni;
Spiegando i tristi vanni;
E la buoua, e felice stà presente
Porgendo ciò che tien nel ricco seno:
Mà se questa vien meno
Onde il cieco desso al mal consente
Il fuoco, che arde pria tutto s'ammorza.
E tosto perde amor ogni sua forza.

# A M O R D O M A T O. Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.







VPIDO a federe, tenga sotto li piedi l'arto, & la faretra, con la face spenta, nella mano dritta habbia vno horologio da, poluere, nella sinistra vn'augelletto magro, & macilente no minato Cinclo.

Tiene fotto li piedi l'arco, & la faretra con la face spenta per segno d'essere domato, essen do che l'abbassare, & deporre le armi sue, significa soggettione, & sommessione. Non ci è cosà che domi più l'Amore, e spenga l'amoro

la face.

fa face, che il tempo, & la pouertà: l'horologio, che porta in mano è simbolo del tempo, il quale è moderatore d'ogni humano affetto & d'ogni perturbalione d'animo, specialmente d'Amore, il cui fine essendo posto in desiderio di fruir l'amata bellezza caduca, e frale è forza, che cangiara dal rempo la bellezza., si cangi anco l'amore in altri pensieri. Illam amabam olim, nunc iam alia cura impendet pectori. Diffe Plauto ne l'Epidico, & l'istello ne la Mustellaria. Stulta es plane, Qua illum tibi aternum putas fore amicum, & beneuolete, Moneo ego te, desere: ille atate, & satietate. Et più a basso mostra che cessata la cagione, cessi anco l'amoroso effetto, mutato dal tépo il bello giouenil colore. Vbi atate hoc caput colorem commutauit, reliquit deseruitq; me:tibi idem futurum. Credo fosse detro di Demostene che l'amoroso fuoco dentro del petto ac ceso, non si può spegnere con la diligenza. ; mà nella negligenza istessa per mezzo del te po s'onstingue, & si rissolue. Ringratia il Cop petta, il tempo, che l'habbia sciolto da gli amorosi lacci in questo Sonetto.

Perche sacrar non posso Altari, e Tempi, Alato voglio, à l'opre tue si grandi, Tù già le forze in quel bel viso spandi, Che fè di noi si dolorosi scempi.

Tu de la mia vez detra i voti adempi L'alterezza, e l'orgoglio à terra mandi, Tù solo sforzi Amore, e gli comandi,

Che discroglia i miei lacci indegni, & empi. Tu quello hor puoi, che la ragion non valse

Non amico ricordo, arte, o configlio, Non giusto sdegno d'infinite offese. Tù l'alma acquisti, che tan to arse, & alse. La qual hortolta da mortal periglio,

Teco al ail volo à più leggiadre imprese. Il tempo dunque'è domatore d'amore, che si conuerte al fine in pentimento del perduto

tempo nelle vanità d'Amore.

L'augelletto nomato Cinclo magro, & macilente, significa che l'amante lograto che hà le sue sostaze ne gli amorisuoi asciutto, & nu do rimane domato dalla pouertà dalla fame, & dal misero stato in che si ritroua. Della po uertà n'è simbolo il detto Cincloidel qual dice Suida. Cinclus auicula tenuis, & macilenta. Prouerbium pauperior liberide, 790 cin elo. E questo augello marino così fiacco, che non può farsi il nido, però coua nel nido d'al tri, onde Ciclo negli Adagii chiamasivn'huo mo pouero, & mendico, se bene da Suida queto marino augello e chiamato (Kiknikis) Ex quo Cinclus pro paupere dicitur. Crate Tebana Filosofo disse, che tre cose domano l'amore, la fame, il tempo, & il laccio, cioè la disperatione. Amorem sedat fames, sin minus tempus eis vero si vei non vales, loqueus. Et per tal coto si potrebbe aggiugere vn laccio al collo di Cupido, esfendo costume de gli a mati per disperatione desiderar la morte, che in effetto alcuni data si sono; Fedra nell'Hippolito di Euripide non potendo sopportare il fierolimpeto d'Amore, pensa darsi la morte.

Ex quo me amor vulnerauit, cosiderabam, ve Commodissime ferrem eum, incepsitag; Exinde reticere hunc, & occultare morbum Lingua enim nulla fides, qua extrema quidem Consilia hominum corrigere nouit, A se ipsa vero plurima possidet mala Secundo amentiam bene ferre, Ipfa modestia, vincere siatui. Tertio cum his effici non posset Venerem vincere mori vi fum eft mihi Optimum. Nemo contradicat meo decreto.

Mà noi habbiamo rappresentato Amore do mato solamente dal tempo, & dalla pouertà, come cose più ordinarie, & habbiamo da parte lassata la disperatione, occorrendo rare vol te a gli Amanti darsi morte : poiche ciascuno ama la vita propria & se bene tutti gli Aman ti ricorrono col pensiero alla morte non per questo se la danno, e però il Caualier Guarini introduce Mirtillo che dica nell'eccessiuo Amor fuo.

Non hà remedio alcun se non la morte à cui risponde Amarilli.

La morte? hortu m'ascolta, e fa che legge Ti sian queste parole, ancorch'io sappia Che'l morir de gli amanti è più tosto vso D'innamorata lingua, che defio D'animo in cir deliberato, en fermo.

E Torquato Tasso prima di lui nella sua e-

legante Paftorale d'Aminta disse.

è vío, én arte

Di ciascun ch'ama minacciarsi morte, Marade volte poi f gue l'effetto.

Basti dunque à noi hauer mostrato, come Amore resti principalmente domato dall'infelice pouertà, & dal tempo.

Amor di fama.

7 N fanciullo nudo coronato di Lauro con i suoi rami, & bacche, hauerà nella destra mano in atto di porgere la corona Cinica, & nella finitira la corona Obsidionale, & sopra vu piedestallo vicino a detta figura, vi feianno distintamente quelle corone, che vsaua

no i Romani infegno di valore, cioè la Mu-

Racconta A. Gellio, che la corona trionfale d'oro, la quale fi daua in honore del triôfo al Capitano, ò all'Imperadore fù anticamête di Lauro, & obfidionale di Gramigna, & fi da ua à quelli, che folomète in qualche estremo pericolo hauessero saluato tutto l'essercito, ò s'hauessero leuato l'essercito d'attorno. La corona Ciuica era di quercia & gl'antichi coronauano di quercia quasi tutte le statue di Gio ue, quasi che questa susse l'antichi coronauano di che questa susse legno di vita, & i Romani soleuano dare la ghulanda di quercia a chì hauesse in guerra chieso da morte va Cittadino Romano, volendo dare l'insegna della vita à chì era altrui cagione di viuere. Soleua

no ancora fare questa ghirlanda di Leccio per la similitudine di detti arbori. La corona Murale era quella, che si daua al Capitano, ouero al Soldato, che era stato il primo à motare su le mura del nemico. La corona Castrense si daua à chi fusse prima d'ogni altro montato dentro i bastioni, & alloggiamenti de' nemici. La Nauale si daua à colui che era il primo à montare su l'armata nemica, & queste tre si faceuano d'Oro; & la Murale era con certi merli fatti à simiglianza delle mura, oue era asceso. La Castrense era fatta nella cima à gui sa d'vn bastione. La Nauale haueua per ornamenti i fegni di rostri delle naui, e questo è quanto bisognaua scriuere in tal proposito per commodità di Pittori.

# A M O R D E I. L A P A T R I A. Del Sig. Giouanni Zaratino Castellini.





CIOVANE vigoroso posto trà vna essisteme di sumo, & vna gran si amma en succo, mà che egli guardi con lieto ciglio verso il sumo; porti nella mano destra vna co rona di Gramigna, nella sinistra vn'altra di Quercia, alli piedida vn cato vi sia vn proson

da

do precipitio da d'altro canto intrepidamente conculchi scimirarre, arme inhasta, e mannarere perche corrisponda a simili circostanze, & per la cagione che diremo, si vestità d'habito militare antico. E giouane vigorolo, perche l'Amore della Parria più che s'inuecchia più è vigoroso, non si debilita, ne mai perde le forze suttigli altri amori cessano. Vir Caualliere doposche hauera feruito in amore vi tempo ad vna Dama, spento l'amorose suoco dal freddo tempo, & da l'età men fresca, ch'altri pensieri apporta, a poco a poco se ne scorda mà della Patria non mai. Vn Mercante allettato dall'amore della robba, & del guadagno non istimerà pericolo alcuno per nauigationi difficilliffine, e tempestose, all'virimo si ruira al porto della paterna tina, VniCortigiano adescaro dall'ambitione vine baldanzoso nella superba Corte, nutrito dalle fallaci speranze, nondimeno souente pensa al suo natipo nido. Vn Capitano dopo, che frauerà molti anni guereggiato peracquistar fama, e gloria, al fine fe ne torna alla patria a ripofarii, Essempio ne sia il saggio Vlisse, che hauedo praticato come Capitano glorioso nelle più nobili parti della Grecia, grato, anzi gratistimo alla splendida Corte Imperiale, desideraua tuttauia fagritorno in Ithaca sua patria oscura, brutta, & sassosa. Questo Amore della Patria è perpetuo per l'eterno obligo, & honore, che a quella di natura ciascun le deue, come il figliuolo al Padre, effendo noi in quella generati, & hauendo in esta riceunto lo spirito, & l'aura vitalejanzi per quanto asserisce Platone in Critone, & Hierocle, è maggior l'obligo, & l'honore che fi deue alla Patria, che alla Madre, & al Padre, dal quale prende il nome la Patria . Qui nomen patria imposuit (Dice Hierocle) are ipsa non temere Patriam nominauit, vocabulo quidem a Patre deducto, pronuntiato tamen feminina terminatione, vt ex veroque parente mixtum effet . Atque bac ratio infinuat patriam vnam ex aquo duobus parentibus colendam esse . Praferenda igitur omnino est Patria vtriuis parentum seorsim: ¿ ne simul quidem parentes ambos maioris fieri, sed aquali honore dignari:est autem, & aliaratio, qua non tantum aquali, sed maiori, etiam quam simul ambos parentes honore patriam afficere monet, neque solum ipsis cam prafert, sed etiam vxori, O liberis, ( amicis, & absoluto sermone rebus alijs omnibus post Deos . Dello steslo parere e; Plutarco ne li Morali , At enim Patria, & ve Cretensium more loquar, Matria plus in te, qua

parentes tui ius habet. Da tale obligo, & affetto naturale nasce che ciascuno ama la Patria sua, ancorche minima; ne fa eccettione da loco a loco per humile, o sublime che sia. Vly ffes ad Ithace sue saxa sic properat, quemad modum Agamennon ad Mycenarum nobiles muros Nemo enim Patriam quia magna est amat, fed quia fua. Dice Seneca Filosofo, che Vlisse s'affretta andare trà i lassi d'Ithaca sua Patria, con quel medesimo amore, & desiderio, che Agamennone Imperadore trà le nobili mura di Micena: percioche niuno ama la Patria. perche sia grande, mà perche è sua, amandosi naturalmente per sua, cresce tanto oltre l'Amor della Patria nel cuore de suoi Cittadini, che accecati da quello, non scorgono lo splendore dell'altrui Patrie, & più a tal'vno deletterà la sua Valle, Montagna, & bicocca, la sua deferta, & barbara terra, che la nobil Roma: Volgato è quel Prouerbio. Patria fumus igne alieno luculentior. Il fumo della Patria è più rilucente, che il fuoco de gli altri paesi, e però l'habbiamo figurato verso il fumo voltando le spalle al fuoco. Ha questo motro origine da Homero nel principio della prima Odiffea Caterum Vlyffes

Cupiens, vel fumum exeuntem videre

Patria sua, mori desiderat L'istesso replica Ouidio nel primo de Ponto, con altri versi, che molto bene esprimono il dolce Amore della Patria.

Non dubia est Ithaci prudentia, sed tamen optat Fumum de Patrys posse videre focis

Nefcio quod natale folum dulcedine cunctos Ducit, & immemores non finit effe fui: Quid melius Roma?Sc;thico quid frigore peius:

Quid melius Roma? Scythico quid frigore peius? Huc tamen ex illa Barbarus Vrbe fugit.

Luciano ancora nello Encomio della Patria inferifce il medefimo detto. Patria fumus luculentior homini videtur, quam ignis albi. All'huomo pare più lucente il fumo della Patria, che il fuoco d'altroue, dal che non fia marauiglià, che quafi tutti li forestieri biasimino Roma, chì in vna cosa, chì in vn'altra lodando ciascuno più la Patria fua, perche l'Amor della Patria, che il lor vedere appanna, impedisce che non possono discernere la grandezza sua, e però non hanno riguardo di tenerla fraudata delle sue meritate lodi, nel che mostrano di poco sapere, ancorche Euripide dica, che non ha retto sapere colui, che loda più la Patria de gl'altri che la sua.

Meo quidem iudicio non recte sapit Qui sprețis Patria terra finibus

C 2 Alienam

Alienam laudat, & moribus gaudet alienis. Anzi a mio giuditio molto più mostra sape re colui, che conosce la qualità de costumi,& la differenza, che ci è da vn luogo all'altro. Onde chi si leuerà il velo della Patria affetzione dauanti gl'occhi, che bendati tiene, & chì vorrà dire il vero senza passione, confermerà il parere d'Athèneo, ilquale ancorche Greco, & Gentile Autore nel primo libro, chia ma Roma Patria celeste, Compedio di tutto il Mondo. Celeste in vero non tanto per la bellezza, & amenità del fito, & la soauità del Cie lo, quanto perche in quella ha voluto fondare la sua Santa Chiesa il Creator del Cielo, & essa è residenza del suo Vicario, che riene le chia ni del Cielo, & vi dispensa li tesori celesti, Copendio è poi del Mondo, poiche in quella non solamente concorrono moltitudine di genti da Francia, e Spagna, mà anco vi fi veggono Greci, Armeni, Germani, Inglesi, Olandesi, Eluctij, Moscouiti, Maroniti, Persiani, Africani, Traci, Mori, Giaponefi, Indiani, Tranfiluani, Vngari, & Sciti, appunto come dice il sudet to Atheneo. Quandoquidem in ea Vrbe gentes etiam tota habitant, vt Capadoces, Scytha, Ponsi nationes, & alia complures, quarum concurjus habitabilis totius terra populus est. In questa guisa tutte le parti della terra vengono ad essere volontariamente tributarie del suo sangue, de suoi figli, & cittadinia Roma, come capo del Mondo, per lo che con molta ragione tuttauia chiamar si può Asilo, Teatro, Tempio, & Compendio dell'Vniucrfo, & potiamo confermare, quello che afferma il Petrarca contali parole. Hoe affirmo, quod totius hum ana magnificentia supremum domicilium Roma est, nec est vilus tam remotus terrarum angulus, qui hoc neget. Et se il medesimo Petrarca in alcuni Sonetti ne dice male; emenda anco tale errore con soprabondante lodi nelle sue opere latine, in quella copiosa inuettiua, che fa contra Gallum, nella quale è da lui celebrata con si nobile encomio. Roma Mundi caput, Vrbium Regina, Sedes Imperij, Arx fidei Catholica, fons omnium memorabilium exemplorum. Et se l'hauesse veduta nello amplissimo stato in che hora si troua accresciuta, & oltra modo abbellita, non haurebbe meno detto. Muri quidem, & Palatin ceciderunt gloria nominis immortalis est; Mà più tosto detto haurebbe alla gloria dell'immortal nome corrisponde l'eter na, & eccelsa Maesta della Città poiche in essa risplende lo splendore de gli edificij moderni. emuli, dell'antica magnificeza, le cui vestigie

danno marauiglia, & norma all'archittetura in esta si gode la ampiezza delle strade, in ostavedesi l'altezza de' superbi palazzi, obelischi, colonne, archi, e trofei, in ella confernanti ftas tue rare d'antichissimi scultori nominati da Plinio, la Niobe con r figli, il Laocoonre, Dira ce legata al toro, & altre molte, alle quali s'ag : glungono opere moderne di Scoltura,e Pittura, che hoggidì alla fama de gli antichi non cede, oltre il corso consueto del Tebro Rè de Fiumi, vi abondano copioli aquidotti, e scorrono diuersi capi d'acque, & sioriscono delitioli giardini per li superbi, e spatioli colli, & quello che importa più stanno in piedi infinis ti monasterij, lochi pri, Collegij, e Tempij ve ramente Divini, e Sacrofanti. In quanto alla Corte di Roma assimigliar si pudalla Hierarchia celeste, si come Pio Secondo pratico nelle corti Regali, & Imperiali l'afformiglia nella s Apologia, che scriue a Martino . Instar Calestis Hierarchia diceres Romanam curiam, intuere, & circue Mundum, & perlustra Principum atria, & Regum aulas introspicito, & si que est curia similis Apostolica refer nobis. In quanto a nobilissimi ingegni, che continouamente vi fiorifcono è superfluo il ragionarne; poiche in essa, & nascono felicissimi, & venuti di fuori si affinano, come l'oro nella fucina : quindi è che molti giungono in Roma gonfij, & pieni di superbia, & presontione di sopra sapere, che poi fi partono humiliari pieni di stupore, ne mette lor conto il dimorarni, perche vi perdono il nome, come li fiumi, che entrano nel mare: Concetto di Pio Secondo nel Ilbro XI.delli suoi Commentarij. Quemadmodum terra flumina quantumuis ampla, & profunda nomen amittunt ingressa mare, ita & doctores domi cla ri, trinter suos illustres Romanam adeuntes curiam inter maiora lumina, nomen, & lucem amittunt. Taccia Ciusto Lipsio, che nella prima Centuria, Epistola vigesimaterza, reputato Roma Città confusa, e torbulenta, e tutta Italia inculta di fama, & di feritti, quali che il fuo sapere non sia fondato sopra scrittori antichi Romani, appresso, & imparato anco da Moder ni Italiani. Dalli Beroaldi, da M. Antonio Sabellico, dal Merola, dal Calderino, da Gio: Bat tista Pio, & da altri commentatori, ed'Oratori, Poeti, & Historici Romani; dal Biondo, da Pomponio Leto, da Angelo Politiano, Marsilio Ficino, da Gio. Battista Egnatio, dal Merliano, da Andrea Fuluio, da Celio Rhodigino, da Polidoro Virgilio, da Pietro Crinito, da ... Lilio Giraldi, dal Panuino, da Sigonio, dal Grucchio,

Grucchio, da Pietro Virtorio, dalli Manucci, da Fúluio Orfini Romano, & da altri Italiani osseruatori della Romana antichità, spetialmente da Alessandro ab Alexandro. Mà come può chiamare Italia inculta di scritti, se tutte le altre regioni doppiamente di scritti supera, poiche è abondante, & culta non solo nell'antica sua lingua latina, mà anco nella materna volgare, ricca di varii componimeti, & di poesie terse, culte, & diletteuoli al pari d'Antichi Greci, & Latini, & pernon andar vagando per lo tempo passaro; hoggidi in Roma sola nel Sacrofanto Romano Senato di Cardinali, vi Sono Historici, Oratori, Iurisconsulti, Filosofi, e Teologi tanto culti, & copiosi di scritti, che tutte l'altre nationi di scritti possono confondere, Bellarminio nella filo fosia, e Teologia, Mantica, e Tosco singolarissimi nella legge, Ascanio Colonna nell'oratoria facultà di natiua facondia Romana, & il Baronio nell'Histo ria, di cui si può dire, quello ché del Romano Varrone diste S. Agostino lib. 6. cap. 2. della Città di Dio. Tam multa legit, vt aliquid ei scribere vacasse miremur, tam multa scripsit, quam multa vix quemquam legere potuisse credamus. Se si volesse poi numerare altri Autori Italiani, & Romani, che al presente per Roma stanno nelle Religioni, nelli Collegij, nelle Corti, & case prinate, senza dubbio andaremo in infinito, & tanto più se volessimo vscir di Roma, & dilatarci per tutta Italia, laquale per ogni tempo è stata ripiena d'huomi ni litterati, e valorofi, si come in spetie Roma. Onde con molta ragione il Petrarca fi tiene buono, d'essere Italiano, & si gloria d'essere Cittadino Romano, nella sudetta inuettina.... Sum vero Italus Natione, & Romanus Ciuis esse glorior; de quo non modo Principes; Mundia Domini gloriati funt, sed, Paulus Apostolus, es qui dixit non babemus hic manentem Civitatem, Vrbem Romam patriam suam facit. Mà torniamo alla figura,& se l'Amor della Romana Patria lacerata da certi inuidiofi Autori oltramontani poco a lei dinoti, m'ha trasportato alle sue difese, & lodi, non deue a niuno rincrescere, per effere ella Patria commune.

La corona di Gramigna è fimbolo dell'Amor della Patria, laquale dar si solcua a quel Cittadino, che hauesse liberata la Patria dallo assedio de nemici, & faceuasi di Gramigna, perche fu offeruato, che era nata nel luogo doue fi trouauano rinchiusi gli assediati : fu dal Senato Remano datta a Fabio Massimo, che nella seconda guerra. Carraginese liberò Ro-

ma dallo assedio: & era il più nobile, & honorato premio, che dar si potesse ad vn guerriero conforme all'opera, che maggiore non si può fare perche chi gioua a tutto il corpo della Patria, gioua a ciascun Cittadino membro della Patria. Dirò più, che chì da falute ad'vn membro, da salute a tutto il corpo, e però chì gioua ad'vn Cittadino, gioua anco alla Patria perche vtil cosa è alla Città, & espediente la, salute d'vn'ottimo, & gioucuole Cittadino, per tal cagione; dauasi ancor vu'altra Corona à chi hauesse saluata la vita inbattaglia ad vn Cittadino, & faceuasi di Quercia perche da L quella i più antichi il cibo prendeuano, & in vita si manteneuano, come piace ad Aulo Gellio, con tutto che nelle questioni Romane altre ragioni Plutarco arrechi; Si che l'Amor della Patria deue primieramente in genere abbracciare tutta la Parria, & fecondariamente in spe tie ogni Cittadino per maggior vtile, confolatione, & quiete della Città.

Il precipitio vicino alli piedi, con quali con culca intrepidamente le armi, fignifica, che non si prezza niun pericolo di vita per Amor della Patria, come Anchuro figlio di Mida Rè di Frigia, & Marco Curtio Romano, che spon taneamente per dar falute alla Parria loro fi tolsero di vita precipitandosi nella pestifera apertura della terra, & mill'altri che in generole imprese hanno sparso il sangue per la Patria. Nestore famoso Capitano nella 15. Iliade d'Homero, volendo dar animo a Troiani per combattere contra Greci, propone che il morire per la Patria è cosa bella....

Pugnate cotra naues frequêres qui auté vestru Vulneratus, vel percussus mortem, & fatum fecutus fuerit.

Moriatur, non enim indecorum pugnanti pro Patria Mori .

Onde Horatio nella 2. Ode del 3. lib. diffe. Dulce, & decorum est pro Patria mori.

Et Luciano nell'Encomio della Patria. scrisse, che nelle essortationi militari vale assai, se si dice che la guerra si piglia per la Patria, niuno farà che vdita quena voce per hauer terrore di morte,& di pericolo alcuno; impercioche hà efficacia il nome, & la commemoratione della Patria di far diuentare vn'ani mo timido: forte, & valoroso, per l'obligo che si deue, & per l'amor, che se le porta, incitato anco dallo stimolo della gloria, che si acqui sta al proprio nome, alla sua stirpe in vita, & dopò morte, si come con dolce canto copiosamente esprime Pindaro nelli Isthmii, Ode -.

sopra la vittoria di Sterpsiade Tebano, il cui Zio Materno combattendo morì per la Patria.

Auunculo cognomini dedit commune decus, cui mortem Mars areo clypeo insignis attulit: sed honor praclaris eius factis ex aduerso respon det, sciat enim certo, qui cunque in hac nube gra dinem sanguinis a cara Patria propulsat exitium a cinibus depellens per contrarium exercitum stirpi se maximam gloriam accumulare, of dum videt, & cum obierit . Ma per mio auiso poco accrescimento di gloria potè arrecare Sterpfiade, alla memoria, & nome di suo Zio, perche senza comparatione alcuna, molto mag gior gloria è morir per Amor della Patria... che viuere nelli festeuoli combattimenti Isthmij, Nemei, Pithij, & Olimpici cantati da\_o Pindaro. Per qual cagione pensiamo noi che Licurgo legislatore, & Rè de' Lacedemoniesi ordinasse, che non si scolpisse nome di morto niuno in sepolcri, se non di quelli corraggiosi huomini,& donne, che fussero honoratamente in battaglia morti per la Patria? Saluo perche riputaua essère solamente degni di memo ria quelli che fussero gloriosamente morti per la Patria. Turbossi alquanto Senosonte Filofofo Atheniese, mentre faceua Sacrificio, quan do gli fù dato nuoua, che Grillo suo figliuolo era morto, & però leuossi la corona di testa..., hauendo poi dimandato in che modo era mor to, essendogli risposto, che era morto animosamente in battaglia per la Patria, inteso ciò di nuouo si pose la corona in capo, & mostrò di sentire più allegrezza per la gloria, & valore del figliuolo, che dolore per la morte, e perdita di esso, quado rispose a chi gli diè la funesta noua. DEOS precatus sum, vt mihi filius non immortalis: ac longeuns effet, cum incersum sit an hoc expediat, sed ve probus esset ac Patrie amator. Testo di Plutarco ad Appol-

Da questi particolari si può giudicare, che l'habito militare, molto ben conuenga all'A. mor della Patria, stando sempre ogni bnon Cittadino alle occorrenze pronto, & apparecchiato di morire con l'arme in mano per la fua Patria, opponendosi a qual si voglia suo publico nemico: & in vero si come l'amico si conofce alli bisogni, così l'Amor della Patria non si scorge meglio, che ne gli vrgenti bisogni di guerra, oue chi l'ama antepone la salute del la Patria, alla propria vita, & falute. Antico diffi, perche gli Antichi hanno dato fingolare essempio in amar la Patria, e mostrato segni evidenti d'Amore, come gli Horatij, li Decij,

& li trecento, & sei Fabi i seguitati da mille clienti, che tutti generosamente con fama , e gloria loro mellero la vira per lo suiscerato Amore, che portorno a Roma Patria loro.

### ANNO.

I VOMO di mezza età co l'alea gl'home I ri, col capo, il collo, la barba, & i capelli pieni di neue, e ghiaccio. Il petto, & i fianchi rossi, & adorni di varie spighe di grano, le braccia verdi, & piene di più forti di fiori, le coscie, & le gambe con gratia coperte di grap. pi,& frondi d'vue. In vna mano terrà vn serpe riuolto in giro, che si tenga la coda in bocca, & nell'altra hauerà vn chiodo.

Si dipinge alato con l'autrorità del Petrar-

ca nel trionfo del tempo, oue dice.

Che volan l'hore, i giorni, gl'anni, e i mesi. L'Anno, secondo l'vso commune comincia di Gennaio, quando il ghiaccio, & le neui sono grandissime, & perciò gli si pone la neue in capo, & perche la Primauera è adorna d'ogni sorte di fiori, e d'herbe, & le cose in quel tempo fatte cominciano in yn certo modo a suegliarsi,& tutti fanno più viuacemente le loro operationi, & però se gli adornano le braccia

L'Estare per ester caldi grandissimi, & le bia de tutte mature, si rappresenta col petto, & i

fianchi rossi, & con le spighe.

nel modo sopradetto.

L'vue nelle gambe, mostrano l'Autunno, che è l'vltima parte dell'Anno. Il serpe posto in circolo, che morde la coda è antichissima... figura dell'Anno, percioche l'Anno fi rinolge in se stesso, & il principio di vn'Anno consuma il fine dell'altro, si come pur quel serpe ridotto in forma di circolo si rode la coda; onde Virg.nel 2.della Georg.così diffe.

Fronde nemus, redit agricolis labor actus i orbe, Atquin se sua per vestigia voluitur annus.

Scriue Sesto Pompeo, che gl'antichi Roma ni ficcauano ogn'Anno nelle mura de' Tempij vn chiodo, & dal numero di quei chiodi poi numerauano gl'anni; & però segno dell'Anno si potrà dire che siano i chiodi.

#### Anno.

H Vomo, maturo, alato, per la ragione detta, federà, fonta un carre sederà, sopra vn carro con quattro caualli bianchi, guidato dalle quattro Stagioni, che sono parte dell'Anno, le quali si dipingeranno cariche di frutti, secondo la diuersità de' tempi.

ANIMA

## ANIMA RAGIONEVOLE, E BEATA.

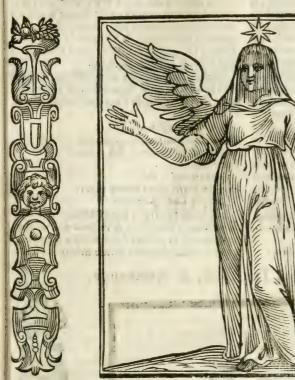



DONZELLA gratiofissima, hauerà il volto coperto con un finissimo, e trasparete velo, haurà il vestimento chiaro, & lucente; a gl'homeri un paro d'ale, & nella cima del capo una stella...

Beche l'Anima, come si dice da Teologi, sa sostanza incorporea, & immortale, si rapprefenta nondimeno in quel miglior modo, che l'huomo legato a quei sensi corporei con l'imaginatione, la può comprendere, & non altri menti, che si sogli rappresentare Iddio, & gl'Angeli, ancor che siano pure sostanze incorpore

Si dipinge donzella gratiofissima, per esser fatta dal Creatore, che è sonte d'ogni bellezza, & persettione, a sua similitudine.

Se gli fa velato il viso per dinotare, che ella è come dice S. Agostino nel libr. de definit. aim. sostanza inuisibile a gl'occhi humani, e
forma sostantiale del corpo, nel quale ella non
è euidente saluo che per certe attioni esteriori
s comprende...

Il vestimento chiaro, & lucente è per dinotare la purità, & perfettione della sua essenza.

Se le pone la stella sopra il capo, essendo che gl'Egittij significarono con la stella l'immortalità dell'Anima, come riferisce Pierio Valeriano nel lib. 44. de' suoi Ieroglissi.

L'ali a gl'homeri denotano così l'agilità, e spiritualità sua, come anco le due potenze intelletto, e volontà.

ANIMA DANNATA.

CCORRENDO spesse volte nelle tragedie, & rappresentationi di casi seguiti, & finti, si spirituali, come profani, introdurre nel palco l'anima di alcuna persona, sa di mestieri hauer luce, come ella si debba visibilmente introdurre. Per tanto si dourà rappresentare in forma, & figura humana, ritenendo l'essigie, del suo corpo. Sarà nuda, & da sottilissimo, & trasparente velo coperta, come anco scapigliata, & il colore della carnagione di lionato scuro, & il velo di color negro.

L'Anima dal corpo separata, essendo spiritua

4

e, &

## Della nouissima Iconologia

'e,& incorpores, non hà dubbio, che non gli conviene per se stella figura, formatione, & altre qualità, che alla materia solamente stanno attaccate, tuttauia douendo questa rappresentatione farsi obietto de sensi corporali, siamo astretti di propporcela auanti sotto forma medesimamente corporea, & accomodare ancora la cosa intesa al nostro concetto: Dunque fe gli dà la figura humana con quella licenza, con la quale ordinariamente si dipingono ancora gl'Angioli, & perche l'anima da forma. al corpo, non si può imaginare, che sia d'altra figura: se bene sappiamo ella, come si è detto di sopra, nonessere da questi termini materiali circonscritta. Riterrà dunque l'effigie nel suo corpo per essere riconosciuta, & per accostarsi a quello, che scriuono diuersi Poeti, tra gl'altri Virgilio nel 6. Quando fa ch' Enea vadi nell'-Inferno, e riconosca molti di quelli, c'haue. cognitione in questa vita, & Dante nel cap. 3. dell'Inferno.

Poscia, ch'io vi hebbi alcun riconosciuto.

Dicesi anco meglio conoscerla, se gli habbia a dare altri segnali della sua conditione, perche tal volta occorrerà rappresentarla con diuersi accidenti, come per essempio, serita, ò in gloria, ò tormentata, &c. Et in tal caso si qualischerà in quella maniera, che si conuiene allo stato, & conditione sua.

Dipingesi ignuda per essere essa per sua natura sciolta da ogui impedimento corporeo, onde il Petrarca nella Canzone Italia mia, co-

sì diffe.

Che l'alma ignuda è folas.

Et in altra Canzone il principio della quale. Quando il soaue mio sido consorto:

Seguita, è dice.

Spirto ignudo, Ge.

Et nel trionfo della morte cap. 1.

Ch'ogni nudo spirto &c.

Li capelli sparsi giù per gl'homeri non solo dimostrano l'infelicità, & miseria dell'anime dannate, mà la perdita del ben della ragione, & dello intelletto onde Dante nelcap. 3. dell'.

## Animo Piaceuole, Trattabile, & Amoreuole.







Inferno

## Parte Prima.

Inferno, così dice.

Noi sem venuti al luogo, ou io t'ho desto, Che vederai le genti dolorose, Ch'hanno perduto il ben dell'intelletto.

Il colore della carnagione,& del velo checirconda, fignifica la prinatione della luce, & gratia dinina. Però diffe Dante nel cap.; parlando della forma,& fito dell'Inferno, che alla porta di quello vi fia feritto.

Lassate ogni speranza, i voi ch'entrate

### ANIMO PIACEVOLE TRATTABILE

& amoreuole. N Delfino che porti a cauallo vn fanciullo Se bene Pierio Valeriano per autorità di Pausania attribuisce al Delfino il simbolo d'animo grato perche in Proselene Città de la Ionia, esfendo chiamato vn Delfino per nome Simone da vn fanciullo, soleua accostarsi al lito verso quello, & accomodarsegli sotto per portarlo a suo piacere, perche su da quel fanciullo tolto dalle man de Pescatori, & medicato d'vna ferita che gli fecero, nondimeno noi l'attribuiremo ad'animo piaceuole, & trattabile, perche il Delfino è piaceuole verso l'huo mo non per interesse alcuno de benefitij riceuuti, ò da riceuers, mà di sua propria natura, si come l'istesso Valeriano con sue proprie parole conferma citando Plutarco in cotal guisa Admiratur Plutarcus tantam anima lis istius humanitatem, si quidem non educatione, veluti canes, & equi, non vlla alia necessita. te, veluti elephanti panteraq; & Leones ab homi nibus liberati sed genuino quodam affectu sponte sunt humani generis amatores. Dunque se spontaneamente di naturale affetto sono amatori del genere humano, non fono per gratitudine de benefitij riceuuti,& che sia il vero leg gesi presso altri Autori, che li Delfini hanno fat to l'istesso, che narra Pausania con altri, da. quali non hanno mai riceuuto benefitio alcu no, ne benefitio chiamerò il butargli delle miche di pane, che per scherzo si buttano, e non per alimento, perche il Delfino non ha bifogno di questo sapendosi procacciare nell'am pio Mare il vitto da se stesso, e se hà portato persone, non l'hà portate per gratitudine, mà per piaceuole domestichezza, il Delfino hà por tato varie persone indifferentemente, solo perche è di natura piaceuole, & trattabile, & amo reuole verso l'huomo. Per il che si riferisce da Solino cap. 17. ouero 23. che nel lito Africano appresso Hippone Diarrhito, vn Delfino si las-

faua toccare con le mani, e spesse volte portana fopra della schiena tutti coloro, che ci voleuano caualcare, tra gli altri Flauiano Proconfole dell'Africa egli proprio lo toccò, & l'vnse d'a vnguenti odoriferi, mà dalla nouità degli odori si stordì, e stette sopra acqua, come mezo morto, & per molti mesi s'astenne dalla solita conversatione dal che si comprende, che non per interesse di cibarsi, inà solo per piaceuole conuersatione gli gustaua trattare con gli Hip ponesi. Di più riferisce Solino, & Plinio insieme nel lib. 9. cap. 8. che nel tempo di Augusto Imperadore vn fanciullo nel Regno di Capania adescò vn Delfino con pezzi di pane, e tanto con quello si domestico, che sicuramente nelle mani gli pascena, pigliando da questa ficurtà ardire il fanciullo, il Delfino lo portò dentro del Laco Eucrino, & non solamente fece questo, mà lo conduste a cauallo da Baia. per fino a Pozzuolo, & ciò perseuerò per tanti anni, che n'era giudicato miracolo, ma morendo il fanciullo, il Delfino per troppo defide rio innanzi a gl'occhi di ciascuno morì di dolore,& questo si conferma per lettere di Mecenate, & Fabiano. Egesiderio poi scriue, che vn'altro fanciullo chiamato Hermia, portato medefimamente a cauallo per alto mare da vn Delfino, fù da vna repentina tempesta sommer so, & così morto, il Delfino lo riportò a terra, conoscendo esfere stato egli cagione di quella morte, non volse più ritornare in mare, mà per punitione volse anch'egli morire spirando al secco, poiche li Delfini subito che toccono la terra muoiono; Segno in vero di natura piaceuole, trattabile, & amoreuole.

APPETITO. E VRIDICE, che caminando, vn serpe gli morfichi vn piede, fignifica (come narra Pierio Valeriano nel lib. 59.) l'humano appetito, il quale gl'affetti dell'animo feriscono & impiagano, imperoche i piedi, & massime il calcagno sono gieroglifico delle nostre terrene cupidità, & però il nostro Saluatore volse lauare i piedi de suoi discepoli, acciòche da gli affetti terreni li mondasse, & purificasse, & a Pietro che non voleua che lo lauasse, disse, se io non ti lauarò non haurai parte meco, & nella Sacra Genesi si legge che Dio disse al ser pente tu tenderai infidie al suo calcagno. Li Greci ancora quando finsero, che Achille da fanciullo attuffato nell'acque della palude. Stigia, non poteua in parte alcuna essere ferito, fuor che ne i piedi, i quali non erano stati lauati, lo finsero per manifestare che egli sa-

rebbe

## Della nouissima Iconologia

rebbe stato perfettamente forte, & valoroso se da proprij affetti non fusse superato, & vinto, ne da questo sentimento è lontano quello che dicono di Giasone, che metre andaua a torre il velo d'oro perdè vna calza in vn fiume, il quale solo tra tutti i siumi del mondo da niuno vento è offeso, che vuol dire, mentre che segui taua la virtu, & l'immortalità fù di qualche parte de suoi affetti prino, & Virg. scriue, che

Didone quando era per morire, si scalzò d'ena calza, con queste parole.

Ipfa mola, manibuig, pijs, altaria iuxta Vnum exuta pedem vinclis,in veste recinita Testatur moritura deos, & conscia fati. Sidera. . . .

Et questo significa, che ella era spogliata, e libera del timore della morte, che è vno affetto significato per il piede scalzo.

### R







ONNA giouane, di mediocre statura, con chioma tirante al biondo, vestita. d'habito bianco, in piede, viuace, e pronta, in attitudine di stare ascoltando altri che parli; che con la finistra mano tenghi vn Camaleon te,& con l'altra vn lucidissimo specchio.

E'l'Apprensiua vna ragioneuole,& naturale parte dell'animo, mediante la quale le cose, che ci sono rappresentate facilmente l'appren diamo, & intendiamo.

E' parte ragioneuole, e naturale, perche è propria della natura ragioneuole, essendo sola mente l'huomo atto all'apprendere, & all'intendere ogni, e qualunque cosa apprensibile, & intelligibile, che però disse Iuuenale de gli huomini parlando.

Venerabile soli

Sortite ingenium, diuinorumq; capaces, Atq; exercendis, capiendisq; artibus apti.

Il che lo dimostrò Aristotele mentre figuzò esfere l'huomo della natura dotato come d'vna tauola rasa, nella quale niente è dipinto, e tutte le cose dipinger si possino. Imitato poi dal Lirico Poeta nella sua Poetica dicendo.

Formas

Format enim natura prius nos intus ad omnes, Fortunarum habitus.

Et appresso Homero viene ancora espresso l'istesso, mentre introduce quel Phemio musico segnalatissimo a dire. Mea sponte didici, deus enim varias artes animo meo inseruit.

E' parte dell'animo perche mediante questo sappiamo, mediante questo intendiamo, &

apprendiamo.

Si figura giouane, perche come dice Arist. nel 2. della Rettorica nella giorentu hanno gran forza gl'affetti, & i sensi fono più vinaci, & attissimi all'apprendere, & all'operationi delle cose intelligibili per il femore delli spi-;

Si rappresenta di mediocre statura, si perche come disse Platone, la mediocrità è ottima in tutte le cose; sì ancora perche la moderata statura delle membra arguisce moderato temperamento de gli humori, come riferisco il Porta nel suo bellissimo trattato della Fisionomia al lib. 2. cap. 1. e per conseguenza buona attitudine all'operationi dell'intelletto; esfendo verissimo quello che communemento attestano li Filosofi, che mores sequntur temperatura corporis.

Hà la chioma tirante al biondo perche così fatta chioma dà molitie della buona dispositione, e capacità, onde il precitato Porta nell'al legato trattato lib. 4.c. 11. dice, Capilli placide subflauescientes in disciplinis capiedis promptitudinem, egregiam animorum subtilitatem, &

artificium tradunt.

Hà l'habito bianco perche si come nell'arte della Pittura il bianco è la base, e fondamen to di tutti i colori; così questa è la base, è fondamento di tutti li discorsi, e ragionamenti.

Si figura in piedi, viuace, e pronta in attitudine di stare ascoltando, per significare la dispositione, e prontezza con la quale stà sempre per apprendere, & intendere, Tiene con la finistra mano il Camaleonte, perche in quella. guisa che il Camaleonte si cangia in tutti i colori alli quali s'aunicina ( secondo che si legge appresso Aristotele nel libro della natura de gl'animali) così questa si trasforma in quei ragionamenti ; e discorsi che li vengono proposti. Tiene nella destra lo specchio, perche a guifa dello specchio ella impronta in se stessa & in se stessa appropria le cose tutte, le quali ella ascolta, intende, & apprende.

AR-CHITETVRA. O'NNA di matura età con le braccia. ignude, & con la veste di color cangiante, tenga in vna mano l'archipendolo & il com passo con vno squadro, nell'altra tenga vna car ta, done fia difegnata la pianta d'yn palazzo

con alcuni numeri attorno.

Dice Vitruuio nel principio dell'opera sua, che l'Architettura è scieza, cioè cognitione di varie cognitioni ornata, per mezzo della quale tutte l'opere delle altre arti si persettionano. Et Platone diceua, che gli Architetti sono soprastăti a quelli, che li essercitano negl'artifitij, tal che è suo proprio offitio fra l'arti d'insegnare, dimostrare, distinguere, descriuere, simitare, giudicare, & apprendere l'altre il modo da essa. Però è so la partecipe di documenti d'Aritmerica, & Geometria, dalle quali, come ancor disse Daniel ne suoi commentarij, ogn'artificio prende la sua nobiltà. Per questa cagione tiene la squadra, & il compasso, istromenti della Geometria, & i numeri, che appartengono all Aritmetica, si fanno intorno alla pianta d'Architettura, che essa tiene nell'altra mano. L'archipendolo, queto perpendicolo ci dichiara, che il buono Architeto deue hauer sempre l'occhio alla consideratione del centro, dal quale si regola la positione durabile di tutte le cose, che hanno grauità, co me si vede chiaro in tal professione per il bello ingegno del Signor Canaliere Domenico Fontana, e di Carlo Maderno, huomini di gran giuditio, & di valore, lassando da parte molti altri, che son degni di maggior lode della mia. Etsi dipinge d'età matura, per mostrare l'esperienza della virilità con l'astezza dell'opere difficili, & la veste di cangiante e la concorde varierà delle cose, che diletta in quest'arte all'occhio, come all'orecchio dilettano le voci sonore nell'arte musicale.

Le braccia ignude mostrano l'attione, che fa all'Architettura ritenere il nome d'arte, è

d'artificio.

ARCHITETVRA MILITARE.

ONNA d'età virile, vestita nobilmente di varij colori, porterà al collo vna catena d'oro con yn bellissimo Diamante per gioiello, Terrà con la destra mano la bussula da pigliare la positione del sito, & con la sinistra vna tauola, che vi sia descritto vna figura d'vna fortezza esagona la qual forma è la più perfetta fra tutte le fortezze regolari, soprala quale sia vina rondine, & in terra vina zappa, & vn badile, 11 fortificare non e stato trouato per altro se non che i pochi si possono difende-

## 44 Della nouissima Iconologia

### ARCHITETTVRA MILITARE.



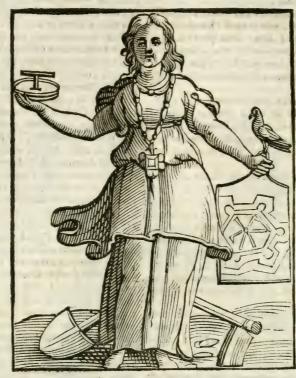



re da molti, com'anco per rafrenare i populi & tenere il nemico lontano, & per questo la fortificatione è stata tenuta non solo arte; mà scienza, perche è quella che inuestiga tanto nelle difese, quanto nell'offese assicurando il star del Prencipe, & i populi insieme.

Si rappresenta d'età virile, perche in essa è la vera persettione del sapere, oue consiste la ...

difesa, & vtile vniuersale.

L'habito nobile di varij colori denota l'intelligenza delle varie inuentioni che confistono nella fabrica militare, Gli si dà la collana d'oro con il Diamante perciòche si come l'oro fra i metalli è il più nobile, Così l'Architetura militare fra le fabriche è di maggior stima, & valore, Com'anco il Diamante, il quale fra le gioie è la più dura, & forte, così parimente la fortezza, è la più nobil gioia del Prencipe, come quella che l'assicuta da i colpi del nemico; Tiene con la destra mano la bussula la quale è divisa in 360, gradi con la sua Calamita, per esser quella che opera tanto secondo i ven-

ti, quanto la positione che si conniene di formare la fortezza, & è anco quella che prende le piante di essa fortificatione, La tauola con la figura sopradetta sopra la quale è la rondine, Significa che volendosi fabricare la fortezza, si deue esaminare bene il sito, & torre la pianta, & sopra di quella formare il dissegno fecondo il bisogno di quanto s'aspetta all'opera di tanta importanza, & imitare la rondine perciòche come narra Pierio Valeriano nel 22. libro de i suoi Ieroglifici per essa vuole che fignifichi vn'huomo che sia studioso, & dato all'edificare, & che habbia fabricari grandi edeficij; com'anco Castelli, Città, & altre fa. briche d'arte, & d'ingegno, Gli si mette a canto la Zappa & il badile, percioche sono li 2. primi stromenri per fortincare, come quelli che principiano i fossi, & li fondamenti, Cem'anco per espugnationi conducono sotto alle fortezze i nemici delle trinciere.

A F F E T T I O N E, Vedi Beneuolenria.

ARDIRE

# sigolon Parte Prima in 160

#### ARDIRE MAGNANIMO, ET GENEROSO.

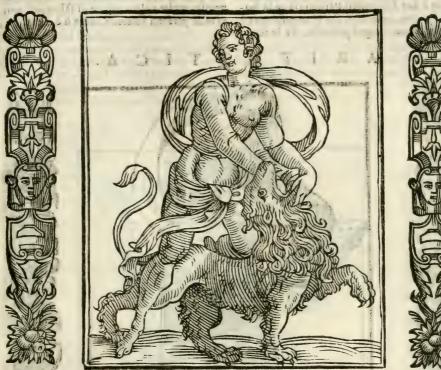



N Ciouane di statura robusta, e siera in viso, hauerà il destro braccio armato col quale eacci per forza con gagliarda attitudine la lingua ad vn gran Leone, che gli stia sotto le ginocchia. Il restante del corpo sarà disarmato, & in molte parti ignudo. Il che allude al generoso ardire di Lisimaco figliuolo d'Agatocle nobile di Macedonia, & vn de successori d'Alessandro Magno, che per hauer da to il veleno al suo Maestro Callistene Filosofo, dimandatoli da lui per leuarfi dalla miferia della prigionia, in cui l'haueua confinato Alef sandro; fù dato a diuorare ad vn Leone, mà co l'ingegno superò la fiera, & confidatofi nella sua forza, il destro braccio, che egli segretamé te s'era armato, cacciò in bocca al Leone, & dalla gola li trasse per forza la lingua, restandone la fiera subitamente morta. Per lo quale fatto fù da indi in poi nel numero de più cari del Re Alessandro, & ciò gli fu scala per salire al gouerno de gli stati, & all'eternità della glo ria. Volendo rappresentare questa figura.

a cauallo in qualche mascherata, ò in altro, se gli farà la lingua in mano, & il Leone morto sopra il cimiero.

Ardire ultimo, & necessario. Vomo armato di tutte le armi, ò sia a ca-

l uallo, ò a piedi con la spada nella destra mano, intorno alla quale vi farà questo motto. PER TELA PER HOSTES.

Nella finistra mano vno scudo, oue stia scul pito, ò depinto vn Caualliero, che corra a tutta briglia contro l'arme lanciate da i nimici con animo ò di scampare combattendo, ò di restar morto valorosamente frà i nemici.

Et intorno all'orlo di detto scudo vi sarà scritto quel verso di Virgilio:

Vna falus victis, nullam sperare falutem .

Questo, che noi diciamo vitimo, & necessario ardire, è vna certa spetie di fortezza impro pria così detta da Aristotele, perche può essere, & suol estere posto in opera ordinariamente ò per acquisto d'honore, ò per timore di male, auuenire, ò per opera dell'ira, ò della speran-

te pericolo, non per amor di quello vero, & bel lo, che è fine della virtù, l'armatura, & la spada col motto, mostrano, che gran resistenza è necessarissima in ogni pericolo, Et lo scudo

za, ò per la poca confideratione dell'imminent col Caudliero, che corre contra i hemici, mostra quello, che habbiamo detto, la disperatione esser molte volte cagione di salute, mà non vera, & perfetta fortezza, come si è detto.

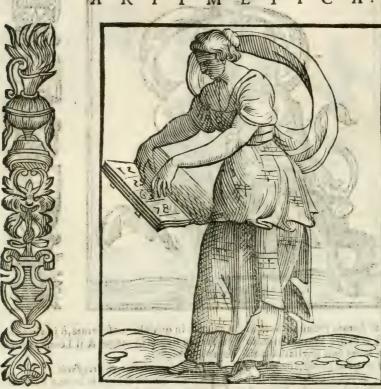

ONNA di fingolar bellezza, d'età virile vestita de diuersi, & vaghissimi colori, & fopra detto vestimento vi fieno come per ricamo la varietà de le note di musica, & nell'estremo di detta veste visarà scritto PAR, & IMPAR, & che con la finistra. mano tenga con bella gratia vna tauola piena. de numeris & con l'indice della destra mostri detti numeri

Aritmetica, è voce Greca, perche il numero nel qual confifte quest'arte, è da loro chiamato Arihmos:

cuni Filosofi credeuano che da essi tutte le cose alla Geometria, & a tutte l'astre simili; Gli, si,

si componessero, tra quali Pitagora Filosofo disse che la natura de i numeri trascorse per tut te le cose,& che la cognitione di essi è quella vera fapienza quale versa intorno alle bellezze prime dinine, incorrotte, sempte effistenti; della cui participatione sono fatte belle tutte le cose; & Dio dal quale non procede cosa, che non fia giusta, il tutto fece in numero, in peso, & milura . Si fà d'età virile, pereioche si come in quest'età è la vera perfettione, così nell'Aritmetica è perfetta nella qualità sua, La. diversità de' colori dimostra che quest'arre, Si rappresenta di bellissimo aspetto essendo, dà principio a le discipline Matematiche per che la bellezza; & perfettione de i numeri al esser quella chel apre la strada alla Musica,

dà per ricamo del vestimento le sopradette note musicali, percioche da tutte le consonan ze musicali le proportioni Aritmetiche nasco no, Il morto ch'enell'estremità della veste PAR, & IMPAR; dichiara che cosa sia quella che dà tutta-la diuersità de gli accidencon la finistra mano la tanola sopradetta, & con l'indice della destra mostra i numeri sodet ti, per notificare la forza loro, Onde Procloso-

pra il Timeo di Placone narra a questo proposito che i Piragorici assegnarono quatro ragio ni de numeri, la prima Vocale, la quale si troua nella mufica, è ne' versi de Poeti, La seconda Naturale che fi troua nella compositione delle cose, La terza Rationale, che si troua nel 1 ti a quest'arre, & tutte le dimostration. Tiene : l'anima, & nelle sue parti , La quarta Diuina, che si troua in Dio, e ne gli Angioli, & questo basti intorno a questa materia. Per non estere-redioso nel dire.

#### Thirms A R. I To R I O C A T I A







ONNA d'età virile d'ampi, & honoratî habiti vestita; starà a sedere co gran maestà in vn sontuoso, & ricchissimo seggio, & in capo hauerà vha Corona d'oro, che con la destra mano tenghi vn mazzo di verghe vnite infieme & vna ghirlanda d'alloro, & con la finistra vn morione; che da la parte destra vi sia vn bacile, & vn sachetto pieno di monete d'oro, gioie, collane, & altre ricchezze, & dalla finistra vna scure. Aritoetatia è il gouerno d'huomini nobili guidato da loro con ordine v-

guale di legge di viuere, & di vestire, distribuendo a ciascuno con pari bilancia le fatiche & gl'hanori, lespese, & gl'vrili con l'occhio sempre al comun beneficio, alla perpetua vnio ne, & angumento de lo stato loro.

Si fa d'età virile essendo che in essa è vera perfeccione, auuengache con giuditio fi mette in esecutione quanto s'aspetta al gouerno de la Republica

Il sudetto vestimento, & lostare a sedere in vn riccho seggio con gran maestà è rapprescutare

fentare il sugetto della nobiltà di persone di gran conditione, che per segno di ciò porta in

capo la Corona d'oro.

Gli si dà il mazzo delle verghe ligate insieme, per significare, che la Republica deue essere vnita per mantenimento, & benesicio publico, onde Euripide dice, Intestinum oboriri bellum solet hominibus inter ciues si ciuitas deffenserit.

Et Sallustio In bello ingurtino, anc'egli co-

sì dice

Concordia parue yes crescunt discordia maxima dilabuntur.

& Cicerone nell'Epist ad Attico.

Nihil viro bono, & quiete, & bono ciui magis conuenis, quam abesse a ciuilibus controuersiis.

Tiene la ghirlanda, di Lauro per dimostrare il premio che soleuano dare a quelli chihaceuano oprato in benesicio della Republicavirtuosamente si come per il contratio il caste go; il che si dimostra con la scure che gli stà a canto. Onde Solone sopra di ciò. Rempublicam duabus rebus contineri dicebat, pramio, o poena, & Cicerone 3 de Natura Deorum.

Nec domus nec Respublica stare potest, si in en nec recte factis pramia estent olla, nec supplicia

peccatis, & Solone soleua dires.

Illam ciuitatem optime habitari, in qua viros bonos honoribus affici: contra autem impro-

bos pænis mos fuerit.

Il morione, che tiene con la sinistra; il bacile, & sacco pieni di monete d'oro, con l'altre ricchezze denorano, che senza le lor armi, & danari, malamente si conservano le Republiche, e mostra di prosondere anco li danari, per che, per conservare la libertà non si deue risparmiare la robba, poiche come dice Horatio,

Non bene pro toto libertas venditur auro.

### A R M O N I A.

Come dipinta in Firenze dal gran Duca Ferdinando.







NA vaga, & bella donna, con vna Lira doppia di quindici corde in mano, in ca vguali, il vestimento è di sette colori, guarnito d'oro, & di dinerse gioie.

ARME Come depinte in Firenze dal Gran Duca Ferdinando.

I Vomo armato, d'aspetto tremendo, con I l'elmo in capo, con la destra mano tiepo hauerà vna Corona con sette gioie tutte. ne vn tronco di lancia posato alla coscia, & con la finistra vno scudo, in mezo del quale vi è dipinta vna testa di lupo.

Essendo questa figura fimile a quella di Marte si potrà intendere per essa l'arme, come

Dio d'effe.

#### A R R







ONN A vestita di color di verderame, hauerà l'orecchie d'asino, terrà sotto il braccio finistre vn Pauone, & con la destra mano alta mostrerà il dito indice.

L'Arroganza è vitio, di coloro, che se bene si conoscono di poco valore, nondimeno per pa rere assai presso a gl'altri, pigliano li carichi d'imprese difficili, & d'importanza, & ciò dice S. Tomafo 2.2.q. 122.art. 1. Arrogans est, qui fibi attribuit, qued non habet. Però con ragione fi dipinge con l'orecchie dell'afino, nascendo

questo vitio dall'ignoranza,& dalla stolidezza, che non lascia prendere il successo dell'imprese, che si prendono in poco giuditio.

Il Pauone fignifica l'Arroganza essere vna spetie di superbia, & il dito alto l'ostination di mantenere la propria opinione quantunque falfa,& dal commun parer lontana, stimandosi molto, & sprezzando altrui. Et così ancora dipingeuano gl'Antichi la Pertinacia, che è quafi vna cofa medefima con l'Ignoranza.

TE.



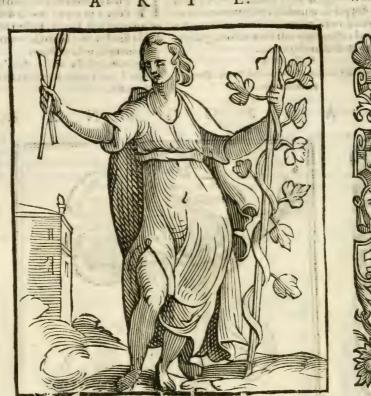



Onna di età confistente, succintamente vestira di color verde, Nella man sinistra tenghi vn palo fitto in terra al quale vi sia legata vna pianta ancor nouella,& tenera,& nel la man dritta vn penello, & vn scarpello.

L'Arte è vn habito dell'intelletto, che hà ori gine dall'vso, da precetti, ò da ragioni, che generalmente si essercità circa le cose necessarie all'vso humano, Questa diffinitione e cauata da Diomede, da Arist nel 6. del Ethica, & da ... S. Tomaso 1. 2.q. 37. mà per esplicarla a parte, diremo che questo nome Arte può significa re tre cose, Prima il Concetto, o similitudine, cioè la imaginata, & conceputa forma delle cose nella mente, & in questo primo modo diciamo che è habito dell'Intelletto; Seconda, il Magisterio, o Artifitio con quei modi nel opera espresso, co i quali era nell'intelletto l'arte come habito, Terza l'Opera, o l'Effetto con l'-Artifitio formato; Si che diremo l'Arte essere nella Mente, il Magisterio nella Vista, & l'O-

L'habito poi dell'intelletto, e di due forti; l'habito speculativo, che è la contemplatione,il cui fine è la Scientia, del quale per hora non parliamo; L'attro e l'habito dell'intellet. to pratico; il quale hà due strade per confeguire il suo fine che è l'Opera; La prima è l'Esser citio continuo nelle cose fattibili, dal quale nasce l'habito facendo l'intelletto habile, & pronto nell'operationi; L'altra parte e la Prudenza, la quale ordina la verità dell'opera, & fà chel'Artefice sia regolato nelle sue attioni. Habbiamo detto, che hà origine dall'vso, precetto,o ragione doue è, d'auuertire che questa parola vsa può significare due cose, Prima l'esperientia, Seconda l'essercitatione del artesice: Che l'esperientia sia necessaria, lo dice il Filosofo lib. 2. demostrationum ex ipsa experien tur omnis artis, & scientia principia, & Manilio Poeta,

Per varios vsus artem experientia fecit Exemplo Exemplo mostrante viam

Et il Cardano nel I. lib. delle contradittioni così dice. Ab experimento prodit ars, cum anima fuerit confirmatum, Che l'vso significhi an co l'Essercitio, & che sia nell'Arte necessario lo dice Arist. lib. I. Methaph. cap. I. Verum vsu atq; exercitatione hominibus ars, & Scientia comparatur, il che anco conferma Vegetio libro secondo dere militari, Omnes artes omniaque opera, quotidiano vso, & iugi exercitatione prosiciunt.

Che l'Arte poi habbi bisogno de precetti,& ragioni, non è da dubitare, & però diremo, che li precetti delle Arti sono cauati dalla lun ga esperientia il che accade in tutte le Arti Mechanice dalla natura loro come accade nel la Pittura; & dalla ragione come accade in certe Arti che non fi dicono Arti, se non impro priamente participando este più tosto di scien tia che di Arte; Come la Medicina, che fra tut te le altre conosce res per suas causas, non essendo altro il sapere che conoscere le cose per le fue cause come dice il Filosofo, Anzi non si tro ua Arte alcuna che non habbia te fue regole, & offernationi, & per questo dice, Diomede che si dice, Ars quia aretis praceptis, & regulis cuneta concludat :

Che si trouino Arti che si seruino delle ragioni lo dice anco l'istesso Aristotele con l'essempio della Poesia lib. 1. Poet. Ars poetica est ars rationalis, & veramente, se ben pare che tutte le Arti habbino per sondamento l'esperientia come sopra habbiam detto, bisogna anco che siano accompagnate dalla ragione, senza della quale niuno attesse potra bene operare, Onde Triuerio nel Apophtegma 12. dice.

Quanto fortior dextra manu sinistra,, Tanto potior est ratio ipsa experientia,,

Di questa ragione hanno bisogno le arti liberali, & più nobili, le quali si ponno chiamare scientie pratiche, ciò è confermato da Aristotele 6. Ethic. Ars est habitus quidam faciendi cum vera ratione, & al r. della Metaph. Ars est operis ratio, il simile pare che dica S. Tomaso 1.2.q. 37. art 3.

Ars est recta ratio factibilium.

Habbiamo detto che generalmente si esser cita, per intendere l'habito dell'intelletto in potenza ad operare, & non l'atto cioè opera dell'Arte, da quella più tosto si può chiamare esperimento dell'Arte essendo vna cosa par ticulare, & per questo disse il Filosofo al loco estato. Ars est universalium experientia au-

tem particularium finalmente diciamo che si essercita circa le cose necessarie al viuere humano; & perche le cose necessarie al viuer humano sono molte, & varie, quindi è che le Ar ti sono anco varie, Arist. le distinse in tre sorti mentre disse: Ars viens vi nanigandi, perisia, operans, vi que secar ligna, & imperans, vi Architetura, Platone le distinse in due cioè, qua faciunt opera, & qua operibus viuntur.

Mà per hora non voglio pigliamo altra difinitione se non quella che si piglia dalla causa finale; Dicemmo nella figura della Natura che il sine della Natura era il bene, & perche l'Arte è imitatrice della Natura non sarà merauiglia se anco il sine dell'Arte sarà il bene.

Il bene secondo il Filosofo lib. 7. Ethic. cap. 12.è di due forti, alterum, quod absolute. & per se-bonum sit ; alterum quod alicui bono sit & vtili, Il primo sarà il bene che si chiama honesto; il secondo che è per seruitio del huomo sarà l'vtile, & il delettabile, & così diremo, che tutte le Arti ò si essercitano in cose vtile, o necessarie al viuer humano, ouero i cose deletta bili, Hora per esplicare la figura, diciamo che l'Arte si dipinge di età virile, prima perche vn'arrefice giouane non può hauere esperienria di molte cose, per non hauere essercitato molto tempo; il vecchio poi per la debolezza delle forze non può mettere in essecutione quello che con la sua lunga fatica ha imparato, il che accade particularmente nelle Arti Mecaniche, & come dice Xenofonte in occonomo (parlando delle Arti Mecaniche) Eneruatis labore membris necesse est animos debilitari, o quodammodo laborare.

Si veste di color verde per molte cagioni, Prima perche per mezzo delle Artitutte le cose necessarie al viner humano vengono à rifarsi di nuono, quando per l'ingiuria del tempo vengono consumate a guisa che la Natura ogni anno riueste la terra di nuone herbette, & l'i alberi di nuoue frondi, Seconda perche l'artefice deue sempre stare con speranza di venire a maggior perfettione delle fue opere, & in ciò mettere ogni studio,& diligenza,se non vogliamo anco dire, il che fignifichi la speranza, del honore, vtile, & guadagno, che l'artefice tiene di riportare delle sue fatiche, Terzas per significare la freschezza dell'inuentioni, la viuacità dell'ingegno, & le giouanili fatiche, che in vn buono artefice si ricercano, oltre clie anco può fignificare vna patientia, o vogliamo dir pertinacia, che sempre sia frescaje verde nell'operare; & a questo significato pi-

2 0

Si veste di habito succinto come habito più comodo alle sariche manuali; Il palo con la pianta tenera, & nouella, significa l'Agricoltura, Arte della quale ne vien all'huomo tutto l'vtile quale dicemmo di sopra essere l'una spetie del bene, che è sine, e meta dell'Arti, Quest'. Arte da Xenosonte sù chiamata tra tutte le altre preclarissima, dalla quale viene somminificato all'huomo quel che per il vitto li è neces sario, sentiamo Cicerone 1. de ossici). Omnium rerum ex quibus aliquid exquiritur nihil est Agricoltura melius nihil dulcius, nihil vberius nihil homine libero dignius.

Mà per non mi estendere più oltre in narrar la vtilità, & necessità di detta Arte bastaraui addurre le parole di Vitruuio al 1. libro d'Ar-

chitettura......

Etenim natus infans sine nutricis laste non potest ali, neq; ad vita crescentis gradus perduci sic ciuitas sine agris, & corum fruttibus non potest crescere, nec siue abundantia cibi frequentiam habere populumo; sine copia tueri.

L'altra spetic del bene, era il delettabile come habbiam detto; Mà che cosa fia al mondo più vaga, & delettabil della Pittura, & Seol tura equeste vogliamo significare per il pennel lo, & scarpello, che la presente sigura tiene in mano, Arti in vero nobilissime, & maia pieno lodate, Onde la nobil scola di Athene nel primo grado delle Arti liberali la Collocò deletabile è dico la Pittura per essere immitatrice della nostra commune maestra non solo nelle cose tangibili, mà in tutte le visibili ancora, rappresentando con la varietà de colori tutti li oggetti sensibili, Pictura est omnium qua viuen tur imitatio disse Xenosonte, & Platone lib. de pulcro, Pistare opera tamquam viuentia extàt.

La Scoltura poi tutte le membra intiereformando, non altrimenti di quello che la Natura palpabili le fa,non folo l'occhio, mà il tatto ancora pienamente fatisfa, Onde queste dui nobilissime Arti si ponno sorelle chiamare come nate da vno istesso padre che e il disse gno, & hanno vn istesso sine cioè vn artiscio-

sa immitation della Natura.

Arte.

M ATRONA con vna manouella,& vna lieua nella mano destra, & nella sinistra con vna siamma di suoco.

Tutte l'arti che vsano instrumenti, & machine (che sono molte) riducono la forza delle loro proue alla dimostratione del circolo, e da esso riccuono le loro ragioni, & il loro stabilimento, & però si dipinge l'Arte con la manouella, & con la lieua, le quali hanno la forza loro dalla bilancia, & questa l'hà dal cir colo, come scriue Aristotele nel libro delle Mecaniche.

La fiamma del fuoco fi pone, come istrumeto principale delle cose arrificiose: perche consolidando, ò mollificando le materie, le fachabili ad essere adoperate dall'huomo in mol

ti esfercitij industriosi.

ARTIFICIO.

H VOM O con habito, ricamato, & con molto Artificio fatto, terrà la destra mano posata sopra vn'Argano, & con il dito indice della finistra mano mostri vn copello, chegli stia à canto pieno d'Api, de quali se ne vedrà sopra detta fabrica, & molte volare per aria.

Si veste d'habito nobile, & artificioso perche l'Arte, è per se nobile, che seconda Natura si

può chiamar.

Si dipinge che tenghi posata la destra mano sopra l'Argano, essendo quello per il quale dimostriamo l'Artificio con humana industria ritrouato il quale vince di gran lunga la Natura,& le facende difficilissime con poco sforzo mandate a fine dell'Argano,& altre machi ne; Antifone Poeta in quel verso il qual cita... Aristotele nelle Mecaniche c'insegna, che noi per via dell'arte superiamo quelle cose alle quali pare che repugni la stessa Natura della cosa, imperò che mouiamo del suo luogo Edificij grandissimi adoperando l'Argano. Mostra il copello dell'Api come dicemmo, esfendo, che questi animali sono il geroglifico dell'Artificio, & della diligenza è però ben diffe Salomone.

Vade ad Apem, & disce ab ea quam laboriosa sit operatrix. E Virgilio anche egli elegantemente descriue l'Artificio, & industria dell'Api, nel primo dell'Eneide, & più copiosamente nel 4 della Georgica cominciando dal principio a cui rimetto al Lettore, perche anderei troppo a lungo, basti dire, che volendo cantare de l'Artificio, & industria naturale de l'Api Virgilio inuita Mecenate ad vdire cantare di tal materia, come di cosa grande, & mirabile.

Hanc etiam Macenas aspice partem Admiranda tibi leuium spettacula rerum Magnanimosq; duces totiusq, ordine gentis Moros, et sludia, & Populos, & Pralia dicam.

ASTI-

#### ARTIFICIO.







#### ASTINENZA.

DONNA, che con la destra mano si serri la bocca, & con l'altra mostri alcune, vinande delicate con vn motto, che dic.....

#### NON YTOR NE ABYTAR.

Per mostrare, che il mangiare cose delicate fa spesso, & facilmente precipitare in qualche errore, come l'assenersene sa la mente più atta alla contemplatione, & il corpo più p'onto al l'opere della virtù, & però dicesi esser l'Assinenza vira regolata moderatione de' cibi, quatto s'appartiene alla sanità, necessità, qualità delle persone, che porta all'animo, eleuatione

di mente, viuacità d'intelletto, & fermezza di memoria, & al corpo fanità, come bene mostra Horatio nella Sat. 2. lib. 2. così dicendo. Accipe nune victus tenuis, que que ratado secum Afferat in primis, valeas bene, nam variares Vt noceanthomini credas memor illius esca Qua simplex olim tibi sederit, ac simul assis Miscueris elixasimul conchylea tu: dis: Dulcia se in bilem vertent stomacog; tumulta Lenta feret tituita, vides, vt pallidus omnis Cana desurgat dubia? quin corpus onustum Hesternis vitijs animum quoq; pragrauat vna Ata affigit humo dinine particulam aura Alter vbi dicto citius curata sopori Membra dedit: vegetus prascripta ad munia. surgit.

#### ASSIDVITA'.

Come dipinta nella Sala de Sguizzeri nel Palazzo di nostro Signore.



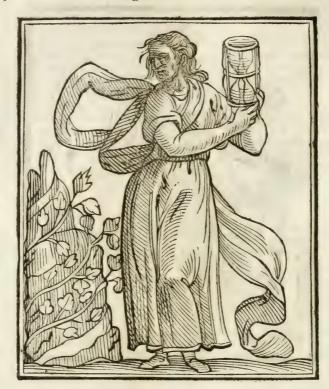



NA Vecchia, la quale tiene con ambele mani vn tempo d'horologio, & a canto vi è vn scoglio circondato da vn ramo d' ellera...

ASTROLOGIA.

DONNA vestita di color celeste con vna corona di stelle in capo, porterà alle spalle l'ali, nella destra mano terrà vn scettro, nella sinistra vna sfera, & a canto vn'Aquila.

Aftrologia che è parola venuta dal Greco, fuona nella nostra lingua ragionamento di stel le, le quali si considerano in quest'arte, comcagioni de gl'effetti contingenti dell'huomo, ò della Natura.

Et dipingesi di color celeste, perche nel Cie lo stanno sisse le stelle, & di la su essercitano la forza loro, & per mostrare difficultà dell'apprensioni per la tanta lontananza le si fanno l'ali, le quali ancora souente non bastano, & per questo medesimo vi si sà l'Aquila. Lo Scettro dimostra, che le stelle in vn certo modo hanno spetie di dominio sopra li corpi sublunari, & con questo rispetto sono considerare dall'Astrologo.

derate dall'Astrologo ·

Astrologia.

Onna vestita di color ceruleo, con l'A-strolabio, & con vn libro pieno di stelle, & sigure Astronomiche, & vn quadrante, & altri stromenti appartenenti all'Astrologia, a gl'homeri haurà l'ali, per dimostrare, che ella stà sempre con il pensiero elleuato in alto per sapere, & intender le cose celesti.

Astrologia.

Onna vestita di color ceruleo, haurà l'ali
a gl'homeri, nella destra mano terrà vn
compasso, & nella finistra vn globo celeste.

Vestesi di color ceruleo, per dimostrare, che questa scienza è posta nella contemplatione de' corpi celesti.

Se le dipinge in mano il globo celeste, con il com-

il compasso, per esser proprio suo il misurare menti, & le ali a gl'homeri si pongono per la i Cieli, & considerare le misure de' loro moui-

ragione già detta......

#### S T R M I A.

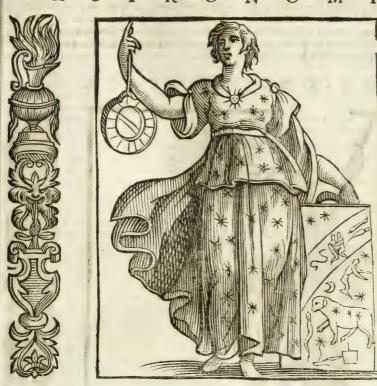



ONNA vestita di Color pauonazzo tutto stellato, con il viso riuolto al Gielo, che con la destra mano tenga vn'Astrolabio, & con la finistra vna tauola oue siano diuerse figure astronomiche. Astronomia è regola, che considera la grandezza, & i moti de i corpi superiori cioè i Cieli, & tutte le stelle.

Il /vestimento di colore pauonazzo tutto stellato ne dinota la notte, nella quale si veggono più facilmente le stelle, non essendo elle riflesse da i raggi del Sole, & perciò si viene alla dimostratione più chiara del leuare, del tramotare, & del modo di esse stelle. Tiene il viso riuolto al Cielo esfendo che il sugetto di que sta figura, sta sempre con il pesiero elleuato in alto per sapere, & intendere le cose celesti.

Gli si dà l'Astrolabio perciòche con esso si viene estatamente in cognitione de le misure & distanze di tutte le figure dei Cieli.

Tiene con la finistra mano la tauola segnata con diuerse figure astronomiche, essendo che l'Astronomia (secondo il parere di Isidoro,& d'alcun'altri) è molto differente da l'Astrologia, perciòche quasi come Theorica trat ta del mondo in vniuerfale, Delle sfere, & de gli orbi in particolare, Del sito, del moto, e del corso di quelli, Delle stelle fisse, & de gli aspet ti loro, Della Theorica, de i Pianeti, Delle Ecclissi, Dell'asse, De poli, de Cardini celesti, De i Climi, o piaggie de gli Hemisperi, De Circuli diuersi, De eccentrici, Di Concentrici, de epicicli, De retrogradationi, D'accessi, Di re cessi, De rapti, & d'altri moti & cerchi de moti, con mill'altre cose, pertinenti, a i Cieli, & alle stelle.

ASTVTIA INGANNEVOLE. ONNA vestita di pelle di volpe, e sarà di carnagione molto rossa, tenendo vna D

simia sotto il braccio.

L'Assuria come dice S. Tomaso 2. 2. q. 55. art.; è vn vitio di coloro, che per conseguire quel che desiderano, si vagliano de' mezzi non conuencuoli, però si dipingerà vestita di pelle di volpe, essendo quest'animale assurissimo, & per tale ancora è conosciuto da Esopo nelle sue fauole, adoprato in questo proposito molte volte. Della Simia scriue Aristotele nell'histo.

rie de gl'animali, che è astutissima.

La carnagione rossa per detto del medesimo Arist, lib. 4. de Fisonomia cap. 10. significa astutia, perche il bollimento di sangue sempre genera nuoni mostri nell'anima, facendo nell'ahuomo il sangue quello, che sa il suoco nel mondo, il quale sempre stando in moto consuma tutte le cose combustibili, auuicinandos ad esso.

### ATTIONE VIRTVOSA.







VOMO d'età virile; di bellissimo aspet to, & che le parti tutte del corpo siano corrispondenti a d'vna proportionata bellezza, Hauerà circondato il capo da chiari, & risplendenti raggi simili a quelli d'Apollo, com'anco da vna ghirlanda'd'Amaranto, sarà armato, & sopra all'armatura porterà il manto detto paludamento, che sia d'oro, con la destra mano terrà vn hasta rotta, & il rimanente di essa dalla parte del ferro, si vedrà nella testa d'vn bruttissimo, & spauentenole serpente che sia interra morto, & con la sinistra con bellissi-

ma gratia vn libro, & fotto a vn de' piedi, al quale parerà all'accorto Pittore terrà vna testa di morto, Molte sono l'attioni humane, mà io intendo di rappresentare la virtuosa, & particolarmente quella delle lettere, & dell'arme, le quali, & l'vna, & l'altra sà l'huomo samoso & immortale.

Si rappresenta d'età virile, perciòche tra l'altre età essendo questa in somma persettione (come narra Arist. lib. 2. Rettor.) facilment con essa si viene alla vera cognitione, & opera tione della virtù, Il bellissimo aspetto corri-

**fpondente** 

spondente a tutte le parti del corpo con proportionata bellezza ne dimostra che la giocon dità che appare nell'aspetto dell'huomo bello, sia inditio nella beltà simile a quello che si vede di suori; Cratior est pulcro veniens in corpore virtus, dice Vergilio nel 5 delle Encide, & Arist, nel 1 dell'Ettica.

ıfu-

Exteriora indicant interiora, onde necessariamente ne segue, che anco l'attioni sieno bel le, & virtuofe. I chiari, & risplendenti raggi, che li circondano il capo, ne denotano, che si come il Sole risplende in tutte le parti, oue egli girà, così l'Attion virtuosa fa che l'huomo sia chiaro & risplendente, oue la fama sua vola. con la sonora tromba, sed famam extendere factis, hoc virtutis opus. dice Verg. nel decimo Eneide. Si li cinge il capo con la ghirlanda d'-Amaranto perciòche questo siore non perde mai il suo viuido, & natiuo colore, & colto si conserua,& non infracidisce mai, anzi quantunque secco bagnato con acqua riuiene nel sno primiero stato & se ne sa ghirlande nell'inuerno, Plinio lib. 21. cap. 8. simile è la natura dell'huomo virtuoso percioche non solo degenera, dalle bellissime qualità sue, mà separata l'anima dal corpo, le sue chiarissime attioni, restano, & si conservano a perpetua memoria con quella suprema bellezza, & glorioso nome, che sia possibile maggiore.

Si rappresenta armato, & con la destra mano tenghi l'hasta rotta, nella guisa, che habbiamo detto per dinotare, che il virtuoso con l'attioni sue è sempre contrario, & combatte continuamente con il vitio suo perpetuo nimico, che per tal segno dimostriamo lo spauenteuole serpente morto, & passato dall'hasta; & però con tal dimostratione facciamo chiato, che nou basta il volere alla persettione della virtu, se non si mette in essecutione, onde ciccone 1 de oss. Hominis virtus in assione consisti, & Seneca de Ben. Virtus non recipit sor

didum amatorem.

Il manto detto paludamento d'oro fignifica, che l'Attione virtuosa è difficile operarsi da chì viue ad vso d'Artefice, & a persone mechaniche.

Tiene con la finistra mano con bellissima o gratia essendo che l'essercitio si delle lettere, come dell'arme per essere, & l'vno, & l'altro principal di tutti sà l'huomo Illustre, & famoso Onde il Petrarca nel Sonetto 84.

Che s'acquista ben pregio altro che d'arme.

Tiene sotto il piede la testa di morto per dimostrare, che l'Attion virtuosa sempre viuc, & mentre dureranno i secoli & le scritture viurà eternamente: onde Plauto SOLA VIRTVS. EXPERS. SEPVLCHRI.

AVARITIA.

O NNA pallida, & brutta con capelli negri, sarà macilente, & in habito di serua, & le si legga in fronte la parola πλετος cioè Pluto il quale sù creduto Dio delle ricchezze. Sarà cinta di vna catena d'oro, trahen dosene dietro per terra gran parte. Mostrerà le mammelle ignude piene di latte, & haucra vn fanciullo quasi di dietro, magro, & di stracci non a bastanza vestito, che con la destra mostri di scacciarlo, per non dargli il latte dellemammelle, alle quali hauerà la man sinistra in atto di tenerle strette.

E' ancora la pallidezza effetto di timore, il quale stà sempre abondantissimo nelle viscere dell'huomo auaro, non si sidando d'alcuno, & molte volte a pena di se medesimo per la gelosia, che hà di non perdere vna minima particel la di quello, che possied.

L'habito seruile, & sozzo, & la catena d'oro acconcia nella maniera, che dicemmo, è segno manifesto dell'ignobile, & vil seruitù dell'a-uaro.

La scritta della fronte, ci dichiara, che l'huo mo 'auaro in tutte le sue attioni si scuopre per quello, che e, ne si sà celare in alcuna cosa. Et per osseruarsi questo costume ne gli schiaui, si mostra la conditione de gl'auari, medesimamente schiaui della ricchezza.

La catena dell'oro, che si tira dietro, ci mostra, che i tesori, & le gran facoltà, a chi ben co sidera, sono peso faticossissimo, & impaccio most to noioso, & il fanciullo scacciato mostra, che non è alcuno veramente auaro, che non si miseme crudele. Et essendo la Maestà di Dio solita d'arrichire più l'vno, che l'altro, acciò non manchi l'occassone d'operare virtuosamente in tutti gli stati, secondo la vocatione di ciascuno, l'auaro preuertendo quest'ordine, più tosto lascia marcire con ingordi dissegni quello, che hà, che adoperarlo, a sounenimento de' bisognosi.

Auaritia

#### AVARITIA.







Onna vecchia pallida, & magra, che nell'assetto mostri assanno, & malinconia, a canto haurà vn lupo magrissimo, & a guisa d'hidropico hauerà il corpo molto grande, & sopra vi terrà vna mano, per segno di dolore, & con l'altra tenga vna borsa legata, & stretta, nella quale miri con grandissima attentione.

Il lupo, come racconta Christoforo Ladino, è animale auido, e vorace, il quale non solamente sa preda aperta dell'altrui, mà ancora con aguati, & insidie furtiuamente, & se non è scoperto da pastori; ò da cani non cesta sino a tanto, che tutto il gregge rimanga morto, dubitando sempre di non hauere preda a bastanza, così l'auaro hora con fraude, & inganno, hora con aperte rapine toglie l'altrui, neperò può accumular tanto, che la voglia sino sati e con servicio di successio, che la voglia sino sati e con servicio di successione del successione del con servicio di successione del con servicio de

Dipingesi a guisa dell'hidropico; perche, si come questo non ammorza mai la sete per lo bere, mà l'accresce; così l'auaritia tanto cresce nell'huomo, quanto crescono i tesori, però dis-

fe Horatio nell'Ode. 2.lib.2.

Crescit indulgens sibi dirus hydrops
Nec sitim pellit, nest causa morbi
Fugerit venis, & aquosus albo
Corpore languor.

Et San Gregorio nelli Morali. 14. così dice anc'egli fopra di ciò: Omnis auarus ex potu sitim multiplicat qui cum ea, qua appetit adeptus fuerit, ad obtinenda alia amplius anhelat. Et Seneca ancora: Auaro deest, tam quod habet, quàm quod non habet.

La magrezza del lupo dinota l'infatiabile appetito dell'auaro, & l'inconueniéte tenacità della robba, che possiede. Onde Dante nel primo capitolo parlando dell'Inferno così dice:

Et ha natura si maluagia, e ria, Che mai non empie la bramosa voglia. Et dopo pasto hà più, same che pria.

Si fà con la borsa serrata, godendo più nel guardare i danari, come cosa dipinta per diletto, che in adoperali come vtile per necessità, & molto a proposito mi pare in questa occasione

l'Epi-

l'Epigramma di Monsignor Barberino Chierico di Camera, & hora meritissimo Cardinale di nobiltà, valore, specchio, & ornamento al secol nostro. Creato Pontessee con nome di Vrbano VIII. mentre si ristampaua questa opera alli 6.d'Agosto 1623.

Ve parcas opibus tibi, quid non parcis an unqua Augendi census terminus unus erit ?

Define diuitias fuluo cumulare metallo . Tam tibi deest, quod habes, quam quod habere nequis,

Quid tame obduras toties, quid Pontice iactas? Non nisi qui frugi est , possidet vllus opes . Tu mihi diues eris, qui nequo tempore partis Diuitys egeas, Pontice semper eges?

Auaritia.

Donna mal vestita, scapigliata, & scalza ... nella destra mano terrà vn rospo, & con la sinistra vna borsa ferrata.....

L'Auaritia è vno sfrenato appetito d'hauere, come dice S. Agost. lib. 3. de libero Arbitrio, che non cessa mai di coprire con grosso ve lo il viso alla ragione, & con disustata forzatipezza il freno della temperanza, & non hauen do riguardo a virtù alcuna, transmuta i cuori pietosi in crudeli, & si sa vniuersal guastatrice delle virtù.

Confiste l'Auaritia principalmente in trecose, prima in desiderare più del conueneuole la robba d'altri, perche la propria stia intiera, ex però le si dipinge il rospo, nella destra mano, il quale, tutto che habbia grandissima copia della terra, della quale si pasce, nondimeno sempre teme, e si astiene da quella desiderandone sempre più.

Confiste secondariamente in acquistare per vie indirette più di quello che li conuiene, non hauendo riguardo non solo a disagij, & incom modi (ancor che grandissimi sieno) mà alla propria vita, che però si rappresenta mal vestita, scapigliata, & scalza, onde il Petrarca nel Sonetto 158.così disse:

Come l'Auaro, che'n cercar tesoro Con diletto l'affanno disacerba...

Vltimamente confiste in riteuere tenaceme te le cose sue, & perciò si rappresenta nella borsa serrata...

Auaritia .

S I dipinge da gli Antichi Tantalo in vn fiume coperto dall'acqua fino alla gola, al qual fopra la testa pende vn'albero carico di frutti, in modo ch'egli non possa arriuare con le mani a i frutti per satiar la fame, ne al fiume per îmorzarfi la fete, fecondo il detto d'Ho

Tantalus a labris sitiens sugientia captat, Flumina;

con quel che segue, & similmente Petronio Poeta, come riferisce Pierio Valeriano nel lib. 35. nella parola pedes così dice

Nec bibit inter aquas, nec poma patètia carpit. Tantalus infelix quem fua vota premunt. Diuitis hac magni facies erit omnia latè, Qui tenet & ficco concoquit ore famem.

Auaritia.

Onna vecchia vestita d'habito rotto, & stracciato in più luoghi, sarà magra, & di color pallido, terrà con la man destra vna tenaglia & all'vna delle gambe hauerà vn serro simile a quello de gli schiaui, con la catena in modo, che lo strascini per terra, & con la sinistra mano s'appoggia ad vna Arpia, la quale stia in atto di lanciarsi.

Vecchia si dipinge, perche non solo regnapiù l'Auaritia ne i vecchi: mà si chiama madre di tutte le scelleratezze, e Claudiano nel libro secondo Stiliconis, di lei così dice.

At primum scelerum matrem, Oc.

Il vestimento rotto, & stracciato ne dimofira, che tanto ne gli animi auari possa questa diabolica peste, che quello che l'Auaritia ruba a gli altri, lo toglie anco a se stessa, onde nell'istessa abbondanza rimane più pouero d'ogni mendico, perciò Horatio nel primo libro dell'Epistole dice.

Semper auarus eget.

L'esser magra, & pallida altro non dinota che la continua, & insatiabil fame, per laquale gl'infelici inclinati all'Auaritia continuamente sono tormentati.

La tenaglia, che tiene con la destra mano mostra, che si come detto istromento stringe, è tira sempre a sè, così è la peruersa naturale dell'empio auaro, ilquale non lascia mai occasione, che non facci il medesimo esfetto, non guardando nè stato, ne conditione di qual si voglia persona.

Gli si dipinge a canto l'Arpia, essendo il vero simbolo dell'Auaritia, perciòche Arpia in

greco volgarmente suona rapire.

Il ferro, & la catena alla gamba nella gui-

fa, che

sa, che habbiam detto, denota l'Auaritia esser schaua non solo della robba, mà ancora de' demoni, come testifica S. Paolo ad Ephes. cap. s. & ad Colos cap. 3. dicendo: Auaritia est idolorum seruitus.

AVDACIA.

DONNA vestita di rosso, & verde, haurà la fronte torbida, stando in atto di gettare a terra vna gran colonna di marmo, sopra allaquale si posi vn'edificio.

L'Audacia è contraria alla timidità, & è vitio di coloro, che poco confiderano la difficultà d'alcune grandi attioni, & troppo delle loro forze presumendosi, s'auuisano di recarle ageuolmente a fine. Però è figurata per vna giouane, che tenti con le sue forze di mandare a terra vna ben fondata colonna.

Il vestimento rosto, & verde, significa Auda cia, come anco la fronte torbida, così dice Aristotele de Fisonomia al nono Capitolo.

# A V G V R I O B V O N O Secondo l'opinione de Gentili.







N Cioumetro, c'habbia vna stella in cima del caro, in b. aoció tenga vn Cigno, & sia vestiro di verde colore, che signi sica Augurio, presidedo l'heri e, quando verdeggiano, premetto so buona copia de frutti.

Pierio Valeriano nel 44 libro dice, che quel li che anticamente operanano gl'Augurij con f ra a ca e, che la stella è sempre segno di pio spe la & di felice successo. Del Cigno disse

Virgilio nel primo dell'Eneide.

Ni frustra Augurium vani docuere parenset Aspec, bis senos lacantes agmine Cygnos.

Però a noi Christiani non è lecito credere alle vanità de gl'Augurij.

AVGVRIO CATTIVO. Secondo la medesima opinione.

H V o Mo vecchio, vestito del color, che hanno le foglie, quando l'alb ero da se-

gno di

## signion Parte Priman al al.

per l'aria dalla finistra banda vi sarà vna Cor-

naccini Lo.

Il color del vestito dimostra, che il cattiuo Augutio fi stima, che venga per la vicinanza di qualche mal soprastante, come le foglie de gl'albert, che perdon'il colore, quando il tronco pende le virtu, della mustela disse l'Alciato. Quicquid agis mustela tibi si occurrat, omitte: Signa mala hac fortis bestia prana gerit.

Il medesimo significa la Cornacchia, però

diffe Virgilio nella Bucolica.

Sape simstra cana pradixit ab ilice cornix.

Si potria ancora porre in luogo di questa il Barbagianne, quale secondo Ouidio è vccello apportatore in ogni luogo di tristissimo Au-

G V R I O. Nella Medaglia d'Adriano, secondo i Gentili.

T Vomo in piedi, che rifguardi vn'vccello, che vola per aria, & con vna mano tiene il lituo auguriale, il quale era vna verga incuruata della quale, così dice Gellio al c.8. del lib. s. Lituus est virga breuis, in parte, qua robustior est incuruus, qua Augures viuntur.

Et con esso gl'Auguri sedenti designauano i tempij a gl'vccelli, di cui Cicerone fà men tione nel lib. 1. de Diuinatione: Quid lituus ifte vester, quod clarissimum est insigne auguratus, unde vobis est traditus, nempe eo Romulus religiones direxit, tum cum Vrbem condidit, oc.

L'vccello, che vola per aria di notte, come gl'Auguri, & l'offitio dell'augurato appresso i Romani riceuerno i nomi da i gesti de gl'vecel li conciosia cosa, che dal canto, & gesti nel volar loro offernati hora in questa, e hora in quel l'altra parte da coloro, che erano deputati a co tal sacerdotio, erano soliti d'indouinare, cioè quelli, che si preparauano ad alcuna cosa publi ca,ò di partire fuora della Città,ouero, che volessero esfercitare bene, & drittamente alcu magistrato, al quale essi erano deputati.

AVRORA.

V NA fanciulla alata di color incarnato con yn manto giallo indosto, hauerà in mano vna lucerna fatta all'antica accesa, starà a sedere sopra il Pegaso cauallo alato, perche da Homero in più luoghi ella è chiamat. (uponewewhos) che vuol dire velata di giallo, fi come nota Eustatio Commentatore d'Home ro nel2.lib.dell'Odissea, & Virgilio ne i suoi Epigrammi dice.

gno di seccarsi, in mano terrà vna mustela, & Aurora Occanum croceo velamine fulgens li. quit .

Et Ouidio nel 3. lib. de arte amandi nota il

colore incarnato dicendo

Nec Caphalus rosca prada pudenda Dia.

Et il medefimo Eustatio nel luogo sopradetto dice, che ella va in ful cauallo Pegafeo per la velocità, & perche l'Aurora è molto amica de' Poeti, & desta gli spiriti a capricij ingegnofi, & piaceuoli.

Aurora .

· Iouinetta alata per la velocità del suo mo J to, che tosto sparisce, di color incarnato con manto giallo, nel braccio finistro vn cestello pieno di varij siori, & nella stessa mano tiene vna fiaccoletta accesa, & con la destr. sparge fiori.

#### AVTTORITA', O POTESTA'.

NA Matrona, che sedendo, sopra vna nobil sedia, sia vestita d'habito ricco, & sontuoso fregiato tutto di varie gioie di grande stima, con la destra mano alzata tenghi due chiaui eleuate; con la sinistra vn scetto & dalo vna banda vi sieno libri,& dall'altra dinerse

Si rappresenta Matrona, perche l'età matura hà in se propriamente auttorità; onde Cicerone nel libro de Senectute dice : Apex autem Senectutis est auctoritas, & poco dopò loggiunge; Habet senectus honorata prasertim tantam auctoritatem, vt ca pluris sit, quam omnes voluptates,& ciò principalmente per la prudenza, & molto sapere, che in essa si ritroua, dicen do la Sacra Scrittura in Iob, al cap. 12. In antiquis est sapientia, Fin multo tempore pruden tia, onde auuiene che: ad parendum iuuenes, ad imperandum senes sunt accommodati, come dice Plut.in Pol.

Si dipinge sedendo, perche il sedere è proprio de' Principi, è Magistrati, per ilqual atto si mostra Auttorità, & insieme quiete, e tranquillità d'animo, percioche le cose, che ricercano grauità, non si deuono trattare, se no con matura sessione, così auuiene ne' Giudici, i quali hauendo Potestà, & Auttorità di decidere, assoluere, e condennare, ciò non possono legitimamente esleguire per sentenza, se non siedono come dice la legge 2. §. in bonorum ff. quis ordo in bon.poff. feru.

Si veste d'habito pomposo, e risplendente,

perche

EAVTTORITA, O POTESTA.







perche tale è chi hà Potestà sopra gl'altri nel conspetto de gl'huomini, oltre che le vesti, e pietre pretiose per se dimostrano Auttorità, &

honore in chi le porta 3.

Le chiaui denotano l'Auttorità, è Potestà spirituale, come benissimo lo dimostra Christo Nostro, Signore, & Redentore, quando per mez zo d'esse diede quella suprema Auttorità a San Pietro dicendo. Et tibi dabo claues Regni Cælo rum, o quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum, o in Cælis, o quodcumque, solueris super terram, erit solutum, o in Cælis. Matth. cap. 16.

Tiend dette chiaui nella destra, perche la ...
Potestà spirituale è la principale, è più nobile di tutte l'altre, quanto è più nobile l'anima ...
del corpo, & non è alcuno, che non sia suddito a quella del Sommo Pontesice Vicario di Christo in terra; ilquale: Dicitar habere plenitudinem potestatis, secondo il Canone al cap qui se

Tiene alzata la destra con le chiani elenate

al Ciclo, per dimostrare, che: Omnis potestas a Deo est: Secondo l'Apostolo San Paolo ad Romanos cap. 13. Però gl'ammonisce, che: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.

Lo scetto nella sinistra, mostra l'Auttorità, è Potessa temporale; come per se stessa è cosa nota a tutti, & i libri, & l'arme, che gli sono dalle bande (per sar quest'imagine più vniuer sale) l'vn significato dimostra l'Auttorità delle seritture, è di Dottori, è l'altro dell'armi, le quali si pongono alla sinistra per il detto di Cicerone: Cedant arma toga.

### BEATITVDINI

insegnatici da Christo S. N.
Prima Beatitudine. E la Pouertà di .
Spirito.

Beati pauperes spiritu, San Matt. al 5.

S I farà vna fanciulla d'habito corto, straccia
to con la faccia alquanto curua, & che riguarda

guarda il Cielo con questo motto: Regnum Cœ lorum paupertate venale: parole di S. Agostino.

Si fa fanciulla come di sesso più dedito alla religione, & più alieno dall'alterezza dell'animo, che non è quello de gl'huomini, & anco più inclinato a dar sede alla dottrina della virtà insegnataci da N.S. & poco creduta da quelli, che sidandosi nella sapienza mondana, non vogliano ammettere per virtà quelle, che non deriuano in qualche modo, almeno dalle quatro morali (intese, & conosciute ancora da' Filosofi) è proprietà seminile piegarsi ancora alle cose, che vengono dette da altri, & che portano seco l'humiltà, & compassione, senza molto apparato di sillogismi.

Si fa in habito corto, per mostrare la poca\_o pretensione nelle cose del mondo; perche la ve . ste lunga, sempre hà mostrato dignità, & supreminenza a gl'altri, & perciò i Romani non voleuano, che i loro Cittadini vestissero di lun go, finche quest'habito per l'età non poteste far testimonio della virilità dell'animo, & de penfieri atti a reggere la Republica. Et però con l'habito corto si viene a mostrare, che i poueri di spirito tengono poco conto degl'honori,& delle grandezze mondane, le quali bene spesso attrauersandosi al pensiero, come le vesti lunghe sogliono intricarsi fra le gambe, sono cagione che difficilmente si può caminare dierro à Christo, essendo ci necessario essere speditissimi dalle cose del mondo, per seguire la via del Cielo Si dice anco volgarmente, che funt honores onena. no altro che peso si sente dal le vesti, che arrivano sino a terra a chi le porta.

Il vestimento stracciato, & la faccia curuata, mostrano l'humiltà, che è propriamente il desinto per la pouertà di spirito, & è grado pri basso di quello, che dimandano humani-

tàs le correlia i Morali.

Rimira il Cielo, per mostrare, che il premio di questa virtù non si aspetta frà gl'huomini, mà solo da Dio Creator Nostro, che hà le vie sue (come dice il Profeta) differenti dalle vie de gl'huomini, & il gesto co'l motto sottoscritto di S. Agostino significa questo stesso.

### Beatitudine Seconda . E la Mansuerudine.

Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terrā. Importa d'essere mansueto, & humano, & ad altri nel bene, & ne gli honesti seruitij consentire. F Anciulla, che tenga frà le braccia in arco di accarezzare un picciolo, & mansueto Agnello, co'l motto cauato dal Salmo: Mansueti hareditabunt terram.

Per la medefima ragione detta di fopra, questa figura si farà fanciulla ancor ella.

L'Agnello fignifica purità, femplicità, & mansuetudine, non solamente nelle profane lettere Egittie: mà ancora nelle sacre della. Religione Christiana, & gl'Auguri gentili adoperauano l'Agnello ne' loro sacrissi; sola per piaceuolezza del suo puro, & mansueto animo. Ancora San Giouan Battista, singolar testimonio de' secreti Celesti, per manifestare sotto semplice velame la massuetudine di Christo Signor Nostro, disse lui esser vu'Agnello, che placò a noi, con il proprio sangue sacrisicato, l'ira di Dio.

Et il motto dichiara, che il premio di quefla virtù farà d'hereditare la terra, non quefla, che viuendo habbiamo con trauagli, & faftidij, mà quella di promissione, doue sarà per

petua quiete.

### Beatitudine Terza.

E' il Pianto.

Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.

Importa piangere i peccati proprij, & quelli del profimo, con le nostre, & loro miserie.

F Anciulla inginocchioni, con le mani giunte, & che largamente pianga, il motto dice così: Prafens luctus, lattiam generat sempi-

ternam, & è tolto da S. Agostino.

Lo stare inginocchioni, & con le mani giun te, mostra, che questo pianto, & questo dolore vuol esfere mosso da cagione pia, e religiosa,

acciòche

acciòche si possa dire atto di vera virtù, non come il pianto di Heraclito, il quale nacque dall'ambitione, & dal desiderio di parer il più sapiente, & il più meriteuole di tutti gl'altri.

### Beatitudine Quarta.

E la fame, & la sete della Giustitia. Beati, qui esuriunt, & sitiunt Iustitiam.

Cioè, che sono molto desiderosi del viuere virtuoso, & del ben oprare, di ministrare Giustitia a ciascuno, facendo opera, che gli empij siano puniti, & essaltati i buoni.

S I farà donzella, che tenga vn paio di bilancie, & vgualmente pesando, vi sia vn diauoso in atto di volerle prendere, & essa con vna spada, che tiene nell'altra mano lo seac-

ci,il motto sarà: Esurientes impleuit bonis, parole di Maria Vergine nella sua Canzon.

La Giustitia è vna costante, & perpetua volontà di rendere a ciascuno quello, che gli si deue. Però appartiene a questa Beatitudine tan to la sete della Giustitia legale, che è bene euidentissimo: & che abbraccia tutti gl'altri beni; quanto il desiderio di vedere esseguito quel lo, che s'aspetta da legitimi Tribunali, & così l'insegna Nostro Signore, per virtù degna del la Beatitudine eterna.

Le bilancie notano per se stesse metaforicamente la Giustitia, perche, come esse aggiustano le cose graui, & materiali, così essa che è virtù, aggiusta i beni dell'animo, & pone regola all'attioni dell'huomo.

Nella donzella si notano le qualità di quella Giustitia, della quale si deue hauer fame, & set.

Et si fà giouane, per mostrare, che non si deue molto tardare, mà metterla in essecutione,

#### BEATITY DINE.







oue, & come bisogna. Il diauolo si figura per il vitio che ci stimola continuamente per farci torcere dalla via della giustitia, mà facilmente si scacia con la tagliente spada del Zelo di Dio, & il premio di questi, secondo che ci esprime il motto, è l'essere fatiati di cibi che sono molto migliori delle viuande di questa vit.

### Beatitudine Quinta.

E la mondezza di cuore, cioè hauere il cuore libero dalle passioni, & dalle disordinate assettioni.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum

V Na Donna, che sparga lagrime di pianto, forra vn chore, che tiene in mano. La mondezza del cuore fu presa da Christo N.S.per l'irnocenza, la quale è mondezza del l'anin.a, & si dice esser nel cuore, quando esso non è occupato da mali perfieri, cuero da affet ti contrarij alla virtù; & si mostra; che non possa intendere della mondezza esteriore con le lagrime, le quali sono la vera medicina dell'vlcere dell'anima, come si hà per molti luoghi della Sacra Scrittura. Il premio della ... mondezza del cuore sarà vedere Dio inuisibile agli occhi corporali; li quali quando fono ben purgati vedono folo gl'accidenti fensibili, oue quelli della mente s'abbassano, come nel 

### Beatitudine Sesta.

E la Misericordia.

Beati Misericordes.

Cioè quelli, che hanno compassione alle miserie de' prossimi, et potendo le solleuano.

Donna che spezzando vn pane, nè porge vna parte per vno a due, ò tre puttini, che gli stanno d'intorno, con il motto di S. Girolamo. Impossibile esi hominem misericoi dem iram non placare diuinam.

La Misericordia è virtù, per la quale sentia mo dolore delle miserie altrui, & se uneniamo secondo il possibile alle loro necessità.

Si dice misericordioso Iddio perche dissimu

la i peccati de gl'huomini per la penitenza... Si dice misericordioso l'huomo, che facilmente si piega a dolersi delle miserie altrui, & è quasi la medesima cosa con la pietà. Non il effercita, se non verso persone bisognose, affitte, & disperate per qualche gran disgiatia, i per gl'errori commessi per propria colpa, delli quali fi senta dolore,& pentimento. Tale fu Nostro Signore co'l ladrone, che era infedele, & li diede il Cielo; con la donna Samaritana, che era immersa nelle lasciuie, & la sece casta; con quella che era adultera, & gli rese l'honore; con Maddalena, che era peccatrice, & la lo fece Santa; con San Pietro, alquale rimesse il peccato d'hauerlo negato, & ancora gli diede le chiaui del Cielo giustificandolo. Oltre a molt'altri essempij, che si leggono nell'historia del Santo Euangelo, oue non par che si dipinga N.S.se non per vero fonte di misericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi copatire a i mali altrui, & sopportare voluntie ri le proprie tribulationi, quando vengono, ò per colpa propria, o per suo volere.

Sono quatordici l'opere, & effetti di questa virtù assegnate distintamente da i Teologi, del le quali la principale è di sounenire alla vita altrui col mangiare, & col bere, & però si sa la donna, che tiene in mano il pane, & ne sa parte a i sanciulti per se stessi impotenti a procurarsello per altra via, & secondo che dice il mot to con questo mezzo sacilissimamente si pla-

ca l'ira di Dio .

### Beatitudine Settima.

E l'esser pacifico.

Beati pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur,

Onna, che sotto ai piedi tenga alcuucon fpade, elmi, scudi, & altre armi rotto, con via mano tiene vn ramo d'Oliuo col motto:

Confregie arcum scutum, gladium & bellum. Grado di Beatitudine assai grande'è di coloro, che non pure si dilettano di viuere nella pace, & nella quiete sil che pare appetito vniuersale di tutti gli huomini, & sin'onde viene commendata la guerra per se stessa biasimeuo le) mà per mezzo delle tribulationi sanno ristorarla, quando sia persa, & per se, & per si'altri, non solo nel corpo con gl'inimici esterio ri:mà nell'anima, che maggiormente impor-

ta; con le potenze dell'inferno.

Et si sa la pace con l'armi sotto a i piedi, per mostrare, che deue esser acquistara, & mantenuta per virtù propria, per esser tanto più me

ritevole, & commendabile.

L'oliua si dà in segno di pace, per vnita testimonianza de gl'antichi, è moderni così leg giamo ch'Enea essendo per simontare nelle terre di Euandro in Italia, per assicurare il sigliuolo del Rè, che sospettoso gli veniua incontro, si fece suora con vn ramo d'Oliuo inmano, & il giouane subito si quietò, oltre ad infinitissimi altri essempi, per li quali tutti basti questo. Il premio di costoro è l'essere del numero de' figliuoli di Dio, eletti all'eterna Beatitudine.

#### Beatitudine Ottaua.

Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est Regnum Cælorum.

Na donna, che guardi il crudo stratio di tre sigliuolini, che le stano innanzi a i pie dilin vario modo crudelmente ammazzati col motto preso dall' Apostolo. Sicut soci passionum estis, sie eritis, & consolationis. Et in vna mano tenga vna Croce, per esser' Iddio nobilistimo sopra tutte le cose: per esser' Iddio nobilistimo sopra tutte le cose: per o più nobil spetie di giu stitia, stà l'altre sarà quella, che s'occupa in rendere alui i douuti ho nori di lodi, & di sacrissicij, quando bene susse con pericolo manifesto, & con certa ruina di se stesso, & della propria vita, & ciò si mostra per la donna che tienla Croce in mano, con laquale si notano le persecutioni per zelo della Religione, che è la più nobil parte della giustitia, come si è detto.

Si dipingono l'vna donna, & gl'altri fanciulli, come più alieni da i pensieri dannosi, per li quali possa apparire il merito per proprio errore de gli stratij sopportati.

### Beatit. à guisa d'Emblema, Del Reu.P.F. Valerio Diodati d'Abruzzo

Minore Osernante.

Vantunque vna sia la Beatitudine, & la felicità per oggetto, per essete vno lo stato perfetto con l'aggregatione d'ogni bene secondo Boetio nel terzo delle consolationi,

prouerbio terzo, & vno l'oggetto essentialmente diuino nel quale tutti gl'intelletti capaci, & ragioneuoli si beatissicano, & appagano, come tengono communemente i Sacri Theologi, nondimeno il Signor nostro Giesu Christo nel quinto di S. Matteo disse, le Beatitudini essere otto, cioè Pouerrà di spirito, Mansuetudine, Mestitia, Fame, & sete di Giustiti La, Mondezza di cuore, Misericordia, Pace, e Perfecutione, lequali propriamente non sono Beatitudini per oggetto, mà più tosto modi, e mez zi per peruenirui, imperoche il Signore iui par la per figura di metafora, ponendo vna cost per vn'altra, cioè il mezzo per il rermine, vltimo attingibile, & per venire a formar detta.

figura la faremo.

Donna giouane vestita di vestimento corto, con la faccia curua verso il Cielo, con vn'agnellino a canto trafitto, & trapassato da banda,a banda da vna acuta spada, con gli occhi lagrimeuoli, & piangenti, col volto estenuato, è macilente, terrà con vna mano vn ramo di Oliuo, & vn cuore humano, che gitti fuoco, è fiamme, con ilquale raccolgi le dette lagrime, vi saranno due fanciullini a' piedi, a' quali mostri con l'altra mano di porgere ad'ambidue vn pane partito in due parti, acciò si veda, che ciascuno habbia hauere la parte sua, vi saranno anco molti altri fanciullini auanti gettati in terra offesi, vilipesi, vecisi, & mal trattati, & per vltimo sopra il capo vi saranno due Palme intrecciate, vna di Lauro, & l'altra di Olino annodate insieme, & vnite in Croce da vna tessuta di tre varie cose, come Gigli, Mirti, è Rose, con tre motti, di questa sorte, alla Palma di Lauro. Sola perseuerantia coronatur. A quella di Olino. Cum Palma ad regna peruenerunt (ancti. Alla Corona. Non coronabitur nist qui certauerit. Ouero altrimente secondo gl'antichi a quella di Lauro Æternitas, a quella di Oliuo, Impassibilitas, Alla Corona , Seueritas .

Si dipinge donna per rappresentare sesso deuoto, & pictoso, come approua Sant Ambrosio nel Responsorio del picciolo offitio della. « Vergine, con quelle parole. Orate pro deuoto femineo sexu. Per darci ad intendere, che chi vuole ad esta Beatitudine disponersi, & prepararsi, il fabisogno essere diuoto verso le Sacrosante, è spirituali cose, il che è segno manifetto di vera religione è sede. Si dipinge giouane per denotare, che dalla tenerezza de nostri anni, douemo dar opera all'acquisto di detta Beatitudine, perche si come li primi sioriso.

no quelli, che nella Primauera odorano, dilettano, è piacciono a gl'huomini, così le prime nostre vie sono quelle che più dilettano a Dio, il motiuo si prende da Gio. Battista, che di tre anni e mezzo nel deferto fi diede alle diuine cofe, come accenna Ambrosio nel suo Hinno sotto quelle parole. Antra deserti teneris sub annis, orc.

Si dipinge donzella per la purità interiore, & esteriore, cioè di mente & di corpo, non efsendo corrotta, è macchiata, nè da opre, nè da cogitationi per fignificarci che chì vuol entrare alla beata vita li fa bisogno politezza, & limpidezza d'ogni mortal diffetto, come vuol Gio.a. 21.dell'Apoca l secondo quelle parole. Non intrabit in eam aliquod coinquinatum, il che anco conferma Esaia a 36. con quell'altro detto. Non transibit per eam pollutus; Si rappresenta con il vestimento corto, è vile, è lacerato per dimostrare la pouertà di spirito, poi che così si dice Beati pauperes spiritu, Et ciò per dinotare che chì vuole confeguir la Beatitudine gli fa bisogno spogliarsi di tutti i superflui comodi terreni, & lasciarsi volontariamente lacerare da ogni parte da bisogni nè proprij beni di fortuna, & dice notabilmente pouero di spirito, è non solo di cose, per dimostrarci, & darci speranza, che anco i ricchi a quali pare che venga dal Signor difficultato ta le acquisto, possono, se vogliono coseguirla essendo in se regolati, è parchi, è ne i poueri magnanimi, è liberali facendo poco conto di fue cose, & per li poueri ancora, che senza spargimento di ricchezze in altri bisognosi possono acquistarlo con la potenza della buona volontà, de ricehi diceua Maria. Esurientes impleuit bonis; & diuites dimifit inanes.

Si dipinge con la faccia curua per denotarci l'humiltà, la quale se bene, si inchina verso la terra s'erge, & esalta verso il Cielo, ciò significa; che chì vuole beatificarfi, debbe sopponersi in terra a proprij Superiori, & in Cielo referire l'obedienza a Dio, & alla sua Santa legge che così si adempie quello di Pierro nella Canonica 1.a.s. Humiliamini sub potenti manu Dei,vt exaltet vos in tempore visitationis,

Si dipinge con l'Agnellino trafitto dalla spa da per denotarci l'innocente, & patiente mansuctudine, che però si dice Beatt mites, essendo che chi vuole effere beato, deue far poco conto de danni ricenuti ne ibeni di fortuna, honore, e fama del mondo, che questo accenn ana Dauit nel Salmo 36. Beati mites quoniam ipsi hereditabunt terram.

Si rappresenta con gl'occhi lagrimanti, & piangenti per dinotarci la tristezza è mestitia, spirituale, perche si dice nel Vangelo. Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur, per dirci, che quelli si beatificheranno, che piangendo il tempo male speso, li doni di Dio naturali, e gratuiti, li frutci delle virtù morali lassati, la mal passara vita, e peccati commessi, mediante però il perfetto dolore detto contritiuo, parte necessaria di penitentia, secondo vuole la ... commune catholica Scuola. Pænitentia est prateritamala plangere, & plangenda iterum non committere. Si dipinge ancora con gl'occhi lagrimanti, è piangenti perche ciò debba farsi per compassione di Christo Nostro patiente comparendo al dolore passione, & atroce morte di hii che così ci infegna Hieremia al 6 par lando dell'vnigenito di Dio con tali parole, Luctum unigenitifac tibi planctum amarum. Si rappresenta con il volto estenuato, e macilente per denotare il bisogno, e necessità spirituale negataci tal volta da peruersi huomini, onde però si dice. Beati qui esuriunt, & sitiunt iustitiam. Per darci ad intendere, che chi vuol essere beato, deue sempre cercare quello che è vtile, è necessarió alla salute, & anco hauer sete, cioè animo pronto di rendere a ciascuno quello che è tenuto. Si rappresenta co'l cuore humano che getta fuoco, e fiamma, e che raccoglie le proprie lagrime, per denotarci il cuor mondo, che però Beati mundo corde. Per dirci che chì vuole in Cielo bestificato vedere Iddio, deve hauere il cuore mondo, e lontano da ogni maligna passione, e peruerso effetto mondano, che di questo disse il Profeta Lauamini, & mundi estote. Getta fuoco, e fiamma, perche si come il fnoco purga, e monda l'oro, così la diuina gratia il contrito cuore, e come l'acqua pulifce il vaso, così le lagrime l'anima dalle colpe mortali, onde il Salmo dice Asperges me Domine hyssopo, & mundabor; lauabis me, & supes niuem, &c. Et con l'antecedente. Cor mundum crea in me Deus. Vi si rappresentano i due fanciullini a piedia' quali vien diuiso vn pane, per denotare la misericordia, per che Beati misericordes, &c. Essendo che quello farà beato, che con pietà souvenirà alle necesfità di persone miserabili con sue sostanze, come insegna Esaia a 18. Frange esterienti panem tuum. Si dipinge con il ramo dell'Oliuo, per significare la pace, tranquillità, & serenità del cuore, onde però dice. Beati pacifici Ge. Per dirci che per essere beato si deuono hauere le tre paci, e tranquillità spirituali, cioè superna E 2

con Dio, interna con la conscientia, & esterna con il prossimo, che questo secondo nel lib. 3. dalla sapienza, ci viene insegni ax, & ele-stis Dei. Si dipinge con molti fanciullini osfesi, vilipesi, vecisi, & mal trattati, per denotare le persecutioni ingiuste de' tiranni, e peruersi nostri inimici, & però si dice Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, & c. Ciò nò significa, che chì vuole essere beato debba rendersi per atto di patienza impotente, e debole alla vendetta ancorche vendicar si potesse, pronto al rimettere ogni lesione, & ossessi sando che la persecutione serue a buoni per essentiata.

fercitio di virtù, che però disse il Sig. Iddio in quella contentione frà i suoi Apostoli. Nisi esticiamini sicut paruuli, non intrabicis in Regnit Cælorum. Le due Palme incrociate giunte, & annodate da vna corona tessura di Gigli, Mirti, e Rose, sopra il capo per impresa, significano le tre virtù Tcologiche, come Fede, Speranza, & Carità, la Fede per il Giglio, la Speranza per il Mirto, & la Rosa per la Carità, senza lequali virtù nissuno potra giàmai beatiscarsi, & questo basti per hora intorno a tal materia.

#### BELLEZZA.







ONNA che habbia ascosa la testa frà le nuuole, & il resto sia poco visibile, per lo splendore, che la circonda, porga vna mano suor dello splendore, con la quale terrà vn giglio, sporgendo con l'altra mano vna palla & vn compasso. Si dipinge la Bellezza con la testa ascosa frà le nuuole, perche non è cosa, della quale più dissicilmente si pessa parlare con

mortal lingua, & che meno si possa conoscere con l'intelletto humano, quanto la Bellezza, la quale, nelle cose create, non è altro, (metaforicamente parlando) che un splendore, che deriua dalla luce della faccia di Dio, comedissiniscono i Platonici, essendo la prima Bellezza una cosa con esso, laquale poi communicandosi in qualche modo l'Idea per benigni-

tà di

tà di lui alle sue creature, è cagione, che esse intendano in qualche parte la Bellezza; mà co me quelli, che guardano se stessi nello specchio, subito si scordano, come diste San Giacomo nell'Epistola, Canonica, così noi guardan do la Bellezza nelle cose mortali, non molto potiamo alzarsi a vedere quella pura, e sepli ce chiarezza, dalla quale tutte le chiarezze ha no origine, come disse Dante nel 13. del Par. Ciò che non muore, esciò che può morire

Non è se non splendor di quella idea, Che partorisce amando il nostro Sire.

Nell'altra mano terrà la palla col compafso, per dimostrare che ogni Bellezza consiste in misure, & proportioni, lequali s'aggiustano col tempo, & col luogo. Il luogo determina. la Bellezza nella dispositione delle Pronincie, delle Città de Tempij, delle l'iazze, dell'Huomo, è di tutte le cose sogette all'occhio, come colori ben distinti, & con proportionata quan tità, & misura, & con altre cose simili, col tem po si determinano l'armonie, i suoni, le voci, l'orationi, gli abbatimenti, & altre cose, le qua li con misura aggiustandosi, dilettano, & sono meritamente chiamate belle. Et come il Giglio per l'acutezza dell'odore muone il senso, & desta gli spiriti, così medesimamente la Bellezza muoue, & desta gl'animi ad amare, & desiderare di godere, (per dar perfettione a se stesso) la cosa, che si conosce per la molta. Bellezza degna di consideratione, & di prezzo; sopra di che vn nobile, e gentilissimo spirito fece il presente Sonetto.

Eluce la beltà, che dal primiero

Splendor nascendo in mille rai si parte,
E fede samentre gli vibra, e parte,
Di quel che in Cielo splende eterno vero.

Varia color souente, hor bianco, hor nero
Eluce in vna men, che in altra parte.
Ne dotta mano di ritrarla iu carte.
Speri, si vince ogn'opra, ogni pensiero.
Quegli che'lnostro, e l'altro Polo eresse
Quasi tempij a lui sacri, oue il prosondo
Saper s'adopri, e la potinza, e il zelo.
Vna scintilla sol mostronne al mondo

E di ciò, ch'egli imaginando espresse Note furon le stelle, e carta il Cielo.

BELLEZZA FEMINILE.

DONNA ignuda, con vna ghirlanda di Gigli, & Ligustri in testa, in vna mano ha urà vn dardo nell'altra vní pecchio, porgendo lo in fuori fenza specchiarsí dentro, sederà so.

pra vn drago molto feroce.

I Gigli sono l'antico geroglifico della Bellezza, come racconta Pierio Valeriano, forse perche il Giglio tra gl'altri fiori, hà quelle tre nobili qualità, che riconobbe vna gentildonna fiorentina nella statua fatta da scultore poco pratico, perche essendo ella dimandata quel che giudicasse disse scoprendo le Bellezze d'ana accortezza disse scoprendo le Bellezze d'avna donna compita, & la gosseza tacitamente di quell'opera, che era bianca, morbida, & solda, peresse queste qualità del marmo stesso, peresse qualità del marmo stesso necessarismente ra va donna bella, come racconta Giorgio Vasari, & queste tre qualità hà particolarmente trà gl'altri fiori il Giglio.

Il Dardo facendo la piaga, nel principio è quasi insensibile, laquale poi cresce a poco a poco, & penetrando molto dentro, è difficile a potersi cauare, & ci dimostra, che cominciando alcuno ad amare la Bellezza delle donne, non subito proua la ferita mortale, mà a poco a poco crescendo la piaga, sente alla fine, che

per allentar d'arco non sana...

Lo Specchio dimostra essere la Bellezza seminile medesimamente vno specchio, nel quale vedendo ciascuno se stesso in miglior perset tione per l'amor della specie s'incita ad amarsi in quella cosa, oue si è veduto più persetto, & poi a desiderarsi, & sruirsi.

Il Drago mostra che non à da sidarsi, oue è Bellezza, perche vi è veleno di passione, & di

gelofia,

Eignuda, perche non vuol esser coperta di liscio, come anco si può dir che sia frale, & caduca, & perciò vi si pongono i ligustri nella ghirlanda, conforme al detto di Virgilio nell'Egloga seconda.

O formose puer nimium ne crede colori; Alba ligustra cadunt, vacinia nigra leguntur,

Et Ouidio de arte amandi.

Forma bonum fragile est, quantumé, accedit

Fit minor, & Spatio carpitur illa fuo. Nec simper viola, nec semper lilia florent, Lt riget, amissa spina, relieta Rosa.

#### BENEVOLENZA O AFFETIONE.







ONNA d'età virile, sarà alata, & vestita di colore verde, Terrà con ambe le mani con bella gratia vna Gallinaccia, & alli pie di per terra vi farà vn Ramarro, o Ragano, che dir vogliamo, che nell'vno, & nell'altro nome si dice, con la testa alta, &'che stia in atso di sallire per vna delle gambe di detta si-

La Beneuolenza, o Affettione, è simile asfai all'amicitia, mà però non è amicitia, perciòche la Beneuolenza per certa inclinatione che si genera in noi quasi in vn momento sà che si affettionamo in vn tratto più a vn'huomo, ch'all'altro di dua quali vediamo combat tere in vn steccato, ouero vedergli giocare sen za hauergli prima conosciuti, Il che non auuie ne nell'amicitia, la quale non può, nè deue essere ascosa, Si rappresenta d'età virile perciòche la Beneuolenza non deue essere come quella delli giouani, mà con stabilità, & cofanza\_.

De beneuolentia autem, quam quisque ha-

beat erganos, primum illud est in officio, veplurimum tribuamus, a quo plurimum diligimur, sed beneuolentiam non adolescentulorum more, ardore quondam amoris, sed stabilitate potius, & constantia indicemus Cicerone primo d'officij.

Si fà alata, essendo che la Beneuolenza in vn'istante, & senza altra consuetudine nasce, & hà il suo principio in noi, Si veste di color verde perciòche la Beneuolenza per sua natura da segno d'allegrezza, & perciò si dimostra con viso allegro, & ridente, tutto all'opposito dell'odio, & dell'inuidia ambi suoi contrarij. Tiene con ambe le mani, con bella gratia la ... Gallinaccia, & per terra il Ragano nella guisa ch'habbiamo detto, per essere l'vno, & l'altro animale, simbolo della Beneuolenza per loro occulto inftinto dalla Natura, De la Gallinaccia ne fà fede Pierio Valer. nel lib. 24. de geroglifici, dicendo che per la Gallinaccia s'intende vn huomo beneuole, & amoreuo le, perciò si è trouato che niun altro vecello hà ver-

so l'huomo maggior Beneuolenza & in questo a lui ci rimetriamo come huomo di molta intelligenza, Il Ragano si sà per publica voce, & fama che questo animale è beneuole all'huomo, & è manifesto che lo difende da l'insidie de serpi, s'auuiene che dorma alla campagna,

La dimostratione de ascendere per la gamba per sallire, & approssimarsi alla più uobil parte della figura, è per mostrare quello che dice il Filosofo nel 9. dell'Etica che la Beneuolenza di lungo tra due, diuiene finalmente vna vera, & persetta amicitia...

# BENEVOLENZA ET VNIONE Matrimoniale.







DONN A che tenga in testa vna corona di vite intrecciata, con yn ramo d'olmo in mano, verso il seno vn'Alcione augello ma ritimo. Ogn'vno sà quanto la vite ami l'olmo, & l'olmo la vite, Ouidio.

Per tale amorosa Beneuolenza, & vnione.
Per tale amorosa Beneuolenza, & vnione.
l'Olmo si chiama marito della vite, & vedoua si chiama la vite quando non è appoggiata à l'Olmo, Catullo ne gli essametri nuptiali.

Vt idua in nudo vitis qua nascitur aruo Numquam se extollit.

più à basso poi dice.

At si forte eadem est vimo consuncta marico.

Et Martiale nel 4 libro nelle nozze di Pudentio, & Claudia, volendo mostrare l'Vnione, & la Beneuolenza di questi sposi disse. Nec melius teneris iunguntur vitibus vlmi.

a si fatti pensieri penso il Tasso quando disse.

Amano ancora

Gli arbori, veder puoi con quanto affetto. Et con quanti iterati abbracciamenti, Lavite s'auniticchia al in ma ito.

Cioè à l'Olmo, se bene si potrebbe anco intendere, al pioppo, ò al frassino a bori tutti amici alla vite come dice Columella lib.XVI.

Vitem maxime populus alit, deinde vlmus, deinde fraxinus,

4 Et di

Et di questi arbori volse intendere Horatio nel 4.lib. Ode 5. chiamati vedoui senza la vite. Et vitem viduas ducit ad arbores,

Et nelle lodi della vita rustica con essa li

marita.

Adulta vitium Propagine. Altas maritat Populos.

Da questi Poeti latini leggiadramente prese il Bembo il suo concetto massimamente da Catullo per essortare le dame ad amaie.

Ciascuna Vite.

Essagiace, e'l giardin non sen'adorna Nel frutto suo, nell'ombre son gradite. Mà quando a l'Olmo, ò al Pioppo alta s'appog-Cresce feconda per Sole, e per pioggia.

Ouc alcuni Testi più moderni leggono. Mà quando a l'Olmo amico alta s'appoggia.

Et di quest'Olmo ci siamo voluti seruire noi lassado gl'altri per essere più frequente in boc ca de Poeti, & per non confondere con più dinersi rami la corona, che più gentile comparirà semplicemente la vite auuiticchiata con l'-Olmo suo marito, per simbolo della Beneuo-Ienza, & Vnione Matrimoniale, l'Alcione che tiene in mano è vn'augello poco più grande d'vn passaro, quali tutto di color ceruleo, se non che hà mesticate alcune penne porporine, è bianche, hà il collo fottile, & lungo, và suolazzando, & stridendo intorno al lito del mare, con voce lamenteuole, oue anco fa il suo nido, & vi coua sette giorni, i quali per essere felici, chiamansi Aleyony dies, Perche in tal tempo il mare sta tutto tranquillo, come dice Plino lib.decimo cap. 32 & Isidoro lib. 12. & 11 Sannazaro così cantò nell'Egloga quinta. Contere, & Halcyonis nidum mihi pellere

Dicitur, & sauas pelagi mulcere, procellas Forfican hic nostros sedabit pectoris astus.

A questo hebbe mira l'Vngaro nella prima Scena del quarto atto d'Alceo, superflua in vero, mà gratiofa, simile alla decima Egloga... del Rota.

Turbato e'l mar d'amor mà forsi un giorno Per me faranno l'Alcione il nido.

cioè spero yn giorno d'hauere in amore tranquillo stato, & Bernardin Rota più chiara-

Soane rdir gli augei, che per la rina. Cantar piangendo (esti son anco amici) Lor fidi amori, & mentre al tempo rio Prendon ful nido, in flebil voce, & vinas Acquetan l'onda, è fanno i liti aprici.

Chiamafi anco Alcione la moglie di Ceice

Re di Tracia, laquale amò cordialissimamente il suo marito, onde l'Vngaro volendo mostrare in Alceo vna Beneuolenza, & vnione grande con Eurilla, fa che gli dica.

e fu tra noi Mentre fummo fanciulli Si suiscerato affetto Che tra figli di Leda, hor chiare stelle E tra Ceice, & la fida Alcione, Non so se fosse tale Sempre ella staua meco, & io con lei, Si che rado o non mai ci vide il Sole

L'un da l'altro disgiunto.

Amò tanto questa Alcione il suo marito, che hauendo in sogno veduto ch'egli in vn tur bulento naufragio era morto, si come auuenne, buttoffi dal dolore in mare, onde i Poeti fin gono, che fuste trasformata in tale Augello del suo nome, & che se volasse sopra il morto cadauero del marito, che era portato da l'onde marine, & però fanno che questo Augello si vada tutta via lamentando nel lito del mare, come tra gli altri Bernardino Rota nell'Egloga XIII.

Deh perche non son io, come colei Che vide in sonno, & poi trono la sposo Sommerso in mare, & per fauor de' Dei Horpiange augello il suo stato doglioso.

E nell'ottaua seguente.

Quanto t'inuidio, ò ben coppia felice A cui sposi, & augelli vn letto, vn nido Comun fu sempre, a cui cantando lice L'onda quetar, quando più batte il lido,

Et il Petrarca anch'egli cantò della Beneuolenza, & Vnione di questi felici consorti nel fecondo Trionfo d'Amore.

Quei due che fece Amor compagni eterni Far i lor nidi a più soaui verni Alcione, & Ceice, in riua al mare.

Con molto giudicio Ouidio nel lib. decimo delle Metamorfosi ha trasformato detta moglie amante del suo marito in Alcione, perche veramente questo augello di fua natura porta al suo marito tanta Beneuolenza, che non per ispatio di tempo, mà persempre cerca di stare vnita col marito, non per lasciuia, mà per ami ca Beneuolenza, che tener deue la moglie ver so il marito, nè mai altri riceue, anzi se per vec chiezza, egli diuenta fiacco, è tardo a feguitar la nel volare, ella lo piglia sopra di se, lo nutrifce, mai lo abandona, mai lo lassa solo, mà postofelo su gl'homeri, lo porta, lo gouerna, & sta seco vnita per sino alla morte, si come riferisce Plutarco, De solersia Animalium. In

cotal guisa parlando dell'Alcione, Vbi autem fenestus marem imbecillum, & ad sestandum tardum reddidit, ipsa eum suscipiens gestat, atque nutrit, nunquam destituens, numquam solum relinquens, sed in humeros sublatum vsque quaque portat, atque souet, eique ad mortem vsque adest.

Pongafi ad imitare li conforti l'amabile natura dell'Alcione, & ftieno tra di loro vniti co amore, & Beneuolenza, tenghino in due corpi vn'animo, & vn'volere, l'vno si trasformi nell'altro, gioisca, & resti lieto, & contento della compagnia datagli da Dio: tale effetto, & vnio ne, s'esprime in quel nostro Sonetto acrosticho fatto nelle nozze del Sig. Gio. Battista Garzoni, & della sua nobilissima Sposa, il cui pregiato nome nel capo de versi per ordine si pone. In qual parte del Cielo, in qual idea

Scolpì Natura si leggiadra forma,
Anima di virtute essempio, e norma.

Beata al par d'ogni suprema Dea.

Ella co'l suo splendor rallegra, & bea
Lo Sposo suo diletto, è in sc'l trasforma.
L'astringe a seguir sol la sua bell'orma,
Amando lei noua celeste Astrea.

GARZON inuitto è saggio a lei simile
Le su prescritto dall'Empireo Coro;
Onde ben lieta và co'l cor giocondo.

Roma per voi già gode eterno Aprile,
Indi verrà per voi l'età de l'Oro,
E RARA prole ad'abbellire il mondo.

Et certo', che niuna maggior felicità può essere tra dui consorti che l'Vnione, & Beneuo lenza; degno è d'essere impresso nella mento d'ogni persona legata in nodo Matrimoniale, il precetto di Focilide Poeta Greco

Ama tuam coniugem, quidenim suauius, & prastantius.

Quam cum Maritum diligit Vxor vsque ad senestam

Et Maritus suam Vxorem, neque inter eos incidit contentio?

Cioè ama la tua moglie, che cosa può essere più soaue & più conuencuole, che quando la moglie ama; il marito per sino alla vecchiezza, & il marito la sua moglie, nè tra loro c'interuiene rissa, & contesa alcuna. Quindi è che li Romani antichi hanno lassato molte memorie di quelli che sono vissi in Matrimonio vnitamente con Beneuolenza senza contrasto, de quali noi nè poneremo per essempio quattro Stampate dallo Smetio due verso il marito, è due altre verso la moglie.

D. M.
D. Iunso primigenio
Qui vix ann. xxxv.
Iunia . Pallas . fecit
Coniugi Karisimo
Et pientissimo
De se benemerenti
Cum quo vixit annis
xv. Mens. vi.
Dulciter . sine Querella.

T.Flauio. AVG.lib. Chyrfogono Leshiano · Adiutor Tabularior Ration, Hereditati, Caies N. Flauia Nice coniunx · cum quo Vixit ann · xlv. sine vlla osfensa · DIS MANIBVS ·

Lusia Glaphyra
Vixit Annis xxxiix.
Ti Claudius faustus
Coniugi optime, & bene
De se merita cum qua
Vixit Ann. xiix. mense 1.
Diebus xxiiij. sme vlla
Querella fecit; & sibi.
DIS M'AN. S.
CALPVRNIÆ
T. L. HOMEÆ
M. CALPVRNIVS
M. L. PARIS

M. L. PARIS
CON. SVÆ SANCTISS.
CVM. QVA. V. A. XXV.
SINE OFFEN. F. ET SIBI.

Simile modo di dire vsa Plinio secondo nel lib. 8. scriuendo a Geminio. Graue vulnus Macrinus noster accepit, amiste vxorem, singularis exempli, etiam si olim suisset. Vixit cum hactriginta nouem annis sine Offensa. Et nella inscrittione di Lucio Siluio Paterno si legge. Sine villa animi lasura. Etin quella di Giulio Marciano. Sine villa animi lasura las sine vi vi altra inscrittione ponerele vogliamo trouata poco tempo si nella prima vigna fuor di porta latina a man dritta, nella quale dice al Lettore, che sà d'esfere inuidiato, per tre cagioni, vna perche men tre visse stette sempre sano; la seconda perche hebbe commodamente da viuere, la terza perche hebbe vna moglie a lui amoreuolissima.

Q. LOLLIO. Q. L.

SCIO TE INVIDERE, QVI LEGIS
TITY-

TITVLYM MEVM DVM VIXI VALVI. ET HABVI BENE QVET VIVEREM. ET CONIVGEM HABVI. MIHI. AMANTISSIMAM.

Hora se da gentili è stato satto conto di viuere senza querela, senza offesa, & lesione alcuna tra Moglie, & Marito, mà con reciproco, & scambieuole amore, tanto più da Christiani si deue procurare di viuere nel Sacro Matrimonio in Santa Pace con vnione, & Beneuolenza, acciò meritino poi d'essere vniti nell'altra vita in sempiterna gloria.

#### BENEFICIO.







N giouane di singolar bellezza, con viso allegro, & ridente, Sarà nudo, mà però ad'a. ma collo habbia vn drappo di color
turchino tutto stellato, il quale cuopri le parti
più segrete si vedrà dal Cielo vn raggio il qua
le farà risplendere detta figura, Terrà il braccio destro alto, & con la palma della mano letre gratie nella guisa, che si sogliono rappresentare, Cioè vna stà con le spalle verso noi, &
due ci guardano, tenendo le mani intrecciate
in guisa di chì balla, Starà con il braccio sinistro in atto di abbracciare altrui, & che nella.

giontura del braccio, & della mano vi fiano vn par d'ale, tenendo con detta mano vna Catena d'oro con dimostratione di farne dono, Et per terra da la parte destra vi sarà vn' Aquila, la quale hauendo fatto preda d'vna leprequal tenghi sotto gl'artigli, lassi cibare varij vecelli di rapina differenti alla sua specie, Gio uane si dipinge, perche non dee inuecchiarsi mai la memoria dei benesicij riceuuti, che così dice Seneca libro primo de' benesicij.

Si rappresenta di singolar bellezza, essendo che il Benesicio più d'ogn'altra cosa infinita.

mente

mente piace, & diletta ad ogn'vno.

Si dimostra con viso allegro, & ridente, perciòche tale si hà da mostrare chì fà Beneficio altrui, onde sopra di ciò Angustino de Diffinitione così dice, Benefitium eft beneuola actio, tribuens, captansq; gaudium, tribuendo', id quo agit, Com'anco potiamo dire che simile dimostratione deue fare chi riceue detto Beneficio, E'ben vero, che il Beneficio non è, nè può estere Beneficio quando fi benefica gente turpe, & infame, & sopra di ciò potressimo dire assai, mà taceremo per no fare arrossire chiuque fà beneficio a quelli, i quali sono indegni di viuere al mondo, & ci riportamo a quello che dice Focilide Poeta Greco, che in nottra lingua così risuona\_,,

Noli in malum virum benefitium Conferre, est ac si in mari semines,

Fassi ignudo percioche il Beneficio ha da. essere non solo libero, e sciolto da ogni inganno, mà lontano da quelli, che sotto fintione d'essere liberali, & di far beneficij altrui, mostrano, più segno di vanagloria & interesse che d'animo puro, & fincero, Videre etiam liceat plerosque non tam natura liberales, quam quedam gloria inductos, ve benefici videantur facere multa, que videntur magis profici sci ab o-Stentatione, quam a voluntate, dice Cicerone primo de officij.

Potiamo an co dire, che chì riceue il Beneficio non lo deue nascondere, mà farlo vedere ad ogn'vno, perciòche questo è segno di gratitudine essendo, che quando non si può ricam biare con l'opere il riceuuto Beneficio confessando almeno con parole, è fare che a tutti sia palese la liberalità, del benefattore.

Il drappo turchino tutto stellato, ci fignifica il Cielo dal quale si riceue tutti i Beneficij, & tutte le gratie, che perciò si rappresenta il raggio, che fa risplendere si nobil soggetto, scriue San Giacomo Apostolo al cap. 1. Omne donum de sursum est, descendens a Fatre luminum. Persio nella prima Satira mostra que-Ato colore effere d'huomini che a cose di grand'importanza aspirano; Colui dunque che con templa le cose celesti, & aspira a cose grandi, meritamente di tal colore deue esser vestito,& il Petrarca nel Sonetto 83. dice

Volo con l'ale de pensieri al Cielo.

Tiene il braccio destro alto,& con la Palma della mano le tre gratie, acciò s'intenda le tre maniere de i beneficij, Cioè di quelli, che gli danno, & di quelli che gli rendono, & quelli, che gli danno, e rendono insieme.

Si dimostra che vna stia con le spalle verso noi, & dua ci guardano, perciòche si considera, che nel ricambiare il bene fattoci, habbiamo da essere più liberali assai, che quando siamo noi i primi a far beneficio altrui, Si ea, que vtenda accipimus, maiori men sura reddimus, quid benefitio pronocati facere debemus? an non imitari agros fertiles, qui multo plus adferunt, quam acceperunt, dice Cicerone 1. de off.

Stanno con le braccia intrecciate a guisa... di chi balla per dimostrare che l'ordine de i Beneficij il quale passa d'vna mano in vn'altra ritorna vltimamente ad vtile di colui che lo

fece prima\_...

Il stare con il braccio sinistro in atto di abbtacciare altrui, ne denota la prontezza & la ... buona dispositione chi ha per oggetto di esfer citare si nobil virtu de beneficiare altrui.

L'ali che sono nella giuntura del braccio. & dalla mano, dimostrano che chì fà il Beneficio con ogni prontezza deue esfere veloce,& presto all'operationi, acciò che sia molto più grata la gratia a chi riceue il Beneficio. Celeres gratia dulciores, si autem tardauerit, Omnis gra tia vana, neque dicesur gratia. dice Luciano, & Publius Mimus . Bis dat, qui eito dat .

Porge la Catena d'oro con dimostration di farne dono, per significare che il Beneficio lega,& incatena tutti quelli i quali fono da...

lui beneficiari.

Benefitium dignis vbi das,

Omnes obligas. dice Publius Mimus ...

L'Aquila nella guifa ch'habbiamo detto di questo geroglifico ci riportiamo a quello, che narra Pierio Valeriano, libro 19.il quale dice che volendo gl'Egittij fignificare vn'huomo benigno, benefico, & liberale, dipingeuano vn'Aquila la quale da ogn'altro vecello lascia pigliare il cibo della propria preda.

BENIGNITA'.

ONNA vestita d'azzurro stellato d'oro con ambe due le mani si prema le mammelle dalle quali n'esca copia di latte che diuerfi animali lo beuono, alla finistra banda vi sarà vn'Altare col fuoco acceso.

La Benignità non è molto differente dall'asfabilità, clemenza, & humanità, & principal mente si esfercita verso i sudditi, & e compassione hauuta con ragione, interpretando la leg ge senza rigore, & è quasi quella che i Greci dimandano, (¿mieinea) cioè piaceuole interpretatione della legge.

SE

BENIGNITA.



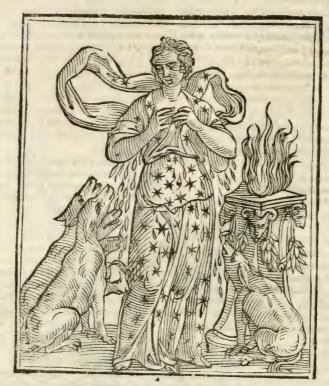



Preme dalle mammelle il latte, del quale beuono molti animali, perche è effetto di Benignità, & di carità infieme spargere amoreuolmente quello che s'hà dalla natura alluden dosi al detto di San Paolo, che congiuntamente dice: Charitas benigna est. Si mostra però ancora quest'atto, che essercitandosi la Benignità verso i snadditi, come si è detto, ella deue essere anteposta al rigore della giustitia, secon do Papiniano Iure Consulto, essendo la Benignita compagna d'essa giustitia, come ben dice Cicerone De sinioss, Che però da tutte due deue esser lodata, & abbracciata, affermando Plut.... vtil. cap. 26. che: Qui non laudat be-

nignitatem, is profecto cor habet adamantinum, aut ferro excussum.

L'altare co'l fuoco, denota, che la Benignità fi deue vsare, ò per cagione di religione, laquale principalmente, s'essercita con li sacrifici, ò almeno non senza essa, talmente chevenga in pericolo d'essere ritardata, ò impedita la giustitia per imitare Dio stesso, ilquale è vgualmente giusto, & benigno.

### L'IMAGINE DELLA BENIGNITA'.

Figurata dal Signor Caualier Ripa nella persona dell'Illustrissima,& Eccellentissima Sig.

MARCHESANA SALVIATI.
BE-

#### BENIGNITA.







DONNA giouane bella, & ridente, con vaga acconciatura di biondi capegli, coronata di corona d'oro, con il Sole in capo, vestita di habito leggiadro in colord'oro, con Clamidé fregiata di color purpureo, oue si veda tre Lune d'argento, le quali sieno crescenti, & riuolte a man destra, stia alquanto china, con le braccia aperte, & con la destra mano tenga vn'ramo di pino, mostrando d'essersi leuata su d'yna ricca seggia, & a canto vi sia va "Elefante..."

La Benignità non è altro per quanto si può raccorre dalla dottrina d'Arist. lib.4. Etica..., che vn' affetto naturale di persona magnanima in mostrare segni di stimare gl'honori dati dalle persone inferiori, talche è vittù propria delle persone grandi in quanto sono magnanime, & magnanimo non vuol dir altro che huomo di splendore, & ornamento di persetta virtù, tal che quanto è difficile de ssere magnanimo per hauer bisogno di tutti gl'habiti buoni, tanto è nobile essere benigno. Quatro sono gli affetti del magnanimo (che affet

ti si deuono chiamare quelle cose, che non han no Electione, Beneficenza, Magnificenza, Clemenza, & Benignità,) a i quali fi riducano tut ti gl'altri, percioche il magnanimo non stima, ne disprezza, come quello che non teme, ne spera:in quanto non disprezza è Benefico, in quanto non stima, Magnifico, in quanto non teme, Clemente, in quato non spera, Benigno, & perche la Benignità hà per oggetto immediatamente l'honore, & l'honorare, però si può dice, che la Benignità sia il più degno affetto, che possi nascere in principe generoso, il che è conforme alla dottrina dell'ritesso Arist nel 2. della Rettorica al capo 20. dicendo, che la ... grandezza nell'huomo non è altro, che vna certa piaceuole, & nobile grauità. La onde scoprendosi questa virtù singolarmente nella Illustrissima Signora MADDALENA Strozzi maritata nell'Eccellentiss. Illustrissimo Signor Marchese Saluiati, mi è parso che si veda questa figura con particular mentione di queita Signora, nella quale oltre a gl'altri splendori, che le danno la Patria felice, la Casa Il-

luftrif

lustrissima, i Genitori di somma virtù, risplen de tanto l'istessa Benignità mentre accetta. gl'honori delle persone inferiori con lieto vol to, & con la Benignità sua, che opera meglio che gl'altri con l'alterezza, & ben si può dire di lei quel che seriue Claudiano in Confulatu

Peragit tranquilla potestas.

Quod violenta nequit: mandatag, fortius vrget

Imperio a quies

Le tre Lune, che sono intorno al fregio della Clamide, rappresentano l'insegna dell'Illustrissima Casa Strozzi, nella quale si contiene con molta ragione il fimbolo della Benignità, percioche, come il lume della Luna non è altro che l'istesso lume del Sole, così la Benignità non hà altra luce che quella dell'iftessa. magnanimità, Sole delle virtù, come habbiamo mostrato, & però la forma del Sole si scuo pre in testa della figura, cioè in luoco più superiore, & più nobile sede dell'intelletto, on de si cauano le virtù intellettiue, & gl'organi sensitiui, ne' quali si fondano le morali.

Il numero ternario delle Lune, fignifica la perfettione di questa eminente virtu, perche il ternario sempre fignifica perfettione, come insegna Arist. nel primo del Cielo cap. 1. & è primo numero impare, & principio d'imparità della quale diceuano i Gentili sodisfarsi Dio, come di cosa perfetta, onde Virgilio nell'Egloga S. dice. Numero Deus impare gandet .

Er i Pittagorici differo il 3. triplicato nel quale si contiene il dua, effere di potenza infinita, con quali concorda anco Plat che dice nel Timeo, da questo numero triplicato hauere origine la perfettione dell'anima, & l'iftefsa Luna si dimanda da i Poeti Triforme, come si vede in Ausonio nel libretto intitolato Grifo, nel quale dell'iftesso numero ternario difcorre, ne deuo lasciare di dire, che dette Lune for o riuolte a man destra, cioè verso l'Oriente,ilche è segno, che la Luna stà in suo crescimento, seguitando il Sole, & così l'Illustris. Cafa Strozzi seguitando gli splendori della. magnanimità, si và continuamente auanzando nella gloria, & ne gli splendori della fama con l'istessa Benignità, & è la Luna detta Lucina, per estere ella tenuta da gli Antichi apportatrice della luce a i nascenti fanciulli, per che porge loro aiuto ad vscire del ventre della madre, & per estere ella benigna, & pianeta. be mido affretta tall'hora con il suo influsso il parto soccorrendo le donne ne i lor dolori, ren nendele più facile al partorire, come disse Ho

ratio lib. 3. Ode 22.

Montium custos nemoruma virgo, Qualaborant eis vtero puellas Ter vocata audis ademisq; letho Dina triformis .

Et benigna si può dire la Luna, perche risplendendo nell'oscurità della notte, assicura, & inanimisce col suo lume i poueri viandanti, & i pastori alla guardia delle loro mandre, & perciò è stata chiamata dagli Antichi scorta, & duce,& gli Egittij con il geroglifico del So le, & della Luna s'immaginauano che questi due pianeti fossero Elementi delle cose, come quelli che con la virtù propria generassero,& conseruassero, & perpetuassero, tutte le cose inferiori, oltre a questo la vita nostra essere retta dal gouerno loro per effere fostentata dal l'humor dell'vno, & dal calor dell'altro.

Si fà detta figura di faccia lieta, & gioconda, ridente, di aspetto gioniale, leggiadro, & modesto, & perche non è cosa più grata, & amara della Benignità, onde disse Terentio ne

gli Adelfi.

Re ipsa reperi.

Facilitate nihil esse homini melius neque cle-

Et per fignificare lo stato fignorile che è ne cessario all'vso di essa Benignità, si fa vestità, & coronata d'oro.

Il drizzarsi in piedi, chinarsi, & aprir le brac cia, sono segni proprij ne i Prencipi della lor Benignità, lontani dall'alterezza dell'animo,

& dal rigore.

Tiene con la destra mano il ramo di Pino, essendo detro arbore simbolo della Benignità, perche il Pino ancorche sia alto, & faccia ombra grandissima, non nuoce a niuna pianta... che vi sia sotto, mà ciascuna vi germoglia lietamente, perche ella è benigna a tutte, come riferisce Theofrasto Filosofo libr. 3. cap. 15. de Plantis .

Pinus que á benigna omnibus propterea esse putatur, quod radice simplici, altaq; sit: Seritur enim sub eam & Myrtus, & Laurus, & alia ple raginec quicquam prohibet radix, quo minus bac libere augescere valeant: ex quo intelligi potest, radicem plus infestare quam vmbram: quip pe cum Pinus vmbram amplissimam reddat, & reliquas quogs paucis altisq; nitentia radicibus adportionem societatemq; non negat. Oue è da notare, che il Pino arbore nobilissimo di radice alta,& semplice raccoglie benignamen te sotto la sua ombra le minori piante, si come fanno altri arbori di alta radice, che non nega-

no ricenere in compagnia loro altre piante, il che ci serue per figura, che vna persona nobile d'alta radice, cioè di stirpe, & origine sublime riceue sotto s'ombra della sua protettione con ogni benignità altri di minor conditione, & con portione sì amette nell'amiciria, & compagnia sua, il che non fanno gl'animi nati vilme te, ancorche per fortuna sublimati sieno, che per s'ordinario restono rozzi, & come doppij, e non semplici vsano verso altri più tosto ma-

lignità, che Benignità.

L'Elefante animale nobile, & più d'ogn'altro grande, lo ponemo in questo luogo per sim bolo della Benignità de' Principi, & Signori grandi, della sua benigna natura ne viene a far testimonianza Arist.lib.9.cap.46.nell'historia de gli animali. Elephas omnium ferarum mitissimus, & placidissimus. Et Bartolomeo Anglico della proprierà delle cose lib. 18.cap. 42. dice che gli Eleffanti sono di natura benigniperche non hanno fele . Sunt autem Elephantes naturaliter, benigni quod careant felle. Mà noi diremo ch'egli sia benigno non solo, perche sia prino di fele (atteso che il Camello ancora è priuo di fele, & nondimeno non arriua a quella gentile Benignità, che hà l'Elefante) mà perche la natura lo hà dotato d'vn certo lume d'intelletto prudente è sentimento quasi che humano. Plinio lib. 8. cap. 1. Animalium maximum Elephas, proximum q, humanis sensibus Gre. Questo Animale se mai nelli deserti incontra qualche persona ch'habbia smarrita la strada per non spauentarla col suo aspetto, si ritira in bel modo al quanto lontano, da ... quella, & per darli animo se le mostra tutto cortese, & mansueto, & le precede auanti nel camino, tanto, che a poco a poco lo rimette per la strada. Si Elephantes hominum errantem sibi obuium viderint in solitudine, primo, ne impetu terreant, aliquantulum de via se sub trahunt, Grunc gradum figunt, & paulatim ipsum pracedentes viam ei ostendunt, dice il medesimo Bartolomeo Anglico nel luogo citato, & Plinio nel sudetto lib. cap. 4. Elephas homine obuio fort e solitudine, & simpliciter oberrante clemens, placidus que etiam demonstrare viam traditur. Atto veramente benigno, mirabile, in vno Animale, ch'habbia forza di nuo cere, & non voglia, mà più tosto di giouare: della nobile, è benigna conditione di questo Animale si possono riputar partecipi quelli Signori, i quali mossi dalla loro innata benigna natura rimettono i sudditi, ò seruitori nel la via del felice contento, soccorrendoli nè i loro estremi bisogni. Hunc sibi finem proponie bonestus Princeps, vt subditos felices efficiat. Il fine dell'honesto Principe è di far felici i sud. diti disse Antipatro: di più gli honesti, & benigni Principi, & Signori, accorgendofi di efsere maggiori temuti,& riueriti,porgono animo a minori di parlare, & chiedere vdienze, & foccorso, si come hanno fatto gli ottimi Prin cipi, & Imperadori, che hanno lassato buon no me di se. Alessandro Seuero di nome, & benigno di natura a chì non s'arrischiaua di chie dere niente, lo chiamana, dicendo perche non chiedi niente? Voi forse ch'io ti resti debitore? chiedi, acciò non ti lamenti di me: Conoscena Alessandro che il Principe è obligato dar benigna vdienza, & foccorso a persone minori, & prinare, & perciò s'offerina benigna mente a loro, dimandando i bifogni per non rimanere à loro debitore, & pure era gentile. Imperadore, confondansi quelli Signori asperi di natura, che negano l'vdienza, è se pur la danno alle prime parole infastiditi discacciano da se con ingiuria le persone, & le spauenta no con la loro seuera, & brusca ciera; prendino essempio da Tito figlio di Vespasiano Imperadore, che sempre benigno si mostrò al popo. lo, onde per tal Benignità fu chiamato Amore, & delitie del genere humano, mai licentiò alcuno da fe fenza dargli buona speranza, anzi auisato da' famigliari, come ch'egli promet tesse più di quello che potesse mantenere, soleua dire che bisognana auertire che niuno si partisse mesto, & disgustato dal parlare del Principe. Non oportere, ait quemquam a sermone Principis tristem discedere : Soggiunge Suetonio, che tratto il popolo in ogni occasione con tanta piaceuolezza,& Benignità, che solea far preparare le feste publiche de Gladiatori non a gusto luo, mà d'arbitrio de gli spettatori, & mai negò niente a niuno che gli dimandasse, anzi l'essortaua dimandare di più: Nam neque negauit quicquam petentibus: & vt qua vellent peterent, vitro adhortatus est. Stando vna sera a cena gli venne in mente, che in quel giorno non haueua vsata la solita Benignità con niuno, di che pentendofi, mandò fuori quella memorabil voce Amici diem perdidimus, Amici habbiamo perduta la giornata, riputò com Principe estere debito suo estercitare ogni gior no l'officio della Benignità. Non fu men benigno quel buono Imperadore, dico Marco Aurelio di cui Herodiano scriue, che a qual si voglia che vi andaua auanti porgeua benigna mente la mano, è non comportana, che da la\_\_\_\_

sua guardia susse impedito l'ingresso a niuno. Questi sono Principi amati in vita, & dopò morte bramati, che si fanno schiaue le genti con la Benignità, & certo per quattro giorni, che in questa vita vno signoreggia, deue procurare di lassar memotia benigna di se, perche la sua Signoria tosto si perde, & la sua Benigni tà, come virtu eternamente dura; Detto degno di generoso Principe su quello di Filippo Re di Macedonia Padre del grande Alessandro. Malo diu benignus, quam breui tempore Domi-

nus appellari. Voglio più tosto essere chiamato lungo tem po benigno, che breue tempo Signore, onde, io considerando il cortese animo di questi inuitti, & benigni Principi, & la nobil natura del l'Elefante animal maggiore d'ogn'altro congiunta con tanta Benignità, si concluderà, che quanto più vna persona è nobile, & grande, tanto più deue esser cortese, & benigna, mà quello, che più importa si conforma con la. benigna natura di Dio, di cui è proprio l'esser benigno, estendo, che non ci è chi più di lui esserciti la Benignità per il bene, che ogni gior no fa a tutte le sue creature, si che vu Signore, & vn Principe per quanto comporta la mortal conditione in cofa niuna può più accostarsi alla natura diuma, che con la Benignità, & fenza dubbio, che Iddio ama più vn Signor benigno, che superto, & altero, anzi l'odia, si come il moral Filosofo Plutarco chiaramente dimo stra nel discorso, che sa al Principe ignorante, dicendo, che si come; Iddio ha collocato nel Cielo il Sole, & la Luna, segni del suo splendore, così è l'imagine, & il lume del Principe nella Republica, che porta la mente, & la ragione giusta, & retta, è non il fulmine, e'l tridente, come se glion farsi dipingere alcum per parere tremendi, & fublimi più che non sono : dispiacciono a Dio questi, che fanno emulatione con li tuoni, fulmini, & raggi, & fi compiace di quelli, che imitano la sua virtù, fi rendono fimili a lui nell'honestà, humanità, & Benignità, & questi più inalza facendoli partecipi della sua Equità, Giustitia, Verità, Mansuetudine, & Benignità, mediante le qua li virtù rifplendo no, come il Sole, & la Luna non tanto appresso gl'huomini, quanto appresso Iddio padre di ogni Benignità.

#### BIASIMO VITIOSO.

Ecchio magro, pallido, con bocca aperta, & chinato veiso la terra, laquale ci

và percotendo con vn bastone, che hà in mano, così fingeuano gl'Antichi Momo Dio della riprensione, e del biasimo; il vestimento sarà pieno di lingue, d'orecchie, & d'occhi.

Si dipinge vecchio, perche è proprietà de' vecchi di biasimare sempre le cose d'altri, ò perche si conosca la loro prudenza imparata con l'esperienza di molti anni, ò per lodar l'el tà passata, ò per porre freno alla licenza giouenile.

Si fa ancora vecchio, essendo la vecchiezza fimile al verno, che spoglia i tempi d'ognioccasione di piacere, & di gusto.

E secco, & pallido, perche tal diviene spesso, chi biasima per l'inuidia, che quasi sempre muone il biafimo.

Stà con la bocca aperta, & si veste, come hab biamo detto con le lingue, orecchi, & occhi perche il Biafimo è fempre pronto d'vdire, & vedere per scemar la lode di qual si voglia. persona....

Mira la terra, perche il fine di chi biasima non può esfer se non vile, appoggiandosi masfime all'arido legno della malenicenza...

BONTA'.

ONNA bella, vestita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, è starà con gli occhi riuolti verso il Cielo, in braccio tenga vn pellicano con li figliuolini & a canto vi sia vn ver de arboscello alla riua di vn fiume.

Bonta nell'huomo è compositione di parti buone, come fedele, verace, integro, giusto, & patiente.

Bella si dipinge, percioche la Bontà si cono sce dalla bellezza, estendo che la mente acqui sta cognitione de' sensi.

Il vestito dell'oro significa Bontà, per esser l'oro supremamente buono frà tutti i metalli. Horatio dimanda aurea la mediocrità, dalla. quale deriva la Bontà istessa in tutte le cose.

L'Albero alla riua del fiume è conforme al le parole di Dauid nel suo 1. Salmo, che dice: l'huomo che segue la legge di Dio esser simile ad vn'albero piantato alla rina d'vn ruscello chiaro, bello, & corrente, e per non esser altro la Bontà, della quale parliamo, che il conformarfi con la volontà di Dio, però fi dipinge in tal modo, & il Pellicano medefimamente, ilquale è vecello, che, secondo che raccontano molti autori, per sounenire i proprij figlinoli posti in necessità, sucha si stesso col rostro, è del proprio sangue li nodrisce, come dice dif-

fulamente

BONTA'.

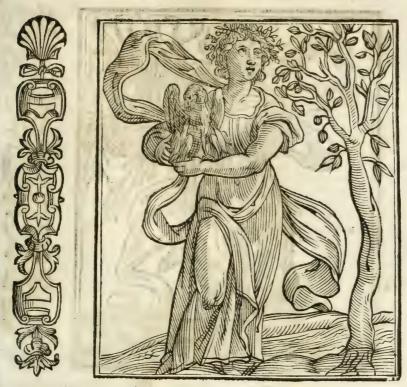



fusamente Pierio Valeriano al suo luogo, & de più moderni nella nostra lingua...

Îl Rufcelli nell'impresa del Cardinal d'Augusta non mostra altro, che l'istessa Bontà.

Stà con gl'occhi riuolti al Ciclo, per esser intenta alla contemplatione diuina, & per scac ciar i pensieri cattiui, che di continuo fanno guerra. Per questo ancora si pone la ghirlanda di ruta, hauendo dett'herba proprietà di esser suggita da i spiriti maligni, & ne habbiamo autentichi testimonij. Ha-ancora proprietà di sminuir l'amor venereo, il che ci manifesta, che la vera Bontà lascia da banda tutti l'interesse, & l'amor proprio, ilquale solo sconcerta, & guasta tutta l'armonia di quest'organo, che suona con l'armonia di tutte le virru.

B V G I A.

DONNA inuolta, & ricoperta nell'habito suo quanto sia possibile, il vestimen to da vna parte sarà bianco, & dall'altra nero, terrà in capo vna gaza, & in mano vna Seppia perce.

La parte del vestimento del color bianco mostia, che gl'huomini bugiardi primieramete dicono, qualche verità per nasconderui sotto la bugia, imitando il Diauolo, ilquale, come dice San Giouan Grisostomo super Matth. Con cessum est interdum vera dicere, vi mindacium

fuum rara veritate commendent.

L'altra parte di dietro del vestimento nero, si fa in quella sentenza di Trisone Grammatico Greco, laquale diceua, che le bugie hanno la coda nera, & per questa medesima ragione a quest'imagine si pone in capo la Gaza, che è di color vario, & la Seppia, laquale, secondo che racconta Pierio Valeriano nel lib. 28 quan do si sente presa, manda suori dalla coda va certo humore nero, nel quale si nasconde, stimando con tale inganno suggire dal pescatore. Così il bugiardo oscura se stesso con la sintione delle bugie, & non viene mai a luce di buona sama.

B V G I A.







Onna giouane brutta: mà artificiosamen te vestita di color cangiante; dipinto tut to di mascare di più sorti, è di molte lingue, sarà zoppa, cioè con vna gamba di legno, te nendo nella sinistra mano vn fascetto di paglia accesa. Sant'Agostino descrine la Bugia, dicendo, che è falsa significatione della voce di coloro, che con mala intentione negano, ontero affermano vna cosa falsa.

Et però si rappresenta in vna donna giouine, mà brutta, essendo vitio seruile, & suggito sommamente nelle conuersationi de' nobili, in modo che è venuto in vso hoggidi, che atte standosi la sua nobiltà, come per giuramento nel parlare si stima per cosa certa, che il ragionamento sia vero.

Vestesi artificiosamente, perche con l'arte fua ella s'industria di dare ad intendere de co-se, che non sono.

La veste di cangiante dipinta di varie sorti di mascare, & di lingue dimostra l'inconstanza del bugiardo, ilquale diuulgandosi dal vero nel fauellare, da diuersa apparenza di essera a tutte le cose, & di qui è nato il prouerbio che dice: Mendacem oportet esse memorem.

Il fascetto della paglia accesa altro non significa, se non che si come il detto suoco presto s'appiccia, & presto s'ammorza, così la Bugia presto nasce, & presto muore.

L'esser zoppa da notitia di quel che si dice trinialmente: che la Bugia hà le gambe corte.

B V I O.

GIOVANETTO moro, vestito d'azur ro stellato d'oro, & sopra il capo hauerà vn Guso, nella destra mano vn velo nero, & con la sinistra terrà vn scudo di color d'oro, in mezzo del quale vi sia dipinta vna targa con motto che dice. AVDENDYM.

CALAMITA'.

ONNA mesta, vestita di nero, & mal'in arnese, mostrandosi debole si regga... fopra vna canna, tenendo in mano vn mazze di spighe

di spighe di grano rotte, è fracassate come quelle, che vengono abbattute dalla tempesta.

Il vestimento nero significa malincoma., ch'è compagna perpetua della Calamità:

S'appoggia alla canna, perche non si troua maggior Calamità, che quella di colui, che stà in pericolo di rouinare, il quale si conduce molte volte a desiderare la morte per rimedio, & la canna per essere vacua, & poco denfa, facilmente si spezza al soprauenimento del peso, come facilmente mancano le speranze di questo mondo, perche ogni sorte di vento ancorche debole è bastante a mandare in ruina, & la fabrica, & li sondamenti delle nostre speranze, & per questo si domanda Calamità da i calami delle canne.

Il mazzo del grano acconcio, come detto habbiamo, fignifica la perditione, & ruina delle biade, che è il principio della nostra Cala-

mità.

CALAMITA', O' MISERIA.

DONNA afciuta, tutta piena di lepra o con pochissimi panni, che le cuoprono le parti vergognose, & con alcuni cagnuoli, che li stiano lambendo le piaghe delle gambe, ter rà le manisin atto di dimandare elemosina.

Calamità, & Miseria.

Donna mesta, ignuda, a sedere sopra vn sascio di canne rotte, è spezzate in molti

pezzi in mezzo a vn canneto.

Si dipinge mesta, perciòche la miseria rende l'huomo mesto, & ancorche la Fortuna segli mostri alquanto benigna, nondimeno non si rallegra mai, come dimostra Seneca in Thyeste.

Proprium hoc miseros sequitur vitium

Rideat felix Fortuna licet Numquam rebus credere latis Tamen afflittos gaudere piget.

Si fa a sedere, per mostrare, che le sue speranze sono andate a terra, & ella insieme con esse, perche dice S. Agostino nel lib. de fin. la miseria è abondanza di tribulatione.

Le canne fracassate furono sempre poste anticamente per significare la Calamità, da che i Romani pigliarono poi il nome di Calamità, dimandando calami, le canne.

#### CALVNNIA.

DONNA, che mostri essere sdegnata, nella sinistra mano tenga vn torccio ac-

ceso, & con la destra prenda per i capegli v<sup>n</sup> giouanetto nudo, & lo stringa, il quale alzi le mani gionte al Cielo, & da vna parte vi sarà vn Bassilico.

Dipingeli con vn viso iracondo, perche è cagionata dall'iracondia, & dallo sdegno

Il torccio acceso dimostra, che la Calunnia è instrumento attissimo ad accendere il succe delle discordie, & delle rouine di tutti i Regni.

Il tirarsi dietro il giouine, che ha le mani giunte, ci fa conoscere, che il calunniare, non è altro, che lacerare la fama de gl'Inno-

centi.

Gli si dipinge a canto il Basilisco, perciòche come narra Pierio Valeriano nel lib. 14. Il Sacerdoti Egitij poneuano questo animale per la Calunnia, perche si come il Basilisco senza mordere da lontano è pernitioso all'huomo co'l sguardo, così il calunniatore parlando di nascosto all'orecchie de' Principi, & altri, induce fraudolentemente l'accusaro, che riceua danni, disagi, tormenti, e ben spesso la morte, senz'onde potersi aiutare, non sapendo il torto, perche gli vien fatto in absenza come si vede anuenire in molte corti, & Herodoto sopra la Calunnia nel lib. 7. così dice: Calumniator iniuriam facit accusato, non prasentem accusans.

#### CAPRICCIO.

G LOVINETTO vestito di varij colori, in capo porterà vn cappelletto simile al ve stimento, sopra ilquale vi saranno penne diuer se, nella destra mano terrà vn mantice, & nella

finistra vn sperone.

Capriccios si dimandano quelli, che con'I-dee dall'ordinarie de gl'altri huomini diuerse sanno prenderele proprie attioni, mà con le mobileà dall'vna all'altra pur del medesimo genere, & per modo d'Analogia si dicono capricci le idee, che in pittura, ò in musica, ò in altro modo si manifestano lontane dal modo ordinario: l'inconstanza si dimostra nell'età fanciullesca, la varietà nella diuersità de i colori.

Il capello con le varie penne, mostra che principalmente nella fantasia sono poste queste dinersità d'attioni non ordinarie.

Lo sperone, & il mantice mostrano il capric cioso pronto all'adulare l'altrui virtù, ò al pun gere i vitij.

F 2 CARRO

### CAPRICCIO.







CARRO DELLA LVNA.
Come è descritto dal Boccaccio lib.4. nella
Geneologia de gli Dei.

NA donna di verginale aspetto sopra... d'vn carro di due ruote tirata da due caualli, vn bianco, & l'altro nero per mostrare, che la Luna fà i suoi corsi di giorno, e di notte, è anco tirato il suo carro, come dice il fopradetto Boccaccio nel 5.libro, da' cerui, efsendo che il camino, che fà la Luna vien fornito più velocemente di tutti gl'altri pianeti, come quella, che ha l'orbe minore, & Claudia no, & Festo Pompeo dicano, che è guidato da muli, per ester la Luna sterile, & fredda di sua natura, come parimente è il mulo, & Aufonio Gallo fà guidare il detto carro da giouenchi, credefi che fossero dati quest'animali alla Luna per la simiglianza, che è fra di loro delle corna, che perciò si mettano due piccioli cornerti in capo della Luna, come anco per esser quest'animali sacrificati a questa Dea.

Prudentio veste la Luna d'vu bianço, & sot-

til velo dicendo.

Di bel lucido velo a noi vestita. Quando succinta spiega le quadrella

E la Vergine figlia di Latona.

Si potrà anco vestire con la veste bianca, ros sa, & sosca dalla cinta in sù, & il restante del vestimento sarà negro, mostrando, che la Luna non hà lume da sè, mà da altri lo riceue, & è d'auuertire, che per bellezza di questa figura sieno essi colori possi con gratia, i quali mostrano, che la Luna, spesso si muta di colore, da essa molti indouinano le mutationi de tempi, Onde Apuleio racconta, che la rossezza nella Luna significa venti, il color sosco pioggia, & il lucido, e chiaro aere sereno, & Plinio nel lib. 18. cap. 3 1. dice il medesimo.

Fù da gl'Antichi dipinta, che portaffi a gl'homeri vna faretra piena di strali, & con la destra mano vna facella accesa, & con la sinistra

vn'arco.

Mostra la facella ardente, come apportatrice della luce alli nascenti fanciulli, perciòche

porge

porge loro aiuto, ad vscire del ventre della.

madre.

Mostra ancor il lume, che fa alli pastori, i quali amano assai la Luna, perciòche da lei riceuono commodità grande, essendo che la : notte guardano i suoi armenti dall'insidie delle here.

Oltre ciò s'intende ancor per il lume l'humidità sua, che presta fauore alle piante, che germinano sopra la terra, & alle radici di sot-

to dona aiuto.

La dipinsero gli Antichi, come habbiamo detto, con l'arco, & con la faretra, perche incendeuano la Luna essere arciera de' suoi raggi, li quali fono alle volte nociui a i mortali,& perdimostrare ancora le punture, che sentono le donne nel partorire, essendo questa Dea 10pra il: parto delle donne.

CARRO DI MERCVRIO.

N giouine ignudo con vn fol panno ad armacollo, hauerà i capegli d'oro, & frà esh vi saranno penne parimente d'oro congiun te insieme, ouero vn cappelletto con due alette, cioè vna per banda, in mano porterà il Caduceo, & alli piedi i Talari, che così si truoua dipinto da i pittori, & descritto in molti libri da' Poeti, & in particolare nelle trasformationi d'Apuleio.

Sara detta Imagine sopra d'vn carro, & vi faranno molti sassi, per accennare il costume de gli Antichi, che quando passauano vicino alle statue di Mercurio, ciascun li gittaua vn sasso a i piedi di maniera, che sempre alli piedi della statua di Mercurio erano molti monti di sassi, è ciò riferisce Fornuto nel libro della\_0

natura de gli Dei.

Sarà questo carro tirato da due Cicogne vecelli consecrati a Mercurio, perche quello vecello, ch'è chiamato Ibide, è voa spetie di Cicogna, laquale nasce in Egitto, come scriue Aristotele nel libro della natura de gl'animali, doue che Mercurio (fecondo che narrano gl'Historici) regnò, dando a quei popeli le leggi, & infegnò loro le lettere, come feriu Marco Tullionel terzo libro della natura de gli Dei, & volse, che la prima lettera dell'Alfabeto fosse l'Ibi, si come dice Plutarco nel libro de Iside, & Osiride, & Ouid. nel secodo libro delle trasformationi scriue, che Mercurio fuggendo infieme con gli altri Dei l'impeto di Tipheo gigante si converse in vna Cicogna....

Potrebbesi in luogo ancora delle Cicogne

dipingere due galli, per la conuenienza, che ha Mercurio Dio della facondia, & del parlare, con la vigilanza, laquale si dinota con il gallo.

Co il Caduceo si dice che Mercurio, seco udoi Gentili) suscitassei morti, come l'eloquen za fiiscita le memorie de gl'huomini.

I Talari, e le pene, mostrano la velocità delle parole, le quali in vn tratto spariscano, però Hom. chiama quasi le parole, veloci, alate, & c'han le penne, e chi vuol vedere più diffusamente queste, e simili altre ragioni delle penne di Mercurio, & de gl'altri suoi portenti, potrà leggere soluie che molti ne scriuono nella lingua Latina) il Boccaccio, che nella nostra non manca con diligenza.

CARRO DI VENERE.

VENERE si dipinge giouane, ignuda, & bella, con vna ghirlanda di rose, & di mortella, & in vna mano tiene vna conca ma-

Fù Venere cappresentata mida per l'appetito de gli lasciui abbracciamenti, ouero, perche chì và dietro fempre alli lasciui piaceri rimane spesso spogliato, & prino d'ogni bene, perciòche le ricchezze sono dalle lascine donne diuorate, & si debilità il corpo, & macchia l'anima di tal bruttura, che niente resta più di bello:

Il mirto, & le rose sono consecrate a questa Dea, per la conformità, che hanno gl'odori con Venere, & per l'incitamento, & vigore, che porge il mirto alla lufluria, che però Fua turio Poeta Comico mentre finge Digone meretrice, così dice.

A me porti del mirto acciò ch'io possa-Con più vigor, di Venere oprar l'armi.

La conca marina, che tiene in mano, mostra, che Venere sia nata del mare, come diffusamente si racconta da molti.

Il fuo carro fecondo Apuleo è tirato dalle colombe, le quali (come si scriue) sono oltre modo lasciue, ne è tempo alcuno dell'anno, nel quale non stieno insieme ne i lor gusti amorofi.

Et Horatio, Ouidio, & Statio, dicono, che Venere è tirata da i cigni, per dimostrare, che i gusti de gl'amanti sono simili al canto del cigno, il quale è tanto più dolce, quanto quello animale è più vicino al morire, e così tanto più gode l'innamorato quanto più pena in a-

Per fare alquanto differente questa figura

il Ciraldi scriue che Venere si rappresenta, come ho detto, sopra d'vn Carro tirato da due cigni, e due colombe, nuda, col capo cinto di mortella, & con vna siamma al petto, nella destra mano tiene vna palla, ouero vn globo, in forma del mondo, & con la sinistra tre pomi d'oro, & dietro gli sono le tre gratie, con le braccia auuticchiate.

Il globo mostra esser Venere dominatrice,

e conservatrice dell'vuiuerso.

Li tre pomi sono in memoria del giuditio di Paride a lode della sua singular bellezza,

Le gratie sono le damigelle di Venere, che allettano,& corrompono facilmente gl'animi non bene stabiliti nella virtù.

CARRO DEL SOLE.

Il Sole si douerà rappresentare con figura di giouanetto ardito, ignudo, ornato con chioma dorata, sparsa da i raggi, con il braccio destro disteso, & con la mano aperta terrà tre figurine, che rappresentano le tre gratie, nella sinistra mano hauerà l'arco, & le saette, & sotto li piedi vn serpente veciso con li strali.

Si fa gionane con l'auttorità de i Poeti frà i

quali Tibullo così dice.

Che Bacco solo, e Febo eternamente

Gionani fono, Oc.

Et per la giouinezza volsero significare la virtù del Sole produttore sempre in vigore del suo calore di cose nuove, & belle.

Sostiene con la finistra mano le tre gratie, per dimostrare, che ciò che di bello, e di buono è in questo mondo, tutto apparisce per la sua luce, e da quello in gran parte è prodotto.

Con il ferpe morto, & con le frezze si dipinge per accennare la fauola di Pitone veciso da Apollo finto solo per dimostrare i gioueuoli effetti, che nella terra pera la forza del Soloasciugando le supersima de gl'humori, & risoluendo le corruttioni.

Starà detta figura con bella dispositione, sopra d'vn Carro, il quale da Ouidio nel secondo libro delle Metamorsosi così si dipinge. Di ricche gemme è quel bel Carro adorno

Ethà d'oro il timone, & l'asse d'oro.

Le curuature delle rote intorno

Da salda sascia d'or cerchiate soro.

I raggi son che san più chiaro il giorno

D'argento, e gemme in un sostil lauoro

E tutto insieme si gran lume porge.

Ch'in Ciel da terra il Carro non si scorge.

Questo Carro, come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Geneologia de gli Dei , hà

quatro ruote, perche nel suo corso d'vn anno cagiona quatro mutationi de' tempi,& è tirato da quatro Caualli, delli quali il primo da gli Poeti, e chiamato Piroo; il secondo Eoo; il terzo Ethone, & il quarto Phlegone, & co que sti hanno mostrato la qualità, & il camino del giorno, perciòche Piroo, che è il primo fi dipinge rosto, estendo che nel principio della. mattina, ostando i vapori che si leuano dalla. terra, il Sole nel leuarsi è rosso; Eoo, che è il secondo, si dimostra biaco perche, estendosi sparso il Sole, & hauendo cacciati i vapori è splendente,& chiaro; il terzo è Ethone,& si rappresenta rosso infiammato, tirando al giallo, perche il Sole (fermato nel terzo del Cielo) mostra più risplendente se stesso; L'vitimo è Phie gone, & si figura di color giallo, mà che porga nero, per dimostrare la declinatione d'esso ver so la terra, 21 tempo, che tramontando sa oscurare essa terra....

CARRODI M'ARTE.

V rappresentato Marte dall'antichità, per huomo seroce, & terribile nell'aspetto, & Statio nel 7. libro della Thebaide, l'arma di corazza tutta piena di spauenteuoli mostri, con l'elmo in testa, & con l'vccello Pico per cimiero, con la destra mano porta vn'hasta, & con i braccio sinistro tiene con ardita attitudine vno scudo di splendore sanguigno, & con la spada al fianco, sopra d'vn Carro titato da due Lupi rapaci.

Si mostra terribile, & spauenteuole nell'aspetto per dar terrore, & spauentar i nimici.

I mostri, che sono nell'armatura, mostrano essere appresso di Marte il surore, l'impietà, & altri simili passioni.

Gli si pone il Pico per cimiero per essere vecello dedicato a Marte per l'acutezza del rostro, nel'qual solo consida contro gl'altri animali.

L'hasta significa Imperio, perche tutti quel li, che attendono all'armi, vogliono esser supe riori, & dominare altrui.

Lo scudo denota la pugna, & la spada la cru-

deltà.

Si fa che stia sopra il carro, perche anticamente i combattenti vsauano le carrette, e di ciò fa mentione il Boccaccio lib. 9- della Geneologia de gli Dei.

Gli si danno i lupi, per esser questi animali dedicati a Marte, & per mostrare l'insatiabile ingordigia di quelli, che seguono gl esserciti, che mai non sono satij, simili a i lupi. Et Ho-

mero

mero fa tirare il carro di Marte da due caualli, come animali atti per combattere, & a suaimitatione Virgilio disse.

Bello armantur equi, bellum hac armenta mi-

nantur.

#### CARRO DI GIOVE.

S I dipinge Gioueallegro, e benigno d'età di quarant'anni, e nelle Medaglie antiche d'Antonino Pio, e di Gordiano fi fa nudo, mà per darli alquanto più gratia, e per coprire le parti virili li metteremo ad armacollo vn panno azzurro contesto di varij fiori.

Mella destra mano tiene vn'hasta, & nella ofinistra vn fulmine, stando in piedi sopra vn

carro tirato d a due Aquile.

I varij fiori, sopra il panno fignificano l'allegrezza, & benignità di questo Pianeta, & d'essi fiori Virg. nell'Egloga 4. così dice.

Ipfa tibi blandos fundent cunabula flores.
Gli Antichi soleuano dare l'hasta per segno
di maggioranza,& perciò nell'imagine di Gio

ue fignifica quest'istesso.

Il folgore nota castigo, mà per esser questo Pianeta benigno lo tien con la sinistra mano, per non esser rigoroso, il che si mostrerebbe quando lo tenesse con la destra mano in atto di lanciarlo.

Il carro è tirato da due Aquile, non solo per mostrare, come sono dedicate a Gioue; mà anco per dinotare gl'alti, & nobili suoi pensieri, & la liberalità, & finalmente essere gioueuole altrui, & perciò dal giouare dicesi che ei sù

chiamato Gioue.

Gli si danno anco l'Aquile, per il buono augurio, che hebbe mentre andaua a far guerra contra Saturno suo Padre, della quale rimase vittorioso. Come anco, perche interpretandosi Gioue per l'aria più pura d'onde nascono i sul mini solo si dimostra con l'Aquila, che rra tutti gl'vecelli sola s'inalza a grande altezza lontana da terra.....

### CARRO DI SATVRNO.

Come si dipinge dal Boccaccio.

V ECCH1O, brutto, sporco. & lento, con il capo inuolto in vn panno parimento brutto, & nel sembiante vedrassi mesto, & di malinconica complessione, & con habito strac

ciato, nella destra mano tiene vna falce, & con la sinistra vn picciol fanciullo, quale mostri con bocca aperta voler dinorare.

Starà questa figura in piedi sopra d'yn carro rirato da due boui negri, ouero da due gran
serpent i, & sopra del carro vi sia yn Tritone,
con la Buccina alla bocca, mostrando di sonar
la, mà che si veda, che le code d'esso Tritone
siano sepolte nel piano del carro, come se fosse
ro fitte in terra...

Dipingesi, secondo la mentione, che ne fa il Boccaccio lib. 8. della Geneologia de gli Dei, mesto per mostrar la malinconica complessione di questo Pianera, & perche Saturno appresso gli Antichi significaua il tempo, lo faccuano vecchio, alla qual età conuiene la malinconia.

Il capo inuolto, & l'aspetto tardo, dimostra no il finistro aspetto della stella di Saturno, & la sua tardanza....

Sporco fi dipinge, perche è proprio di Satur

no il concedere i costumi dishonesti.

Si rappresenta con la falce in mano, perche il tempo miete, e taglia tutte le cose, come anco potremo dire, che per la Falce s'intenda la coltiuatione de' campi, ch'egli insegno a gl' Italiani, che prima era incognita.

Il fanciullo, che esso diuora, dimostra, che il tempo distrugge quei medesimi giorni de i

quali è Padre, e genitore.

Si danno i neri boui al suo carro, petche tali a lui sacrificauano, come racconta Festo

Pompeo.

Il Tritone sopra il carro con le cose sepolte significa, che l'historia cominciò ne i tempi di Saturno, & che da lui indietro tutte le cose era no incerte, & oscure, il che significano le code di Tritone sitte, & nascoste in terra, perche innanzi al tempo non v'era materia d'historia.

CARRO DI MINERVA.

A Pausania è descritta Minerua nell'Attica sopra vn carro in sorma di triangolo da tutti tre i lati vguali, tirato da due ciuette, e armata all'antica, con vna veste sotto l'armatura longa sino a i piedi, nel petto hà scolpita la testa di Medusa, in capo porta vna cela ta, che per cimiero hà vna ssinge, & da ciaseun de' lati vn griffo, in mano tiene vn'hasta, che

H 4 nel-

isell'vissma parte vi è aunolto vn drago, & a i piedi di detta figura è vno scudo di cristallo sopra del quale hà appoggiata la sinistra mano.

Il carro in forma triangolare fignifica ('secondo gl'antichi) che a Minerua s'attribuisce l'inuentione dell'armi, dell'arte di tessere, ricamare, & l'Architettuta.

Dipingesi armata, perche l'animo del sapiente stà ben preparato contro i colpi di sor-

وسلة المالا

La lancia fignifica l'acutezza dell'ingegno. Lo scudo il mondo, ilquale con la sapienza

fi regges

Il drago aunolto alla lancia, denota la vigilanza, che nelle discipline adoprar bisogna, ò pure che le vergini si deuono ben guardare, come riferisce sopra di ciò l'Alciato ne i suoi Emblemi.

La Gorgona dipinta nella corazza, dimofira lo spauento, che l'huomo sapiente rendu a i maluagi.

I griffi, & la sfinge fopra l'elmo dinotano, che la fapienza ogni ambiguità rifolu.

Le ciuette, che tirano il carro, non folo vi fi mettono come vecelli confecrati a Minerua, mà perche gl'occhi di questa Dea sono d'vn medesimo colore di quelli della ciuetta, la qua le vede benissimo la notte, intendendosi che l'huomo saggio vede, & conosce le cose, quantunque sieno difficili, & occulte.

#### CARRO DI PLV TONE.

H V O M O ignudo spauentoso in vista, con vna ghirlanda di cipresso in capo, tiene in mano vn pièciolo scettro, & vna chia-ue, stando sopra vn carro da tre ruote, & è tirato da tre ferocissimi caualli, de i quali (secondo, che dice il Boccaccio lib. 8. della Geneologia delli Dei) vno si chiama Amatheo, il secondo Alastro, & il terzo Nouio, & per sar meglio, che sia conosciuta questa figura di Plutone, li metteremo alli piedi Cerbero, nel modo, che si suoi di pingere.

Dipingessinudo, per dimostrare, che l'anime de' morti, che vanno nel Regno di Plutone, cioè nell'Inferno, sono priue di ogni behe, & di ogni commodo, onde il Petrarca in vna sua Canzone, così dice a questo proposito.

Che l'alma ignuda, e sola

Connien che arrivi a quel dubbioso calle.

Spanentoso si dipinge, percioche così conuiene essere a quelli che hanno da castigare li scelerati secondo, che meritano gl'errori

Gli si dà la ghirlanda di cipresso, per essere quest'arbore consecrato a Plutone, come dice Plinio nel lib. 16 dell'historia naturale, & gli Antichi, di detto arbore gli secero ghirlando per esser pianta trista; & mesta, essendo che, come vna volta è tagliata, più non germoglia.

Il picciolo scetto, che tiene in mano dimoftra, ch'egli è Re dell'vltima, e più bassa parte

dell' Vniuerso.

La chiane è insegna di Plutone, perciòche il regno suo è di maniera serrato, che nessuno può ritoruar didà: ande Virgilio nel 6 dell'Eneide così dice.

Sed renocare gradum, superaique enadere ad

Hoc opus, hie labor est: pauci, quos aquus amanit

Iuppiter, G.c.

La carretta dimostra i giri di quei, che desiderano d'arricchire, per esser Plutone da gl'Antichi tenuto per Dio delle ricchezzo.

E guidata da tre ruote, per dinotare la fațica, & il pericolo di chì vi và d'intorno, & l'in-

certezza delle cose future.

De i tre caualli, come habbiamo detto, il pri mo si chiama Amatheo, viene (come dice il Boccaccio nel luogo citato) interpretato oscu ro, affinche si comprendi la pazza deliberatio, ne d'acquistare quel che poco sa messiero con la quale è guidato ouero cacciato l'ingordo. Il secondo è detto Alastro, che suona l'istesso, che sa nero, acciòche si conosca il merore di quello, che discorre, & larristezza, & la paura circa i pericosi, che quasi sempre vi stanno intorno. Il terzo vien detto Nouio, ilquale vogliano che significhi tepido, acciòche per lui consideriamo, che per lo temere de pericoli alle volte il feruentissimo ardore di acquistare s'intepidisce.

Glifi mette a canto il Can Cerbero con tre fauci, per effere guardiano dell'inferno, effendo d'incredibile fierezza, & diuoratore del tut to di cui Seneca Tragico nella comedia d'Her

cole furioso così dice.

Oltre di questo appare

Del reo Dite la casa Done il gran Stigio cane

Con crudeltà smarrisce l'ombre, e l'alme

-Stà questi dibattendo . . .

Tre smisurati capi Con spanentenol suono

LA

# Moder Parte Prima : 1150

La porta defendendo col gran Regno Vi giran serpi al collo Horridi da vedere E con la lunga coda.
Vi giace sibilando un fiero drago,

# Carri de i quattro Elementi.

V L C A N.O da gli Antichi era posto per il fuoco, & si costumana dipingerlo nudo, brutto, affumicato, zoppo, con vin cappello di color celeste in capo, & con vina mano tenesse vin martello, & con la finistra vina tanaglia.

Starà quest'imagine sopra di vn'Isola, a piè della quale vi sia vna gran siamma di suoco, & in mezo d'essa varie sorte d'armi, è dett'iso la sia posta con bella gratia sopra d'vn carro

tirato da due cani.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia... de gli Dei, dice, che il fuoco è di due forti, il primo è l'elemento del fuoco, che non vedemo, & questo molte volte i Poeti chiamano Gione, & l'altro è il fuoco elementato, del qua le noi ci feruiamo in terra, & per questo s'intende la figura di Vulçano. Il primo s'accende nell'aere, per il velocissimo circolar motto delle nubi, & genera tuoni: per il secondo è il fuoco che noi accendiamo di legne, & altrecose, che si abbruciano.

Brutto si dipinge, perciòche così nacque, & dal Padre, il quale dicesi esser Gioue, & la madre Giunone, sù da loro precipitato dal Cie lo, si che andò a cadere nell'Isola di Lenno nel mare Egeo, che però si dipinge a canto la sopradetta Isola, dalla qual cascata restò zoppo, & sciancato. Ond'egli viene besseggiato da egli Dei, nel Conuiuio, che singe Homero nel sine della prima Iliade, que dice in vno i-

diom. Lo.

Immensus autem ortus est risus beatis Dijs. Vt vuderunt Vulcanum per domum ministrantem.

Non per altro, se non perche zoppicana, imperfettione ridicolosa in vna persona quando si muoue, è sa qualche attione di essercitio, con tutto ciò, da questa istessa imperfettione, prese vaga materia di lode Giouan Zaratino Castellini, mio amico, veramente gentil huomo d'ingegno, & di belle lettere, in questo suo epigramma.

Ad Venerem de Dindymo Pastore Claudo. Erras non tuus est natus Cytheraa Cupido Stulta tibi matri, nilq; patri est similis, Is nompe est vacus, nitido tu lumine fulges:
Vulcanueg; pater claudicat, illé volat.
Dindymus est oculis similis tiri totus, & orc.,
Vique tuus coniux claudicat iple pede:
Natus hic esto tuus, cacum iam desere natum
Est claudus caco pulchrior iste tuo.

La quale imperfettione appresso Vulcano significa, che la siamma del suoco tende all'in su inegualmente, ouero per dir come dice Plu tarco. Vulcano su cognominato zoppo perche il suoco senza legne non camina più di quello che saccia vn zoppo senza bastone, le parole de l'autore nel discorso della saccia della Luna sono queste. Mulciberum Vulcanum dicunt claudum ideo cognominatum susse, quod ignis sine ligno non magis progreditur, quam claudus sine scipione.

Nudo, econ il cappello turchino si dipinge, per dimostrare, che il suoco è puro, & sincero; più distintamente espone Eusebio nella preparatione Euangelica libro terzo cap. 3. la figura di Vulcano coperto col turbantoazurro per simbolo della celeste revolutione, doue il suoco si ritroua integro; però chequello che dal Cielo in terra discende, valendo poco, & hauendo bisogno di materia si di-

pinge zoppo.

Il martello, & la tanaglia, che tiene con am bi le mani fignifica il ferro fatto con il fuoco.

Glifi danno i cani, perciòche credeuasi anticamente, che i cani, guardassero il tempio di Vulcano, che era in Mongibello, & abbaiassero solamente a gl'empi, & cattiui, & gli mordessero, & facessero festa a quelli, che andauano deuotamente a visitarlo.

Gli si mette a canto la gran siamma di suoco & l'armi diuerse, che vi sono dentro, per segno della vittoria di quelli, che anticamente restauano vincitori di qualche guerra, i quali solcuano raccorre l'arme de gl'inimici, & di quelle sarne vn monte, & abbruciandole sarne sacrificio a Vulcano.

#### GARRO DELL'ARIA.

F V dipinta da Martiano Cappella, Giunone per l'aria, per vua matrona a sederesopra

fopra di vna fedia nobilmente ornata, con vn velo bianco, che gli cuopre il capo, ilquale è circondato da vna fascia a vso di corona antica, reale, piena di gioie verde, rosse, azzurre il color della faccia risplendente.

La veste del color del vetro, & sopra a questa vn'altra di velo oscuro, hà intorno alle ginocchia vna fascia di diuersi colori.

Nella destra mano tiene vn fulmine,& nel

la finistra ci hauerà vn tamburino.

Il carro è tirato da due bellissimi Pauoni, vecelli consecrati a questa Dea, & Ouidio nel primo de arte amandi così dice.

Laudatas ostendit auis Iunonia pennas Si tacitus spectes, illa recondet opes.

I vari j colori, & l'altre cose sopradette signi ficano le mutationi dell'aria, per gl'accidenti ch'appaiono in esla, come pioggia, serenità, im peto de' venti, nebbia, tempesta, neue, rugiada, solgori, tuoni, & questo significa il tamburino, che tiene in mano, oltre ciò comete, iride, vapori insiammati, baleni, & nuuoli.

### CARRO DELL'ACQVA.

Da Fornuto nel primo libro della natura de gli Dei dipinto Nettuno per l'Acqua s. Un vecchio con la barba, & i capelli del colore dell'acqua marina, & vn panno indosso del medemo colore, nella destra mano tiene un Tridente, & stà detta sigura sopra d'una conca marina con le rote tirata da doi balene, ouero da due caualli marini in mezzo il mare, oue si vedano diuersi pesci.

Fù Nettuno vno de i tre fratelli, al quale toccò per forte l'Acqua, & perciò fù detto Dio del mare, & gl'Antichi lo foleuano dipinge re hora tranquillo, & quieto, & hora turbato.

Il color della barba, delli capelli, come anco quello del panno, che porta indosso, fignifica (come riferisce il sudetto Fornuto) il colore del mare.

Il Tridéte dimostra le tre nature dell'acqua, perche quelle de i fonti,& siumi sono dolci, le marine sono salse, & amare, e quelle de' laghi non sono amare, neanco grate al gusto.

Gl'è attribuito il carro, per dimostrare il suo monimento nella superficie, ilquale si s'à con vna riuolutione, & rumore, come proprio fanno le ruote d'vn carro.

E tirato detto carro da ferocissimi Caualli, per dimostrare, che Nettuno è stato il ritrouatore d'essi, come dicono i Poeti, percotendo la terra con il Tridente, ne fece vicire vn cauallo,

& come racconta Diodoro, fu il primo, che li domasse.

CARRO DELLA TERRA.

Dei, il Boccaccio descriue la terra vna datrona, con vna acconciatura in capo d'vna corona di Torre, che perciò da Poeti si dice Turrita, come da Virgilio nel sesto libro dell'Eneide vien detto.

Felix prole virum, qualis Berecynthia mater Innehitur curru Phrygias turrita per Vrbes.

E vestita d'una veste ricamata di varie soglie d'arbori, & di verdi herbe & siori, con la destra mano tiene un scetto, & con la sinistra una chiane.

Sta a sedere sopra d'yn carro quadrato da quattro ruote, & sopra del medesimo carro vi sono parecchie sedie vote, & è tirato da due Leoni.

La corona in forma di rorre dimostra douer esser intesa per la terra, essendo il circuito della terra a guisa di Diadema ornato di Città, Torri, Castelli, & Ville.

La veste con i ricami, l'herbe, & i fiori, dinotano le selue, & infinite spetie delle cose, delle quali la superficie della terra è coperta......

Lo Scetro, che tiene con la destra mano, significa i Reami, le ricchezze, & la potenzade' Signori della terra-

Le chiaui, secondo che racconta Isidoro, sono per mostrare, che la terra al tempo dell'Inuerno si ferra, e si nasconde il seme sopra lei sparso, quale germogliando vien suora poi al tempo della Primauera, & all'hora si dice aprirsi la terra.......

I Leoni, che guidano il carro dimostrano l'vsanza della agricoltura nel seminar la terra, perche i Leoni (come dice Solino nel libro del le cose marauighose) sono auezzi se fanno il lor viaggio per la poluere, con la coda guastano le vestigie de i suoi piedi, acciò che i caccia tori da quell'orme non possino hauere inditio del suo camino.

Il che fanno anco gl'agricoltori, del terreno, i quali gettato che hanno in terra i semi, subito cuoprono i solchi, affinche gl'vccelli no mangino le sement.

Le sedie, come dicemmo, altro no vogliono inferire, che dimostrarci no solamente le case, mà anco le Città, che sono stanze de gl'habitatori, quali rimangono molte volte vacue per guerta, ò per peste, ouero che nella superficie della terra molte sedie siano vote, molti luoghi

disha-

dishabitati, ò che essa terra sempre tenga molte sedie vote per quelli, che hanno a nascere-

CARRO DELLA NOTTE. Come dipinto da diuersi Poeti, É in particolare dal Boccac cio, nel primo libro della Geneologia de gli Dei.

N A donna, come matrona sopra d'vn carro di quattro ruote, per mostrare le quattro vigilie della notte. Tibullo gli dà due caualli negri, significando con essi l'oscurità della notte, & alcuni altri fanno tirare da due Gussi, come vecelli notturni. Virgilio li dà due grand'ali nere distese in guisa, che paia, che voli, & che mostri con esse ingombrar la terra, & Ouidio gli cinge il capo con vna ghir landa di papauero significante il sonno.

CARRO DI BACCO.

N giouane allegro, nudo, mà che ad armacollo porti vna pelle di lupo ceruiero, sarà coronato d'hellera, tenendo con la destra mano vn Tirso parimente circondato dalla medesima pianta: starà detta Imagine sopra d'vn carro adorno di ogni intorno di viti con vue bianche, & negre, & sarà tirato detto Carro da Pantere, & Tigri. I Poeti dicono che Bacco sosse il ritrouatore del vino, & esser Dio di quello.

Gionane si dipinge, & rappresenta con la ghirlada d'hellera, perilche l'Ellera è dedicata a lui, & è sempre verde, per laquale si viene a denotare il vigor del vino posto per Bacco, ilquale mai s'inuecchia, anzi quanto è di più

tempo, tant'hà maggior possanza.

Allegro fi dipinge, perche il vino rallegra il cuore de gl'huomini, & anco beuendolo mode ratamente dà vigore, & cresce le forze.

Dipingesi nudo, perche quelli, che beuono suor di misura diuengono ebrij, & manisestano il tutto, ouero perche il bere suor de i termi ni, conduce molto in pouertà, & restano ignudi, ò perche il bere suor de i termini genera calidezza.

Il Tirso circondato dall'hellera, dinota che questa pianta, si come lega tutto quello, al che s'appiglia, così il vino lega l'humane menti.

Il carro fignifica la volubilità de gli ebrij, perciòche il troppo vino fà spesso aggirare il ceruello a gl'huomini, come s'aggirano le tuote de' carri.

La pelle del lupo ceruiero, che porta ad'armacollo, dimottra che quest'animale è attribuito a Bacco, come anco per dare ad intendere, che il vino pigliato moderatamente crefce l'ardire, & la vista, dicendosi, che il lupo ceruie ro hà la vista acutissima.....

Le tigri che tirano il carro, dimostrano la crudeltà de gl'ebrij, perche il carico del vino

non perdona ad alcuno.

CARRO DELL'AVRORA.

V Na Fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s'ingegnano d'esprimere con paro le,componendola di rose,d'oro,di porpora,di rugiada,& simili vaghezze & questo sarà qua

to a i colori, & carnagione.

Le braccia vogliano esfere nude ancor esfe, di carnagione di rose, & spargerà con l'vna delle mani diuersi fiori, perche al suo apparire s'approno tutti, che per la notte erano serrati.

Hauerà a gl'homeri l'ali di varij colori, dimostrando con esse la velocità del suo moto, perciòche spinta da i raggi solari tosto sparisco.

In capo porterà vna ghirlanda di rose, & cõ la sinistra mano vna facella accesa, laquale signistica quello splendore matutino, per lo qua le veggiamo auanti, che si leui il Sole, il Cielo biancheggiare; ouero gli si manda auanti vn'-Amore, che porti vna face, & vn'altro dopò a

che con vn'altra suegli Titone.

Sia posta a sedere con vna sedia indorata, so se di cara d'vn carro tirato dal cauallo Pegaseo, per esser l'Aurora amica de i Poeti, & di tutti gli studiosi ouero da due caualli, s'vno de quali sarà di colore splendente in bianco, & l'altro splendente in rosso, il bianco (secondo cheracconta il Boccaccio lib. 4. della Geneologia de gli Dei) denota che nascendo l'Aurora dal Sole procede quella chiarezza del Cielo, ches si chiama Aurora, & il cauallo rosso il prin-

cipio

cipio della mattina, che ostando i vapori, che si leuano dalla terra, mediante la venuta del Sole, & la partenza dell'Autora il Ciel roffiggi. .....

DEL GIORNO CARRO Natural.

> Del Reuerendissimo Danti Perugino. Vescouo d'Alatri

H vomo in vn circolo sopra d'vn Carro con la face accesa in mano, tirato da... quattro caualli, significanti le quattro suoi par ti dell'Orto, & dell'Occaso, & li dui crepusculi, ouero il mezzo giorno, & mezza notte, che anco esla corre auanti il Sole.

CARRO DEL GIORNO Artificiale.

Del sopradetto Autore. Y VOMO sopra vn carro tirato da quat-I tro caualli, per la ragione detta di sopra, con la face in mano, per il lume, che apporta, & è guidato dall'Aurora...

CARRO DELL'ANNO.

Dell'istesso Vescouo. VOMO sopravn carro con quattro caualli bianchi guidari dalle quattro sta-

gioni.

#### CARRO DI CERERE.

A L Boccaccio nella Geneologia de gli Dei lib. 8. è fatta la descrittione di Cerere per vna Donna fopra d'vn carro tirato da due ferocissimi draghi, in capo tiene vna ghirlanda di spighe di grano, come dice Ouidio ne i Fasti.

Imposuita; sua spicea serta coma Et in vn'altro luogo. 3. Elegiarum.

Flaua Ceres tenues spicis redimita capillos. Tiene con la destra mano vn mazzetto di papauero, & con la finistra vna facella accesa.

Le si danno li sopradetti animali, per dimostrare li torti solchi che fanno i buoi, mentre arano la terra, che per tale s'intende Cerere, ouero per dinotare il scacciato serpe da Eurilico dell'Isola Salamina, il quale saluatosi nel tempio di Cerere, iui se ne stette sempre, come suo ministro, & seruente.

La ghirlanda delle spighe del grano significa, che Cerere sia la terra piena, & larga produttrice di grano, & per il papauero la fertilità d'effa.

Per l'ardente facella, credo, che si debbaintendere il rempo dell'Estate, quando più ardono i raggi del Sole, i quali fanno maturare le biade, & anco quando s'abbruciano gli sterpi, & stoppie de i campi, onde i contrarij humori che sono d'intorno alla superficie della terra. esalano, & ella per tale effetto diurene grassa, & rende abbondanza grandissima :

#### CARRO DELL'OCEANO

N Vecchio ignudo di venerando aspecto, & del colore dell'acqua marina, con la barba, & capelli lunghi pieni d'alega, & chiocciolette, & altre cose simiglianti a quelle, che nascono in mate, stara sopra d'vn carro fatto a guifa d'vno scoglio pieno di tutte quelle cofe, che nascono in sù gli scogli, & come narra il Boccaccio lib. 7. della Geneologia de gli Dei, è tirato da due grandissime balene, nelle mani hauera vn' vecchio marino.

Vecchio, & di venerando aspetto si dipinge, percioche [fecondo, che dice il Boccaccio nel sopradetto lib.) l'Oceano è Padre de gli Dei, & di tutte le cose, & Homero nell'Iliade, doue induce Giunone, dice, che l'Oceano è la natio

ne di tutti gli Dei .

Il carro dimostra, che l'Oceano và intorno alla terra, la rotondità della quale è mostrata per le ruote del carro, & lo tirano le balene, per che queste cose scorrono tutto il mare, come l'acqua del mare circonda tutta la terra....

Tiene il vecchio marino, per dimostrare ch'essendo l'Oceano condotto dalle balene per il gran mare, fosse ricco di molti boui marini,& di molte schiere di Ninfe, che l'vno,& l'altro dimostrano le molte proprietà dell'acque, & i diuerfi accidenti, che spesso si veggono di quelle.

#### CARROD'AMORE.

Come dipinto dal Petrarca. Vattro destrier vie più, che neue bianchi Sopra un Carro di fuoco un garzon crado Con arco in mano, e con faette a i fianchi Contro del qual non val elmo, nè scudo Sopra gl'homeri hauea sol due grand'ali Di color mille, e tutto l'altro ignudo.

#### CARRO DELLA CASTITA'.

Come dipinto dal Petrarea.

Na bella donna, vestita di bianco, sopra d'vn carro tirato da due Leoncorni, con la destra mano tiene vn ramo di Palma, & con la finistra vn scudo di christallo, in mezo del quale vi è vna colonna di diaspro, & alli piedi vn Cupido legato con le man dietro, & con arco, e strali rotti. Ancorche sopra questa materia si potrebbe dire molte cose, nondimeno per essero pra d'vn huomo tanto samoso senz'altra nostra dichiaratione hauerà luogo.

CARRO DELLA MORTE, del Petrarca.

NA morte con vna falce fienara in mano, stà sopra vn carro tirato da due boui neri, sotto del quale sono diuerse persone morte, come Papi, Imperadori, Rè, Cardinali, & altri Principi, e Signori, Horatio conforme a ciò, così dic.

Pallida mors aquo pulsat pede, pauperum tabernas,

Regumque Turres .

Et Statio in Thebaide.

Mille modis lathi miseros, mors via fatigat Ferro, peste, same, vinclis, ardore, calore, Mille modis miseros mors capit una homines,

CARRO DELLA FAMA.

Del Petrarca.

A Fama nella guisa, che habbiamo dipinta al suo luogo: ma che stia sopra d'un car ro tirato da due Elesanti, hauendola dichiarata altroue, qui non mi stenderò a dirne altro.

CARRO DEL TEMPO.
Come dipinta dal Petrarca,

N Vecchio con due grand'ali, alle spalle, appoggiato a due crocciole, & tienein cima del capo vn'horologio da poluere, è starà sopra vn carro tirato da due velocissimi cerui.

CARRO DELLA DIVINITA'.

Del Petrarca.

I L Padre, Figliuolo, & fopra d'essi lo Spirito Santo in vn carro tirato da i quattro E-uangelisti.

C A R E S T I A.







DONNA

ONNA macilente, & mal vestita, nella destra mano tenga vn ramo di salice, nel la sinista vna pietra pomice, & a canto hauerà

vna vacca magra.....

Dipingesi la carestia magra, per dimostrare l'effetto del mancamento delle cose alla vita humana necessarie, perche il danaro solito a spendersi largamente in più selle sterili stagioni, poco meno, che tutto si trasserisce nel dominio di pochi, di modo, che sacilmente i poueri rimangono macilenti, & mal

vestiti per carestia di pane, & di danari.

La pietra pomice, & il salice pianta sono sterili, & la sterilità è principal cagione della carestia, mà nasce alcune volte ancora per insa tiabile cupidigia d'alcuni Mercanti, li quali so gliono (fraudando la natura) affligere la pouera gente con i loro inganti.

Dipingesi appresso la vaccamagra, per segno di carestia, & questo significato lo mostrò Giosesso nelle sacre lettere, quando dichiarò

il fogno di Faraone.

### C A R I T A'.







ONNA vestita di rosso, che in cima del capo habbia vna siamma di suoco arden re, terrà nel braccio sinistio vn fanciullo, alquale dia il latte & due altri gli starano scher zando a piedi, vno d'essi terrà alla detta figura abbracciata la destra mano

Senza Carità vn seguace di Christo, e come vn'armonia distonante d'vn Cimbalo discorde, & vna sproportione, (come dice San Paolo) però la Carità si dice esser cara vnità, perchecon Dio, & con gl'huomini ci vnisce in amore, & in assettione, che accrescendo poi i meriti, col rempo ci sa degni del Paradiso.

La veste rossa significa Carità, per la ragione toccata di sopra: però la Sposa nella Cantica amana questo colore nel suo diletto.

La fiamma di fuoco per la viuacità fua c'infegna, che la Carità non mai rimane d'operare, secondo il solito suo amando, ancora per la Carità volle, che s'interpretasse il suoco

Christo

Christo Nostro Signore in quelle parole: Igne veni mittere in terram, & quid volo, nisi ut ardeat ?

I tre famciulli, dimostrano che sebene la Carità è vua sola virtù, ha nondimeno triplicata potenza, essendo senz'essa. & la fede, & la speranza di nissun momento. Il che molto bene espresse il Signor Giouan Buondelmonte nel Sonetto fatto da lui in questo proposito, ad imitatione delle parole di San Paolo, è dice

O più d'ogn'altro raro, e pretiofo Dono, che in noi vien da celeste mano, Così hauess'io lo stile alto, e sourano, Come son di lodarti dessoso.

Tù in cor superbo mai, nè ambitiofo No hai tuo albergo, mà il benigno, e humano Tu patiente sei, non opri in vano Ne del ben far sei tumido, à fastoso .

Ogni cosa soffrisci, e credi, è speri, Non pensial mal, di verità sei pieno. In ricchez (e, in honor non poni affetto O dolce Carità, che mai vien meno ... Deh co'l suo fuoco i bassi miei pensieri Scaccia, e di te sol miriscalda il petto.

CARITA'.

ONNA vestita d'habito rosso, che nella destra mano tenga vn core ardente, & con la finistra abbracci vn fanciullo.

La Carità è habito della volontà infuso da Dio, che ci inclina ad amar lui, come nostro vltimo fine, &il prossimo come noi stessi, così

la descriuono i Sacri Theologi.

Et si dipinge co'l cuore ardente in mano,& col fanciullo in braccio per notare, che la Carità è vno effetto, puro, & ardente nell'animo'verlo Dio, & verso le creature. Il cuore si dice ardere quando ama perche mouendofi gli spiriti di qualche oggetto degno, fanno restrin gere il sangue al cuore, il quale per la calidità d'esso alterandos, si dice che arde per similitudine . Però i due Discepoli di Christo Signor Nostro dicenano, che ardena loro il cuore, mentre egli parlaua,& si è poi communemente vsurpata questa translatione da' Poeti nell'-

Il fanciullo si dipinge a conformità del det to di Christo: Quod uni ex minimis meis feci-

stis, mihi fecistis.

Il vestimento rosso, per la simiglianza che hà co'l colore del fangue, mostra che sino all'. effusione d'esso si stende la vera carità, secondo il testimonio di S. Paolo.

Carità.

( NA Carità viddi al Sig. Isidoro Ruberti Auditor del Cardinal Saluiati, genti-Thuomo di molta bontà, & di varia eruditione ornato, & però affai caro al fuo Signore. Er ... questa Carità rappresentata da vn'arbore d'Oliua, alquale cominciana a secar alcuni rami, è dal tronco d'essa vsciua vn liquore, che daua nodrimento ad alcune herbe, & alboretti pante de quali vsciuano dalle radici dell'arbor gran de, è parte d'essi più di lontano. Credo vogli fignificare, che la Carità, & colui, che la vuol vsare deue toglier del nodrimento a se per com patirlo ad altri, è prima a più prossimi, e poi a più lontani. Quell'herbette credo fignifichimo alcuni ainti, che da a maritar Citelle secon do intendo, & gl'alboretti certo sono alcuni Giouani, che a sue spese viene qui in Roma a studio, tra quali sono Lodouico, & Marc'Anto nio Ruberti, vno Nipote del Sig. Gio. Matteo Ruberti, che fù secretario di Paolo IV.e poi di Pio V.l'altro Nipote del Sig. Francesco Ruber ti, che fù secretario di Sisto V. mentre erano Cardinali, i quali restati poco commodisono dal detto Sig. Isidoro, in tutto nodriti. Et perche sopra l'arbore vi è vn motto, che dice Moriens reuiuiscit, par che anco voglia dire, che mentre egli inuecchia, & và alla fine nodrendo quelli giouani in essi rinasca.

CAREZZE AMATORIE.

Na bella, e gratiofa giouanetta, vestita... d'habito di color vago, ricamato di varij, & leggiadretti intrecciamenti, coronata... d'vna ghirlanda d'hellera, & che con ambi le mani tenghi con bellissima gratia due colombi vn maschio, & l'altra semina, che con lasciuia mostrino di basciarsi .

Estendo le carezze amatorie figliuole della giouentu, & della bellezza, perciò giouane, & bella rappresentiamo il suggetto di questa

Il vestimento di color vago, ricamato di varij,& leggiadretti intrecciamenti, significa gli scherzi, i varij, & diuersi incitamenti da i quali ne gli amanti nasce il desiderio della congiuntione amorofa....

La ghirlanda d'hellera è vero fignificato amorolo, percioche detta pianta, come dicono diuersi Poeti, abbraccia & stringe ouunque ella si accosta, onde sopra di ciò con i seguenti

versi così dice Catullo,

Mentem amore reuinciens, vt tenax Hellera hac, et illac arborem implicat errans

Tiene

Tiene con ambe le mani li due colombi, come di sopra habbiamo detto, percioche gli Egittij per la figura di questi animali significauano le carezze amatorie, essendo che elle no vengono alla copula venerea trà di loro, prima, che insieme non sieno basciate, & perchele colombe trà loro vsano allettamenti de i baci molti, li Autori Greci hanno affermato essere a Venere dedicate, essendo, che spontanea mente si eccitano fra di loro all'atto venereo.

Molto più sopra di ciò si potrebbe dire, ma per essere sì delle eolombe, com'anco dell'hellera appresso tanti Autori di consideratione. & altri di bello ingegno, cosa notase manise. stall'uno per i baci, & l'altro per gli abbracciamenti, (il che tutto conuiene alle carezze ama torie) non solo mi estenderò più oltre per autrorità, nè per dichiaratione, che conuenghi a detta figura, mà anco per non trattenere l'animo dei lettore in cose lasciue, & pericolose.

# C A S T I T A'.







ONNA bella, d'honesta faccia, nella destra mano terrà vna sserza alzata in at to di battersi, & vn Cupido con gli occhi bendati gli stia sotto a i piedi, sarà vestita di lungo, come vna Vergine Vestale, & cinta nel me zo d'vna fascia come hoggi in Roma vsano le vedoue, sopra la quale vi sia scritto il detto di San Paolo: Cassigo corpus meum.

CASTITA'.

DONNA vestita di bianco s'appoggi ad
vna colonna, sopra la quale vi sara vn
criuello pieno d'acqua, in vna mano tiene vn

ramo di cinnamomo, nell'altra vn vaso pieno d'anella, sotto alli piedi vn serpente morto, & per terra vi faranno danari, e gioi

Vestesi questa donna di bianco per rappresentare sentare la purità dell'animo, che mantiene questa virtù, & s'appoggia alla colonna, perche non è finto, & apparente, mà durabile, & vero.

Il criuello sopra detta colonna per lo gran caso, che successe alla Vergine Vestale è in-

ditio, ò simbolo di Castità.

Il cinnamomo odorifero, e pretiofo dimofira, che non è cofa della Castità più pretiosa, & soane, & nascendo quest'albero nelle rupi, & nelle spine, mostra, che fra le spine della mortificatione di noi stessi nasce la Castità, & particolarmente la verginale.

L'anella sono inditio della Castità Matri-

moniale.

Il serpente è la concupiscenza, che continua mente ci dimota per mezo d'amore.

Le monote che fi riana forra al nia di di

Le moncte, che si tiene sotto a' piedi danno segno, che il suggir l'auaritia è conueniente mezo per conseruar la Castità.

### Castità Matrimoniale.

La ruta hà proprietà di raffrenare la libidine, per l'acutezza del fuo odore, ilquale effendo composto di parti sottili per la sua calidità risolue la ventosità, e spegne le siamme di Venere, come dice il Matriolo nel 3-lib de' Com-

menti sopra Dioscoride.

Tiene il ramo d'Alloro, perche quest'albero hà grandissima simiglianza con la Castità, douendo essa esser perpetua, come è perpetuo il verde del Lauro, & stridere, & fare resistenza alle siamme d'amore, come stridono, & resisto no le sue foglie, & i suoi rami gettati sopra il suoco. Però Ouidio nel 1. delle Metamorsos singe, che Dasne donna casta si trassormasso in Lauro.

La Tortora c'infegna col proprio essempio a non contaminare giàmai l'honore, & la fede del Matrimonio conversando solamente sempre con quella, che da principio s'elesse per

compagna.

Si può ancora dipignere l'Armellino per la

Castità.

Onna, che habbia velato il vilo, vestica..., di bianco, stia in atto di caminare, con la destra mano tenga vno scetto, & con la sinistra due Tortore.

La Castità, come afferma S. Tomaso in 2.2. quest. 151. artic. 1. è nome di virtù, detta dallacastigatione della carne; ò concupiscenza, che rende l'huomo in tutto puro, & senza alcuna...

macchia carnale.

Gli si s'al viso velato per esser proprio del casto raffrenar gli occhi perci oche, come narra S. Gregorio ne i Morali si deuono reprimere gli occhi come rattori alla colpa...

Il vestimento bianco denota, che la Castità deue esser pura, & netta da ogni macchia, co-

me dice Tibullo net i.lib. Epist. 1.

Casta placent superis, pura cum veste, venite Et manibus puris sumite fontis aquam.

Lo stare in atto di caminare dimostra, che non bisogna stare in orio causa, & origine d'ogni male, & però ben disse Ouid-de remedio amoris.

Otia si tollas, periere cupidinis arcus.

Le tortori sono, come riferisce Pierio Valeriano nel lib 22 de gli suoi Geroglifichi, il sim bolo della Castità, perciòche la Tortora perdu to che hà la compagnia, non si congiunge mai

più.

Lo scetro significa il dominio, che ha sopra di se il casto, perciòche se bene la carne è principalmente nemica dello spirito, nondimene quando egli vuole non può esser mai abbattuto, ne vinto da quella, & se bene e scritto. Continua pugna, rara victoria, nondimeno è detto di sopra, quando l'huomo ha saldo proponimento, in contrario non può esser superato in alcun modo, & prima si deue mettere in essecutione quel verso d'Ouidio nel terzo libro delle Metamorsos, quando dice.

Ante, ait, moriar, quam sit tibi copia nostri.
Che miseramente traboccare nel vitio delle

carnali concupiscenze.

98

# Della nouissima Iconologia

C A S T I G O.







DIPINGEREMO peril castigo vn'huomo in atto seroce, & seuero, che tenghi con la destra mano vna scure, ò accettache dir vogliamo, in maniera che mostri di voler con esta seuerissimamente dare vn sol colpo, & a canto vi sia vn Leone in atto di sbranare vn'orsa.

Non solamente appresso de Romani, mà an cora appresso alcuni popoli della Grecia, la sofcure su geroglisico di seuerissimo castigo, si come si può vedere nelle medaglie del popolo di Tenedo, del qual tratta Polluce, perche il Rè di Tenedo haueua fatta quella legge, che chì susse si trouato in adulterio, così maschio, come semina, susse decapitato con la scu re, & non hauendo egli perdonato al proprio sigliuolo, vosse ancor che ne susse susse moria come si vede nelle Medaglie di Tenedo,

che da vna banda vi è la scure, & da l'altradue teste.

Che il Leone nella guisa sopradetta signisichì il Castigo, ne seruiremo di quello che cita Eliano, scritto da Eudomio, cioè, che vn Leone, vn'Orsa, & vn Cane nutriti, & alleuati da vn certo maestro ad'vna medesima vita, vissero lungo tempo inseme pacificamente, senza offendersi punto l'vn l'altro, come sussero stati domestici, & animali d'vna stessa specie, mà l'Orsa mossa da vn certo impeto, stranato il cane, col quale haueua comune la stranza, & il vitto; il Leone comosso per la scelleratezza d'hauer rotte le leggi del viuere sotto ad vn medesimo tetto, corse addosso all'Orsa, & sbranatola parimente le sece per lo Cane pagare la meritata pena.

### C'ECITA' DELLA MENTE.

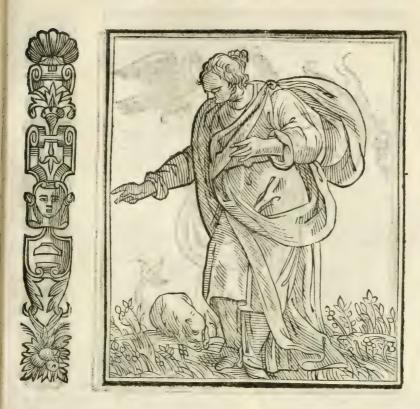



DONNA vestita di verde, stia in prato pieno di varij fiori, col capo chino, & con vna talpa appresso.

Cecità fi dice la privatione della luce de gl'occhi, & per fimilitudine, overo per analogia, fi domanda ancora l'offuscatione della mente, però l'vna fi dimostra con la talpa per antico costume de gl'Egittij, come raccoura Oro Apolline: l'altra con la testa china verso li caduchi fiori della terra, che sono le delitico mondane, che allettano l'anima, e la tengono occupata senza profitto, perche quanto di bene

Il mondo lufinghiero ci promette, tutto è vn poco di terra non pur fotto falsa speranza da breue piacere ricoperta, mà con grandissimi pericoli di tutta la nostra vita, come ben dice Lucretio lib, 2. de natura retum.

O miseras hominum mentes, & pectora caca. Qualibus in tenebris vita quantisás periclis.

Degitur hoc aui quodeunque est Et Ouidio nel lib.6. delle Metamorfosi.

Proh superi quantum mortalia pestora caca Nostis habeni

E



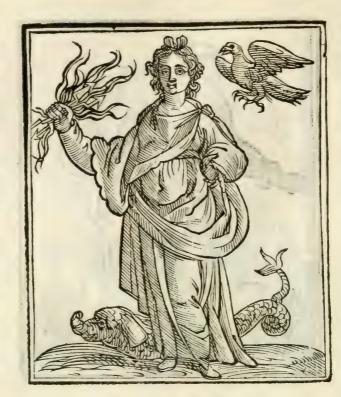



ONNA che nella destra mano tiene tenga in mano il Sole. vn folgore, come narra Pierio Valeriano nel lib.43. de suoi Geroglisichi, a canto hanerà vn Delfino, e per l'aria vn Sparniero ancor'egli posto dal sopradetto Pierio nel lib 22. per la Celerità, ciascuno di questi è velocissimo nel suo motto dalla cognitione del quale in esla si sà facilmente, che cosa sia Celerità.

CHIAREZZA.

N A giouane ignuda, circoudata di molto splendore da tutte le bande, & che

Chiaro si dice quello, che si può ben vedere per mezo della luce, che l'illumina, & fà l.... chiarezza, la quale dimandaremo quella fama, che l'huomo, ò con la nobiltà, ò con la vir tù s'acquista, come dimostra Pierio Valeria no nel lib.44. & S. Ambrogio chiama charislimi quelli, i quali son stati al mondo illustrati di santità & di dottrina, si dice ancora Chiarezza vna delle quattro doti de' Beati in Cielo, & in ciascuno di questi significati.

Si dipinge giouane, perche nel fiorire de' suoi meriti, ciascuno si dice essere chiaro per la similitudine del Sole, che fà visibile il tutto.

### AREZZZ







CIELO.

N Giouane d'aspetto nobilissimo, vestito d'habito Imperiale di color turchino tutto stellato col manto detto paludamento, & con lo scettro nella destra mano, & nella finistra tenga vn vaso nel quale sia vna siamma. di fuoco, & in mezo di essa vn cuore, che non si consumi, su la poppa dritta vi sia figurato il Sole, su la sinistra la Luna, sia cinto con la Zona del Zodiaco, nella quale si scorgano li fuoi dodici segni, porti in capo vna ricca corona piena di varie gemme, & nelli piedi li coturni d'oro .

Il Cielo da Bartolomeo Anglico lib. 8.cap. 2. è distinto in sette parti, Aereo, Eterco, Olimpo, Igneo, Firmamento, Aqueo, & Empireo, mà a noi non accade ripetere ciò che egli hà detto, di che rimetto al Lettore, & parimete cir ca il numero de Cieli, a Plutarco al Pererio nel la Genesi, al Clauio sopra la sfera del Sacro bosco, alla Sintassi dell'arte mirabile, alla Mar garita Filolofica, & ad altri autori: a noi basti

dire, che il Cielo è tutto l'ambito, & circuito ch'è dalla terra, per fino al Gielo Empireo oue risiedono l'anime beate. Herodio Poet. Greco nella sua Theogonia lo sà figliuolo del la terra in questo modo.

Tellus vero primum siquidem genuit parem sibi Cœlum Stellis ornatum, vt ip fam totam obtegat, Vtq; esset beatis dis sedis tuta semper. cioè.

Primieramente ingenerò la Terra

Il Ciel di Stelle ornato Accio la copra tutta, Et perche sia delle beate menti Sempre sicura fede,

Et per tal cagione gli habbiamo fatto il man to stellato turchino per esser colore ceruleo così detto dal Ciclo, & quando volemo dire vn Ciel chiaro & sereno, diciamo vn Ciel turchino. Regale poi, & con lo Scettro in mano, per dinotare il dominio, che hà nelle cose inferiori, si come vuol Arist nel 1. lib. delle Meteore, testo 2 anzi Apollodoro fà che il primo che habbia ottenuto il dominio di tutto il mo

E L







do, sia stato Vrano da noi chiamato Cielo. Ο υρανος πρώτος τον παντος έδυνα σευσε κόσper, idest Coelus primus Orbis universi imperio

prafuit.

Si dipinge giouane per mostrare che se bene hà hauuto principio, nell'istesso termine si ritroua, & per lunghezza di tempo non haurà fine per essere incorruttibile, come dice Arift. libr. I. Cœli testo 20. onde è che gli Egittij per dinotare la perpetuità del Cielo, che mai s'innecchia dipingenano vn core in mezo le fiamme, si come habbiamo da Plutarco in Iside,& Ofiride con tali parole. Cœlum, quia ob perpetuitatem nunquam senescat, corde picto significant, cui focus ardens subiectus sit. Et però gli habbiamo posto nella sinistra mano il sudetto vaso con il core in mezo della fiamma, & perche in tutto il corpo celeste non vedemo lumi più belli, che il Sole, & la Luna, ponemo nella più nobil parte del suo petto sopra la poppa drittail Sole, come principe de pianeti, dal qua le riceue il suo splendore la Luna posta sopra

la poppa finistra, tanto più che queste due imagini del Sole, & della Luna gl'Egittij fignificauano il Cielo; lo cingemo con la Zona del Zodiaco per esfere principale cingolo celeste, Gli si pone vna ricca corona in testa di varie gemme per mostrare, che da lui si produ cano quà giù in varij modi molti, & diuersi pretion doni di natura. Si rappresenta, che porti li coturni d'oro, metallo sopra tutti incor rutibile per confermatione dell'incorruttibilità fua.s.

CLEMENZA.

ONNA sedendo sopra vn Leone, nella finistra mano tiene vn'hasta, è nella destra vna saetta, laquale mostri di non lanciarla: mà di gittarla via, così è scolpita in vn Medaglia di Seuero Imperadore con queste lettere. INDVLGENTIA AVG. IN CAR-THAG.

Il Leone è simbolo della clemenza, perche come raceontano i Naturali se egli per forza supera, & gitta a terra vn'huomo, se non sia

ferito

ferito da lui non lo lacera ne l'offende se non

con leggerissima scolla.

La saetta nel modo che dicemmo è segno di Clemenza, non operandosi in pregiuditio di quelli, che sono degni di castigo; onde sopradi ciò Seneca nel libro de Clementia così dice. Clementia est lenitas superioris aduersus inferiorem in constituendis pænis.

Clemen Z.

Donna che calchi vn monte d'armi, & co la destra mano porga vn ramo d'Oliuo, appoggiandos con il braccio sinistro ad vn tro co del medesimo albero, dalquale pendano i sa sci consolari.

La Clemenza non è altro, che vn'astinenza da correggere i rei col debito castigo, & estendo vn temperamento della seuerità, viene a co porre vna persetta maniera di giustitia, & a quelli che gouernano, è molto necessaria.

Appoggiarsi al tronco dell'Oliuo, per moftrare, che non è altro la Clemenza, che inclinatione dell'animo alla misericordia.

Porge il ramo della medefima pianta per dar fegno di pace, e l'armi gittate per terra co' falci confolari sospeti, nota il non volere contra i colpeuoli esfercitar la forza secondo che si potrebbe, per rigor di giustitia, però si dice, che propriamente è Clemenza l'Indulgenza di Dio a nostri peccati, però il Vida Poeta religioso in cambio'di Mercurio, singe che Gioue della Clemenza si serua nell'ambasciaria, nel lib. si della Christiade. E seneca in Ottauia ben'esprime quanto s'è detto di sopra della Clemenza, così dicendo.

Pulchrum est eminere inter illustres viros
Consulere Patria, parce afflictis, fera—
Cade abstinere, tempus atá, ira dare,
Orbi quietem, Saculo pacem suo.
Hac summa virtus, petitur hac Cælum via;
Sic ille Patria primus Augustus parens
Complexus astra est, colitur, és templis Deus.
Clemenza—.

Donna che con la finistra mano tenga vn processo, & con la destra lo cassi con vna penna, & sotto a i piedi vi saranno alcuni libri.

Clemenza, e Moderatione nella Medaglia di Vitellio .

Donna a sedere, con vn ramo di Lauro in mano, & con l'altra tiene vn bastone, vn poco lontano.

La Clemenza è vna virtu d'animo, che muo ne l'huomo a compatione, & lo fa facile a per donare, & pronto a fouuenire.

Si dipinge che sieda per significare mansue

tudine, e quiete.

Il Bastone mostra, che può, & non vuole vsa re il rigore, però ben si può dire alludendosi al presente Pontificato.

Cedan mille Seueriad un Clemente .

Et potrebbesi anco dire quel che dice Onidio nel lib. 3. de Ponto.

Principe nec nostro Deus est moderatior vllus Institua vires temperat ille suas.

Il ramo del Lauro mostra, che con esso si pu rificauauo quelli c'haucano offesi gli Dij.

COGNITIONE.

ONNA che stando a sedere tenghi vna torcia accesa, & appresso haurà vn libro aperto, che con il dito indice della destra mano l'accenni.

La torcia accesa, significa, che come a i noftri occhi corporali, sa bisogno della luce per
vedere, così all'occhio nostro interno, che è l'intelletto per riceuere la cognitione delle spetie intelligibili, sa mestiero nell'istrumento estrinseco de' sensi, & particolarmente di quello del vedere, che dimostrasi col lume dellatorcia, perciòche come dice Arist. Nibil est in
intellettu, quod prius non suerit in sensu, ciò
mostrando ancora il libro aperto, perche, ò per
vederlo, ò per vdirlo leggere si sa in noi l...
cognitione delle cose.

Cognitione delle cose.

Donna, che nella destra mano tiene vna verga, ouero vn Scettro, & nella finistra vn libro, da che si comprende, che la cognition delle cose s'acquista per mezo dell'attenta let-

C O M B A T T I M E N T O Della Ragione con l'Appetito.

tione de libri, ilche è vn dominio dell'anima.

A statua, ò figura d'Hercole, che vecide. Anteo, si vede in molte medaglie antiche l'esplicatione del quale dicesi, che Hercole è vna similitudine, & vn ritratto dell'anima di ragione partecipe, & dello spirito humano, & Anteo del corpo, il petto d'Hercole è la sededella sapienza, & della prudenza, lequali hannovna perpetua guerra con l'appetito & con la volontà, imperò che l'appetito sempre contradice, e repugna alla ragione, ne può la ragio ne essere superiore, & vincitrice, se non leua il

COGNITIONE







corpo così in alto & lontano dallo siguardo del le cosè terrene, che i piedi, cioè gli affetti non prendano più dalla terra fomento alcuno, anzi tutte le cupidità, & gli affetti che della terra son figliuoli, al tutto vecida...

COMEDIA.

ONNA in habito di Cingara: mà il suo vestimento sarà di varij colori, nella so destra mano terrà vna cornetto da sonar di musica, nella sinistra vna maschera, & ne' piedi i socchi. La diuersità de' colori, nota le varie, & diuerse attioni, che s'esprimono in questa sorte di poesia, laquale diletta all'occhio dell'intelletto, non meno che la varietà de' colori di letti all'occhio corporeo, per esprimere gl'accidenti dell' Humana Vita, virtu, vitij, & conditioni mondane, in ogni stato, & qualità di genti, suo che nel stato reale: Et questo si mostra con li socchi, i quali furono da gli Antichi adoperati in recitar Comedie, per mostrare la

mediocrità dello stile, & delle persone, che s'introducono a negotiare.

La Comedia ha propositioni facili, & attioni dissicili, & però si dipinge in habito di cingara, per esser questa sorte di gente larghissima in promettere altrui beni di sortuna, li qua li difficilmente, per la pouestà propria possano communicare.

Il cornetto, & la maschera s'adoprauano nel le Comedie de gl'Antichi, & notano l'vno l'armonia, & l'altro l'imitation.

I focchi fono calciamenti comici, come habbiamo detto.

#### Comedia.

Onna d'età matura, d'aspetto nobile, in mano terrà la Tibia, in piedi i socchi, nell'acconciatura della testa vi saranno molti trauolgimenti, & con grande intrigo di nodi, con questo motto: Describo mores hominum.

COM-

# COMMERTIO DELLA VITA HVMANA.







H VOMO che con il dito indice della deftra mano accenni ad'vna macine dop pia, che gli stà a canto; con la sinistra mano ten ghi vna Cicogna, & alli piedi vn Ceruo.

Si dipinge in questa guisa, perche la macina hà simbolo delle attioni, & Commertij della. Humana Vita, posciache le macine sono sempre due, & vna hà bisogno dell'altra, & sole mai non possono fare l'opera di macinare, così anco vn'huomo per se stesso non può ogni cofa, & però le amicirie nostre si chiamano neces situdini, perche ad ogn'vno è necessario hauere qualche amico con il quale possa conferire i suoi dissegni, & con scambieuoli benefici j l'yn l'altro folleuarsi, & aiutarsi, come fanno le Cicogne, le quali perche sono di collo alto, a longo andare fi straccano nel volare, nè postono sostenere la testa, si che vna appoggia il col lo dietro l'altra, & la guida quando è stracca passa dictro l'vitima a cui essa s'appoggia, cosi dice Plinio lib. 10. cap. 22. & Ilidoro riferisce vn simile costume de Cerui, li quali per il

peso delle corna in breue tempo si straccano, nè possono reggere la testa quando nuotano per mare, ò per qualche gran fiume, & però vno appoggia il capo fopra la groppa dell'altro, & il primo quando è stracco passa a dietio, sì che in tal maniera questi animali si danno l'vn l'altro ainto. Così anco gli huomini sono astretti trà loro a valersi dell'opra, & ainto vicendeuole, perilche molto rettamente è stato detto quel Pronerbio tolto da Greci, vna mano laua l'altra, Manus manum lauat, Ge digitus digitum, Homo hominem seruat, ciuitas ciuitatem. Vn'huomo conferua l'altro, & vna Città l'altra Città, & questo si fa non con altro mezo, che col commertio, & però Arist. trà le cinque cose per le quali si fa consiglio, mette nel quarto luogo, De ijs qua importantur, en ex portantur, cioù di quelle cose, che si portano dentro,& fuora della Città nelle quali due attioni confiste il Commertio, perche faremo, portare dentro la nostra Città di quelle cose che noi ne siamo priui, & che n'habbiamo bi-

logno

fogno fuora, poi faremo portare cose dellequali n'abbondiamo in Città, che n'hà bisogno:perche il Gran Maestro di questo mondo molto saggiamente hà fatto, che non hà dato ogni cosa ad vu luogo imperò che hà voluto che tutta questa vinuersità si corrisponda con proportione, che habbia bisogno dell'opra del l'altro, & per tal bisogno vua natione habbia occasione di trattare, & accompagnarsi con l'altra, onde n'è deriuata la permutatione del vendere, & del comprare, & s'è fatto trà tutti il Commertio della Vita Humana.

ON NA ridente, vecchia, mà con volto grinzo, & spiaceuole, hauerà il capo canuto, è scarmigliato, le vesti stracciate, & sappezzate, & di più colori variate, con la man destra, terrà alcune saette, ouero vna sferza, auanti a lei vi sarà vna simia, che li porge vna cestella coperta, la quale scoprendo da vn can to la detta donna, con la finistra mano faccia mostra di diuersi brutti, & venenosi animali,

cioè, vipere, aspidi, rospis & simili.

Si dice, della Comedia Vecchia a distintione della nuoua, laquale fucceste a lei in assai co se differente, percioche li Poeti nelle scuole della Vecchia Comedia dilettauano il popolo sappresso del quale all'hora era la somma del gouerno) col dire, & raccontare cofe facete, ne dell'ingiustitia de i Giudici dell'auaritia, & corruttela de' Pretori, de' cattiui costumi,& disgratie de i Cittadini, & simili altre cose, la qual licenza poi riformando, & le sciocchezze del riso, & buffonerie, a fatto togliendo la Co. media nuoua / richiedendo così altra fortuna di stato, e di gouerno, & altra ingegnosa, & sauia inuétione de gl'huomini) s'astrinse a certe leggi, & honestà più ciuili, per le quali il suggerto, la locurione, & ancora la dispositione di essa è fatta molto dinersa da quello che soleua ellere della sopradetta Comedia vecchia, ceme può il Lettore vedere a pieno le differen ze, trà l'vna, e l'altra nella Poetica dello Scaligero, nel primo libro detto l'Historia al cap. 7. L'officio dunque della vecchia Comedia. essendo di titare li vitij, & attioni de gl'huomini in riso, & sciocchezza; perciò si è fatta. la detta figura di tal viso, & forma, che se andrà di mano in mano dichiarando.

Le vesti stracciate, & rappezzate, così per il foggetto che haueua alle mani, come per le persone che faceuano così fatta rappresentatione, non v'interuenendo, come nella Tragedia persone Regali, nè come nella Comedia togata, ò pretestata de' Romani Cittadini di conto.

Per li varij colori del suo vestimento si dimostra la diuersita, & incostanza di più cose, che poneua insieme in vna compositione, & an co il vario stile, meschiando insieme diuersi

generi di cose.

La simia che li porge la cestella, mostra la fozza imitatione per mezo della quale faccua palesi li vitij, & le bruttezze altrui, che si dimo strano, per li sozzi, & venenosi animali, che ella con riso, & sciochezza scuopre al popolo, di che vn essempio si può vedere nel Gurguglione di Plauto.

Tum isti Graci palliati, capite operto qui am-

bulan

Qui incedunt suffarcinati, cum libris, cum

Sportulis

Constăt, conferunt, sermones inter se se drapeta Obstant, obsistant, incedunt cum suis sententiis Quos semper bibêtes videas esse in Thermopolio Vbi quid surripuere, operto capitulo; calidum bibant

Tristes, atq; ebrioli incedunt.

ridicolofe, acute, mordaci, in biasmo, & irrisone dell'ingiustitia de i Giudici dell'auaritia,
& corruttela de' Pretori, de' cattiui costumi, &
disgratie de i Cittadini, & simili altre cose, la
qual licenza poi riformando, & le sciocchezze
del riso, & bussonerie, a fatto togliendo la Comedia nuoua (richiedendo così altra fortuna

Successit vetus bic comadia, non sine multa Laude sed in vitium libertas excidit, & vim Dignam lege regi, lex est accepta, chorusque Turpiser obticuit sublato iure nocendi.

Et il detto Horatio ancora nel lib. 1, de' fermoni, nella Satira quarta, così parlò delli Scrit

tori della Comedia.

Eupolis, atque Cratinus, Aristophanes á, Poeta Arq; aly, quorum Comadia prifca virorum est Si quis erat dignus describi, quod malus, aut sur

Quod mœchus foret, aut sicarius, ant alioquin Famosus multa cum libertate notabant.

### COMPASSIONE.

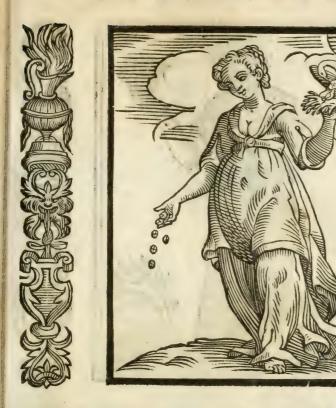



po N'N A che con la finistra mano tenghi vn nido dentro del quale vi sia vn Auoltore, che pizzicadosi le coscie stia in atto di dare a suggere il proprio sangue a i suoi sigliuolini, quali saranno anch'essi nel nido in atto di prendere il sangue, e con la destra mano stesa porga in atto di compassione qualche cosa per souuenimento a sil'altrui bisogni. Si dipinge con l'Auoltore nella guisa, che habbia mo detto, perciòche gli Egitti per lo Auoltore, quando col becco si rompe le coscie, rappre sentauano la compassione, perche egli in quei cento e venti giorni, che dimora nell'alleuare i sigliuoli, non mai troppo lontano vola alla.

preda attento a quel solo pensiero di non lascia re i figliuoli, & solamente piglia quelle eose, che da presso gli si mostrano, & se nulla altro gli occorre, ò souviene d'apparecchiare in cibo a i figliuoll, egli col becco pizzicandosi le coscie caua il sangue, & quello dà a suggere, alli figliuolini, tanto è l'amore col quale hà cura, che per mancamento di cibo non gli manchino, Il porgere con la destra mano in atto pietoso qualche dono, dimostra con tale affetto il vero segno dell'huomo compassione uole, il quale per carità soccorre con prontezza i poueri bisognosi con la propria facoltà.

### COMPVNTIONE.







ONNA vestita di cilicio, addolorata, con la bocca aperta in atto di parlare, con gl'occhi riuolti al Cielo, che versino copiose lagrime con vna corona di pungenti spine in capo, tenendo con la sinistra mano vn cuore parimente coronato di spine, terrà la destra mano alta, & il dito indice dritto verso il Cielo.

Si fà vessita di cilicio. & lagrimeuole, perche dice S. Gio. Grisostomo, nel suo libro de compunct. cord. Sola compunctio facit horrere purpuram, desiderare cilicium: amare lachrimas, fugere risum, est enim mater stetus.

Se li fanno due corone di spine, perche per la spina nel Salmo 31 in quel versetto, che dice: Dum configitur spina, vien denotata la colpa contratta dal peccato laquale del continuo morde, & punge la conscienza significata per la corona, che tiene in capo, & non bastando questa compuntione, come infruttuosa, nascen

do per l'ordinario dal timore della pena, & conoscimento del male. Però se gli aggiungola corona delle spine al cuore, denotando per
quest'altra la vera compuntione del cuoro,
che nasce da quello immenso dolore, & conoscimento d'hauer offeso Iddio sommo bene &
persa la gratia sua, & perche la persetta compuntione deue hauere quattro condittoni, cio è
che habbia quel sommo dolore già detto, però
si sa addolorata, e lagrimeuolo.

Secondo, che habbia fermo proposito di non commettere riù peccato, che si dimostra per l'indice alzato dalla mano destra.....

Terzo, che similmente habbia saldo proponimento di confessariene, ilche vien significa to per la bocca apert......

Vltimo, c'habbia a fodisfare, come parimen te fi promette per la destra alta, è pronta in operare bene, conforme alla sua buona, è santa, resolutione.

# COMPLESSIONI.

COLLERICO PER IL FVOCO.



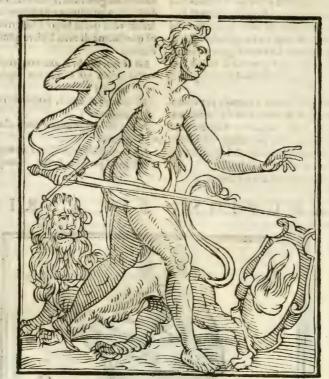



V N giouane magro di color gialliccio, & con sguardo fiero, che essendo quasi nudo tenghi con la destra mano vna spada nuda, stando con prontezza di voler combattere...

Da vin lato (cioè per terra ) farà vno scudo in mezo del quale sia dipinta vna gran siamma di sioco, & dall'altro lato vn seroce

Leone.

Dipingesi magro, perche (come dice Galeno nel 4. de gli Afforismi nel Commento 6.) in esso predomina molto il calore, ilqual essen do cagione della siccità si rappresenta con la la fiamma nello scudo.

Il color gialliccio, fignifica, che il predominio dell'humore del corpo spesso si viene a manifestare nel color della pelle; d'onde nafce, che per il color bianco si dimostra la flemma, per il pallido, ouero si auo la collera, per il rubicondo misto con bianco la complessione, sanguigna, & per il fosco la malinconia, secon do Galeno nel 4. de santate tuenda al cap. 7. & nel 1.de gli Afforismi nel Commento 2.

Si dipinge con fiero sguardo, estendo ciò suo proprio, come ben dimostra Ouidio nel lib. 3.

de arte amandi,

Ora tument ira nigrescunt sanguine vena Lumina Gorgoneo sauius angue micant.

Et Persio nella 3. Satira.

Nunc face supposita feruescit sanguis, & ira

Scintillant ocult, &c.c.

La spada nuda, e la prontezza di voler com battere, dinota non solo il collerico esser pron to alla rista ma anco presto a tutte l'altre operationi, come ancora significa la sopradetta fiamma di suoco, essendo suo proprio di risoluere.

Si di-

Si dipinge giouane, quasi nudo, & con lo scu do per terra; perciòche guidato dall'impetuosa passione dell'animo non si prouede di riparo: mà senza giuditio, & consiglio espone ad ogni pericolo, secondó il detto di Seneca in Troade, sunoni le vitium est regere non posse impetum. Et però bene disse Auicenna nel 2.del 1. della dittione 3.al cap. 3.che quando l'opere sono fatte con maturità danno segno di vn teneramento persetto: mà quando si sauno con impeto; & con poco consiglio danno segno di molto calore.

Gli si dipinge il Leone a canto, per dimofirate la sierezza, & animosità dell'animo nascente dalla già detta cagione. Oltre di ciò metteus questo animale per essere il Collerico simile all'iracondo Leone, del quale così scrisse l'Alciato ne i suoi Emblemi.

Alcaam veteres caudam dixere Leonis

Qua stimulante iras concipit, ille graues, Lutea cum furgit bilis crudefeit, & atro Felle dolor furias excitat indomitas

Denora anco il Leone ester il collerico di natura magnanima, e liberale, anzi che passan do li rermini, diniene prodigo, come gl'infraferitti versi della Scuola Salernitana, non solo di questa: mà di tutte l'altre qualità sopradette dicono.

Est humor cholera, qui competit impetuosis Hoc genus est hominum cupiens pracellere cunstos:

Hi leuiter discunt, multum comedunt, cito crescunt;

Inde, & magnanimi sunt, largi summa petentes.

Hirsutus, fallax, irascens prodigus, audax, Astutus, gracilis, siccus, croceiq; coloris.

### SANGVIGNO PER L'ARIA.







# sipola Parte Prima.

V N giouane allegro, ridente, con vna ghir fanda di varij fiori in capo di corpo carnoso, & oltre i capelli biondi hauerà il color della faccia rubicondo misto con bianco & che sonando vn liuto dia segno con riuolgere gl'occhi al Cielo, che gli piaccia il fuoco, & il canto, da vna parte d'essa figura vi sarà vn montone, tenendo in bocca vn grappo d'vua, & dall'altra banda vi sarà vn libro di musica aperto.

Giouane, allegro, con la ghirlanda di fiori, & ridente, sti dipinge il sanguigno, perche (secondo Hippocrate) in quelli che abbondano di sangue temperato; & persetto, si generano spiriti vitali puri, & sottili, da quali nasce il riso, & l'allegrezza; onde questi sono piaccuoli, & faceti, & amano i suoni, & i canti.

L'esser di corpo carnoso, secondo Galeno nel 2-lib. del temperamento al cap. 9. & Auicenna nel lib. 1. significa, che dalla virtù assimulatina che ne i sanguigni è molto potente, nasce l'habito del corpo carnoso.

Dipingesi rubicondo misto con bianco, per che (secondo Auicenna nel 2. del 1.) questo colore denota abbondanza di fangue, e però di ce Galeno nel 2. de gli Afforismi nel commen to 2. che l'humore, che nel corpo predomina, dà il colore alla carne.

Il Montone con il grappo d'vua, fignifica di l'anguigno effer dedito a Venere, & a Bacco; per Venere s'intende la natura del Montone, effendo questo animale assai inclinato alla lusfuria, come narra Pierio Valeriano lib. 10. & per Bacco il grappo d'vua; onde Aristotele nel Problema; l'. dice, che ciò anuiene nel sauguigno, perche in esso abbonda molto seme, il qua le è cagione de gli appetiti venerei; come anco si può vedere per descrittione della Scuola Salernitana.

Natura pingues isti sunt, atá iocantes, Rumores á nouos cupiunt audire frequenter. Hos Venus, & Bacchus delectat fercula risus Et facit hos hilares, & dulcia verba loquêtes. Omnibus hi studijs habiles sunt, & magis apti Qualibet ex causa non hos facile excitatira Largus, amans, hilaris, ridens, rubeiá, coloris Cautus, carnosus, satis audax, atá, benignus,

# FLEMMATICOPER L'ACQVA.







VOMO di corpo grasso, & di color biaco che stando a sedere sia vestito di pel e di Tasso, tenendo ambe le mani in seno, & la testa china, laquale sia cinta d'vn panno negro, che gli cuopra quasi gl'occhi, & a canto vi sia vna tartaruca...

Dipingesi grasso, perche si come la siccità del cotpo procede da calidità, così la grasseza deriua da frigidità, & humidità, come dice Galeno nel secondo del temperamento al c. 6.

Si veste di pelle di tasso, perche si come que sto animale è sonnacchioso e pigro, così è il slemmatico per hauer egli pochi spiriti, & quel li oppressi da molta frigidità, che in esso predomina, onde auuiene ch'è anco poco atto a gli studij hauendo l'ingegno ottuso, & addormentato, & non habile a meditare quello che

sarebbe cagione di solleuarlo dalle cose vili se & basse, che però li si cinge il capo di panno negro.

Si rappresentacion il capo chino, perche egli è pigro, negligete tardo si nell'operationi dell'intelletto; come in tutte l'altre del corpo, simile alla tartaruga che si gli sà a lato, ilcheututto vien ottimamente espresso dalla Scuola. Salernitana ne i versi che seguono esplici.

Phlegma dabit vires modicas, latosque bre-

Phlegma facit pinguet, sanguis reddit medio-

Otia non fludio iradunt, sed corpora somno Sensus habet, tardos, motus pigritia somnus Hic somnolentus piger in sputamine, plenus Est huic sensus habet pinguis facie color albus.

### MALENCONICO PER LA TERRA.







Trom il piede destro sopra di vna figura quadrata, d'euba, tenghi conila sinistra mano vn libro aperto mostrando di studiare.

Hauerà cinta la bocca da vna benda, & con chi fa la man destra derrà vna borsa legata, & in ca celli.

po vn passero vccello solitario.

La benda che gli cuopre la bocca, fignificafilentio, che nel malinconico fuol regnare, effendo egli di natura fredda, è fecca, & fi come la calidità fà loquace, così per lo contrario la frigidità è cagione del filentio.

Il libro aperto, & l'attentione del studiare, dimostra il malinconico esser dedito alli studi, & in essi far progresso; suggendo l'altrui conuerfacione; onde Horatio nell' vitima Epi-

stola del 2. lib. dice.

Scriptorum chorus omnis amat nemus, Et fugit Vrbes.

Che però gli si dipinge il passero solitario sopra il capo, essendo vecello che habita in luo chi solitari, & non conuersa con gli altri ve-

La borsa serrata significa l'auara natura..., che suole per lo più regnare ne i malinconici, come dicono i seguenti versi della Scuola Sa-

lernitan Lo.

Restat adhuc tristis cholere substantia nigra Que reddit prauos; per tristes pauca loquentes Hi vigilant study sinec mens est dedita somno, Seruant proposită sibi nil reputant fore tutum Inuidus, or tristis cupidus dextraque tenacis Non expers frauds, timidus sutcique coloris.

### CONCORDIA MARITALE Di Pier Lcone Casella.





V N'huomo a man dritta di vna donna..., ambi vestiri di porpora, & che vna sola catena d'oro incateni il collo ad ambidue, & che la detta catena habbia per pendente vu cuo re, il quale venghi fostentato da vna mano per vno di detti huomose donne e

I

7 3

La collana nella guisa che dicemo, dimoftra, che il Matrimonio è composto di amore, d'amicitia, & beneuolenza trà l'huomo, & la donna, ordinato dalla natura, & dalle diuine. leggi, le quali vogliono, che il marito, & la moglie fiano due in vna carne, che non possino essere diuisi se non per morte.

### CONCORDIA.



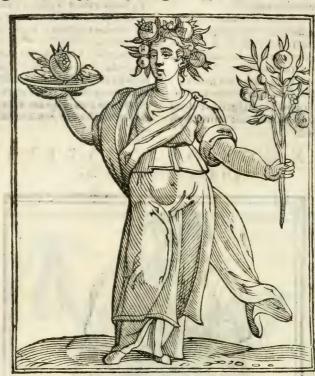



Concordia.

Onna, che nella destra mano tiene vn po mo granato, & nella sinistra vn mazzo di mortella, e si fabrica in tal maniera, secondo il detto di Pierio Valeriano, con l'auttorità di Democrito, dicendo, che la mortella, & i pomi granati s'amano tanto, che se bene le radici di dette piante sono poste alquanto lontane l'vna dall'altra, si auuicinano nondimeno, & s'intrecciano insieme.

CONCORDIA

V N A donna in piedi, che tiene due spighe di grano in vna mano, & con l'altra vna tazza piena d'vccelletti viui, ouero de cuori.

La tazza piena d'vccelletti, ouero de cuori, fignifica conformità di più persone per le qua li nè segue l'abbondanza, significata per le spi ghe di grano.

CONCORDIA.

ONNA, che tiene in mano yn fascio di

verghe strettamente legato.

La Concordia è vna vnione di volere, & no volere di molti, che viuono, & con uersano insieme-Però si rappresenta con vn fascio di ver ghe, delle quali ciascuna per se stessa è debile,

mà

mà tutte insieme sono forti, & dure, onde disse Salamone. Funiculus triplex, difficile rumpitur. Et mediante l'vnione si stabilisce maggior for za nell'operationi de gli huomini, come dimostra Salustio in bello inguttino. Concordia parue res crescunt, discordia maxima dilabuntur. Alla quale sentenza riferisce Seneca Filosofo nell'epistola 94. che M. Agrippa confessaua d'esfere molto obbligato, e che per lei s'era fatto ottimo fratello, & amico, di che veggafi più diffusamente Francesco Petrarca nell'ope re Latine lib. 3. tratt. 2. Cap. 12.

CONCORDIA MILITARE, Nella Medaglia di Nerua.

ONNA che tenghi con la destra mano vn rostro di naue, sopra del quale vi è vn'infegna militare, & in mezo d'effa, cioè in mezo all'hasta vi sono due mani giunte, come quando fi da la fede, con lettere, che dicono. CONCORDIA EXERCITYM.

Le due mani nella guifa, che dicemmo dimostrano la Concordia, l'insegna, & il rostro

gl'Esferciti.

Concordia.

Onna coronata d'Olivo, che tenga con la man destra vn fascio di frezze, legato con vna benda bianca, da vn capo d'essa, & con vna rossa dall'altra; nella mano finistra. tenga vn Cornucopia....

Si corona d'Olino, per segno di pace, effetto

della Concordia.....

Il fascio di frezze legato al modo detto, significa la moltitudine de gl'animi vniti infieme col vincolo della Carità, & della fincerità, che difficilmente si possano spezzare sommini strandosi fra se stesse il vigore, & la gagliardez za, onde poi è la concordia produttrice di frutti piaceuoli, come dall'altra banda la discordia non sà se non produrre spine, & triboli di maledicenza, & liti, che sturbano la compagnia, & l'amoreuole confortio de gl'huomini nel viuere politico, & ragioneuole.

Concordia nella Medaglia di Pupieno. Onna sedente, che nella destra hà vna... Patena, & nella finistra due corni di douitia con lettere: CONCORDIA AVGG.& S. C. Vedino Sebastiano Erizzo.

La Patena fignifica esfer cosa Santa la Concordia, allaquale si debbe rendere honore, e

facrifitio.

Li due corni di douitia, mostrano; mediante la concordia duplicata abondanza...

Concordia Militare.

Onna armata, con le mani tenga vn gran viluppo di serpi, perche è preparata per difendere se stessa con l'armi, & per nuocere altrui col veleno, che somministra l'ira.....

Concordia di pace. Onna, che tiene due corna d'abbondanza ritorte insieme, che sono l'vnione de' pensieri, e delle volontà di diuerse persone, & con l'altra mano vn vaso di fuoco, perche la Concordia nasce dall'amore scambieuole, il quale s'assomiglia al fuoco materiale, per essere effetto di calore interiore dell'anima.

Concordia de gli Antichi.

Onna, che nella destra mano tiene alcuni pomi granati, & nella finistra vn cornu copia, con vna cornacchia, laquale si vede in molte Medaglie di Faustina Augusta scolpita co'l motto: CONCORDIA, per l'eterna fedeltà, ch'vsa questo animale con la sua compagnia, però disse l'Alciato.

Cornicum mira inter se concordia vita, Mutua statégillis intemerata fides

I pomi granati presso a gl'Antichi significa uano Concordia, perche tali deuono esfere gl'animi concordi, & in tal vnione trà se stessi, come sono le granella di questi pomi, dalla quale vnione, nasce poi l'abbondanza, che è il neruo di viuere politico, & Concorde.

Concordia in superabile.

PER la Concordia insuperabile si rappresenta Gerione busante ta Gerione huomo armato, con tre vili, col capo cinto d'vna corona d'oro, sei braccia, & altre tante gambe, che tenga in vna mano destra vna lancia, con l'altra vna spada nuda, & nella terza vno scettro. Et l'altre tre mani della parte finistra, si posano sopra d'vno scudo.

Dicefi, che Gerione fù Rè di Spagna, ilqua le perche haueua tre Regni fù detto tricorpore, cioè, che haueua tre corpi; fù ammazzato da Hercole, altri dicano essere stati tre fratelli, così concordi, che erano giudicati vn solo.

#### CONFERMATIONE.

Come dipinta nel Palazio di N. S. a Monte canallo.

ONNA con due chiaui nella destra mano, & tien con la finistra vna piramide, nella quale è scritto: Super hanc petram.

# CONFERMATIONE DELL'AMICITIA.







V NA giouane, che sia coronata d'una ghir landa di varij fiori, sarà vestita d'habito vage, & di color verde, terrà con la destra so mano una Tazza di cristallo piena di rubicon do vino, la quale porgerà con sembiante alle-

gro, & in atto gratiofo, & bello.

Si dipinge gibuane, con la ghirlanda di fiori, & con l'habito di color verde per segno di allegrezza, che così conviene che fieno, & mo strino quelli, i quali si vinscano, & confermano nell'amicitia. Si rapprefenta, che porghi la Tazza piena di vino percioche le Tazze, ò calici, che scambleuolmente si porgono ne i conuiti, & in quelli inuiti che si fanno al bere, è costume così de nostri rempi, com'anco è vsan za antica, nel qual atto fi vengono ad vnire gli spiriti de gli amici, & a confermarfi le amicirie, & per segno dicio Achille nella no- .. Salua Achilles, na Iliade d'Homero ordina a Patroclo intimo suo amico, che pigli il più gran bicchiere, che habbia, & che dia bere ad Vliffe, & ad'altri . ; Greci, del vino più gagliardo non peraltro, se

non per dar ad intendere, che esso li tengua per

Vlterius duxit Nobilis Achilles Sedereque fecit in sedilibus, tapeubusque purtureis.

Statim autem Patroclum, allocatus est propeexistentem

Maiorem iam craterem Menocij fili statuito Meraciusque fundito; poculum autem para unicuique

Hi enim cariffimi viri mea funt in domo. . !

Più a basso poi Aiace accenna ad Vlisse, che faccia un brindisi ad Achillo & Vlisse gluso fa in tal modo,

Innuit Aiax Phænici : intellexit autem nobilis Vlysses

Implense; vino poculum, propinanie Achillo Salua Achilles

& quello, che seguita de quali brindiss, n'è pie no Homero, a passo, a passo, segno d'vnione, & Confermatione d'amicuta.

CON-

### CONFESSIONE SACRAMENTALE.







Donna nuda; mà che con bella gratia.

fia circondata da vn candido, & fortilifimo velo, il quale con bei giri copri le parti fecrete; Hauerà a gli homeri l'ali, Terrà l..., bocca aperta mostrando di manifestare i suoi peccati, Starà inginocchione sopra d'vna base d'vna colonna, in luogo remoto, & fegreto, col capo scoperto da qual si voglia ornamento, Haurà cinta la fronte da vna benda di color rosso, che versi gl'occhi copia di lagrime, & che con il pugno della destra mano si percuo ta il petto, & il braccio sinistro steso, & sopra..., detta base vi sia vna Colomba bianca, & per ter ra da vna parte vi sia vn Cane, & da l'altra v-n'Agnello.

San Tomaso nel 4. delle sent dist. 17.9. 3. art. 4. mette 16. conditioni, che deue hauere la buona, & perfetta Confessione li quali si contengono qui sotto scritte.

Sitsimplex, humilis Confessio, pura sidelis.

Atq; frequens, nuda, discreta, libens, verecuda, Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata, Fortis, & accusans, & sic parereparata.

Onde per dichiaratione di dette parti, dico che si dipinge nuda perciòche la Consessione hà da essere nuda, & non vestita di colori, ne di quello che cuoprono, & oscurano la grauezza de i peccati, & perciò deue essere chiara, & manisesta, & che il penitente in tal modo dica tutti i suoi peccati, & ch'egli creda, ehe il Sacerdote l'intenda con le circostanze necessarie del luogo del tempo, delle qualità, de le persone, & simili.

L'essere circondata con bella gratia dal can dido, & sotilissimo velo, denota che quest'atto di penitenza hà da essere puro, & sincero, & con retta intentione di riconciliarsi con il Signor Dio per riceuere la gratia, & la remissione de i peccati, si di colpa, come di pena.

Si fà alata per significare che non solo la Confessione ha da cifere accellerata, mà auco

H 3 denori

den ta che ella solleua altrui alla gloria

Tiene la bocca aperta con dimostratione di manifestare gl'errori comessi, essendo che il poccatore consessandos, conviene che sia inte gro, cioè che dica tutti i suoi peccati a vno istesso Consessore, & per non essere tenuto cattiuo ne dica vna parte ad'vno, & l'altra, a l'altro.

Si dipinge che stia sopra d'vna base, per segno di costanza, & di sortezza, ch'è il vincer se stessio, & rendere i proprij appetiti vbedienti alla ragione, la quale sa che il peccatore dica quello che il diauolo vorrebbe che egli per vergogna lasciasse di dirlo.

Fortitudo est firmitas animi in sustinendis Ercpellendis his, in quibus maxime est difficile firmitatem habere proper benum virtutis, dice

S. Thom. 2.2.q.23.art. 2.

Si rappresenta in luogo remoto, & secreto per mostrare che la Confessione s'hà da fare, con dire i suoi peccati secretamente, & non in publico, & che il Confessor non riueli ad altrui quello che sà per via di Confessione, mà tenghi tutto secreto.

L'hauere cinta la fronte da la benda rossa, significa che il peccatore si conosce colpeuole & che la coscienza lo rimorde, & però si arrossisce, & vergogna d'hauere comessi molti pec-

cati.

Pudor est timor iusta vituperationis, qui affe

Aus est honestissimus, dice Arist.

Il versare da gl'occhi copia di lagrime denota, che la Confessione hà da essere lagrimofa con dolore, & dispiacer grande d'hauer osfeso Iddio che perciò mostra di percuotersi il petto con la destra mano, & rendersi in colpa de i peccati comessi.

Lacrymapænitentia sunt indices, dice Quin-

to Curtio lib. 3. & Cassia, super Pfal.

Fletus cibus est animară, Corrodoratio sensum, Absolutio peccatorum, & Lucrum culparum,

Lo stare inginocchioni, & il tenere il sinistro braccio steso, è per dinotare l'atto volontario, & d'esser pronto a far volontieri la penitenza di quanto si aspetta a l'obligo che deu.

La Colomba bianca denota la sua semplicità, essendo che la sacra Scrittura dice, Estote simplicis sicut columba, & particularmente nel l'atto della Confessione, nel quale conuiene d'esser simplice, & non mescolare altri ragiomamenti impertinenti a questo Santissimo Sacramento.

Samplicitas est munditia cordisq; rectitudo si-

ne fictione.

Per terra da vna parte vi si mette il Caneper segno di sedeltà (del quale ne è simbolo questo animale come habbiamo detto in aleti luoghi) perciòche chì si Confessa Sacramentalmente conuiene essere sedele in narrare tut ti i suoi peccari con le lor circostanze, non tacendo quello che hà fatto, & non dicedo quel lo che non hà fatto.

Da l'altra parte vi si dipinge l'Agnello per essere questo animale il significato de l'humil tà, & mansuetudine, non solamente nelle prolsane lettere Egittie; mà ancora nelle Sacre de la Religione Christiana, Anco gl'Auguri gentili adoperauano l'Agnello ne loro sacristij solo per la piaceuolezza del puro, humile, & mansueto animo, del che deue essere il peniten te inginocchioni con la testa nuda da qual si voglia ornamento, auanti al Sacerdote per segno d'humiltà, riuerenza, & sommissione.

Vera humilitas est, qua se ad Culpa emenda-

tionem offert, dice S. Ber.in 1. Reg.

#### CONFIDENZA.

DONNA con i capelli sparsi, con ambedue le mani sostenti vna naue.

La Confidenza porta seco la cognitione del l'imminente pericolo, & la salda credenza di douerne scampare libero de senza queste due qualità variarebbe nome, & cangiarebbe l'esse re suo di confidenza, con la naue, che è segno di confidenza, con la naue i nauiganti ardiscono di pratticare l'onde del mare, le quali solo con la facilità del perpetuo moto, par che minaccino rouina, morte, & esterminio all'huomo, che quando passa la terra, esce suora de suoi consini. A questo proposito disse Horatio nella 3. Ode del primo libro.

Illi robur, & as triplex Circa pectus erat, qui fragilem truci Commist pelago ratem, Primus, & poi.

Quem mortis timuit gradum?

CONFYSIONE.

ONNA giouane confusamente vestita di diuersi colori, che hauendo i capelli mal composti, posi la destra mano sopra quattro elementi confusamente vniti, & la sinistra sopra la Torre di Babel co'l motto che dica.

BABI-

#### Ι D E N







BABILONIA VNDIQVE.

Giouane si dipinge, come età più atta alla confusione, non hauendo esperienza, senza la quale non può terminare, essendo trasportata da diuersi appetiti, quali nell'opere rendono

Li capelli lunghi, & corti, è mal composti denotano i molti, & varij pensieri, che confon

dano l'intelletto.

Li diuersi colori del vestimento significato le vane, & disordinate attioni confusamente operate: Et vbi multitudo, ibi confusio.

La Torre di Babel è posta, come cosa molto conosciuta persegno di Confusione: poiche nel fabricare d'essa, Iddio, si come confuse il linguaggio de i fabricatoti, con fare, che ciascuno di loro diuersamente parlasse, così anco confuse la mente loro, facendo, che l'opra rimanesse impersetta per castigo di quelle super be, & empie genti, che prouorono di fare quell'impresa contro la sua Onnipotenza, & per maggior chiarezza per rappresentare la Confusione, vi si dipinge il Chaos, in quel modo, che rappresenta Ouidio nel primo libro delle Metamorfosi, oue dice.

Vaus erat toto natura vultus in orbe Quem dixero Chaos, rudis indigestaque moles. Et l'Anguillara nella traduttion.

Pria che'l Ciel fusse, il mar, la terra, e'l fuoco Era il fuoco, la terra, il Ciel, e'l mare: Màil mar rendeua il Ciel, la terra, e'l fuoco Deforme il fuoco, il Ciel, la terra, e'l mare Che vi era, e terra, e Cielo, e mare, e fuoco Doue era e Cielo, e terra, e fuoco, e mare, La terra, e'l foco, e'l mare era nel Cielo Nel mar, nel fuoco, e nella terra il Cielo.

## CONGIVATIONE DELLE COSE HYMANE

con le Diuine.







S I dipingerà vn'huomo inginocchioni con gl'occhi riuelti al Cielo, e che humilmen te tenghi con ambe le mani vna catena d'oro pendente dal Cielo, & da vna Stella.

Non è alcun dubbio, che con il testimonio di Macrobio, & di Luciano, che la sopradetta catena non significhi vn congiungimento delle cose Humane con le Diuine, & vn certo vin colo comune con il quale Iddio quando gli piace ci tita a se, & lcua le menti nostre al Cie so, doue noi con le proprie forze, & tutto il poter nostro non potemo salire; di modo colui, che vuole significare, che la mente sua si gonerna co'l veler diuino, attamente costui potrà dipingere detta catena pendente dal Cielo, & da vna Stella, impercioche questa è quelle, o forza d'una Diuina inspiratione, & di quel suo co del quale Platone hà voluto ch'ogni huomo sia partecipe a fin che drizzi la mente al

Cteatore, & erga al Gielo, pérò conuiene che ci confirmiamo con la volontà del Sig. Dio in tutte le cose, è pregare sua Diuina Maestà, che ne faccia degni della sua fantissima gratia.

#### CONSERVATIONE. Di Pier Leone Casella.

ONNA vestita d'oro, con vna ghirlanda d'Oliuo in capo nella mano destraterrà vn sascio di miglio, & nella sinistra vn cerchio d'oro.

L'oro, & l'oliuo fignificano Conferuatione, questo, perche conferua li corpi dalla cortutione, & quello, perche difficilmente si corrompo.

Il miglio parimente conserua le Città.

Il cerchio

### CONSERVATIONE







Il cerchio, come quello, che nelle figure no hà principio, ne fine, può fignificare la duratione delle cose, che per mezo d'vna circolare trasmutatione si conservano.

CONSIDERATIONE.

DONNA che nella finistra mano tiene vn regolo, nella destra vn compasso, & hà a canto vna grue volante con vn sasso in vn piede.

Sarà detta figura vestita di color perso.

Tiene il regolo in mano, & il compasso per dimostrare, che si come sono questi instromen ti mezani per conseguire con l'opera quella drittura, che l'intelletto dell'artesice si forma, così li buoni essempi), & i faui j ammaestrameti guidano altruì per dritta via del vero sine, al quale generalmente tutti aspirano, & pochi arriuano, perche molti per torte vie quasi ciechi, si lasciano dal cieco senso alla loro mala venuta trasportare.

La grue si può adoprare in questo proposi-

to lecitamente, & per non portare altre auttorità, che possino infastidire, basti quella dell'-Alciato, che dice in lingua nostra così. Pitagora insegnò che l'huom douesse

Considerar con ogni somma curz L'opera, ch'egli fatta il giorno hauesse S'ella eccedeua il dritto, e la misura, E quella, che da far pretermetesse. Ciò fa la grue, che'l volo suo misura Onde ne piedi suol portare vn sasso Per non cessar ò gir troppo alto, o basso.

> CONSIGLIO. Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.

H VOMO vecchio vestito d'habito lungo di color rosso, haurà vna collana d'oro alla quale sia per pendente vn cuore, nella destra mano tenga vn libro chiuso con vna ciuetta sopra, nella sinistra mano tre teste attaccate ad vn collo, vna testa sarà di cane, che guarderà verso la parte diritta, verso la parte sinistra

vna

vna testa di lupo, in mezzo vna testa di Lione: sotto il piede destro tenga vna testa d'orso, &

vn Delfino.

Il buon Configlio pare siá quella rettitudine, che secondo l'vtilità risguarda ad vn certo fine, del quale la prudenza n'è vera efistimatri ce secondo Aristotele nell'Ethica.lib. 6.cap.9. Rona consultatio rectitudo ea esse videtur, que secundum vtilitatem ad quendam finem speetat, cuius prudentia vera existimatrix est. Il Configlio per quanto il medesimo Filosofo asserisce non è scienza, perche non si cerca quello che si sà, non è congierrura, perche la congiettura si fà con prestezza e senza discorso, mà il Configlio fi fà con lunghezza di tempo maturato dalla ragione. Non è opinione perche quello che si hà per opinione si hà per determinato fenza Configlio, vediamo dunque

più distintamente che cosa sia.... Il Configlio è vn discorso, & deliberatione, che si fà intorno alle cose incerte, & dubbiose, che sono da farsi, il quale con ragione, elegge, & risolue ciò che si reputa più espediente, & che sia per partorire il più virtuoso, il più vtile, & il migliore effetto. In quanto al publico, circa cinque cose spetialmente si fà Con figlio delli datij, & entrate publiche, della\_o guerra, & della pace, della guardia della prouincia, & della grascia, & vettouaglia, che si hà da portar dentro, & mandar fuori, delle leg gi, & staruti, & ciò secondo l'instruttione d'Aristotele nel primo de la Retorica. Sunt autem quinque fere numero maxima, ac pracipua eorum, que in consilijs agitari solent, Agitur enim de vectioalibus, & redditibus publicis, De bello, G pace, De custodia regionis, De is que impor-

tantur, & exportantur, & De legu constitutione. Lo figuriamo vecchio perche l'huomo vecchio dimostra Consiglio come dice S. Ambrofio in Hexameron . Senectus est in consiliis viilior, perche l'età matura è quella che partorisce la persertione del sapere, & dell'intendere per l'esperienza delle cose che ha vedute, & pratticate, non potendo nella gionentù esser per lo poco tempo maturità di giuditio, & però i giouani si deuono rimettere al Consiglio de vecchi. Il Configliero di Agamenonne Imperadore de' Greci viene da Homero in per sona di Nestore figurato vecchio di tre età nel la I. Iliade, oue lo stesso Nestore essorta i Greci giouani specialmente Agamennone & Achille tra loro adirari, ad obbedire al suo con figlio, come vecchio.

Sea audite me ambo autem iuniores estis me,

lam enim aliquando, & cum fortioribus quam

Viris consuetudinem habui, & nunquam me ipsi parui penderunt,

Neque tales vidi viros, nes videbo

Più a baslo

Et tamen mea consilia audiebant, obediebant-

que recolo.

Quare obedite, & vos: quia obedire melius. Et nella quarta Iliade si offerisce di giouare ai Caualieri Greci col Gonfiglio, non potendo con le forze, essendo le proprie forze de Giouani, sopra le quali essi molto si considano.

Atride valde quidem ego vellem, & ipse Sic esse, vt quando dinum Creuthalionem in-

Sed non simul omnia Dij dederunt hominibus. Si tunc inuenis fui, nunc rursus me senectus premit:

Veruntamen sic etiam equitibus interero, en hortabor

CONSILIO, & verbis, hoc enim munus est SENVM

Hastas autem tractabunt iuuenes, qui me Minores nati funt, confidunt que viribus:

Quindi è che Plutarco afferma, che quella Città è sicuramente salua che tiene il Consiglio de vecchi,& l'arme de giouani; perciòche l'età giouenile è proportionata ad obbedire, & l'età senile al comandare, lodasi oltra modo quello di Homero nella 2 Iliade nella quale Agamennone Imperadore fa radunare vn Con figlio della Naue di Nestore d'huomini primieramente vecchi.

His vero praconibus clamofis iustit

Conuocare ad Concilium comantes Achinos; Hi quidem conuocarunt, illi frequentes affucrunt celeriter ,

Coucilium autem primum valde potentium constituit senum

Nestoream apud nauem Pylij Regis

Quos hic cum coegisset prudentem struebat con

sultationem.

Gli Spartani dauano a i loro Rè vn magistrato de vecchi nobili, i quali sono stati chiamati da Licurgo Gerontes, cioè vecchi venerandi, & il Senato de Romani fu detto Senato per li vecchi, che vi configliauano. Ouidio nel

A' senibus nomen mite senatus habet.

Con molta prudenza Agamennone Impera dore appresso Homero nell'Iliade 2.fa grande stima del Consiglio di Nestore, & desidera hauer dieci Configlieri pari suoi, & lo chiama. vecchio

vecchio, che di Configlio supera tutti gli altri

Hunc vicifim allocutus est Rex Agamennon Certe iterum consilio superas omnes silios Achi uorum,

Vtinam enim lupiterq; Pater, & Minerua, & Apollo

Tales decem mihi consultores essent Achiuoru. L'habito lungo conuiensi al Consiglio, poiche tanto ne gli Antichi tempi, quanto ne' moderni ogni Senato per maggior breuità s'è addornato con la toga, & veste lunga. Gli si da il color rosso, si perche la porpora è degna de Senatori, & i Senatori son degni di porpora, sì perche questo colore significa carità, per la quale si deue con ardente zelo muouere il saggio a configliare i dubbiofi, ilche è vna delle sette opere della Misericordia Spirituali. Gli si mette al collo il cuore perciòche, come narra Pierio nel lib.34. de i suoi Geroglisici, gli Egittij metteuano per simbolo del Consiglio il cuore, essendo che il vero, e perfetto Consiglio viene dal cuore, che puro è fincero ester deue in dare buon Configlio, come cosa sacra Ιέρον η συμβελη dice Suida nella fua Historia, cioè Res Sacra consilium, deriuasi da greco questo versetto. Res est profecto sacra consultatio. Cosa anco sacra è stato detto il Consultore, che religiosamente configlia, lo referisce Zenodoto da Epicharmo, & Platone per autorità di Demodoce chiamò il Consultore cosa sacra; A similitudine de gli Egittij; vsarono i Romani far portare a putti nobili vna bolla. d'oro al collo pendente sopra il petto in forma di core. Pueris attributum, vt cordis figuram in bulla ante pectus annecterent. dice Macrobio nel primo de Saturnali cap. vj. non tanto perche pensassero d'essere huomini, se haueuano core, come vuole detto Autore, quanto per significare che quella età era da reggerfi col Configlio altrui, come piace a Sesto Pompeo, perche la Bolla è detta dalla voce Greca. Bean che appresso noi Consiglio significa, ouero per che la Bolla tocca quella parte del corpo, cioè il petto nel quale stà il natural configlio. Vel quia partem corporis bulla contingat, id est pectus, in quo naturale manet consilium. dice Sesto Pompeo: non fia merauiglia se Horatio riputasse Tibullo corpo con petto. Non tu corpus eras sine pectore, cioè ch'egli era huomo di sapienza e Consiglio che nel petto risiede: soleuasi di più detta bolla d'oro conceduta a put ti nobili, esser portata auanti il petro da Trionfanti nelli Trionfi, come asserisce Macrobio

senza dubio per dimostrare ch'essi trionfauano mediante la sua virtu, sapienza, prudenza, e Configlio. Il libro nella man destra fignifica, che il Configlio nasce dallo studio di sapienza, & per più efficace simbolo della sapienza vi si aggiunge sopra la Ciuetta augello dedicato a Minerua tenuta da Gentili Dea della Sapienza, & del Configlio. Questo animale è notturno, và in volta la notte a procacciarfi il cibo, & vede di notte, come scriuono i naturali, spetialmente Bartolomeo Anglico lib. 10. cap. 27. Dicitur noctua quasi de nocte acute tuens, de nocte autem videt, la cui figura ci rappresenta lo studio, & pensiero notturno della mente do. uendo vn Configliero, & vn Principe, che hà da Configliare, & prouedere i popoli, pensare, & trauagliare con la mente, meditando la notte, quello che hà da risoluere il giorno, essendo l'imaginativa dell'animo più perspicace, & in maggior vigore nel filentio dell'ofcurità della notte; di che nè è Geroglifico la Ciuetta, che discerne meglio la notte, che il giorno. Onde Homero nella seconda Iliade disse.

Non oportet per totam noctem dormire Constliarium

Virum, cui Populi sunt commissi, & tot cura

Nonbifogna ad vn Configliero, ò Prencipe che hà popoli fotto la sua custodia, e negotii da pensarci sopra, dormir tutta la notte, perche chi configlia deue vedere lume quando anco a gli altri è oscuro, giudicare, e discernere il bene dal male, & il bianco dal nero fenza paffione, & affetto, atteso che per lo Configlio libero d'ogni affetto si vedano ancora le cose quantunque difficili, & occulte, e lenato dall'animo il tenebroso velo delle menzogne, si penetra\_, con la vista dell'intelletto la verità. Con l'impronto d'vna Ciuetta battuto ad honore di Domitiano Imperadore, volse il Senato Romano fignificare, che il detto Imperadore fusse Pren cipe di ottimo Configlio, e sapienza, che tale si mostrò nel principio del suo Imperio, se bene degenerò poi da si bel principio, & dalla... mente del suo buon genitore, & fratello suoi antecessori nell'Imperio. In oltre la Ciuetta. che vede, & và inuestigando cose a se necessarie nel tempo della scura notte posta sopra il libro chiufo, può anco denotare, che il Cofiglio inuestigato con studio notturno deuerassi tenere occulto, & che non si devano palesar i secreti, che consultano, & registrano nelli configli; & però li Romani antichi verso il Circo mas. simo alle radici del colle Palatino dedicorno a

Coulo,

Conso Dio del Consiglio vn tempio sotterraneo, per significare, come dice Seruio nell'ottauo dell'Eneide sopra quel verso.

Confessu caua magnis Circensibus actis, che il Configlio deue effere coperto, & fecreto, di che veggiafi più a lungo Lilio Gitaldi Syntagmate quinto. Le tre teste che nella sinistra mano tiene di Cane, di Lione, & di Lupo nella guifa detta di sopra, sono figura de tre principali tempi del pallato, del presente, & del futu ro, come espone Macrobio nelli Saturnali lib. 1.cap.20.perche la testa di Lione posta in mezo, dimostra il tempo presente, essendo la natura, & conditione sua gagliarda nell'atto pre sente, che è posto trà il passato, & l'auuenire, il capo di Lupo, denota il tempo passato, come animale di pochissima memoria, laquale si riferisce alle cose passate. La testa di Cane significa il tempo auuenire, che ci fa carezze, & festa per la speranza di riceuere qualche vtile da noi, laqual speranza riguarda sempre le cose auenire. Ponemo queste tre teste figura. delli tre tempi in mano al Configlio perche il Configlio è di tre parti, altro Configlio pigliasi dal tempo passato, altro dal futuro, & altro dal presente; auuertimento di Platone che in ' Diogene Laertio cesi dice . Confilium tripartitium est, aliud quit je a fraterito, aliud a futuro, aliud a praser, ti tempore summitur. Il tempo passato ci somministra gli estempi, mentre si attende con la mente ciò che habbia patito qual si voglia natione, & persona, & per qual cagione:accioche ce ne guardiamo, impercioche dalli casi altrui s'impara quello che si hà da fuggire, & da gli accidenti paffati fi caua... norma, & regola di consultare bene le cose prima che si estequiscano, ponendo mente a quan to altri hanno operato con prudenza, accioche li feguitiamo, & imitiamo: Il prefente ci ricerca a considerare quello che per le mani habbia mo, risoluendo di pigliare non quel che piace, & diletta al fenso, mà quello che secondo la. ragione giudichiamo ne possa cagionare col tempo bene, & non male . Non tantum videndum quid in prasentia blandiatur, quam quid deinceps sit è re futurum. Ditle Demosthene: onde il futuro ci persuade di antiuedere, che non si cometta cosa con temerità, mà con maturo discorso, acciò non perdiamo poi la buona fama, & opinione di noi, & la gloria del nostro nome. Quindi è che le tre teste di Cane, Leone, & Lupo pigliansi da Pierro per simbolo della Prudenza, laquale rifguarda alli tre detti tempi, come si raccoglie da Seneca Filo-

fo fo morale nel trattato di quattro virtù', one dicc. Si prudens est animus tuus tribus temporibus dispensetur, prasentia ordina, futura prouide, praterita recordare, nam qui nibil de prateritis cogitat vitam perdit, qui nibil de futuro prameditatur in omnia incautus incidit; Ilche tutto si comprende dalle tre teste figura delli tre tempi, & simbolo della prudenza senza la qua le non si può fare buon Consiglio. Consilia perfecta non sunt absque prudentia, Diste San Bernardo nelle Epistole, & Aristotele nel 1. della Rettorica diffinisce, che la prudenza è virtù della mente laquale fa che fi possi consigliate, & deliberare bene delle cose buone, & delle male, che appartengono alla beata, & felice vita, si che al Consiglio oltre la sapienza figurata con la ciuetta sopra il libro, è necessaria la prudenza figurata con le tre teste sopradette.

La testa d'Orso, & il Delfino che tiene sotto il piede denota che nelli Consigli deuesi porre da parte l'ira, & la velocità atteso che pessima cosa è correre in suria, & in collera a deliberare, & consultare vn partito; mà deuesi il Consiglio fare senz'ira, & senza fretta, & velocità, l'Orso è simbolo dell'ira, & della rabbia, come animale iracondo, onde il Cardinale E-

gidio nelle sue stanze disse.

Gli Orsi rabbiosi con feroci artigli , Fanno battaglie dispietate , & d'ire . Et il Petrarca ...

L'Orfa rabbiofa per gli Orfacchi suoi.

Mà di questo simbolo se nè dirà al suo luo. go nella figura dell'Ira. Il Delfino, come pesce al nuoto velocissimo è figura della frettolosa velocità'; defetti che nelli Consigli tanto publici, quanto prinati schifar si denono. Duo maxime contraria sunt Consilio, ira scilicet, & festinatio disse Biante sauio della Grecia, & S. Gregorio nella Epistola s.disse, che il Consiglio in cofe difficili non deue esfere precipito-To. Consilium in rebus arduis non debet esse prae.ps. La ragione è in pronto, perche le scelleratezze, con l'impeto, & con la furia acquistano vigore, mà li buoni configli con la matura. tardanza secondo il parere di Tacito, nel primo lib.delle Historie. Scelera impetu, bona consilia mora valescere. Si deue bene con celerità, & prestezza, come disse Arist. esseguire il Configlio, mà con tardanza s'hà da risoluere, acció li possa prima sciegliere con più sano giuditio il miglior partito, bellissimo è quel detto. Deliberandum est diu, quod faciendum est semel. Lungo tempo consultar si deue, quello che vna volta si ha da fare. Patroclo Capi-

rano

# sigolo Parte Prima

zano essendogli derto da Demetrio suo Re, che cosa badaua, & a che s'indugiaua tanto ad attaccare la zuffa, & far impeto contro l'effercito di Tolomeo suo nimico, che era all'hori inferiore di forze, rispose. In quibus pænitentia non habet locum, magno pondere attentandum eft. Nelle cose, nelle quali non ha luogo il pentimento andar'si dene con il pièdi piombo perche dopò il fatto il pentirfi nulla giona, voce veramente d'accorto Capitano fion men saggio Agesilao Capitano de Licaoni, il quale sollecitato da gli Ambasciatori Thebani a rispondere presto ad vna Ambasciata espostagli, rispose loro. An nescitis, quod ad villia deliberandum mora est'tutissima? Quasi che dicesse, non sapere voi à Thebani, che ne gli arditi negotij per discernere, & deliberare quello che è più vtile, & espediente, non ci è cola più sicura della tardanza? onde si può considerare quanto ch'errino coloro, che commendano il parere dell'Ariosto in quella ottaua nella qua-

le foda il Configlio delle donne fatto in va fubito.

Molti Configli delle donne fono

Meglio impromiso, che a pensarui vscisi,

Che questo è spetiale, e proprio dono, Fratanti, e tanti, lor dal ciel largiti.

'Mà può mal quel de El huomin'effer buono

Che matitro discorso non aiti;

Out non s'habbia ruminarui sopra Speso alcun tempo, e molto studio, & opra...

Et errano doppiamente, prima perche lodano il Configlio fatto in fretta, secondariamente, perche innalzano il Configlio delle donne,
poi che in vna donna non vi è Configlio di vigore; polso, mà debile, & fiacco, secondo il
parere d'Arist che sprezza il Configlio delle
donne al paro delli putti, dicendo nel primo
lib. della Politica Confilium mulieris est inualidum, pueri vero est imperfestimo. Ond'e quello
di Terentio in Hecyra. Mulieres sunt ferme ve
pueri, leui sententia. Il Senato Romano prohi-

### CONSVETVDINE.







bì per legge, che niuna donna per qualunque negotio non douesse entrare in Consiglio, su tenuta per cosa inconueniente, che Heliogabalo Imperadore vi sacesse entrare sua madre a dare il voto, come riferisce Lampridio, & malamente si comportò, che Nerone vi introducesse Agrippina sua madre, è però il Senato vosse che stesse dietro separata con va velo coperta, poiche pareua loro indecenza, che vna donna sosse veduta frà tanti padri con scritti a consultare.

CONSVETVDINE.

H VOMO vecchio, in atto di andare, con barba canuta, & appoggiato ad vn bastone con vna mano, nella quale terrà ancora vna catta con vn motto, che dica: Vires acquirit eun do. Porterà in ispalla vn fascio d'istrumenti, co' quali s'essercitano l'arti, & vicino haurà vna ruota d'arrotare coltelli.

L'vso imprime nella mente nostra gl'habiti di tutte le cose, li conserua a' posteri, li sa decenti, & a sua voglia si fabrica molte leggi nel viuere, & nella conuersation.

Et si dipinge vecchio, perche nella lunga. esperienza consiste la sua auttorità, & quanto più è vecchio, tanto meglio stà in piedi, il che s'accenna col motto, che tiene in mano, ilquale è conueniente ancora alla ruota, perche se essa non si muoue in giro, non hà forza di con fumare il ferro, nè di arrotarlo, come non mouendosi l'vso con essercitio del consenso commune non acquista auttorità, mà volgendosi in giro vnisce talmente la volontà in vn volere, che senza saper assegnare i termini di ragione tiene gl'animi vniti in vna medefima. occupatione, & constantemente se gli conserua. Però fi dice, che le leggi della confuerudine sono valide, come quelle dell'Imperadore istesso, & in tutte l'arti, & in tutte le professioni, per prouar vna cosa dubbia, si pone in consi-

### CONTAGIONE.







deratione

deratione l'vso nato dal consenso vinuersale, quasi che sia impossibile esser le cose diuerse da quello, che esso approua. Però disse Horatio, che le buone parole del Poeta si deuono prendere dall'vso, & in somma si nota, & si osfetua in tutte le cose, acciòche non venga violato il decoro tanto necessario nel vorso della ciuile conuersatione.

Et però porterà in spalla vn fascio d'instromenti attititali, secondo il capriccio del Pitto re, non ci curando noi dargli in questo altra...

legge.

CONTAGIONE.

DONNA giouane, estenuata, & pallida, vestita di vestimenti vili, & stracciati, & siano di color mesto, Con la man destra terrà vn ramo di noce, la sinistra, & terrà sopra vn bassilisco, che vi sarà a canto in atto siero, & sguardo atroce, Dall'altra banda vi sarà vn gio uane, che mostri essere languido, & infermo giacendo per terra mezo morto.

Contagione da Latini si dice Contagium, & viene a Contactu essendo che in essa facci vn passaggio di vn affetto da vn Corpo in vn altro.

Il Contagio secondo Auerroe nel quinto del la Fisica nel Commento del testo 30. è di due sorti, Mattematico, & Fisico, il primo non si sa sempre tra due corpi, mà circa le grandezzo de corpi, non considerando altro il Mattematico, che le superficie, o altre misure, il secondo si sa sempre tra due corpi che siano in loco de terminato altrimenti non si dicono trouarsi naturalmento.

Mà volendo difinire il Contagio, diremo che è vna qualità morbofa, e cattiua, la quale, odall'aria, o da vn corpo in vn altro fi trasferifce & questa difinitione la pone il Mercuriale al libro de febribus, cap. 17. mà Gio. Battista. Montano nel Commento della seconda FEN, di Auicenna nella lettione 33. ne dà vn'altra più perfetta, contenendo in se la causa materiale, formale, & efficiente, dicendo che il Contagio è vn'assetto che trapassa da vn corpo in vn'altro per vn contatto mediato, o immediato per la conuenienza della materia, & disconuenienza dalla parte della forma mediante l'alteratione del calore, che indebitamente concoce l'humido soggetto.

Hora per esplicarla dico che essendo vn affetto, che trapassa da vn corpo in vn altro, bisogna che si facci per mezo di qualche moto, & se ci e il moto bisogna che sia vn de i quatro

assegnati da Arist. nel s. della Fisica cioè di corruttione, di augmentatione, di alteratione, & locale; nonci e moro locale, perche non fi ve de alcuna cosa che si muoua di loco, non ci e augmentatione perche niente fi accrefce, resta dunque che ci sia alteratione, o corruttione, essendo che l'alteratione precede tutte le corruttioni, si e detto da vii corpo in vii altro perche bisogna che ci sia l'agente, & il patiente, cioè quel che tocca, & quel che e toccato, l'agente e quello dal quale scaturisce il Contagio, & il patiente quello che lo riceue, & bisogna che nel patiente fi introduca vi affetto fimile a quello dell'agente, il contatto immediato e quello, che si fà tra due corpi, di modo che non vi sia niente di mezo, come interniene nel la Lue Venerea: il contatto mediato e quello chesis fatra due corpi tramezzandosi qualche altro corpo, come per mezo del aria due corpi si toccano, di modo, che vno trasmetta l'affetto nell'altro, perche prima patifce l'aria, la quale poi communica la passione, ad'altro corpo più sodo; A questa verità aspirando il sopradetto Mercuriale nel loco citato, dice che le infermità che si fanno per contatto, o si fanno per contatto spiritale, o humorale, imperoche le parti solide, è impossibile che per il cotatto pos fino contaminarsi, & questa è la cagione che la Contagione amorofa è la più facile a coutrahersi, diuentando poi vna grandissima peste come dice il Eicino nel argumento del conuiuio di Platone; Mà come fia possibile, che vn fortil raggio, vn leggierissimo spirito, vna picciola particella di fangue della persona amata, così presto, con tanta velocità, & gagliar dia, così perniciosamente affligga l'auido amante? La causa non è altro che quel spirital vapore, quel sangue florido, quale ha quatro conditioni, Chiaro, Sottile, Caldo, & Dolce, perche e chiaro corrisponde a gli occhi delamante l'accarezza, & alletta di modo che da quelli è auidamente tirato, perche è Sottile prestissimo se ne vola nelle viscere, & per le vene, & arterie si distonde per tutto il corpo, con la Calidità opra gagliardamente,& moue efficacemente l'amante, sin che nella sua natura lo conuerte, il che benissimo tocca Lucretio,

Hinc in te primum Veneris dulcedinis in cor Stillauit gutta, & successit frigida cura,

Essendo che con la dolcezza pasce, & da gusto alle viscere, da questo nasce che chì di tal passione è oppresso sente insieme dolore, & pia cere, questo per la chiarezza, & dolcezza di

quei

quel vapore di quel fangue florido del amata, quello per la sua calidità, & sottigliezza, bisogna dunque fare quel che dice Lucretio,

Sed fugitare decet simulacra, O pabula amoris' Absterrere sibi, atq; also convertere mentem

Mà tornando al Morcuriale dice che gli hu, s mori (acciò possino transferire qualità catti-, ua, & morbosa) bisogna che habbino due qualità, cioè che sieno nella superficie del corpo, & che siano viscosi. & tenaci secondo Arist. & Alessandro al Problema 42 del secondo libro, & per questa cagione la rogna, o scabia per ha uer tutte due queste conditioni si trassmette sa

cilmente da vn corpo in vn altro.

Mà in che modo dunque le infermità interne sono Contagiose, come il tisseo, la febremaligna, & altre? per mezo di quei vapori, & del aria inspirata, & respirata, qual riceitendo nelle parti interne de Polmoni. l'infettione sa' cilmente poi la communica, al corpo vicino. Non sarà però da dire che la peste, & la Contagione sia tutt'una cosa, essendo la peste vumal commune, onde si deue auertire che alcuni mali si chiamano Sporadici, cioè dispersi, alteri Communi, li sporadici sono quando varij
mali occupano varie nationi, & varij huomini

Li Communi sono di due sorti; Li primi si chiamano Endimij dalli Greci, & da Latini Inquisini, & sono Communi, mà familiari ad'vna sorte di gente, & più ad'vna natione che vn'altra, Li secondi si chiamano Epidemij, & sono communi a tutti, & di questa sorte è la peste, al tempo della quale per vn occulta sorta infetta i mortali, che mai apparisce se non

quando

Corrupto Celi tractu, miserandag; venit Arboribusg; satisg; lues, & latifer annus.

Come dice il R. Padre Alessandro de Angelis nella sua Apologia in Astrologos Coniectores.

Mà tornando alla difinitione ci è necessaria la similitudine della materia, & dissimilitudine della forma, perche, essendo che l'attione si facci per mezo della contrarietà, & dissimilitudine, & il contrario non riceua il suo contrario, enecessario che ci sia qualche suggetto che riceua questa contrarietà, & questo è la materia commune a vno, & a l'altro corpo, Dal che se ne caua il principio attiuo di questa corruttione, & di questo moto che è la contraria forma putredinale del corpo infetto, & dimandante la Contagione, & il principio passiuo, che è la materia del corpo putriscibile, &

arro a riceuere la contraria forma. Mà vedia. mo l'alteratione come sia necessaria nel Contagio E cofa chiara tra Filosofi che l'alteratione precede a turte le corruttioni, o putredini & l'alterationi, fi fà nelle qualità farà dunque, excalefattione, la quale si, fà mediante il suo instrumento, qual è il calore, che facendo forza nel humido, & nel secco, che sono qualità passine, non le perfettiona affatto, ne debitamente le concoce, & per questo fi dice che qua do le qualità passiue vincono l'attiue all'hora si fà la putredine, perche essendo qualche volta il calor debole di modo che non posta superare l'humido, anzi-che l'humido foprabondi, all'hora fi fa vna coinquinatione che così la chiama Aristotele nel quarto della Metreoras alla quale coinquinatione ne segue la putredine; Et questo puol occorrere in tutte due le sor te de Cottioni, nell'elissatione, & nel assatione. Onde vediamo che le cole che hano calore intenso non si putrefano, mà si esiccano, & n'habbiamo l'essempio di quel che si dice che nel terzo Clima cioè nell'Arabia, vi è certi luoghi vicino al mare pieni di arene, per li quali país a do li Mercanti per andare in Oriente per l calidità si della rena come anco per il feruor del Sole morendo in detto loco si seccano dalli istessi raggi solari, di modo che si perde tutto l'humido,& di quelli si fà la mumia, che mai si putrefa, qual si porta poi nelle nostre parti, Anzi per il gran freddo le cose tal volta non si putrefanno; onde vediamo che quelli che morong nelli monti di S. Bernardo nella Francia stanno molt'anni senza putrefarsi, hora hauen do esplicato che cosa sia Contagione, & come fi facci, resta elplicare la figura. Si dipinge dun que giouane, essendo che la gionenti per l'abondanza, & feruore del sangue habbia anco in fe più calore, il quale hà virtù di attenuare, rarefare, & attrahere, & conseguentemente puol ajutare la causa materiale, & efficientes della Contagione essendo, anco i giouani più facili a prendere la Contagione per i loro disordini, & poca cuta della vita loro.

Si fa pallida, & estenuata per dinotar le molte, malație Contagiose che consumano a poco, a poco, tra quali sono la Lue Venerea,

il Tilico, la Lebra, & molt'altri:

che per tali caute ne leguono, quali vltimamente tiducano l'huomo in pouettà, com anco il suo color mesto dinota che in tal caso no ci può estere allegrezza alcuna, & moste volte ne legue anco la morte.

Tiene

Tiene il ramo di noce essendo detto alseso Contagioso con la sua ombia, come dice Plinio nel libro 17.cap. 12. alla similitudine del Tasso in Narbona, che secondo Dioscoride è tanto cattiuo, che se vi si assettiuo, che se vi si assettiuo di montra, è osti, so grauemente, come racconta il Fernelio lib. 2.de abditis rerum causis cap. 14 doue afferma l'istesso della Noce, & Ouidio ancor lui dice.

Me, lata ne ledà, quoniam iata ledere dicor Imus in extremo margine frondus habet hauendo tanta potlanza che offende anco le piante vicine, & pe. questo li agricoltori le piantano nelle fratte, ande Ouidio,

Nux ego iunda via ... m jim sine crimine vita A populo saxis prat reunte petor., Il Basilisco è vna spetie de serpenti de' quali non solo il fiato, mà il guardo, & il sistemo sono contagiosi, & li animali che sono morti per la lor Contagione non sogliono essere tocchi da altri animali ancor che voracissimi, & se serzati dalla same li tocca, subito moro no ancor loro, onde da tutti li altri animali ancor che venenosi è suggito superandoli tutti, come narra Aetio Antiocheno, sermone 13.cap. 33. & Plinio lib. 8.cap. 21.

Il Giouane pallido, languido, & mezo morto vi si pone per tutte le ragioni sopradette, rassembrando anco il corpo patiente che riceue la Contagione dall'agente cioè da quel che

lo trasmette.

CONTENTO.







N moname pompolamente vestiro, con spada a dato, haurà gioie, & penne per ornamento della testa, & nella destra mano vno specchio, & con la finistra un bacile d'argento appoggiato alla coscia, il quale sarà pie-

no di monete, & gioi ....

Il contento, dal quale pende quel poco di felicità, che ii gode in questa esta, nasce princi palmente dalla cognitione del bene posseduto, perche chi non conosce il proprio bene (anco.

cho

che sia grandissimo) non ne può sentire contento, & così restano li suoi meriti fraudati

dentro di se stesso.

Però si dipinge l'imagine del contento, che guarda se medessma nello specchio, & così si contempla, & si gode ricca, bella, e pomposa di corpo, & d'anima, ilche dimostrano le mone te, & i vestimenti.

Contento.

G Iouane in habito bianco, & giallo, mostri le braccia, e gambe ignude, & i piedi alati, tenendo vn pomo d'oro nella mano destra, & nella sinistra vn mazzo di siori, sia coronato d'oliuo, e gli risplenda in mezo al petto vn rubino.

Contento Amorofo.

Jouanetto di bello aspetto con faccia ridente, con la veste dipinta, di fiori, in capo terrà vna ghirlanda di mirto, & di fiori infieme intessuri, nella finistra mano vn vaso pie
no di rose, con vn cuore, che si veda tra esse.

Stia con l'altra mano in atto di leuarsi i fiori
di capo per fiorire il detto cuore, essendo proprietà de gl'amanti cercar sempre di far parte
cipe altrui della propria allegrezza.

CONTINENZA.

DONNA d'età virile, che stando in piedi sia vestita d'habito semplice, comeancor cinta da vna zona, ò cintola, terrà con l'vna delle mani con bella gratia vn candido

armelino.

Continenza, è vn'affetto dell'animo, che si muoue con la ragione, a contrastare con il senso, & superare l'appetito de i diletti corporei, & perciò si dipinge in piedi, & d'età virile, come quella più persetta dell'altre etadi, operan dosi con il giuditio, come anco con le sorze al contrasto di ogni incontro, che se gli rappresenta.

L'habito semplice, & la zona significano il

ristringimento de gli sfrenati appetiti.

Il candido armelino dimostra esfere il vero simbolo della continenza, perciòche non solo mangia vna volta il giorno, mà ancora per no imbrattarsi, più tosto consente d'esser preso da i cacciatori, li quali per pigliare questo anima letto, gli circondano la sua tana con il fango.

CONTINENZA MILITARE.

Come fu rappresentata nella Pompa funerale

del Duca di Parma Alessandro Farnese,

in Roma.

DONNA con vna celata in capo, & con la destra mano tiene vna spada con la punta in giù nel fodro, & il braccio sinistro steso, con la mano aperta, voltando però la pal ma di essa mano in sù.

#### CONTRARIETA'.

O'N N A brutta scapigliata, & che detti capegli sieno disordinatamete sparsi giù per gl'homeri, sarà vestita dalla parte destra da alto, & a basso di color bianco, & dalla sinistra di nero, mà che però detto vestimento sia mal composto, & discinto; e mostri, che discor di in tutte le parti del corpo. Terrà con la destra mano vn vaso pieno d'acqua, alquanto pendente acciò versi di detta acqua, & con la sinistra vn vaso di fuoco acceso, & perterrada vna parte di detta figura vi saranno due tuo te vna contraposta all'altra, & che toccandosi faccino contrarij giri.

Si dipinge brutta, perciòche bruttissima cosa è d'essere continuamente contrario allevere, & buone opinioni, & chiare dimostratio-

ni altrui.

Vi si dipinge a canto le due ruote nella guisa, che habbiamo detto, perciòche narra Pierio
Valeriano nel lib.trigesimo primo, che considerata la natura de moti, che sono ne i circoli,
su cagione, che i matematici volendo signisicare geroglissicamente la contrarietà, descriues
fero due circoli, che si toccassero, come vediamo fare in certe machine, che per il girar dell'vno l'altro si volge con vn moto contrario,
onde per tal dimostratione possiamo dire, che
si possi benissimo rappresentare la Contrarietà.

### CONTRASTO.







GIOVANE armato, con vna trauerfina rossa fotto il corsaletto, tenga vna spada ignuda in atto di volerla spingere contro alcun nemico con vna gatta a piedi da vna parte, e dall'altra vn cane in atto di combattere.

Il contrasto, è vna forza di contrarij, de' qua li vno cerca preualere all'altro, e però si dipin ge armato, & presto a difendersi, & offender

Il color rosso ci dimostra l'alterezza dell'animo, & il dominio delle passioni, che stanno in moto, & muouono il sangue.

Si fà in mezo d'vn cane, & d'vna gatta, perche da dissimili, e contrarie nature prende esso l'origin.

Contrasto.

G Iouanetto, che sotto all'armatura habbia vna veste di color rosso, nella destra mano tenga vn pugnale ignudo con siero sguardo, con vn'altro pugnale nella sinistra, tirando la mano in dietro, in atto di voler ferire.

CONTRITIONE.

ONNA d'aspetto gratioso, & bello. stia in piedi co'l pugno della mano drittus serrato in atto di percuotersi il petto nudo, da la sinistra banda, co'l braccio sinistro steso alquanto in giù, & la mano aperta, gl'occhi pieni di lagrime, riuolti verso il Cielo, con sembiante mesto, & dolente.

La Contritione, è il dolore grandissimo, che hà vn peccatore d'hauer offeso la diuina Maestà : onde sopra di ciò l'auttore de i seguenti

versi disse.

Dolce dolor, che da radice amara.

Nasci, e de' falli all'hor, c'hai maggior dolo
Più gioui all'alma, che conforto hà solo
Quanto dolersi, e lagrimar impara.

Doglia felice, auuenturosa, erara,
Che non opprimi il cuor: ma l'alzi a volo.

Naltuo dole la vavir in mi consolo.

Nel tuo dolce languir io mi confolo Che ben sei tu d'ogni gioirpiù cara...

Sembri

Sembri astra altrui, fur meco è tuo foggiorno
Suane, è per te fuor d'abifio ofcuro
Lito camin foggiando al Ciel ritorno.
Cesí deste calle stine fo, è duro
Prato fi scorge di bei fiori adorno,
Che rende fianco piè liete, e ficuro.
Et il Petiarca nel Sonetto 86. dico.
I' vo piangendo i miei possar tempi.
Contritiono.

Onna bella in piedi, con capelli spatsi, vestita di bianco, con il petto scoperio, anestitando si percuoterio con il pugno dritto, et con la similia mano si spogli della sua vestite, la quale sarà stracciata, et di colore berettino, in atto divoto, e supplichenole, calchi con i predi una maschera.

Laping, ii la Contritione di faccia bella, per dimettrate, che il cuore contrito, & humiliato non e prezzato da Dio, anzi è mezano a placarlo nell'ira come dice Dauid nel Salmo 50. & è questa vna dispositione contraria al pecca to, ouero, come diffiniscono i Teologi, vn dolore preso de proprij peccati, con intentione di confessalti, & di sodissare: il nome istesso non significa altro, come dice San Tomaso nell'additione della terza parte della sua somma al primo articolo: che vna constrattione, & sminuzzamento d'ogni pretensione, che ci potesse dare la superbia, per qualche bene in noi conosciuto.

La maschera sotto a i piedi, fignifica il difpreggio delle cose mondane, le quali sono beni apparenti solo, che lusingano, ingannano, e ritardano la vera cognitione in noi stessi.

Stà in atto di spogliarsi de vestimenti stracciati, perche è la Contritione una parte della penitenza, per mezo della quale ci spogliamo de vestimenti dell'huomo vecchio, riuestedoci di Christo istesso, & della sua gratia, che adorna, & assicura l'anima nostra da ogni cattiuo incontro.

## CONVERSATIONE.



HVOMO

H V O M O, mà gionane, allegro, & riden d'alloro a questa figura, essendo che noi inten-te, vestito di pomposa apparenza, il cui diamo di rappresentare la Conuersatione virvestimento sarà di color verde, haurà cinto il capo d'yna ghirlanda d'alloro, terrà con la siniftra mano vn caduceo, mà in cambio delle serpe vi saranno con bellissimi riuolgimenti vn ramo di mirto, & yn di pomo granato ambidue fioriti, & perl'alette in cima, vi farà vna lingua humana, terra la persona alquanto china, & vna gamba tirata in dietro in dimottratione di voler far riverenza, & il braccio destro stefo, aperto in agro di voler abbfacciare, & ricenere altrui, & con la mano terrà vna Cartella, nella quale vi fia vn motto che dichi. V E H SOLI.

Conversatione, è vso domestico tra gl'ami. ci, & petsone che si conoscono, & amano per cagioni honeste, & dilettenoli, & però dicesi che non è cota, iù giara & soaue alla vita, che vna dolce Connersatione, & però dice vn Sauio, Conuerfatio eft hominum societas, & grata confabulatio qua mediante inuicem animi re-

creantur.

Si dipinge in persona d'huomo, & non di Donna percioche non folo conuiensi più all'hnomo la Connersatione che alla donna, mà anco perche particularmente all'etimologia della voce huomo nella lingua Greca che dice hom'il secondo il parere di alcuni Dotti serit tori fignifica insieme, & però non si può estere vero huomo senza Conuersarione, essendo che chi non conuerfa non ha sperienza, ne gindrtio, & quasi si può dire senza intelletto, & però dice Arist nel 1. della Politica, l'huomo che vi ue solo ò glie più d'huomo, ò glie bestia. Qui in commissi societate viuere nequit, aut Deus est, aut bestia. Si rappresenta giouane essendo che Arist. nel 2, della Rettorica dice che i giouani sono più amatori de gl'amici,& de compagni che alcuno di nissuna altra età, e perche si dilettano di viuere insieme, essendo che non giudicano cosa alcuna secondo l'vtile, & pensano, che i loro amici sieno della medesima natura.

Si dimostra allegro, & ridente, vestito di color verde, perciòche si come nell'herbe, ne gl'arbori, ne prati, nelle montagne, non fi può vedere cola più lieta, ne più grata alla vista di questo colore, il quale per la vaghezza. & giocondità fua muone fino gl'vecelletti per allegrezza a cantare più soauemente: Così la o Conversatione con ogni affetto maggiore muoue gl'animi altrui all'allegrezze, & conuengono all'vso honesto, & virtuoso, che per tal fignificato habbiamo data laghirlanda. tuoia, & lassare in disparte la vitiosa, come quel la che si debbe con ogni industria odiare, & fuggire essendo ella abomineuole, & pernitiosax perciò Arist.in Economia Non debet homo sana mentis vbicunque conuersari, & Seneca epist.7. Cum illis conuersari debes, qui te melio-

rem facturi fint . Il ramo della mortella,& del pomogranato ambidue fioriti con bei riuolgimenti intrecciati insieme, significano che nella Conuersatione conuiene, che vi sia vnione, & vera amicitia, & che ambi le parti rendano di se scambieuolmente bonissimo odore & pigliare insie medalle dette piante, estendo che (come racconta Pierio Valeriano nel lib. cinquantacinquesimo) tra di loro si amano tanto, che quantunque posti lontanetti l'vna dall'altra radice, h vanno a trouare, & fi auniticciano infieme a confusione di chi fugge la Conuersatione, i quali si può dire che sieno della perfida s natura di Timone Filosofo, il quale fsi molto celebre per l'odio che a tutti gl'huomini por taua, era suo amico Apemanto della medesima natura, & stando vna volta insieme a tauola, & dicendo Apemanto che quello era vn bel connito, poiche era tra lor dua, rispose Timone che larebbe stato assai più bello, quado esso non vi fosse stato presente.

La lingua posta sopra alle dette piante, signi fica che la natura hà dato la fauella all'huomo, non già perche seco medesimo parli, mà perche se ne serui con altri in isprimere l'affetto dell'animo nostro, con qual mezzo vengono gl'huomini ad amarfi, & congiungersi fra

Il tenere la persona alquanto china, & vna delle gambe in guisa di far riuerenza, & il braccio destro steso, aperto, & in atto di voler abbracciare,& riceuere altrui,e per dimostrare ch'alla Conuerfatione conuiene qualità di creanze, & buoni costumi & con benignità, & cortesia con ogni riuerenza abbracciare,& riceuere chi è degno della vera, & virtuofa Con uerfatione.

Il motto che tiene con la destra mano, che dice VEH SOLI, è detto di Salomone ne i Prouerbij la dichiaratione del quale è che guai a quello che è folo; & però debbiamo con molta consideratione cercare d'vnirsi dicendo il Salmo 133. Ecce quam bonum, & quam incundum habitare fratres in vnum.

R S I O N E. VE







7 N A bellissima Donna di età virile, sarà ignuda, mà da vn candido, & sotilissimo velo ricoperta, terrà ad arma collo vna Cinta di color verde, nella quale vi sia scritto.

IN TE DOMINE SPERAVI. & non solo per terra saranno vesti di grandissimo pregio, & stima, Collane d'oro, perle, & altre ricchezze, mà anco i biondi, & intrecciati capelli, che dal capo si è tagliati, si che mostri d'essere senza le treccie.

Starà con il capo alto, & con li occhi riuolti al Cielo, nel quale vi si veda vn chiaro, & risplendente raggio, & versando copiosissime lagrime, tenghi le mani incrocciate: l'vna nell'altra, mostrando segno di grandissimo dolore, & fotto li piedi vi fara vn'Hidra con fieri riuolgimenti, & in atto di mettere per terra. questa figura.

Bella si dipinge perche, si come è brutto, & abomineuole chi stà in peccato mortale, così all'incontro è di suprema bellezza, chi è lonta no da quello,& si conuerte a Dio.

Si rappresenta d'età virile pciòche racconta Arist-nel 2.lib.della Rett.che questa età ha tut ti quei beni; che nella giouinezza, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gl'eccessi, & di tutti i defetti; che si ritrouano nell'altre età, in questa di loro ci si troua il mezzo, & conueneuole, si che per questa causa potiamo dire, che in quest'età v'e la vera cognitione di fuggire il male, & seguitare il bene, & a questo proposito si potrebbe applicare quel detto, che IN MEDIO CONSISTIT VIRTYS.

Si dipinge, che sia nuda mà però ricoperta dal candido, & sottilissimo velo per dimostrare, che la Conuersione ha da essere candida, pura, & spogliata da tutti li affetti, & passioni mondane. Il motto, che è la Cinta, che dice In te Domine speraui: significano queste parole, che chì veramente si conuerte a Dio fa fermo proponimento di non si partire mai più da lui per lo peccato, & perciò spera in lui nascen

do tal

do tal speranza dal credere d'essere in gratia. di Sua Diuina Maestà, si che crescendo nell'anima questa credenza, cresce insieme la speran za mediante il desiderio di goder Dio.

I sontuofissimi vestimenti, le collane, & la. diuersità delle ricchissime gioie che sono per terra ne fanno fede, che chi si conuerte a Dio sprezza le pompe, le ricchezze, & la vanità di questo mondo, Onde S. Bernardo sopra la Can tica. Sermone 26. Ornatum corporis sancti contemnunt solum animam decorem quarentes.

I Biondi, & intrecciati capelli tagliati & git tati per terra, per la dichiaratione di esse ce ne seruiremo di quello perche dice Pierio Valeriano lib. 32. nel quale narra i Capelli signisica i pensieri, si che chi si conuerte, conuiene, che scacci, & rimoua i pensieri cattiui; i quali se non si tosano, è suellino accecano la mente, ò qualche altro graue impedimento apportano alla buona intentione di conuertirfi, & fopra di ciò Cassiod. sup. Psal, così dice, Quocunque tempore non cogitauerit Deum, puta, te illud sempus perdidiffe.

Tiene il Capo alto, & rimira il Cielo, perciò che connien prima a noi di volgersi al Signor Dio con fede, per riceuere da sua Dinina Maestà la gratia, se bene l'vna, e l'altra egli dà per sua misericordia,& non per li meriti nostri. Fides est donum Dei, dice S. Paolo, & Gratiam Goglorium dabit. Dominus dice, il Salmo, il qual fignificato lo rappresentamo con il chiaro,& risplendente raggio,come habbiamo det

to di lopra.

Le copiosissime lagrime che versa da gl'occhi fignificano penitenza, & contritione come narra Curtio lib. 3. lachryma pænitentia sunt indices. Et le mani incrocciate l'vna, nell'altra con la demostratione del dolore, denotano il dolore interno che sente l'huomo convertito a Dio d'hauer offeso sua Dinina Maestà l'Hidra che tiene sotto li piedi nella guisa che dicemmo, ne dimostra che conuiene sprezzare, & conculcare il peccato; il quale con grandifsima difficultà si vince, & mette a terra perciòche fà grandissima resistenza a quelli, i quali che conuertiti caminano per la via della falute, che perciò rappresentamo l'Hidra con fieri riuolgimenti, & in atto di metter per terra det ta figura.

Diuitia attalica iaceant, aurumá, comeá, Et leuis hac tantum fescia membra togas Et modo cam menti sedeat sententia nostri, Que vela exornat pectoris alba met. Hydra vel has pedibus iaceat supposita, diris

Ne illius periant pectora nostra dolis . Cuncta tenenda modo sunt hac de sede suprema Luminibus paseant lumina clara meis.

#### CONVITO.

OVANE ridente, & bello di prima la-J nugine, stando dritto in piedi, con vna vaga ghirlanda di fiori in capo, nella destra. mano vna facella accesa, & nella finistra vn'hasta, & sarà vestito di verde così la dipinse Filostrato.

Et si fà giouane, per essere tale età più dedita alle feste, & a' solazzi, che l'altre non sono.

I conuiti si fanno a fine di commune allegrezza trà gl'amici, però si dipinge bello, & ridente con vna ghirlanda di fiori, che mostra relassation d'animo in delicature, per cagione di conuersare, & accrescere l'amicitie, che suole il conuito generare.

La face accesa si dipingeua da gl'Antichi in mano d'Himeneo Dio delle nozze, perche tiene gl'animi,& gl'ingegni suegliati, & allegri il Conuito, & ci rende splendidi, & magnanimi in sapere egualmente fare, & riceuere con

gl'amici offitij di gratitudine.

#### CORDOGLIO.

H VOMO mesto, malinconioso, & tutto rabbustato, con ambe le mani s'apre il petro, e si mira ii cuore, circondato da diuersi

serpenti.

Sarà vestito di berrettino vicino al nero, il detto vestimento sarà stracciato, solo per dimo strare il dispreggio di se stello, & che quando vno è in trauagli dell'animo, non può attendere alla coltura del corpo, & il color negro significa l'vltima rouina,& le tenebre della mor te, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli .

Il petto aperto, & il cuore dalla serpe cinto, dinotano i fastidij, & i trauagli mondani, che sempre mordendo il core infondano in noi stes

si veleno di rabbia, & di rancore.

#### CORRETTIONE.

DONNA vecchia, grinza, che sedendo nella finistra mano tenga vna ferul. ouero vno staffile, & nell'altra con la penna cmendi vna scrittura, aggiungendo, & toglien-

## CORRETTIONE.



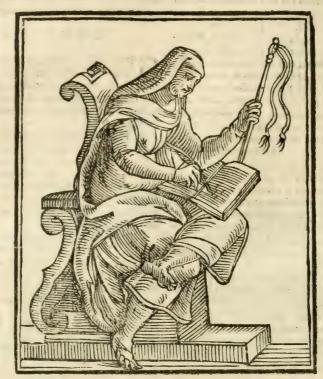



do varie parole.

Si dipinge vecchia, & grinza, perche, come è effetto di prudenza la Correttione in chì la fa, così è cagione di rammarico in quello, che dà occasione di farla, perche non site le molto piacere altrui sentir correggere, & emendare. I'opere sue sue perche la Correttione s'essercita nel mancamento, che facciamo nella via ò del l'attioni, ò delle contemplationi.

Si dipinge con lo staffile, & con la penna, the corregge le scritture prouedendo l'vna coldispiacere del corpo alla Conuersatione Politica, l'altra con li termini di cognitione

alla beatitudine Filosofica....

#### CORRETTIONE.

ONNA d'età matura, che nella mano destra tenga vn lituo con vn sassetto di scritture, & la finistra in atto di ammonire.

Qi per la Correttione intendiamo l'atto

del drizzare la torta attione humana, & che si dilunga dalla via della ragione. Ilche deu farsi da persone, che habbino auttorità, & dominio sopra coloro, che deuono esser corretti, & però si sa co'l lituo in mano vsato, segno di Signoria presso gli Antichi Re Latini, & Imperadori Romani.

Il fascetto di scritture fignifica le querele, quasi materia di Correttione.

COROGRAFIA.

DONN A giouane, vestita di colore cangiante, & che detto habito sia semplice, & curro.

Che con la man destra tenghi il Monicometro; & per terra dal medesimo lato vi sia vn globo con vna picciola parte designata, & con la sinistra mano vn compasso con la riga con vn termine da la medesima parte, in terra...

Corg-

## COROGRAFIA.





Corografia è detta da Coros, che in Greco fignifica luogo, è grapho denota scriuo, onde Corografia tanto vale, quanto descrittione d'vn luego, cioè d'vna Città, o terra particulare, ouero paese, mà non però troppo grande, essendo questo nome l'istesso presso Tolomeo col nome di Topografia, la quale propriamente parlando, difegna vn luogo particulare, Si dipinge giouane, perche la Corografia nel pigliare i luoghi terminati, de Principi, & altre persone, muta gli stati in maggiore, & minor forma rinouando i dominij di ciascuno, Si veste di colore cangiante, percioche esta piglia. dine: samente i siti, Et essendo detto vestimento semplice, & curto, è per dimostrare, che pigliando le piante & misure di detti dominij, più facilmente, & con più breuità di tempo, si piglia le parti minori, che le maggiori.

Tiene con la man destra il Monicometro essendo che con esso essattamente si piglia tutti i limiti, & confini di ciascun dominio come

anco lunghezze, & larghezze terminate.

Il tenere con la finistra la Riga, & il compasso dinota che con detti strumenti delineando quanto hà preso con l'operatione di detto Monicometro, pone il termine, il quale è vsan za di piantare i confini per conoscere, & distin guere di ciascuno il suo.

CORPOHVMANO.

CCORRENDO spesse volte di rappresentare in atto sù le scene il Corpo humano, e l'Anima, ciascuno da se, habbiamo sormate le presenti figure dell'vna, e dell'altra, come si potrà vedere al suo luoco, mà è d'auuertire prima, che per il Corpo humano noi non intendiamo il corpo realmente separato dall'anima, perciòche così si descriuerebbe vna cadauero, mà si bene il corpo all'anima collegato, che ambedue sanno il composito dell'huo mo tutto, che per certa significatione Poetica & astrattione mentale si presupponghino, co-

me se

me se ciascuna di queste parti stesse per se sola; lo rappresentaremo dunque huomo coronato di fiori ligustri vestito pomposamente, terrà in mano vna lanterna di tela, di quella, che s'alza, & abbassa, senza lume con questo motto, A' LVMINE VITA.

Si corona di ligustri, per esser da graussimi huomini assimigliata la vita dell'huomo, rispetto alla fragilità, & caducità di questo nostro corpo alli siori, de' quali non sò, che altra cosa sia più sugace, onde il Salmista cantò nel Salmo 102.

Recordatus est, quoniam puluis: sumu homo ficut fænum, dies eius tamquam flos agri sic efflorebit.

Et nel Salmo 89.

Mane ficut herba transeat, mane floreat, & transeat; vespere decidat, induret, & arescat. Et similmente il patientissimo Iob

Quase flos egreditur, & conteritur.

Il vestimento delitioso, dimostra quello, che

è proprio del corpo, cioè l'amare, & abbracciare i piaceri, & delettationi sensuali, si come per lo contrario abborrire li disagi, asprezze, & le molestie...

CORRYTTELLA NE' GIVDICI.

DONNA, che stia a sedere per trauerso in Tribunale, con vn memoriale, & vna catena d'oro nella mano dritta, con vna volpe a piedi, & sarà vestita di verde.

Dipingesi a sedere in Tribunale nella guisa che dicemmo, perche la Corruttela cade in coloro, che sententiano in giuditio, essendo essa vno storzimento della volontà del giudice a giudicare ingiustamente per sorza de doni.

Il memoriale in mano, & la collana sono in-

## COSMOGRAFIA.







ditio, che ò con parole, ò con danari la giusti-

tia si corrompe.

La volpe per lo più si pone per l'astutia, & perciò è conueniente a questo vitio, essendo che s'essercita con astutia, per impadronirsi de denari, & delle volontà de gli altri huomini.

Vestesi di verde per li fondamenti della speranza, che stanno nell'hauere, come detto hab

biamo di sopra.

COSMOGRAFIA.

DONNA vecchia, vestita d'vna Clamidetta di colore ceruleo tutta stellata, & sotto di essa vna veste di color terrestre, che stia in mezzo di due globi, vno da la parte destra sia il Celeste, & da la sinistra il Terrestre, che con la destra mano tenghi l'Astrolabio di Tolomeo, & con la finistra il Radio Latino.

Cosmograsia è arre che cossidera le parti del la terra rispetto al Cielo, & accorda i siti dell'avno all'altro, si che per questo nome Cosmograsia, s'intende il Mondo, essendo da i Greci, detto Cosmos, del quale se ne sà Cosmograsia, cioè descrittione, non solamente per questo particulare terrestre, mà ancora per tutto il globo del Cielo che sà il composto di tutto il Mondo.

Si dipinge vecchia perciòche il suo principio hebbe origine da la creatione del Mondo.

Si veste di colore ceruleo tutto stellato, & del colore terrestre come habbiamo detto, essendo che questa figura partecipa si de le parti del Cielo, com'anco de la terra, & perciò la rappre sentiamo che stia in mezzo de l'vno, & l'altro globo, dimostrando l'operatione sua con l'Astrolabio che tiene con la destra mano con il quale si piglia la distanza, & l'interuallo, & la grandezza frà vna stella, & l'altra, & con il Radio, che tiene con la sinistra l'operationi, che si fanno in terra.

#### CORTE.

ONNA giouine, con bella acconciatura di testa, vestita di verde, & cangiante, con ambi le mani, s'alzi il lembo della veste dinanzi, in modo che scuopra se ginocchia, portando nella veste alzata moste ghirlande di varie sorti di fiori, & con vna di dette mani terrà anco de gli hami legati in filo di seta ver de, hauerà a piedi vna statuetta di Mercurio, alla quale s'appoggierà alquanto, & dall'altra banda vn paro di ceppi di oro, ouero i ferri,

che si sogliono mettere ad ambi si piedi, & che vi sieno con essi le catene parimente d'oro: sarà la terra, oue si posa sassosa, mà sparsa di molti siori, che dalla veste le cadano; ne' piedi haue-

rà le scarpe di piombo.

La Corre è vna vnione di huomini di qualità alla seruitù di persona segnalata, & principale, & se bene io d'essa posso parlare con qual che fondamento, per lo tempo, che vi hò confumato dal principio della mia fanciulezza fino a quest'hora, nondimeno racconterò solo l'Encomio d'alcuni, che dicono, la Corte esser gran maestra del viuere humano, sostegno del la politezza, scala dell'eloquenza theatro de gl'honori, scala delle grandezze, & campo aperto delle conuerfationi, & dell'amicitie: che impara d'obbedire,& di comandare, d'esser libero, & seruo, di parlare, & di tacere, di secondar le voglie altrui, di dissimular le proprie, di occultar gli odij, che non nuocano, d'. ascondere l'ire, che non offendono, che insegna esfer graue, & affabile, liberale, & parco seuero, & faceto, delicato, & patiente, che ogni cofa sà, & ogni cofa intende de' fecreti de Prin cipi, delle forze de Regni, de' prouedimenti della Città, dell'elettioni de partiti, della Conseruatione delle fortune, & per dirla in vni parola sola, di tutte le cose più honorate, & degne in tutta la fabrica del mondo, nel quale si fonda, & afferma ogni nostro oprare, & intendere.

Però si dipinge con varie sorti di ghirlande nella veste alzata, le quali significano quest'o dorifere qualità, che està partorisce, se beneveramente molte volte a molti con interesto delle proprie facoltà, & quasi con certo pericolo dell'honore, per lo sospetto continuo della perdita della gratia, & del tempo passato, il che si mostra nelle ginocchia ignude, & vicine a mostrare le vergogne, & ne' ceppi, che lo raffrenano, l'impediscono, onde l'Alciato nelli

fuoi Emblemi così dice.

Vana palatinos quos educat aula clientes, Dicitur auratis nectere compedibus.

I fiori sparsi per terra in luogo sterile, & sassono, mostrano l'apparenza nobile del corrigiano, la quale è più artisticiosa per compiacere il suo Signore, che naturale per appagare se medesimo.

L'acconciatura della testa maestreuolmente fatta, è segno di delicatura, & dimostratione

d'alti, & nobili penfieri.

La veste di cangiante, mostra che tale è la b Corte, dando è togliendo a suo piacere in po-

CO

co tempo la beneuolenza de' Principi, e con

essa gl'honori, è facultà.

Tien con vna mano gl'hami legati con filo di color verde, per dimostrare, che la Corte prende gl'huomini, con la speranza, com'hamo il pesce.

Le scarpe di piombo mostrano, che nel sernigio si dee ester graue, è non facilmente muo uersi a i venti delle parole, ouero delle vnioni altrui, per concepirne odio, sdegno, rancore, & inuidia, con appetito d'altra persona.

Se gli pone appresso la statua di Mercurio, la quale da gli Antichi su posta per l'eloquenza, che si vede esser perpetua compagna del cor

tigiano.

E stata da molte persone in diuersi modi dipinta, secondo la varietà della Fortuna, cheda lei riconoscono; frà gl'altri il Signor Cesare Caporale Perugino, huomo di bellissimo ingegno, di lettere, & di valore la dipinse, come si può vedere nei seguenti suoi versi, che così dice.

La Corte si dipinge una matrona.

Con viso asciutto, e chioma profumata
Dura di schiena, e molle di persona.

La qual se'n và d'un drappo verde ornata
Benche a trauerso a guisa d'Hercol tiene.

Vna gran pelle d'asino ammantata.

Le pendon poi dal collo aspre catene. Per poca dapocaggine fatale. Che scior se le pocrebbe, e vscir di pene.

Ha di specchi, e fcopette una reale

Corona; tien fedendo su la paglia.

Vn piè in bordello, e l'altro a l'hospedale.

Sostien con la man destra una medaglia.

Oue sculta nel mezo è la speranza.,

Che fa stentar la misera canaglia.

Che jastenzaria mijera canaglia.
Seco il tempo perduto alberga, e stanca,
Che vede incanutir la promissione
Di fargli vn di del ben se gli n'auanza.
Poi nel rouerscio v'è l'adulatione,
Che sa col vento de le sberrettate

## C O S C I E N Z A.







Glane

Gl'ambitiosi gonsiar come un pallone.
Vi son anco le Muse affaticate,
Per solleuar la misera, e mendica
Virtute oppressa da la pouertate.
Mà si gittano al vento ogni fatica,
Ch'hà su'l corpo una macina da guato,
E Fortuna ad ogn'hor troppo nimica.
Tien poi nell'altra man l'ham'indorato,
Conesca pretiosa cruda, e cotta.
Che per lo più diuenta pan mussa.
Ne lascierò di scriuere il Sonetto del Sig.
Marc'Antonio Cataldi, il quale dice a quest'i-

stesso proposito.

Vn vario stato, vna volubil sorte,

Vn guadagno dubbioso, vn danno aperto.

Vn spirar non sicuro, vn penar certo,

Vn con la vita amministrar la morte.

Vna prigion di fensi, un laccio forte, Vn vender libertade, a pre jo incerto. Vn'aspetsar mercè contraria al merto E questo, che il vil volgo appella Corte. Quiui han gl'adulatori albergo fido, Tenebre il ben'oprar, la fraude lume Scde l'ambition, l'inuidia nido, L'ordire infidie, il farsi idolo, e nume Vn huom mortal, l'esfer di sode infido, Appar qui gloria: ahi secolo ? ahi costume? CORTESIA.

DONNA vestita d'oro, coronata a guisa di Regina, e che sparge collane danari, & gioi.

La Cortesia è virtù, che serra spesso gli occhi ne demeriti altrui, per non serrar il passo alla propria benignità.

#### COSCIENZA.

ONNA con vn cuore in mano dinanzi a gl'occhi con questo scritto in lettere d'oro OIKEIA SINESIS, cioè la propri Lo Coscienza, stando in piedi in mezo vn prato di siori, & vn campo di spine.

C O S T A N Z A.



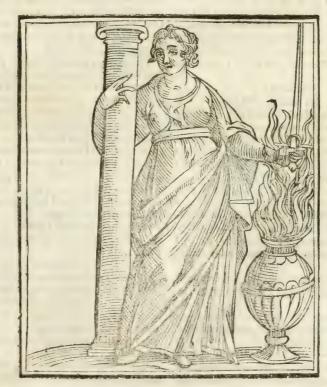



La Coscienza è la cognitione, che hà ciaseuno dell'opere, & de pensieri nascosti, & ce-

lati a gl'altri huomini.

Però si dipinge in atto di riguardare il proprio cuore, nel quale ciascuno tiene occultate le sue secretezze, le quali solo a lui medesimo

sono a viua forza palesi.

Stà con piedi ignudi nel luogo sopradetto, per dimostrare la buona, e cattina via, per le quali ciascuno caminando, ò con le virtu, ò co' vitij, è atto a sentire l'aspre punture del pec cato, come il suaue odore della virtù.

Coscienza.

Onna di sembiante bellissimo, vestita di bianco, con la sopraneste nera, nella destra mano terrà vna lima di ferro, hauerà scoperto il petto dalla parte del cuore, donde la... mordera vn ferpe, ouero vn verme, che fempre stimola, & rode l'anima del peccatore, però bene disse Lucano nel settimo libro.

Heu quantum miser toena mens conscia donat.

COSTANZA.

V Na donna che con il destro braccio tenghi abbracciata viia colonna, & con la finistra mano vna spada ignuda sopra d'vn grã vaso di fuoco acceso, & mostri volontariamen to di volersi abbrucciare la mano, & il brac-C10 .

Costanza. ONNA che tiene la destra mano alta, & con la finistra vn'hasta, & si posa co'

piedi sopra vna base quadra.....

Costanza è vna dispositione ferma di non cedere a dolori corporali, nè lasciarsi vincere a tristezza, ò fatica, nè a trauaglio alcuno per la via della virtù, in tutte l'attioni.

La mano alta è inditio di Costanza nè fatti

proponimenti.

La base quadrata significa fermezza, perche da qual si voglia banda si posi stà salda. & contrapesata egualmente dalle sue parti, il che non hanno in tanta perfettione i corpi d'altra figura\_..

L'hasta parimente è conforme al detto volgare, che dice. Chì ben si appoggia cade di ra-

Et esser costante non è altro, che stare appog giato, & faldo nelle raggioni, che muouono l'intelletto a qualche col........

Costan a, Gintrepidità.

IOVANE vigoroso, vestito di bianco, & J rosso, che mostri le braccia ignude, e starà in atto d'attendere, e sostenere l'impeto di

Intrepidità è l'eccesso della fortezza, opposto alla viltà, & codardia, & all'hora si dice v. n'huomo intrepido, quando non teme, etiandio quel che l'huomo costante è solito temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare confidenza del proprio valore nel combatter col toro, il quale essendo molestato diuiene ferosissimo, & hà bisogno, per resistere solo delle proue d'vna disperata fortezza....

CRAPVLA.

ONNA grassa, brutta nell'aspetto, & mal vestita, con tutto lo stomaco ignudo, hauerà il capo fasciato sino a gl'occhi, nelle mani terrà vna testa di Leone, che stia con bocca aperta, & per terra vi saranno de gl'vccelli morti, & de' pasticci, ò simili cose.

Si fa donna brutta, perche la Crapula non lascia molto alzare l'huomo da' pensieri femi-

Si veste poueramente, per mostrare, che li crapuloni, ò per lo più sono huomini sprezzatori della politezza, è solo attendono ad ingras fare, & empire il ventre, & perche sono poueri di virtù, & non si stendono con il pensier lo ro fuor di questi confini.

Lo stomaco scoperto mostra che la Crapula hà bisogno di buona complessione, per smal tire la varietà de' cibi, & però si fà con la testa fasciata, doue i fumi ascendono, & l'offendono. La grassezza è effetto prodotto dalla Crapula, che non lascia pensarea cose fastidiose, che fanno la faccia macilente.

La testa del Leone è antico simbolo delle Crapula, perche questo animale s'empie tanto souerchio, che facilmete poi sopporta per due, ò tre giorni il digiuno, & per indigestione il fiato continuamente li puza, come dice Pierio Valeriano al suo luogo.

Gl'vccelli morti, & i pasticci, si pongono co me cose, intorno alle quali s'essercita la cra-

pula\_a-

Crapula.

D Onna mal vestita, e di color verde, sarà grassa di carnagione rossa, si appoggierà con la man destra sopra vno scudo, dentro del quale vi farà dipinta vna tauola apparecchiata con diuerse viuande con vn motto nella touaglia, che dica: Vera felicitas, l'altra mano la terrà sopra vn porco.

La Crapula è vn'effetto di gola, e consiste nella qualità, e quantità de' cibi, e suole com-

mune-

munemente regnate în persone ignoranti, & di grossa pasta, che non sanno pensar cose, che non tocchino il senso.

Vestesi la Crapula di Verde, perciòche del continuo hà speranza di mutar varij cibi, & pas sar di tempo in tempo con allegrezza.

Lo scudo nel sopradetto modo è per dimofirare il fine di queì, che attendono alla Crapu la, cioè il gusto, il quale credono, che porti seco la felicità di questo mondo, come voleua E\_picuro.

Il porco da molti scrittori è posto per la ... Crapula, perciòche ad altro non attende ch'a maugiare, e mentre diuora le sporcitie nel san go non alza la testa, ne mai si volge indietro, mà del continuo seguita auanti per trouar miglior cibo.

## CREPVSCVLO DELLA MATTINA.



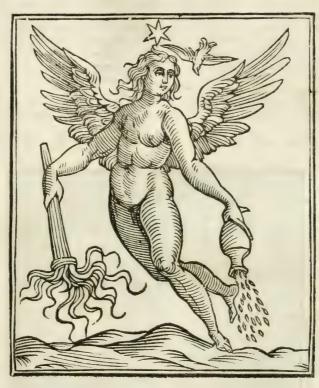



ANCIVLLO nudo; di carnagione bruna, ch'habbia l'ali a gli homeri del mede fimo colore, stando in atto di volare in alto, hauerà in cima del capo vna grande, & rilucente stella, & che con la sinistra mano tenghi vn'vrna riuolta all'ingiù versando con essa minutissime gocciole d'acqua, & con la destra vna facella accesa, riuolta dalla parte di dietro, e per l'aria vna rondinella.

Crepusculo (per quello che riferisce il Boc caccio nel primo libro della Geneologia de gli Dei) viene detto da crepero, che significa dubbio, conciosache pare si dubiti, se quello spatio di tempo sia da conceder alla notte passata, ò al giorno venente, essendo nelli confini trà l'vno, & l'altro. Onde per tal cagione dipingeremo il Crepusculo di color bruno.

Fanciullo alato lo rappresentiamo, comeparte del tempo, e per significare la velocità di questo interuallo che presto passi....

Il volare all'insù dimostra, che il Crepusculo della mattina s'alza spinto dall'alba, che appare in Oriente.

La grande, & rilucente stella, che hà sopra

il capo

## 144

## Della nouissima Iconologia

il capo, si chiama Lucifer, cioè apportatore della luce, & per esta gli Egittij, come riferisce Pierio Valeriano nel libro 46 de suoi Geroglifici fignissicauano il Crepusculo della mattina, & il Petrarca nel trionfo della Fama, volendo mostrare, che questa stella appare nel tempo del Crepusculo così dice,

Qual in sul giorno l'amorosa stella Suol venir d'Oriente innan i al Sole.

Lo spargere con l'vrna le minutissime goccio le d'acqua, dimostra, che nel tempo d'Estate cade la rue giada, & l'Inuerno per il gielo l. brina, onde l'Ariosto sopra di ciò così disse.

Rimase divero il lito, e la meschina

Olimpia che dormia fenza destarfe Fin che l'Aurora la gelata brir a Dalle dorate ructe in terra sparfe. E Giulio Camillo in vn suo Sonetto. Rugiadose dolcezze in matutini

Celesti humer, che i boschi inargentate Hor nagi oscuri, e lucidi confini Della notte, & del dì, &c.

La facella ardente riuolta nella guifa, che di cemmo, ne dimostra, che il Crepusculo della in mattina è messaggiero del giorno.

La rondinella fuol cominciare a cantare as uanti giorno nel Crepusculo come dimostra. Dante nel cap. 23. del Paradiso, così dicendo. Nell'hora, che comincia i tristi lai

La Rondinella presso alla mattina Forse a memoria de suoi tristi guai .

Et Anacréonte Poeta Greco, in quel suo lirico, così disse in sua sentenz.....

Ad Hirundinem.
Quibus loquax, quibus nam
Te ple tham birundo pœnis?
Tibi, quod ille, Tereus
Feciffe fertur olim?
Virum ne vis volucres
Alas tibi recidam?
Imam fecemue linguam?
Nam tu quid ante lucem

## CREPVSCVLO DELLA SERA.







# Algelome Parte Prima : 107

Meas Strepens ad aures E somnijs beatis Mihi rapis Bathyllum.

Il che fù imitato dal Signor Filippo Alberti in quelli suoi quadernali.

Perche io pianga al tuo pianto Rondinella importuna inanti al die Da le dolce ? ¿ e mie

Tutur cantando mi richiami al pianto.

A' questi si confanno quegli altri versi di Natta Pinario, citati da Seneca nell'Epistola

Incipit ardentes Phæbus producere flammas. Spargere sed rubicanda dies, ta tristis hirundo. Argutis reditura cibos immittere nidis, Incipit, & molli partitos ore ministrat,

CREPVSCVLO DELLA SERA. ANCIVLLO ancor'egli, è parimente alato, & di carnagione bruna, itarà in atto di volare all'ingiù verso l'Occidente in capo hauerà vna grande, & rilucente stella, con la ... deftra mano terrà vna frezza in atto di lanciar la, & si veda per l'aria, che n'habbia gettate dell'altre, & che caschino all'ingiù, & con la finistra mano tenghi vna nottola con l'ali a-

Il volare all'ingiù verso l'Occidente, dimo straper tale effetto estere il Crepusculo della

fer.L.s.

La stella che hà in cima del capo fi chiama Hespero, la quale apparisce nel tramontar del Sole, appresso gli Egittij, come dice Pierio Valeriano nel luogo citato di sopra, significana il Crepusculo della ser. .......................

Le frezze, nella guifa, che dicemmo, fignifica i vapori della terra tirati in alto dalla potenza del Sole, ilquale allontanandosi da noi, e non hanen lo detti vapori, chi li folenghi, vengono a cadere, & per esfere humori grosti, nuocono più, ò meno, secondo il tempo, e luo-



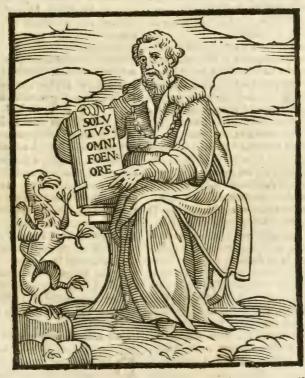



ghi

ghi humidi, più freddi, ò più caldi, più alti, ò

più bassi.

Tiene la Nottola con l'ali aperte, come animale proprio, & si vede volare in questo t mpo.

CREDITO.

H VOMO di eta virile, vestito nobilmente d'habito lungo, con vna collana d'oro al collo, sieda, con vn libro in vna mano da mercanti detto il maggiore, nella cui coperta, ò dietro scriuasi questo motto SOLVTVS OMNI FOENORE, & a piedi vi sia vn Grifone sopra d'vn monticello.

Perche più à basso figureremo il Debito, è ragioneuole, che prima rappresentiamo il

Credito.

L'habbiamo figurato di età virile perchenella virilità s'acquista il Credito, l'habito lun go arreca credito, & però li Romani Senatori andauauo togati:tal habito portò Crasso, & Lo cullo Senatori di gran credito, li quali più d'ogn'altro possedeuano facultà, & ricchezzo.

Porta vha collana d'oro, la ragione è in pron to, perche l'apparenza fola dell'oro da credi-

to, sopra del quale è fondato.

Siede perche colui, che hà credito stà in riposo con la mente tranquilla Il libro maggiore intendiamo, che sia soto dell'hauere haueze, il che s'esprime con quel versetto d'Horatio. solutus omni fanore. cioè libero d'ogni debito, tal che nel libro non fi comprenda partita alcuna del dare, mà folamente l'hauere, poiche quello è il vero creditore, che non hà da. dare mà folo hà da hauere, nè confifte il credito in trafficare, & farfi nominare con il danaro d'altri, come fanno alcuni mercanti per non dir tutti, che perciò facilmente falliscono, mà confiste in possedere totalmente del suo proprio senza hauere da dare niente ad alcuno. Il Grifone fù in gran credito presso gl'Antichi, & però se nè seruiuano per simbolo di custode,& che sia vero, vedasi posto a tutte le cose facre, & profane de gl'Antichi, all'Are; alli fepolcri, all'vrne, a i Tempi publici, & priuati edifitij, come corpo composto d'animali vigilanti, & generofi, quali sono l'aquila, & il Leo ne, si che il Grifone sopra quel monticello significa la custodia, che deue hauere vno del cumulo delle sue facultà se si vuole mantenere in credito, & deue fare a punto, come li Grifoni i quali particularmente custodiscono cer ti monti Scithi, & Hiperborei, oue sono pietre

pretiose, & vene d'oro, & percio non permet. tono, che niuno vi fi accosti, si come riferisco Solino, onde Bartolomeo Anglico. De proprietatibus rerum lib. 18. Cap. 24. dice Custodiunt Gryphes montes in quibus funt gemma praciofa, vt (maragdi, & laspes, nec permittunt eas aufer re.l'istesso conferma Plinio lib.7.cap. 2.ragio nando de Scithi. Quibus affidue bellum effe circa metalla cum Griphis ferarum volucri genere, quale vulgo traditur, eruente ex cuniculis aurum, mira cupiditate, & feris custodientibus, & Arimaspis rapientibus. Il medesimo costume hanno i Grifoni nell'India, come asserisce Filostrato lib.7.cap. 1. Indorum autem Griphes, O Aethiopum formica quamquam fint forma dissimiles, Eadem tamen agere student, Nam aurum vtrobique custodire perhibentur, & terram auriferacem adamare. Così quelli, che hanno credito non deuono lassare accostare al monte della douitia loro persone, che sieno per distrug gerlo, come ruffiani, buffoni, adulatori, che l'aggrauano col tempo in qualche ficurta, onero in vna prestanza, che mai più si rende,ne parassiti, che li fanno sprecare la robba in conuiti, nè Giocatori, Meretrici, & altre gente infami, che darebbono fondo a qual si voglia monte d'oro, si che fuggendo questi tali, staran no in perpetuo credito, & viueranno con riputatione loro, altrimenti se non scaccieranno simili trascurate, & vitiose persone, perderanno la robba, e'l credito, & anderanno raminghi con'iscorno, & ignominia loro.

Il vestimento rosso dimostra, che i suoi pen-

sieri sono tutti sanguigni.

Per lo rofignuolo si viene accennando la fauola di Progne, e di Filomena, vero inditio di Crudeltà, onde disse l'Alciato.

Ecquid Colchi pudet, vel se Progne improba?

Cum volucris propria prolis amore subit.
Crudeltà.

Onna ridente vestita di ferruggine, con va grosso diamante in mezo al petto,

che stia ridendo in piedi, con le mani appoggiate a i sianchi, e miri vn'incendio di case, e occision di fanciulli inuolti nel propriosan-

gue.

La Crudeltà è vna durezza d'animo, che fà gioire delle calamità de gl'altri, & però le si fà il diamante, che è pietra durissima, e per la sua durezza è molto celebrata da Poeti in proposito della Crudeltà delle donne.

L'incendio, e l'occisione rimirante col viso allegro, sono i maggior segni di crudeltà, di qual si voglia altro, & pur di questa sorte d'ahuomini hà voluto poter gloriarsi il mondo a' tempi passati nella persona di più di vn Nerone, & di molti Herodi, acciòche non sia sorte alcuna di sceleraggine, che non si conserui a perpetua memoria nelle cose publiche, che son l'historie fabricate per essempio de posteri.

CVPIDITA'.

ONNA ignuda, c'habbia bendati gl'-

occhi con l'ali alle spalle.

La Cupidità è vn'appetito fuor della debita misura, ch'insegna la ragione, però gl'occhi bendati sono segno, che non si serue del lume dello intelletto. Lucretio lib.4.de natura rerum.

Nam faciunt homines plerumq; cupidine caci, Ettribunt ea, quanon funt tibi commoda verè.

L'ali mostrano velocità, con le quali essa se gue, ciò che sotto spetie di buono, & di piace uole le si rappresenta....

Si fà ignnda perche con grandissima facili-

ri, tà scopre l'esser suo.

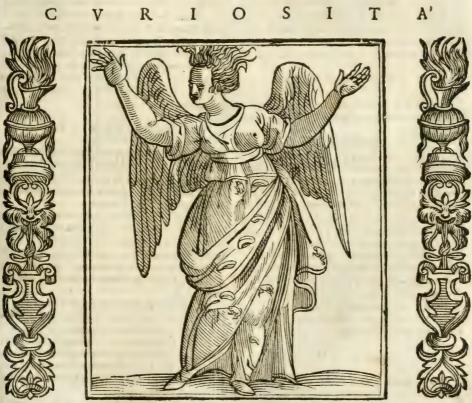



DONNA con vestimento rosso, & azurro, sopr'il quale vi siano sparse molt'orecchie,& rane, hauerà i capelli dritti, con le

2 che

che cercano sapere più di quello, che deuono.

Gl'orecchi mostrano, che il curioso hà solo il defiderio d'intendere, & di sapere cose rifesite da altri. E S. Bernardo de gradib. supirb. volendo dimostrare vn Monaco curioso, lo deferiue con questi segni così dicendo. Si videris Monacum euagari, caput crestum, aures portare

[nspensas, curiosum cognoscas.

Le rane per hauer gl'occhi grandi son inditio di Curiosità, e per tal significato son prese da gl'Antichi, perciòche gl'Egittij, quando volcuano fignificare vn'huomo curiolo rappresentauano, vna rana, e Pierio Valer.dice, che gl'occhi di rana, legati in pelle di ceruo infieme con carne di rolighuolo fanno l'huomo desto, & suegliato, dalche nasce l'esser curiofo.

Tiene alte le mani, con la testa in fuora..., perche il curioso sempre stà desto & viuace per sapere, & intendere da tutte le bande le nouità. Ilche dimostrano ancora l'ali, & i capelli dritti, che sono i peusieri vinaci, & i coiori del vestimento significando desiderio di

lapere.

CVSTODIA.

ONNA armata, che nella destra mano D tenga vna spada ignuda, & a canto hau-

là vn drago.

Per la buona Custodia due cose necessarijsfime si ricercano, vna è il preuedere i pericoli, e lo star desto, che non venghino all'improuiso, l'altra è la potenza di resistere alle forze esteriori, quando per la vicinanza non si può col Configlio, e co' discotsi fuggire, però si dipinge semplicemente col drago, come bene dimortra l'Alciato nelli suoi Emblemi dicendo. Vera lac effigies innupta est Palladis, eius

Hic draco, qui domina constitit ante pedes. Cur dina comes hoc animal; Custodia rerum

Huic data sic lucos sacragitempla colit, Innuptas o us est cura asseruare puellas · Peruigili laqueos undig; tendit amor.

Et con l'armature, che difendano, e danno

ardirene' vicini pericoli.

#### DANNO.

J V O M O brutto il suo vestimento sarà H del colore della ruggine, che tenghi con le mani delli Topi, ò Sorci, che dir vogliamo, che fieno, vifibili per quanto fi aspetta alla gra dezza loro, per terra vi fia vn'oca in atto di palceie, & che dal Cielo pioua gran quantità di grandine la quale fracassi, & sminuzzi vna verdeggiante, & fecondissima vite, & delle spighe del grano che fieno in vn bel campo a can

to a detta figura.....

Si veste del color della ruggine per essere continuamente dannofa, come habbiamo detto in altri luoghi. Tiene i Topi, come dicernino per dimostrare che tali animali sieno il vero Geroglifico del Danno, & della rouina, & trouafi appresso Cicerone ( come riferisce Pierio Valeriano lib.tredicesimo, che i Sorci giorno, é notte sempre rodano, & talmente imbrattano le cose da loro rose, che non seruono più a cola alcuna, gli fidipinge a canto l'oca estendo detto animale dannosissimo, imperoche in qua lunque Inogo sparge i suoi escrementi, suol abbrucciare in ogni cofa, ne cofa alcuna più nuoce alli prati, ò alli seminati, che quando in quelli yanno l'oche a pascere, anzi più che se il lor sterco sarà liquefatto con la salamoia, & poi si spargerà sopra gl'herbaggi tutti si guasteranno, & si-corromperanno. Il cadere dal Cielo gran copia di grandine, è tanto manifesto, il nocumento che si riceue da quella si nel grano, come nel vino, & altri frutti che ben lo sà quanto sia grande il danno chi lo proua, & in particolare la poueità.

#### DAPOCAGGINE.

ONNA con capelli sparsi, vestira di bet rettino, che tiri più al bianco, che al nero, la qual veste sarà stracciara, stia a federe con le mani sopra le ginocchia, col capo basso,

& a canto vi fia vna pecora....

Dipingesi la Dapocaggine co capelli sparsi, per mostrare la tardità e pigritia nell'operare, che è difetto caggionato da essa medesima, essendo l'huomo da poco, lento, e pigro nelle sue artioni, però come inetto a tutti gli estercitij d'industria, stà con le mani posate sopra le ginocchia.

La veste rotta ci rappresenta la pouertà, & il disagio sopraneniente a coloro, che per Da-

pocaggine non si sanno gouernare.

Staffi a sedere col capo chino, perche l'huomo da poco non ardisce di alzare la testa, a paragone de gl'altri huomini, e di caminare per la via della lode, la quale confiste nell'operatione delle cose difficili.

La pecora è molto stolida, ne sà pigliare partito in alcuno auuenimento, Però diffe Dan

re nel suo Inferno.

Huomini state, e non pecore matte.

DATIO,

DATIO OVERO GABELLA, Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.







N giouane, robusto come si dipinge Her cole, con muscoli, & nerui eminenti, sarà incoronato di quercia, nella man destrato hauerà vna tanaglia, ò forbice da lanaiuolo, al piede vna peccora, da man sinistra terrà spiche di grano, rami d'Olino, è pampani d'vua, che pendino farà sbracciato, è scalzo, con braccia, & gambe nude, & pulite per fino alla pianta del piede parimente musculose, & nerbute. Il Datio fù in Egitto primieramente imposto da Sesostre Rè de Egitto sopra terreni, a guisa di taglione continuo per quanto fi raccoglie. da Herodoto lib. 2. Nel primo lib. de gli Auer sarij di Turnebo cap. 5. habbiamo che anche li Romani, riscossero Dario, & decima de formenti de i campi. Caligola poi fù inventore de Datij fordidi inauditi, & nuqui: impose Gabelle sopra qual si voglia cosa da mangiare che si portana in Roma; Dalle liti, & giuditij voleua la quarantesima parte; Da facchini l'ottana parte del guadagno, che facenano ogni

giorno, così anco dalle Meretrici la paga d'vna volta, di che Suetonio nella vita di detto

Imperadore cap. 40.

Si hà da figurare robusto, perche la rendita del Datio dà gran polso al Principe, & alle communità, onde Marco Tullio Pro Pompeo disse . Vestigalia neruos esse Reip. semper duximus. Si esprime maggiormente quetta robustezza con la corona del rouere, poiche l'etimo logia della robustezza si derina dalla voce latina Robur, che significa la Rouere, è Quercia; come arbore durissimo, gagliardo, forte, è durabile, conuiensi di più tal corona al Datio, come che sia corona Ciuica, così chiamara da. Aulo Gelio, che dar si soleua a chì saluato hauesse qualche Cittadino, essendo che l'effetto del Datio è di conseruare, è mantenere tutti li Cittadini, & si come la Quercia era consecrata a Gioue, perche nella sua tutela tennero i Genrili fussero le Città, così deuasi dare al Datio, come quello che accresce forza alli Principi in

tutela de quali stanno le Città.

La tanaglia da tosar la lana alle peccore allude a quello che disse Tiberio Imperadore, che nel principio del suo Imperio dissimulò l'ambitione, & l'auaritia, nella quale si mostrò poi essere totalmente sommerso, volendo egli dunque dar buono saggio di sè, rispose a certi presidenti, che lo persuadeuano ad imponere noui aggraui alle prouincie . Boni Pastoris efse tondere pecus; non deglubere, Cioè che il buon Paftore deue tosar le peccore, mà non scorricarle: ilche si confà col detto d'Alcamene figli uolo di Telecro, ilquale dimandato, in che mo do vn potesse conservare bene il Regno, rispose; se non farà troppo conto del guadagno. Apostemma Laconico di Plutarco. Nell'altra mano gli fi mettono le spiche di grano, rami d'Oliue, & pampini d'vua, perche sopra questi tre frutti della terra, di grano, farina, olio,& vino s'impongono principalmente le Gabelle, principalmente dico, esfendo certo che sopra molte altre cose Datio, s'impone ; trà gl'altri Vopiscoseriue che Aureliano Imperadore con stitui la Gabella del vetro, della carta, del lino, & della Aoppa, sapendo anco per relarione del Botero, che li Re della China caua l'anno cen to ottantamila scudi per Datio del sale dalla. Città di Cantone, & cento altri mila scudi per la decima del riso da vna terra della medesima Città. Gabella parimente di sale necessario a poueri e ricchi si pose in Roma l'anno. 1606. insieme con la Gabella della carta, & con la .... Gabella del tutto noua sopra la neue, la quale non aggraua se non quelli, che vogliono le pene de monti volgere in delitie di gola, per vsar le parole di Plinio lib. 19. cap. 4. al cui tempo. non si spendeua tanto in neue, quant'hora si spende: poiche dal suo parlare, nel luogo citato, & nel lib. 31 cap. 3 non se ne seruinano, se non per rinfrescare l'acqua, & alcuni la coceuano prima secondo l'inuentione di Nerone. per pigliare sicuramente il diletto del fresco senza li difetti della neue: Hora se ne seruono non folo per rinfrescar l'acqua, mà il vino, l'infalata gli frutti, & altre cose d'estate, & d'inuerno; & quelli che sono assuefatti a tal frescura rinfrescano, quando si purgano, i siroppi, & le medicine; tanto che se ne caua, sei milla Loudi l'anno di Dario in Roma-

Le braccia, e gambe nude, e pulite, poichequeste membra sono in virtù delle mani, & de viedi ministre delle operationi, & andamenti lumani, & essecutrici delli nostri pensieri, si-guiscano, che il Dario deue essere imposto dal

Prencipe con animo fincero, e puro astretto dal bisogno, che il tempo, & l'occasione arreca, con andamento, e disegno schietto, e leale di giouare non tanto a sè quanto al publico,& alli popoli suoi, & non per mera anaritia, & pensiero di proprio interesse; ne deuono comportare, che gli suoi vifitiali vadino inuentando, come volgarmente si dice nuoui arcigogo. li, & angherie di Gabelle sopra cose vili, sozze, & poco honeste, come fece Vespasiano Impera dore, ilquale auido del dannaio impose gabelle per fino all'orina, di che ne fù ripreso da ... Tito suo primogeniro figliuolo; & ancorche il padre gli rispondesse, che li danari riscossi di cotal Datio non puzzauano d'orina non resta però che l'animo suo non rendesse carriuo odo re di viltà, & fordidezza contraria all'animo, d'vn Principe, che deue essere generoso e Magnanimo: Mà l'interesse l'acciecò, & gli fece vscir dimente gli ricordi che gli diede Apollo nio in Alesandria per reggere bene l'Imperio, trà quali era che non istimasse le ricchezze de tributi raccolti dalli fospiri del populo, si come Filostrato lassò scritto nel s.lib.cap. 13. Atrum enim sordidum g putandum est aurum quod ex lashrymis oritur. Onde fu parimente biasimato Domitiano Imperadore, secondo genito di detto Vespasiano, che impose tributo insoppor tabile a' Giudei, conordine che chi dissimulaua di non essere Giudeo per non pagare il tributo fusse astretto a mostrare le secrete, e vergognose parri per chiarirsi s'erano circoncis, o no, tributo, & ordine indegno, referito da Sue tonio in Domitiano al cap. 12. Interfuisse me adolescentulum memini, cum a Procuratore frequentissimog, consilio inspiceretur nonagenarius senex an circumfectus effet. Sopra di che scherza Martiale contra Chreso nel 7. libro.

Sed qua de Solymis venit perustis, Damnatam modo mentulam tributis.

Il qual tributo quanto sia meriteuole di biasimo, e vergogna chiaramente si comprende, poiche ogni galant'huomo ad arbitrio del procuratore siscale poteua essere accusato; & incolpato di setta giudaica, & astretto a mostrare il preputio, quando senza replica non haues
se voluto pagare il Datio, e però dall'altro can
to lodato viene il suo successore Nerna. Cocceio Imperadore, che lenò sì vimperoso tributo, per il che su battuta ad honor suo, per decre
to del Senato Romano vna Medaglia d'argentó, con il suo ritratto, e nome da vn canto, &
dall'altro per riuescio l'arbore della palma in
mezo a queste due lettere S.C.& d'ogni intor-

no Pifei Iudaici Calumnia fublata, Circa delle quali calunnie, accufe, & ingiusti Datij leuati, & vietati da Nerua Imperadore: leggasi Dione nella sua vita ad essempio di questo ottimo Im peradore, deuono li Principi sgrauare i popoli d'ogni indebita impositione, non che aggrauarli con nuoue, & aspre Gabelle.

# D E B I T O Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.







GIOVANE pensoso, & mesto, d'habito stracciato, porterà la beretta verde in testa, in ambidue li piedi, & nel collo vn legame di ferro in forma d'vn cerchio rotondo grosso, terrà vn paniere in bocca, & in mano vn prusta, che in cima delle corde habbia palle di piombo, & vna lepre alli piedi.

Questa figura parte è rappresentata da cose naturali, parte da costumi presenti, & parte da varie pene antiche, & ignominie, con le quali

fi puniuano i debitori.

Si dipinge giouane, perche li giouani per lo più fono trascurati, & non hanno amore alla robba,& se niuno è pensoso, e mesto, certo colui è che hà da pagare i debiti. E stracciato, perche sprecato che hà la sua robba, non trouando più crediro, và come vn pezzente. Porta la berretta verde intesta per lo costume, che s'vsa hoggidì in molti paesi, ne quali a perpetua infamia i debitori, che non hanno il modo di liberarsi dal debito, son sorzati a portarla, & però dicesi d'vn fallito, il tale è ridotto al verde.

Si rappresenta incatenato per li piedi, & per il collo, per che a nricamente erano così astretti dalle leggi Romane, le cui parole sono quefte riferite da Aulo Gellio lib. 20, cap. 1.

Æris confessioned, sure indicatis trigintal dies insti sunto Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito,ni indicatum facit, aut qui pseudo

4

60 173

es in iure, vim dicit secum ducito, vincito, aut neruo, aut compedibus quindecim pondo, ne minore, aut si volet maiore vincito. Si volet suo viuito, Ni suo viuit, qui eum vinctum habebit libram fratris in dies dato. Si volet plus, dato.

Oue sono d'auuertire per la nostra figura quelle parole, Vincito, aut nermo, ant compedibus, Cioè leghisi il debitore con il nermo, ò con li ceppi; circa di che è da sapere che cosa sia a Nermo, così dichiarato da Festo.

Neruo, così dichiarato da Festo.

Neruum appellamus estiam ferreum vinculum, quo pedes, rel etiam ceruices impediuntur.

Cioè chiamasi anco neruo vn legame di fer ro, col quale si tengono impediti li piedi, & anco il colle, il qual neruo di ferro (secondo il testo sopracitato) non poteua essere minore di quindici libre, mà si bene maggiore per li debitori, i quali ancora tal voita si puninano capitalmente, ouero si vendeuono suor di Trasteuere, come dice nel medefimo luogo Aulo Gelo Gelio. Tertijs autem nundinis capite pænas dabant, aut Transtyberim peregre venum ibant. Et se li creditori erano più, ad arbitrio loro si tagliaua a pezzi il debitore. Nam si plures foront quibus reus effet indicatus, secure si vellent atque partiri corpus addicti sibi hominis permiferunt: verba if (a legis hac funt. Tertis nundinis partes secanto, si plus, minusve secuerunt

fine fraude effo.

Il che però essendo troppo atrocità & inhumanità, non si essegui mai simil pena, anzi dice l'istesso Gellio antico autore, che non hà mai ne letto, ne vdito d'alcuno debitore che sia stato diniso in più parti. Tronasi bene in Ti-. to Liuio Decade prima lib. primo, che li debi tori si dauano in seruitio alli creditori,& che erano da loro legati;& flagellati, fi come fi leg ge di Lucio Papirio, che tenne legato Publio giouanerro, e lo frusto essendogli debitore, non hauendo egli voluto compiacere a gli appetiti illeciti di Papirio, per quanto narra il Testore. 2. Papirius inquit Fublium adolescentem in vinculis tenuisse, plagis & contumelijs affecisse dicitur, quod stuprum pati noluisset, cum Publius eidem effet debitor. La medesima pena afferma Dionisio Halicarnasseo lib. 6.& aggiun ge di più che non solo i debitori, mà anco i loro figliuoli fi dauano in seruitio alli creditori, & ciò s'è detto per studio de curiosi : terrà in bocca vn paniere, vna corba, vn canestro, ò cesto, che dir vogliamo, perche trouasi nelli Geniali d'Alessandro lib.6. cap. 10. che, appresso li Boetij ne' confini della Grecia, non vi era la maggior infamia di quella del debitore,

che era sforzato sedere in piazza, & in presenza della plebe pigliare in bocca va paniere, come quello che haueua deuorato tutto il suo, & votata la Corba d'ogni facultà, e sostanza...

Haura in mano la frusta di piombo perche li debitori in Roma furono battuti con palle di piombo fin al tempo di Costantino, ilquale come pio, & Christiano Imperadore fù il primo che liberò i debitori da così empia pena. cosa annotata dal Cardinal Baronio nel volume de gli Annali, nell'anno del Signore 33. cap. 24. se ben molti anni, doppo l'Imperio di Constantino, commando Theodosio, Valentiniano. & Arcadio Imperadore che se alcun De curione, fallina col denaro del publico, fulle fatto frustare con palle di piombo secondo la consuetudine antica, il qual decreto più ampla mente si stende nel Codice di Giustiniano lib. 10. Titolo 31. legge 40. Ponesi a i piedi il lepre per timidità, si come il lepre paueta d'ogni strepito, e teme d'esser giunto da cani, cost il debitore ha paura del fracasso delle citationi. intimationi, & mandati, & ogni giorno teme d'essere preso da birri, & però, se è pratico, a guita di lepre si mette in fuga.

#### D E C O R O . Del Sig.Gio. Zaratino Castellini .

GIOVANE di bello, & honesto aspetto, porti adosso vna pelle di Leone nella pal ma della man dritta tenga vn quadrato, nel cui mezo sia piantata la figura del Mercurio, da man sinistra tenga vn ramo d'Amaranto volgarmente detto sior di velluto con questo mot to intorno. SIC FLORET DECORO DECVS. del medesimo si potria anco incoronare, & fregiare l'habito, che sarà vn saio lungo sino al ginocchio, nel piede dritto tenga vn cothurno, nel sinistro vn socco.

E' giouane bello perche il decoro, è ornamento della vita humana, è honesto, perche il decoro stà sempre vnito con l'honesto: impercioche il decoro si come dottamente discor re Marco Tullio nel primo de gli offiti generalmente si piglia per quello, che in ogni honestà consiste: & è di due sorti, perche a questo decoro generico ve n'è soggetto vn'altro, che appartiene a ciascuna parte dell'honestà. Il primo così dissini si suole. Il Decoro, è quello, che è conueniente all'eccellenza dell'huomo, in quello, che la natura sua da gli altri animali dissersisce. L'altra parte, che è soggetta al

genere

DECOR.O.



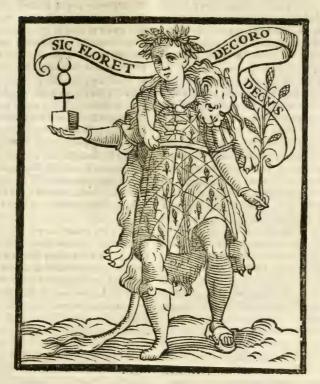



genere, così la difiniscono. Il Decoro è quello, il quale è così conueniente alla natura, che in esso apparisca la moderatione, è temperanza, con vna certa maniera nobile, ciuile, e libera. Si che il Decoro diffusamente si dilata in ogni cofa, che appartiene all'honesto generalmente, & particolarmente in ogni sorte di virtù; imperciòche si come la bellezza del corpo con proportionata compositione de membri, alletta, & muoue gliocchi, & perquesto stesso diletta, perche frà se tutte le parti con vna certa gratia conuengono, & corrispondono, così il Decoro, che nella vita riluce muoue l'approba tione di coloro co' quali si viue con ordine, costanza, & moderatione d'ogni detto, & fatto: dal che si raccoglie, che il Decoro si osserua... nel parlare, & operare honestamente, & considerare ciò che si conuenga seguire, & ssuggire, seguensi le cose giuste, & honeste, come buone, & conuenienti, sfuggonfi le ingiuste, & dishoneste, come cattine, & inconvenienti, contrarie al decoro, & all'honesto, il qual na.

sce, da vna di queste parti; ò dal risguardo, & diligente offeruanza del vero, ò dal mantenere la Conuersatione humana, & il commertio dando il suo a ciascuno, secondo la data fede, nelle cose contrarie, ò dalla grandezza, & fortezza d'animo eccelso, & inuitro in ogni cosa, che si fà, & si dice con ordine, & modo, nel qua le vi è la modestia, la temperanza, & ogni mitigatione di perturbatione di animo, nelle qua li cose si contiene il Decoro, la cui forza, è che non si possi separare dall'honesto, perche quel lo, che è conueniente è honesto, & quello, che è honesto è conueniente. Onde Marco Tullio diffe. Hoc loco continetur id quod dici latine Decorum potest grace enim (πρέπον) dicitur huius vis est, vt ab honesto non queat separari; nam G quod decet, honestum est, & quod honestum est, decet. Più a basso soggiunge. Et iusta omnia decora sunt iniusta contra, ot turpia sic indecora. Similis est ratio fortitudinis, quod enim viriliter animog; magnofit, id dignum viro; & decorum videtur: quod contra id ut turpe, sic in-

decorum. Per dimostrare questa grandezza, fortezza, & eccelfa virtu d'animo, che il Decoro richiede, l'habbiamo figurato con la pelle di leone adosso, atteso che gli antichi presero la pelle di leone per simbolo del valore della virtu, & fortezza d'animo, la quale assegnar soleano a quelli, che hauellero osler uato il debito decoro, & si fossero mostrati generosi, forti, & magnanimi, percioche rutto quello che si fà virilmente, & con animo grande, quello pare degno d'huomo che osserui il Decoro, per il contrario prino di Decoro è colui che viue effeminatamente, fenza costanza, & grandezza d'animo. Bacco tenuto da Orfeo per simbolo del diuino intelletto, in Aristofane porta addos so la pelle del leone, Hercole il più virile, & virtuofo de gli Argonautici, va sempre inuolto nella pelle del leone, Aiace primo Capitan di Greci, dopò Achille, prese anch'egli per suo Decoro la pelle del leone, & dicono, che in quella parte ch'era coperto di detta pelle, non potena ester ferito, done cra scoperto potena. esser ferito, al che si può dare questo bellissimo fignificato, che l'huomo in quelle attioni nelle quali si porta con Decoro, non può esser tocco da punture di biafimo, & ignominia, mà nelle attioni nelle quali senza Decoro si porta, patifice punture di biafimo, & ignominia, che per sno al cuore gli penetrano, come ad Aiace, il quale fin che si portò virilmente con Decoro, nelle sue imprese, non venne mai a sentire biasmo alcuno, mà a riportar lode grande; biasmo grandissimo poi gli sù dato, quando butto giù la pelle del leone, cioè la fortezza. dell'animo dandosi in preda alla disperatione senza Decoro Oltre di ciò habbiamo inuolto il Decoro nella pelle di leone, perche si come que sto animale in quato al corpo è il più ben com posto, & perfetto de gli altri, così in quato all'animo, no ci è chì offerui più il Decoro di lui, perche è liberale magnanimo, amator di vitto ria, mansueto, giusto, & amante di quelli con quali conuersa, si come dice Aristotele nella. fisognomica cap. 8.& nel lib. 9. cap. 44 de gl'animali, dice che no è sospettoso, mà piacenole, festeuole, & amoreuole con suoi compagni, & famigliari. Nons'adira mai con l'huomo se non c'offeso, è ragioneuole nel punire, se piglia vno che gli habbia dato noia leggiera, non lo lacera con l'ynghie, lo scossa solamente,& come gli hà messo paura lo lassa andare: Mà cerca si bene punire granemente, chi lo hà percosso, & ferito con dardi, ò spiedi. Da Eliano per autorità di Endomo si comprende, che

gli dispiaceno gli oltraggi, & parimente li pu. nisce: poiche narra Eliano, che furono da vno alleuati insieme vn Leone, vn Orsa, & vn Cane, i quali vissero lungo tempo senza alcun con trasto domesticamente: Mà l'orsa vn giorno adiratafilacerò il cane; Il leone veduta l'ingiuria fatta alla compagnia, non puote patire simile oltraggio, onde gli fece impeto contra l'orsa, la lacerò, & come giusto Rè a morte la puni. Plinio riferisce, che è animale grato, & ricordeuole de' beneficij sche è clemente, & perdona a chì gli si humilia, mostra sempre nobiltà, & generofità d'animo, & se mai è costretto da moltitudine de cani, & cacciatori a cedere, non si mette subito auanti gli occhi loro in fuga, parendoli di rimetterci di reputatione, come cosa fuor d'ogni Decoro inconueniente ad vn generoso Re par suo, mà in bel modo a passo a passo si ritira, & di quando in quando per mantenere il Decoro siede in mezo del campo s'arma contro loro, & mostra di sprezzarli fin tanto, che trouando qualche macchia non veduto da niuno con veloce fuga s'asconde, & s'imbosca altre volte, come discre to s'occulta non perche tema, mà per non mettere timore, e terrore ad altri, & in somma ofserua il Decoro da Principe,& Rè in ogni parte; Et questo sia detto circa il Decoro dell'operare; venghiamo hora al Decoro del parlare.

Il quadrato col fegno di Mercurio fignifica la grauità, stabilità, & costanza del parlare con forme al Decoro, & per tal conto Mercurio fù da Greci cognominato Tetragonos, cioè quadrato folo, stabile, prudente, perche non si deue essere imprudente, vario, e mutabile, nel parlar fuor de termini del Decoro, ne si deue con leggierezza correre a mordere, e biasimare col parlare le persone, & disprezzare ciò che essi fentono esfendo cosa da arrogante,& dissoluto mà si deue portare vna certa riuerenza a ciascuno, come n'ammonisce M. Tullio parlando del Decoro circa la moderatione de fatti, & detti. Adhibenda est igitur quadam reuerentia aduersus homines, et optimi cuius q; reliquorum. Nam negligere, quid de se quisq; sentiat non solum arrogantis est sed etiam omnino dissoluti. Di modo che deuesi essere considerato nel ragionare parlando honoratamente d'altri:perche chi parla bene, & honoratamente d'altri è fegno, che è perfona benigna, & honorara, chì parla male è segno, che è persona carrina, ma ligna, inuidiosa, & poco honorata, quale è appresso Homero Thersite di lingua serpentina, volubile, & pronta al chiachiarare pessimamen

te,& dir mal del suo Rè; per il contrario Vlisse,è taciturno, & pensoso prima che parlì, nel parlar poi è quadrato, eloquente, e prudente, conoscendo egli, come saggio, & accorto, che per osferuare il Decoro d'vn huomo sauio, la lingua non deue essere più veloce della mente, douendosi pensare molto bene, come si habbia a ragionare. Linguam praire animo non per mittendam. Dille Chilone Lacedemoniele, & molto ben pensare ci si deue perch'il parlare è inditio dell'animo di ciascuno, secondo, come parla con Decoro, & però da Greci fu chiamato il parlare Avd pos xapantup Hominis character. Merco dell'huomo, come riferisce Pierio Vittorio nelle varie lettioni lib. 9.c. 6. perche si come le bestie si conoscono dal mer co di qual razza siano, così le persone dal parlare si conoscono di qual natura, & condittione siano. Epitetto filosofo morale, come Greco diste nell'Enchiridio. Prafige tibi certum modum, & characterem, quem obserues, tum solus tecum, tum alijs conuersans, operam da ne in colloquia plebeia descendas, sed, siquidem fieripotest, orationem trasfer ad aliquid decorum, sin minus, silentium age. Cioè formati vn certo modo, ò carattere da osseruarlo teco stesso priuatamente, & in palese conuersando con gli altri, procura di non incorrere, in discorsi plebei, mà per quanto si può trasferisci il parlare in qualche cosa ch'habbia del Decoro, altrimeti stà più tosto cheto dosseruerassi dunque il Decoro nel parlare col ragionare discretamente d'altri, col non vituperare alcuno, mà più to sto lodare, & col non tassare l'opere altrui mas simamente in cose, che non sono della sua professione, atteso che molti fanno de gl'vniuerfali, & in ciascuna cosa vogliono interponere il giuditio loro, i quali poi nel parlare fi danno: a conoscere per ignoranti con poco lor Decoro, come il Principe Megabizo, che volse tassa: re alcune figure in casa di Zeuxide,& discorre re con gli scolari suoi, dell'arte del dipingere, a: cui Zeuxide disse questi giouani mentre taceni ti ammirauano come Principe ornato di por, pora, hora si ridono di te, che vuoi ragionare d'vna professione, che non sai: di più osseruerassi principalmente il Decoro nel parlare se dando bando a parole brutte, & dishoneste, si ragionerà di cose honesse, & honorate, il che si conuiene massimamente a' giouani di bello aspetto, perche alla bellezza loro del corpo deue corrispondere la bellezza dell'animo, che fi manifesta da vn parlare di cose honeste. Vedendo Diogene Filosofo vn giouane bello, che

parlaua senza Decoro, dissegli non ti vergogn tù di cauar da vna bella guaina d'auorio, vn coltello di piombo?pigliando la guaina d'auorio, per la bellezza del corpo, & il coltello di piombo, per lo parlare di cosa brutta, vile, & in fima, come il piombo, trà metali, veggafi Lacr tio nella vita di Diogene, oue dice . Videns decorum adolescentem indecore loquentem, non eru bescisait, exeburnea vagina plumbeum educens gladium ? L'Amaranto, che nella finistra mano porta, è fiore che d'ogni tempo fiorisce, mantiene il suo Decoro della bellezza, con que sto i Greci in Tessaglia incoronauano il sepolcro d'Achille vnico lor Decoro, per dimostrare, che si come quel fiore mai perilce, così la sua fama saria per sempre durare, si come dice Antonio Thilesio, nel suo trattato delle corone. Thessali Achillis sui monumentum Amarantho coronabant, at oftenderent quemadmodum flos ille nunquam interit, sic eius famam perpetuo duraturam. Et detto Amaranto perche mai marcisce,& se ne i tempi aspri del tur bolento inuerno alquanto viene mancando, rinfrescato con l'acqua baldanzoso torna nel primiero stato, & vigore tanto, che di lui se ne può far corona, ancor d'inuerno, si come dice Plinio libr. 20. cap. 8. così l'huomo se da gli aspri, è turbolenti casi di questo instabil Mondo offeso viene a mancar d'animo, rinfrescatosi con l'acqua del Decoro, cioè riducendosi nella mente quello, che si conviene fare in tali accidenti risorge nel fiorito stato d'animo di prima, & fa corone di lode, & di honori ne torbidi tempi a le stesso, mediante il Decoro, però và incoronato, & ricamato d'Amarato, & tiene il motto intorno al fiore, che dice, SIC FLO-RET DECORO DECVS. Cioè che l'hono-. re per il decoro fiorifce d'ogni rempo, come l'Amaranto: perche l'huomo fi rende forte me diante il Decoro, & si mantiene codecentemen te in ogni tempo: chi viue con Decoro ne i tem pi buoni, & felici, non fi insuperbisce, nelli cartiui, & infelice non si perde vilmente d'animo. Dum secunda fortuna arridet superbire noli, aduersa perstrepente noli frangi. Disse Clcobolo, Filosofo, mentre la prospera fortuna ti fauorisce non tivolere insuperbire facendo fracasso, la peruerla fortuna, non ti volere sbigottire e rompere: mà ciò non può volere chi si gouer na senza decoro, che sa l'huomo forte, & magnanimo : come Scipione Africano, il quale. mai s'insuperbi ancorche vittorioso per la prosperità della fortuna , ne per l'auersa si perdè d'animo nè è marauiglia se questo honesto, &

generoso Capitan Romano, non tanto per lo valor suo, quanto per il decoro de buoni, & honesti costumi viene in quel dialogo di Luciano da Minos giusto giudice giudicato degno di precedere ad Alessandro il Magno, & ad An Mibale Cartaginese Capitani molto altieri, superbi,iracondi, inconstanti, & poco honesti, senza decoro d'animo veramente forte, & magnanimo. Er questo è quello, che volse inferire M. Tullio nel primo de gli offitij. Omnino fortis animus, et magnus duabus rebus maxime cer nitur, quarum ona in rerum externarum despicientia ponitur, cum persuasum sit nihil hominem nisi, quod Honestum decorumý; sit, aut admirari, aut optare; aut expetere opertere, nulliq; neque homini, neque perturbationi animi, nec fortuna succumbere. dalche si raccoglie, che vno, che sia veramente huomo non appetisce se non l'honesto conforme al Decoro, & per tal conto, come di grande, & forte animo non cede alle perturbationi, & alli colpi di fortuna: Onde più abbasso volendo Tullio ragionare del Decoro, ellorta, che nelle cose prospere; & ne gli auuenimenti, che fuccedono fecondo il nostro volere grandemente si fuggà la superbia, el'arroganza imperciòche il portarfi immoderatamente nelle cose auuerse, & nelle fanorenoli è segno di leggerezza, dalla quale è Iontano il Decoro perche il Decoro cotiene in sè vna honesta, temperanza, modestia, & ogni moderatione di perturbatione d'animo: moderatione dico perche l'huomo si può senza biafino perturbare, mà moderaramente che fe bene la mente sua viene alle volte in parte commossa da qualche morto, & perturbatione d'animo, non per questo perde il Decoro, co nueniente ad huomo fauio . Sapiens non omnino perturbationibus vacat, verum perturbatur modice secondo Arist. in Laert. Anzi è cosa propria da huomo il dolersi, & rallegrarsi, il non dolerfi, & non rallegrarfi, e cofa da vino ftipire, ò lasso. Non dolere stipitis est, non hominis. disse S. Agostino lib. 4 cap. 9. de Ciuitate Dei, & Plinio secondo nel lib. 8. dell'Epistole sériue a Paterno addolorato della morte de suoi figliuolijoue non tiene per huomini grandi, & fauij quelli, che u reputano d'esser sauij, & grandi col riputare simili casi vn leggier danno, anzi non li reputa huomini così dicendo. Qui an magni sapientes q; fint nescio, homines non sunt, hominis oft enim affice dolore, sentire, resistere tamen, & solatia admittere, non solatijs non egere. E dunque cosa da huomo, dar luogo al dolore, & all'allegrezza, ne ci sia contraria la

durezza di Socrate che mai mostrò segno di tristezza, & d'Allegrezza, nella seuer ità d'Anassagora, & d'Aristossene, che mai risero, perche questi eccederono il termine del douere tanto merita biasimo chi niente si duole ò ral legra, quanto quello, che troppo, ogni estremo è vitioso come il continuo riso di Demoerito, & il continuo pianto di Heraclito, il Del coro ci mette per la via di mezzo,& ci mostra quello che comporta il douere, l'honesto, & il conueniente, conueniente è che nelle cose publiche, & prinate de parenti, patroni, & amici prendiamo allegrezza, ò triftezza, piacere, ò dispiacere secondo li casi, che alla giornata occorrono, & che ne facciamo dimostratione esteriore di congratulatione, è condoglienza: mà come detto habbiamo nelli nostri affetti; & morti d'animo, dobbiamo rallegrarci con la moderata honesta, & convenienza del Decoro, in tal maniera la virtù dell'animo, si vedrà sempre fiorita d'ogni tempo come l'Amarato.

Habbiamo difcorso circa il Decoro dell'ope rare, & del parlare, resta, che trattiamo anco del Decoro circa l'andare, caminar, & comparir fuora tra le genti, che perciò alla gamba destra habbiamo dato il graue cothurno, & alla sinistra il semplice socco, se bene Hercole si ride sin Aristosane di Bacco che portaua la mazza, & la pelle del Leone, con si cothurni alle gambe, come cose sproportionate, essendo la pelle del Leone spossiona forte, riputando il cothurno, molle, & delicata persona, però dissegli Hercole, che hà da fare il cona, però dissegli Hercole, che hà da fare il cona.

thurno con la mazza:

Sed non potens fum, arcere risum Videns pellem Leonis in crocco positam. Qua mens? quid cothurnus, & claua conneniunt?

Mà molto bene a Bacco si conviene il cothurno, che da molle, & delicato reputar non fi dene, perche li cothurni erano portari da Fieroi , come afferisce Isidoro la cui autorità più a basso distenderemo quindi è che nelli tragici spertacolis'adoperanano, atteso che nelle tragedie v'interuengono personaggi grandi, Heroi, & Principi, per tal cagione da Poeti vie ne stimato degno d'Heroi, & Plutarco nel Sim posio 4.9.5. riferisce, che era portat o dalli Pon' tefici Hebrei. Primum enim arguit hoe Pontifex Max. qui festis diebus mithratus ingreditur hinnuli pellem auro contectam indutus, tul nicamá, ad talos pertinentem gestans, o cothurnos, multa autem tintinabula dependent de ve-Ste, qua inter ambulandum ftrepisum edunt; vt

( apud

es apud nos. Per similitudine di questo habito gabbandosi Plutarco si come anco Tacito scioccamente arguisce che susse sacco tenuto da Bacco portato da Heroi, & Pontesici in quel tempo con molto suo Decoro. Bacco tenuto da Poeti simbolo di spirito diuino, Presidente ancoresso delle Muse, & primo Heroe, ch'habbia trionsato pottar poteua insieme con la Mazza, & pelle di Leone l'Heroico cothurno, & però in poesie, è scolture antiche viene col cothurno sigurato. Virgilio nel secondo della Georgica, inuita Bacco alle vendemie dicendogli, che tinga seco le gambe nude nel mosso, leuaris li cothurni.

Huc pater o lenze veni, nudataj, musto Tinge nouo mecum, direptis crura cothurnis.

Nel qual passo Probo dice che si cothurni sono certa sotre di calzamenti atti al cacciatore, perche con essi anco le gambe circondano, & fortificano, la forma de quali si vede nelle statue di Bacco, & di Diana, tale autorità di Virgilio, & di Probo suo antichissimo espositore, arrecamo non tanto per mostrar che il cothurno da Poeti si dana Bacco solito a portarli si come a basso più a lungo trattaremo, quanto per notitia, che il cothurno cera fatto, come vn stiualetto, & borzachino, che cingeua intorno la gamba, per sino la polpa, si come nell'Egloga settima afferma Virgilio nella quale promette a Diana Cacciattice vna Statua di pulito marmo col cothurno rosso.

Leui de marmore fota. Puniceo slabis suras enineta cothurno

Et questo dico perche molti Auttori di pezza tengono che il Cothurno solito portarsi da Heroi, Principi, & personaggi grandi nelle. Tragedic susse alto, come hoggidì le pianelle di legno da donna all'vsanza Romana, Spagnuola, Venetiana, Napolitana, o d'altra natio ne, mastimamente d'Italia, come tiene Carlo-stefano sopra Baisio, de re vestiaria, ilqualecita quelli versi di Virgilio nel primo dell'Esterice.

Verginibus Tyrijs mos est gestare pharetram. Purpureog; alte suras vincire cothurno.

One legger vorrebbe Purpureasá. Epiteto che mon si conviene alla voce suras, polpe di gamba rosse, per belle, percioche in questo luogo non si può pigliare in quel sentimento, che piglia Horatio nel lib. 4. Ode prima Purpureis ales vloribus: Et il Poeta dell'Elegia in morte di Mecenate. Brachia purpura candidiora niue. Perche l'intentione di Virgilio è di dare l'epi tetto purpureo al Cothurno, e non alla polpa.

della gamba, e che sia il vero nell'Egloga see tima dice, Puniceo cothurno. color grato a Dia na, si come a tutte le donne, dice il Turnebo lib. 28. cap. 16. del suo giornale: vorrebbe poi Carlostefano leggere alto, in vece di alte, imaginandoli, che il cothurno fusse alto da terra, sotto il piede. mà il corhurno è alto dal piede per fine alla polpa della gamba però dice Virgilio alte suras vincire cothurno, sì conferma ... da Turnebo nel luogo sopra citato, consideran do, che Diana essendo cacciatrice andaua succinta con la vesta alzata sopra il ginocchio, per lo che hauendo detto Virgilio che Venere haueua raccolta la vesta sopra il ginocchio, pensò Enea che fosse Diana cacciatrice, però le addimandò se era sorella di Febo. An Phæbi foror, E perche la vesta era alzata sopra le ginocchia portaua gli alti cothurni; acciò no si vedestero le gambe nude. Cum autem supra genua effet sublata vestis. ideo altos gerebat cothurnos,ne cruribus nudis cerneretur. Ecco dun que, che il cothurno era come vn finaletto, che coprina la gamba, non altrimenti alto, & grosso, come tiene lo Scaligero nella poetica. lib. primo cap 13. dicendo che il cothurno era grosso di tal maniera, che con la sua accessione d'altezza, s'vguagliana la grandezza de gli Eroi, & foggiunse se tale è stato il cothurno, in che modo Virgilio di quello calza la cacciatri ce, laquale deue essere speditissima? Si talis fuerit cothurnus, quomodo venatricem, eo calceat Virgilius, quam decet effe expeditissimam? Quasiche Virgilio non sapesse di qual fatta fosse. roli cothurni, che a suo tempo si vsauano, & nelli Tearri, & Cerchi, spesso si adoperanano rappresentando gli atti publici di esquisite Tra gedie, & pure Virgilio non folamente nomina il cothurno; mà lo descriue nelli sudetti tre luoghi,& chiaramente lo da alle cacciatrici, di modo che non poteua esfere alto come le pianelle di legno da donna, mà come egli dice vestiua, & cingeua la gamba per fino alla polpa: che ritirasse il corhumo in forma di stiualetto pigliasene inditio nell'Elegia sudetta, in morte di Mecenate attribuita da alcuni a Caio Pedone, nella quale il cothurno di Bacco è chiamato Sandalio fatto ancor esso a guisa di borzacchino.

Argentata tuos etiam sandalia talos Vinxerunt certè: nec puto, Bacche negas.

Et Filostrato nell'imagine 9. de gl'Amori dà a Cupido il Sandalio indorato in vece di cothurno. L'Autore de gl Adagij in quel Prouerbio. Cothurno versatilior. Dimostra che sus-

le alto

158

se alto da donna, & per posaruisi bene fusse di quatro angoli, mà non sò che maestro di pianelle glie l'habbia detto, non adducendo niuno auttore antico per testimonio non è da prestar gli credenza, tanto più che esplica quel prouer bio con friuola ragione, che il cothurno sia versatile per dir così ageuole a voltarsi, & rinoltarsi, perche si accommoda ad ogni piede finistro, & destro, tanto di donna come d'huomo. E vero che il cothurno è atto ad ogni piede, come dice Seruio nel primo dell'Eneide, si accomoda al piede, dell'hnomo, & della don na come riferisce Suida, mà non è vero che per questa cagione dicasi Cothurno versatilior, che se questo susse tanto si potrebbe dire Socco versatilior, perche anco il zoccolo s'accommo da ad ogni piede dritto, è sinistro, & lo possano portare huomini, & donne. Che fosseda. donna il locco, è notissimo poiche dagli Autori se gli da epiteto muliebre. Apuleio dice d'vno che per parere donna portaua vna veste di seta, i capelli lunghi, e'l zoccolo indorato. Vitellio Imperadore scalzò Messalina togliendo. li vn zoccolo, che seco lo portaua, & spesso baciana. Plinio tassa il lusso delle femine nel lib. 9.cap.35. che portassero le gioie nelle pianelle, & nelli zoccoli, & nel lib. 37. cap. 2. Super om nia muliebria socculos induebat margaritis. Che lo portaflero anco gli huomini, raccogliesi da Seneca narrando di Cesare, che porgè il piede finistro a Pompeo, Perso acciò lo baciasse per mostrare il zoccolo d'oro che portaua. ornato di gemme; Et Suetonio nel cap. 52. riferisce di Caligola, che portaua hor il cothurno, hora il zoccolo, l'iftesso Autore nella vita di Claudio cap. 8. oue racconta de gli smacchi fat ti a quello Imperadore per ischerzo da conuitati giouani impudichi, secondo il Sabellico, dice che mentre dormina il giorno folenano mettergli nelle mani li zoccoli, acciòche in vn subito suegliato si strogolasse la faccia co quel li: sì che portandolo huomini, è donne tanto dir fi potria, Sotto versatilior, mà dicesi Cothur no ver atilior, cioè ageuole più che vn cothurno, s'accommoda per ogni verso più che vno stiualetto, perche il cothurno come stiualetto si calza in ogni gamba, si volta, & si riuolta, & si riuersa ageuolmente, come pianella da donna non si potria riuersare ne accommodare al piede dell'huomo, mà solo a quello della donna, perche veggiamo che gli huomini non san no caminare con le pianelle alte da donna. alle quali pianelle si come non se nè può applicare quella voce. Versatilier. Ancorche s'-

accommodiad ogni piede finistro, & destro che ciò saria parlare improprio, & commune ad ogni pianella, ancorche bassa, perche quelle ancora s'accommodano ad ogni piede, meglio che le alte, & più ageuolmente senza pericolo di cadere: così meno si potrebbe quella voce versatilior applicare al cothurno se fusse alto, & grosso, come la pianella da Donna, è ve ro che vna volta Giuuenale nella Satira sesta

Breuiorg; videtur Virgine Pygmea, nullis adiuta cothurnis.

Mà non per questo ne segue, che il cothurno tragico fusse staro alto, come vna pianella da donna, perche li poeti erano tanto auezzi a pigliar misticamente, con parlar figurato il cothurno portato da personaggi grandi,& supre mi, per l'altezza, & grandezza, che Ginnenale in questo luogo l'hà preso per l'altezza materiale intendendo che la Donna pare più piccio la d'vna pigmea, senza aiuto di qualche altezza, & quando ben anco tal pianella di Donna si fusse chiamata ordinariamente cothurno, nulladimeno è forza che tal pianella fusse dif ferente dal cothurno itiualetto: facilmente pos sono gli scrittori, e traduttori hauere equiuocato, & preso vn nome per vn'altro; poiche il cothurno da Greci si chiama anco Emuada. & il socco Emuara: Scaligero nella poetica... lib.1.cap.13. Eu Badas cothurnos appellatos. foccos ¿u Báras però scorrettamente leggesi inalcuni testi Greci di Luciano. De saltatione. parlando del personaggio tragico εμβάτας υ Inλoss. in vece d'éμCa das. cioè che quel Tra gico di statura lunga, entravia in scena alti cothurni. Per prouare che non fusse materialmente il cothurno alto, come la pianella da donna douriano bastare li tre luoghi di Virgilio, aggiunta l'auttorità di Probo, che nel scon do della Georgica dice. Cothurne sunt calceamentorum genera Venatori apta, quibus crura etiam muniuntur, cuius calciamenti effigies est in simulacris Liberi, & Diana. Et Seruio, che nel primo dell'Eneide afterma, che sono stinaletti da caccia. Cothurni sunt calciamenta venatoria. Ilche dichiara, che non fusiero alti come le pianelle da donna, perche con simile. altezza non fi può correre sopra colline, luoghi fassosi, & spinosi. Con tutto ciò voglio che lo prouiamo con altre auttorità . Da Plinio libro settimo cap. 20. si comprende pure che non fussero alti come le pianelle da donna, oue egli racconta d'hauer veduto, Athanato Histrione huomo di cinquanta anni comparire in Scena

per fare oftentatione della sua gagliardia, con vn corsaletto di piombo, & con li cothurni di cinquecento libre, brutta vista haueriano fatto li cothurni di sì gran peso se fussero stati gros si, & alti, come le pianelle da donna sconciamente assettati, mà perche doueuano essere a guifa di stiualetto, aperto, che si cinge alla polpa della gamba, doueuano esfere assertari, & più ageuoli alla gamba, & doueuano comparire con proportione, massimamente col corsa letto, col quale molto bene veggiamo nelle statue antiche d'Eroi, & Principi li cothurni a foggia di stiualetto, a foggia di pianella alto, & quadrato in angoli, come dice Alessandro, ab Alexandro, non se n'è mai veduto niuno, nell'altra forte veggonfi tuttania infinite fcul ture d'Imperadori, di Muse, di Diana, & di Bac co, del quale cothurno di Bacco, oltre gli Autori citati ne fa mentione Velleio Patercolo nell'vltimo libro, oue narra di M. Antonio, che voleua esfere tenuto vn'altro Bacco, & perciò portaua trà le altre cose attinenti a Bacco, li cothurni. Cum autem nouum se liberum patrem appellari iussifet cum redimitus hedera coronage velatus aurea, & Thyr sum tenens, cothurnisq; fuccint', curru velut liber pater vectus est Alexandria. Et Cor. Tacito nell'vndecimo de gli Annali, dice che Messalina moglie di Claudio Imperadore, che celebraua in casa la festa della vendemia, & che a guifa di Baccante, col cri ne sparso, scossando il tirso appresso Silio incoronato d'ellera, portaua i cothurni, & aggiraua la testa facedogli strepito intorno vn choro di Baccanti. Ipsa crine fluxo, Thyrsum quatiens, iuxtag Silius Hedera vinctus, gerere cothurnos, iacere caput, strepente circum procaci, choro. Simili Baccanti no cothurni, veggonfi nelli mar mi Anticbi di Roma, quali non haueriano potuto saltare, & correre furiosamente nelli giochi baccanali, se il corhurno fusse stato alto co me le pianelle da Donna, rileuato assai, come dicono alcuni col suro, e con altra materia di legno. Dicami vn poco questi tali, lassando da parte le Cacciatrici, & le Baccanti, se il cothurno fosse stato alto, & solleuato assai, come haue riano potutocombattere per moti, campagne, e foreste, le Amazoni, le quali portauano in guerra gli scudi, come mezze Lune, & li cothurni, come racconta Plutarco nella vita di Pompeo, In hac pugna Ama ones a montibus Thermodonti fluuio accubantibus profecta auxilio venisse perhibentur Barbaris, quippe a pralio, dum spolia Barbarorum legunt Romani Peltas Amazonicas, cothurnosq; reperiere. Certo che

con le stampelle sotto li piedi non possono anda re a combattere, nè huomini, nè donne, le quali ne i loro giuochi della cieca, ne i passi alqua to difficili, & nel voler este caminare in fretta, non che correre, si lieuano le pianelle, ancorche basse di suro: Onde apparisce che il corhur no bilogna che fulle fatto a guila di stiualetto, & borzacchiuo senza alcuno solleuamento sotto la pianta del piede, & se Isidoro nel 19. lib.cap.34. dice che erano fatti a guisa di pianelle, ha torto in questo, hà ben nel testo ragio ne, che l'vsassero i Tragici nelli Teatri, & gli Heroi, come esto afferma. Cothurni sunt quibus calciabantur Tragædi, qui in Theatro dicturi erant, & alta intonantiq; voce cantaturi, est enim calciamentum in modum crepidarum, quo Heroes vtebantur. Nel qual testo parla in tempo passato, Calciabatur, vtebantur. Come che a suo tempo non li hauesse veduti in Theatri, Vsati dunque da Tragici sotto personaggi d'-Heroi, ne' Theatri, e da credere che Virgilio più volte li vedesse, & sapesse molto meglio de gli Autori più moderni, come fussero fatti, & che non fusiero fatti in altra foggia che in quella da lui descritta,a guisa di ftiualetto, & borzacchino, onde communemente appresso gli Autori vulgari, passa lo stiualetto sotto nome di cothurno, della cui forma habbiamo noi fatto dislegnare la nostra figura del Decoro, contentandoci, quando ci siano altri di contrario parere d'errare con Probo, Seruio, & con Virgilio istesso, che sopra sapere con Auttori moderni, che non hanno veduto li cothurni ne tempi che si vsauano, come viddero Seruio, Probo, & Virgilio . Sò che il Petrarca portò il cothurno in guisa di pianella quando sù incoronato, come riferisce d'hauer veduto Sennuc cio suo amico, mà chi ordinò quella trionfal pompa mostrò di non sapere nè la forma del cothurno, ne tanpoco la forma del focco portato dal Petrarça nel finistro piede fatto come vn bolzachino fin al ginocchio tutto intiero se tale sia il socco ad altri lo lasciarò giudicare. a me più tosto pare stiualerto, che hoggidì nel l'Egloghe Pastorali per l'ordinarios'adopera, l'istesso che da Virgilio vien figurato il cothur no ne i versi sopra citati, presi in parte da Liuio Andronico Decano de Poeti latini, che fù il primo che introdusse la scena in Rom .....

Et iam purpureo suras include cothurno, Baltheus, Greuocet volucre: in pettore sinus, Pressaq; iam grauida crepitent tibi terg La Pharetra,

Dirige odorisequos ad certa cubilia canes.

Laquale

La quale autorità come per maggiore in fine habbiamo lasciata, poiche Liuio poeta dramatico assegna il cothurno a cacciatori, che porta no la faretra piena de dardi con i cani appres-· fo, & esprime che il cothurno chiude la polpa della gamba. Hora si come non è verisimile che il primo Autore di scena non sapesse come si fosse fatto il cothurno che in Scena introduceua, così non hà garbo, che in questo particolare erri il nostro Poeta:mà si ben errano quel li lottili ingegni che inconsideratamente tassano cosa benissimo conosciuta da Virgilio, ilquale dice che li cothurni di Diana, erano di rosso colore, e tal colore anco è molto proportionato a Tragici rappresentamenti, si perche in esti vengono posti sanguinosi casi, si perche vi s'introducono Imperadori, Rè, Principi, è persone sublimia' quali conviene la porpora, & però il cothurno è stato assegnato da Poeti, a personaggi grandi, sì come il socco a perso-

ne positiue, ciuili, & di minor qualità. La onde per venir al fignificato della nostra figura: portando il Decoro nella gamba dritta, il graue cothurno, denota che l'huomo più potente, nobile, & ricco per suo Decoro deu andare con habito nobile, conuencuole ad vn par suo, portando nella finistra il semplice socco, denota che l'huomo di minor forza, & di . bassa conditione deue andare positiuamente, è non spacciare del nobile, & del Principe, & cia scuno circa l'habito deue hauer risguardo per osseruanza del Decoro, all'erà, & al grado, che tiene, fuggendo sempre l'estremo tanto di quel li che sprezzano il culto della lor persona, i qualinon si curano d'esser veduti con habiti vili, lordi, mal legati, quanto di quelli, che se l'allacciano troppo, adoperando particolare studio in pulirsi, & farsi vedere ogni di con ha biti nuoui, & attillati . Catone vticense diede nel primo estremo, che non osferuò punto il Decoro da Senator Romano; poiche se n'anda ua troppo alla carlona caminando con gliamici in publico scalzato con vna sola vestel, di fopra mal cinta con vna cordella, sì come dice Marc' Antonio Sabellico, lib. secondo, & Asconio Pediano, & Plutarco riferisce, che andaua per il foro cinto in vna toga da campagna, & in tal guifa fenz'altra veita fotto, teneua ragio ne in tribunale; Silla è anco ripreso, che essendo Imperadore d'efferciti con poco Decoro del , suo grado spasseggiaua per Napoli co vn man tello, ein pianelle, Nell'altro estremo diedero Caligola, Nerone, & Heliogabalo Imperadori, liquali compariuano con habiti figurati

di varij colori più conuencuoli ad vna lascius donna, che ad'vn maesteuole Imperadore; ne mai gli due vltimi portarono vn vestimento più d'vna volta, & Pompeo Magno ancor esso viene da M. Tullio ad Attico lib.2. Epist. 3. notato per vano, & lascino dalle catzette, dalle fascie bianche, & dalla vesticciola dipinta, che con poco Decoro d'vn supremo capitano par suo portar solea, della cui vesta se ne burla. nella 16. Epistola. Pompeus togulam illam pi-Etam silentie tueatur suam. Publio Clodio parimente da Cicerone vien bialimato, perche portaua le calzette rosse ch'a lui non si conuçniuano, come Senatore, essendo quello colore da giouani, a' quali perche sono in età più fre ica, senza alcun grado, è lecito portare vestimenti belli, & colori allegri, & vaghi, mà però anch'essi non deuono trapassare i termini della modestia, in pulirsi, assimigliandosi, con ricci, & ciusti, & habiti troppo lasciui a femine, douendosi ricordare, che sono di natura. più nobile. Diogene vedendo vn gionane dedito a simile vanita d'habiti delicati, & abbellimenti feminili, gli dille. Non pudet deterius, quam naturam ipsam, de te ipso statuere? Se questa vanita d'habiti, vien ripresa in giouani, in Gapitani, Principi, tanto più anco faranno ripresi i Filosofi, & Dottori, che con habito conforme al Decoro della sapienza non anderanno, astenendosi però dalla sordidezza di Diogene Ginico, & d'Epaminonda lordi Filoson, che sempre portauano vna medesima vesta, de quali non fù punto Socrate, che scalzo se n'anciaua inuolto in vna vesta di tela, ò più tosto sacco, dentro del quale tal volta dormina la notte nelle strade per li banchi, ò sopra qual che poggiuolo con poco Decoro. Nè folamenre deuen offeruare il Decoro, nell'andare fuora, circa l'habito mà anco circa il motto, seruendofi con bel modo del cothurno, cioè della granità, abhorendo l'estrema granità di coloro, che portano la vita loro, alta, tela, tirati, tutta d'vn pezzo, che a pena fi muouono, & paiono, a punto ch'habbino la testa conficaça in vii palo,tanto che fenza Decoro muonono a riso chi li vede ne meno prender si deue in tut to il socco, cioè il passo di persone basse vili, da lache,& staffere, mà si deue portar vgualmente il locco, & il cothurno, cioc temperare l ... granta col pallo ordinario di persone pontiue Horatio nella Satira 3. del primo libro con dente satirico, morde Tigellio Sardo, che non haueua modo nei caminare, hora caminapian piano, che pareua fuste vn Sacerdore di Giuno

ne,& hora caminaua tanto veloce, che pare L. fuggisse dalli nimici.

Nil aquale homini futtilli, sape velut qui Currebat, fugiens hostem: persape velut qui

Iunonis sacra ferret.

Alle donne sì che si conviene la gravità nel l'andare, e'l passo tardo per maggior lor Decoro, & per questo molta ragione hanno a porta re le pianelle alte, che ritardano il passo, nè las sano caminare in fretta, mà l'huomo deue caminare virilmente col passo maggiore delle donne: Marco Tullio (sì come riferisce il Petrarca, nelle opere Latine lib. 2 trattato 3. cap. 3.) vedendo che Tullia sua figliuola caminaua Vn poco più forte che non si conveniua al Decoro d'vna donna, & per lo contrario Pisone suo marito più lentamente che non si conneniua ad'vn huomo, tassò ambedue con vn medefimo motto, licendo in prefenza di Pisone suo genero alla figliucla, ò così, camina d. homo. An. bula et .ir. Volendo inferire, che essa doueua caminar piano da femina, & Pisone più presto da huomo.

Oltre di ciò il cothurno, & il focco molto bene si conuiene alla figura del Decoro, come fimbolo del Decoro Poetico, poiche li Poeti no hanno con altri stromenti satta distintione di vna sorte di Poesia all'altra, che col cothurno & col focco, da vna grane ad'vna men grane: attione: perche il cothurno si come habbiamo detto era da Tragici poemi, ne quali v'interuengono per fondamento principale, Principi, è pe sonaggi supremi, dico principale, perche v'interuengono anco ferui, schiaui, baile, & Pedagoghi: Et il socco era de Comici Poemi, ne quali v'interuengono persone prinate, & infime, & perche in questi si tratta di cose basse, domestiche, & familiari con stile parimenti basso, pigliasi il socco per significato di parlare basso: Et in quelli perche si tratta d'auuenimenti occorsi trà Heroi, & Principi con stile più graue, pigliafi il cothurno per lo parlare lonoro, perfetto, & sublime, onde chiamasi da

Poeti grande & alto. Ouidio

Alta meo sceptro decoras, altog, cothurno. Horario nella Poetica...

- Hunc socci capere pedem, grandes é; cothurni.

: Intendendo de Comici, & Tragici, & il Petrarca nel medesimo significato li piglia per bassi, & sublimi ingegni in quel verso.

Materia da coshurni, e non da socchi.

Di modo che li cothurni, & li focchi applicandofi non tanto all'habito quanto alla figuta del parlare, vengono ad effere doppiamen-

te simbolo del Decoro Poetico, & vn compen. dio d'ogni Decoro, perche li Poeti eccellent osseruano il Decoro, nelle Poesie loto, in qual fi voglia cosa, nel costume delle opere, del parlare, & dell'habito, & procurano di mai partire dal Decoro debito a ciascuna persona, che se per errore dal debito Decoro partono, sono notati i loro personaggi di impersettione, si come nota Aristotele nella sua Poetica, il pian to,& il lamento d'Vlisse nella Scilla, perche ad Vhile come prudente, e faggio non conueniua piangere, & lamentarfi vilmente: Et però dice Armotele. Indecori, atque inconvenientis moris Vlyss einlatio in Scylla. Vien notato parimente Homero da M. Tullio, perche attribuisca a' Dei attioni, che macchiarebbero anco gli huomini, come risse, ire, dissensioni, inuidie, & dishonesti afferri, di che ne vien anco bia fimato da Empedocle, & da Senofane, ne è ma rauiglia, che Eraclito Filosofo giudicasse Homero degno d'essere scacciato da' Teatri, & meriteuole, che gli fussero dati de' pugni, & schiaffi, come riferisce Laerrio Homerumg dicebat dignum qui ex certaminibus enceretur, colaphis que caderetur. Non per altro, che per lo mancamento del Decoro, che nel resto è mirabile più d'ogn'altro d'intelletto, & d'eloquenza; Manca similmente nel Decoro a mio parere Sofocle in Aiace, oue introduce Teucro figlio d'vna schiana fratello naturale d'Aiace a contendere con Menelao Re fratello germa no d'Agamennone Imperadore senza rispetto e timore, rispondendogli, come si dice,a tu per tu, e se ben sa che Menelao partendo al fine dica, che è brutta cosa a dirsi, contendere con vno di parole, che si possa domar per forza....

Ab eo , nam turpe auditu fuerit Verbis cum eo rixari, quem vi coercere possis.

Non per questo si sgrana di tal bruttezza per le molte ingiurie riccunte già dal sudetto Teucro, massinamente che gli inspose co maggior arroganza dicendo, & a me è cosa bruttiliuma ad vdire vn'huomo stolido.

Apage te nam, & mihi turpissimum est audire Hominem stolidum inania verba effutientem .

Nelle quali parole non vi è Decoro, ne dal canto di Menelao Re a contendere a lugo con Teucro foldato priuato senza grado alcuno; ne dal canto; di Teucro è verifimile, ch'egli d'ordine infimo nella greca militia, semplice sagittario (come si raccoglie da Homero, & dal medesimo Sosocle) priuo di sorze, & di seguito hauesse ardire di contrastare con vn Rèfiatello dell'Imperadore, e fusile tanto sfaccia-

to che

to che gli dicesse senza rispetto mille ingiurie, tanto più manca Sosocle nel Decoro quanto che poco doppo replica I eucro orgogliosamente all'istesso Imperadore vantandosi d'esser nato nobile, sinfaccia ad Agamennone che sia nato di Padre empio, & di madre adultera, & di più gli minaccia senza conueneuole costume di rispettoso vassallo, con poco Decoro dell'Imperadore, che con la sua Imperiale autorità giustamente per l'ingiurie & minaccie lo poteua far prendere, castigare, se ben Teu cro susse sus prendere, castigare, se ben Teu cro susse sus prendere, e titolato non che pri-

uato suddito, come era. Hora si come il giuditioso Poeta cerca dare alli personaggi de' suoi
Poemi il costume conueniente, con hauer cura di non attribuire a quelli cosa suor del Decoro, così noi con giuditio douemo guardar
bene a quanto ci si conuiene fare, accto non re
stiamo biasimari nelle nostre attioni, comequelli Poeti, che volendo introdurre personag
gi ad essempio delle attioni humane, li rappresentano senza il debito costume con poco Decoro.

### DEMOCRATIA.



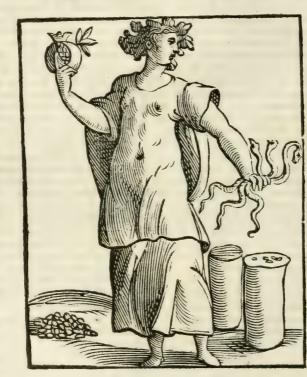



DONNA d'età virile, con habito di mediocre conditione, ch'habbia cinto il capo d'vna ghirlanda de vite intrecciata con vn ramo d'olmo, che stia în piedi, & che con la destra mano tenghi vn pomo granato, & con la sinistra vn mazzo di serpe, & per terra vi sa del grano, parte in terra, & parte ne i facchi.

Democratia è il gouerno d'vno stato populare, guidato, & retto dalla moltitudine di quel lo in forma d'vn configlio al quale sia habile ciascuno plebeo. & nissun nobile, onde si risoluono tutti gli ordini, & deliberationi publiche secondo il grado loro.

Si fà di età virile, perciòche in essa s'opera

con più giuditio, che nell'altre età.

Si corona di vite, & olmo insieme vnitì, per mostrare, che si come queste due piante s'vniscono insieme, così s'vnisce la qualità, & l'esse.

re di

re di questo popoto.

L'habito mediocre, dichiara lo stato della plebe, la quale per mancamento non può secondo le forze dimostrare il desiderio ambitioso chì hà d'essere vguale a gl'altri di maggior conditione, che perciò la rappresentiamo, che stia in piedi, & non a sedere.

Tiene con la destra mano il pomo granato, per essere (come racconta Pierio Valeriano nel lib. 54. de i suoi geroglissici) simbolo d'un popolo congregato in un luoco, la cui unione si gonerna secondo la bassa qualità loro.

La dimostratione del mazzo delle serpe significa l'vnione, & il gouerno plebeo, il quale non essendo di consideratione, di vera gloria, và simile al serpe per terra non potendosi alzare alle cose di gran consideratione, com'anco per dimostrare, che la natura della plebe, tende per lo più al peggio, onde il Petrarca, ne i dialoghi dice.

Natura populus tendit ad peiora, & per questo disse Virgilio in Encid. Seuirg; animis ignobile vulgus

Vi si mette il grano nella guisa che habbia mo detto, per dimostrare la prouisione publica, che suole fare l'vnità della plebe per il comun vtile de tutti, & per mostrare che il populo ama più l'abondanza delle vettouaglie, che l'ambirion de gl'honori.

DELITIOSO.

VOLENDO dipingere vn'huomo Delitioso, lo rappresenteremo, come narra. Pierio Valeriano nel lib. 36 posto con grandissima commodità a sedere, & co'l cubito si appoggia ad'vn cuscino. Adamantio disse che era segno di voluttà, & di lasciuia, hauere il cuscino sotto il cubito della mano, & questo è preso da Ezechiele, che disse guai a quelli che acconcierano il guanciale sotto il cubito della mano, intendendo per questo questi che slontanati da vna viril sottezza, per le molliticalell'animo, & del corpo bruttamente s'esseminano.

DERISIONE.

ONNA con la lingua fuori della bocca, vestita di pelle d'istrice, con braccia, & piedi ignudi, col dito indice della mano destra steso, tenendo nella sinistra vn mazzo di penne di Pauone, appoggiando la detta mano sopra vn asino, il quale starà co'l capo alto in atto di sgrignare, mostrando i denti.

Derisione, secondo S. Thom, in 2. 2. quest.

75.è quando l'huomo prende in scherzo il ma le,& il disetto altrui, per proprio diletto sodisfacendosi, che il delinquente ne senta vergo-

gna.....

Il cauar la lingua fuori della bocca (perche è atto deforme, facendosi alla presenza d'alcu no) è segno, che se ne tiene poco conto, & però la natura l'insegna a fare a' fanciulli in questo proposito, il quale atto è costume antico de Galli in Titoliuio lib. 7. oue narra di quello in soldò & cauò fuori la lingua contro Tito Man lio, il quale accettò la ssida, & domò l'insolenza sua Adue, suo Gallum stolide letum o (queniam id quoque memoria disgnum antiquis visum est.) linguam etiam ab irrisu exer. ntem producunt.

La pelle d'Istrice, che è spinosa, mostra, che senz'arme il Derisore è come l'istrice, il quale punge chì gli s'aunicina, & perche il principale pensiero del Derisore, è notare l'impersettioni altrui, però si sarà co'l dito nel modo.

detto

Le penne del Pauone si dipingono, per memoria della superbia di questo animale, chestima fra tutti gl'altri se stessio bellissimo, perche non è alcuno, che rida de mali costumi altrui, che quelli stessi non riconosca lontani da se medesimo.

L'Afino nel modo detto fù adoprato da gl'-Antichi in questo proposito, come ne sà testimonto Pierio Valeriano, & altri.

#### DESIDERIO VERSO IDDIO.

GIOVANETTO vestiro di rosso, & giallo i quali colori significano Desiderio, Sarà alato per significare la prestezza con cui l'animo inferuciato subitamente vola a pensieri celesti, dal petro gl'esca vna siamma perche è quella siamma, che Christo N.S. venne a portar'in terra.

Terrà la finistra mano al petto, & il braccio destro disteso, il viso riuolto al Cielo, & hauerà a canto vn ceruo, che beua l'acqua d'vn rufcello, secondo il detto di Dauid nel Salmo 41. doue assomigliò il Desiderio dell'anima su verso Iddio al Desiderio, che hà vn ceruo asset tato d'auuicinarsi a qualche limpida fontana.

La finistra mano al petro, & il braccio destro disteso, & il viso rivolto al (ielo è per dimostrare, che deuono l'opere, gl'occhi, il core & ogni cosa essere in noi rivolte verso Iddio.

2 DESI-

DESIDERIO VERSO IDDIO.







DESIDERIO.

ONN'A ignuda, che habbia ad armacollo vn velo di varij colori, sarà alata, & che mandi fuora dal cuore vna fiamma ardente.

Il Desiderio è vn'intenso volere d'alcuna. cosa, che all'intelletto per buono si rappresenti, & però tale operatione hà affai dell'imperfetto, e all'intelletto della materia prima s'afsomiglia, laquale dice Aristotele desiderare la forma nel modo, che la femina desidera il ma schio,& con ragione:essendo l'appetito di cose future, & che non si posseggono, però il Desiderio sotto forma di donna si rappresenta....

Si può anco dire, che il Desiderio è motto spiritale d'animo, che non posa mai, sin che la cosa a che lo muoue la inclinatione, vien conseguita, & agita sempre intorno le cose, che mancano, & co'l possesso di quelle s'estingue.

Il velo di varij colori significa, che l'ogget to de! Desiderio è il bene, e come si trouano diperse sorte di bene, così sono dinerse sorte di Desiderij .

L'ali notano la sua velocità, che in vn subi-

to viene, e sparisce.

La fiamma ci dimostra il Desiderio esfere vn fuoco del cuore, & della mente, che quasi a materia secca s'appiglia, tosto che gli si prefenta cosa, che habbia apparenza di bene.

#### DETRATTIONE.

ONNA a sedere con bocca alquanto aperta mostri la lingua doppia simile a quella del ferpe, terrà in capo vn panno nero, tirando in fuori parte d'esso, con la finistra ma no in modo, che faccia ombra al viso, & il restante del vestimento sarà di colore della ruggine, rotto in più luoghi, hauerà fotto a i piedi vna tromba, & con la destra mano vn pugnale nudo in atto d'offendere.

Dergattione secondo S. Thomaso. 2.2 quest.

73.art.4.



73.art.4.altro non è, che occulta maledicenza contro la famà & reputatione altrui.

Detrattione.

ONNA di bruttiffimo aspetto, che stia a sedere, & tenghi la bocca aperta, in ca po vn panno nero in modo tale, che gli cuopri, & faccia ombra a parte del viso, il vestimento farà rotto in pi ù luoghi, & del colore della. ruggine tutto contesto di lingue fimile a quelle del serpe, al collo terra vua corda in cambio di collana, & per pendente vna streglia, con la destra mano tenghi vn coltello in'atto di ferire, & con la finistra vn topo, ò sorce che dir vogliamo; mà che sia grante, & visibile.

Brutta si dipinge perciòche non solo è brut to il pessimo vitio della Detrattione per esser egli sempre pronto a i danni, & alla rouina. del prossimo, mà molto più btuttissima coli. è di quelli i quali fi fanno famigliari, & porgono orecchie, & danno credenza all'iniqua, & peruersa natura de i Detrattori, i quali porcano il diauolo nella lingua come dice S. Ber-

nardo ne' suoi sermoni . Dectractor diabolum portat in lingua'.

Si rappresenta che stia a sedere percioche l'otio è potentissima causa della Detrattione, & si suol dire, che chi ben siede mal pensa, la\_o bocca aperta, & le lingue fimili a quelle del ferpe sopra il vestimento dimostrano la prontezza del mal dicente in dir mal di ciascuno, alludendo al detto del profeta, nel Salmo 139. che dice Acuerunt linguam ficut ferpentes vinenum aspidum sub labijs eorum, Et S. Bernardo ne i suoi Sermoni narra che la lingua del Detrattore è vna vipera, che facilmente infer ta con vn sol fiato, & vna lancia accutissima che penetra con vn sol colpo.

Num quid non vipera est lingua detractoris Ferocissima? plane nimirum, qua tam lethaliter Inficiat flutu vno, nunquid non lancea e linqua ista profecto acutissima, que tres penetrat, i.

Etu vno

Et a questo proposito benissimo esplica questo concetto il Sig. Gismondo Santi con i seguen.

ri Sonetti così dicendo.

BOCC A crudel, che mentre intenta snodi Tua lingua a danni altrui, scocchi saetta Ne' petti de mortal di tosco infetta Chi mai schiuar poteo l'empie tue frodi.

Serpente rio, che sibilando godi

Gli humani cor, trifauce Can che'n fretta Latrando, ogn'alma, ancor che al ciel eretta Mordi, e sol di ferir ti pasci, e godi .

Non Mostro là v'el Nilo il corso stende Ne belua mai su monti aspri Rifei Teco di par a l'altrui morte intende:

Anzi è d' Auerno ancorpiù cruda sei, Che gl'empy fol, folo i presenti offende, Tu i vicini, e lontani, e giusti, e rei.

FRENA, deh frena homai lingua peruersa Tua lingua nel ferir cotanto audace Ch'ogn'un che t'ode, e perfida, e mendace T'estima, e di mortal veleno aspersa;

Anzi non t'arrestar; mà cruda versa Il rio liquor , che prima ti disface; Che'n pena del fallir tua propria pace (Folle) conturbi a' danni tuoi conuer (a.

Così granida il sen l'immobil terra Di focosi vapor, da lero oppressa Si scuote, eprima a se muou'aspra guerra,

Tal nell'Egeo cruciosa l'onda; espessa Qual'hor l'vscita a' venti Eol disserra Gli scogli in affrontar, rompe se stessa.

Il panno nero sopra il capo, che sa ombra. a parte della faccia, fignifica la proprietà del Detrattore, che è dir male occultamente, & però ben disse S. Tomaso 2.2. quest. 73. art. 4. Altro non e la Detrattione che vna occulta... maledicenza contro la fama, & reputatione altrui, com'anco l'effetto di essa è d'offuscare, opprimere, & occultare l'honorate attioni altrui, ò col dir male, ò col tacere l'opere buone. Terentio nel Phormione Atto 4. Scena 4. Nihil est Antipho.

Quin male narrando possit deprauari, at Tuid quod boni est excerpis dicis, quod mali est.

Il vestimento rotto in più luoghi, & del colore della ruggine ne dimostra, che la Detrattione regna in huomini baifi, & vili, trà quali vi sono di quegli che il più delle volte più tosto dalla gentilezza, & cortesia, di qualche Signore, che dalla buona fortuna, ò altri mezi virtuofi, ascendono a qualche grado, del che insuperbiti, per non degenerar punto dalla... loro mal creanza, & scelerati costumi sono simili alla ruggine laquale si come ella rode, & confuma il ferro, ò altri metalli, così la fur-

fantesca natura di questi tali con la Detrattio. ne consumano la buona estimatione, & fama altrui. La collana di corda con il pendente della streglia che tiene al collo potiamo dire , che si come gli Antichi faceuano distintione da persona, a persona (come narra Pierio Vale riano libro trigesimoquarto, & quadragesimo primo) in portar collane d'oro, & d'argento, chì per pendente la bolla, & chì vn cuore vna per segno di nobiltà, & l'altro per vn'huomo veridico, è che non sapesse mentire, ò inganna re; mà quello che teneua nel cuore, quel mede fiino hauesse nella lingua lontano da ogni fin tione, & d'ogni bugia: Così noi per fignificare quanto fieno abiette & vili le qualità del Detrattore, lo rappresentiamo con la corda, & co la streglia al collo, come dimostratione di per fona bassa, infame, maledica, & vieuperosa. Tiene con la destra mano il coltello in atto di ferire, perciòche il Detrattore è homicidiale, & per quanto s'aspetta alla peruersità sua spoglial'anima di quella virrù della quale ella viue; onde il Profeta nel Salmo 16. sopra di ciò dice Fily hominum dentes eorum arma; & sagitte, lingua eorum gladius acutus .

Il Topo, ò Sorze che dir vogliamo, che tiene con la finistra mano. Plau, in cap: Atto pri-· mo. Scena prima assomiglia i Detrattori al det to animale, perciòche si come egli cerca sempre di rodere l'altrui cibo, & altre cose, così il Detrattore rode, distrugge, & consuma l'hono re, & quanto di buono, & di bello nell'huma-

no genere si ritroua.

Quasi mures semper edimus alienum cibum . Vbi resprolata sunt Cum rus homines eunt Simul prolata sunt nostris dentibus.

DIALETTICA.

ONNA giouane, che porti vn'elmo in capo con due penne, l'yna bianca, & l'altra nera, & per cimiero vna Luna, & con vn stocco nella man dritta, che d'ambedue le par ti punga, & tagli, pigliandosi con la mano in mezo frà l'vna, & l'altra punta, terrà la sinistra mano ferrata, facendo vn pugno di essa, stando in piedi con prontezza, & ardire.

L'Elmo fignifica vigor d'intelletto, quale nella Dialettica particolarmente si richiede.

Le due penne mostrano, che così il vero, come il falso con probabili ragioni questa facoltà difende, e l'vno, e l'altro facilmente solleua, come facilmente il vento solleua le penne; & le ragioni, effetti d'intelletto gagliardo, sono come le penne mantenute su la durezza.

dell'

dell'elmo, che si mostrano dritte, e belle egualmente nell'occasione. La Luna che porta per cimiero significa il medesimo, perciòche (come riferisce Pierio Valeriano nel lib. 44. desuoi Geroglisici) Clitomaco simigliana la Dia lettica alla Luna, per la varietà delle sorme, che piglia... Il medesimo dimostra lo stocco da due punte: la sinistra mano nella guisa che dicemo dimostra che quando Zenone voleua mostrare la Dialettica, su solito dipingere la mano con le dita ristrette nel pugno, volendo, per questo mostrare i stretti luoghi, & la breuità de gli argomenti, da quali ella è retta...

#### DIFESA CONTRANIMICI Malefici, & Venefici.







ONNA che porti in testa vn'ornamen to contesto di queste pietre pretiose, d'Amiante, di Gagate, d'Agata, & Diamante,, porti al collo li coralli, in mano vna pianta, che habbia la cipolla bianca, detta Scilla, ouero Squilla, a piede vi sia vna Donnola, che ten ga in bocca vn ramo di ruta. Dell'Amiante, pietra simile a l'alume scissile, dice Isidoro libro 16 cap. 4 che è buono, & resiste contro ogni malia di maghi. Del Gagate dice Bartol. Angl, lib. 16. cap. 49. che vale contra le fantassime & contra nosturnas Demonum vexationes:

Et nel lib. 12. cap. primo dice che l'Aquila oltre la pietra Etite, pone anco nel suo nido l'Agata per custodirlo dal venenoso morso de' ser penti. Mà io hò opinione, che equiuochi, ponendo il nome d'Acathe in luogo di Gagate, imperciòche la pietra Etite Aquilina è anco da Plinio chiamata Gagate nel decimo lib. c. 3. Lapis Aetites, quem aliqui dixere Gagatem. Nondimeno l'habbiamo posta perche l'Achate ò Agatha, che dir vogliamo, vale contra il veleno anco essa, contra il morso delli scorpioni, come dice Plinio lib. 37. capit. decimo-

4 De

Pel Diamante, il sudetto Isidoro lib. 16. nel c. euc tratta de' cristalli, dice, che scaccia varie, aure, & resiste all'arti malesiche, metus varies expellit, & malesicis artibus obuiat. Del Corallo Bartolomeo Anglico lib. 16. cap. 33. dice Contra diabolica, & varia monstra valet. Vale contra varij & diabolici mostri, dell'herba Scilla Plinio lib. 20. cap. 9. Pythagoras Scyllam in li-

mine quoque ianua suspensam, malorum medica mentorum introitum pellere tradit, Dice che Ditagora riserisce, che la Scilla atraccata sopra le porte non lassa entrare alcuna malia. Della Donnola, che porta la ruta in bocca scriuono tutti li naturali, che se ne prouede per sua difesa contro il Basilisco, & ogni, velenoso serpente.

# DIFESA CONTRA PERICOLI.







ONNA giouane, armata, tenga con la destra mano vna spada ignuda, & col braccio sinistro vna rotella in mezzo della qua le vi sia dipinto vn riccio spinoso. Giouane si dipinge per essere la giouentù per lo vigore atta a direndersi ad ogni incontro, l'armatura, e la spada, dimostrano l'attioni non solo disensive, mà anco d'ossendere altrui bisognando. Gli si da la rotella per segno di Distia, come narra Pier. Valeriano lib. quadragesimoprimo, & il riccio, gli Egittij lo mettenano per Geroglissico della Disesa, & dimostranano per ciso

vn'huomo che sia sicuro dall'insidie, & pericoli, & da tutti i casi di fortuna, imperòche questo ani a ale tosto che sente l'odore delle siere che lo cercono, ò il latrar de cani si raccoglie tutto in vn gruppo tondo, è ritiratosi il muso, & li piedi dalla parte di dentro a guisa, che fanno le restudini, & tutta la sua schiena, a modo d'vna palla ridotta in vn globo ritondo, & per sua Disesa, & saluezza hauendo drizzate le spine delle quali egli è da ogni parte ripieno, E se ne stà sicuro rendendos formidabile a qualunque toccar lo volesse.

DIGESTIONE.







ONNA di robusta complessione, tenga la mano dritta sopra vno Struzzo, sia incoronata di puleggio, & porti nella mano finistra vna pianta di Condiillo. Senza dubbio le complessioni robuste sono più facili a digerire, che le delicare, onde lo Struzzo per la sua robustezza, & calidità digerisce anco il ferro. Il puleggio dice Santo Isidoro che da gli Indiani è più stimato del pepe, atteso che riscalda, purga, & fà digerire. Il Condrillo è vna pianta che hà il fusto minore d'vn piede, & le foglie che paiono dentro rofigate intorno, & hà la radice simile a' la faua, questa vale alla\_s digestione, secondo riferisce Plinio, per autorità di Doroteo Poeta nel lib. 22. cap. 22. oue dice Dorotheus stomaco, & concoctionibus vtile, carminibus suis pronuntianit.

DIGIVNO'.

HVOMO d'età confistente, sarà pallido,& magro, vestito all'antica,& di co-

lor bianco, & ad armacollo porterà vn panno di color verde, Haurà la bocca cinta da vna binda, & il viso riuolto al Cielo. Terrà il braccio destro steso, & la palma della mano aperta in mezzo della quale vi sia vn pesce detto Cefalo con vn motto in vna cartella con bellissimi giri raccolta che dichi PAVCO. VESCOR & sotto il braccio sinistro vn leprecon gl'occhi aperti, & in oltre con li piedi conculcherà vn Cocodrillo che tenghi la bocca aperta.

Si dipinge dell'età sopradetta per essere ella in somma persettione per digiunare, & perciò dico o tutte le somme, che li giouani sino alli 21.4nno, non sono tenuti a digiunare, esfendo che non sopportono così facilmente il Digiuno perche eglino hauendo assai calore gli viene a consumare molto alimento come asserma Hippocrate. 1. A sor. a for. 14.

Qui crescunt plurimum habent calido Innati plurimo igitur egent alimento, Alioqui corpu consumitar.

Et pex

DIGIVNO.







Et per far mentione dell'età simile, habbiamo d'auuertire, che non basta d'esser vecchio per non digiunare, perciòche essendo di buona complessione, conuiene che la conscienza operi molto in lui, acciò non caschi nel vitio della gola, come ne dimostra benissimo il Nauarra nella sua somma.

L'effere pallido, & magro ne dimostrano l'operationi, & gl'afferti proprij del Digiuno, quali sono in tutto contrarij alla Crapula, & al la gola, che sanno l'huomo grasso, & corpulen te, onde Galeno de sanitate tuenda lib. 2 cap. 2. sopra di ciò così dice,

Inedia durum secumque effecit corpus:

Il vestimento all'antica ne dimostra che il Digiuno; è antichi simo perciòche sino nella legge vecchia si digiunaua co grandissima asti nenza, & per maggior consideratione il Signor Dio che è somma persettione Digiunò anch'egli, come chiaro si legge nelle sacre lettere.

Si rappresenta detto vestimento che sia di

color bianco per significare che il Digiuno per essere in somma perfettione, conuiene che sia candido, & puro, & senza macchia alcuna, perciòche non solo conuiene astenersi da cibi, mà da vitij ancora come benissimo ne sa fede Grisost. Super Gen. 1. hom. 58. Ieiunium est abstinen tia a cibis, & a vitijs.

Il panno che porta ad arma collo di color verde fignifica speranza, la quale è proprio del Digiuno di sperare in Dio per la salute, Come canta il Regio Proseta nel Salmo. 145. Nolite considere in principibu, neg; in siliy hominum in quibus non est salus, & ne i prouerbi j 28. Qui sperat in domino saluabitur. la benda che gli vela la bocca, dimostra chi digiuna, ouero sa qualche altra opera buona, couiene di tacere consorme all'Euangelio che per bocca della verità non può mentre che dice Cum ivin-

Tiene il capo alto, & rimira il Cielo per significare gl'esfetti, & l'operationi del Digiu-

nas neli tuba canere.

no,

no, il quale fà che le potentie dell'anima non fieno offuscate dall'essassiationi, & sumi de cibi, mà che s'inalzano cou purità de spiriti alla contemplatione della grandezza dell'eterno Dio, & a questo proposito S. Agostino ne sermo ni del Digiuno lesunium purgat mentem, subleuat sensum, carnem spiritui subicit, cor facit con tritum, & humiliatum, concupiscationebula disperdit, libidinum ardores extinguit. Castitatis vero lumen ascendit.

Il pesce Cesalo che tiene nella destra mano nella guisa ch'habbiamo detto, narra Pierio Valeriano lib trentesimo, essere il Geroglisico del Digiuno per esser detto pesce di tal natura, essendo che più si nutrisce del suo humore che d'altro cibo, che ciò dichiara il motto che

dice PAVCA VESCOR.

Tiene fotto il braccio finistro il lepre perciò che i Sacerdoti dell'Egitto fignificauano per questo animale la vigilanza, esfendo che egli tiene gl'occhi aperti mentre che dorme, & per ciò intendeuano la vigilanza di vno che mofirando di dormire non resta però di vedere con gl'occhi della mente quello che sa mestre ro per benefitio suo, si che essendo l'interneo perationi del Digiuno per sua natura vigilante resta con l'intelletto purificato alla contemplatione delle cose diune, che questo è il suo fine.

Per dichiaratione del Cocodrillo che tiene fotto alli piedi ne feruiremo dell'auttorità d'-Oro Appolline la quale è che volendo gl'Egitij fignificare vn huomo che fempre mangræche fia intento con ogni cuta alla Crapula, alla Gola, dipingenano vn Cocodrillo con la bocca aperta, onde essendo il Digiuno in tutto contrario, a nemico alla Crapula, alla Gola con l'operationi dell'astinenza sua conculca.

questo pessimo, & scelerato vitio.

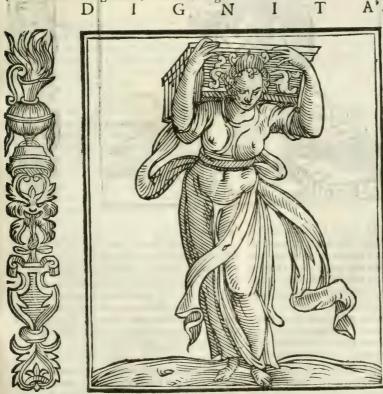



DONNA ben'ornata, mà c'habbia vn grandissimo sasso sopra le spalle, ilqual

fasso sia ornato di molti fregi d'oro, e di gemmessia con la testa, e le spalle alquanto curua

te. Dal che si comprende chiaro, quello che molto più chiaro vede chi lo proua, che gl'honori non sono altro che pesi, e carichi, e però si prende molte volte queita parola carichi in

lingua nostra in cambio d'honori,& è felices colui che sà portarli senza guastarsi la schiena, & fracastarsi l'osta......







IOVANETTO di età di sedeci anni, di J vago, & bellissimo aspetto, allegro, & ridente, Sara vestito di habito di color verde con adornamento di varij colori, & in capo ha uerà vna ghirlanda di rose, & altri fiori odoriferi, & al collo vna Collana d'oro, & per pendente vna lingua humana.

Terrà con la finistra mano vna lira appoggiata al fianco finistro, & la destra alzata con il pletro, & hauerà vna spada cinta al fianco; Da la parte destra vi sara vn libro intitolato Aristotelis. & vn libro di Musica aperto, & dal l'altra parte doi colombe stando con l'ale al-

quanto aperte, in atto di baciarfi.

Diletto secondo San Tomaso 1. 2. quest.9. art. 1. è vna quiete conosciuta di cose couenien

tlalla natura.

Et secondo Platone nel libto de Republica fiue de Iusto è di tre sorte, distinguendo il detto Filosofo l'anima nostra in tre parte cioè in tre potenze Ratiocinatrice, Irascibile, & Concupiscibile, alle quali corrispondono tre norme di viuere, Filosofica, Ambitiosa, & Auara del denaro, seruendo il denaro per cauarsi poi tutte le voglie, la prima si esfercita con giuditio, esperientia, riudenza, ragione, & verità, La seconda con la potentia, vittoria, & gloria; La terza qual anco chiama Concupiscibile con i cinque sentimenti del Corpo; Quindi nasce che Xenosonte nel primo libro de factis, & dictis Socratis insegnando la strada del Diletto, & del piacere mette per mezo li cinque

fenti-

# Parte Prima:

sentimenti, come per quelli si habbino tutti li gusti possibili dicendo,

, Primum nanq; considerabis, quem tibi gra
, tum cibum, aut potum inuenias, qui due visu,
, aut odoratu, aut tactu voluptuosum percipias,
, quibusq; cupiditatibus vsus, quam maxime,
, delectatione aff ctus fueris, quoás pacto mol, lissime dormias, & absq; laboribus omnia ista

& Cicerone lib.4 quest. Tuscul.

Delectatio est voluctas suaustaris auditus, Vel aliorum sensuum animum deliniens.

Mà per esplicare la figura dico che si rapprefenta Giouanetto di sedeci anni perche in que sto numero gli Egitij notauano il piacere, è il Diletto come testissica Pierio Valer parlando de nume i.

Giouanetto si sa per essere i giouani più dediti à piaceri, & a i diletti onde Horatio nella Poet sopra di ciò così dice.

,, Al Giouanetto alqual ancor un pelo ,, Non fegna le mascelle, a pena e dato

- ;, Viuer serza custode, & sciolto in tutto
- ,, Dal precetor: ch'ei gode hauer caualli
- 5, E girsene cacciando e star in villa,
- ,, Quest'e qual cera a seguitar il vitio
- ,, Asprova chi lo riprende, tardo a quello
  Chiavile apporta em presto a quel che nuoce
- ,, Ch'rile apporta, & presto a quel che nuoce,
- ,, Prodigo del danar, superbo, & pieno
- ,, Semere di voglie, duro, & ostinato ,, A seguir ciò che li diletta, epiace,

Si dipinge di vago, & di bellissimo aspetto esfendo che i Greci chiamano il Diletto terpsis, che significa vna scielta di gusti; essendo il Diletto vna cosa bellissima, suaussima, & da tutti

desiderata, Come per il contrario il dolore cosa

molestissima, bruttissima, & da tutti odiata...
Il vestimento di color verde oltre che conuiene alla giouentù per la spe anza che si hà
di essa, significa anco la viuacità, & fermezza
del Diletto sempre verde ne suoi appetiti, onde
il Petrarca...

Per far sempre mai verdi i miei desiri,

Oltre che il verde fignifica la Primauera fimbolo della Giouentu, per esfere ancora la detta stagione molto più atta a diuersi diletti, piaceri.

Vltimamente il color verde fignifica il fentimento del vedere essendo che non sia cosapiù grata, & diletteuole alla vista di questo colore, non essendo cosa più gioconda de i verdi, & fioriti prati, degli arbori coperti di frondi,& i ruscelli,& sonti ornati di tenere herbe te,che di viuacità di colori non cedono a Sme raldi,Però rende l'Aprile,& il Maggio molto più lieti,& dilettetuoli de gli altri mesi per la vaghezza del verde nelle Campagne, qual muoue con sua giocondità, sino gl'augelletti a cantare più souemente, che in altra stagione, & per tutte queste ragioni i colori si mettono per il sentimento del vedere essendo il suo oggetto adequato; L'aria il mezo & il sensorio l'humor Cristallino che stà rinchiuso con l'humor acqueo dentro la tunica detta vuea, hò detto che l'aria, e il mezo del viso, perche secondo il Filosofo.

Sensibile positum supra sensorium non facit sensationem,

Mà ci si ricerca questo mezo che l'aria se bene puol essere anco l'acqua, o altro corpo Diafano, come benissimo sanno tutti i Filososi onde Alessandro Afrodisco tra li altri dice nel Comento 3 de Anima...

Il senso del viso è trà tutti il più nobile, & pregiato, & per questo la natura hà fatti li occhi in luoco eminente cioè in capo nella parte anteriore verso laquale l'huomo si moue, & li hà muniti per lor ficurezza di palpebre, Ciglia osti attorno, & pelle che li circonda, L'occhio è composto di tre humori Cristallino vitreo, & aqueo, ouero albugineo, di quatro tuniche. La prima esteriore, & si chiama adnata, ouero comunina, La seconda Cornea, La terza vnea, perche è simile ad'vn grano di vua, La... quarta Aracnoide, ouero reticulare, la quale immediatamente contiene li tre humori, Mà più oltre la sagace Natura acciò l'occhio potesse vedere ogni cosa, & muouersi per tutti i versi acciò fuste fatto ad'ogni visione li hà for mato sette musculi, cioè sette instrumenti per varij motti, li primi quatro mouono in su in giù, alla parte del naso, & verso l'orecchia, doi altri obliquamente verso le palpebre, & vno li dà il motto circulare, come dice il Vessalio, il Vasseo, & prima di tutti Galeno lib 10.de vsu partium humanorum cap. 8. Questi musculi hano tutti il proprio nome dal suo effetto qual per breuità tralafcio, Il senso del odorato per lo quale si prende grandissimo Diletto lo rappresentiamo con la ghirlanda di rose, & altri fiori odoriferi, essendo che la rosa trà gl'altri fiori è di suauissimo odore qual penetrando

per le narici per mezo del aria per dui canaletti per tal effetto dalla Natura prodotti arriua alla parte anteriore del ceruello, & così fi fà l'odorato, come dice Lodouico Vasseo nella terza tauola della sua Anotomia, & Galeno

lib. 8. de v su part.

Porta al collo la Collana d'oro per fignificare il Diletto grandissimo che porge questo metallo il quale è desiderato da tutti, & come dice il Poeta Auri faera fames, essendo che è il più nobile de rutti gli altri, onde li Antichi nel li loro sacrifitij soleuano donare le corna alle vittime pensando di sare cosa grata alli loro falsi Dei come dice Plinio lib. 33. cap. 3. essendo il detto metallo naturalmente chiaro, lucente, virtuoso, & confortatiuo, di maniera che li Fisici lo dano nelle infermità del cuore,& alli moribondi per vigorare la virtu vitale per vn soprano aiuto, oltre che egli rappresenta il Sole Luce nobilissima sapendosi che non è cosa alcuna al mondo più grata, vaga, & diletteuole della luce, Però dice la Sacra Scrittura. che l'huomo giusto, e Santo sarà assomigliato a l'oro, & alla luce, oltra tutte queste prerogatiue ne adduce anco altre Plinio nel loco citato, & sonno che l'oro non si consuma al fuoco come li altri metalli, anzi quanto più è dal fuo co circondato più fi affina, & questo e la prona della bontà del oro, che in mezo al fuoco fia d'vn istesso colore del fuoco, & perciò la Scrittura in persona de i Giusti, & Martiri di Christo dice Ignenos examinasti sicut examinatur argentum, & aurum, Vn'altra causa del prezzo di questo metallo è che non si logra così facilmente come li altri metalli, & che si stende, & si divide quasi in infinito non perdendo mai il suo valore, Hora se l'oro è in tanto pregio appo i mortali non sarà meraniglia le con quello habbiamo rappresentato il Diletto delli auari, oltre che le richezze seruono per procacciarsi quanto si può desiderare per tutte le sorte de i Diletti, Onde Platone nel loco citato de Republica parlando della terza spetie del Diletto dice,

Tertiam vero propter varietatem vno non potuimus proprio ipfius vocabulo nominare, sed ex eo quod in se continet maximum vehementissimuma; concupiscibile appellauimus, propter vehementiam earum cupiditatum que ad cibum portuma; & venerea rapiunt, & ad ea, qua istasequuntui: Nec non auarum cognominauimus, quoniam pecur ys maxime hutusmodires explen tur. Atq, si notum hoc pecuniarum, & lucri eupidum nominemus rette admodum appellabimus, ac si voluptatem affectumq; lucri dixeri.

mus elle.

La lingua che è per pendente a detta collana dinota il gusto, il quale hanno tutti li animali, la lingua dell'huomo se bene è vnita. & connexa, è però geminata, & doppia, come tutti li altri instromenti de i fensi come dice Galeno nel lib. 2. de vsu partium; & hà tre forte de musculi, de quali alcuni s'alzano verso il palato, altri l'abbaffano, & altri la giriuoltano verso ambi i lati, Hà anco due sorti de nerui, vno che vien dalla settima coniugatione del Ceruello, & dà il motto volontario alli detti musculi, L'altra dalla rerza coniugatione qua li si dispergono per la prima tunica della lingua per diftinguere i sapori che le si offerisco. no, & questi nerui sono il sensorio del gusto, de qualiancora ne sono sparsi per il palato, Il mezo poi che è necessario in tutti i sensi è la propria carne della lingua, & per tal effetto l'hà prodotta la natura così spongosa, & lassa. acciò potesse in se riceuere tutti li sapori, i qua li si producono nelle cose comessibili dalle pri me & seconde qualità, che in esse si ritrouano, il che come si facci per essere dichiararo da Platone nel Timeo, tralascio, bastami hauer accennato che il gusto si fà nella lingua con quei nezuetti che habbiamo detto, il che volen do anco Lattantio firmiano scrisse. Nam qued ad sapores-attinet capiendos fallitur quis quis hunc fenfum palato inesse arbitratur, lingua est enim, qua sapores senteuntur, nec tamen tota, nampartes eius, qua sunt ab virog; latera teneriores sapores subtilissimus sensibus trabunt.

La Lira è simbolo del vdito, essedo che la Lira hà due buchi arcari che fignificano l'orecchia, & l'vdire, percioche si come nella Lira tocche quelle corde, & quelli nerui l'aria vicina commossa risponde a quei dui buchi,& ripercoten do nel concauo di essa doue e anco rinchiusa. l'aria, manda fuora il suono, così la voce mouendo l'aria fuor delle nostre orecchie / non essendo altro la voce, o suono che vna percosta. d'aria secondo Arist. ) la spinge ne i forami di quelle, la quale accostata ad'yna certa pellecina stesa come va tamburo doue sono di consen fo di tutti li Anatomici due ossetti de quali rasfembra vn ancudine, & l'altro vn martello, dibattendosi per la forza dell'aria esteriore mezzana del vdito percote,& ribomba in vna certa aria naturale, che sta di dentro rinchius fin dal principio del nostro nascere, & per mezo di vn neruetto della terza conjugatione che va al ceruello, done stanno tutte le facultà ani-

mali,

Er considerando gli Antichi l'vuile che apportauano l'orecchie al sapere credeuano che susseria consacrate alla Sapienza, & alla Pruden za. La onde qualunque volta veniuano loro in contro i figliuoli lor dauano baci nelle orecchie, come volessero sommamente accarezzare quella parte dalla quale sperauano che i figliuoli sussero per apprendere il sapere; ondono inon doueressimo hauer altro gusto che in esseria sin sentire la parola di Dio obedendo a San Mattheo al 2. Beati qui audiunt verbum Dei, o custo diuntillud; Et San Bernardo in vna certa epistola dice. Auris bona est, qua libenter audit viilia, prudenter discernit audita, obedienter operatur intellessa.

Hor estendo l'orecchia tanto nobile non e merauiglia che gli Antichi la figurassero con la lira come dice Pierio Valeriano al libro 60. de i Geroglifici, essendo anco la lira appresso gli Antichi in gran veneratione, onde l'oprauano a cantar dottissime Poesie solo alla mente d'huomini grandi. Si dipinge la mano alta con il pletro come scerro per denotare il senso del tatto, perche l'huomo hà il dominio, & supera qual si voglia animale di esquittezza di quetto senso, essendo temperatissimo trà tutti gli altri, qual temperameto è necessario nel tat to, douendo giudicare tutte le qualità tanto pri me, quanto seconde, Le prime sono il caldo, il freddo, l'humido, & il fecco, Et le feconde fono il molle, duro, morbido, pungente, & altri

Et però disse Cicerone secondo de Natura. Deorum tactus toto corpore aquabiliter susus est, ve omnes ictus omnesq; nimios, & frigoris, & caloris appulsus sentire possimus.

Mà se bene e diffuso per tutto il corpo, nondimeno sta principalmente nelle mani essendo dette mani create per apprendere, & toccare o, gni cosa neccessaria all'attioni humane tempe

ratissime, & in particolare il dito indice, & però non e meratiglia se per ogni minimo ecces so di dette qualità si genera il dolore, Comeper il contrario toccando cose grate al detto senso proportionate si genera gusto. & Diletto-

Il libro intitolato Aristotelis significa il gustrado fondato sopra l'imparare, il che si essercita secondo Platone con quei cinque mezzi che
hò detto di sopra, cioè Giuditio, Esperienza,
Prudenza, Ragione, & Verità; Et perche Aristhà nelle sue opere di ogni cosa appartenente
alla Filosofia trattato, meritamente le si dà il
detto titolo, onde disse il Petrarca.

Ch'altro Diletto ch'imparar non trouo.

La spada cinta al fianco fignifica il Diletto degl'ambitios, o irascibili, quali hanno per lor scopo la Potentia, Gloria, & Vittoria, quali tutte cose si acquistano con l'armì.

Il libro di Musica non solo denota il Canto per il sentimento del vdito, mà il gusto, & Diletto grandissimo, che rende la Musica, Onde Socrate dimandando all'Oracolo di Apolline, che sare egli doueua per esser selice, Gli su risposto che egli imparasse la Musica, la quale, anco Aristotele nella Politica la pone frà le adiscipline Illustri, Et Beroaldo in vna sua Oratione lodandola dice Musica adeo delestabilis est, ve eius dulcedine cunsta capiantur. & per maggior consideratione l'Elegante Filostrato narra i seguenti essetti di quella marauigliosi.

Musica marentibus admit marorem, bilares effecti hilariores, amatorem calidiorem, religiosum ad Deum laudandum paratiorem, eademq; varijs moribus accomodata animos auditorum quecunq; vult sensim erabis.

Et finalmente il Regio Profeta dice.

Cantate Domino Canticum Rouum,& di nuo no, Pfallite, Domino in Cithara, & voce Pfalmi.

Le Colombe nella guifa sopradetta signisicano il Diletto amoroso, quale è il maggiore trà tutti i Diletti anteposto anco da Platone, & a tutti li altri gusti nel libro detto Conumum sine de Amore dicendo.

Nulla voluptatem esse amore potentiorem, & & anco dechiarato da vu'altro bell'ingegno in questi versi,

Topaty, Oro, Rubin, Perle,e Zafiri
Et ciò che il modo auaro hà in maggior pregio,
Val nulta appo il Theforo,
Che folo in terra hà pregio,
Che ben che ia tal hor miri
Qualche cofa di caro, tante foro
Lericche (Le, oue Amer vuole ch'aspirì

### 176

# Della nouissima Iconologia

Chenulla altra vaghe (Za il cor m'ingombra Ch'oscur mi pare e vile

E a pena hauer di pregio una lieu'ombra.

DILIGENZA.

O NNA vestita di rosso, che nella mano destra tenghi vno sperone, & nellafinistra vn'horologio.

Diligenza è vn'desiderio efficace di far qual che cosa per vederne il fine.

L'horologio, & lo sprone mostrano i due effetti della Diligenza, l'vn de'quali è il tempo auanzato, l'altro è lo stimolo, dal quale ven gono incitati gl'altri a fare il medesimo, & per che il tempo è quello, che misura la Diligenza, & lo sperone quello che la fa nascere, si dipinge detta figura con queste due cofe.

Del Sig. Gio: Zarattino Castellini.







ONNA di viuace aspetto, tenga nella mano destra vn ramo di Thimo, lopra il quale voli vn'ape, nella man finistra tega vn tronco di Amandola vnito con vn di Moro Cel so, alli piedistia vn gallo che ruspi. ligenza è detta secondo alcuni, a ailigendo, che fignifica amare, perche le cose, che amiamo ci sono dilette, che però poniamo ogni Diligenza in conseguirle, proportionata etimologia, mà non Germana, poiche la Diligenza è deriuata dalla voce Lego, ouero Delego, in quel fenso che significa scegliere. Marco Varrone nel quinto della lingua Latina Ab legendo legio, & deligens, & del ctus Il medefimo afferma Mar co Tullio nel secondo. De natura Deorum A delegendo diligentes perche li diligenti sceglio no per loro il meglio, si che la Diligenza è l'industria, che poniamo in eleggere, e sciegliere quello che ci è più espediente nelle nostre attioni, la quale diligente industria leggesi appreslo

presto Stobeo che è più vtile che vn buono ingegno. Diligens industria veilior quam bonum ingenium. E anco più commendabile, quello, che si acquista con industria, e Diligenza, che per fortuna,& a caso, senza studio industria,& Diligenza, laquale vale molto in ogni cola, e nulla ci è che per lei non si conseguisca, atteso che da lei sola tutte le altre virtu'si contengono; come nel secondo dell'Oratore asserisce Cicerone. Deligentia in omnebus rebus plurimum valet, hat pracipue colenda est nobis hac semper adhibenda, hac nihil est, quod non assequatur: quia una virtute reliqua omnes virtutes continentur. La diligente industria, ouero l' industriosa Diligenza, in eleggere, sciegliere, e cappare il migliore vien figurata dall'Ape che vola sopra il Timo, ilquale è di due sorte, secondo l'auttorità di Plinio, vno che nasce ne i colli bianco di radice legnosa, l'altro è poco più negretto di fior nero: Plutarco nel trattato della tranquillità dell'animo riferisce che è herba brufchissima, & aridissima, & nondimeno da quella prendono l'Api il mele, l'applica egli a gli huomini generofi di cuore che dall'auuersità ne cauano vtile . Homines cordati, sicut Apibus mel prabet thymus, acerrima, & aridissima herba,ita e rebus aduersissimis sape nu mero conueniens aliquid, & commodum decerpunt. Mà noi l'applichiamo a gl'huomini Diligenti, che con Diligenza, & industria ne iloro negotij traggono da cose aride, e difficultose quello che è più vtile, & meglio per loro, come l'ape industriosa, & diligente, che dal Ti mo brusco, & arido raccoglie dolce honore: del Timo alle Apigrato, veggafi in più luoghi Plinio, e Theofrasto. La diligenza pigliasi anco per l'assiduità, & sollecirudine; come da San Tomaso in 2. 2. questione 54. art. 1. Est autem Diligentia idem quod folicitudo, ideo requiritur in omni virinte , sicut etiam folicitu. do. Et perche alcuni per voler essere Diligen ti,& solleciti, sono troppo assidui,& frettolosi vogliamo auuertire che la Diligenza souerchia è vitiofa, perche a gli huomini è necessario il riposo, & la relassatione d'animo, laquale rinforza le forze, & rinuoua la stanca memo ria. Ouidio nella quarta Epistola.

Hac reparat vires, fessag; membra leuat Arcus, & arma tua tibi sunt imitanda Diana, Si nunquam cesses tendere, mollis erit.

Ilqual riposo negli studij, massimamente è necessario, poi che la stanca mente non può diferente e il meglio per essere consusa, e perturbata. Protogene Pittore samoso di Rodi, se

non fusie stato tanto assiduo, & troppo diligente nello studio del dipingere, sarebbe stato in ogni parte più eccellente, & vguale ad Apelle, ilquale riprendeua detto Protogene che non sapeua leuar la mano di tauola del dipingere, onde la troppo Diligenza è nociua, come dice Plinio lib. 35. cap, 10. ragionando d'Apelle. Dixit enim omnia sibi cum illo paria esse. aut illi meliora, sed uno se prestare, quod manum ille de tabula nesciret tollere, memorabili pracepto, nocere sape nimiam diligentiam. Et però non si deue essere frettoloso nelli suoi negotij & studij, ne si deue niuno lassar trasportar dal defiderio di vedere la fine della intentione sua, mà deue essere considerato, cauto, & sollecito insieme, sì che la Diligenza deue esse re con maturità mista, e posta trà la tardanza, & la prestezza, dalle quali si forma vna lodata, & matura Diligenza. Onde benissimo dice Aulo Gellio lib. 10. cap. 11. Ad rem agendam simul adhibeatur, & industria celeritas, & Diligentia tarditas. Questa si fatta Diligenza. la figurò Augusto col granchio, & la farfalla, hauendo sempre in bocca quel detto vulgato. Festina lete. Tito Vespasiano la figurò col Del fino auuolto intorno all'anchora, Paolo Terzo, con vn tardo Camaleonte annesso col veloce Delfino. Il Gran Duca Cosmo con vna Testudine, ò Tartaruca che dir vogliamo, con vna vela fopra; & noi col tronco d'Amandola. vnito con vno di Moro Celso: perche l'Amandolo e il primo a fiorire. Plinio Floret prima omnium Amigdala mense Ianuario, Si che è più sollecito de gli altri, & come frettoloso, & stolto manda fuora i fiori nell'inuerno, onde tosto priuo ne rimane dall'asperità del tempo, & però bisogna vnire la sollecita diligenza. con la tardanza, della quale n'è simbolo il Mo ro, perche più tardi de gl'altri fiorisce, e per questo è riputato il Moro più sauio de gl'altri arbori. Plinio lib. 16. cap. 23. Morus nonissime vrbanorum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum: Così sapientissimo farà riputato colui che vnirà la preftezza con la tardanza trà le quali confiste la Diligen za. Il gallo è animale follecito, & diligente, per se stesso, in atto-poi di ruspare dimostra l'attione della Diligenza, perche il Gallo tanto ruspa per terra, fin che troua quel che deside. ra, & difcerne da gl'inutili grani della poluere gli vtili grani del suo cibo. Ausonio Poeta scriuendo a Simmaco sopra il ternario numero, diffe come per Prouerbio il Gallo d'Euclione, volendo significare vn'esatta Diligenza, ilqual Prouerbio leggesi ne gli Adagij.
Gallinaceum Euclionis Prouerbio dixis, qui solet omnia diligentissime perquirere, & inuestiga re,ne puluisculo qui dem relicto, donec id inuene v.t., quod exquisita cura conquisterat.

DISCORDIA.

ONNA informa di furia infernale, vestita di varij colori, sarà scapigliata, li capelli saranno di più colori, & vi saranno mescolati di molti serpi, hauerà cinta la fronte d'alcune bende insanguinate, nella destra mano terrà vn sucile d'accendere il suoco, & vna pietra socaia, & nella sinistra vn sascio di scritture, sopra le quali vi siano scritte citationi, esa

mini, procure, & cose tali.

Discordia è vn moto alterativo dell'animo, & de' sensi, che nasce dalle varie operationi de gl'huomini, & gl'induce a nimicitia: le cause sono ambitione, sete d'hauere, dissimilitudine di nature, stati, professioni, complessioni, & nationi. I varij colori della veste sono i varij pareri de gli huomini, da' quali nasce la Discordia, come non si tronano due persone del medesimo parere in tutte le cose, così ne anche è luogo tanto solitario, ancorche da pochissima gente habitato, che in esso non si lasci vede re la Discordia, però dissero alcuni Filosofi, ch'ella era un principio di tutte le cose naturali, chiara cosa è, che se frà gl'huomini fosse vn'intiera concordia, che gl'elementi seguis sero il medefimo tenore, che saremmo prini di quanto hà di buono, e di bello il mondo, e la ... natura. Mà quella Discordia, che tende alla. distruttione, e non alla conservatione del ben publico, il deue riputar cosa molto abominenole. Però si dipingono le serpi a questa figura, percioche fon i cattini pensieri, i quali partoriti dalla Discordia, son sempre cinti, e circondati dalla morte de gli huomini, e dalla. distruttione delle famiglie, per via di sangue, e di ferite, & per questa medesima ragione gli si benda la fronte, però Virgilio disse.

Annoda, e stringe alla Discordia pazza Il crin vipereo sanguinosa benda.

Et l'Ariosto del fucile, parlando della Di-

Dilli che l'esca , e'l fucil seco prenda, Enel campo de' Mori il fuoco accenda,

E quel che segue. Dicesi anco, che la Discordia è vn suoco, che arde ogni buon vso, per che come fregandosi insieme il sucile, & la pie tra, fanno suoco, così contrastando gl'animi pertinaci, accendono l'ira...

Le scritture nel modo, che dicemmo, significano gli animi discordi di coloro, che litigano, che bene spesso per tale effetto consumano la robba, & la vita\_,

Discordia,

Onna vestita, come di sopra, con capelli
di varij colori, con la mano destra tenga vn mantice, & con la sinistra vn vaso di
suoco.

La varietà de' colori fignifica, la diuersità de gl'animi, come s'è detto, petò l'Ariosto

icriff.

La conobbe al vestir di color cento Fatto a liste ineguali, en infinite,

Chor la coprono, hor no, ch'i passi, e'l vento, Le giano aprendo, ch'erano sa afeite,

Il crin hauea qual d'oro, e qual d'argento,. E neri, e bigi hauer pareano l te

Altri in treccia, altri innastro, eran raccolti Malti alle spalle, alcuni al petto sciolti.

Il mantice, che tiene, con il vaso di fuoco, mostrano, ch'ella derina dal soffio delle male, lingue, & dall'ira fomentata ne' petti humani.

Onna con il capo alto, le labbra liuide, fmorte, gli occhi biechi, guasti, & pieni di lagrime, le mani in atto di muouerle di con tinuo con vn coltello cacciato nel petto, con le gambe, e piedi sottili, & inuolta in foltissima nebbia, che a guisa di rete la circondi, & così la dipinse Aristide.

Discordia.

Come è descrista da Petronio Arbitro Satirico
con li seguenti versi.

Neremuere tuba, ac scisso discordia crine Exculit ad superos Stygium caput, huius in

Concretus sanguis, contusa filumina stebant.
Stabant irati scabra rubigine dentes
Tabo lingua stuens, obsessa draconibus ora
Atque intertorto laceratam pestore vestem,
Sanguineam tremula quatiebat lampada
dextra.

DISCRETIONE.

DONNA d'età, & d'aspetto matronale haucrà la veste d'oro, & il manto di colore pauonazzo, terrà il capo alquanto chino dalla banda sinistra, & il braccio sinistro raccolto in alto, & la mano aperta in atto d'haucre compassione altrui, terrà con la mano destra

oor le

#### DISCRETIONE.

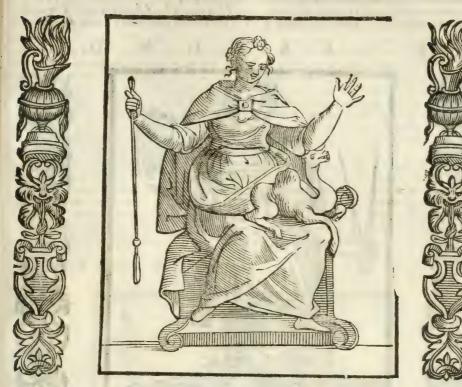

il regolo lesbio di piombo, & appresso vi sarà vn Camello a giacere sir le ginocchia...

Si rappresenta d'età, & di aspetto matronale perciòche nell'età persetta è il giuditio, & la Discretione, & però San Bernardo parlando della Discretione, così dice Mater vittu-

L'habito d'oro, & il manto pauonazzo non folo ne fignifica la prudenza, & la grauità, mà la retta ragione circa la verità delle cose giuste che si touano nell'huomo buono, & discreto onde S. Thom. 3. sint dift. 33. q. 1.art. 5. Discretio pertinet ad prudentiam, & est genetrix, ousos, moderatrixque virtutum.

Tiene il capo alquanto chino dalla parte finistra; & il braccio sinistro raccolto in alto, & la mano aperta in atto di hauer compassione al trui percioche Aristotele nel 6. dell'Etica dice, che il discreto facilmente s'accomoda in ha uer compassione a chi erra, & condona giuditiosamente certe impersettioni humane a co-

loro ne quali si trouano; Tiene con la destra. mano il regolo lisbio di piombo, per dimostrare che l'huomo discreto osserua con ogni Diligenza l'equità non altrimente di quello che mostra l'opera di detto stromento, il quale soleuano adoperare i Lesbij a misurare le fabriche loro fatte a pietre abugne le quali spianauano solo di sopra, & di sotto, & per esser detto regolo di piombo si piega secondo l'altezza, & bassezza delle pietre, ma però non esce mai dal dritto. Così la retta Discretione si piega. all'imperfettione humana, mà rerò non esce mai dal dritto della Giustitia, essendo ella fon data con giuditio, & accompagnata come habbiamo detto dall'Equità di cui quato più può è vera essecutrice Arist nel s.dell'Etica.

Gli fi dipinge a canto il Camello nella guifa che habbiamo detto per dimostrare la Discre ta natura di detto animale, essendo che non por ta maggior peso di quello che le sue sorzecomportano & perciò a immitatione di questo

vl 2 an male

n' mal e l'hu omo che è ragioneuole deue dijeretamente operar bene, perciòche tutto quel to che farà con Discretione è virtù, all'inconro tutto quello che farà senza Discretione è vitio, come benissimo dice Isidoro lib. 6.de finod. Quid quid boni cum Discretione secesis vir tus Est qui quid sine discretione gesserit vitium Est, virtus enim indiscreta pro vitio deputatur.

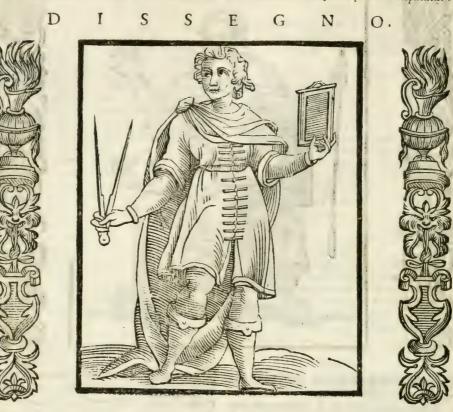

N Giouane d'aspetto nobilissimo, vestito d'un vago, & ricco drappo, che con la destra mano tenghi un compasso, & con l

finistra vn specchio.

Dissegno si può dire che esso sia vna notitia proportionale di tutte le cose visibili, & terminate in grandezza con la potenza di porla in vso. Si sa giouane d'aspetto nobile, perche è il neruo di tutte le cose fattibili, & piaceuoli per via di bellezza, perciòche tutte le cose fatte dall'arte si dicono più, & meno belle, secondo che hanno più, & meno Dissegno, & la bellezza a della forma humana nella giouentù siorisce principalmente. Si può ancora fare d'età virile, come età perfetta, quanto al Discorso, che non precipita le cose, come la giouentù, & aon le tiene come la vecchiezza intesolute.

Potrebbefi anco far vecchio, & canuto come padre della Pirtura, Scoltura, & Architettura, com'anco perche non si acquista giàmai il Dif segno perfettamente sino all'vltimo dell'età, & perche è l'honore di tutti gli attefici manua li,e l'honore alla vecchiezza di che all'altre età di ragione pare che conuenga: Si fà il Difsegno vestito, perche pochi sono che lo vedano ignudo, cioè che sappiano intieramente le sue ragioni, se non quanto l'insegna l'esperien za, la quale è come vn drappo ventilato da i venti, perche secondo diuerse operationi,& diuersi costumi di tempi, è luochi si muoue. Il compasso dimostra che il Dissegno consiste nelle misure, le quali sono all'hora lodetioii. quando frà loro fono proportionali secondo le ragioni del doppio, mettà, terzo, è quarto, che

sono commensurabili d'vno, due, tre, & quatro, nel quale numero si ristringono tutte le proportioni, come si dimostra nell'Aritmetica, & nella Musica, & per conseguenza tutto il Diffegno, onde confitte necessariamente in diuerse linee di diuersa grandezza, ò lontananza. Lo specchio significa come il Dissegno appartiene a quell'organo interiore dell'anima, quale fantasia si dice, quasi luoco dell'inagini, perciòche nell'immaginatina fi ferbono tut te le forme delle cose, & secondo la sua appren sione si dicono belle, & non belle come hà dimostrato il Signor Fuluio Mariotelli in alcuni suoi discorsi, onde quello che vuole perfettamente possedere il Disse ; no , è necessario ch'habbia l'imaginatina i c. fetta, i on maculata, non distinta, non of curata, mà netta, chiara, & capace rettamente di tette le cele secondola fua natura, onoc perche fignifica huomo i ene organizato in quella parte, dalla quale pende ancora l'opera dell'intellecto, però ragioneuol

mente a gli huomini che possiedono il Distegno si suole dar molta lode, & l'istessa lode con ueneuolmente si cerca per questa via, come an cora perche la natura hà poche cose perfette, pochi sono quelli che arriuano a toccare il segno in questa amplissima professione, che però forsi nella nostra lingua vien espressa con questa voce Distegno. Molte più cose si potrebono di e, mà per tener la solta breuità questo batti, & chi vorrà vederne più, potrà leggere il libro intitolato l'Estasi del Sig. Fuluio Mariotelli, che sarà di giorno in gioi no alle stampe, opera veramente di grandissima consideratione.

I potrà dipingere il Dislegno (per esser padre della Scultura, Pittura, & Architettura) con tre teste vguali, e simili, & che con lemani tenghi diuersi istromenti conueneuoli al le sopranette arti, & perche questa pittura per se stessa è chiara, mi pare sopra di essa non fat

si altra dichiaratione.

### DISPREGIO DEL MONDO.



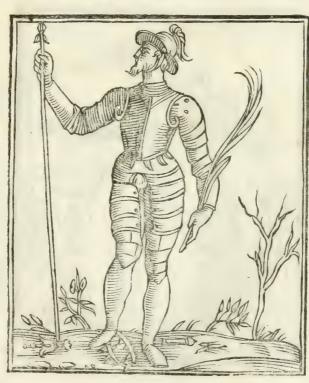



M 3

HVOMO

DISPREGIO DEL MONDO.

H v O M O d'età virile, armato, con vn ramo di Palma nella finiftra mano, & nella destra con vn'hasta, tenendo il capo riuolto verso il Cielo sarà coronato d'alloro, e calchi coni piedi vna corona d'oro con vno Scettro.

Il Dispreggio del Mondo altro non è, che hauer a noia, & stimar vile le ricchezze, & gli honori di questa vita mortale, per conseguir li beni della vita eterna. Ilche si mostra nello scettro, & nella Corona calpestata.

Tien la testa volta verso il Cielo, perche tal Dispreggio nasce da pensieri e stimoli Santi, e

dirizzati in Dio solo.

Si dipinge armato, perche non s'arriua a tan ta perfettione senza la guerra, che s'à con la ragione il senso aiutato dalle potenze infernali, e da gl'huomini scelerati lor ministri, de' quali al fine restando vittorioso meritamente si corona d'alloro, hauendo lasciato a dietro di gran lunga coloro, che per vie torte s'affrettano a peruenire alla felicità, falfamente creden do, che essa sia posta in vna breue, e vana rappresentatione di cose piaceuoli a gusti loro, on de l'Apostolo ben disse. Non coronabitur niss qui legitime certauerit.

DISPREGGIO DELLA VIRTV'.

VOMO vestito di color di verderame, nella sinistra mano tien'vn ardiolo, e co la destra li fa carezze, a canto vi sarà vn por-

co,ilquale calpesti rose,& fiori.

Il color del vestimento significa malignità della mente, laqual'è radice del Dispreggio della virtù, & di amare il vitio, il che chiaro si dimostra per le carezze, che sà all'ardiolo, ilquale è vecello colmo d'inganno, & d'insiniti vitij, come ne sà testimonio l'Alciato ne gl'Em blemi, da noi spesso citato per la Diligenza del l'Autore, & per l'esquisitezza delle cose à nostro proposito. Fù vsanza presso a gl'Egittij, quando voleuano rappresentare vn mal costu-

Disprezzo, & distruttione de i piaceri, & cattiui effetti.



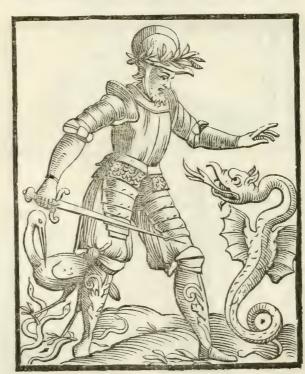



mato dipingere vn'porco, che calpestasse le rose. Al che si conforma la Sacra Scrittura in
molti luoghi, ponendo le rose, & altri odori
per la sincerità della vita, & de' costumi. Però la Sposa nella Cantica diceua, che l'odore
del Sposo, cioè dell'huomo virtuoso, che viue
secondo Dio, era simile all'odore d'vn campo
pieno di siori.

DISPERATIONE.

DONNA vestita di berrettino, che tiri al bianco, nella sinistra mano tenga vn ramo di cipresso, con vn pugnale dentro del petto, ouero vn coltello, starà in atto quasi di cadere, & in terra vi sarà vn compasso rotto.

Il color berrettino significa Disperatione.

Il ramo del cipresso ne dimostra, che sì co

Il ramo del cipresso ne dimostra, che sì come il detto albero tagliato non risorge, ò da vir gulti, così l'huomo datosi in preda alla Disperatione estingue in se ogni seme di virtù, & di operationi degne, & illustri.

Il Compasso rotto ilquale è per terra, mo-

stra la ragione del Disperato esser venuta me no, nè hauer più l'vso retto, & giusto, & perciò si rappresenta col coltello nel petto.

DISPREZZO, ET DISTRYTTIONE de i piaceri, & cattiui affetti.

H V O M O armato, & coronato d'vna ghirlanda di lauro, che stia in atto di cobattere con vn serpente, & a canto vi sia vna Cicogna, a i piedi della quale vi sieno diuerse serpi, che stijno in atto di combattere con detta Cicogna, mà si veda, che da essa restino offese con il becco, & con si piedi.

Si dipinge armato, & con il serpente, perciò che chi è Disprazzatore, & Distruttore de i pia ceri, & cattiui affetti, conuiene che sia d'animo forte, & virtuoso. Gli si dipinge la Cicogna, come dicemo, essendo ch'ella continuamente si guerra con i serpi, i quali animali sono talmente terreni, che sempre vanno col cor

#### DISTINTIONE DEL BENE, ET DEL MALE.



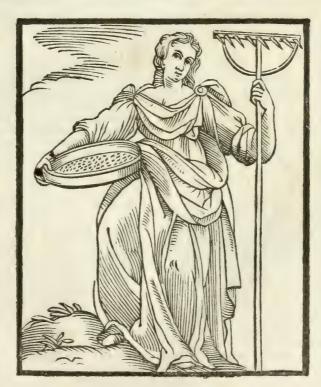



po per terra, & sempre stanno a quella congiun ti, cuero si ascondono nelle più secrete spelonche di quella; onde per l'imagine di questo vecello, che diuori i serpi, si mostra l'animo ilqua le disprezza le delitie del mondo, & che da se se rimuoue, & affatto toglie via i desideri i sfrenati, & gli affetti terreni significati per li venenosi serpi.

### DISTINTIONE DEL BENE, & del male.

ONNA d'età virile, vestita con habito graue, con la destra mano terrà va criuel lo, & con la sinistra va rastrello da villa.

Si rappresenta d'età virile, & vestita con ha bito graue, perciòche detta età è più capace, & retta dalla ragione, a distinguere il bene dal male, che la giouentu, & la vecchiezza, per estere nell vna gli eccessi delle feruenti con cupiscenze, & passioni, & nell'altra le delirationi dell'intelletto. Atto stromento è il criuello, per dimostrare la Distintione del Bene, & del Male, del quale se ne serue per tal simbolo Claudio Paradino con vn motto; Ecquis difcernit vtrumque? Chi è quello che distingue, dinide, ò resega l'vno, & l'altro; cioè il bene dal male? come il Criuello, che diuide, il buon grano dal cattino l'oglio, è da l'vtile veccia, il che non fanno le inique persone, che senza adoperare il Crinello della ragione ogni cosa insieme radunano, & però Pierio prese il Criuello per Geroglifico dell'huomo di perfetta sapienza, perche vn stolto non è atto a sapere discernere il bene dal male, ne sa inuestigare li secreti della natura, onde era questo Prouerbio appresso Galeno, Stulti ad cribrum. Li facerdori Egittij per apprendere con sagace con rettura li vaticini j, soleuano pigliare vn Criuello in mano, sopra che veggiasi gli adagij in quel detto preso da Greci ποσκίνω μαντούvaode Cribro dininare. Il rastrello che tiene dall'alt a mano, hà la medesima proprietà, per che di tal stromento seruesi l'agricoltore per purgare i campi dall'herbe nociue, & radere via le festuche, & stoppie da prati, impercioche il raftro, & raft elllo è detto a radendo, come dice Varone lib. 4. De lingua Larina, eo festucas homo abradit, quo abraju rastelli dicti. Rastri quibus detalibus penitus eradunt terram, a quo Grutabri dicti. Et nel primo lib. de re rusti. ca, cap. 49. dice Tum de pratis stipulam rastellis eradi, atque addere fæniscia cumulum. Hora si come l'agricoltore con il rastrello separa dal campo l'herbaccie cattiue, & raduna con l'istesso il sieno buono al mucchio, & altre vtili raccolte, così l'huomo deue distinguere col rastrello dell'intelletto il bene dal male, & co l'istesso radunare a se il bene, altramente si ni ciò sarà pigro, & incauto se nè dolerà, però renghi a mente il ricordo di Virgilio nel primo della Georgica.

Quod nisi, & assiduis herbam insectabere ratris

Et sonitu terrebis aues: Gruris opaci Falce premes umbras : votisque vocaueris imbrem :

Heu magnum alterius frustra spectabis aceruum

Concussaque famem in syluis solabere quercu. Se di continuo con li rastelli non sbarberai, è separerai l'herba cattina del campo, se non metterai terrore a gli augelli, se non leuerai l'. ombra, & non pregherai Dio per la pioggia..., con tuo do'ore vedrai il mucchio della buona raccolta di quell'altro, che è stato diligente, & giuditioso in farlo, & mitigherai la fame con le ghiande, ilche noi potremo applicare moralmente all'huomo, ilquale se non sradicherà da se le male piante de cattiui, affetti, & desiderij, & col rastrello del giuditio no saprà discernere il bene dal male, & se non scaccierà da se con brauate gl'vccellacci de buffoni, parassiti, adulatori, & a'tri cattiui huomini, & con la falce dell'operationi non opprimerà l'ombra dell'otio, & se non riccorerà a Dio con le orationi, con dolor suo vedrà il buon profitto d'altri, & si pascerà di ghiande cibo de por ci, cioè resterà sozzo, somacheuole, ignorante, vile, & abietto, come vn porco.

#### DIVINITA'.

ONNA vestita di bianco, con vna fiamma di suoco in cima il capo, & con ambi le mani tenga due globi azurri, & da ciascuno esca vna fiamma, ouero, che sopra il capo habbia vna fiamma, che si diuida in tre siamme vguali.

La candidezza del vestimento mostra la purità dell'essenza, che è nelle tre persone Dinine, oggetto della scienza de Sacri Teologi, & mostrato nelle tre siamme vguali, per dinotare l'vgualità delle tre persone, ò in vna siam-

ma

### Parte Prima.

185

D I V I N I T A'.







ma partita in tre, per fignificare anco l'vnità della natura con la distintione delle persone.

Il color bianco è proprio della Diuinità, per che si sa senza composition di colori, come nelle co se Diuine non vi è compositione di sor te alcuna.

Però Christo Nostro Signore nel Monte Tabor trassigurandosi apparue col vestito co-

me di neue

I due globi di figura sferica, mostrano l'eter nità, che alla Diuinità è inseparabile, & si occupa la mano dritta, & la manca con esse, per che l'huomo ancora, per l'opere meritorie satte & per i meriti di Christo partecipa dell'eternità celeste.

Et questo basti hauer detto lasciando luogo di più lungo discorso alle persone più dotte.

DIVINATIONE.

Secondo i Gentili.

DONNA con vn lituo in mano, istromento proprio de gl'auguri; le si vedranno sopra alla testa varij vccelli, & vna stella.

Così la dipinse Gio. Battista Giraldi, perche Cicerone sà mentione di due maniere di Diuinatione, vna della natura, l'altra dell'arte. Alla prima appartengono i fogni, & la commotione della mente, il che fignificano i varij vecelli d'intorno alla testa; all'altra si riferiscono l'interpretationi de gl'Oracoli, de gl'auguri, de' folgori, delle stelle, dell'interiori de gl'animali,& de prodigij, le quali cose accennano la stella, & il lituo. La Dininatione fù attribuita ad Apolline, perche il Sole illustra. gli spiriti,& li fà atti a prenedere le cose future con la contemplatione de gl'incorruttibili, come stimorno.i gentili, però noi Christiani ci douemo con ogni diligenza guardare da queste superstitioni.

DIVOTIONE.

DONNA inginocchione con gl'occhi riuolti al Ciclo, & che con la destra mano tenghi va lume acceso.

diuo-

Diuotione è vn particolar atto della volonta, che rende l'huomo pronto a darfi tutto alla familiam à di Dro, con affetti, & opere, che pe-10 vien ben mostrato col lume, e con le ginoc. chia in terra, & con gl'occhi riuolti al Cielo.

DOCILITA'.

ONNA giouinetta vestita semplicemen I te di bianco, starà con ambi le braccia aperce in atto di abbracciare qual si voglia... cosa, che se gli rappresenti auanti, con dimostratione piegheuole,& d'inchinarsi altrui, & al petto per gioiello harà vn specchio; Harà il caj o adorno da vaga, e bella acconciatura, fopra la quale vi fara con bella gratia vn Tarochino spetie di Papagallo, ouero vna Gazza,

& forto li piedi vn Porco.

La Docilità come dice Leoniceno, fu detta Anchenia, & altro non è che vna celerità di mente, & vna pronta intelligentia delle cose propostoli, & Aristotele libro primo posteriorum cap.vltimo vuole, che sia vna facilità, & prontezza della discorsiua,& da lui e chiamata solertia, perspicacità, & sottigliezza d'ingegno, il qual ingegno come dice Galeno libro artis medicinalis cap. 12. e causato dal ceruello di sustantia tenue, si come la grossezza d'ingegno da sustantia crassa di esso; & per tanto la Docilità si dipinge giouanetta, perche ne i giouani la fustanza del ceruello è più molle per causa della nativa humidità, & per questa cagione dice Argenterio commento secondo super artem medicinalem. Prompti, & faciles funt puers ad descendum; inepti vero, & defficiles (enes, che auiene a punto come alle piante, che quanto più fono giouanette, meglio si piegano, & prendono qual si voglia buona drittura. In oltre si dipinge giouane perche la giouentù, hà li spiriti più mobili, e più viuaci, come eleuati dal sangue più caldo, & sottile, come anco perche è più atta al necessario esfercitio delle cose imparate. Onde l'istesso Argenterio nel luoco citato riduce le cause della Docilità a quatro capi; la prima è l'humidità, & mollitie del ceruello come habbiamo detto, la secon da e la struttura e compositione di esso. Onde Galeno dice, mente last fant, que sut tarno funt, aut magno catite; la terza, gl'humori, & gli spi riti: & anco commmeta da Alificiele 2. de partibus animalium cap. 4. dicendo, ea animalia funt sensibus nobiliora, que sanguine tenuieri, Ofinceriori constant: la quarta e l'essercitio.Vsus optimus discendi, docendig; magister dice 1. Istesso auttore. Oltre che Gal. de Placitis Hipocratis, & Platonis diffusamente dichiara esferci necessario l'essercitio.

Il vestimento semplice, & bianco con la dimostratione piegheuole,& di chinarsi altrui, ne denota che la Docilità e facile ad apprende re qual si voglia materia e disciplina, sia litterale, ò mechanica....

Tiene ambo le braccia in atto di abbracciare qual si voglia cosa per significare la prontez za non solo di riceuere quello che gli viene rappresentato dall'intelletto, mà anco da chi gli propone qual si voglia cosa. Porta al petto lo specchio, perche si come lo specchio riceue l'imagini di tutte le cose; così il docile riceue tutte le sciéntie. Onde Argenterio nel luogo citato dice. Cerebrum non aliter suscipit, quam oculus colores, & speculum rerum imagines.

La vaga acconciatura del capo ne dimostra la bellezza dell'intelletto,& forza della memo ria, perche secondo Quintiliano lib. 1. institutionum oratoriarum cap.4. li segni di Docilità, & d'ingegno sono due; la memoria, & l'imitatione mà la memoria hà due virtù secondo l'istesso, il facilmente apprendere, & il fortemen te riceuere, della prima parla Aristotele dicen do molles carne ad recipiendum attis mi funt, & della seconda quando dice ne i l'icblemi melancolici plurimum sunt ingeniose quebus cerebrum est crassarum partium, on frigide siccaque temperatura. Onde in confermatione di ciò dice Auicenna lib. primo fen. primo virtus attratrix in diget humiditate, retentrix aui.m liccitate.

Tiene in capo con bella gratia il Tarochino ouero Gazza, perche questi vecelli sono docilissimi nel imitare le parole, & la vocé huma na; onde del Tarochino Monsignor della Casa

così dice.

" Vago augelletto delle verdi piume ,, Che tellegrino il parlar nostro apprende.

Lt delle Gazze Plinio lib. 10. dice che fauellano più spedito dilettandosi delle parole, che imparano, & condiligenza fi effercitano per bene esprimere la fauella humana. Et che questa imitatione sia necessaria alla Docilità lo dice chiaramente Quintiliano nel loco citato con queste parole. Is queque est docilis natura sic, vt ea que discit iffinget, & quel che feguita.

Tiene sorto li piedi il Porco per dimostrare di dispregiare, & conculcare il suo contrario. Onde Pierro Valer nel lib 19 narra che gli An tichi hanno voluto che il porco fia il Geroglifico dell'Indocilità; Come anco apprello li Fisionomisti la frote di porco, cioè breue, pelota,

con

d'Indocilità, & grossezza d'ingegno, essendo cile, & insensato.

cổ gli capelli riuolti in sù, e chiarissimo segno detto animale più d'ogni altro ignorante, indo

#### D Ε.







VOMO mezo ignudo con le mani,& I piedi incatenati, & circondato da vn serpente, che fieramente gli morda il lato manco, fara in vista molto malinconioso.

Le mani, & i piedi incatenati; sono l'intellet to, con cui si camina, discorrendo l'opere, che danno effetto, e discorso, & vengono legati dal l'acerbità del Dolore, non si porendo se non dif ficilmente attendere alle solite operationi.

Il serpente, che cinge la persona in molte. maniere fignifica ordinariamente sempre male, & il male, che è cagione di distruttione, è principio di Dolore nelle cose, che hanno l'effere.

Nelle facre lettere si prende ancora alcune volte il serpente per lo dianolo infernale con l'auttorità di S. Girolamo, e di S. Cipriano, liquali, dichiarando quelle parole del Pater noster. Libera nos a malo, dicono, che esto è il

maggior nostro male, come cagione di tutte l'imperfettioni dell'huomo interiore, & este. riore.

DOLORE DI ZEVSI.

VOMO mesto, pallido, vestito di nero. con torcio spento in mano, che ancora... renda vn poco di fumo; gl'inditij del Dolore. fono necessariamente alcuni segni, che si scoprano nella fronte, come in vna piazza dell'anima, doue esso, come disse vn poeta, discuopre tutte le sue mercantie, & sono le crespe, le lagrime, la mestitia, la pallidezza, & altre simili cose, che per tale effetto si faranno nella faccia della presente figura.....

Il vestimento nero fu sempre segno di mestitia, & di Dolore, come quello, che somiglia le tenebre, che sono prinatione della luce, essen do esta principio, & cagione della nostra allegrezza, come disse Tobia cieco, raccontando le

fue

fue disgratie al figliuolo.

Il torcio spento, mostra, che l'anima (secon do alcuni Filosofi) non è altro che succo, & ne continui Dolori, & fastidij, ò s'ammorza, , ò non da tanto lume, che possa discernere l'v-tile, & il bene nell'attioni, e che l'huomo ad-

dolorato è simile ad vn torcio ammorzato di fresco il quale non hà siamma, mà solo tanto caldo, che basta a dar il sumo che puote, seruen dosi della vita l'addolorato, per nodrire il Dolo re istesso, & s'attribuisce l'inuentione di questa figura a Zeusi antichissimo dipintor

#### D O M I N I O







H VOMO con nobile, & ricco vestimento, hauerà cinto il capo da vn serpe, & con la sinistra mano tenghi vno Scettro, in cima del quale vi sia vn'occhio, & il braccio, & il dito indice della destra mano disteso, come sogliono sar quelli che hanno dominio, & comandano.

Gli si'cinge il'capo a guisa di corona con il serpe, percioche) come narra Pierio Valeriano nel lib. 25.) è segno netabile di Dominio, dicen do con vna simile dimostratione su predetto l'Imperio a Seuero; si come afferma Spartiano, a cui essendo egli in vn'albergo, cinse il capo vn serpe, & essendo suegliati, & gridando tutti i suoi samiliari, & amici che seco erano,

egli senza hauergli fatta offesa alcuna se neparri; anzi più, che dormedo Massimino il giouane, ilqual su dal padre dichiararo insieme, seco Imperadore, vn serpe gli si riuosse intorno al capo, dando segno della sua sutura dignità, Lasseremo quì di riportare gl'altri Antichi essempi, che nell'istesso luogo Pietio raccota, & in vece di quelli, ne produrremo vno di più fre sea historia esposto dal Petrarca nelle operelatine del lib. 4. trattato 6. de Portenti cap. 23. oue narra, che Azone Visconte giouane vittorioso, per comandamento del padre passò con l'essercito l'Apennino, & hauendo ottenuta vna vittoria presso Altopasso, con vguale ardire, & fortuna, si riuostò contra i Bolognesi; In

tal

tal speditione, essende sceso da cauallo per ripofarsi, leuatosi la celata che vicino se la pose in terra, vi entrò vna vipera senza che niuno se n'accorgesse, la quale, mettédoss Azone di nuono in testa la celata, con horribile, & sumoso strepito se ne calò giù per le guancie dell'intrepido, & valo oso Capitano, senza alcuna sua Jesione:ne volse però che fusse da niuno seguita:mà inducendo ciò a buono angurio vsò per sua impresa militare la vipera: Augurio non canto per le due vittorie che all'hora riportò, quanto per lo Dominio che dipoi ottenne del Ducato di Milano, & tutto ciò afferma il Petrarca d'hauere vdito dire in Bologna mentre vi staua allo studio: questo soggiungo perche altriauttori vanno con finte chimere arrecando varia cagione, per la quale i Visconti portino per impresa la biscia; che a niuno più creder si dene che al Petraca, che per relatione pochi anni doppo il caso seguito nell'istesso luo go oue segui lo seppe . Qnod cum Bononia adolescons in study's versarer andiebam, dice il Pe-

trarca, & più a basso, Hine pracipue, quod ipse pro signo bellico vipera vteretur. Il gionanetto poi, che esce di bocca del serpe, non è altro che figura del giouinetto Azone, che scampò dalla bocca deila Vipera, che non lo morde; mà torniamo alla nostra figura. Lo Scettro con l'occhio in cima di eslo, che tiene con la sinistra, & il gesto del braccio, & destra mano, e senz'altra dichiaratione segno di Dominio, come si vede per molti Auttori, & in particolare Pitagora, che sotto mistiche figure rappresentan. do la sua Filosofia, espresse Osiri Rè, & Signore con vn'occhio, & vno scettro chiamato da alcuni molt'occhi, come narra Plutarco de Iside, & Ofiride, Regem enim, & Dominum Ofirin oculo, & sceptro pictis exprimunt, & nomen quidam interpretantur Multioculum, laqual figura noi potiamo applicare al Dominio, perche vn Signore per reggere bene lo Scettro del suo Dominio, deue esser vigilante, & aprire bene l'occhio.

DOMINIO DI SE STESSO.



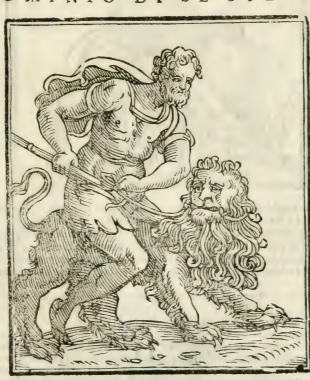



V O M O a sedere sopra vn Leone, che habbia il freno in bocca, & regga con vna mano detto freno, & con l'altra punga eslo Leone con vno stimolo.

Il Leone presso gl'Antichi Egittij, fù figurato per l'animo, e per le sue forze; però Pierio Valeriano dice vedersi in alcuni luoghi Antichi vn huomo figurato nel modo detto, per mo strare, che la ragione deue tenere il freno all'-: animo, oue troppo ardisca, e pungerlo, oue fi mottri tardo, e sonnolento.

# R







ONNA d'età matura, vestira di pauonazzo, che stà a sedere con le braccia. aperte, come volesse abbracciare altrui, con la destra mano terra vno scettro, in cima del qua le vi sia vn Sole, hauerà in grembo vn libro aperto, & si veda dal Cielo sereno cadere gran quantità di rugiada.

L'età matura mostra, che non senza molto tempo s'apprendono le Dottrine.

Il color pauc nazzo fignifica granità, che è

ornamento della Dottrina... Il libio aperto, & le braccia aperte parimeu re dei otano essere la Dottrina liberalissima da se stella.

Lo scettto con il Sole è inditio del Domi-

nio, che hà la Dottrina fopra li horrori della

notte dell'ignoranza.....

Il cadere del Cielo gran quantità di rugiada, nota secondo l'auttorità de gl'Egittij, come racconta Oro Apolline, la Dottrina, perche, come essa intenerisce le piante gionani, & le vecchie indura, così la Dottrina gl'ingegni piegheuoli, con il proprio consenso arricchisce di se stessa , & altri ignoranti di natura lascia in disparte.

DOTTRINA.

ONNA vestita d'oro, che nella sinistra mano tenga vna fiamma ardente alquan tobasia, si che vn fanciullo ignudo accenda. vna candela, e detta donna mostri al fanciul-

lo vna strada dritta in mezo d'vna grande oscurità. Il vestimento d'oro sembra la purità della Dottrina, in cui si cerca la nuda ventà, mostrandosi insieme il prezzo suo.

La fiamma nella mano, alquanto bassa, onde un fanciullo n'accenda una candela, è il lume del sapere communicato all'intelletto più debole, è men capace, inuolto ancora nelle cofe sensibili, & materiali, & accomodandosi alla bassezza, mostra al fanciullo la buona via della verità, mouendo lo dal precipitio dell'errore, che stà nelle tenebre oscure della commune ignoranza del vulgo, frà la quale è sol beato colui, che tanto può vedere che bastì per mon inciampare caminando. Et ragioneuolmente la Dottrina si assoniglia alla siamma, perche insegna la strada all'anima, la viussica, & non perde la sua luce, in accendere altro suoco.

D V B B I O.

G IOVANETTO senza barba, in mezo alle tenebre vestito di cangiante, in vn.

mano tenga vn bastone, nell'altra vna lanter-

na, e stia col piè sinistro in fnora, per segno di

Dubbio e vn'ambiguità dell'animo intorno al sapere, & per conseguenza ancosa del corpo intorno all'operare.

Si dipinge giouane, perche l'huomo in quefl'età, per non esser habituato ancora bene nella pura, e semplice verità, ogni cosa facilmente riuoca in Dubbio, & facilmente dà sede egualmente a diuerse cose.

H Vomo che tenga vn lupo per l'orecchie, perciòche gl'Antichi hauquano in prouerbio dire, di tener il lupo per l'orecchie qua do non sapeuano come si risoluere in qualche

E C O N O M I A







cosa dubbiosa, come si legge in persona di Demisone nel 3 atto della Comedia di Terentio, detta Formione, e la ragione è tanto chiara, che non hà bisogno d'altro commento.

Dubbio.

H Vomo ignudo, tutto pensoso, incontratofi in due, ouero tre strade, mostri esser consuso, per non saper risoluere qual di dette vie debba pigliare. Et questo è Dubbio con speranza di bene, come l'altro con timore di cattiuo successo, & si sà ignudo, per essere irressoluto.

#### ECONOMIA:

N A matrona d'aspetto venerando, coronata d'oliuo, che tenghi con la sinistra mano vn compasso, & con la destra vna bac-

chetta, & a canto vi sia vn timone.

Perche alla felicità del comun viuere Politico si richiede l'vnione di molte famiglie, che fotto le medesime leggi viuino, & per quelle li gouernino, & per mantenersi ciascuna famiglia con ordine conveniente, hà bisogno di leg gi particolari, & più ristrette dell'vniuerfali, però questo prinato ordine di gonernare la famiglia si dimanda da i nostri con parola venuta da i Greci Economia, & hauendo ogni cofa, ò famiglia communemente in se tre rispetti per essere ella pertinente alla vita, come suo membro, di padrone, & di serui, di padre, & di figliuoli, di marito, & di moglie, perciò questa figura si dipingerà con la bacchetta, che significa l'imperio che hà il padrone sopra i suoi serui, & il timone dimostra la cura, & il reggimento, che deue tenere il padre de i figlinoli, perche nel mare delle delitie giouenili eglino non torciano il corso delle virtù, nelle quali si deuono alleuare con ogni vigilanza,e studio.

La ghirlanda dell'oliuo dimostra, che il buo no Economo deue necessariamente mantenere

la pace in casa su.L...

nifurare le sue forze, & secondo quelle gouer narsi tanto nello spendere, come nell'altre cose, per mantenimento della sua samiglia, & per petuità di quella, per mezo della misura, che perciò si dipinge matrona, quasi che a quella ctà conneuga il gouerno della casa, per l'esperienza, che hà delle cose del mondo, ciò si può vedere cel seguente Epigramma satto da vn

bellissimo ingegno.

Illa domus sælix, certis quam frenat habenis a
Prodiga non aris mater, & ipsa vigil.

Qua caueat nati scopulis, ne forte iuwentus
Allidat sauis, nec supereur aquis,
Ve bene concordes, cuncti sua iussa capessant
Vnaq; sit varia gente coacta domus
Si caput auellas migrauit corpore vita,
Sic sine matre proba quantaruina domus.

### EDIFITIO, OVERO VN SITO.

Li Antichi per vn sasso attaccato a vn salo denotauano l'Edistrio; Ouero il Sito; & l'opera fatta, conciossacosa che in nissun mo do si può drizzare gli edistrij se non si cerca con diligenza la drittura de i canti, per mezo de gli archipendoli: onde nel fabricare si deue prima osseruare questo, che tutti gli edistrij corrispondano all'archipedolo, & che non habbino in se (per vsare il vocabulo di Vetrunio) parte alcuna d'inchinatione all'ingiù. Però si potrà rappresentare questa figura per vn huomo che tenghi in vna mano l'Archipendolo in atto di adoprarlo con arte, & con giuditio.

EDVCATIONE.

ONNA d'età matura, vestira d'oro, & che dal Cielo, si veda vn raggio che saccia risplendere detta figura, Mostrera le mammelle che sieno piene di latte, & il petto tutto scopetto, Starà a sedere, & che con la destra mano tenghi vna verga, & che con attentione mostri d'insegnare a leggere ad'vn fanciullo, & da la parte sinistra vi sia vn palo sitto in terra, al quale sia legato vn tenero arbosseello, & che mostri di volerlo abbracciare con il sinistro braccio.

Educatione, è infegnare la dottriha, & amae stramenti di costumi, & instruttioni di vita per la via vinuersale, & particolare della virtù nel l'attioni mentali, & corporali, che fanno i padri, a i figliuoli, o i maestri alli discepoli.

Si rappresenta di ctà matuta, perciòche l'Educatione per molto tempo essercitata nelle. Jettere, e ne' buoni costumi hà facoltà d'instruire & insegnare la via per arriuare alla vera felicità.

Il vestimento d'oro denota il pregio, & la perfertione di questo nobilissimo sogetto.

Il raggio che dal Cielo risplende . & che sa risplendere detta figura, dimostra che alla Edu

### EDVCATIONE.







catione e necessaria la gratia di Dio, onde San Paolo I. Cor. Ego Plantaui Apollorigauit Deus incrementur dedit.

Le mammelle piene di latte, & il petto scopetto, significano vna parte principalissima... dell'Educatione, quale hà da mostrare apertamente la candidezza dell'animo suo, & comunicare le proprie virtù, Si rappresenta che stia a sedere perciòche l'Educatione è il sondamento di eleggere la virtù, & suggire il virio.

Tiene con la destra mano la verga perche. la verga, & la correttione, cagiona in noi la Sapientia, come disse Salamone ne i Pronerbij, a 29.

Virga atque correctio tribuit sapientiam, & di più Seneca de ira lib.3.

Educatio, & disciplina mores faciunt,

L'insegnare a leggere con attentione al fan ciullo denota che sia quella parte demostratiua con la quale s'insegna d'apprendere la scien tia, essendo ella primo habito dell'intelletto speculatiuo, la quale conosce, & considera le cose diuine, naturali, & necessarie per le sue ve re cause, & principij. Si dipinge che a canto a detta figura vi si al palo sitto sin terra al quale e ligapo il tenero, arborscello mostrando di volerlo abbracciare con il sinistro braccio, perciòclie qui si dimostra che l'Educatione non solo si estende ad'insegnare le lettere, mà anco li buoni, & ottimi costumi con fare ogn'opera d'indrizzare la pianta cioè la giouentu, la qua le è come vn terreno fertile, che non essende le costinato, produce tanto più spine, & ortiche, quanto egli hà più virtù, & più humore, onde Dante disse nel terzo del Puigatorio, Mà tanto più maligno, & più siluestre

Si fàil terren co'l mal seme non colto Quant'egli hàpiù di buon vigor terreste, Di più Galeno de cura animi affetti.

Fuerorum educatio similis est cultura, que in Plantis viimur,

DONNA di bello aspetto, con habito lun go, & grane con la faccia coperta d'vn velo, perche quello che fà Elemofina, deue veder a chi la fà, e qu'lo che la riceue non deue

Spiar da chì vonga, ò donte

Habbia ambe le mani nascoste sotto alle veste, porgendo così denari a due fanciulli, che stiano aspettando dalle bande. Hauerà in capo vna lucerna accesa circondata da vna ghirlanda di olina, con le sue foglie, & fr tti.

Eleme fina è opera caritatina, con la quale l'homo soccorre al couero in al oggiarlo, cibarlo, vestirlo, visitarlo, redimerlo, & seppe-

Le mani frà i panni nascose fignificano quel che dice S. Matteo cap. 6. Ne ferat finistratur quid faciat dextera, & quell'altro precetto, che dice: Vt sit El simosinatur in abscondito, & pater tuu, qui videt in abscondito reddat tibi.

La lucerna accesa dimostra, che come da vn lume s'accende l'altro, senza diminutione di luce, così nell'essercitio dell'Elemosina Iddio non pate, che alcuno resti con le sue facultà diminuite, anzi che gli promette, e dona real-

mente centuplicato guadagno.

Oliua per corona del capo, dimostra quella misericordia, che muone l'huomo a far Elemo fina, quando vede, che vn pouero n'habbia biso gno, però disse Dauid nel Salmo 51. Sieut Oliua fructifera in domo Domini. Et Hesichia Gie rosolimitano, interpretando nel Leuitico: Super fusum oleum, dice significare Elemosina.

# ELEMENTI.

F V O C O.

ONNA che con ambe le mani tengano vn bel vaso pieno di suoco, da vna parte vi sarà vna salamandra in mezo d'vn fuoco, e dall'altra vna fenice pariméte in vna fiamma, sopra la quale sia vn risplendente Sole, ouero intcambio della fenice il pirale, ehe è animale con le penne, il quale (come scriue Plinio, & riferisce il Thomai nella sua idea del Giardino del Mondo al cap. (1.) viue tanto, quanto stà nel suoco, & spengendosi quello, vola poco lontano, & fubito fi muore.

Della falamandra Plinio nel lib. 10.cap. 67. dice, che à animale simile alla lucertola, pieno di stelle, il quale non vien mai, se non a tempo di lunghe pioggie, & per sereno manca.

Questo animale è tanto freddo, che spegne il fuoco tocco non altrimenti, che farebbe il ghiaccio, & diceli anco, che quest'animale stà, & viue nel fuoco, & più tosto l'estingue, che da quello riceua nocumento alcuno, come dice Aristotele, & altri scrittori delle cose na-

ARIA.

DONNA con i capelli folleuati,& sparsi al vento, che sedendo sopra le nuuole, tenga in mano vn bel pauone, come animale confecrato a Giunone Dea dell'Aria, & si vedranno volaré per l'Aria varij vccelli, & a i piedi di detta figura vi sarà vn camaleonte, come animale, che non mangia cosa alcuna, ne beue: mà solo d'Aria si pasce, & viue. Ciò riferifce Plinio nel libro 8. cap. 33.

ACQVA.

ONNA nuda, mà che le parti vergognose sieno coperte con bella gratia da vn panno ceruleo, & che fedendo a pie di vno scoglio circondato dal mare, in mezo del qua le siano vno, ò due mostri marini, tenghi con la destra mano vno scettro, & appoggiandosi con il gomito finistro sopra d'vn'vrna,& che da derta vrna esca copia d'acqua, & varij pesci, in capo hauerà vn ghirlanda di canne palu stri, mà megliosarà, che porti vna bella corona d'oro.

A' quest'elemento dell'Acqua si dà lo scettro, & la corona, perche non si troua elemento alla vita humana, e al compimento del mondo più necessario dell'Acqua, della quale scriuen do Hesiodo Poeta, & Talete Milesio, distero, che essa non solamente era principio di tutte le cose, mà signora di tutti gli Elementi perciò che questa consuma la terra, spegne il fuoco, faglie sopra l'Aria, & cadendo dal Cielo quà giù è cagione, che tutte le cose necessarie all'huomo nascano in terra. Onde su anticamente appresso i Gentili in tanta stima, & veneratione, che temenano giurare per quella & qua do giurauano, era fegno (come dice Virgilio nel 6.lib. dell'Encide) d'infallibile giuramento, come auco riferisce, & approua Tomaso To mai nell'idea del Giardino del mondo, al c. 44.

TERRA.

NA Matrona a sedere, vestita d'habito pieno di varie herbe, e fiori, con la destra mano tenghi vn globo, in capo vna ghirlanda di fronde, fiori, e frutti, & de i medefimi ne sarà pieno vn corno di donitia, il quale tiene con la destra mano, & a canto vi sarà vn Leone,& altri animali terreftri.

Si fà

Si sa matrona, per essere ella da i Poeti chiamata gran Madre di tutti gl'animali, come bene trà gl'altri disse Ouidio nel 1. delle Metamorsosi così.

Offach post tergum magna iastata parentis.

Et in altro luogo del medesimo I.lib.disse

Magna parens terra est, lapides quin corpore

Ossa reor dici, iacere hos post terga iubemur. Et l'istesso anco replicò nel 2. lib. de Fasti, come anco meglio lo dice Lucretio lib. 2. de natura verum.

Si dipinge con il globo, & che stia a sedere, per esser la Terra sferica & immobile, come dimostra Manilio nel 1. lib. Astronom, doue dice.

Vltima subsedit glomerato pondere tellus.

Et poco dipoi.

Est igitur tellus mediam sortita cauerna Aeris.

Et con quello che segue appresso.

Si veste con habito pieno di varij fiori, & herbe, & con il cornucopia pieno di più sorte di frutti, & con la ghirlanda sopradetta in capo, perciòche la Terra rende ogni sorte di frutti, come ben dimostra Ouidio nel lib. 1. de arte amandi oue dice.

Hac telius eademparit omnia vitibus illa Conuenit, hac oleis,hic bene farra virent.

O eterna madre d'huomini, e di Dei Che generi le selue, i fiumi, e tutti. Del mondo i semi, gl'animali, e fiere Di Prometeo le mani, e insieme i sassi Di Pirra, e quella fosti, laqual diede Prima d'ogn'altra gl'elementi primi, Egl'huomini cangiasti, & che camini E'l mare guidi, onde a te intorno siede La quieta gente, de gl'armenti, e l'ira Delle fiere, e'l riposo de gl'uccelli, Et appresso del mondo, la fortez (a). Stabile, e ferma, è del Ciel l'occidente, La machina veloce, e l'uno, e l'altro Carro circonda te, che in aere voto Pendente flai. O de le cose mezo Et indiuisa a i grandi tuoi fratelli, Adunque insieme sola a tante genti, Et una basti a tante alte Cittadi, Et popoli di sopra, anco di sotto, Che senza sopportar fatica alcuna Atlante guidi, ilqual pur affatica Il Ciel a sostener le stelle, e i Dei.

# ELEMENTI.

Quatro Elementi, per compositione de i qua li si fanno le generationi naturali, participano in sommo grado delle quatro prime qua lità, & con tal rispetto si trouano nell'huomo quatro complessioni, quatro virtu, quatro sciéze principali, quatro arti le più nobili nel mon do, quatro tempi, dell'anno, quatro siti, quatro venti, quatro differenze locali, & quatro cause, ò cagioni delle humane scienze. Et verranno questi quatro Elementi bene, & piaceuolmente rappresentati co i loro visibili esfetti, senza Geroglifico metaforico, hauendo fatto così per rappresentare alla vista l'istesse cose visibili, molte volte ancora gli Antichi, & però con l'aiuto solo della definitione materiale si farà prima la Terra.

#### TERRA.

ON NA vecchia, vestita di manto lungo, & fosco, si sostenti in aria sopra vn bastone, ilquale pendendo egualmente alla figura dall'vna,& dall'altra parte, habbia nell'vna, & nell'altra sommità vna stella, attrauersi detto bastone la figura sin doue possono arrinar le braccia stese all'ingiù, stando la figura dritta, è posandosi con le mani in detto bastone, la testa alzata in alto, & a foggia di treccie, hauerà vna selua d'arbori, & nelle spalle si vedranno come monili due piramidi, che rappre sentino Città, & tenendo le mammelle fuori del petto, getti fuora acqua, che si raccoglia fopra il lembo della veste, & sopra al detto bastone si vedano pendere grappi d'vue & spighe di grano, & tenga detta figura al collo vn monile di foglie d'oliue.

Così si rappresentano i tre frutti principali della Terra, il deriuar che fà il male da i fonti, la stabilità della terra librata dal proprio peso, & sostenuta per dir così, dalle lationi celesti, mostrate nelle due stelle, che significano an co i due Poli, il bastone mostra l'asse del Cielo, i luoghi habitati, & siluestri sono espressi nella

selua, & nelle piramidi.

Il color della veste è color della Terra, & la faccia di vecchia è, perche di lei si dice a gl'huomini tutti: Tornate alla gran madre annica.

Rhea, ouero Cibale ancora era già rapprefentata per la terra, come si vede appresso gli scrittori della Deità.

N 3

A' C Q' V A.

DONNA gionane vestita di veste sottili, & di color ceruleo, in modo che nè traspariscano le carne ignude, con le pieghe, l'uveste per tutto imiti l'onda del mare, mostra detta figura di sostener con fatica vna naue sopra la testa, stia con i piedi sopra vn'anchota in forma di caminare all'ingiù, habbia pendente di coralli, & d'altre cose marine, al petto si vedano due conchiglie grandi, che rassembrino la forma delle mammelle, s'appoggi ad vnucanna, ò remo, ò scoglio con diuerse sorte di pesci, d'intorno, disposti al giuditio del discreto pittore.

Gli Antichi per l'Acqua facenano Nettuno vecchio, tirato per l'onde da due caualli, con tridente in mano, di che fono scritte l'interpre-

tationi da gl'altri.

Per l'istesso pigliauano ancora Dori, Galatea Naiadi, & altri nomi, secondo che voleuano significare, ò fiume, ò mare, & questo, ò ch'hauesse calma, ò fortuna...

ARIA.

ONNA giouanetta, & di vago aspetto, sia vestita di color bianco, è trasparente più dell'altro dell'Acqua, con ambe le mani mostri di sostenare vn'cerchio di nuuole, che la circondi d'intorno alla veste, & sopra dette nuuole si veda la sorma dell'arco celeste.

Tenga sopra la testa il Sole, quale si mostri, che si serua per raggi suoi delle chiome di lei, tenga l'ali alle spalle, e sotto a i piedi ignudi vna vela, si potrà dipingere ancora il Camaleon te animale, che si nodrisce d'Aria, secondo si

scrine, e si crede.

E di facile dichiaratione, il Sole mostra que st'elemento esser diafane di sua natura, e sentir più de gl'altri, e communicare anco i benesiti j del Sole.

La vela dimostra il natural sito suo essere

Sopra l'acque.

Finsero gl'Antichi per aria Gioue, & Giuno ne, Gioue per la parte più pura, Giunone per la parte più mista, e con tutte le fauole a loro spettanti, che sono quasi infinite, si simboleggia sopra la natura dell'Aria, & delle varie trasmutationi per mezo suo.

F V O C O.

G 10 VANETTO nudo di color viu'ace: con vn velo rosso a trauerso, il qual velo si pieghi diuersamente in forma di siamma. Porti la testa calua, con vn sol siocco di

capelli all'in sù, si veda sopra la testa vn cerchio con l'imagine della Luna, per mostrare, che questo srà gli elementi hà luogo superiore, tenga vn piede sospeso in aria, per mostrare la sua leggierezza, & sotto alle piante de i piedi si mostrino i venti, che sossiano sotto alla, regione del Fuoco.

Vulcano & la Dea Vesta surono da gli Autichi creduti Dio del suoco, & da i sapienti conosciuti; che l'vno ci fignificasse i carboni, e l'altra le siamme: mà iu questo io non mi stendo per esserui altri, che nè parlano lungament.

# ELEMENTI.

F V O C O.

DONNA con la Fenice in capo, che s'abb. ucci, & nella man destra tenga il fulmine di Gioue, con le scintille tutte sfauillan ti, & sia vestita di rosso.

A E R E.

DONNA che con ambe le mani tenga...
l'Iride, ouero arco celeste, & habbia in
capo vna calandra con l'ali distese,& col becco
aperto,e sia vestita detta figura di turchino assai illuminato.

ACQVA.

DONNA che habbia vn pesce in capo assai grande, nelle mani tenga vna natue senza vela: mà con l'albero, antenna, e sarte, e siano nel vestimento scolpite l'onde del mare.

TERRA.

DONNA con vn Castello in capo, & cou vna torre, nelle mani tenga diuerse pian te, il vestimento sarà di tanè, con vna sopraueste di color verde.

TERRA.

A Terra è vu'elemento il più infimo, il più graue, & minimo di tutti, fituato in mezo del mondo trà l'vno, e l'altro Polo, per natura graue, & immobile fostenuta dalla propria grauezza, restringendosi verso il centro, il quale stà in mezo d'essa, perche tutte le cose graui vanno al centro, & perciò essendo graue, hauendo il centro in se, stà per se stessa intorno al suo centro.

Hauendosi a far figura, che ne rappresenti la Terra, sarà impossibile darli tutte le sue qua

lirà

lità, perche sono infinite: se ne piglierà dunque delle più proprie, & più a propolito nostro con farla\_s.

Donna d'età matura, non molto grande, con vna veste berrettina del color della terra, nellaquale vi saranno alcuni rospi,& sopra la detta veste hauerà vn manto verde con diuerse herbette fiori, & spighe di grano, & vue bian che, e negre, con vna mano terrà vn fanciullo che poppa, e con l'altra abbracciato vn'huomo morto, dall'altra poppa ne scaturirà vn fonte, quale anderà sotto li piedi, nel quale vi saranno dinersi serpenti, sopra la testa terrà vna città, hauerà al collo dell'oro, & delle gioie, alle mani, & alli piedi ancora.

Si farà donna attempata, per esser come ma dre di tutta la generatione, d'età matura, per esser creata dal principio del mondo,e da durare fin'al fine; non molto grande, per ester il minimo trà gl'altri elementi, la veste berrettina significa l'istessa terra, con i rospi sopra, perche il rospo vine di terra....

Hmanto verde con herbe fiori, spighe di grano, & vue bianche, e negre, è il proprio vestimento della terra, percioche, secondo le stagioni ella si veste, co dare abbodatemete tutti quei beni, che sono necessarij a tutti li viuenti.

Il fanciullo che tiene nella destra poppando, ci mostra, come lei è nostra nutrice, sommi

nistiandoci il vitto.

L'huomo morto, che tiene abbracciato dal. l'altro lato, ne fignifica, come i viui sostenta, & i morti abbraccia, tenendockin deposito sino alla refurrettione.

La poppa che scaturisce acqua, ne rappresenta i fonti, & i fiumi, che ella scaturisce.

L'acqua che ella tiene fotto i piedi con i fer penti, sono l'acque sotterranee nelli meati della terra con i serpenti, che si rinchiudono nelle cauerne d'esta.

La città che tiene in testa, ne dinota come la terra è sostentamento nostro, & di tutte le

nostre habitationi.

Le gioie, che stanno al collo, alle mani, & a i piedi, sono la varietà dell'oro, argento, & altri metalli,& delle gioie, che stanno dentro le viscere della terra, apportandole a noi, per nostro vtile, & dilettatione, & come racconta Pli nio nel primo libro è benigna madre, & sempre giona, & mai non nuoce.

> E RRA.

Come dipinta nella Medaglia di Commodo. Onna a giacere in terra, meza nuda, co-me cosa stabile, con vn braccio appog-

giato sopra d'vn vaso, dal quale esce vna vite, & con l'altro riposa sopra vn globo, intorno alquale sono quarro picciole figure, che le presentano vna dell'vue, l'altra delle spighe di gra no: con vna corona di fiori, la terza vn vaso pie no di liquore, e la quarta è la Vittoria con va ramo di Palma con lettere. TELLVS STABILIS.

ELEMENTI SECONDO

Empedocle.

MPEDOCLE Filosofo disse essere i prin-C cipij,i quatro Elementi, cioè il Fuoco, l'-Aere l'Acqua, & la Terra, mà con due principali potenze, amicitia, & discordia, l'vna delle quali vnisce, l'altra separa, da altri dette combinationi possibili, & impossibili, le sue parole greche tradotte poi in Latino son quelle in Dio gene Laertio.

Zeus apprissiprite pepéo Bios il disaveus Ninsis d'indanciois éminços oppa Brothor. Iuppiter albus, & alma soror Iuno, asque potens

Et Nestis, lachrymis hominum qua lumina

complet.

Che furono volgarizati da Seluaggio, Accademico Occulto, in cotal guifa, se bene nel secondo, & vitimo verso è alquanto lontano dal testo Greco, & Latino.

O di quatro radici delle cofe.

Gioue alto, alma Giunone, e Pluto ricco, E Nesti, che di pianto n'empie i fiumi.

Ond'egli parimente intende per lo fuoco, che è sopra l'aere, & chiamalo fisicamente Gioue, perciòche niuno maggiore giouamento altronde si riceue, che dal fuoco . L'alma... Giunone intende per lo aere, & in questo mol to con esso lui si concordano i Poeti, i quali fingono Giunone moglie, & forella di esto Gioue, atteso quasi l'istessa qualità, ò pochissima differenza dell'vno,& dell'altra, onde Homero nel suo linguaggio diste.

Iunonem cano aurithrona, quam peperit Rhea. Immortalem reginam, excel/am formam ha-

bentem.

Iouis validifoni ferorem, vxoremque, Inclytam, quam omnes beati per longum Olympum

Lati honorant simul cum loue oblettant e fulminibus.

Pigliasi poi il padre Dite per la terra, & è chiamato Plutone, cioè Re, & Signore ricco della terra, perciòche, in essa sono riposti i più pretiofi tesori, & da lei si caua oro, argento, &

ogn'altro metallo.

Nesti vltimamente si mette per li siumi, cioè per lo generare dell'acque. Ne voglio in questo luogo tralasciare vn'epigramma di Gio. Zaratino Castellini, altre volte nominato, nelquale con sensimistici, di Empedocle, in sorma di enigma espone, come alla morte d'un rosignuolo interuennero tutti gli elementi, mentre egli staua cantando in cima d'un'alloro, a piè del quale scorreua un riuo d'acqua.

Dum priscum tenera Philomela in vertice Da-

Ploraret querulo gutture masta dolum .

Perculit incautum crudeli vulnere Pluto,

Quam Iuno haud potuit sustinuisse diu .

In lachrymas Nestis cecidit moribunda propin-

Nestis, & in lachrymis funditus interijt . Extinctam lento combustit Iuppiter astu . In viuo tumulo sic tumulata fuit .

### E L E T T I O N E.







DONNA vecchia di venerando aspetto, vestita di color pauonazzo, che porti al collo vna catena d'oro, & per pendéte vi sia vn core, starà a sedere mostrando nel sembiante d'hauer alti, & nobil pensieri, Auanti di detta figura vi saranno due strade, in vna a man destra vi sarà vn Arbore detto Elce, & nella sinistra vn bruttissimo serpe.

Terrà il braccio destro alto mostrando col dito indice il nominato Elce, & con la sinistra vna cartella riuolta in bei giri, nella quale vi sia scritto VIRTVTEM ELIGO.

Elettione è vn'appetito in noi causato per deliberatione satta con consiglio, per nostro in teresse, ò de gli amici sopra mezzi, instromenti, & modi ritrouati in cose possibili, mà difficili, & dubbiose, per conseguire il sine che ci habbiamo proposto. Si rappresenta vecchia, & di venerando aspetto perciòche l'età matura, è quella che per la persettione del sapere, & per l'esperientia delle cose che hà vedute, & praticate, può sare la vera, & persetta Elettione.

Si veste

Si veste di color pauonazzo, essendo che questo colore significa grauità, conueniente al

foggetto che rappresentiamo.

Porta la catena d'oro, & per pendente il core, percioche narra Pierio Valeriano libro 34. dei Geroglifici, che gli Egitti metteurano il core per fimbolo del configlio, essendo che il vero, & perfetto configlio viene dal core, cosa veramente propria dell'Elettione, essendo che ella è il proponimento, & composto di ragione,& di configlio.

Si dipinge che stia a sedere con la dimo-Aratione d'hauere alti, & nobili pensieri, essendo che l'Elettione conuiene che sia fatta... non a caso, imà con discorso, & fondamento.

Le due strade l'vna oue è l'Elce, significa la virtù & perciò di quella conuiene di farne Elettione, & in quella star fermo, & costante a similitudine dell'Elce ilquale è albero in quanto alla materia fodo, alla radice profondo, a i rami, & alle foglie, ampio, & verdeggiani te & quanto più vien reciso, più germoglia, & prende maggior forza, perciò fu posto da gli Antichi per simbolo della virtu; come quel la che è ferma, profonda, & verdeggiante, & di tal pianta in segno della lor virtu a i valorosi Capitani di tal albero la corona, si daua.

L'altra via del serpe, denota il vitio, il quale è fempre corrario ad'ogn'honorata,& virtuosa impresa. Il mostrare il dito indice della man destra il detto Elce, & con la sinistra la Cartella oue è scritto virtutem eligo, perche altro no pare che mostri questo nome Electione se non vn certo appigliarsi di due cose a quella che'l configlio, & la ragione mostra esfere migliore, il che maggiormente appare nel nome Greco perche i Greci chiamauano l'Elettione apodpeoss, cioè proerefis, che altro non fignifica che Elettione d'vna cosa innanzi all'altra, il che non può farsi se prima l'huomo non discorre, & non fi configli seco stesso qual sia la migliore, & qual no.

ELOQVENZA.

TOVANE belia; col petto armato, & con G le braccia ignude, in capo hauerà vn'Elmo circondato di corona d'oro, al fianco hauerà lo stocco, nella mano destra vna verga, nella finistra vn fulmine,& sarà vestita di por-

Giouane, bella, & armata si dipinge, perciòche l'Eloquenza non hà altro fine, ne altro intento, che persuadere, & non potendo far ciò lenz'allettare,& muouere, però si dee rappre-

sentare vaghissima d'aspetto, essendo l'ornamento, & la vaghezza delle parole, delle quali deue effer fecondo chi vuole persuadere altrui, però ancora gli Antichi dipinsero Merenrio giouane, piaceuole, & senza barba, i costumi della quale erà sono ancora conformi allo stile dell'Eloquenza, che è piaceuole, audace,

altera, lascina, & confidente.

La delicatura delle parole s'in segna ancora nelle braccia ignude, le quali escono suora dal busto armato, perche senza i fondamenti di sal da dottrina, & di ragione efficace l'Eloqueni za sarebbe inerme, & impotente a conseguire il suo fine. Però si dice che la dottrina è madre dell'Eloquenza, & della persuasione; mà perche le ragioni della dottrina sono per la. difficultà mal volentieri vdite, & poco intese, però adornandosi con parole, si lasciano intendere, & partoriscono spesse volte effetti di perfualioni, & così si souniene alla capacità, & a gl'effetti dell'animo mal compotto, però si vede, che, ò per dichiarare le ragioni difficili, & dubbie, ò per spronar l'animo al moto delle pas fioni, ò per raffrenarlo, sono necessarij i varij, & artificiofi giri di parole dell'oratore , fra i quali egli sappia celare il suo artificio, & così potrà muouere, & incitare l'altiero; ouero suegliano l'animo addormétato dell'huomo bal-10, & pigro, con la verga della più bassa, & com mune maniera di parlare, ò con la spada della mezzana, & più capace d'ornamenti, ò finalmente col folgore della sublime, che hà forza d'atterrire, & di spauentare ciascuno:

La veste di porpora con la corona d'oro in capo, da chiaro segno, come ella risplende nelle menti di chi l'ascolta, & tiene il dominio de gl'animi humani, essendo che, come dice Plat. in Pol. Oratoria dignitas cum regia dignitate coniuncta est, dum quod iustum est, persuadet, &

cum illa Respublicas gubernat.

ELOQVENZA.

Onna vestita di varij colori, con ghirlanda in capo d'herba chiamata Iride, nella mano destra tiene vn folgore, & nella sinistra vn libro aperto. Il vestimento sopradetto dimo stra che si come sono variji colori, così l'Oratione deue essere vestita, & di più concetti

La ghirlanda delia fopradetta herba fignifica (come narra Pierio Valeriano nel lib.60.) essere simbolo della Eloquenza, perciòche nar ra. Homero che gl'Oratori de Troiani, come quelli che erano eloquetiflimi, hauesfero man-

N +

giaro l'Iride fiorita, & questo vuol darci ad intendere il Poeta in questo suo modo di dire, cioè che eglino haueuano con ogni diligenza, & studio imparato i precetti dell'ornato parlare, & di ciò questa è la cagione che il siore di questa herba per la sua varietà, & ornamento de colori, habbia con l'Iride celeste similitudine grandissima, che pure era ancor lei tenuta.

per Dea dell'Eloquenza...

Per lo libro si mostra che cosa sia Eloquenza, che è l'effetto di molte parole acconcie insieme con atte, & è in gran parte scritta, perche si conferui a' posteri , & per lo sulmine si mostra, come narra Pierio Valeriano nel libro 43 che non con minore sorza l'Eloquenza d'vn huomo sacondo, & sapiente, batte a terra la pertinacia fabricata, & fondata dall'ignoran za nelle menti de gli stolidi prosuntuosi, che il fulmine percuore, & abbatte le torri, che s'inalzano sopra gl'alti edifitij.

ELOQVENZA.

Donna vestita di rosso, nella man destra di cen vn libro, con la sinistra mano alzata, & con l'indice, che il secondo dito dell'istessa mano steso, & presso a suoi piedi vi sarà vn libro, & sopra esto vn'horologgio da poluere, vi sarà ancora vna gabbia aperta con vn papa gallo sopra.

Il libro, & l'horologgio, come si è detto è indicio, che le parole sono l'istromento dell'eloquente: le quali però deuo no essere adoprate in ordine, & misura del tempo, essendo dal tem po solo misurata l'oratione, & da esso riceuendo i numeri, lo stile, la gratia, & parte dell'at-

titudine a persuadere.

Il Papagallo, è simbolo dell'eloquente, perche si rende marauiglioto con la lingua, & con le parole imitando l'huomo, nella cui lingua solamente consiste l'essercitio dell'Eloqueza.

Et si dipinge il papagallo suora della gabbia, perche l'Eloquenza non è ristretta a termine alcuno, essendo l'ossitio suo di saper dire proba bilmente di qual si voglia materia proposta, come dice Cicerone nella Rettorica, e gl'altri, che hanno scritto prima, & dipoi.

Il vestimento rosso dimostra, che l'oratione deue essere concitata, & affettuosa in modo, che ne rissulti rossore nel viso, acciòche sia eloquente, & atta alla persuasione, conforme al

detto d'Horatio.

Si vis me flere, dolendum est

Primum iffitibi.

Et questa affertione concitata fi dimostra an-

co nella mano, & nel dito alto: perche vna buo na parte dell'Eloquenza confiste nel gesto dell'oration

ELOQVENZA.

Atrona vestita d'habito honesto, in capo hauerà vn Papagasto, & la mano destra aperta in suora, & l'altra serrata, mostri d'ascon derla sotto le vesti.

Questa figura è conforme all'opinione di Zenone Stoico, ilquale diceua, che la Dialettica era somigliante a vna mano chiusa, perche proceda astutamente, & l'Eloquenza simiglian te a vna mano aperta, che si allarga, & dissonde assai più. Per dichiaratione del Papagallo seruirà quanto si è detto di sopra......

> ELOQVENZA, Nella Medaglia di Marc' Antonio.

Ra da gli Antichi Orfeo rappresentato per l'Eloquenza & lo dipinsero in habito Filosofico, ornato dalla tiara Persiana, sonando la Lira, & auanti d'esso vi erano Lupi, Leoni, Orfi, Serpenti, & diuersi altri animali, che gli leccauano i piedi, & non solo v'erano anco diuersi vecelli, che volauano, mà ancora monti, & alberi, che se gli inchinauano, & parimente sas si dalla musica commossi, & tirati.

Per dichiaratione di questa bella figura ci feruiremo di quello, che hà interpretato l'Anguillara a questo proposito nelle Metamorfosi d'Ouidio al lib. 10. dicendo che Orfeo ci mofira quanta forza, & vigore habbia l'Eloquenza, come quella, che è figliuola d'Apollo, che

non è altro che la Sapienza.

La Lira el'arte del fauellare propriamente laquale hà fomiglianza della Lira, che va mouendo gl'affetti col fuono hor acuto, hor gra-

ue della voce, & della pronuntia...

Le selue, & i monti, che si muouono, altro non sono, che quegl'huomini fissi, & ostinati nelle loro opinioni, & che con grandissima dissicultà si lasciano vincere dalla suautà delle voci, & dalla forza del parlare, perche gl'alberi, che hanno le loro radici ferme, & prosonde notano gl'huomini, che sissano nel centro dell'ostinatione le loro opinioni.

Ferma ancora Orfeo i fiumi, che altro non fono, che i dishonesti, & lasciui huomini, che quando non sono ritenuti dalla forza della lin gua, dalla loro infame vita, scorrono senza ritegno alcuno sin'al mare, ch'è il pentimento, & l'amarezza che suole venire subito dietto a

i piaceri carnali.

Rende

Rende mansuete, e benigne le siere, per le quali s'intendono gl'huomini crudeli, & ingor di del sangue altrui, estere ridotti dal giuditioso fauellatore a più humana, & lodeuole vita.

ELOQVENZA.

PER la figura dell'Eloquenza dipingeremo Anfione, ilquale con il fuono della... Citara, & con il canto, si veda, che tiri a sè mol ti fassi, che saranno sparsi in diuersi luoghi.

Ciò fignifica, che la dolce armonia del parlare dell'Eloquenza persuade, & tira a sè gl'ignoranti, rozzi, & duri huomini, che qua, & là sparsi dimorano, & insieme conuenghino, &

ciuilmente viuino.

EMVLATIONE.

ONNA giouane, bella con braccia ignude, & i capelli biondi, e ricciuti, che rinolti in gratiosi giri, facciano vna vaga accon ciatura al capo, Phabito sarà succinto, & di colore verde. Starà in atto di correre, hauendo i piedi alati, & con la destra mano tenghi con bella gratia vno sprone, ouero vn mazzo di Ipine.

L'Emulatione, secondo Aristotele nel 2.lib. della Rettorica è vn dolore, ilquale fà che ci paia vedere ne i fimili a noi di natura alcun bene honorato, & ancora possibile da conseguir fis& questo dolore non nasce perche colui non habbia quel bene, mà perche noi ancora vorres

fimo hanerlo, & non l'habbiamo.

Giouane si dipinge, perciòche l'Emulatione regna in età giouenile, essendo in quella l'animo più ardito, e generoso.

I capelli biondi, & ricciuti, sono i pensieri,

che incitano gl'emuli alla gloria.

L'habito succinto, & di color verde, signisica la speranza di conseguire quello, che si de

Le braccia,& i piedi ignudi alati, e la dimo-Aratione del correre dinotano la prontezza,& la velocità d'appareggiare almeno, se non trapassare le persone, che sono adornate di virtuo

le, & lodeuoli condittioni .

Gli si dà lo sprone, come racconta il Canalcante nella sua Rettorica, nel libro 4. dicendo che l'Emulatione è vno sperone, che fortemen te punge & incita non già i maluaggi a deside rare, & operare contra il bene d'altrui come inuidiofi,mà i buoni, e generofi a procacciare a loro stessi quello, che in altrui veggendo, conoscono a loro stessi mancare, & a questo propolito li dice; Stimulos dedit amula virsus.

EMVLATIONE. Del Sig. Gio. Zarazino Castellinz.

Contesa, estimolo di gloria. ONNA, che tenga vna tromba nella destra mano, nella finistra vna corona di quercia con vna palma ornata di fiocchi,& due

galli alli piedi, che fi azzuffino.

Hesiodo poera Greco nel principio della... fua Poesia intitolata le opere, & li giorni con più similirudine mostra che la contesa di gloriosa fama è molto laudabile, & conueneuole, atteso che per tal contesa li virtuosi fanno a ga ra a chi può più ananzare i concorrenti loro, il sentimento de i versi di Hesiodo è questo pre so dal Greco a parola per parola.

Emulatur vicinum , vicinus

Ad divitias festinant em, bona vero hac contentis hominibus,

Et figulus figulo succenset, & fabro faber, Et mendicus mendico inuidet, cantorque cantors .

I quali versi per maggior chiarezza noi tradurremo, tenendoci parimente al testo Greco.

Il vicino al vicin'emul si mostra Che con gran fretta le ricchez e acquista Màbuona è tal contesa alli mortali;

Il vafaio s'adira col vafaio, Il cantor al cantor, il fabro al fabro, E'l mendico al mendico inuidia porta.

Onde n'è deriuato quel trito prouerbio. Figulus figulum odit . Il vasaio odia il vasaio, quando si suol dire, che vno artesice, ò virtuoso odia l'altro della medesima professione:però vedia mo ogni giorno studiosi, che biasimano, & 2uiliscono le opere d'altri, perche odiano la ... fama delli virtuofi coetanei suoi, non senza inuidia, fe bene spesso occorre che quello, che inuidiamo viuo, morto poi lodiamo, come difse Mimnermio.

Ir signi cuspiam viro proni sumus omnes Inuidere viuo mortuum autem landare.

Mosso lo studioso da vna certa ambitiosa. inuidia d'honore incitato dal stimolo della gloriosa fama, desideroso d'esser egli solo per eccellenza nominato, e tenuto il primo, & fuperiore a gli altri, s'affatrea, s'industria, & s'ingegna di arriuare, anzi trapassare i segni della perfettione.

Geroglifico della gloriosa fama n'è la troba. Significat tuba famam, & celebritatem.Dice Pierio la Tromba eccita gli animi de Soldati,& gli fueglia dal fonno. Claudiano.

Excitet incestos turmalis buccina somnos.

La Tromba parimente della fama eccita. gli animi de virtuofi, & li desta dal sonno della pigritia, & fà che stiano in continue vigilie, alle quali essi volontieri si danno solo per far prog esso ne gli estercitij loro a perpetua fama, & gloria. Similmente la Tromba incita. gli animi de Soldati, & gl'infiamma alla militia. Virgilio nel Sesto.

Ære ciere viros, Martema accendere cantu.

Così la tromba della fama, & della gloria, infiamma gli animi all'Emulatione della virth, quindi è che Plutarco trattando della virtù morale diffe. Legum conditores in ciuitate ambitionem amulationemq; excitant, aduer sus hostes autem tubis etiam, ac tibis instigant augentá, irarum ardores, et pugnandi cupiditatem. Et certo che niuna cosa infiamma più gli animi alla virtù che la tromba della lode massimamente i giouani, perciò seguita a dir Plu-

Laudando adolescentes excitet, atq, propellat.

La corona, & la palma ornata di fiocchi, è fimbolo del premio della virtù per il quale i virtuofi stanno in continua Emulatione, & con tcl.Lo.

La corona di quercia fu nel Theatro di Roma premio d'ogni Emularione, & n'erano incoronati Oratori di prosa greca, & latina, Mufici, & Poeti, de Poeti Martiale.

O cui Tarperas licuit contingere quercus.

Confermar si può con l'inscrittione di Lucio Valerio, che di tredeci anni trà poeti latini fù in Roma incoronato nel certame di Gione Capitolino, instituito da Domitiano, come riferifice Suctonio. Instituit, & quinquennale certamen Capitolino loui triplex, musicum, eque stre, gymnicum, o aliquanto plurium, quam nuc el coronatorum; Nella inscrittione, ancorche non si specifichi la corona di quercia, nodimeno d'altra non si deue intendere, perche nelle contese di Gioue Capitolino di quercia s'incoronauano i vincitori .

> L. VALERIO L. F. PVDENTI

HIC. CVM. ESSET. ANNORVM XIII. ROMÆ CERTAMINE IOVIS. CAPITOLINI. LYSTRO SEXTO. CLARITATE. INGENII CORONATVS. EST. INTER POETAS, LATINOS OMNIBYS SENTENTIIS. IVDICVM HVIC. PLEBS. VNIVERSA HISTONIENSIVM. STATVAM. ÆRE. COLLATO DECREVIT.

Di Sonatori di Citara Giuuenale. An Capitolinam Speraret Pollio quercum, Et gli Histricni ancora, fi come apparisce in quella inscrittione stampata dal Panuino, da Aldo Manu. tio, dallo Smetio, & da Gioseffo Scaligero sopra Aufonio.

L. SVRREDI. L. F. CLV FELICIS PROCVRATORI. AB SCÆNA. THEAT. IMP. CÆS. DOMITIAN PRINCIPI CORONATO. CONTRA OMNES. SCÆNICOS

La palma, & la corona ornata di fiocchi come habbiamo detro, era premio ancora che si dana alli primi vincitori, perche i fecondi non riportauano le corone, & le Palme con li fiocchi si come auuertisce il sudetto Scaligero in Ausonio Poeta....

Et que iam dudum tibi palma poetica pollet Lemnisco ornata est, quo mea palma caret.

Se bene propriamete i leminici erano fascie picciole di lana non colorita, come dice Festo, mà trouasi anco che i lemnisci da molti pigliasi per siocchi d'oro, & di seta, secondo gli aggiunti, onde leggiamo in Alessandro d'Alessandro Hetruscis corollis lemnisci tantum aurei darentur, Et in Sidonio Poeta Palmis serica, Cioè Palma ornata di fascie, ò fiocchi di seta : veggasi lo Scaligero in detto luogo, & Giornale in Turnebo lib. 18.cap. 3. dandofi queste Palme, & corone ornate di fiocchi alli primi vincitori, le habbiamo poste per segno, che l'-Emulatione ci stimola alla suprema gloria, &

al desiderio delli primi premij.

I Galli che si azzuffano ser simbolo dell'Emulatione, & della contesa di gloria. Certant inter se Galli studio gloria, Dice il Testore: Chrisippo con l'Emulatione de i galli ci agginge stimolo alla fortezza. Themistocle animò i soldati contra barbari, con mostrar loro dui Galli che combattenano, non per altro che per la vittoria: onde gli Atheniesi metteua ogn'anno dui Galli a contendere in publico spettacolo, ad essempio dell'Emulatione, come leggesi in Celio Rodigino lib. 9.cap.46. Vsana no anco questo in Pergamo Plinio lib. 10.cap. 21. Pergami omnibus annis spectaculum gallorum publice editur ceu gladiatorum, Et Polluce lib. 9. cap. 6. riferisce che i Barbari scolpirno dui galli combattenti nelle Medaglie, simbolo dell'Emulatione, contesa, estimolo di gloria.

EQVI-

### E Q V I T A'. Nella Medaglia di Gordiano.

DONNA vestita di bianco, che nella destra tiene le bilancie, & nella sinistra vn

Si dipinge vestita di bianco, perche con candidezza d'animo senza lasciarsi corrompereda gl'interessi, questa giudica i meriti, & deme riti altrui, e li piemia, & condanna, mà con pia cenolezza, & remissione, significandosi ciò per le bilancie, & per il Cornucopia.

### Equità in molte medaglie.

V Na donzella difcinta, che stando in piedi tenga con vna mano vn paro di bilan cie pari,& con l'altra vn bracciolare. EQVITA'.

Del Reuerendis. Padre Fr. Ignatio.

Onna con yn regolo Lesbio di piombo in mano perche i Lesbij fabricauano di pie tre a bugne, e le spianauano solo di sopra, & di sotto, & per estere questo regolo di piombo, si piega secondo la bastezza delle pietre, mà però non esce mai del dritto: così l'Equità si piega, & inchina all'imperfettione humana, mà però non esce mai del dritto della giustitu.

Questa sigura su fatta dal Reuerendis. Padre Ignatio Vescouo di Alatri, & Matematico già di Gregorio XIII. essendosi ritrouata trà le sue servizione.

E Q V A L I T A'.

Come dipinta nella Libraria Vaticana.

ONNA, che tiene in ciascuna mano vna
torcia, accendendo l'vna con l'altra.

# EQVINOTTIO DELLA PRIMAVERA.



G IOVANE di giusta statura, vestito dal la parte destra da alto, & a basso di color bianco, & dall'altro lato di color negro, cinto in mezzo con vna cintura alquanto larga', di colorturchino, feguita fenza nodi con alcune stelle, a vso di circolo, terrà sotto il braccio de-

ftro

# 204

# Della nouissima Iconologia

stro con bella gratia vn' Ariete, & con la sinistra mano vn mazzo di varij siori, & alli piedi hauerà due alette del color del vestimento, cioè dal lato bianco bianche, & dal lato negro

nere.

Equinottio è quel tempo, nel quale il giorno è eguale con la notte, & questo auuiene due volte l'anno, vna di Marzo alli 21 entrando il Sole nel segno dell'Ariete, portando a noi la. Primauera, & di Settembre alli 23. portando l'-Autunno con la maturità de' frutti.

Si dice Equinottio, cioè eguale, & equinottiale, cioè equidiale, & anco equatore, cioè eguagliatore del giorno con la notte, & per quello, che ne mostra il Sacrobosco nella sua sfera: equinottiale è vn circolo, che diuide la ... sfera per mezo, cingendo il primo mobile, lo diuide in due parti, & similmente i poli del mondo.

Si dipinge giouane, perche venendo l'Equi aottio nel principio della Primauera, nel mese di Marzo, gli Antichi faceuano, che in detto mesé fosse principio dell'anno Dicesi anco che fosse la creatione del mondo, & anco l'anno del la Redentione, e della Passione di Nostro Signor & anco da quello nel primo grado della Ariete essere stato creato il Sole auttore del det to Equinottio; onde non fuor di proposito gl'. Antichi fecero, che in questo mese fosse principio dell'anno, essendo che egli sia prinilegia. to più degl'altri, non solo per le ragioni dette di sopra, mà perche da questo si pigliano l'Epatte, le lettere Dominicali, & altri computi celesti. Si rappresenta di giusta statura, per essere eguagliatore, che vuol dire eguale, cioè pari.

Il color bianco fignifica il giorno, & il negro la notte, la metà per eguaglianza l'vn dell'altro il bianco dalla destra, perche il giorno precede alla notte, per esfer più nobile.

La cintura di color celeste, nella quale sono alcune stelle, ne rappresenta il circolo, che sa

#### DELL'AVTVNNO. EQVINOTTIO







detto Equinortio, che cinge il primo mobile.

Si cinge anco il detto cerchio, per esteregli senza nodo, & perche li circoli non hanno prin

cipio, ne fine, mà sono eguali.

L'Ariete, che tiene sotto il braccio destro, ne dimostra, che entrando il Sole nel detto segno, si sall' Equinottio di Primanera, che per tale dimostratione tiene con la finistra mano il maz zo de i vavi i fiori, come anco dimostra, che l'Ariete l'Inuerno giace nel lato sinistro, & la Primanera nel destro, così il Sole nell'Inuerno stà dal lato sinistro del firmamento, & nell'Equinottio comincia a giacere nel destro.

L'ali a' piedi ne dimost: ano la velocità del tempo, & corso de i detti segni, il bianco dal pie destro, per la velocità del giorno, & il ne-

gro dalla finistra per la notte.

EQVINOTTIO DELL'AVTVNNO.

Y O M O d'età virile vestito nella guisa
dell'altro,e cinto parimente dal cerchio

con le stelle, & turchino, terrà con la destruo mano il segno della Libra, cioè vn paro di Bilancie egualmente pendenti, con due globi, vno per lato in detre bilancie, la metà di ciascun globo sarà bianco, & l'altra metà negro, voltan do l'vno al rouerscio dell'altro, & con la sinistra mano alcuni rami di più siutti, & vue, & alli piedi l'ali, come dicemo all'Equinottio di sopra....

Per hauer noi detto, che cosa sia Equinottio, & dichiarato il color del vestimento, come anco quello, che denota il cerchio, & l'ali alli pie di, sopra di ciò mi par che bassi anco per dichia ratione a quest'altra figura, essendo che essa significa il medesimo di quella di sopra; solo dirò quello, che significa l'essere di età virile, dico dunque, che con essa si dimostra la perfettione di questo tempo, perciòche in esso molti dicoro, che il nostro Signore creasse il mondo a noi basta sapere, che nel mese di Settembre, alli 23 sà l'Equinottio, & ne porta l'Autunno

E R R O R E.





con la maturità, e perfettione de i frutti, che per tal fignificato fi mostra, che con la finistra

mano ne tenghi di più forte.

La libra; ouero bilancia è vno de i dodici fegni del Zodiacosnel quale entra il Sole il mese di Settembre, & fassi in questo tempol'Equinottio, cioè s'vguaglia il giorno con la notte, dimostrandosi con li due globi, metà bianchi per il giorno, & metà negri per la notte, volti per vn contrario all'altro vgualmente pendenti per l'vgualità 'dell'vso del giorno con lanotte.

ERRORE.

IVOMO quasi in habito di viandante, c'habbia bendato gl'occhi, & vada con vn bastone a tentone, in atto di cercare il viaggio, per andare assicurandosi, & questo va qua-

l'Errore (fecondo gli Stoici) è vn'vscire di

ftrada, & deuiare dalla linea come il non errare è vn caminare per la via dritta senza inciam pare dall'vna, ò dall'altra banda, tal che tutte l'opere, ò del corpo, ò dell'intelletto, nostro si potrà dire, che siano in viaggio, ò pellegrinag gio, dopò ilquale non storcendo, speriamo arriuare alla felicità.

Questo ci mostrò Christo nostro Signore, l'artioni del quale surono tutte per instruttio ne nostra, quando apparì a' suoi Discepoli in habito di pellegrino, & Iddio nel Leuitico comandando al popol d'Israel, che non volesse, caminando torcere da vna banda, ò dall'altra. Per questa cagione l'Errore si douerà fare in habito di pellegrino, quero di viandante, non potendo essere l'Errore senza il passo delle nostre attioni, ò penseri, come si è detto.

Gl'occhi bendati fignificano, che quando è ofcurato il lume dell'intelletto con il velo de gl'interessi mondani facilmente s'incorre ne-

gl'errori.

## ESPERIENZA.







Il bastone, con il quale va cercando la strada, si pone per il senso, come l'occhio per l'intellet to, perche come quello è più corporeo, così l'atto di questo è meno sensibile, e più spirituale, e si nora in somma, che chì procede per via del senso, facilmente può ad ogni passo errare, senza il discorso dell'intelletto, & senza la vera ragione di qual si voglia cosa, questo medesimo, & più chiaramente dimostra l'Ignoranza, che appresso si diping.

ESPERIENZA.

ONNA vecchia vestita d'oro, terrà con la destra mano vna bacchetta intorno alla quate vi sia inuolta con bei giri vna Cartella, oue sia scritto RERVM MAGISTRA; & con la sinistra vn quadrato geometrico dalla parte destra in terra sarà vn vaso di suoco con ardentissime siamme, & dalla sinistra vna pietra di paragone con la dimostratione che sia stata tocca con oro, & altri metalli.

Vecchia si rappresenta, attesoche con il tem po non solo si viene in cognitione, mà si sa Espe rienza del tutto, come ben dimostra Ouidio nel

lib.sesto Metamorph.oue dice Seris venit ofu ab annis.

& nel Manilio lib.primo Aftron.

Per varios vius artem experientia fecit exemplo mostrante viam.

& Aristotele nel 6. Ethica.

Multitudo temporis facit experientiam.

Si veste d'oro perciòche si come l'oro è di maggior pregio. Estima di tutti i metalli, così l'Esperienza è di tutte le scienze. Tiene con la destra mano la bacchetta nella guisa che habbiamo detto, per dimostrare, che l'Esperien za è dominatrice, E maestra di tutte le cose. Arist lib. primo Metaph. Experientia est cognitio singularium, ars vero universalium.

Il quadrato geometrico è istromento Mattematico, con il quale si fà certissima proua, & Esperienza per trouare l'altezze, profondità, & distanze per le divisioni de gradi, & moltiplica tione de numeri che si rittouano in detto stro-

mento.

Vi si-mette a lato il suoco, perciòche con esso si fanno diuerse proue, & infinite esperienze come dice Isodoro nel lib. delle Ethimologie, & lo riferisce il Boccaccio nel duode simo libro della Geneologia, de gli Dei dicendo che senza il suoco alcuna sorte di metallo no si può gittare, ne lauorare, non è quasi cosa alcuna, che col suoco non sia composta, con esso si con.

pone il vetro, l'oro, l'argento, il piombo, il rame, il ferro, il bronzo, & le medicine, col fuoco il ferro si genera, & doma, col fuoco l'oro si fà perfetto, col fuoco abbruggianfi i faffi, li muri si congiugono, il fuoco cocendo i sassi neri, gli fà venire bianchi, i legni bianchi, abbrugiando, manda in poluere, & ne fà neri carboni, di legna dure, cose frali, di cose putride, ne fà di odorose, slega, le cose strette, & le sciolte vnisce, mollifica le dure, & le dure rende molli, molte cose sopra di ciò si porrebbe dire, mà per non estere tedioso, tralasso, & attenderemo breuemente a dichiarare la pietra di paraĝone, la quale altro non vuol dire, che proua, & Esperienza per il vero saggio che dà d'ogni metallo.

#### ESSERCITIO.

H VOMO mà di età giouenile, vestito d'habito succinto, & di varij colori, lebraccie sieno ignude, in capo terrà vin horologio da sonare & con la destra mano vin cerchio d'oro, & con la finistra vin volume oue sia scrit to ENCICLOPÆDIA; alla cintola terrà vina Corona della Madonna, ouero quella del Signore, & a ciascun de piedi hauerà vin aletta, dalla parte destra per terra vi saranno varie sorte d'armi, & dalla sinistra diuersi strometi di agricoltura, che sieno lustri, & risplendenti, & mostrino d'essere essercitati nell'operationi loro.

Essercitio è quella fatica attuale, che prende l'huomo per arriuare alla persettione della sua prosessione, nella quale è difficile senza l'a Essercitio, ancorche la natura l'inclini, & la dottrina l'autri: Arist soleua dire. Ad paradam sapientiam tria prtissimum necessaria esse , Naturam, Dostrinam, & Exercitationem, Exercitatio enim nisinatura, & dostrina accedat, nil sola erudistionis auries, Ciò riferisce Laertio li-

bro s.cap. 1.

Giouane fi dipinge perciòche la giouentu resiste più all'Essercizio, & alla fatica di qual si voglia altr'età, se bene non douemo lassare indisparte & l'età virile, l'Essercizio della qua le è di consideratione per essere nella perfectione, con la quale virtuosamente può essercitare cose grani, & ne Gouerni la varietà di colori del vestimento dimostra la diuersità de gl'esserciti & le braccia ignude la prontezza nel essercitare.

L'horo-

E E



così dice.





L'horologio, che tiene in capo significa, che si come l'Essercitio delle diuersità delle ruote di esso ne distinguano il tempo, & l'hore, così l'Essercitio nostro mentale fà che possiamo con durre il nostro intelletto di astinguere, & conoscere il vero, il che non potendo farsi il desio di sapere sarebbe in darno nell'huomo, come benissimo dice Dante nel 4. del Parad.

lo veggio bene che già mai si satia Vostro intelletto, se'l ver non lo illustra Di fuor dal qual nissun vero si spatia Posasi in esso come fera illustra Tosto che gionto l'hà, c giunger pollo Senon ciascun desto sarebbe frustra, Et vn bello ingegno anch'egli sopra di ciò

Trà le fatighe, onde gl'humani affetti Per diner le cagion cercan quetarsi, L'essercitio mental imperiotiene,

Con questo al Ciel trà più diuini oggetti Puo l'huom si basso, al primo vero al arsi E contemplando unirsi al sommo bene

Il cerchio d'oro, che tiene con la destra mano ne significa la perfettione, essendo frà le mattematiche figura, & forma perfetta, si come è similmente la materia, che è l'oro frà gli altri metalli, onde con ragione si pone detto cerchio in mano dell'Essercitio, essendo ch'egli riduce in somma perfettione tutte le cose.

Il volume, che hà nella finistra mano con la parola Enciclopædia, fignifica il giro di tutte le scientie, doue che l'Essercitio, si delle lettere: come dell'armi, che in dimostratione habbiam posto al lato destro di questa figura, & denota, che l'vna, & l'altra professione fa l'huo mo Illustre & Immortale.

Tiene alla Cintola la Corona del Signore ò della Santiffima Madre di effo per dimoftrare l'Essercitio spirituale, il quale se bene gli esfercitij spirituali son molti; nondimeno noi pigliamo vna parte per il tutto, che il tutto ci conduce nella via, & luogho di saluatione.

QUONIAM VITA, HOMINUM EX RELIGIONE CONSISTIT, dice la facra ferittura.

Tiene a ciascun piede vna Aletta, & no due per dimostrare, che l'Essercitio hà da essercion termine, & non violento, essendo che da sesso se non violento, essendo che da sesso se no violento, essendo che da sesso se lo come l'otio sa che l'huomo sia negligente, pigro, & che le forze dell'animo insieme con il corpo vengono meno, così all'incontro l'Essercitio moderato rende sortezza, & sanità come dice Arnaldo de Villa noua de regione sanit. cap. 3. Exercitium temperatum sanitatem causat, & conservat, caloremá, naturalem confortat & quel che più importa Arist. 5. Met. E-

xercitium est causa sanitatis, & vero.

La diuersità delli stromenti di Agricoltura, che li mettiamo dalla parte sinistra, che sono lustri; & non rugginosi, dimostrano l'Essercitio, & la fatica che con essi stromenti si sa il lanorate, & coltispare la terra, & le piante, Onde mediante detto Essercitio si raccoglie il viuere per il genere humano, onde sopra ciò in Prouer. 12. Qui operatur terram suam, satiabitur panibus; molto si potrebbe dire sopra di questo nobil soggetto, essendo che abbraccia infinite attioni, mà per non mettere consustone in esso, lasseremo di dirne altro, parendoci d'hauer messo tutte le cose più principali.

# E S I L I O. Come depinto dal R. Fr. Ignatio Perugino Vescouo d'Alatri.







H V O M O in habito di Pellegrino, che con la destra mano tiene vin bordone, & con la finistra vin falcone in pugno.

Due Esilij sono, vn publico, e l'altro priua-

to, il publico è quando l'huomo, ò per colpa, ò per fospetto è bandito dal Principe, ò dalla Republica, & condannato a viuere suor di patria perpetuo, ò a tempo.

11

Il priuato è quando l'huomo volontariamente, e per qualche accidente si elegge di vique, e morire suor di patria, senza esserne cacciato, che ciò significa l'habito del pellegrino,

& il bordone.

Er per il publico lo dinota il Falcone con i getti alli piedi.

### ETAIN GENERALE.







ONNA ch'habbia vna clamidetta di varij colori, & vna veste diusa in tre par ti, cioè la prima di color cangiante, la seconda d'oro, & l'vltima anc'egli in giro di quel colore delle soglie quando hanno perduto il vigore, & che cadono in terra, Haurà ambele braccia alte con la destra mano terra vn Sole, & con la sinistra la Luna, auertendo, che il braccio destro sin più alto del sinistro, & per terra da la parte destra vi sia vn basalisco dritto, & eleuato, la sigura del quale la mettiamo nel sine del nostro discorso, accio il pittore possa, dipingerlo nella guisa che lo descriuono molti auttori.

L'Età secondo il Conciliatore, diff. 26 è vna dispositione del animale che nasce dalla propria complessione, attribuita alle cose natura-

li dall'attione del calore nel humido radicale, causata da vn certo influsso; misurata da periodo temporale, quale cresce, stà, cala, & manife stamente declina...

L'Età fù da molti in varij modi diuisa, perche, altri dissero che sono tre sole, altri quatro, altri cinque, altri sei, & altri sette ma se consideriamo bene queste cinque opinioni trouaremo che non discordono altrimenti trà loro, mà sono tutti di comun consenso.

Quelli che dissero che sono tre, surno molti Filosofi Antichi, quali cossiderorno l'huomo come cosa naturale, la quale nel suo motto ha principio mezzo, & sine, come dice Arist. 1. de calo, & mundo, & però posero per principio l'adolescentia, per mezzo la giouenti, & per sine la vecchiaia.

La

La seconda opinione quale pare che sia la più comune, & seguitata da Hipocrate Galeno, Auscenna, & tutta la setta de medici rationali, intendiamo di seguitate ancor noi nella postra sigura, quale distingue l'età in quatro parti, cioè adote seenia, giouentà, virilità, & vecchiaia, Queste quatro età cosissono definite da Galeno nel libro delle definitioni medicinali.

L'Adolescentia è quella età nella quale il corpo cresce, essendo che in essa il calor, & humore piglia vigore, & forza; & in essa l'alimen to è più di quel che si consuma, & per questo dice Isidoro lib. 2. Ethilomogia, che adolescentia si dice dal crescere, come anco dal generare.

La giouentù è il fior dell'età, & fi dice à Iuuando, & è quella età nella quale l'huomo è finito di crescere, & puol giouare altrui.

La virilità e quella nella quale l'huomo è perfetto, & compito nel calore, & humore, & quel che fi confuma dal calore è vguale all'a-

limento che si piglia.

La vecchiaia è quell'erà nella quale l'huomo diminuisce, & manca; perche mancano in esso il calor, & il sangue, & cresce la frigidità, & siccità, & si dice in latino senestus a sensuum diminuisone, Queste quatro crà sono assomigliare si da Filosofossi, come anco da Poeti alle quatro stagioni dell'anno, Perche dice il sopradetto Autore nel loco citato: udolescentes calitada, & humida temperatura sint verismiles qui flores atatis agunt, cultudo es sicco sunt temperaturo, qualis assas; Medij sirgidi, es sicci qualis Autumnus, senes sirgidi, es humidi similes hiemi. Da Poeti poi, dice Ouidio, nel lib. Quinto decimo Mettamorf.

E mentre l'anno vn anno in giro è volto Non imita egli ancor la nostra etade? Non cangia anch'egli in quatro quiseil volto? Non muta anch'ei natura, e qualitade? Quando il Sol nel Montone il seggio hà tolto: E i pratigia verdeggiano, e le biade D'herbe, di for, di speme, e di trastullo Non ne suole ei nutrir come un fanciullo? Mà come al Sole in Cancro apre le porte Eche'l giorno maggior da noi s'acquista E per serbar le spetie d'ogni sorte, Ogni herbail seme già forma, e l'arista; L'anno un giouane appar robusto, e forte Al'operatione, en a la vista El culor natural tanto l'infiamma. Che tutto ne l'oprar è fuoco, e fiamma,

Come a la Libra poi lo Dio s'aggiunge, · C'hauea prima il Leon tanto infiammate L'anno da tanto fuoco si disgiunge, Et uno aspetta a noi mostra più grato: A quella età men desiosa giunge - Che fà l'huom più prudente, e temperato. A quella età che più nell'huom s'aprez? a, Ch'è frà la giouentute, e la vecchiez (a, Dinenta l'anno poi debole, e stanco Il volto crespo, afflitto; e macilente, Il capo hà caluo, o'l srine hà raro, e bianco; Raro, tremante, e rugginoso il dente, Trahe con difficultà l'antico fianco Al fin del corpo infermo, e de la mente Cade del sutto, e muor: mane conforta. Che'l nuouo tempo un nuouo anno n'apporta,

Lafcio anco di dire che da molti queste qua tro età furno simigliate alle quatro parti del mondo, com'anco alli quatro Elementi, corpi semplici da' quali si sà ogni composto.

La terza opinione pone cinque Età, & questa è di Fernelio lib. 7 cap. 10. & le distinguecosì, Adolescentia, Giouenti, Virilità, V.ccchiaia, & Decrepità, la quale opinione se bene
pare che ne cresca vna, non apporta però altro
di nouo, mà folamente distingue l'vltima età
in vecchiasa, & decrepità, alla quale potremo
rispondere, che la decrepità, è l'vltima parte
della vecchiasa quale è più vicina alla morte,
mà non per questo è vn'altra età di nouo.

Vi è ancora l'opinione di Marco Terentio Varrone lib. origine lingue latine il quale dice che sono cinque; alla quale poriamo rispondere come di sopra distinguendo la prima età

in più parti.

La quarta opinione è d'Indoro nel libro del le sue Ethimologie.lib.2.cap.2.il quale pone sei età cioè Infantia, Pueritia, Adolescentia, Giouentu, Virilità, & Vecchiaia; doue è da auertire che l'auttorità di si grand'huomo non ci contraria niente alla nostra opinione di qua tro, perche pone l'infantia, & pueritia per parti della adolescentia, La quinta, & vltima opinione è di molti Filosofi, & Astrologi come narra Pietto Aponese diff. 26. quali pongono la vita dell'huomo distinguersi in sette età, cioè Infantia, Pueritia, Adolescentia, Giouentù, Virilità, Vecchiaia, & Decrepità, di modo che si come sono sette li giorni ne quali si contiene,& serra tutto il tempo, così anco habbino da essere sette l'Età nelle quali si finisce tut ta la vita nostra, secondo anco che sono sette li Pianeti per il mezzo de quali fi fà la generatione,& corruttione in terra....

La prima Età dunque è, Infantia, la quale è gouernata da la Luna, e dura fino alli fette anni, se bene alcuni vogliono fino a i quatro.

La seconda è la Pueritia, dominata da Mercutio pianeta di scientia, e di ragione, & all'hora si deuono i putti mettere sotto la disciplina del maestro, perche in quel tempo comincia a capire ogni virtu, essendo come vna tauola rasa come dice il Filosofo 3 de anima 14. & questa età dura 14. anni.

La terza Età, è dominata da Venerepianeta di diletti di questo mondo, di allegrezza, di gola, & di lussuria, però anco in questo modo pare che l'huomo si disponga in questa Età, & il

suo dominio dura anni otto .

La quarta Età e regolata dal Sole per hauer lui il quarto loco nel mondo, & perche questo è il Pianeta, più perfetto, & di maggior valore amatore dell'honestà, & d'ogn'altra attione virtuosa, & il suo dominio dura 19. anni.

La quinta è dominata da Marte; & questa Età, si chiama Età di superbia, di magnanimità, & di risse, & l'huomo in questa Età cerca con ogni forza di acquistare honore, & robba in qual si voglia modo essercitando ogni opera ancor che difficile desideroso di lasciar memo ria di lui, & dura in questa età anni 15.

La sesta è dominata da Cioue, & in quel tepo l'huomo è desioso di pace, & di tranquilità, pentendosi delli errori comessi nelle preterite Età, ricorrendo a Dio, & cercando ogni o-

pera buona, & dura anni 12.

Vltimamente soprauiene Saturno freddo,& secco, Pianera di dolore, di penfiero, & di malin conia, pieno di faticosa angustia, & dispone in tal maniera l'huomo, che li occorrono infirmità, & altri incommodi, & dura fino alla morte, que est vleimum terribilium secondo Aristotele, Queste dunque sono tutte le opinioni circà le Età le quali ancor che siano di huomini celebri, & con gran fondamento, si ponno benissimo ridurre a quatro, come habbiamo derto di sopra, e però è d'auertire che l'Età non fempre si includono in numero certo di anni, perche atas non men suratur numero annorum, fed temperamento, secondo Galeno. Hora per tornare all'esplicatione della nostra figura. diremo che là clamidetta di varij colori, significa l'Età dell'adolescentia, denotando la volu bilità, & varietà di essa, come dice Pierio Valeriano lib. 40. de i suoi Geroglifici.

Il color cangiante ci rappresenta l'Età Gio uenile, la quale ageuolmente cangia pensieri,

& proponimenti come dice Arist. nel 2. della Rettorica luuenes sunt inconstantes Gres quas concupiuerunt Grastidiunt, & Platone 2. de legib. 3. luuenum mores sape in dies, varies; mutantur; & Teofrasto apud stob. Dissicile est aliquid de inuenibus diuinare. est enim atas incerta, sine scopo multis mutationibus obnoxia.

La parte di color d'oro fignifica la perfettio ne dell'età virile la quale è capace di tagione, & con essa opera in tutte le attioni ciuili, & me-

caniche.

L'vltima parte del color delle foglie come habbiamo detto, dimostra che l'Età del vecchio andando in declinatione somiglia alles frondi delli alberi, le quali perdono la fogza, & il vigore mediante il tempo dell'inuerno so migliante all'Età del vecchio, & sopra queste colore l'Ariosto così dice.

Era la sopra veste del colore In che riman la foglia che s'imbianca Quando dal ramo è tolta, & che l'humore Che sacea viuo l'arbore li manca,

Si dipinge con le braccia alte, & che con la destra mano tenghi il Sole, & con la finistra. la Luna per più cause, & prima perche voleudo gli Egitti (come narra Oro Apolline) iignificare l'Età, dipingenano il Sole, & la Luna essendo detti Pianeti Elementi di essa, & per che il Sole influisce nel huomo il fersso, che senza quello no saria animale, & la Luna il cre icere senza del quale non si trouarebbe. Ecà alcuna; in oltre perche il Sole, & la Luna reggono li tre membri principali, dalli quali procedono le tre virtù prime, cioè animale, vitale, & naturale, essendo che il Sole regge il capo doue risiede la virtu animale, & il core doue risiede la vitale, & la Luna poi regge lo stoma cho, & il fegato done risiede la naturale, senza le qualitre virtù l'huomo non potrebbe viue. re, come narra Crinito lib. 12. cap. 2.

Volendo poi figurare vn'Età permanente, & perfetta vi habbiamo posto il basalisco drirto in piedi perche parimente gli Egitti poneuano per l'Età vn basalisco & in detta lingua è chiamato Vreon, che basalisco nella nostra orisuona, il quale formato in oro poneuano in capo alli Dei, & per questo dicono dette genti che tale animale dinota l'Età perciòche essenti do tre sorti de serpenti, a tutti gli altri motir gli conuiene restandosene questo solo immortale, qual solamente col siato ogn'altro animale vecide, tal che parendo che esso habbi in sua sua po delli Dei

La fi-

La figura di questo serpe, gl'Autori scriuono ch'habbia vna macchia bianca nel capo, & con vn certo segnalato diadema d'onde egli hà nome reggio perche l'altre sorti di serpi lo riueriscono, hà l'ale, mà picciole, & muoue il cor po con alquante, n'à non molte pieghe, dal mezzo in su camina dritto, & eleuato, onde-Nicandro di questo animale così dice.

E' Re de gls animas, he van serpendo Co'l corpe brondo, e brillo oltra misura, Poi che di tre gran doni e stato adorno Hà'l capo aguizzo, e lungo ben che dritto, Ne penso trouvras terreitre siera, Che rassembrar lo jost al sich o, quando Sen'esce suori a pascolar pe' Campi.

ETA' DELL' ORO.

N A bella giouanetta all'ombra d'vn fag gio, ouer d'oliuo, in mezo del quale sia vn sciamo d'api; che habbiano fatto la fabrica, dalla quale si veda stillare copia di mele. Ha uerà li capelli biondi com'oro, & sparsi giù per le spalle senz'artistio alcuno, mà naturalmen te si veda la vaghezza loro.

Sarà vestita d'oro senz'altro ornamento, con la destra mano terrà vn Cornucopia pieno di varij fiori, Corgnole, Fragole, Castagne, Mo-

re, & Ghiande.

Giouanetta,& vestita d'oro si rappresenta.

per mostrare la purità di quei tempi.

Il femplice vestimento d'oro, & i capelli sen z'artifitio significano, che nell'età d'oro la verità sù aperta, e manifesta a tutti, & a questo proposito Ouidio nel libro primo delle Metamorfosi tradotto dall'Anguillara così dice.

Questo vn secolo sù purgato e netto
D'ogni maluaggio, e persido pensiero
Vn proceder leal, libero, e schiesto,
Seruando ogn'un la sè, dicendo il vero
Non v'era chi temesse il siero assetto
Del giudice implacabile, e seuero
Ma giusti essendo all'hor semplici, e puri
Viuean senza altro giudici sicuri.

Mostra lo star all'ombra del faggio, che in quei tempi felici d'altra habitatione non si curauano, mà solo di star sotto gl'arbori si con-

tentauano.

Il Cornucopia pieno delle sopradette cose, & il fauo di mele, per dichiarazione d'esse cose, ne seruiremo dell'autorità del nominato aut tore nel sopradetto libro che così dice, sen esperadetto, e lacerato tutto

Dal vomero, dal rastro, e dal bidente

Ogni suane, e delicato frutto
Dana il grato terren liberamente,
E quale egli venia da lui produtto
Tal sol godea la fortunata gente.,
Che spreggiar do condir le lor vinande.
Mangianan corgne, e more, e fraghe, e ghiande.
Febo sempre più licto il suo viaggio
Facea girando la suprema sera.,
E con secondo, e temperato raggio
Recana al mondo eterra Primanera..
Zofiro i stor d'Aprile, e' sior di Maggio
Nutria ton aura tepida e loggiera.
Stillana il miel da gli elei, e da gl'olini
Correan N ttare, e latte i siumi, e i rini.

ETA' DELL'ARGENTO.

N A giouane, mà non tanto bella, come quella di sopra stando appresso d'yna capanna, sarà vestita d'Argento, il quale vestimento sarà adorno con qualche bel ricamo, & anco artificiosamente acconcia la testa con bel li giri di perle; con la destra mano s'appoggie ra sopra d'yn'aratro, & con la sinistra mano tenghi yn mazzo di spighe di grano, & nelli piedi porterà stiualetti d'Argento.

L'esser questa giouane men bella di quesla dell'età dell'oro, & vestita nella guisa che dicemo; & con la acconciatura del capo, mostra la varietà di questa alla prima età dell'oro, onde sopra di ciò per dichiaratione seguiteremo quanto dice il sopradetto Anguillara nel li-

bro citato.

Poiche al più vecchio Dio, noiofo, e lento Dal suo maggior figliuol fu tolto il Regno, Segui il fecondo secol de l'argento Men buon del primo, e del terzo più degno Che fù quel viuer lieto in parte Spento, Che a l'huom conuenne vsar l'arte, e l'ingegno, Seruar modi, costumi, e leggi noue, Si come piacque al suo Teranno Gioue. Egli quel dolce tempo, ch'era eterno Fece parte dell'anno molto breue, Azoungerdoui Estate, Autunno, e Verno, Fuoco empio, acuti morbi, e fredda neue. S'h bber gl'huomini all'hor qualche gouerno Nel mangiar, nel vestir, hor graue, hor leue S'accomodaron al variar del giorno Secondo ch'era in Gancro,o in Capricorno.

L'aratro, le spighe del grano, come anco la capanna, mostrano la colciuatione, che cominciò nell'età dell'Argento, & l'habitatione, che in quei tempi cominciorno a vsare, come appare nella sopradetta auttorità nel libro pri-

mo, doue dice.

3 Già

Già Tirsi, e Mopso il sier giouenco atterra.

Per porlo al giogo, ond ei vi mugze, e geme
Già il ro zo agricoltor sere la terra.

Col crudo aratro, e poi vi sparg il seme.

Nelle grotte al coperto ogn vn si serra

Ouero arbori, e frasche intesse insieme.

E qui so, e quel si sà capanna, ò loggia.

Per suggir sole, e neue, e venti, e pioggia.

ETA' DEL RAME.

ONNA d'aspetto siero, armata, e con la veste succinta tutta ricamata in varij mo di in capo porterà vn'elmo, che per cimiero vi sia vna testa di Leone, & in mano terrà vn'hasta, stando in atto di sierezza, così la dipinge Ouidio nel tibro primo delle Metamorfosi, doue dice.

Dal metallo, che fuso in varie forme Rende adorno il Tarpeio, e'l Vaticano Soiti la ter a età, nome conforme A quel che trono poi l'ingegno humano Che nacque a l'huom si vario, e si deforme Che li fece venir con l'arme in mano L'un contra l'altro impetuosi, e fieri I lor discordi, e ostinati pareri. Al'huom, che già viuea del suo sudore S'aggiunse nota, incommodo, & affanno Pericol nella vita, enell'honore, E spesso in ambedue vergogna, e danno, Ma se ben v'era rissa, odio erancore Non v'era falsità, non v'era inganno, Come fur nella quarta età più dura, Che dal ferro piglio nome, e natura.

ETA' DEL FERRO.

ONNA d'aspetto terribile, armata, & il vestimento sarà del color del ferro, hauerà in capo vn'elmo con vna testa di lupo, con la destra mano terrà vna spada nuda in acto di combattere, & con la sinistra vn scudo, in mezo del quale vi sia dipinta la fraude, cioè con la faccia d'huomo giusto, & il resto del cor po di serpente con diuerse macchie, & colori ouero in luoco di questo mostro vi si potrà dipingere vna Sirena, & a canto della sopradetta figura vi satanno diuerse armi, & insegne, tam buri, trombe, & simili.

Il mostro, & la Sirena l'vno, e l'altro son il simbolo, della fraude, come si può vedere, doue in altri luoghi io ho parlato d'essa . & per gl'essetti, e natura della sopradetta età seguita remo per dichiaratione il più volte nominato

Ouidio, che di ciò così parla.... Il ver, la fede, ogni bontà del mondo Fuggiro, e vers'il Ciel spiegaron l'ali E'n terra víciron dal tartàreo fondo La men Togna, la fraude, e tuiti i mali, Ogn'infame pen fer, ogn'atto immon de Entro ne crudi petti de mortali; E le pure virtu candide, e belle Giro a splender nel Ciel frà l'altre stelle. Vn cieco, e vano amor d'honori, e regni Gl'huomini in dusse a diuentar tiranni, Per le vicchez e i già suegliati ingegni, Darsi a' fuiti, alle soize. O agl'inganni, A' gl'homicidy, é a mill'atti indegni Et a tante dell'huom ruine, e danni, Che per ostare in parte a tanti mali S'introdusser le leggi, e i tribunali

# ETA' DELL'ORO, ARGENTO, BRONZO, ET FERRO.

Come rappresentate in Parigi in vna Comedia, auanti Enrico I 1. Re di Francia.

ETA' DELL'ORO.

V N A bellissima gionanetta, vestità d'oro, e con stiuali del medesimo in vna mano porta vn sauo di mele, & con l'altra vn ramo di quercia con ghiand.

#### ETA' DELL'ARGENTO.

DONNA vestita d'Argento con bellissimi adornamenti di perle, & veli d'Argento, come anco con gran vaghezza adorno il capo, nelli piedi porta stiualetti d'Argento, e con vaa delle mani vna coppia di pane.

ETA' DEL BRONZO.

DONNA armata, & con vn'elmo in capo, che per cimiero porta vna testa di Leone, la veste è succinta, & si l'armature, come anco la veste, sono del color del bronzo, in vna mano tiene vn'hasta, & stà in atto superbo, & altiero.

ETA' DEL FERRO.

ONNA armata, & vestita del color del ferro, in capo hà vna celata con vna testa di lupo, con la bocca aperta, & con la man destra tiene vn'hasta con vna falce in cim....... d'essa, & con l'altra vn rastello, & hà i piedì d'auoltoio.

ETER-

# E T E R N I T A'. Descritta da Franc. Barberini Fiorentino nel suo trattato d'Amore.





RANCESCO Barberini Fiorentino nel fuo trattato, c'hà fatto di amore, quale fi troua scritto a penna in mano di Monsignor Masseo Barberini Cardinal di S. Chiesa, & del l'istessa famiglia, hà descritto l'Eternità con inuentione molto bella: & hauendola io con particolar gusto veduta, hò pensato di rappresentarla quì, secondo la copia, che dall'originale detto Mössignore si è compiaciuto lasciarmi estrarre che lungo tempo viua nel Pontificato al quale è stato assunto.

Egli la figura, donna di forma venerabile, con capelli d'oro alquanto lunghi, & ricadenti fopra alle spalle, a cui dal finistro, e destro la to, doue si douerebbero stendere le coscie, in cambio di esse si vanno prolungando due mezi circoli, che piegando quello alla destra, e questo alla sinistra parte, vanno circondando deta donna fino sopra alla testa, doue si vniscono insieme, hà due palle d'oro vna per mano alzate in sù, & è vestita tutro di azurro celeste.

stellato, ciascuna delle quali cose è molto a pro posito per denotare l'Eternità, poiche la o forma circolare non hà principio, ne fine.

L'oro è incorruttibile, e frà tutti li metalli il più perfetto, e l'azurro stellato ci rappresenta il Cielo, del quale cosa non appare più lontana dalla corruttione.

### ETERNITA'.

ONNA con tre teste, che tenga nella finistra mano vn cerchio, & la destra fia col dito indice alto.

L'Eternità per non esser cosa sensibile, non può conoscersi dall'intelletto humano, che dipenda da' sensi, se non per negatione, dicendosi, che è luoco senza varietà, moto senza moto, mutatione, e tempo senza prima ò poi, suò, sarà, sine, ò principio, però disse il Petrarca descriuendo le circostanze dell'Eternità, nell'vitimo de' Trioms.

Non

Non haura luogo, fu, sara, ne era Mae solo in presente, & hora, & hoggi Et sola Eternità raccolta, e vera.

Però le teste sono le tre parti del tempo, cioè, presente, passato, e da venire, le quali so-

no ristrette in vna fola nell'Eternità.

Il dito indice alzato è per segno di stabile fermezza, che è nell'Eternità, lontana da ogni forte di mutatione, effendo simile atto solito a farsi da coloro, che vogliono dar segno d'animo costante, e dal già fatto proponimento non

Il cerchio è simbolo dell'Eternità, per non hauere principio, ne fine, & per esfere perfettis

fima fra tutte l'altre.

ETERNITA'. Nella Medaglia di Faustina.

ONNA in piedi, & in habito di matrona, tiene nella mano destra il mondo, & in capo yn velo che le cuopra le spalle.

Lo star in piedi senza alcuna dimostratione di mouimento, ci fà comprendere, che nell'Eternità non vi è moto, ne mutatione nel tem-. po,ò delle cose naturali, ò dell'intelligibili. Però ben disse il Petrarca del tempo dell'Eternità.

Qual meraniglia hebb'io, quando restare Vidi in un piè colui, che mai non stette,

Mà discorrendo suol tusto cangiare.

La ragione, perche questa figura non si faccia a sedere, essendo il sedere inditio di maggior stabilità, e che il sedere si suol notare qua si sempre nella quiete, che è correlatiua del mo 10, & fenza ilquale non si può esso intendere, & non estendo compresa sotto questo genere la quiete dell'Eternità, ne anche si deue esprimere in questa maniera, ancorche da tutti que sto non sia osseruate, come si dirà qui di sotto.

Si fa donna per la conformità del nome,

Matrona per l'età stabile.

Tiene il mondo in mano, perche il mondo produce il tempo, con la sua mobilità, & significa, che l'Eternità è fuora del mondo.

Il velo, che ambidue gl'homeri le cuopre, moitra che quel tempo, che non è presente nell'Eternica, s'occulta, essendoui eminentemente.

> ETERNITA'. Nella Medaglia di Tito .

ONNA armata, che nella destra mano tiene vn'hasta, & nella sinistra vn Cornucopiaje forto a i pie si vu globo. Per la detta

figura con parola Eternità, non si deue intende re dell'Eternità di sopra reale: mà di vua certa duratione ciuile lunghissima, che nasce dal buon gouerno, ilquale confiste principalmen. te in proueder le cose alla vità necessarie, perche riconoscendo i Cittadini l'abbondanza dalla beneficenza del Prencipe, hanno contino uamente l'animo volto a ricompensar l'obligo con la concordia, & con la fedeltà, e però gli Antichi dipinfero questa duratione, e perpetuità col Cornucopia pieno di frutti, nasce parimente la lunga duratione de gli stati, dal man tenere la guerra in piedi contro le nationi bar bare e nemiche, & per due cagioni, l'vna è che si mantengono i popoli bellicosi & esperti per refittere, all'audacia, & all'impeto d'altri popoli stranieri, che volessero offendere; l'altra è, che si assicura la pace, & la concordia frà s Cittadini, perche tanto maggiormente il tutto si vnisce con le parti, quanto è più combattuto dal suo contrario, & questo si è veduto, & vede tuttàuia in molte Città, & Regni, che frà loro tanto più sono disuniti i Cittadini, quanto meno sono da gl'inimici trauagliati, & si moltiplicano le dissentioni ciuili, con quiete, & riso dell'inimico, però si dipinge l'Eternità con l'hasta,& conl'armatura......

ETERNITA'.

ONNA inhabito di matrona, che nella destra mano hauerà va serpe in giro, che si tenga la coda in bocca, e terrà detta imagine vn velo in testa, che le ricuopra ambedue le spalle.

Si cuopre le spalle, perche il tempo passato

nell'Eternità non si vede.

Il serpe in giro dimostra, che l'Eternità si pasce di se stella, ne si fomenta di cosa alcuna esteriore, & appresso a gli Antichi significaua il mondo, & l'Anno, che si girano perpetuamen te (secondo alcuni Filosofi) in se medesimi, però se n'è rinouata pochi anni sono la memoria, & l'occasione dell'insegna di Papa Grego rio XIII. & dell'Anno ritornato al suo sesto per opera di lui, & ciò farà testimonio degno dell'Eternità della fama di si gran Prencipe: il tutto secondo l'intentione de Pitagorici, i qua li dissero l'immagine dell'Eternità essere il tépo, & per il tempo la presero Platone, & Mercurio Trismegisto, & è anco in parte secondo la descrittione di Claudiano verso il fine del fecondo Panegirico in laude di Stilicone. Anno rum squalida mater, immensi spelunca aui, qua tempora valto.

Supple-

# Parte Prima.

Suppeditat renocatés finu, complectitur antrum Omnia qui placido con fumit numine ferpens. Perpetuumés viret fquamis, caudamq; reducto. Ore vorat, tacito relegens exordia lapfu.

ETERNITA'.

ONNA giouane, vestita di verde, per dimostrare, ch'ella non è sottoposta al tem po, ne consumata dalle sue sorze, starà a sedere sopra vna sedia, con vn'hasta, nella mano sinistra posata in terra, e con la destra sporga vn genio, così si vede scolpita in vna Medaglia, antica, con lettere che dicono: GLOD. SEPT. ALB. AVG.

Hauerà ancora in capo vn basalisco d'oro quest'animale era appresso a gl'Egittij inditio dell'Eternità, perche non può estere ammazzato da animale alcuno, si come dice Oro Egittio, ne' suoi Geroglisici, anzi facilmente col fiato solo ammazza le siere, e gl'huomini, & sec ca l'herbe, & le piante. Fingesi di oro, perche

l'oro è meno, foggetto alla corruttione degl'altri metalli.

ETERNITA'.
Nella Medaglia d'Adriano.

Onna, che sostiene due teste coronate, vna per mano con queste lettere ÆTER NITAS AVGVSTI, & S. C. vedi Sebastiano Erizzo.

Eternità, à Perpetuità.

Onna, che siede sopra vna ssera celeste, con la destra porga vn Sole, con i suoi raggi, & con la sinistra sostenga vna Luna, per mostrare, come ancora nota Pierio Valeriano ne' suoi Ceroglisici, che il Sole, e la Luna sono perpetui genitori delle cose, & per propria virtù generano, e conseruano, & danno il nutrimento a tutti li corpi inferiori, ilche sù most to bene considerato da gli Antichi Egitti, per rappresentare l'Eternità credendo fermamen te, che questi due lumi del mondo sossero per

E T I C A.







durare infiniti secoli, & che sussero conseruatori, & anco nutritori di tutte le cose create sot to di loro. Siede sotto la ssera celeste, come cosa, che sia durabile, & perpetua; nelle Medaglie di Domitiano, & di Traiano si vede l'Eternità, che con la destra mano tiene vn Sole, & con la sinistra vna Luna, col vestimento cinto, e largo.

E T I C A.

DONNA di aspetto grane, terrà con la sinistra mano l'istromento detto archipen dolo, & dal lato destro hauerà vn Leone im-

brigliago.

L'Etica fignifica dottrina di costumi, contenendosi con essa il concupisceuole, & irasceuole appetito nella mediocrità, e stato di mezo, oue consiste la virtù, per consistere ne gl'estremi il vitio, al quale detto appetito s'accosta, tutta volta, che dall'yna, ò dall'altra parte declina......

Tiene appresso di se il Leone, nobile, & sero ce animale, imbrigliato, per significare, ch'ella raffrena questa parte animale dell'huomo già

detta....

L'Archipendolo ne da per similitudine ad intendere, che si come all'hora vna cosa essere bene in piano si dimostra, quando il silo pendente trà le due gambe di detto istromento no transgredisce verso veruno de gl'estremi, mà a'aggiusta con la linea segnata nella parte superiore, ond'egli descende; così questa dottri na dell'Etica insegna l'huomo, che alla rettitudine, & vguaghanza della ragione il sensuale appetito si conforma, quando non pende a gl'estremi, mà nel mezo si ritiene.

EVENTO BVONO.

nella mano destra hauerà vna tazza, nel la sinistra vn papauero, & vna spica di grano, questo Buono Euento teneuano così scolpito anticamente i Romani in campidoglio, insieme con quello della buona fortuna, & è come vna somma selicità di buon successo in tutte le cose, però lo singeuano in questa maniera, volendo intendere per la tazza, & per la spica la lautezza delle viuande, & del bere, per la gio uentù i beni dell'animo; per l'aspetto lieto i piaceri che dilettano, & rallegrano il corpo; per lo vestimento nobile i beni della fortuna, senza i quali rimanendo ignudo il Buono Euento sacilmente varia nome, e natura.

Il papauero si prende per lo sonno,& per la quiere,nel che ancora si cuopre,& accresce il Buono Euento

> FALSITA' D'AMORE, Ouero inganno.

ON NA superbamente vestita, terrà con le mani vna serena, che guardi in vn spec

Il falso amante sotto la delicatura d'vna leggiadra apparenza, & sotto la dolcezza delle sinte parole, tiene per ingannare ascose le parti più desormi de suoi pensieri maluaggi, che per i piedi; & per l'estremità, come habbiamo detto altre volte, si prendono, & però gli Antichi dipingeuano la serena in questo proposito.

Lo specchio è vero simbolo di Fassità, perche se bene pare; che in esso specchio siano tutte quelle cose, che li sono poste innanzi, e però vna sola similitudine, che non hà realità, & quello, che gli si appresenta alla sinistra viene alla destra mano; & medesimamente quello che è dalla destra viene alla sinistra ilche è tutto quello, che importa questo nome di Fassità, come benissimo racconta il Pierio nel lib. 42.

F A M A.

DONNA vestita d'un velo sottile succin to a trauerso, raccolto a meza gamba, che mostri correre leggiermente, hauerà due grand'ali, sarà tutta pennata, & per tutto vi saranno tant'occhi, quante penne, & trà questi vi saranno molte bocche & orecchie, nella destria mano terrà una tromba, così la descriue Virgilio, & per più chiarezza scriueremo le sue parole medesime, tradotte in lingua nostra così.

La Fama e un mal, di cui non più veloce E`nessun altro, e di volubileZza Sol viue, & caminando acquista forze, Piccola altimor primo, O poi s'inalza Fino alle stelle, & entranella terra. E'trà i nuuoli ancora estende il capo.

Et poco poi loggiunge.
E' veloce di piedi, e leggier d'ale
Vn mostro horrendo, e grande, alquale quante
(Maraviglia da dire) Grante bocche.
Suonan en lei, Grant'orecchie inalza,
Vola di notte in mezo il Cieli stridendo
Et per l'ombra terrena, ne mai china
Gl'occhi per dolce sonno, Gsicde il giorne
Sono nel corpo piume, son tant'occhi,
Di sotto vigilanti, Grante lingue
Alla guardia del colmo, d'alcun tetto,
O' sopra d'alte, Geminenti torri,

La gran

La gran città smarrendo, & si del falso Come del vero e messaggier tenace.

FAMA BVONA.

ONNA con vua tromba nella mano dritta, & nella finistra con vn ramo d'-Oliua, hauerà al collo vna collana d'oro, allaquale sia per pendente vn cuore, & hauerà l'ali bianche a gl'homeri.

La tromba fignifica il grido vniuerfale spar-

so per gl'orecchi de gl'huomini.

Il ramo d'Oliua mostra la bontà della fama, e la fincerità dell'huomo famoso per opere illustri, pigliandosi sempre, & l'Oliuo, & il frutto suo in buona parte; però nella Sacras Scrittura si dice dell'olio, parlandosi di Christo N. Signore in figura, Oleum effusum nomen tuum. Et dell'Oliua dice il Salmo, Oliua fructi fera in domo Domini. Et per questa cagione foleuano gli Antichi coronar Gioue d'Oliua,

fingendolo sommamente buono, & sommamente perfetto.

Il cuore pendente al collo, fignifica, com narra Oro Apolline ne suoi Geroglifici, la fama d'vn'huomo da bene.

L'ali di color bianco, notano la candidezza,

& la velocità della Fama Buona.

Fama cattina di Claudiano.

Onna con vn vestito dipinto d'alcune imaginette nere, come puttini con l'ali ne re, & con vna tromba in mano, conforme al detto di Claudiano nel lib. della guerra Getica, contro Alarico.

Fame of nigrantes succineta pauonibus alas.

Sono l'imaginette notate per quei timori, che si accrescono nel crescere la cattina fama. L'ali nere mostrano l'oscurità dell'attioni,

& la fordidezza......

#### HIARA. MA Nella Medaglia di Anrinoo.







N A bellissima figura nuda d'vn Mercurio con i talati a' piedi, & al capo, sopra il braccio sinistro tenghi con bella gratia vn panno, & in mano il caduceo, & nella destra. per lo freno vn cauallo Pegaseo, che s'erga con i piedi in alto per volare.

La figura di Mercurio con i talari, & caduceo fignifica la Chiara Fama perciòche gli An tichi lo finsero nuntio di Gioue, e per luis'in-

rende il parlare, cioè l'efficacia della voce, & del grido, ehe per tutto si spade, & si diffonde.

I talari, & l'ale che tiene in capo fignificano

le parole veloci.

Il cauallo Pegaseo s'intende per la Chiara... Fama di Antinoo velocemente portata, & spar

sa per l'vniuerso.

Il freno d'esso cauallo gouernato da Mercu rio, ci dinota, che la Fama è portata dalle paro le, & dalla voce, che suona dalle virtù de gl'illustri fatti de gl'huomini, & che tanto più, ò meno cotal Fama peruiene al mondo, quanto quella dalle lingue, & dal parlare de gl'huomi ni è accresciuta, & sparsa.....

Et il popolo Romano per honorare Domitiano fece battere in vna Medaglia il Cauallo Pegaseo significante la Fama, che per il mondo di lui s'era sparsa; vedi Sebastiano Erizzo.

F A M E.

A Fame vien descritta da Ouidio nelle Metamorfon al lib. 8. che in nostra lingua così dice.

Ogn'occhio infermo suo si stà sepolto, In vn'occulta, es cauernosa fossa. Raro hà l'inculto crin runido, e sciolto Edi sangue ogni vena ignuda, è scossa. Pallido, e cresto, magro, e ofcuro hà il volto Edella pelle sol vestite l'ossa E dell'essa congiunte in vary nodi Trasfaion varie forme, e vary modi. De le girocchia il nodo in fuor fi sende E per le secche coscie par gonfiato. I a poppa che a la costa appesa pende Sen. tra una palla a vento sen a fiato. Ventre nel ventre suo non si comprende Mà il loco par che sia già ventre stato Fassembrain s. mma l'affamata rabbia D'offa un'anotomia, che l'anima habbia.

FATICA.

ONNA giouane mal vestita di color ver de, in mano terrà vn libro aperto, stando i ratto di leggerlo, & a canto vi farà vi vitello, o growenco.

La Fatica, secondo il detto di Cicerone nel 2. delle Tusculane, è vna certa operatione di grand'artione d'animo, ò di corpo, & si rappresenta vestita di verde, perche la speranza la ricuopre, & la mantiene.

Si dipinge gionane, perciòche la gionencù è atta alla fatica più d'ogn'altra età dell'huo. mo. Er Ouidio nel lib.2. de arre Amandi vo. lendo dimostrare, che nella giouentu si deu

durar fatica, così dice.

Dum vires, animig; sinunt, tolerate labores lam veniet tacito curua senecta pede.

Col libro si dimostra la Fatica della mente: che s'apprende principalmente per mezzo de gl'occhi, come strada più facile di cognitione in ogni propofito all'intelletto. Quella del cor po si rappresenta per lo significato del Giouen co conforme al detto d'Ouidio nel lib. 15 delle Metamorfosi doue dice.

Cade laboriferi credunt gaudere innenci. Fatica

Onna robusta, & vestita di pelle d'asino, in maniera che la testa dell'asino faccia l'acconciatura delli capelli, estendo quest'animale nato alla fatica, & a portare pesi: s'aggiun geranno ancora alla detta acconciatura due ali di Grue, & in mano terrà i piedi del medesimo vecello, ilquale serue per memoria della fatica, perche è antica opinione, che i nerui del l'ali,& de i piedi di Grue portati adosso, faccino sopportare egni fatica agcuolmente,& sen za alcun dispiacere, come auerrisce Pierio Valeriano al libro 17.

Fatica Estina.

7 Na giouane robusta, vestita d'habito succinto, e leggiero con le braccia nude, che con la destra mano tenghi vna falce da mietere il grano, & con la finistra vno scoreggiato strumento da batter il frumento, & appresso vi ha vn bue.

Giouane, & robusta si dipinge, per esser in questa età le forze del corpo più che in altra vigorose,& anco più atte alle fatiche, come bene lo dimostra Ouidio lib. 15. Meramorfosi.

Fitque valens inneres, neque enim robustior

Vlla, nec vberior, nec que magis ardeat vlla. L'habito succinto, & leggiero, e le braccia nude dimestrano la dispositione, & prontezza, che si richiede all'operatione, rimouendos tut ti gl'impedimenti, come sono i vestimenti gra ui a quelli che in tempo di gran caldo deuono effercitarfi alla Fatica.

La falce, & il scorreggiato sono instromen-

ti di opere di molta fatica massime che si fanno nella stagione ardentissima dell'Estate, nella quale ogni minima: fatica è granissima, & sopra di ciò ne seruiremo del detto di Virgilio nel 4 della Georgica, oue dice.

. Æstate laborem experiuntur.

Il bue, essendo posto da molti per simbolo della fatica, farà maggiormente nota la nostra .figura\_.

A TO.

H V O M O vestito, con amplissimo vesti-mento di panno di lino, starà riguardando nel cielo vna stella, che risplenda in mezo a molta luce, laquale sia terminata da alcune nuvole da tutte le bande, dalle quali cada in giro fino a terra vna catena d'oro, così è descritto nell'ottano libro dell'Iliade, & signisica, secondo che riferiscono Macrobio, & Lucia no, la congiuntione, & ligamento delle cose humane con le divine, & vn vincolo dell'humana generatione col sommo fattore suo, ilquale, quando li piace tira a sè, & fà inalzare le nostre menti al più alto Cielo, oue mai altrimenti non potremo arrivare col nostro sforzo terreno; però il diuin Plat, volse, che questa. catena fusse la forza dello spirito dinino, & del suo ardore celeste, dal quale sono bene spesso rapiti gl'animi di gran valore a segnalate im-

Si veste di lino, perche come racconta Pierio Valeriano nel libro 40. gli Antichi Sacerdoti Egirtij poneuano il lino per lo Fato, rendendone ragione, che come il lino è frutto, e parro della Luna, così anco fono li mortali fog getti alle mutationi del Cielo. Et questo come anco la seguente imagine, habbiamo descritta conforme alla superstitione de gentili, essendo cofa illecita a noi Christiani credere il Fato, come diffusamente insegna S Tomaso contra

gentiles lib. 3. cap. 93.

### FATO,

H Vomo vestito di panno di lino, per la ra-gione sopradetta, hauera in capo vna... stella, nella man destra il Caduceo di Mercurio, nella finistra vna Conocchia col fuso, mà che il filo sia tronco nel mezo.

Le ragioni, che si assegnano alle dette cose, sono queste primieramente, perche il Fato si tie ne per dinolgata opinione de fauij della gentilità, che consiste nella dispositione delle stelle,& che tutti li nostri humani astari,& impor tanti negoti i trapassino, secondando il motto d'esso, però sopra il capo, come dominatrice

si dipinge la stella detta.....

Il Caduceo denota la potestà del Fato, ouero un certo diuino spirito, ò moto per lo quale non solamente la mente nostra, mà tutte le cose create ancora diceuano ester moste, & gouer nate & credeuano di più i gentili, che fuste vn certo vincolo, co'l quale noi venissimo obligati, e ristretti con l'istesso Dio, & che con noi la necessità di questo medesimo adunasse tutte le cole.

Lo dipingeuano con la Conocchia, & con il fuso, perche così si mostra il debolissimo filo de nostri giorni, attaccato alle potenze del Cielo.

#### FAVORE.

LI Antichi fingenano vn gionane ignudo, allegro, con l'ali alle spalle, con vna benda a gl'occhi, e co' piedi tremanti, staua... sopra vna ruota, & così lo dipinse Apelle secon do il Giraldi nel 1. syntagma. Io non sò vedere, per qual altro fine così lo dipingessero, se non per dimostrare i tre fonti, onde scaturiscono, & derinano tutti i fauori . Il primo è la ... virtù, fignificata per l'ali da gli. Antichi spesse volte, per mantenere la metafora del volo dell'ingegno. Il secondo è la fortuna dalla quale diceuano hauer le ricchezze, & per quelle la nobiltà, le quali due cose principalmente danno, & mantengono il fauore viuo, & gagliardo, & la fortuna è dimostrata con la ruota, per la ragione da dirsi a suo luogo. l'altra... cagione del Fauore è il capriccio, & inclinatione di chi fauorisce, senza alcun fine stabile, ò senza sprone d'alcuna cosa ragioneuole,& que sto vien significato per la cecità de gl'occhi cor porali, da qualis'impara esfer corto il conoscimento dell'intelletto, & queste sono tre cagioni.

Si possono ancora con queste medesime cose fignificare tre effetti d'esso, cioè l'ali l'ardire, che si hà dal Fauore per impiegarsi a grand'imprese, la superbia, che toglie la virtu, & la conoscenza delle persone men grandi, il che h-nota nella cecità, & il dominio della fortuna, che per lo più si conseguisce per mezo de fanori, & ciò per la ruota si manifesta. Però questo si dice secondo il volgo, non douendo noi attribuire dominio alcuno alla fortuna\_o, dipendendo tutto dalla diuina prouidenza. Et in questo s'hà da seguitare la verità, insegnataci da S. Tomaso contra gentiles. z. c. 92.

FAVORE

FAVORE. D'Apelle secondo il Giraldi nel primo fyntagma.....

7 N Giouane armato, con vuo scudo grande polato in terra, oue sarà dipinto il mare con vn Delfino; che porti sopra il dorso vn gionine, che soni la Lira, & con la mano dritta terra vno scetro abbassato verso la terra. al iSi dipinge il Fanore armato per l'audacia di scoprirsi vigoroso nelle imprese di molta difficultà, alle quali spessos arrischia, & ne esce facilmente con honore.

Lo seudo è segno, che i fauori sono difesa della fama, & della robba, come esso è fatto per

difesa della vita corpotale.

Il Delfino nel modo detto, accenna la fauola d'Arione nobile sonatore, ilquale per inuidia d'alcuni marinari, essendo gestato dalla. barca nell'acque fù da questo pesce amoreuol mente portato alla riua, ilqual'offitio si può prendere in questo proposito, perche il Fauore

deue ester senza obligo, & senza danno di chi lo fà, mà con vtile, & honore di chì lo riceue, lequali qualità si vedono espresse nell'attioni del Delfino, che senza suo scomodo porta il sonatore per l'acque, & gli salua la vita.

Si dice ancora ester portato vno che è solleuato da fauore, & per mezo d'essi facilmente viene a termine de suoi desiderij. In cambio del Delfino si potrebbe ancora fare vna Nau in alto mare, con vn vento, che le spiri in poppa, per dimostrare, che il Fauore è l'aiuto che s'ha per lo compimento de desiderij!

Loscettro piegato verso la terra è il segno che danano i Re di Persia per fauorire i Vassal li, toccandogli la testa; perciò si legge nell'Historie Sacre, che Asluero, Artaserse detto da gli scrittori profani , per fauorire Ester sua moglie, le toccò con lo scettro la testa.

Gli Antichi ancora, dipingeuano il Fauore col dito più grosso della mano piegato, di che -si può vedere la ragione appresso il Pierio, &

altri Scrittori.

R Ε.







DONNA

ON MA di età giouenile, con faccia macilente, & estenuata con capelli negri, tenghi la bocca aperta dalla quale eschi vn vapore spirituoso, cinta di siamme di suoco, sarà vestita di quatro colori, cioè dall'attaccatura del collo sino alla cintura di color citrino, ò giallo dalla cintura sino all'ombelico sarà bianco, tutto il rimanente dalla veste sarà rosso, e il lembo sarà di negro, harà sopra il capo vna Luna tonda, a piedi vi sarà vn Lione a giacere melanconico, & assistante terrà vna mano appoggiata al petro dalla banda del core, & con l'altra vna catena da schiaui, con il motto.

MEMBRA CVNCTA FATISCVNT.

La Febre da Greci fu chiamata πύρ cioè fuo co, i Latini han prelo la sua ethimologia. dal nome feruor, che altro non fignifica che vna gran ebullizione, & eccesso di calore, onde Gal. trà le altre molte definitioni nel primo dell'Afor.nel 16. Gin l.introductionis sine medici, dice febris est mutatio innati caloris in igneam naturam.cioè in vn eccesso di calidità, & ficcità, & questo occorre per cinque caufe benissimo apportate da esso nel primo lib.de differentijs febrium cap. 3. la prima è il moto superfluo, ò violente, la seconda è la putredine delli humori, la terza è la vicinanza d'altro calore, la quarta è il trattenimento dell'euentatione del proprio calore, la quinta, e l'admistione di qualche sustanza o sia nutrimento, ò medicamento.

La Febre è di tre sorti secondo le tre sustanze del corpo humano, la prima e l'ephimera ò vero diaria sondata nelli spiriti, la seconda putrida, ouero humorale causata dalli humori il più delle volte putrefatti, la terza ethica, sondata nelle parti carnose e solide del corpo, come esplica Galeno in molti luochi, & spetialmente libro de marcone cap. 7. & libro primo de sebrium disservis, & per esplicare detta.

figura.

Si dipinge d'età giouenile, per essere la giouentù molto più soggetta alla Febre, hauendo essa maggior copia di calore, il quale per lecause sopradette facilmente viene a crescerepiù del l'ordinario, dal quale eccesso si genera la Febre come dice il citato Auttore in Hippocratis presagia lib. 3. Iunenes vehementius febri citant. quod biliosa calidas; natura sint, l'istesso afferma Hippocrate nell'Aforismo 20 del 3. libro, & Fernelio lib. 4. cap. 1. la faccia macilente, & estenuata, ci dimostra la Febre etica, quale prima consuma la propria humidità del

le parti carnose, della quale si nutriscono, & di poi arriua alla propria carne, & cosuma la pro pria sustanza di esta come benissimo dice l'istes so Auttore nel libra Meth medendi cap. 2.

Il tener la bocca aperta fignifica la necessità della respiratione per cuentamento, & rifresca mento del rinchiuso calore; il sumo spirituoso che da quella esce oltre che ci dimostra la Febre ephimera, che come habbiamo detto e sondata sopra gli spiriti, quali altro non sono che la più pura, & sottile parte del sangue, che ordinariamente si rinchiude dentro le vene pulsatili, quali chiamiamo arterie; ci dimostra anco l'euacuatione delle suligini putredinose, che sempre si generano dalli putridi humori.

Sarà cinta di fiamme di fuoco per dimostra re la propria essentia della Febre, che a guisa di fuoco riscalda talmente, che non pare si posfa sentir calor maggiore come habbiamo detto

di sopra.

Li quatro colori della veste denotano la Fe bre putrida, causata dalli quatto humori; però il giallo fignifica l'humor colerico, quale causa la Febre terzana, perche se detto humore si putrefà nelle vene grandi, & vicino al core si fà la Febre terzana continua, se nelle vene picciole, & lontani; si falla intermittente, & per est fere il detto humore il più leggiero & sottile di tutti; si è fatto la veste nelle parti di sopra di detto colore; il color bianco nel secondo loco significa l'humor flemmatico, quale fà la ... Febre quoridiana nel modo sopradetto, la par te maggiore della veste di color rosso significa il sangue, quale è in maggior copia delli altri humori, & fà la Febre sinocha ò vero sinocho, la quale ò assalisce l'huomo gagliardamente, & và sempre calando sino al fine, & queste li Greci le chiamarono Tapan maorivas, ò vero che sempre stanno nel istesso vigore sino al fine, & le dissero azvasizas. O vero o Hototva: come dice Galeno 2. de crisih.cap. 6. la Febre causata dal sangue sempre continua, & per que ita causa si chiama sinocha a continuo feruore, come dice l'istesto de diff. feb. 2. cap. 2.

Il fine della veste negro significa l'humor melancolico, quale con la sua grossezza, & per essere feccia del sangue sempre rira alle parri più basse, & da questo si genera la quartana, & per essere in manco copia delli altri accende la Febre ogni quatro giorni, la Luna sopra il capo, dinota che il moto febrile tutto dipende dalla Luna, perche si come la Luna si muoue in sette a sette giorni del nouisunio al primo quarto, che i Greci chiamano 11/2 70000, &

daesto

da esso ad plenistiniti, & così di mano in mano, così anco tutti i moti critici nella Febre fi fanno da sette in sette giorni, anzi che il prencipe della Medicina 3. de diebus decretorijs cap. 8. Lo dice chiaramente, che la ragione de i giorni critici non depende altramente del numero de giorni mà dalla Luna mentre dice. Neque enim septimi vel quartinumerus crifis author est; sed quod Luna innouante, & terrena immutate, mosnum quog circuitus ad hos Principes numeros venire contingat, merito in ipsis tanguam stata alterationum tempora inueniunt : Inoltre non solo il critico procede per il numero settenario come si è detto, mà il quaternione ancora che ananti'il fettimo viene ad effere il quarto, & ananti il 14. viene ad esfere l'vndecimo ci dimo ftra ancora quello che deue accadere in detri giorni, come dice Hippocrate nelli Aforifmi & Gal. 1. de die decretorys cap. 1. Septenorus quarsus est index; & di più Cum enim accurate acutos morbos obseruassemus, quartum diem septimi esse indicem ex sua natura deprehendimus. Non altrimente a punto che il quarto giorno della Luna ci dimostra la qualità di tutta la lunatione come dice il Dottissimo Arato in certifuoi versi citati da Galeno:

Non voum deprehen sa die tibi signa loquuntur. Sed qua signa nouo dederit now tertia mosu , Quarraue, sustollit medios dum cinthia vultus .

Durabunt coelo

Si dipinge la Luna tonda perche nel plenilu nio auengono sempre mutationi più che nelli

altri tempi.

Il Lione colco, & malinconico ci si dipinge perche Pierio Valeriano nel 1. lib. dice che il Lione continuamente habbi la febre, & a lui acconfentiscono molti altri scrittori, se bene e da credere che l'habbia di quando in quando per la sua gran calidità, perche se di continuo hauesse quel distemperamento, non si potrebbe chiamar Febre, mà sarebbe la propria natura del Lione; di più trà i dodici segni del Zodiaco il segno del Lione di Ariete e sagittario sono da tutti gli Astrologi nominati Orientali, Masculini, & ignei cioè caldi, & secchi, la quale cali. dità, & siccità costituisce l'essenza della Febre come habbiamo detto di sopra, & p esser il Leo ne nel mezzo di questi con ragione si può giudicare il più efficace nelle dette qualità; affermano di più tutti li astrologi che il Lione habbi dominio, & aspetto sopra il core, quale è principale sede della Febre, & per questo disse Auicenna Febris est calor extraneus accensus in corde.

La mano appoggiata al petro nel modo der to non solo significa la sede principale della. Febre come dicemmo, mà anco la dilatatione delle arterie; & constrittione per suentare il calore, che da Medici è chiamata sistole, & diastole, quale nel tempo della Febre si fà più sre quente, essendo maggiore la necessità di detta cuentatione, & con questo moto che hà origine nel core, & si confronta a vn'istesso tempo per tutte le arterie si sa il posso, quale per essere più euidente nella mano ordinariamete e chia mato polso l'arteria del braccio vicino alla ma no, & però l'habbiamo fatta sopra il core.

riene la Catena con il detto motto, percheveramente la Febre liga, & affligge tutte le parte del corpo per mezzo delle arterie che si diffondono per tutte le membra, come beniffimo esplica Auicenna lib. 3. fen. 1. tract. 1. c. 1.

#### FECONDITA".

DONNA incoronata di Senapa, tenga con le mani verso il seno l'Acantho, da alcuni riputato il Cardello, con li figliuolini dentro il nido, alli piedi da vn canto vna gallina con i suoi pulcini a pena nati dua per vuoua, dall'altro canto vna lepre con i suoi parti mandati fuora di fresco. La Fecondità è la mag gior felicità, chè possa hauere yna donna maritata: poiche per mezo di quella produce i frut ti, da lei nel Matrimonio con desiderio aspettati:atteso che per antico instinto di natura. è necessaria a gli huomini la procreatione de i figliuoli ilche anco è cosa manifesta nelli bru ti. Tutti gli animali naturalmente cercono di acquistarii prole,& successione, ancorche non ne sperino vtilità alcuna: mà che maggiore vtilità, che miglior ricchezza che li figliuoli.

Hac est è Mater possessio pulcherrima. Et potior diuity's si cui sint liberi boni.

Disse Euripide in Meleagro, felici sono riputati quelli padri, & quelle madri, che hanno copia di molti buoni figliuoli, ò maschi, ò femine, che sieno, come mantiene Aristotele nel primo della Rettorica. Si come vn'huomo che possiede moltitudine di amici, hà più potessa di quello, che non hà niuno amico, così molto più può vn Cittadino, che habbia numerosa prole, che quello, che non hà niuna ouero poca; Tra li rariessempi di felicità humana, racconta Plinio lib. 7-cap. 44-di Cecilio Metello Macedonico, che hebbe quatro figliuoli, va

### FECONDITA.

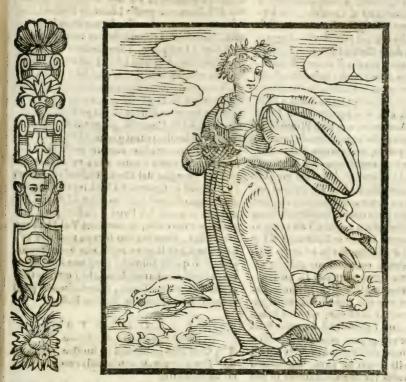



no Pretore, & tre Confoli, due trionfali, & vno Censore, e nel medefimo lib.cap. 13. narra, che alla morte sna lasciò sei figliuoli, vudici nipoti,& che trà Generi, e Nuore, tutti quelli che lo salutauano in nome di padre arriuarono a 27. Mette anco d'hauer trouato ne gli atti de' tempi d'Augusto nel suo duodecimo confolato, che Cajo Crispino Hilare da Fiesole, con set te figliuoli maschi, e due semine, con 27. Nipoti maschi, noue semine, & 29. Pronepoti, con ordinata pompa sacrifico in Campidoglio. Per vltima felicità, & maggior gloria vien chiamata Anicia Faltonia, Madre di Consoli in que sta inscrittione stampata malamente dallo Sme tio, con due diffichi di più, li quali sono sopra vn'altra inscrittione pur di Anicia Faltonia. Proba, che si vede nel Palazzo del Cardinale

Anicia, Faltonia, Proba, Amnios Pineios, Aniciosá, decoranti.

Consults vxori, Consulis filia, Consulum Matri, Anicius Probinus. V. C. Conful ordinarius, & Anicius Probus V.C. Quastor Candidatus.

Fili deuindti maternis meritis, deditarunt.

Valerio Massimo nel lib. 4. cap. 4. sententiofamente dice, che grandissimo ornamento sono alle Matrone i figliuoli; & narra di Cornes lia Madre de Gracchi, che 12 figlinoli fece fecondo Plinio, appresso la quale essendo allog. giata vna Marrona di Campagna, che le fece pomposa mostra de' suot tellissimi ornamenti, che portaua, ella in ragionando la trattene tanto che toinassero da schuola i figliuoli, qua li veduti disse, & questi sono li miei ornamenti; Feconda si può dire anco quell'altra Cornelia della gente de Scipioni, che di 62 anni partori Volulio Saturnino, che fu Confule con Domi-; tiano Imperadore dell'Ottant'otto, & del no. uantatre. Questa felicità non è tanto prinata, quanto publica, effendo felicità d'yna Patria abbondare di molte buone, virtuofe, & valorose proli; però fecesi vn decreto in questa. Città di Roma, che a quello fusse dato il primo-

5

luogo

luogo, & maggior honoranza, che hauesse non più anni, mà più figliuoli, & fusse preferito in pigliare i fasci Consulari al Consule, che haucua minor numero di figliuoli, ancorche fuffe stato più vecchio: & ciò consta nella legge Giulia, citata da Aulo Gellio lib. 2. cap. 15. Si fa coronata di senape, perche il minutissimo seme di quest'herba, senza molta industria, ò diligenza del coltinatore, frà tutte l'herbe diniene tale,& di tanta grandezza, che è atta a soste nere gli augelli, che vi si posano sopra. Della fecondità dell'Acante ne ragiona Plinio libro 10.cap.63.oue dice, che ogni animale, quanto più è grande di corpo, tanto meno è fecondo, vn figlio alla volta partorifcono gli Elefanti, li cammelli, & le Caualle, l'Acante minimo Angeletto ne partorisce dodici. La gallina posta alli piedi da vn canto con l'vuoua, che nascono due pulcini per vuouo, dimostra la fecon dità di questo domestico vccello. Tali racconta il Pierio hauerne veduti in Padoua,& si leg ge ne gli feritti d'Alberto, che in vn certo luogo della Macedonia couando vna gallina 22. vuoua nel nascere furno ritrouati 44 pulcini. Adoperauano ancora gli Antichi in questo pro posito la pecora con due agnelli insieme legati, perche le antiche Matrone, quando haueuano partorito due figliuoli ad vn parto soleuano facrificare vna pecora con due agnelli a Giunone presidente dell'opulenza, & de regni, & aintatrice delle donne ne' parti, lequali non folo due alla volta spesso partoriscono in più luogi, come in Egitto; ma per quanto narras Arist.lib.7. cap.4. de gl'animali in alcuni luoghi, 3.& 4. alla volta, & più è più volte cinque; Vna donna particularmente ne partorì 20. in quatro parti, cinque alla volta, & la maggior parte di quelli potè nutrire, & alleuare. Aulo Gellio lib. 10. cap. 2. narra, che al tempo d'Augusto Imperadore vna serua di detto Augusto nel campo Lauiente partori cinque putti, che pochi giorni camporno, & la madre anco non molto dopò morì, alla quale per ordine d'Augusto, fù fatto nella via Laurentia vn sepolcro, nel quale fu scritto il parto di detta donna. Giulio Capitolino anco riferisce, che nell'Imperio d'Antonino Pio, cinque putti in vn parto nacquero, & se bene Aristotele tiene che questo numero sia fine della moltitudine in vn parto,& che non si truoni esfersene insieme par toriti piti; nondimeno habbiamo nelle relationi del Botero, che la Contessa Margharita l'-Anno 1276. partorì 364. creature, che furno battezzate tutte sotto i nomi di Giouanni, & di

Elisabetta, come appare dall'epitaffio intagliato nella sepoltura in vn monasterio di Monache di S. Bernardo presso Lhaia, in Holanda.: ciò auuenne, perche estendo capitata innanzi alla Contessa vua pouera donna con due figliuoli nati ad vn parto, a domandare la limosina, essa in luogo di aiutarla, l'incaricò, dicendo, che non si poteuano far due sigli ad vn trat to, se non hauessero parimente due padri, di che risentendos forte quella poueretta, pregò Iddio, che per manifestare la sua pudicitia, permettesse che la Contessa già grauida, partorisse tanti figliuoli, quanti giorni ha l'anno. Martino Cromero veridico autrore nella fua Cronica scriuc, come l'anno 1269. vn'altra Margherita; moglie del Conte Virboslao partorì 36. figliuoli in Cracouia. Della lepre si legge che è tanto feconda, che mentre dà il latte par torisce, & pone frà l'vno è l'altro parto pochistimo internallo, & racconta Val. Massimo d'vn'Isola, doue surono forzati a partirsi gl'habitatori, per la gran copia, che vi era moltiplicata di questi animali. Però non sono mancati alcuni, che hanno detto, che i maschi concepiscono, partoriscono, & nodriscono i parti proprij, come fanno le femine stesse.

> FECONDITA'. Nella Medaglia di Mamea.

DONNA, che con la finistra tenga va Cornucopia,& con la destra meni per ma no vn fanciullo.

Si fà il Cornucopia, per adoprarfi ancora o questa parola di Fecondità metaforicamente nella terra, ne gl'Alberi, ne gl'ingegni, & in ogni altta cosa buona...

FECONDITA'.

Nella Medaglia di Faustina.

ONNA sopra vn letto geniale, & intorno le scherzino due fanciulli.

FEDE CHRISTIANA CATTOLICA.

Secondo Fulgentio, & altri auttori.

D IPINGEVANO gli Antichi Christiami la Fede Christiana Cattolica, vna Giouane di volto oscuro, & quasi coperto d'vn velo intorno al petto, & le spalle nude, con vna corona in testa di alloro, di più faceuano che hauesse in mano vno scettro, & sotto alli pieda due volpette, e che mostrasse nell'attione & nel gesto vna gran costanza, & generosità. L'interpretatione di questa figura è data da vn certo Dottore Parisiense chiamato per nome.

Holcot

Holcot, allegato da Frate Areangelo da Vercelli Sermonum Quadragesimalium. Sermone 25.

Si dipinge con faccia oscura, perche de gl'articoli della Fede, che noi crediamo, non hab biamo qui euidenza alcuna, perche come dice San Paolo. Videmus hic per speculum, & in anigmate. La onde disse Christo a San Tomaso in S. Giouanni al cap. 20. Beati qui non viderunt, & crediderunt. Si può anco dire, chevadi velata, & coperta, perche l'habito della sede come dicono i Teologi, procede semplice mente da vn'oggetto oscuro, e velato cioè da vno obietto inuisibile & insensibile.

E nuda intorno alle spalle, e'l petto, perche la predicatione Euangelica non deue esser palliata con parole, & enigmi, ò con parole oscure, & doppie, come fanno gl'Heretici, mà si deue l'Euangelio esplicare puro, & chiara-

mente.

Porta la corona d'alloro, in segno della vittoria ch'ella riporta contro gl'auuersarij della Fede Christiana, & nemici nostri, cioè il Demonio, il Mondo, & la carne, per questo gl'Im peradori Antichi trionfanti costumauano andare coronati di lauro, e de Martiri canta la Chiesa Santa. Laureis ditantur bene sulgidis.

Lo scettro che ella porta nella mano, non de nota altro se non la grandezza, e la maestà del la nostra Fede, come regina, & Imperatrice, anzi figliuola del Rè eterno Iddio, il quale essa hà per oggetto, & alquale come a scettro si appoggià, per dimostrare la fermezza, e la rifolutione che debbiamo hauere nelle cose, che la Fede ci propone di credere, laqual Fede, come dice S. Giacomo Apostolo nella sua Epistola Canonica al cap. 1. Nihil hassas.

Le volpette che riene fotto i piedi sono gli Hererici, quali ella conuince, e prende, ma se vogliono restare nella loro perfidia, calpesta, e deprime. Sono chiamate volpette, per la loro malitia, perche cercano sempre con inganni, & astutie di pigliare l'anime de sedeli, e se ne van no sempre prouisti d'argomenti sottili; sossstici, & fallaci. Onde molto a proposito San Bernardo nel sermone 64. sopra la Cantica espone quelle parole del cap. 2, della Cantica. Capite nobis vulpes paruulus, que demoliuntur vineas, dice Capite, perche gl'Heretici non si deuono così subito ammazzate, mà conuincerli con gl'argomenti, & con la verità, & far chiari, & palesi al mondo i loro inganni, come dice San Paolo nella prima de Corinti al cap. 3. Debent comprehendi in astutia sua. Laonde questa...

figura li tiene sotto li piedi, perche la nostra.
Fede al fine li sbatte, conuince, & conculca.

Mostra sodezza nella maniera, e nell'andare, atteso che la Fede Cattolica Romana duterà mentre durerà il mondo, & non mancherà mai in fino al fin de secoli, secondo l'Oratione che sece Christo auanti la sua passione, quando disse a S. Pietro, in S. Luca al cap. 22. Simon ego rogani pro te, ve non desciat sides tua, Et però mostra costanza, e gagliardia, perche aderisce, & hàla mira ad'vno obietto, & ad vna verità increata.

#### FEDE CHRISTIANA.

DONNA in piedi sopra vna base, vestita di bianco, nella sinistra hauerà vna Croce, & nella destra vn Calico.

La Fede è vna ferma credenza, per l'autrorità di Dio, di cofe che per argomento non apparifcono, nelle quali è fondata la speranz

Christiana.

Si rappresenta sopra vna base, per dimostrare, che ella, come dice S. Ambrogio lib. 1.de. Patri, Abr. cap. 2. tom. 4. è la base Regina di tut te l'altre virtu, poiche senza di essa è impossibile piacere a Dio, come dice S. Paolo ad He-

br.cap 11.

Et si fa in piedi, è non a sedere, con vn Calice nella destra, per significare le operationi cot rispondenti ad essa, essendo che, come attesta.

S. Agostino lib. de sid. Es oper. cap. 13. tom. 4. & S. Giacomo al cap. 2. Per sidem sine operibus neumo potest saluari, nec iusti sicari, nam sides sine operibus mortua est. Es ex operibus consumatur. Si che con l'opere douemo seguitare la Fedenostra, poiche quello veramente crede, ilquale esserita con l'opere ciò che crede; dice S. Agostino sopra S. Matteo al cap. 11. Non enim satis est credere, sed videndum est, ve credatur.

Et perche due principali capi d'essa Fedé, come dice San Paolo, sono credere in Christo Crocissiso, & nel Sacramento dell'Altare: però si dipinge con la Croce, & col Calico.

Fede Christiana.

N A vergine con habito bianchissimo sopra vna pietra quadrata, con la destra terrà eleuata vna Croce, & con essa vn libro aperto, guardandolo fissamente, & col dito indice della finistra, additerà toccando quasi l'orec chio suo; lasciando da parte l'esplicatione dell'altre cose già dette di sopra.

Si rappresenta col dito all'orecchio,& col li bro aperto, perciòche due sono i mezi per apprendere la Fede Santa, vno è l'vdito,& questo-

2 6

## Della nouissima Iconologia

è il principale, dicendo S.Paolo ad Rom.cap.
10. Fides ex auditu, auditus autem per verbum
Christi: L'altro è il leggere i libri Canonici, &
questo è men potente: Viuus est enim sermo
Dei, & efficax, en penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens vique ad divisionem anima, ac
spiritus, compagnim quoque, ac medullarum, en
discretor cognitionum, en intentionum rardis.

Dice il medesimo Apostolo ad Hebr. cap. 4. ol, tre che ne fignifica, che alla Fede la pietra , come a fondamento s'appoggiano tutte l'altre virtù, ne può anche dimostrare, che questa pie tra fondamentale sia Christo, Petra autem erat Christus, il quale douemo credere (come veramente egli e) vero Dio, & vero huomo, Redero re del mon lo, e principio d'ogni bene nostro.

### FEDE CATTOLICA.







DONNA vestita di bianco, con l'elmo in capo, nella mano destra terrà vna candela accesa, & vn cuore, & nella sinistra la tauola della legge vecchia insieme con vn libro aperto.

La Fede come vna delle virtù Teologiche tiene in capo l'Elmo per dimostrare, che per hauere la vera Fede si deue mantenere l'ingegno sicuro da' colpi dell'armi nimiche, che sono le ragioni naturali de' Filosofi, & le sossitiche ragioni de gl'Hererici, & mali Christiani, cenendo ferma la mente alla dottrina Euange lica, & a' diuini commandamenti, dicendo 5.

Gregorio nell'Homilia 26 che: Fides non ha bet meritum, vbi humana rațio prabet experimentum.

Il libro con le tauole di Moise, sono il testamento nuono, e vecchio insieme, come principal somma di ciò, che si deue credere, chesono li commandamenti di Christo S. N. insieme con quelli della vecchia legge, per consormità del detto suo, che dice: Non sono venuto a distruggere la legge, mà adempirla...

Il cuore in mano con la candela accesa mofira l'illuminatione della mente nata per la Fede, che discaccia le tenebre dell'infedeltà, &

della

dell'ignoranza, dicendo S. Agostino sopra San Giouanni al cap. 9. Cacitas est insidelitas, estilluminatio sides, Però per antica ceremonia nel sacrificio della Messa, & in altri atti Ecclesiastici, si vede l'vso de' lumi, & de le torcie accesea del che disfusamente tratta Stefano Durante, de ritib. Eccl. lib. 1. cap. 10.

#### FEDE CATTOLICA.

DONNA vestita di bianco, che si tenga la destra mano sopra il petto, & con la finistra terrà vn calice, & attentamente lo

guardi .

Sono tre le virtù insegnateci nella noua, & vltima legge data per vocca di Christo N S. come tre anella collegate vn dentro all'altro: mà la Fede è prima alle altre due, non potendo alcuno hauere, ne Speranza, ne Carità senza esta, dalla quale queste dependono in questa vita necessariamente. Questa dunque si fà vestita di bianco, & bella di taccia, perche come il color bianco ci mostra la similitudine della luce, quale è cosa esstente, & perfetta. di sua natura, & il color negro ci mostra le tenebre, che sono solo prinatione d'essa: così dob biamo noi credere, che chì hà fede perfetta, & formata con la carità, habbia l'estere, & vi-سه, دhì di questa sia priuo, s'auuicini, ò si مده in tutto profilmo alla prinatione, & alla morte eterna; l'vno ci disse Christo N.S.in quelle parole. Qui credit in mezetiam si mortuus fuerit, vinet; L'altro s'hà dal facro fimbolo di San to Athanasio. Hac est fides Catholica, quam nisi quisque fideliter, firmiterq; crediderit saluus esse non poterit .

Mostra ancora la bianchezza del vestimento, che questa virtù, non s'acquista con l'introdurre lescienze nell'anima, come il color bian co'a' panni non si dà con colori materiali; mà solo s'acquista purificando il panno, da gl'alltri colori, così la fede quando e'netta, l'anima con la gratia, & carità in modo che non penda troppo all'inclinationi, che danno diletto, ne alle scienze, che fanno superbo; più esticace mente opera, & hà la sua perfettione. Not le ancora questo colore, che facil cosa è deuiar da questa panta virtù, come è facile macchiare, yn candidissimo vestimento, però disse l'Ario-

'Ao a questo proposito.

Non par che da gli Antichi si dipinga.

La Santa Fe vestita in altro modo

Che d'un vel bianco, che la copra tutta

Che un sol punto, un sol neo, la può far brutta.

E per questa cagione molti incorrendo, in

vn solo errore, con pertinacia, sono a ragion cributtati dalla Santa Chiesa, sapendosi, che. Qui in uno delinquit sattus est emnium reus.

La mano, che tiene sopra il perto, mostra che dentro nel cuore si riposa la vera, & viua Fede, & di quella saremo premiati, della quale dice San Giouanni nell'Apocalissi al cap. 2. E. sto sidelis 2 sq; ad mortem, & dabo tibi, dicit Dominus, Coronam vita, Non della sinta, che mol te volte si mostra nella mortificata apparenza de' corpi.

Nell'altra mano tiene il calice, simbolo della Fede, doue si sostentano tutte le nostre speran ze, & il sine de' nostri desideri j, estendo la Fede vna ferma credenza, fuori d'ogni dubbio considata nel certo esfere di Dio, & prouidenza, &

potenza di quello.

#### FEDE NELL'AMICITIA.

ONNA vecchia, & canuta coperta di velo bianco, col braccio destro disteso, & d'vn'altro velo sarà coperta la destra mano.

Tiene coperta la mano destra, secondo l'ordine di Numa Pompilio Rè de' Romani nel sacrificio da farsi alla Fede, per dare ad intendere, che si hà da seruare la Fede con ogni sincerità all'amico, poiche: Fides (come dice Pita gora) Est amoris fundamentum, qua sublata, tota amicitia lex, ius, vis, ac ratio peribit.

Rappresentasi canuta, e vecchia, perche così la chiamò Virgilio, ilche dichiara vn'interpre te, dicendo, che si troua più Fede ne gl'huomini, che hanno per molti anni maggiore esperienza; & aggiunge per mostrare, che non basta conseruare la Fede per alcun tempo: mà bi-

fogna che sia perpetua. s.

Racconta di più Acrone, che facrificando al la Fede il Sacerdote, fi coprina non folo la de ftra mano con bianco velo, mà il capo ancora, e quasi tutto il corpo, per dimostrare la candidezza dell'animo, che deue esser compagna della Fede nell'amicitia.

#### FEDE MARITALE.

ON NA vestita di bianco, con le prime due dita della destra mano tiene vn'anello,cioè vna fede d'oro.

#### F E D E. Nella Medaglia di Plantilla.

N'huomo con vna donna, che si danno la Fede stringendosi la destra mano.

P 3 FE-

## Della nouissima Iconologia

F E D E L T A'.







ONNA vestita di bianco, con la destra mano tiene vna chiane, & alli piedi vn

La chiaue è indirio di secretezza, che si deue tenere delle cose appartenenti alla Fedeltà dell'amicitia, ilche ancora per singolare instin to di natura la Fedeltà si significa per il cane, come si è detto in altre occasioni.

### FEDELTA'.

ONNA vestita di bianco, con due dita della destra mano tenga vu'anello, ouer figillo, & a canto vi sia vn cane bianco.

Si fà il figillo in mano, per segno di Fedeltà, perche con esso si serrano, e nascondono li

Il cane perche è fidelissimo hauerà luogo appresso questa imagine per l'auttorità di Plinio nel lib. 8. dell'historia naturale, doue racconta in particolare del cane di Tito Labieno veduto in Roma nel consolato d'Appio Iunio, & Publio Silio, ilquale essendo il sopradetto

Tito in pregione non si parti mai da giacereper quanto poteua vicino a lui, & estendo egli
finalmente come reo gittato dalle scalegemonie supplicio che si vsaua in Roma a quelli,
che erano condannati dalla giustitia, staua il
cane intorno al corpo del già morto padrone,
mostrando moltissimi effetti di dolore, & portando tutto il cibo, che gli si daua, alla bocca
d'esso, essendo alla sine il cadauero gettato nel
Teuere, il cane ancora di propria voglia vi si
gettò reggendo sopra l'acque per buono spatio quel corpo con infinita meraniglia de' riguardanti.

Si legge anco in Erasto d'vn Caualier Roma no, che haueua vn figliuolo vnico nelle sasce, appresso alquale di continuo staua vn cane domestico di casa, & auuenne, che sacendosi vn giorno nella Città alcuni giochi militari, oue il Caualiere doueura interuenire, volle la curiofa sua moglie interuenire alla sesta, & hauendo serrato il sanciullo col cane in vna medssima stanza, conducendo seco tutte le sue setue.

se ne

se ne andò sopra vn palco della casa, donde si poteua hauer della festa trattenimento; vsci in quel tempo per vna fessura della muraglia vn'horribil serpente, & andatosene alla culla per vecider il bambino, fù dal cane assalito, & vecifo, restando esso solo insanguinato per alcuni morsi del serpe, a caso in quel combattimento del cane, & del serpe la culla si voltò sottosopra; la Balia allo spettacolo del sangue, & della culla riuersata, ritornata che su conietturando la morte del fanciullo, portò con lagrime al padre la falsa nuoua : egli infuriato per

tali parole corse alla stanza, e con vn colpo di spada l'innocente cane per merito di Fedeltà diuise in due parti, poi piangendo andò verso la culla, & credendo vedere le tenere membra sbranate troud il fanciullo viuo, e sano con sua grandissima allegrezza,& merauiglia, poi accorgendosi del serpe morto, venne in cognitio ne della verità, dolendosi infinitamente d'hauer dato all'innocente animale la morte, in ricompensa della rarissima Fedeltà. Molt'altri essempi, raccontano diuersi altri auttori in que sto proposito, a noi bastano questi.

### FELICITA PVBLICA Nella Medaglia di Giulia Mammea con queste lettere. FELICITAS PVBLICA.







in vn bel seggio regale, nella destra ma- ceo in segno di pace, & di sapienza. no tiene il Caduceo, & nella finistra il Cornucopia pieno di fruttise fiori.

sommamente conosciuto, & desiderato, & de- sce, & si desidera...

ONNA ghirlandata di fiori, che fiede fiderabile, però si dipinge a sedere, col Cadu.

Il Cornucopia accenna il frutto confeguito delle fatiche, senza lequali è impossibile arri-La Felicità è riposo dell'animo iu vn bene uare alla Felicità, che per mezo d'esse si cono-

I fiori

#### Della nouissima Iconologia 232

I fiori sono inditio d'allegrezza, dalla quale il felice stato non si diuide giamai; significa ancora il Caduceo la virtu, & il Cornucopia la ricchezza, però felici sono trà di noi coloro, che hanno tanti beni temporali, che possono pronedere alle necessità del corpo, & tanto vir tuofi, che possono allegerir quelle dell'anima.

#### FELICITA' ETERNA.

GIOVANE ignuda, con le treccie d'oro, J coronata di lauro, sia bella, & risplenden te, sederà sopra il cielo stellato, tenendo vna. palma nella finistra mano,& nella destra vna fiamma di fuoco, alzando gl'occhi in alto, con fegni d'allegrezza.

Giouane si dipinge, percioche la Felieità Eterna non hà seco, se non allegrezza perpetua, sanità vera, bene incorrotto, & tutte le gratie particolari, che seguono la giouentu, & delle quali l'altre età sono molto diffettose.

Si fà ignuda, perche non hà bisogno di velarsi delle cose caduche della terra, o per souuenire alla vita, ò per ornarsi, mà tutto il ben suo, & l'altrui nasce immediamente da se medefim2 ..

I capelli d'oro sono i pensieri soaui di sempiterna pace, & sicura concordia. In questo significato e pigliato l'oro ancora da Poeti, che è la prima età incorrotta de gl'huomini, quan do si viueua senza contaminare le leggi.

Ponsi a sedere sopra il Cielo stellato, per dimostrare, che la vera Felicità, che solo in Cielo si gode, non è soggetta al rapido corso delle stelle, & allo scambieuole mouimento de rempi.

La corona del lauro con la palma mostra, che non si può andare alla Felicità del Cielo, se non per molte tribulationi essendo vero il detto di S. l'aolo, che dice. Non coronabitur ni. fi, qui legitime certauerit .

La fiamma ardente dimostra l'amor di Dio, & il mirar alto la contemplatione di lui, perche in ambedue queste parti consiste la beatitu dine, & la compita Felicità.

FELICITA' BREVE.

ONNA vestita di bianco, & giallo, che tenga in capo vna corona d'oro, sia cinta di varie gemme; nella mano destra hauera vn scettro, tenendo il braccio alto, alquale s'auni ti chi con le sue frondi vna zucca, che sorga. dal terreno vicino a' piedi d'essa, con la finistra tenga vn bacile pieno di monere,& di gemme. Il vestimento bianco, e giallo è inditio di

contentezza, la corona, & lo scettro di signoria,& il bacile di gran ricchezze, nelle quali cose la breue & vana Felicità consiste assimi: gliandofi alla zucca, laquale in breuissimo spatio di tempo altissima diuentata, in pochissimo: tempo poi perde og ni suo vigore, & cade a terra, il che è conforme a quel che disse l'Alciato. tradotto in noitra lingua.

Crebbe la zucca a tanta altez (a, ch'ella A un'altissimo Fin passò la cima, E mentre abbraccia ia questa parte, e in quella I rami suo: superba eltre ogni stima E'l Pin sen rise, e a lei così fauella Breue è la gloria sua perche non prima Verràil verno dineue, & giaccio cinto. Che fia ognituo vigor del tutto estinto.

#### FEROCITA'.

ONNA giouane armata con sembiante altero, e che spira, ira, e minaccie, tenghi la finistra mano sopra il capo d'vna ferocistima Tigre, quasi che stia in atto per auuentarsi altrui,e con la destra un bastone di quercia, ilquale per esser conosciuto habbia delle foglie, e delle ghiande; mà che lo tenghi in atto minaccieuole, & accenni per colpire.

Si dipinge giouane, percioche nella maggior parte de i giouani regna la caldezza del langue: la quale genera in loro l'ardire, la ... prontezza, la brama d'auantaggiare tutti: onde senza timore alcuno intraprendono qual si voglia cosa, quantunque ardua, e difficile sia: e per metterla in effecutione impiegano ogni fua forza viua, e spiritosa mente, la quale proprietà diedegli Tullio in Catone maggiore quando diffe. Infirmitas puerorum, ferocitas iuuenum, & grauitas constantis animi. Ne las tacque Virgilio nel giouane Turno, introducendo il Rè Latino, che così gli parlò.

O prastans animi inuenis, quantum ipse feroci. Virtute exuperas, tantum me impensius aquum est

Consulcre, Oc.

L'arme poi, perche ne' foldati regna principalmente la Ferocità; Onde il principe de Poeti Homero, Quinil molitur inepte. Per lodarlo con le parole di Horatio non contento di fare il suo Achille tale, quale s'accenna in quei

Honoratum si forte reponis Achillem Impiger, iracundus, inexorabilis, acer. lura neget sibi nata nibil non arroget armis. Lo fece

FEROCITA'



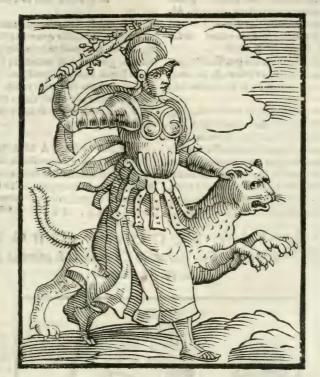



Lo fece da fanciullo alleuare da Chirone Centauro, ne monti di Tessaglia, che combatteua ogni giorno con Orsi, Leoni, Cigniali,animali fieri, e feroci: non per altro, se non per farci credibile, che riguardando al maestro, & Aio suo, al luogo doue fù alleuaro, a gl'essercitij, a' i quali attese, non poteua non estere dorato di gran ferocità militare, le cui pedate, . seguendo Virgilio, fà allattare, e nutrire la sua guerriera di latte di canalla indomita, la fua Clorinda il Tasso da vna Tigre. L'Ariosto il suo Ruggieri di midolle d'Orsi, e di Leoni, ne quali tutti animali appare, e spica la Ferocità. Conuiene ancora dargli l'arme, perche non folamente è proprio del feroce l'offendere, mà pur si mostra al pari questa passione in difenderfi, essendo la Ferocità il Touerchio dell'audacia che l'vno, e l'altro abbraccia.....

Tiene la destra mano sopra vna serocissima Tigre, perciòche molti Poeti per la natura e Ferocità di questo animale, hanno preso occa sone di mostrare gl'animi di quelli, che sono

crudeli, e feroci, e perche non fi piegano per preglii, ò compassione, gli dicono, che dallo Tigre Hircane habbino hauuto il latte. Mi contento del testo di Virgilio nel quarto dell' Encido.

Nec tibi dina Parens, generis, nec Dardanus auctor

Perfide, sed duris genuit te cautibus horrens Caucasus, hyrcanaque admorunt obera Tygres.

Ilqual luogo con felicità traportando nel fuo poema il Tasso, in luogo di Didone introduce Armida, che a Rinaldo dice.

16. Canto.

Ne te Sofia produsse: ne sei nato

De l'Attio sangue tu. te l'onda insana., Del mar produsse : o'l Caucaso gelato, E le mamme allastar di Tigre Hircana...

Il tenere con la finistra mano il bastone, in atto minaccieuole, è per fignificare la fierezza dell'animo: dicendo Pierio Valeriano nel lib. 51.che non mancano Poeti di chiara fama...

## 234 Della nouissima Iconologia

che dicano, che gl'huomini feluaggi, feroci, e crudeli, priui d'ogni humano costume, e gentilezza humana, sieno nati di dura quercia · Alludendo all'ottano di Virgilio.

Gensq; virum truncis, & duro robore nata...
FERMEZZA.

DONNA con le membra grosse, d'aspetto robusto, vestita d'azzurro, & ricamato d'argento, come di stelle, & con ambe le

mani terrà vna torre.

Questa figura è formata in maniera, che facilmente senza molta dichiaratione si può intendere, per non ci trattenere, oue non bisogna, dicostolo, che il color della vesta con le itelle siste scopitati sopra, mostrano Fermezza, per similitudine della Fermezza del ciclo, ilquale per la sua perfettione, secondo il tutto, non è soggetto a mutatione locale, ne corrottiua, & non può in modo alcuno vacillare in alcuna parte.

FERMEZZA, & grauità dell'Oratione.

S CR I VE il Pierio nel primo libro de suoi Geroglissi, che quando i Sacerdoti Egittij voleuano dimostrare in pittura la Fermezza, e la grauità dell'oratione, faceuano, Mercurio sopra vna base quadrata senza piedi, ilche dimostraua la Fermezza, e forza delle parole esseguite, le quali senza l'aiuto delle mani, ò piedi possono per se stesse s'asserbitatio, che da loro s'aspetta.

FERMEZZA D'AMORE.

ONNA d'ornatissimo habito vestita, per acconciatura del capo hauerà ducancore, che in mezo con bella ligatura tengono yn cuore humano, con yn motto chelo circondi, & dica. MENSEST FIRMISSIMA.

FILOSOFIA SECONDO BOETIQ

Con l'espositione del Sig.Gio. Zaratino Castellini Academico Filopono detto l'Intrepido.







## Parte Prima.

DESCRIVE Boetio con vaga, e dotta...
inuentione poetica la Filosofia in tal gui sa; finge che gli apparisce vna Donna di venerando aspetto con gli occhi scintillanti, & oltre la commune potenza de gli huomini acuti, & perspicaci, di color viuace, & d'inessausto vigore, ancorche fusie tanto attempata, che inmodo veruno si sarebbe creduta dell'età nostra. Era di statura ambigua, impercioche hora nella commune misura de gli huomini si conteneua, tal'hora poi pareua toccasse il Cielo con la sommità del capo, che se più alto lo hauesse alzato nell'istesso Cielo ancora penetraua, e stancaua la vista de gli huomini che la. risquardauano. Haucua le veste di sottilissimo filo lauorate con raro artificio di materia indissolubile, tessute per quanto ella disse di sua mano, le quali parenano, come le imagini affumicate, offuscate d'vna certa caligine disprezzara antichità, nell'estremità della veste vi si leggeua vn II. greco, nella sommità vn O. thita, trà l'vna, e l'altra lettera a guisa di · scala vi si scorgenano scolpiti alcuni gradili, per quali dall'vltima lettera si ascendeua alla prima; la medesima vesta certi huomini violenti stracciarono, e tolsero via le particello, che ciascuno potè, con la mano destra teneua alcuni libri, con la finistra lo scettro.

E'di venerando volto meritamente, perche la Filosofia è degna d'honore, & riuerenza grande, per ester'ella Madre di tutte l'Arti liberali maestra de costumi, & d'ogni disciplina, legge della Vita, & dispensatrice della... ,, tranquillità, Dono particolar di Dio. Philo-,, fophia bonarum artium nibil est aliud , nisi vt Plato ait, donum, Ginuentum Deorum.dice Marco Tullio nel primo della sua Filosofia. ; detto riportato da S. Agostino de ciuitate Dei lib.22.cap.22.così concluso ragionandoui del

la Filosofia.

Sicut autem hoc, vt fatentur nullum Dini-,, num maius est donum , sic a nullo Deo dari ,, credendum est nisi ab illo,quo, & ipsi,qui mul ,, tos Deos colunt nullum dicunt esse maiorem, Volendo inferire, che la Filosofia sia dono del Vero, & vno Dio per tante eccellenti sue conditioni viene ad esfere venerabile, & però Se-" neca moral Filosofo nell'Epist. 14. disse. Nun ,, quam in tantum conualescet nequitia, nun-,, quam se contra virtutes consurabitur, vt non ,, Philosophia nomen Venerabile, or sacrum ma\_ neat. Hà gli occhi scintillanti, & la Virtu vifiua più acuta della potenza de gli huomini, perche mediante la cognitione di lei, con l'oc.

chio dell'intelletto gli huomini vedono, & conoscono molte cose occulte della natura, tanto della Terra, quanto del Cielo, si come esprime Tullio nel sudetto suogo, dicendo, che la Filosona primieramente c'instruisce nel culto di Dio, e poi nella modestia, & grandezza dell'animo, & la medesima ci discaccia dall'animo come da gli occhi la caligine, acciò potiamo vedere tutte le cose superiori, inferiori, prime,

vltime, & mezzane.

E' di color viuace ancorche attempata sia, & superi l'età nostra; si perche la sapienza fù dalla somma, & Eterna Sapienza di Dio conceduta all'huomo subito creato, cioè al primo nostro Padre, dedit illi virtutem continendi om nia dice la Sapienza al cap. 10. della cui gran Sapienza maggior di quella di Salomone veggafi il Pererio sopra la Genesi. Ella da primi secoli e sempre stata maestra di tutte le creature,& è sempre viuace,& vigorosa, & stà di con tinuo in piedi fcacciando col suo splendore le tenebre dell'ignoranza dalla mente de mortali:si perche la sapienza è stabile, & incorruttibile, la quale ad ogni persona ancorche colma d'anni dona vigore, & forza contro ogni auerso, e turbolente caso, & vgualità di mente ad ogni motto, & perturbatione d'animo, fi come ne discorre S. Agostino de Ciuir. Dei lib. 9. cap. 3.& 4. Non faremo in questo luogo differenza ò distintione dalla Sapienza a la Filosofia posta da Seneca epist. 89. che la Sapienza sia vn perfetto bene della mente humana; mà la Filosofia fia Amore, defiderio, & studio di conseguire questa Sapienza: ciò è vero in quanto alla significatione del nome, perche la Filosofia altro non fignifica, che Amore di sapienza, e di Virtu; & Filosofo Amico, Amante, & studioso di Virtu, e Sapienza; Mà se si considera tutto il corpo della Filosofia secondo l'intentione di Boerio, diremo che sia il medesimo, che l'istesfa Sapienza,& però egli la chiama nella profa ", terza del primo libro. Omnium magistra y, virtutum. Nel secondo, prosa quarta. Virtu-", tum omnium nutrix . Nel quarto prosa pri-,, ma . Veri prauia luminis . Maestra, e nutrice d'ogni Virtu, apportatrice del vero lume: Epitheti che si conuengono alla Sapienza si come è veramente tutto il corpo della Filosona, che contiene in se tre parti, l'attina che compone l'animo nelli buoni costumi; la contemplatina, che inuestiga i secreti della natuta, la rationale in cui confiste la ragione, con la quale disputando si discerne il vero dal falso, & questa ricerca la struttura, e proprietà delle parole

parole, & degli Argomenti; parti tutte tre di perfetta Sapienza, che si confanno con l'altra diffinitione della Sapienza che adduce nel medesimo loco Seneca a differenza della Filoso-, fia. Sapientia est nosse, diuina en humana, ,, & horum causas, la qual difinitione a mio parere contiene le tre parti della Filosofia, la d' Sapienza è conoscere le cose dinine ecco la... contemplatina, la quale non solo per Fisica inuestiga le cose naturali, dette dal Pererio nel primo della Fisica cap. 11. effetti della dinina mente; mà anco per Metafisica riputata da Axistotele divinissima contempla le intelligenze sostanze aftratte & la natura stessa Iddio. Conosce le humane, Ecco la morale attiua, conosce le cause d'ambedue, ecco la rationale disputatiua, mediante la quale si viene in cognitione delle cagioni delle cose diuine, & humane; la Filosofia dunque contenendo insè la ... diffinitione della Sapienza, viene ad esfere vna istessa cosa, che la sapienza, massimamente in vigore della Metafifica da lei contenuta, la... quale per auttorità d'Aristotele merita il proprio nome di Sapienza; M. Tullio nel quinto delle Tusculane ragionando dell'antichità del la Filosofia dice, che ella è antichissima mà , che il nome è fresco. Antiquissimam cum ,, videamus, nomen tamen esse consitemur re-"cens. Et la reputa l'istessa che la Sapienza. Impercioche dice egli chi può negare che la Sapienza non fia antica di fatti, & di nome? cioè la Filosofia, la quale per la cognitione delle Diuine, & humane cose, delli principij, & delle cause appresso gli Antichi otteneua questo bellissimo nome di Sapienza, & li sette Sauij della Grecia furono chiamati Sofi cioè sapienti, & molti secoli ananti loro. Licurgo, Homero, Vliffe, & Nestare, furno tenuti per fapienti; Similmente Atlante Prometheo, Cefeo, per la cognitione, che haueuano delle cose Celesti furono chiamati Sapienti; E tutti quel-. Ii, che poneuano il loro studio nella contempla tione delle cose furono sempre chiamati Sapienti per fino al tempo di Pitagora, al quale parendo titolo troppo superbo d'esser chiamato Sapiente, si fece chiamar Filesofo Amico di Sapienza, & la Sapienza fii chiamata Filosofia, cioè Amore di Sapienza talche la Filosofia e quella istessa che più anticamente chiamavasi Sapienza; ond'è ch'in Diogene Laertio , nella vita di Platone leggeh. Froprie vero ,, Supientiam, & thelosophiam vocat appetitio-,, nem quandam, ac d siderium divina Sapien-

La statura ambigua hor piccola, hor grande significa che ella hor s'occupa nella cognitione delle cose inferiori della terra, & hora nelle superiori del Cielo, & alle volte sormonta tant'alto ad inuestigare le materie sublimi, che l'intelligenza humana non le può capire, & però dice Boetio che la Filosofia alle volte alzana tant'alto il capo, che penetrando nel Cielo la vista de riguardanti non era habile, & sufficiente a risguardarla, e scorgerla, atteso che li Misterij Divini sono occulti, & l'essenza diuina istessa, che nel Cielo risiede non può es-" sere dall'humano discorso compresa. Deus ,, humana ratione comprehendi non potest disse S. Gregorio Naziazeno nell'Oratione del San to Battefimo, che merauiglia? Se Simonide Gentil Poeta Greco addimandato da Gerione Tiranno che cosa fosse Dio, doppo hauer preso vn giorno & due di tempo a pensarci, & richiededo di più doppio termine rispose all'vltimo quanto più confidero l'essenza di Dio tanto ,, più mi pare oscura cosa. Quanto diutius con-", sidero Deum tanto mihi res videtur obscurior. Riferisce Cicerone nel 1. de natura rerum.

La vetta di sottilissimo filo significa la sottigliezza de gli argumenti nel disputare la. materia indissolubile per le materie Filosofiche, che sono per se stesse leali, & salde massimenell'attiua, circa li boni costumi. Tessute di sua mano; perche l'habito della Sapienza... è indissolubi'e, immutabile, & saldo, di sua essenza, & propria qualità, non per artificio humano; Cosi è oscuro inquanto all'inuestigatione delle cose occulte della natura, & ciò par compreso da Tullio nel primo dell'Oratore. ,, Philosophia in tres partes est distributa, in na-,, tura obscuritatem, in disserendi subtilitatem, ,, in vitam atq; mores. Et se guardiamo al costume Filosofico, diremo che l'habito sia offuscato da vna caligine di negletta antichità per che li Filosofi se ne vanno per l'ordinario negletti,& disprezzati alla Filosofica, con panni antichi vili, & imbrattati. Pouera, & nuda vai Filosofia, non tanto per necessità, quanto per volontà come Socrate, & Apollonio che andauano vestiti di sacco brutto, scalzi, col capo scoperto, & Diogene innolto in vna fosca schiauina, lordo, & fozzo dentro d'vna botte, mà ciò se bene è vero diciamo vna più vera ragione. Sono le veste della Filosofia coperte d'vna antica caligine perche li Filosofi fin da tempi antichi hanno hauuto costume di addombrarla con sofisticarie oscure. Gli Egittij occultarono la Filosofia sotto oscuri velami di fanole,

& Gero-

& Geroglifici secreti Pitagora la vesti con vn daspello d'oscuri simboli. Empedocle con Enigmi. Protagora con intricati commenti, Platone con sensi mistici, Gorgia con bizzari, fallaci, & contrarij argomenti, che tutte le cofefono, & non fono, Leonone l'istesso, con possibili, & impossibili esperienze, Aristotele con termini oscuri, & difficile testura di parole: ond'eglistesso chiamana Acroamatica la vdie za, che l'ascoltana la mattina nella quale trattaua della più remota, & sottil Filosofia attinente alla contemplatione delle cose naturali, & dispute dialettiche, & mandò in luce alcuni libri detti da lui Acroamatici, che contengogo la recondita disciplina della sua setta Peripatetica, li quali hauendo veduti Alessandro Ma gno suo scolare mentre era nell'Asia contro Dario, si lamentò seco per lettere che hauesto dinolgati così belli fecreti di natura, a cui Arist.considerando l'oscurezza ne la quale li haueua inuolti & dati fuora, rispose, li hò dati in luce tanto quanto non li hauessi dati. il tenore di dette lettere registrate da Aulo Gellio nel 20.lib.cap. 4.non voglio mancare di repetere in questo luogo per maggior certezza a gusto de studiosi.

" Alexander Aristoteli Salutem

3. Haud recte fecisti quod Aufcultatorios li-3. bros edideris, in qua enim re a ceteris nos itè 3. prastabimus si disciplina in quibus eruditi su-3. mus omnium omnino sint communes ? Equi-3. dem malim in rerum of s optimarum quam in 3. facultatibus anteire Vale.

"Aristoteles Regi Alexandro Salutem. "Scripsisti me de libris auscultatorijs inter ar-"canastlos condi putans oportere sed tu eos, & "esse editos, & minime editos scito, cognobiles e-"nim ijs tantum erunt, qui nos audierint. Vale.

Questi libri detti Auscultatorij, ne quali per quanto riferisce Aulo Gellio si conteneuano fottili,& ardue speculationi di natura sono gli ottofoscuri libri della Finca intitolati De Phyfico Auditu, dell'vdire, o alcoltare cole fisiche di natura occulte, non per altro se non perche tiene Arist per la loro oscurità che non si possino intendere, & capire se non si odono esplicare dalla bocca del Maestro. Apparisce di quì che a bella posta li Filosofi Antichi palliauano la Filosofica disciplina, con oscuri termini, volendo mostrare alle genti che essi intendena no mà non voleuano folle inteso da altritutto quello che publicauano, & nella mente loro reneuano, & alle volte diceuano cose oscure, & estrauaganti per esfertenuti in maggior cre

dito & consideratione, come accenna Luciano nel Dialogo di Micillo in disputterzo di Pitagora, quasi che non bastasse, che la Filosofia nelle cose occulte di natura sosse per se stessa oscura, se anco non le aggiungeuano maggior oscurità con difficile testura di parole, e diuersità di fantassiche opinioni. Si che Boetio figura la Filosofia con veste sosca per la propria difficultà delle sue materie, & per l'oscurità de termini ne la quale l'hanno inuolta gli Antichi Filosofi.

Nell'estremità della Veste leggeuasi intessuto vn. II. greco dal quale per certi gradi scolpiti a guisa di scala si saliua alla sommità nella quale era vn. O. & non vn. T. contro l'intentione dell'Autore come hanno varij testi scorretti molto malamente, perche alle volte vi è differenza doppia si per la qualità della. lettera, che questa è vn. T. semplice & quella è vnita con l'aspiratione, si per lo significato diuerso, & al tutto contrario quanto la vita... alla morre, perche il. O appresso Greci, come il. C. appresso i Latini dandosi i voti, o lesorti ne li giudițij, era nota di condannatione, & il. T. come l'. A, appresso Latini nota d'assolutione il Delta poi era nota di dilatione di tepo per veder ben la causa, come appresso i Latini N. L. non liquere, cioè che non fosse lecito per all'hora giudicare. Onde Santo Girolamo in S. Marco chiama il. T. segno della salute, & della Croce, perche in quella pendel'istessa vita Christo Nostro Signore per dar salute, & vita al genere humano, & è l'empre stato preso per simbolo della Vita per sino da gli Antichi Egittij,il che fù da molti giudicato al tempo di Tendono Imperadore quando per ordine suo furono in Alessandria buttati a terra tutti li Tempij de gli Idoli, trà glialtri quello di Sera pide, ne le cui pietre, e sassi trouaronsi scolpiti parecchi simili caratteri. T. si come anco hoggidi si vede nella Guglia del Popolo piena di Geroglifici massimamente nella facciata verfo Occidente, nella quale si vede vna Croce formata, più maggiore anco in quella di Santo Giouanni Laterano verso la scala Santa, da li cui Geroglifici Torquato Tasso cominciò ad'ordire il suo grane Dialogo dell'Impres. Apparisce di più in vna statua Egittiaca di Serapide che nella man dritta tiene il Tau, il qua le si vede qui in Roma nel fiorito studio del Signor Iacomo Bosio, Historico & del Signor Antonio suo Nipore Agente di Malta. Tal carattere Luciano nel trattato del giuditio del le vocali lo repputa nota de ladri, perche erano

Posti in Croce la quale è simile alla lettera. T. mà come habbiamo detro essendosi in quella stato posto Christo vera vita, & hauendo noi ricenuto da quella l'eterna vita e stata reputata la lettera. T. simile alla Croce, geroglisico del la vita, etiam auanti la venuta di Nostro Signo re si come attesta Rufino, Suida, & Niceforo più copiosamente di tutti lib. 12 cap. 26.narrando la destruttione del detto Tempio di Se-,, rapide. Qui etiam Hieroglyphicarum litte-,, rarum interpretandarum periti , characterem ,, sub Crucis forma, Vitam fusuram significare "dixerunt Fù anco figura il. T.della futura... vita appresso il Popolo d'Israele quando Mosè fece alzare nel deposito quel simolaero simile al Tau col serpente di Bronzo, sopra il quale risguardato da quelli che erano punti da vene nosi serpenti daua loro la vita, & Mosè istesso fin tanto che oraua a Dio nel monte prostrato con le braccia aperte in croce il Popolo d'Israe le vittorioso rimaneua in vita....

Per lo contrario il. O. è stato simbolo della motte perche è la prima lettera della parola Dayaros, che significa morte, & però gli Antichi per notare nell'Esemeridi loro i morti li segnauano con tal carattere. O. quasi trassisso da vn dardo: il che vedesi in vna Base di marmo dedicata dalla Tribu succussana Giuniore alla pace eterna della Casa di Vespasiano Imperadore nel Palazzo dell'Illustrissimo Signor Cardinale Farnese, nella quale vi sono otto Centurie col nome loro, & delli Centurioni, il terzo de quali chiamato Gneo Pompeo Pelale, hà il Thita, & il simile circa 12. in diuerse centurie mortisper tal cagione Martiale da a questo carattere Epitheto di mortisero.

,, Nosti mortiferum Quastoris castrice signum ,, Est opera pretium dicere Theta nouum ,

Persio nella Satira quarta.

3. Et potis es nigrum vitio prafigere Theta.

Negro lo chiama per l'oscurità della morte l'istesso che mortifero secondo Budeo. Si come il Thita lettera funesta poneuasi auanti il nome de morti, così il Tau auanti il nome de soprauiuenti, se ben questo carattere. T. sin hora ne marmi non ho veduto innauzi a nome alcuno, suor che in significatione di Tito prenome: vi è nondimeno l'Autorità di Santo Isi, doro nel primo dell'Erimologie cap. 13. de netts militaribus. Tau inquit, nota in capite, versiculi superstitem designabat. O ad vnius, cuiusa, defuncti nomen adponebatur. Tutto ciò sia detto per palesare & auertire l'errore di molti testi scorretti non che habbia tal signifi-

cato nella Filosofia di Boetio; atteso che in que sta figura il-M. greco significa pratica, & il. O. Theorica, nelle quali due parti confifte la Filo sofia; così diuisa da Boetio istesso in Porfirio. 33 Est eniminquit Philosophia genus species vei, ro eius dua, una qua bewontinà. dicitur alte-, ra que. mpæntinn. idest speculatina, & atti-,, un. Però Theodorico Re scriuendo a Boe-,, tio lo loda in tal guisa. Didicisti enim qua ,, profunditate cum fuis partibus speculatina co-", gitetur, qua ratione Actiua cum sua divisione ,, discatur. La qual divisione si conforma con quella di Santo Agostino de Ciuit lib. 8. cap. 4. ,, studium sapientia in actione, & contempla-,, tione versatur, vade pars eius actina, altera-,, contemplatina dici potest, contemplatina au-,, tem ad conspiciendas natura causas, & since-,, rissimam veritatem. Ne a queste due parti è dinersa la tripartita distintione, che disopta fatto habbiamo, non tanto perche la terza detta rationale che inuestiga le cagioni, aggiunta per quanto dice Santo Agostino da Platone, sia superflua come vuol Seneca Epist. 28 nella , fudetta diffinitione della fapienza . Quidam ,, ita finierunt sapientia est nosce dinina, & hu-,, mana; tralassano alcuni. & horum causas, esfendo la rationale disputativa, circa le cagioni commune parti d'ambidue delle cole diuine, & humane. Quanto perche S. Agostino nel luogo citato afferma che non è contraria.... " Ideo hac tripartitio non est contraria illi di-,, stinctioni que intelligitur omne studium sapiés, tiain actione, & contemplatione consistere. ne men la bipartita è contraria alla tripartita.

În fomma la Filosofia consiste nella pratiea, & nella Theorica, la pratica è l'attina morale; la Theorica è la contemplatiua, che è sub lime, e tiene il primo grado in dignità, vltimo per la sua difficoltà in conseguirla, & però da Boetio è posta sopra la scala & a piè della scala la prattica, come più facile cominciandosi prima a mettere il piede in quella come più bassa per salire di grado in grado più ad alto, atteso che il principio del Filosofare come dice Aristorele nel primo della Metafisica cap. 2 hebbe origine dal meranigliarfi delle cose minori che arreccauano dubbio, e dipoi passando più oltre cominciò a dubbitarfi delle cose maggiori,& per la cognitione, che fi acquistaua delle cose minori dalla pratica loro s'apri l'intelletto ad ascendere a poço, a poco alla cognitione delle maggiori attinenti alla speculatina più difficile, perche non apparisce a niun senso cor poreo, come l'attina che opera attualmente,

c villa

e visibilmente, mà la speculatina si palesa al senso intellettuale contemplando, & meditando con l'intelletto la cagione, e la verità delle cose naturali Fisiche, & diuine Metafisiche, ne quali conste la Theorica, voce derinata a Theo reo verbo greco; che significa inspicio, risguar dare, onde Theatrum, luogo fatto per vedere, & rifguardare, & quello che vede, & rifguarda ogni cosa Dio dicesi da Greci Theos. Essendo il. O. prima lettera di questa voce Theos cioè Dio, potremo anco dire che è posto da capo del la scala, come scopo, termine, & fine d'ascende re, & arriuare a lui, & se guardiamo bene la... figura sferica di detta lettera si ci rappresenta a punto vn versaglio con quella linea in mezzo per trauerso come frezza fissa nel versaglio, segno che deuemo indrizzare la mente nostra verso Dio, e tenerla sempre fissa in lui come sommo bene scopo, & fine della sapienza, perche e'l fine della sapienza & della Filosofia, è , il sommo bene, che è Iddio . Philosophia ha-" minem cognoscere ereaturem suum. dice Aristotele de moribus, & Santo Agost de Ciuit.lib. 8. cap. 9. dice che il filosofare è amare Dio, & che Platone tiene che il vero & sommo bene ha Dio, e vuole che il Filosofo ha amatore, & imitatore di Dio; & più sopra nel cap. 8 dice che nella Filosofia morale si tratta dello supremo bene senza il quale non si può esser beato: la detta Filosofia morale è l'attiua cioè prattica la cui prima lettera è il. II. si come habbiamo detto, stando nella parte estrema della scala fignifica, che per li gradi delle virtù mora. li di Giustitia, Fortezza, Prudenza, Temperanza, Magnanimità, Magnificenza, Liberalità, Benignità, Clemenza, & altre s'arrina alla. fommità della scala, cioè all'vitimo fine, & al sommo bene, che è Dio nostro Creatore capo di tutte le virtu, & nel lib. 18. cap. 39. asserisce Sauto Agostino che la Filosofia speculatiua... val più per esfercitar gl'ingegni, che ad illuminare la mente di vera sapienza, come che l'attiua fia quella la quale per mezzo delli buoni costumi si faccia conseguire la vera sapienza,& con ragione, perche la Theorica che è la contemplatina, & speculatina, eslamina la verità delle cofe; mà la prattica attiua morale mette in opra la verità, li buoni costumi, & tutte le virtu, che ci seruono per scala da salire a Dio vlaimo riposo, fine, e termine della beata. vita, come benissimo lo reputa Boetio nel Mero nono lib. 3. parlando a Dio.

n. Tu requies tranquilla pijs te cernere finis . n. Principiū, Rector, Dux, semita, terminus idē .

33 & nella prosa seguente Perfectum bonum ve-35 ram esse Beatitudinem, & Deum summum bo-32 num esse collegimus .

Si come Dio è principio, guida, termine, e fine d'ogni nostro bene, così noi dobbiamo in questa vita, mettere il piede nella scala de buoni costumi, & virtù dal principio che cominciamo a caminare per fine all'vltimo passo del la vita nostra, & non cessar mai di salire, finche , s'arriui al fommo bene. Semper affiduus esto, ,, & quemadmodum, qui scalas conscendere ca-,, perunt non prius desistunt ab ascensu, quam ,, supremum attigerint gradum; sic Gru in bo. ,, nis semper altius scandendo affectus sis.disse Agapeto Greco a Giustino; mà certo che dalla prattica delle virtù morali, & cose inferiori si può passare, & ascendere alla cognitione delle cose superiori, & dinine per similitudine & con formità delle cose, si come leggiadramente esprime il Petrarca dicendo.

Ancor. & questo è quel che tutto auanza
Da volar sopra el Ciel gli hauea date ali
Per le cose mortali,
Che son scala al fattor chi ben l'estima,
Che miranda ei ben si quante, e quali
Eran virtuti in quella sua speranza
D'una in altra sembianza.
Potea leuarsi all'alta cagion prima.

E' degno il Gesualdo d'essere in questo luogo veduto, mà noi trasassando ciò che egli dottamente dice, & quel che replica il Cardinale
Egidio nelle sue stanze, ad imitatione del Petrarca, con maggior auttorità, confirmaremo
le cose honeste, & belle che qui giù prattichiamo essere scala a Dio, se bene si considerano
solleuando l'intelletto alla contemplatione di
lui come Autore d'ogni bene, perche ogni cosa
creata in questo mondo per minima che siamanifesta la maestà, la prouidenza, & la somma bontà di Dio, si come Mercurio Trimegistro in Pimandro cap. 5.

"Deus sane totius expers inuidia per singulas "Mundi particulas viique splendet. E. Theo-"doreto lib. 3. de Angelis. Ex visibilibus cogno-"scitur Deus inuisibilis, qui sunt sana mentis, per terram potius perq; crescentia germina ad "contemplandum terra, germinum factorem, "tanquam per quadam media perducuntur.

Per concludere ciò compitamente cauiamo fuora quella gemma che si conserua nel vaso di Elettione cap. 1. a Romani, oue non sono scusati quelli ingiusti Gentili i quali conoscen do solo simulacri di legno, di sasso, Augelli, Animali infiniti per loro Dei non hanno volu-

to hauer

to hauer notitia del vero Dio: imperciòche egli si è mostrato, & le cose inuisibili sue dalla creatura del mondo, per le cose satte si scorgono, & la sua sempiterna virtu, & diuinità. ,, Quia quod notum est Dei manifessum est in

,, illis. Deus en m illis manifestauit inuisibilia ,, enim is sius a creatura Mundi per ea qua facta ,, sunt intellecta conspiciuntur simpiterna quo-,, que eius virtus, & Diuinitas ita vt sint inex-

», cusabiles.

Hà la Vesta stracciata per mano di certi huo mini violenti, che se ne portorno via le particelle che poterono. Questi si come Boetio esplica nella prosa terza del primo libro sono le varie sette de Filosofi, che per la vanità delle peruerse opinioni, che ciascuno tiene viene la Filosofia ad estere strappara e stracciata in varie parti essendo per se stessa leale,& certa. Pitagora hebbe la fua parte nella specolatina. Socrate nell'attina che fù il primo che introducesse la moralità nelle Città, come dice. Tullio de Oratore, & nel s. delle Tusculane il che conferma S. Agoftino de Ciuit, lib. 8. cap. 3. fe bene l'istesso Santo lib. 18. cap. 39. dice che la ... Filosofia morale risplendena vinente Mercurio Trimegisto, che fiori molto tempo auanti , di tutti i Sauij della Grecia. Nam quod at-, tinct ad Filosopam, que se docere aliquid profiy, tentur unde fiant homines beati, circatempo-, ra Mercury quem. Trimegistum vocauerunt, s) in illis Terris huiusmodi studia claruerunt , longe quidem ante sapientes, quos Philosophos , habuit Gracia. Platone poi scolare di Socrate hebbe l'attina, & la contemplatina insieme aggiungendo la rationale di più, la quale non caltro che la Dialettica. Graci enim rationem disserendi logicam appellant, que circa Orationem versasur dice Plutarco de placitis Philosophorum. Da Platone nacquero molti capi di set se contrarie, ciascuno per mostrare d'esser d'ingegno più speculatino, differina dall'altre, & bene spesso dal proprio Maestro inuerando nuo ue oppiniom, & ragioni come Arist. Peripatetico, a cui fù contrario Senocrate Academico ambedui discepoli di Platone, & di Senocrate fù scolare Leonone Prencipe della setta stoica.

Prencipe della Epicurea fù Epicuro, che di anni 18. capitò in Athene mentre leggeuano Aristotele in Calcide, & Senocrate nell'Academia, & molte altre infinite sette che straccia rono la Filosofia violentemente la stracciò Pitagora con l'opinione che haueua della ridicola transmigratione dell'anima, che egli sosse stato Ethalide, Euforbo, Hermotimo, Pirro pestra per la superiori dell'anima, che egli sosse stato Ethalide, Euforbo, Hermotimo, Pirro pestra per la superiori dell'anima della ridicola stato Ethalide, Euforbo, Hermotimo, Pirro pestra per la superiori dell'anima della ridicola superiori dell'anima della ridicola superiori dell'anima della ridicola superiori della superiori della ridicola superiori della

scatore prima che Pitagora, & che vna voltadoppo la sua motte sarebbe passato in vn gallo, che egli lo prese per simbolo dell'anima, e perciò in vita prohibì, che il gallo non si doueste vecidere; onde Luciano Filosofo nel dialogo di Micillo, introducendo Pitagora in soma di Gallo, sà che dica d'esser stato Aspassa meretrice, Crate, Cinisco, Re, pouer huomo satrape, Cauallo, Cornacchia, Rana, & altri animali instiniti, prima, che gallo. Nell'istessa guisa la stracciò Empedocle imitatore di Pitagora, si come apparisce in quel suo verso posto da Filostrato nel 1, lib.

Et puer ipse fui, nec non quandoq; Puella.

Socrate in vn colpo squarciò la metà della vesta poi che le tolse la contemplatina, reputan , do Rolto chi vi attendeua . Imo vero illos qui ,, in huiuscemodi contemplandis vacart, stoli-,, dos esse monstrabat. dice il suo diletto Senofonte nel primo de gli atti di Socrate, dal qua le hebbe origine quel motto posto ne gl'Adas, gij. Que supra nos nihil ad nos. Non flarò a cercare che egli strapasse la Filosofia ne la morale istessa'era dispiezzatore della religione, & leggi d'Athene, & correttore della Giouen. rù, so bene che egli fù curioso di riguardare, & amare il bello vn poco troppo licentic samen te fuor del seuero, & grane costume Filosofico; nell'Amore d'Alcibiade dice Atheneo lib. ,, 13.che Socrate scappo del manico. Socrates , Philosophus cum omnia despicaretur Alcibia-, dis Fulchritudini fuit impar , id est ab ea cal ,, prus, & de solita magnitudine constantiaque ,, animi derectus. Dana ben configlio ad altri che s'attenessero delle connersationi belle, ,, Admonebat a pulchris obstinere vehementer, , non enim esse facile aiebat, cum tales homo ,, tangat modestum effesdice il suo scolare, Senofonte; mà dall'altro canto nel 3. lib. esfendo. gli proposto d'andare à visitare Theodata bellissima Cortigiana, vi andò più che volontieri, e si trattene seco a motteggiare & insegnarle modo da ritenere nella rete gli Amanti. Platone la strappò ben bene in molte cose, tenne anc'egli la trasmigratione dell'anime etiamdio nelle Bestie; mà il suo Porfirio Platonico tenne chesi rinouassero solamente ne gli huomini, di che ne è retto censore Santo Agostinio de. Ciuit lib. 10. cap. 30. la ttrappò di piu tenendo, che l'anima futte coeterna con Dio senteriza reprobata da S. Agostino lib. 10. cap. 11.de Ciuitate Dei. La strappò nell'attiua con il suoillecito Amor Piatonico schernito, & detestato da Dicearcho Filosofo, & da Cicerone ancor-

che

che Platonico nel quarto delle Tusculane. La strappò nel quinto della sua scostumata Republica, essortando, che le donne si essercitastero nelle publiche palestre nude con gli huomini impudiche, stolto consiglio ribbutato da Ennio Poeta in quel suo verso.

Flagity principium est nudare inter ciues cor-

Aristotele squarciò la veste alla Filosofia de sostenzando che il mondo sosse ab eterno, che Iddio non habbia cura delle cose del mondo, che egli non pensa ad altro, che a se medesmo, & che il bene ci nasce da altroue, si come soste al morali de gli Eudemij lib. 7. cap. 15. oue straccia la Filosofia in mala maniera. Deus prosua excellentia nibil prater se ipsum cogi, tat, nobis autem bonum aliunde euenit.inselice Aristotele Felice Boetio, che ben conobbe il Creator del Mondo, & la sua diuina prouidenza nel Metro s. del 1. lib.

O stelliferi conditor orbis,
Qui perpetuo nixus folio
Rapido Cælum turbine vertas
Omnia certo fine gubernas.

Enel Metro nono lib.3.

O qui perpetua mundum ratione gubernas . Terrarum Cœliq; Sator .

Et nella prosa iz.del medesmo libro, ,, Deus ipsum bonum esse monstratus est,

, Per bonum igitur cuncta disponit, " Siquidem per se regit omnia que bonum con " sensimus, & hic est veluti quidam clauus at-,, que gubernaculum, quo mundana machina " stabilis atq; incorrupta seruatur. Sentenze tutte dirette contro l'iniquo parere d'Aristotele. Gli stoici non men che gli altri lacerorno la vesta Filosofica in più bande dicendo, che il mondo sia animale animato, rationale & intelligibile di sostanza animata sensibile, che le discipline liberali siano inutili, che gli errori, e peccati fiano vguali, che le moglie deueno ester communi, essendone di ciò Autori Diogene Cinico, & Platone come riferisce Laertio nella vita di Zenone capo della setta stoica, il qual in vero stracciò la vesta affatto nella Filosofia attiua con la mala prattica de costumi concedendo la libertà del parlare, chiamando tutte le cose ancorche dishoneste con i lor proprij nomi, mandando anco fuora ventolità per ogni parte senza risguardo alcu-,, no , come scriue Tullio a Papirio Peto tectis ,, verbis ea ad te scripsi qua apertissimis agunt 3, Stoici, aiunt sed illi etiam crepitus aiunt aqua

,, liberos ac ructus esse oportere. Mossa da tale dishonestà non è meraniglia che la Filosofia si laméti con Boetio nella profa terza de gli Stoi ci & Epicurei in particolare il capo de quali fraccassò la destra alla Filosofia ponendo il fine del fommo bene nel piacere,& ripofo,come Aristippo ancorche scolare di Socrate, pose il sommo bene nel piacer del corpo; Antistene suo condiscepolo nell'animo. Mà Epicuro lo pose nel piacer del corpo,& dell'animo come dice Seneca se bene Epicuro si lamentò che era malamente intefo da gl'ingnoranti dichiarandosi, che non intendeua del piacer dishonesto, lasciuo, e lussurioso; mà della quiete del corpo, & dell'animo libero d'ogni perturbatione dotato d'vna sobria ragione, si come afferma... Laertio nella sua vita, mà non per questo rappezzò la vesta, atteso che il fine suo è imperfetto, & pessimo, non essendo posto nella virtù, & bonta dell'animo per arriuare al sommo bene Iddio vltimo nostro fine; mà pose il fine in ben caduco, & transitorio, negando l'immortalità dell'anima, confermando anch'egli che Iddio non tiene cura delle cose humane, squarci brut ti, e deformi. Stracciarono di più gl'Epicurei la Filosofia togliendole la rationale. I Cirenaici doppiamente togliendole la naturale, & rationale, ritenendofi la morale come Socrate. Aristochio non tanto le strappò la rationale,e naturale, ma stracció anco la morale, che solo haueua lassata leuandole la parte della correttione, riputandola parte da Pedante, & non da "Filosofo come riferisce Seneca Epist. 89. Mo-", ralem quoq quam solam reliquerat circum-,, cidit, nam eum locum, qui monitiones conti-,, net sustulit, Opadagogi esse dixit, non Philo-,, fothi tanguam quicquam aliud sit sapiens ,, quam humani generis pada gogus ; ma questi ritagli è squarci sono assai minori dalle peruerse opinioni circa il Mondo, il Cielo, l'anima,& Iddio nostro eterno bene appresso il qua "le i Sauij di questo Mondo sono stolti. Sapien ,, tes huius mundi sunt apud Deum stulti. Mercè a le sciocche, & perfide loro opinioni, con le quali hanno lacerata la vesta alla sapienza, per lo che meritano nome non de sapienti, mà di stolti, così chiamati da S. Paolo nel primo ,, capo a Romani. Euanuerunt in cogitationi-, bus suis & obscuratum est insipiens cor eorum ,, dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. La cui stolta e fallace sapienza al fine resta. dispersa, e confusa dalla vera sapienza, come scriue Santo Girolamo a Paolino per sentenza ", di Dioin Abdia, & Isaia cap 29. Perdam in3) quit sapientiam sapientium, & prudentiam ., prudentium reprobabo, vera sapientia perdet

3, fal (am sapientiam .

Tiene con la mano destra alcuni libri, con la finistra lo scettro, i libri significano lo studio che far deue quello che vuole acquistare la sapienza, occupandosi in volgere i libri profitteuoli all'acquisto di essa destandosi dal sonno della pigritia,& dell'otio, che sogliono indurre lasciui Amori, inuidie, & cattiui effetti, che chiudono la via per arriuare alla sapienza, & questo e quello che auertisce Horatio nell. seconda Epistola del primo lib. 6 ni

Posces ante diem librum cum lumine; si non Intendes anim um studijs & rebus honestis: Inuidia, vel Amore vigil torquebere.

Il medesmo Poeta nella Poetica sua, per apprendere bene la sapienza ci essorta a rimesticare le carte Socratiche piene di Filosofia morale.

"Scribendi recte sapere est, & Principium &

fons:

,, Rem tibi Socratica poterunt oftendere charta. Persio Poeta Satirico nella Satira terza tutto sdegnato prorompe contro i sonnacchiosi, & li fueglia, & inuita allo studio della Filosofia... Nempe hoc assidue iam clarum mane fenestras, Intrat, & angustas extendit lumine rimas,

Stretimus 80 più a basso

Stretis adhue laxumq; caput compage soluta Oscitat esternum dissutis undia; malis, Est aliquid quo tendis, & in quod dirigis arcu?

Fin qui esclama contro i pigri e negligenti nel procurare di sapere, poco, doppo li essorta alla cognitione delle raggioni delle cose cioè alla Filosofia naturale speculatina.

Disciteg; o miseri, & causas cognoscite rerum. nelli seguenti poi li essorta alla Filosofia mo-

Quid sumus aut quid nam victuri gignimur

Quis datus, aut meta quam mollis flexus : & unde:

Quis modus Argento, quid fas optare, quid a-

Vtile nummus habet, Patrie, carisq; propinquis Quantum elargiri deceat: Quem te Deus esse Justit. & humana, qua parte locatus es in re. Difce.

E'necessario dunque scacciare il sonno, & l'otio nemici, delle discipline, & nociui all'acquisto della sapienza; che col volgere i libri si conseguisce essendo l'vso de i libri stromento ,, della dottrina, Inftrumentum doffrina eff v4 ,, sus librorum disse Plutarco nella educatione de figliuoli, & Isidoro nel lib. 3. del sommo bene afferma, che ogni profitto procede dal leggere i libri, & dal meditare ciò che si legge. ,, Omnis profectus ex lectione, & meditatione ,, procedit qua enim nescimus lectione discimus, ,, qua didicimus meditatione conseruamus, Olid'è che i libri chiamansi muti maestri.

Lo scettro significa, che la sapienza, la quale in questa opera di Boerio per la Filosofia si piglia, e regina di tutte le discipline, & arti liberali, & che da essa vengono ordinate; Imperciòche hauendo la sapienza & Filosofia notiria delle cose dinine, & humane, & contenendofi ella nella contemplatina, & nell'attina. vengono da lei ordinate tutte le discipline, & arti, le quali o sono contemplatine, o attiue, & come attiua s'ordina anco la legge ciuile, la quale cade sotto l'Ethica Filosofia morale, co. me ethica in genere circa i costumi, imparia. mo a dar legge a noi stessi, in specie con l'eco. nomia, alla famiglia, & alla Casa; con la Politica a i Popoli, & se la legge, est diuini & hu-,, manituris scientia, la sapienza parimenti, est ,, diuinorum, en humanorum scientia, come dice Seneca Plutarco & il Pererio, Marco Tullio, & Platone ne luoghi sopra citati; ne marauiglia e che il medefimo Tullio dica alla Fi-", losofia. Tu inuentrix legum, tu magistra. ,, morum, & disciplina fuisti; & Seneca nel Epist.95.che cosa è altro la Filosofia, che legge della vita? che sia Regina delle discipline, & arti liberali; non è dubbio poiche da lei sono ,, prodotte. Est landatarum artium omniŭ pro-,, creatrix quada & quasi parens ea quadam Fi-,, losofia Graci vocant. disse Cic. nel principio dell'Oratore, & nelle Tusculane la chiama. ,, O vita Philosophia dux, o virtutis indagatrix, ,, expultrixá vitiorum, quid non modo nos sed ,, omnino vita kominum sine te esse potuisset? ,, Tu Vrbes peperisti, tu dissipatos homines in so-"cietate vita conuocasti. nelle quali parole s'attribuiscono alla Filosofia attioni Regie, e titoli da Regina. Aristippo volendo dar ad intendere che le discipline liberali vanno dietro alla Filosofia morale, per la quale tutte le altre cose s'imparano, & che ella è Regina di tutte; disse che quelli che sono ornati di liberali discipline, e disprezzano la Filosofia, sono come i Proci di Penelope, i quali faceuano contro di Melanthone, & Polidora damigelle, e non fi curauano delle nozze di Penelope, che era Patrona Signora & Regina d'Ithaca, simil cosas

diffe Arist. d'Vlisse, che quando andò all' Infer no parlò a tutte l'ombre infernali fuor che a Proserpina Regina il primiero detto d'Aristip po vien riputato da Plutarco nella educatione, di Bione, oue chiama la Filosofia somma, & , capo di tutti gli altri ftudij . Vrbannum est " ettam Biones Philosophi dictum, qui aieb.: t si-, cut Penelopes Proci cum non possent cum Pe-, nelope loqui sermonem cum eius ancillis hab-, buissent, ita que thilosophiam nequeunt, appre s, bendere eos in alys nuilius frecy disciplinis se ,, se conterere, lean; reliquorum studiorum qua-3, si caput & summa constituenda est Philoso-" phia; le è degna d'essere constituita somma. & capo delli aicri studij sinceramente di tutti loro chiamar fi può Regina.

In qua, to che la Filosofia tenga da vna ma no i hort, e dall'altra lo scettro, poremo anco dare questo fignificato che ad vn Re, che tiene lo scettro de Popoli, è necessario anco tenere libri d'Ethica, & di Politica attinenti al cossume, & al modo di ben regnare, e trattare il militar imperio, & quelli spesso riuolgere acciò che vegginno scritto ne libri quello che gl'Amici & Inferiori ler deuoti, non hanno ardire d'aussa li, & ammonirli e però Demetrio Falereo estortana Tolomeo Re a tenere per le mani non men lo scettro, che libri vtili, & idonei alla buona administratione del Regno.

Considerando che la Filosofia tiene i libri dalla destra & lo scettro dalla sinistra, diremo, che la sapienza deue essere preferita al Dominio, & al Regno perche senza la sapienza, & confeglio de Sauij non si può bene reggere,& gouernare onde nel secolo d'oro regnauano solamente sapieti Filosofi, & quelli surno Pren cipi, e legislatori come dice Possidonio in Seneca Epist. 90. Solone fu Prencipe, e legislatore delli Atheniefi, Licurgo de Lacedemoni, Zeleu co de Locres; scriue Plutarco in Iside, & Osiride, che gl'Egitti (teglieuano i Re, ò da Sacerdon, ò da Guerrieri, perche questi sono tenuti in conto per il ior valore, & quelli per la sapienza, ma quel Guerriero che fi creaua Re si daua alia diferplina de Sacerdoti acció si facesse partecipe della Filosofia, & sapienza, & diuentalle acto al Gouerno & al Regno. Onde Arist disse nel primo della Rettorica, che il sapere è non sò che cosa atta ad Imperare. Sapereest quidam aptum ad imperandum. Attalo maestro di Seneca affermana che egli era Re, mà a Seneca pareua che fosse più che Re perche potena dar norma a i Re per ben Regnare, & gli era lecito far censura di quelli che Re-

,, gnauano. Ipfe regem effe dicebat; fed plusquam ,, R gnare mihi videbatur cui liceret censuram ,, agere Regnantium. dice Seneca Epist. 108.diremo di più che i Re configliandosi con per sone sauie vengono a fare ciò che vien dettato dal buon configlio loro, & però Vespasiano Imperadore stando vna volta trà Filosofi pieno digiubilo, & meraniglia esclamò dicendo o Dio buono ch'io commandi a sapienti, & i sa-,, pienti ame. O lupiter inquit et ego sapienti-,, bus imperem, co mihi sapientes, & per il buon profitto, che dalla conuerfatione loro ne cauaua, non voleua che si tenesse portiera a sapien-,, ti. Tunc Rex inquit sapientibus iuris fores sem ,, per patere volo.narra Filoftrato lib. s. cap. 10. & 11. non e dubbio, che il configlio de faui il Filosofare, & la Filosofia è di gionamento gra de al Prencipe per ben gouernare, li come difsusamente dimostra Plutarco nel trattato che fà al Prencipe ignorante, & in quel altro doue mantiene che si debba Filosofare con Prencipi, fede ne faccia il buono & lodato Imperio di M. Antonio Imperadore quel che hebbe pien di Filosofia la lingua, è'l petto, e spesso in bocca hauer foleua quella pretiofa gemma di Pla tone.le Città fiorirebbero se i Filosofi imperassero, ouero se gl'Imperadori filosofassero. Flo-, rerent Civitates for aut Philosophi imperarent, ,, aut Imperatores Philosopharentur. riferisce Giulio capitolino nella sua vita; ilche auerten do Theodofio Imperadore diede Honorio; & Arcadio suòi figliuoli alla disciplina d'Arsenio huomo sapientissimo il quale essendo veduto dall'Imperadore stare in piedi auanti li figli mentre quelli amaestraua, & essi superbamente sedere s'adirò con esso loro, & li fece spoglia re degli adornamenti Regali ammonendoli, che era meglio per loro viuere prinati che imperare con pericolo senza dottrina, e sapienza voce assai commendata da Niceforo lib. 12.c. 23. con giusta ragione adunque si da lo scettro alla Filosofia, molto conuenenole alla sapienza, la quale fà che li Principi senza pericolo ficuramente regnino, testimonio ne fia l'istessa fapienza che nell'ottano Prouerbio di se mede ", fima dice . Fer me Reges regnant, & legum ,, proditores iusta discurnunt. Per mezzo mio Regnano li Re, & li legislatori discernono il giutto, & Hugone diffe, che la Filosofia ia. gna giusta, è rettamente regnare. Conofcendo ciò Filippo Re di Macedonia essorrana Alesfandro il Magno suo figliuolo ad apprendere la Filosofia sotto la disciplina del Filosofo dicendoli acciò che tù non commetti molti errori 'nel Regnare de quali mi penso hor io d'hauer commesso.

Riportano gloriosa, fama i Re mediante la Filosofia, non tanto per gouernare i popoli con sapienza quanto per sapere regere se stessi. dato che vn Re regga bene se stesso, regge anco bene i Popoli con sodisfattione, & applauso commune : ma si come è difficile ad vn nobile & gagliardo destriere raffrenare il corso, se non ha chi gli sopraftia, & chi lo freni; così dif ficil cosa è ad vn Prencipe assoluto che niun su periore conosce sapere regnare se stesso, & raffrenare l'impetuoso corso de gli affetti suoi, la Filosofia nondimeno, & sapienza facilità tutto ciò, perche la Filosofia secondo Aristippo & al tri Filosofi doma gli affetti dell'animo. E' difficile ad vn Principe giouane esfere continente nondimeno Alessandro Magno mediante la... Filosofia de buoni costumi fù giouane continentissimo, poiche portò rispetto alla moglie & alle figliuole di Dario, che di rara bellezza erano dotate & non le tenne da schiaue mà le honorò da madre, & forelle, & portò anco rispetto a Rossanna sua bellissima schiaua, che la sposò per non farli torto, & violenza, confusione di quei Signori che non lasciano intatte non dirò schiaue, o serue, mà non la sparagnano a Vassalle nobili & honorate . E' difficile ad ogn'vno perdonare a nemici massimamente a Principi nondimeno Cefare Dittatore Infignoritosi della Republica, & dell'Imperio mediante la sua sapienza resse gl'impeti dell'ira,e perdonò a tutti. Offendono gl'animi le maledicentie tanto che si commouono ad odio mortale contro a i detrattori & calunniatori, Nondimeno Augusto, Vespasiano, & altri ottimi Imperadori, non volfero fare di fentimeto con tro loro ne incrudeliifi per parole,o libelli con tro gl'Autori,& con prudenza, perche le voci del Popolo maldicente non hanno forza di detrahere la fama ad vn gran Principe, che con prudenza, sapienza, & giustitia gouerni, essendo che le buone attioni loro fanno per se stesse mentire i maleuoli, & però Pio secondo Pontefice constantemente perdonò a chi l'hauesse pronocato, con ingiurie & detti mordaci, de quali non ne fece conto, & voleua che in vna Città libera come Roma liberamente si parlas-" se come di lui dice il Palatina; Male de se o-,, pinantes vel loquentes cohercuit nunquam li-, bere enim illibera Civitate loqui omnes vole-, bat, il qual detto fù di Tiberio Imperadore mostrò anco di non estimare le pessime voci del volgo, quando ad vno che si lamentaua,

che male di lui diceuano rispose, se in campo di fiore andarai, vdirai molti che di me stesso ancora dirano male, anzi dalle maldicerie Antonio Filosofo Imperadore (mercè della Filosofia, che così le dettaua) profitto prédeua, poiche spesso domandana che si dicesse di lui, sentendone male; se dentro di se conosceua es-,, ser vero se ne emendana . Erat fama sua cu-,, riosissimus, requirens ad verum quid quisq de ,, se diceret, emendans qua bene reprehensa vide "rentur. Narra Giulio Capitolino, & l'istesso apunto il Palatina di Eugenio quarto: Tutti questi sono frutti della Filosofia, che regge gl'animi e modera gli affetti, con lo scettro del la sapienza, col quale si reggono gl'huomini prudenti in ogni auuenimento loro, e fignoreg giano i moti dell'animo, tanto nell'auersità quanto nella prosperità, & soprastanno ad ogni colpa di fortuna.

,, Omnia qua cadere in hominem possunt ,, Subter se habet eag, despiciens casus

" Contemnit humanos.disse l'Oratore, & Dio gene Filosofo essendole addimandato, che cosa guadagnato hauesse dalla Filosofia, se non altro rispose hò guadagnato questo che io sono apparecchiato ad ogni fortuna, & Dionisio Tiranno scacciato dal Regno ad vno che le disse, che cosa ti hà giouato Platone, & la Filosofia; rispose ch'io possi questa graue mutatione di fortuna comportare, percioche non si vecise come hanno fatto altri, mà stette saldo res se se stello & imperò alle passioni dell'animo. Porta dunque lo scettro per più cagioni perche la Filosofia è Regina di tutte le discipline, & arti liberali, perche è necessaria a Principi per bene regnare, & perche fà esser quelli che la posseggono Re, estendo che con la Filosofica libertà danno configlio, & commandano ad altri che faccino,o non faceino vna cofa:& per che mediante la Filosofia & sapienza viuiamo nel pacifico regno della tranquillità poiche potiamo in ogni tempo, e luogo, & mutatione di fortuna imperare a gli appetiti, affetti, & per turbationi dell'animo, & noi medesmi reggere, & gouernare con Prudenza, & fapienza. Onde Zenone afferi che li sapienti Filosofi non solo erano liberi mà Re.

#### FILOSOFIA.

ONNA giouane, e bella in atto d'hauer gran pensieri, ricoperta con vn vestimen to stracciato in diuerse parti, talche n'apparisca la carne ignuda in molti luoghi, conforme

al ver-

## Parte Prima.

'al verso del Petrarca vsurpato dalla plebe, che Pouera, e nuda vai Filosofia.

Mostri salire vna Montagna molto malage uole, e sassosa, tenendo vn libro serrato sotto il braccio:

Filosofia secondo Platone è vna notitia di rutte le cose dinine, naturali, & humane.

E'la Filosofia detta madre, & figliuola della virtù madre perche dalla cognitione del be ne nasce l'amore d'esso, & il desiderio d'operare in somma perfettione cose lodenoli, & virmose, figlia, perche se non è vn'animo, ben composto con molte attionilodeuoli, fondato nella virtu, non feole frimare la Filosofia, ne tenere in conto alcuno i suoi seguaci: ma perche pare nolto ordinario, e naturale, che la. virtu, habito dalla volontà generi la feienza, che chabito dell'intelletto (però essendo masfime da Ciccrone, & da Macrobio dipinto la. virtù d'età senile, che caminando per via sasso sa spera alla fine ritrouarsi in luogo di riposo) si dourà fare la Filosofia giouane, come figlia, fuor distada, & per luogo dishabitato, per mo -strare participatione del genio, & dell'inclina-· tione materna....

Si dà poi ad intendete per la giouentu, la\_. curiofità de' suoi quesiti, e che è non men gra ta a gl'intelletti de' virtuofi, che fia a gl'occhi de gl'effeminati vna faccia molle, e lascina, mostra ancora, che se bene allerra molti l'età bella, e fresca, li fà nondimeno tirare in dietro la difficultà della via, & la pouerrà mendica de' vestimenti.

Stà pensosa perche è solitaria, solitaria per cercare se stessa nella quiete suggendo i trauagli, che tronaua nelle conuerfationi mondane.

E' mal vestita, perche vn'huomo, che suor de' luoghi habitati attende a se stesso, poca cura tiene de gl'adornamenti del corpo.

E anche mal vestita forse, perche non auan za tanto a' buffoni nelle corti de' Principi, che se ne postano vestire i Filosofi, & virtuofi, tal. che si può credere, che da quel tempo in quà, che il Petrarca l'vdì chiamare pouera, e nuda, ancora non habbia cangiato conditione, ò ti-

Il libro serrato, che tiene sotto il braccio ci mostra i secreti della natura, che difficilmente si sanno, e le loro cagioni, che difficilmente si possano capire, se col pensiero non si stà considerando, e contemplando minutamente la natura de' corpi sodi, e liquidi, semplici, & composti oscuri, & opachi, rari, & spessi, le qualicà essentiali, & accidentali di tutte le cose, delle piante, delle pietrè, dell'herbe, de' fiumi, delle minere, de g!'efferti meteorologici, delladif; o fitione de' Cieli, della forma del moto, dell'oppositioni, & influenze, dell'anima humana, e suo principio della sua essenza, e delle sue parti, della sua nobiltà, e felicità, delle sue ope rationi, e sentimenti, con altre moltissime cose non dissimili da queste medelime.

In diuerse altre maniere si potrebbe rapprefentare la Filosofia, a noi basti hauerla fatta. così per la facilità di chi legge, & per non hauere a confonderci con gli enigmi fuori della chiarezza di quelle cose le quali portano confusione ancora a gli scritti de migliori Auttori, & però molte con facilità se ne postano, & fabricare, & dichiarare, comprendendofi da ... questa sola; che la Filosofia è scienza nobilissima, che con l'intelletto tuttauia fi perfettiona nell'huomo, che è poco stimata dal volgo, & sprezzata da signori ignoranti, s'esfercita in co fe difficili godendo al fine tranquillità di men

te,& quiete dell'inte lletto.

#### FIVMI PRIMA

S I vede il Teuere rappresentato in molti luo ghi in Roma, & particolarmente nel Vaticano in vna bellissima stama di marmo: che sta giacendo, & fotto il braccio destro tiene vna lupa, fotto la quale fi veggono duoi piccio li fanciullini, che con la bocca prendono il latte da essa. Sotto il medesimo braccio tiene vn'-Vrna dalla quale esce acqua in grandissima copia, hà nella finistra mano vn cornucopia pieno di varij frutti, e con la destra mano tie-

ne vn remorhà la barba, & i capel·li lunghi, & è coronato da vna bella ghirlanda di varij fiur ti, e fiori.

Il Teuere è fiume d'Italia filquale esce dal destro lato dell'Apennino, & divide la Toscana dall'Vmbria,e Campagna, come anco la Città di Roma.....

Si dipingono i fiumi giacendo, per dimostra re, che la loro proprietà è l'andare per terra.

I due piccioli fanciulli, che prendono il lat-

te dalla

## Della nouissima Iconologia

Si corona detta figura in memoria delle vit torie de' Romani, che pet ciò si vede il ritratto in alcuni luoghi, che detta figura sia coronata non solo de' fiori, e frutti, mà di lauro.

Il cornucopia con la diuersità de' frutti; significa la fertilità del paese, doue passi.....

Il remo dimostra ester siume nauigabile, & commodo alle mercanti.

T E V E R E.
Come dipinto da Virgilio nel 7. dell'Eneide.

Quando inripa del fiume il Padre Enecasionalo l'aperto Ciel post' a giacere
Diede alle membra al fin breue riposo
Et ecco il Dio del luogo, il Tebro stesso
Da gl'oppi folti trà le spesse fronde
Parue ch'vscisse dal tranquillo siume,
Vestito d'un sottil ceruleo velo,
E di frondosa canna cinto il crine,

Il vestimento del colore ceruleo si sà per dimostrare la Chiarezza dell'acque, essendo all'hora più chiara, quando meglio riceue il colore del Cielo, & però sù dimandato il Teuere. Albula da principio, che poi da Tiberino Rede gl'Albani nel Teuere sommerso, sù chiama to Tiberino si come in molti Historici, & poeti si legge, & nella seguente inscritione trouata sù la ripa del Teuere non lungi da Horti Cir tà di Toscan.

Sex Atusus Sex.fil fabia

Rom. Priscus. Euoc. Aug. Primus Omnium. Aram. Tiberino. Posuit Quam. Caligatus. Vouerat.

Potrasi anco far il velo di color sano, perche così lo dipinge Virgilio nel 7. dell'Encide.

Et multa flauus arena Tybens . Et Horatio . Vidimis flauum Tybenim .

La ghirlanda di canna che gli da Virgilio, conurene a tutti i fiumi, perche facilmente nascono in luog hi acquosi.

#### ARNO.

N vecchio con barba, e con capelli lunghi, che giacendo sia posato con yn gomito sopra vn' Vrna, dalla quale esca acqua, hauerà questa figura cinto il capo da vna ghir landa di faggio, & a canto vi sarà a giacere vn

Leone, il quale tenghi con le zampe vn giglio roffo, che l'vno e l'altro dinotano l'antica arme di Fiorenza, principal Città di Toscana, per mezo della quale passa l'Arno.

Dicesi che altre volte i Fiorentini si elessero per loro insegna frà tutti i fiori il giglio bianco in campo rosso: mà poi per alcune discordie nate trà di loro, come racconta Christosoro Landini, elessero il Giglio rosso in campo bianco.

Elessero parimente frà gl'animali sil Leone, si come Re di tutti gl'animali, e frà gl'huomini eccellenti per il lor, maggior sigislo Hercole.

Gli si da la ghirlanda del saggio per dinotare, che l'Arno, secondo che rasconta Strabone, esce dal lato destro del monte Appennino da vn luogo chiamato Falterona, oue è gran

copia di faggi.

Scende questo siume dal sopradetto luogo, da principio, come un ruscello d'acqua frà stra ni balzi, e straboccheuoli luoghi, & valli verso l'Occidente, e poi entrandoui molte sorgiue d'acqua, torrenti, & siumi si ingrossa, & lassando alla sinistra Arezzo, entra nel Fiorentino, & passa a Firenze, & partisce in due parti, & quindi scendendo a Pisa parimente quella, diuide, e poi corre alla marina, oue finisce il suo corso.

Si può anco dipingere detta figura con il cornucopia, attefo, che doue egli passa sono luo ghi fertili di Toscana....

### P O'.

Dipingesi in questa guisa, perciòche (come racconta Seruio, e Probo) il suono che fàil cor so di questo simme è simile al rugito del bue, come anco le sue ripe sono incuruate a guisa.

di corna......

Per la dichiaratione della ghirlanda di can na, ci seruiremo dell'auttorità de gli Antichi, perciòche loro coronauano li siumi di canne; perche, come habbiamo detto nella pittura de Teuere; la canna nasce, e cresce meglio ne i luo ghi acquosi, che ne gl'aridi.

Si porrà anco dipingere questo siume vecchio con capelli, e barba lunga canuta, & come habbiamo detto, che s'appoggi all'Vrna,

dalla

## rigo on Parte Priman 1 110

dalla quale eschi copia d'acqua, e faccia sette rami, & in essa sia vn cigno, terrà con vna delle mani il corno di doutia, e con l'altra vn ramo d'arbore, dal quale seveda lagrimare hu-

mor giallo.

Hauerà in capo vna ghirlanda di pioppo, per mostrare non solo che questo siume è circondato da questi arbori, mà per memoria di quello che si racconta fauolosamente delle so relle di Fetonte, ilquale su fu fulminato da Gioue, & sommerso nel Pò, & esse trassormate in pioppe alla riua di questo siume, come anco Cigno Re di Liguria in Cigno, che perciò vi si dipinge anco il detto vecello, vedendosene di essi in detto siume gran quantità.

E questo siume notissimo in Lombardia, il quale nasce nel grembo dell'altissimo monte Vesalo dalli cossini di Liguri Gabieni con chia rissimo & breuissimo principio per l'Alpi scen de, e poi calando sotto terra risorge, & entra con sette bocche nell'Adriatico mare, onde si

dice far sette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel terzo lib.che il Pò ingrossa nel nascimento della canicula, quando si struggono le neui, & è più rapido per li campi, che per li nauilij, mà non però si appropria nulla di quello che roglie, & doue palla, quiui rimane più grasso, & dinitioso.

Per dichiaratione del ramo, che stilla l'humor sopradetto il Boccaccio nel 7. lib della... Geneologia delli Dei, che d'intorno al Pò nascono diuerse specie di arbori per sorza del Sole, senza esser piantati, onde circa il sine dell'-Estate, mentre che il Sole comincia a declinare, sudano vn certo humore giallo in modo di lagrime, il quale si raccoglie con artistio, & si compone in ambra....

#### ADIGE.

Nevecchio, come gli altri a giacere, appoggiato ad vn'Vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, sarà coronato di vna ghirlanda di dinessi fiori, & frutti, & con la destra mano tenghi vn temo.

L'Adige hà la sua fontana, dalla quale esce nell'Alpi di Trento (secondo Plinio) & mette il capo nel Mare Adriatico alli Fossoni, oue è

assai bel porto.

! Gli si dà la bella ghirlanda di varij siori, & frutti, per dimostrare che per doue egli passa è ameno, & fruttifero, come bene dimostra Vir gilio nella Bucolica, & nel nono lib dell'Enei-

de quando dice.

Sine Padi ripis, Athesim seu propter amænum.
Il remo, che tiene con la destra mano, dinota esser questo nobil siume natigabile, perciòche per esso si conducono varie cose per l'vso de gli huomini.

#### NILO.

Rappresentato in una statua di marmo pesta nel Vaticano di Roma.

STA' a giacere con chiome, e barba lunga, hà il capo inglirlandato di fiori, frondi, e frutti, giace con il braccio finistro appoggiato sopra vna Sfinge, quale hà la faccia in allemammelle di giouanetta, & il resto del corpo di Leone, strà la Sfinge, & ii corpo del Nilo si vede vscire gran quantità d'acqua, tiene con la finistra mano vn corno di douitia pieno di didetto siume, com'anco sopra la persona di detto siume, com'anco sopra la persona di detto siume, com'anco sopra d'vn Coccodrillo posto a canto ad esso sedicio piccioli fanciullini, i quali con allegrezza mostrano di scherzare.

Il Nilo, come dice il Boccaccio nel 7.lib.del la Geneologia delli Dei, è fiume meridionale, che diuide l'Egitto dall'Etiopia, e fecondo la commune opinione nasce ne i monti di Mauritania presso all'Oceano.

Questo siume si posa sopra alla Sfinge ; come mostro samoso dell'Egitto, one passa que-

sto fiume...

Metteuisianco il Coccodrillo, per esferana cor'esso animale dell'Egitto, e per il più solito stare alla riua del Nilo.

La gran quantità d'acqua, ch'esce nel detto modo, mostra l'innondation del Nilo nella regione d'Egitto, e ne gl'altri paesi, oue eg li

patta.

Li sedici fanciulli significano sedici cubici di altezza dell'inondatione del Nilo, che è sta ta la maggiore che habbia fatto; e l'allegrezza de i puttini mostra l'vtile, che di tale inondatione cauano le persone di quei luoghi, che sono aridi, e secchi, per esser sottopotti alla gran sorza del Sole, onde per tale inondatione si fanno li terreni servili, & i paesi abbondan ti, che ciò significa il cornucopia, & la ghirlanda.

TIGRE.

Nella Medaglia di Traiano,

I V O M O vecchio, che come gli altri stà
giacendo con l'vrna da vn lato, & dall'.
altra vna Tigre.

Nasce

## 248

## Della nouissima Iconologia

Nasce questo fiume nella maggiore Armema, nel piano di vn luogo detto Elongosine, & girando in diuersi luoghi con dieci bocche, entra nel mare Persico.

Dicefi, c'hebbe questo nome di Tigre per la velocità, come anco perche nel luogo, oue passa, si dice esserui quantità di queste siere.

DANVBIO. Nella Medaglia di Traiano...

V N vecchio, che si appoggi, come gl'altri all'Vrna, la quale versi acqua, & che ren ghi coperta la testa con velo.

Copresi il capo con velo, perciòche non si sapeua di certo l'origine del suo nascimento, onde Ausonio negl'Epigr. così dice:

Danubius penitis caput occultaçus in oris.

A CHELOO.

A Ouidio nel libro 9 delle Metamorfosi vien descritto con barba, e capegli lunghi, hà da vna banda della front: vn corno, & dall'altra banda non viessendo l'altro, si veda la rottura di esso, e ghirlandato di salce, & di canne; Et Ouidio nel luogo detto di sopracosì sà mentione, quando esso si ume di se sectio dice doppo l'esser stato abbattuto da Hercole.

Io mi trouai fcornato, e fen a moglie Con doppio dishonor, con doppio affanno Ben c'hoggi con corone, e canne, e foglic Di falci afcondo a la mia fronte il danno.

Tiene sotto all'vn de bracci, due vrne da va na delle quali esce acqua,& dall'altra nò.

Acheloo è fiume famossismo della Grecia, e nasce nel monte Pindo, & dividendo la Etolia dall'Arcadia, finalmente descende con il mare in Malia...

Secondo che fauolosamente dicono i Poeti: Oneo promise Deianira sua figliuola, bellissima giouane, per moglie ad Hercole con questia condittione, che riducesse le acque del siume Acheloo in vn sol letto, perche scorrendo con due allagaua tutti li frutti, & le biade di quei paesi, & faceua grandissimi danni, però dicessiche Hercole doppo molte fariche, combattendo con Acheloo cangiato in toro, lo vinste con rompergli & torgli vn corno dal capo, che su quando raccolse l'acque in vn sol suogo, & lo rese ferrile, & abbondante, & perciò si rappresenta con vn'yrna, che getti acqua, e l'altra nò.

A C I.

Descritto da Ouidio nel 30-libro delle Metamorfosi, & Galatea di lui Innamorata così dice. Vn bel giouane in tanto in me oal fente
le veggio insino al petto apparir fuore,
Che ernata di due come hauea la fronte
Di maestà ripiena, e di splendore
lo riconobbi alle fattezze conte
Aci, se non che melto era maggiore
Lucide hauea le carni, e cristalline,
E di corona, e canne ornato il crine.
Aci è fiume della Sicilia procedente dal mon
te Etn Lo.

ACHERONTE

Vesto siume sarà di color tanè stinto, che getta per l'Vrna acqua, c. rena, perciòche Virgilio nel libro 10. dell'Eneide così
dice.:

Mine via Tartarei, qua fert Acherontis ad vn-

Turbidus hic cano, vastaque voragine gurges. Aestuat, atque om rem Coc; ti eruttat arenam.

> C O C I T O, Fiume Infernale.

S Arà questo siume di color tutto neto, & che per l'vrna getti acqua del medesimo colore, perche Virgilio nel sesto libro nell'Encide, così dice.

Cocytusque sinu labens circumfluit atro.

STIGE.

Palude Infernale.

V N A Ninfa di color tanè oscuro, & cheversi con l'Vrna acqua del medesimo colore.

FLEGETONTE.

Fiume Infernale.

D I color tutto rosso, con l'Vrna in spalla del medesimo colore, dalla quale versi acqua,& rossa,& bollente,per seguitare la sen tenza di Dante al 14 canto dell'Inferno, quan do dice.

In tutte tue question certo mi piaci Rispose , mà il bollor de l'acqua rossa Douea ben soluer l'una, che tu taci:

INDO.

D I aspetto graue, & giouenile, con vn Lo corona di fiori, & frutti in capo, appoggiato da vna parte all'Vrna, & dall'altra vi sarà vn camello.

Indo è fiume grandissimo, il quale riceue sessanta fiumi, & più di cento torrenti.

Si

Si corona di fiori, & di frutti in fegno che il paese rigato da lui è fertile oltre modo, & i fuoi habitanti viuono politicamente.

Gli si mette a canto il Camello come anima le molto ptoprio del paese oue è questo siume.

GANGE.

D l'aspetto rigido, con corona di palma in cesta, s'appoggia da vna parte come gl'altri siumi all'Vrna, e dall'altra parte vi sarà vn Rinoceronte.

Gange gran fiume de gl'Indi nasce al fon-

te dal Paradiso.

Si rappresenta d'aspetto rigido, essendo i suoi habitanti poco dediti alla cultura, e per consequenza poco ciuili.

Gli si pone a canto l'animale sopradetto, come animale del paese, oue passa questo siu-

me

GANGE FIVME.

[Come dipinto nell'essequie di Michel' Angelo

Buonarruoti in Firenze.

N vecchio inghirlandato di gemme, come gl'altri fiumi, con l'Vrna, & a can to l'veccel Grifone.

#### NIGER.

H VOMO moto, con corona di raggi intor no alla testa, s'appoggi all'Vrna, & da vna parte vi è vn Leone.

A'questo fiume per ester sotto la zona torrida gli si fanno i raggi in capo, di carnagione mora, come si vede gl'habitanti doue egli passa, che sono mori, e quasi abbrucciati dal Sole.

Gli si mette a canto il Leone, come animale principalissimo del paese oue riga questo

> F.I V. M. I, Descritti da Eliano.

LIANO historico lib. 2. cap. 3; De imaginibus su puniorum. Dice che la natura, & l'alueo de i fiumi ci si rappresenta auanti gl'oc chi, nondimeno alcuni hauendoli in veneratio ne formotno le loro imagini, parte con figura humana, e parte bouina; Simile a i buoi gli Stinfalij nell'Arcadia faceuano il fiume Erasino & il Metopa; i Lacedemonies l'Eurota, i Sicioni popoli nel Peloponesso non lunghi da Corinthio, & i Filiasij loro vicini l'Asopo, gli Argiui il Cesisso; In figura humana saccuano i Psostij popoli nell'Arcadia l'Erimantho, che secondo Plinio lib, 4, cap. 6, scorre nell'Asseo

fiume, ilquale da gli Hercensi Arcadi medesimamente, sù rappresentato in forma humana, i Cherronesi che sono dalla parte di Gnido similmente loro ancora l'istesso siume : Gli Atheniesi poi riueriuano il Cesisso, come huomo cornuto, In Sicilia i Siracufani affimiglianano l'Anopo ad vn'huomo; mà honorauano la fonte Ciana come femina! Gli Egistei, ouero Egestani in Sicilia non lungi dal promontorio Lilibeo riueriuano in forma humana questi tre fiumi, il Propace, il Crimisso, & il Telmisto. Gli Agrigentini al fiume cognominato dalla lor Città gli sacrificauano fingendolo in forma di putto gratiofo, i quali anco in Delfo con facrorno vna statua d'auorio scriuendogli soprail nome del fiume, & fecero detta statua. simile ad vn fanciullo, & per maggior vaghez za di questo nostro ragionamento non voglio mancare di mettere in confideratione il bello enigma del S. Giouani Zaratino Castellini, nel quale sotto continue allegorie si descriuono diuersi effetti, & qualità del fiume.

Perpetuo clausum tenuis me mater in aluo .

Et nunquam peperit, sum tamen ipse senex .

Assidue iaceo, tamen omni tempore curro,

Et paucis horis millia mille vagor.

Sum penitus mollis, pradura, & pondera gesto, Qua nec Atlas posset tollere verage manu. Os ego non babeo, clamed, elinguis ad auras, Non nullis vitam; mortem alijs tribuo.

#### FINE.

V N vecchio decrepito, con i capelli stessi, & barba canuta, vestito di colore verde giallo, ch'habbia cinto il capo d'vna ghirlanda d'hellera, starà a sedere, & che dalla parte sinistra vi sia vn Sole, ch'essendos parrito dall'Oriente, mostri con i suoi raggi essere giunto all'Occaso, Terrà con la destra mano vna Piramide in mezzo della quale sia dieci. M. & con la sinistra vn quadro oue sia delineato vn carat tere omega greco Ω.

Questo nome fine può fignificare dinerse cose, Prima può denotare al termine l'vltimo, & l'estremità delle cose, & a questo senso dice

il Petiarca

Queste cose che'l Ciel volge, e gouerna.

Doppo molto voltar, che fine hauranno?

Può fignificare la morte, come fine di tutti i

Signor della mia fine, & della vita,

Et può

250

## Della nouissima Iconologia

F I N E.



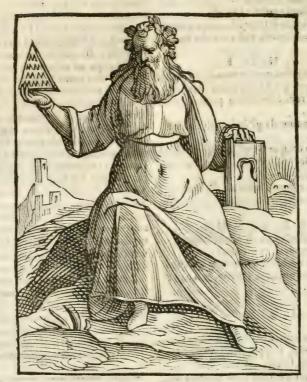



Et può fignificare la metà, ò fcopo di tutte le cose create, cioè vn oggetto, vn'vltima caufa, alla quale tanto la Natura, quanto l'Arte, drizza le sue operationi, dicendo Arist. nel 2. della Metaf. Actio qua non agit propter sinem est ociosa, Nelli due primi significati, è inteso da Seneca nell'Epist. 12 mentre dando la definitione del Fine, disse essere il termine, o esterminio di tutte le cose.

Nel terzo senso è inteso da Arist. nel 2.de demostratione al cap. 2. tex. 12. dicendo il Fine essere il bene per causa del quale si fanno le cose, odalla Natura, o dall' Arte, soggiungendo che quello che si sà a caso, o per fortuna, non si sà per niun Fine, ne per niun scopo; nel primo della Metassisca conferma il Fine, essere per cagione del quale si fanno i moti, & tutte per cagione del quale si fanno i moti, & tutte l'attioni, Ecco dunque l'attioni rispetto all'arti, & i moti rispetto alla natura, & nel primo de partibus animalium cap. 1. dice che il Fine è quello nel quale si termina il moto, se però no hà impedimento alcuno; Il Fine in tutte le co-

fe che occorrono nel mondo, è il primo confiderato da coloro che far le deuono, quantunque poscia sia l'vlimo che si eseguisca, & come egli hà nome di essetto perche quel termine, e condotto, alquale di condurlo hauea conceputo nell'animo chì a fare, o ad'operare si era dato, così è egli cagione che muoue tutte l'altre a produrlo, in essetto, & viene ad'essere seruito da tutte le tre altre cause, cioè formale, materiale & essetto conseguire il Fine.

Doue auertire conuiene che se bene il Fine, & la causa sinale potrebbono dirsi vn'issessi, cosa sono però trà loro distinte, perche la cosa sola; che è attualmente acquistata si dice Fine; mà auanti che si riduca all'atto, si chiama causa sinale, è a ciò è appropriata la diffinitione del Filosofo al z. della Fisica; tex. 29. & al quin to della Metas tex. 2 dicendo che è quello per causa del quale si fanno tutte le cose, tal che diremo che il Fine per diuerse sentenze di Arist, & in spetie nel terzo della Metas cap. 3. è

quello

## Parte Prima.

quello che non per altra causa: mà le altre cose tutte per sua causa si fanno, Onde Auerroe, interpretando tutte queste cose disse nel 2 della Metas. al comento del text. 8. & est manifestum causam sinatem esse, per quam vnum quod que sit entium, & est illud cuius esse non est in re propter aliam causam in re illa, sed omnes causa existentes in re sunt propter istam scilicct agens, & materia, & forma in habentibus agens

ante materiam, & formam, &c...

Essendo dunque che l'arti sieno diuerse, bifogna che li loro fini fieno anco diuerfi, estendo che dal Fine anco fi diftinguono, perche altre con l'animo solo conteplano le cose, & que ste stabiliscono il lor fine nella sola contempla tione delle cose naturali, dalli Greci chiamati Dewparixaidest Theoritice & di questo genere è la Fisiologia, il fine della quale è la conte platione delle cose naturali seza alcuna attione corporale; Altri stabiliscono il lor Fine nell'oprare, non lasciado-alcuna opra manuale, & si chiama πρακτιγαι idest. Practice, & di gsto ge nere è l'arte del sonare, ballare, & simili; altri poi lassano doppo il lor operare qualche manifatura, & fi chiamano wointizai ideft, Pictice; ne sono anco alcun'altre, che non oprano alcu na cosa fattitia, mà solamete acquistano come l'arte del pescare, vecellare, & cacciar fiere.

Si deue credere che tanto la natura quanto tutte le arti sopradette non intendono altro, ne hanno altro per suo fine che la perfettione quando non fiano impedite come dice Arist. nel loco sopra citato; onde l'huomo essendo frà tutte le cose create perfettissimo, deue hanere per fine la perfettione della vita essendo che non è di semplice natura, mà composto di tutte le qualità di vita, che fotto il Cielo si tronino, & per questo sarà anco necessario che quelle potenze dell'anime, per le quali siamo huomini, & participiamo di tutte le nature del le cose che viuono, habbino i lor fini, obeni che dir vogliamo, & che questi fini ordinariamente rispondino alle tre potenze, o facultà delle anime, che in noi sono, i quali beni sono l'vrile, che riguarda la potenza vegetatiua, il piaceuole che è della concupiscibile, & l'hone no appropriato alla parte rationale, ilche cognobbero i Filosofi Gentili i quali vissero perciò molto conforme all'istinto della ragione; mà questo non basta al Christiano, il quale oltre il lume naturale viene illustrato da maggior lume, che è la fede per la quale conosce il suo nobilissimo Fine, essere la celeste beatitudine; one anco per mezzo di vna perfettion

Christiana deue drizzare le sue attioni, ne dementicato della parte più nobile, viuere secondo il senso, perciòche ancor la pianta, & l'animale irragioneuole se capaci sossero di Elettione, operarebbono contra natura e mostruosamente, se quella contentandosi dall'essero; & questo della vita risiutassero il viuere, & sentire loro maggior persettion.

Si rappresenta il Fine, vecchio decrepito esfendo che questa età sia la più vicina alla morte, quale è Fine di tutti li animali, com'anco tutte le cose create inuecchiandosi, '& per il tempo consumandosi si vengono ad estingue-

re, & annularsi, onde il Petrarca

Ogni cosa mortal tempo interrompe,
Si rappresenta con i capelli stesi, & barbacanuta perche oltre che significano la vecchiez
za, dinotano anco che essendo il decrepito giuto all'vltimo Fine dell'operationi, lassa in disparte gl'adornamenti del corpo, non hauendo
più pensieri che si alzino alla contemplatione
delle cose.

Si veste di color verde giallo per significare lo stato della vecchiaia simigliante all'inuerno, essendo che quando il Sole si allontana da noi, & che perciò rende breui i nostri giotni, all'hora gl'arbori per il freddo, brine, non danno più tributo alle frondi, ristringendo in se stesse l'humore, ond'esse non hauendo quella vitale humidità che le sostenua in vita, si partono dall'amato tronco con il lor colore verde giallo e fanno chiaro essere al lor sine, & priui d'ogni vigore, in guisa apunto che l'età decrepita mancandoli l'humore naturale, diuiene l'aguida, giungedo al Fine dell'esse suo.

Gli si cinge il capo d'yna ghirlanda d'hellera, essendo che questa pianta vien messa da pierio Valeriano libro 51. per segno della vecchiezza essendo che sempre si vede intorno a gl'arbori, & a gli edistij per antichità consumati, o a sassi, che minacciano ruina, come anco doue detta hellera si attacca rirando a se l'humidità naturale, & con le sue folte sumero se, & da ogni intorno sparse radici smouendo & conquastando li arbori priui di humori, si seccano, & le fabriche a poco, a poco ruinando vengono a cader per terra.

Il stare a sedere, ne dimostra di effere stanco dal viaggio che hà fatto di molt'anni, & che non potendosi reggere più in piedi, cerca il riposo per vitimo Fine del suo passaggio essendo vicino al ridursi nella materia di che sti for-

mato.

Vi si dipinge che dalla parte sinistra sia va

### Della nouissima Iconologia 252

Sole che partito da l'Oriente mostri con i suoi raggi essere giunto all'occaso, per dimostrare si che il giorno sia finito, com'anco l'huomo che hauendo finito il suo corso, giunga al Fine

di qual si voglia opera sua.

Tiene con la destra mano la Piramide segna ta nella guisa che habbiamo detto, essendo che Pierio Valeriano nel lib. 39. dice che fignifica il Fine,o la perfettione dell'opera,& modo copiuto, percioche la Miriade la quale è il numero di dieci millia, constituisce la metà, & che questo numero multiplicato dall'vnità è grandissimo, & perfettissimo, di maniera che prelo il principio dell'vnità finifca in Miriade la base della piramide, & come si legge nel Filone si termina con la lunghezza di cento piedi,& tanti di larghezza, che duplicati secondo la natura del quadrato rifultano al numero che habbiamo detto che è perfettissimo.

Si dice che fignifica il Fine, & perciò dimostriamo anco che tenghi con la sinistra mano l'omega Q. greco essendo l'vltima' nota dell'. alfabetto per mezzo del quale vengono ad'efsere esplicate unte le cose create, & per questo anco disse Dio benedetto nella Apocalisse al 1. cap. Ego sum Alpha, & Omega, principio, & Fine, & però ringratio il grande & Onnipotente Dio che non mi hà abandonato in questa opera fatta ad'honor suo sino al Fine, onde non posso dire come scrisse David nel Salmo 73. Vi quid Deus repulisti in finem , ma laudo Dio che è mio principio, è Fine.

### FLAGELLO DI DIO.







VOMO vestito di color rosso, nella. mano destra tenga vna sferza, & nella finistra vn fulmine, essendo l'aria torbida, & il terreno doue stà pieno di locuste; si prende il

sesso per lo vigore, & per la possanza sopra. i colpeuoli, & scelerati.

Il color rosso, significa ira, & vendetta, la. sferza è la pena a gli huomini più degni di per

dono, per corregerli, & rimenarli nella buona via: secondo il detto.

Quos amo, ar guo, co castigo

Il fulmine è segno del castigo di coloro, che ostinatamente perseuerano nel peccato, creden dosi alla fine della vita ageuolmente impetrare da Dio perdono.

Significa etiandio il fulmine la caduta d'alcuni, che per vie torte, & ingiuste fono ad altiffimi gradi della gloria peruenuti, oue quando più superbamente siedono non altrimente, che folgora precipitosi, cascano nelle miserie, & calamità.

Per le locuste, che riempiono l'aere, & la ter ra s'intende l'vniuersal castigo, che Iddio man da alle volte sopra a i popoli, accenandosi l'historia de siagelli d'Egitto, mandati per cagione della pertinacia, & ostinata voglia di Faraone.

### FORTEZZA.



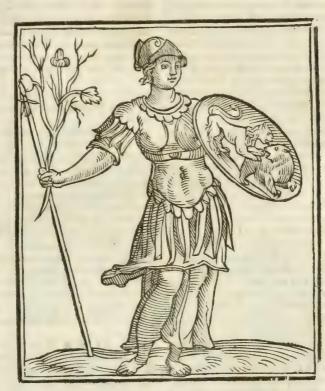



ONNA armata, & vestita di lionato, & se si deue osseruare la sisonomia, hauerà il corpo largo, la statura dritta, l'ossa grandi, il petto carnoso, ii color della faccia sosco, i capel li ricci, & duri, l'occhio lucido, non molto aper to, nella destra mano terrà vn'hasta, con vn ra mo di rouere, & nel braccio sinistro vno scudo, in mezo del quale vi sia dipinto vn leone che s'azzussi con vn cignale.

L'effercitarfi intorno alle cose difficili, con-

uiene a tutte le virtù particolari, nondimeno la Fortezza principalmente hà questo riguardo, e tutro il suo intento è di sopportar ogni au uenimento con animo inuitto, per amor della virtù. Si sà donna, non per dichiarare, che a costumi seminili debba auuicinarsi l'huomo forte: mà per accommodare la sigura al modo di parlare, ouero perche essendo ogni virtù spe cie del vero, bello, & appetibile, il quale si gode con l'intelletto, (& attribuendos volgar-

nente

mente il bello alle donne) si potrà quello con queste conuenientemente rappresentare; ò più tosto, perche come le done (priuandosi di quei piaceri, a' quali le hà fatte piegheuoli la natu ra) s'acquilla, e conserua la fama di vn'honor fingolare, così l'huomo forte, co' rischi del pro prio corpo, in pericoli della istessa vita, con animo acceso di virtù, fà dise nascere opinione, e fama di grande stima: non deue però ad ogni pericolo della vita esporsi, perche con intentione di Fortezza, si può facilmente incorrere nel vitio di temerario, d'arrogante, di men tecato,& d'inimico di natura, andando a pericolo di strugger se stesso, nobil fatture della mano di Dio, per cofa, non equinalente al'a vita donatagli da lui. l'erò fi dice, che la Fortezza è mediocrità determinata, con vera ragione circa la temenza, & confidenza di cose graui, & terribili in softenerle, come, & quando conuiene, a fine di non fare cola brutta, & per far cosa bellishma, per amor dell'honesto, sono i suoi eccessi quelli, che la fan troppo audace, come la diceuano pur hora, & la timidità la ... quale, per mancamento di vere ragioni, non si cuia del male iminente, per sfuggire quello, che falfamente crede, che le stia sepra; & come non si può dir forte, chi ad egni pericolo indif ferentemente hà desiderio, & volonta d'applicarsi con pericolo, cesi ne anco queito, che tutti li fugge per rimore della vita corporale; per mostrare che l'huomo forte, sà dominare alle passioni dell'animo, come anco vincere, & superare gli oppiessori del corpo, quando n'habbia giuita cagione, csiendo ambi spettanti alla telicità della vita politica. Si fa donna armata col ramo di rouere in mano, perche l'armatura n'oftra la fortezza del corpo, & la ... rouere quella dell'animo, per resister quell. alle spade, & altre armi materiali, & sode; presta al sofiar de' venti aerei, & spirituali, che sono i vitij, & difetti, che ci stimolano a declinar dalla virtu, e se ben molti aluialteripotrebbono fignificare questo medefime, facendo ancor'esti resistenza grandissima alla forza de' temporali, condimeno fi pone que fio, come più noto, & adoperato da Poeti in tal propofito, forte anche per eller legno, che refin grandeniente alla forza dell'acqua, feire, er edifitij, & teliftea' peli gram jer inngo tempo, & maggiormente perche da quetto albeio, da' Latin detto robur, chiamiamo gl'huomin, for n cloudti.

Il color della veste simile alla pelle del Leo ne, mostra, che deue portarsi nell'imprese l'- huomo (che da questa virtù vuol che l'honor suo deriui) come il Leone, ilquale si manifesta nell'apparenza di color lionato, & è animale che da se stesso a cose grandi s'espone, e le vili con l'animo sdegnoso abhorrisce, anzisi sdegneria porsi ad esercitar le sue forze con chì sia apparentemente inferiore, e così può andare a pericolo di perder il nome di forte l'huomo che con stratij di donne, di fanciulli, d'huo mini infermi, ò effeminati vuol mostrarsi poderoso del corpo, e nell'animo lodeuole, ilquale a così vili pensieri s'impiega, onde vien da molti ripreso Virgilio, che facesse a Enea, finto per huomo force, venir pensiero d'ammazzar Helena donna imbelle, a cui la speranza. del viuere venia nodrita dalle lagrime, che n'hauea in abondanza, & non dalla spada che forse non hauca mai tocca. Forti si dicono Sansone, e Dauid Re nelle sacre lettere. Forte si dice Hercole nelle fauole de' l'octi, & molt'altri in dinersi luoghi, c'han combattuto, & vinti i Leoni.

L'hasta significa, che non solo si deue oprar forra in ribattere i danni, che possono venire da altri, come si mostra con l'armatura di dosso, e col scudo, mà anco reprimendo la superbia, & arroganza altrui con le proprie forze. L'hasta nota maggioranza, e signoria, la quale vien facilmente acquistata per mezzo della. Fortezza. I segni di Fisonomia son tratti da. Aristotele per non mancar di diligenza in quel

che si può fare a proposito ;

Il Leone azzustato con il cigniale, dice Pierio Valeriano libratche significa la Fortezza dell'animo, e quella del corpo accompagnate, perciòche il Leone va con modo, e con misura nelle attioni, & il cignale senza altrimenti pen sare si sa innanzi precipitosamente ad ogni impresa.

FORTEZZA.

ONNA armata, & vestita di color lionato, il qual color significa fortezza, per ester fomigliante a quello del Leone, s'appoggia quetta donna ad vna colonna, perche delle parti dell'edifitio, questa è la più forte, che l'altre sostiene, a i piedi di essa figura vi giacerà vn Leone animale da gli Egitij adoperato in questo proposito, come si legge molti scritti.

Onna che con vna mazza simile a quella d'Hercole sussigni vn gran Leone, & a' piedi vi sia la faretra con le saette, & arco; questa figura hò cauata da vna bellissima Me-

daglia, vedi Pierio nel lib.1.

For-

Fortezza d'anime, & di cerpo.

Onna armata di corazza, elmo, spada, e lancia, nel braccio sinistro, tenendo vno scudo con vna testa di Leone dipintani, sopra allaqual stà vna mazza, per questo s'intende con la fortezza del corpo, e per il capo di Leone, la generosità dell'animo, e si vede così in vna Medaglia molto antica.

Forte (za, & valore del corpo congiunto con la prudenza, & virtù dell'animo.

Onna armata di corazza, elmo, & scudo & nella destra mano habbia vna spada ignuda, intorno alla quale vi sia con bei giri auuolto yn serpe, e sopra l'elmo habbia vna...

Forte ( a del corpo congiunta con la generosità dell'animo.

Onna armata, come s'è detto, nella destra tenga la Claua d'Hercole, in capo per elmo vna testa di Leone, si come si vede nelle statue antiche.

FORT V N A.



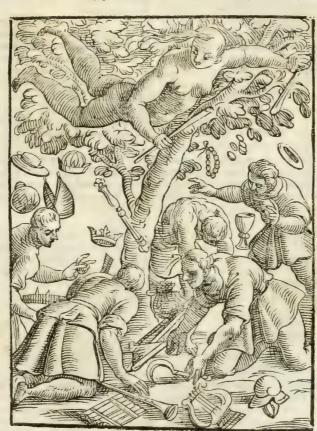



Donn A congl'occhi bendati, fopra v-n'albero con vn'hasta assai lunga percuota i rami d'esso, & ne cadano varij istromenti appa tenenti a varie professioni, come scettri, libri, corone, gioie, armi, &c. Et così la dipinge il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quella. virtù operatrice delle stelle, le quali variamen te dispongono le nature de gl'huomini, mouen do l'appetito sensitiuo, & per mezo di quello inclinando anco in certo modo senza sforzarlo l'appetito ragioneuole, in modo che non ne senta violenza nell'operare: mà in questa figu ra si pigli solo per quel successo casuale, che può essere nelle cose che senza intentione dell'agente rarissime volte suol auuenire, il quale per apportare spesse volte, ò gran bene, ò gran male, gli huomini che non fanno comprendere, che cosa alcuna si possa fare senza l'intentione di qualche agente, hanno con l'imaginatione fabricata come signora di quest'opre questa, che dimandano Fortuna: & è per le boc che de gli ignoranti continuamente. Si dipinge cieca communemente da tutti gl'auttori gentili, per mostrare che non fauorisce più vn'huo mo, che vn'altro, mà tutti indifferentemente ama, & odia, mostrandone que' segni che'l caso le appresenta, quindi è ch'essalta bene spesso a' primi honori vn scelerato, che sarebbe degno di supplicio, & vn'altro meriteuole lascia cadere in miseria, e calamità. Però questo dico secondo l'opinione de' gentili, e che suole seguir il volgo ignorante, che non sa più oltre: mà la verità è, che il tutto dispone la diuina prouidenza, come insegna S. Tomaso lib. 3.con tra gentes cap. 92. citato di sopra. Gli huomini che stanno intorno all'albero danno testimonio di quel detto antico che dice : Fortuna fua quisq; faber, perche se bene alcuno potesse ester (come si dice) ben fortunato, nondimeno s'egli non è giuditioso in drizzare il camino della vita sua per loco conueniente, non è posfibile, che vengaa quel fine che desideraua. nelle sue operationi.

Fortuna.

Onna a sedere sopra vna palla, & a gl'homeri porta l'ali.

Fortuna.

D Onna co'l globo celeste in capo, e in ma-no il cornucopia. Il globo celeste dimoitra, fi.come egli è in continuo moto, così la. · fortuna sempre si moue, e muta faccia a ciascuno hor'inalzando, & hor'abbassando, e perche pare che ella sia la dispensatrice delle ricchez. e, & delli beni di questo mondo; però se

le fà anco il cornucopia, per dimostrare, che non altrimenti quelli girano di mano in mano, che faccia il globo celeste, onde disse Ausonio Gallo:

Fortuna nunquam sistit in codem statu Semper mouetur, variat, & mutat vices,

Et summa in imum vertit, ac versa erigit. Può anco fignificare il globo, che la Fortuna vien vinta, & superata dalla dispositione celeste, laquale è cagionata, & retta, dal Signor della Fortuna, & della Natura, secondo quello. ch'egii hà ordinato ab eterno.

Fortuna buona.

Nella Medaglia d' Anionino Geta. Onna a sedere, che si appoggia co il brac cio destro sopra vna ruota, in cambio del globo celeste, & con la sinistra mano tiene vn cornucopia.....

Fortuna infelice. Onna sopra vna naue senza timone,& co l'albero, & la vela rotta dal vento.

La naue è la vita nostra mortale, la quale ogn'huomo cerca di condurre a qualche porto tranquillo di riposo; la vela, e l'albero spezzato,& gl'altri arnefi rotti, mostrano la prinatione della quiete, estendo la mala fortuna vn suc cesso infelice, fuor dell'intendimento di colui che opera per elettione.

Fortuna gioueuole ad Amore. Onna la quale con la mano destra tiene il cornucopia, & la finistra sarà posata. sopra al capo di vn Cupido, che lescherzi d'intorno alla veste.

> Fortuna pacifica, ouero clemente. Nella Medaglia di Antonino Pio.

7 Na bella donna in piedi, che con la destra mano fi appoggi fopra vn timone, & con la finistra tiene vn cornucopia con lettere. COS. IIII. Et altre FORTVNA OBSE-QVEN. ET S. C. Fu rappresentata questa fortuna in Roma nel consolato quarto di Antonino Pio, non ad altro fine, che a gloria, & honor suo, dimostrandosi per questa sigura la sua prospera, e benigna Fortuna, ilche le lettere intorno ad essa l'esprimono, significandosi per quelle essere a questo Prencipe la Fortuna obediente, & compiaceuole; quantunque varij fiano nel mondo gli monimenti di quella, essendo la Fortuna, secondo i Gentili, vna Dea. mutatrice de' Regni, & subita volgitrice delle cole mondane; nondimeno per dimostrare la...

felicità

Telicità dell'Imperio di questo Prencipe gli segnorno nel riuerso della sopradetta medaglia, vna buona; & serena Fortuna pacifica.

La Dea Fortuna oltre molti altri cognomi, su anco da i Romani chiamata Obsequens, cioè indulgente, ouero elemente, si come nelle Antiche inscrittioni si legge, & particolarmente, a Como si troua vii sasso, in cui queste lettere si veggono scritte.

Fortung obsequenti ord.

Comens. voto pro omni salute

Ciuium suscepto.

Vedi Sebastiano Erizzo.

Fortuna.

D Onna che con la destra mano tiene yn cornucopia,& vn ramo d'alloro,& con

la finistra mano s'appoggia ad vn timone; significando ch'ella fà trionfaie chiunque vuole, & la dimostratione di ciò si rappresenta con il ramo dell'alloro.

#### Fortuna aurea.

### Nella Medaglia d'Adriano.

V Na bellissima donna, che giace in vn letto sternio con vn timone, alli piedi.

Questa è quella Fortuna aurea, che in came ra de gl'Imperadori si soleua ponere mentre viucuano, & che reggeuano l'Imperio come per la loro Fortuna

### FORZAD'AMORE sì nell'acqua, come in terra.

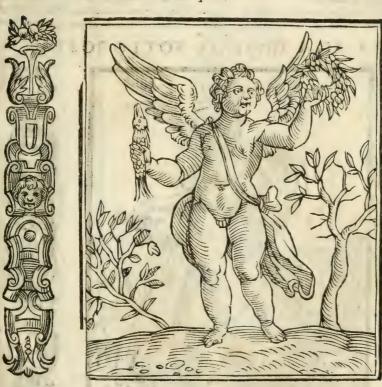



dal greco lo tradusse, Nudus Amorviden, verides placidumg; suetur, Nec faculas, nec qua corna flectas habes, R r Altera,

# 258 Della nouissima Iconologia

Altera, sed manuum stores gerit, altera piscem, Scilicet ut terra iura, det, atque mari Nudus Amor blandis idcirco arridet ocellis, Non arcus, aut nunc ignea tela gerit. Nec temere manibus Florem, delphinag; tractat Illo etenim terris, hoc valet ipse mari.

PONNA robusta, con le corna di toro in testa, a canto terrà vn'elefante, con la probosside dritta; perche volendo gl'Egittij si gnificare vn'huomo sorte lo dimostrano con questi animale, come si legge in Oro Egittio nel lib. secondo de' suoi Geroglissi; le corna ancora, e specialmente di toro, mostrano questo medesimo; onde Catone presso a Cicerone nel libro della vecchiezza dice che quando egli era giouane non desideraua le forze nè d'vn toro, ne d'vn Elefante, prendendo questi due ani mali come più forti, & gagliardi de gl'altri.

Forza d'Amore.

Vpido con l'ali alle spalle, con l'arco, & le saette in mano, & con la fatetra al fian-

co, la mano finistra alzata verso il Cielo, donde scendono alcune fiamme di suo co, insieme con molte sactte spezzate, che gli piouano intorno da tutte le bande: mostrandosi così, che Amore può tanto che rompe la sorza di Gioue, & incende tutto il mondo, così è dipinto dall'Alciato in vno Emblema così dicendo,

Aligerum fulmen freget, Deus Aliger, igne Dum demonstrat vii est fortior ignis Amor.

Per significare questo medesimo, l'istesso auttore descriue Amore in vn carro tirato da Leoni, come si vede nell'istesso luogo.

Por a minore, da maggior forza superata.

PER esprimere gli Antichi questo concetto, ilquale è più comuente all'Emblema, che a quello che si appartiene a noi di trattare, dipingeuano vna pelle d'Hiena, con vn'altra di Pantera appresso, per l'esperienza che si vede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esfetto delle loro pelli, perche stando vicine quelle della Hiena guasta, & cor

### FORZA ALLA GIVSTITIA SOTTOPOSTA.







rompe quella della Pantera, ilche auniene ancora nelle penne dell'aquila, le quali aunicinate alle penne de gl'altri vecelli, fanno che si tarmano, & vanno in pezzi. H tutto racconta disfusamente Pierio Valeriano. Però volendossi rappresentare vua forza dall'altra superata, si potrà fare, con porre dinanzi a gl'occhi la memoria di questi effetti, in quel miglior modo, che al pittore parerà, che possa dilettare, e starbene.

Forza .

D Onna armata di corazza, & elmo in capo con la destra mano tenghi vna spada ignuda & con la finistra vna facella accesa, & a canto vi sia vn Leone che stia in atto siero, & che vccida vn'agnello.

FORZA ALLA GIVSTITIA
fottoposta.

R ACCONTA Pierio Valeriano nel primo libro, hauer veduto vna Medaglia Antica al suo tempo ritrouata, nella quale v'era impressa vna donna vestita regalmente, con vna corona in capo, a sedete sopra'l dorso d'vn Leone, & che staua in atto di metter mano ad vna spada; la quale dal detto Pierio sù per la Giustitia interpretata, & il Leone per la Forza, si come chiaramente si vede essere il suo vero Geroglisico.

### FORZA SOTTOPOSTA ALL'ELOQ VENZA.







### FORZA SOTTOPOSTA

all'eloquenza.

ONNA vecchia, vestita grauemente, che con la destra mano tenghi il cadueco di Mercurio, e sotto li piedi vn Leone.

Ciò dimostra che la Forza cede all'eloquen za de 'Sauij.

### FRAGILITA'.

DONNA che in ciascuna mano tenga del la cicuta, la quale è da Virgilio nella Buc, colica dimandata fragile dicendo.

Hac te nos fragili donabimus ante cieuta.

Alla quale poi si assomigliano tutte le cose che meno hanno nome di Fragilità.

Rr 1 Fragllità

### 260

## Della nouissima Iconologia

Fragilità.

Onna vestita d'vn sottilissimo velo, nella destra mano tiene vn ramo di tiglio, & con la finistra vn gran vaso di vetro sospeso ad un filo. Il velo le conuiene perche agenolmente si squarcia. Il tiglio da Virgilio nel libro secondo della Georgica è detto fragile, & il vafo di vetro sospeso dal filo non ha bisogno d'altia dichiaratione, per effere il vetro agenolmente bello, & facile a spezzarsi, fragile mede simamente è il sesso feminile, & si deue dare ancora la corrispondenza di questo.

Fragilità humana.

Onna con faccia macilente, & afflitta ve stita poueramente tenga con ambe le

mani molti di quei bamboli d'acqua agghiac ciata, che pendono il verno da' tetti delle case, li quali bamboli dice il Pierio Valeriano, che erano da gli Antichi Egitti j posti per la Fragilità dell'humana vita; non sarebbe ango discon ueniente fare, che questa figura mostrasse, per la grauezza de gl'anni d'andare molto china appoggiandofi ad vna fieuole canna, per estere anch'essa vero simbolo della fragilità, come la vecchiezza, alla quale quando vn huomo arriua facilmente sente ogni minima lesione, & facilmente ne rimane oppresso. Notarono alcuni ançora la Fragilità humana, con quelle bolle che sa l'acqua, che paiono in vn subito qualche cosa, ma tosto spariscono, & non senza ragione.

F R A





ONNA con due faccie vna di gioua ne bella l'altra di vecchia brutta, sarà nu da fino alle mammelle, farà vestita di g'allolino sin'a meza gamba, hanerà i piedi simili all'aquila, e la coda di scorpione, vedendosi al par delle gambe, nella destra mano terrà duco cuori, & vna maschera con la sinistra.

F aude è vitio, che vuole inferire mancamento del debito offitio del bene, & abbondanza d'inuentione nel male, fingendo sempre il

bene & s'esequiscé col pensiero, con le parole, & con l'opre fotto diuerfi inganneuoli colori di bontà, & ciò si dimostra con le due faccie. Il giallolino fignifica tradimento, inganno,

-& mutatione fraudolente.

! I due cuori fignificano le due apparenze del volere,& non volere vna cosa medesima.

La maschera dinota, che la Fraude sà apparire le cose altrimenti da quel che sono per

compire i suoi desiderij .

La coda di scorpione, & i piedi dell' Aquila, fignificano il veleno ascoso, che fomenta continuamente; come vecello di preda; per rapire altrui, ò la robba, ò l'honore.

FRAVDE.

ANTE dipingenel fuo inferno la fraude con la faccia di huomo giutto, & con tutto il resto del corpo di serpente, distinto con diuerse macchie, è colori, e la sua coda ritirata in punta di scorpione, ricoperta nell'onde di Cocito, ouero in acqua torbida, e nera, così dipinta la dimanda Gierione, e per la faccia d'huomo giusto si comprende l'estrinseco de gli huomini fraudolenti, essendo di volto, & di parole benigne, nell'habito modesti, nel passo graui, ne' costumi, & in ogn'altra cosa piaceuo li ; nell'opere poi nascoste sotto il finto zelo di religione, & di carirà, sono armati d'astutia, & tinti di macchie di scelleraggine, talmente, che ogni loro operatione alla fine si scuopre piena di mortifero veleno, & si dice esser Gerione, perche regnando cottui pretto a l'Isole Baleari, con benigno volto, con parole carez. zeuoli, & con ogni familiarità, era vio a riceuere i viandanti, e li amici, poi sotto color di quella cortesia, quando dorminano gl'vecideua, come raccontano molti scrittori antichi, e ف المام fra' moderni il Boccaccio nella geneologi de gli Dei.

Fraude.

Onna che tenga in mano vna canna con l'amo, col quale habbia preso vn pesce, & altri pesci si vedano in vn vaso già morti, perciòche Fraude, ò inganno altro non è, che fingere di fare vna cosa buona, & fuori dell'opinione altrini farne vna cattina, come fa il pescatore , che porgendo mangiare a' pesci, gli prende, & ammazz.

Fraude, dell' Ariofto. Hauea un piaceuol vifo, habito honesto Vn'humil volger d'occhi, vn'andar graue, Vn parlar si benigno. e si modesto Che parena Gabriel, che dicess' Aus

Erabrutta, e defforme in tutto il resto. Mànascondea queste fattezze praue Con lungo habito, e largo, e sotto quello Attofficato hauea sempre il coltello.

F

ONNA con habito spedito, scapigliata, con l'ali alle spalle, & con vn fanciullo in braccio, & che stia in atto di fuggire.

F V G A.

ONNA vestita leggiermente, alata in atto di fuggire; con le treccie sparse, & che volti la schiena.

Dipingesi alata, perche la Fuga non è Fuga

le non con prontezza....

Li capellisparsi dinotano la poca cura, che si tiene di se stesso in caso dissibita Fuga.

Si veste d'habito leggiero, perche non deue hauere cosa alcuna, che gli dia impedimento.

Si fa con la schiena riuolta, per che in latina locutione, voltar la schiena non vuol dir altro che fuggire.

FVGA POPOLARE.

ONNA che similmente fugga, mà tenga con ambe le mani vno sciamo d'api, fotto il quale vi sia vn grandissimo sumo.

Questo l'habbiamo per tal fignificato da gl'Egittij, & si vede per esperienza, che l'api da nessun'altra cosa, più che dal fumo s'allontanano, & confulamente si mettono in fuga, come alle volre si vede vu popolo solleuarsi per leggierissima, & picciolissima cagione.

FVGACITA'. Delle grandezze, & della gloria mondana.

ONNA alata, & vestita di color verde chiaro quasi che al giallo, il cui vestimento farà tutto ricamato di perle, & altres gioie di gran valore, in capo haurà vua corona d'oro, con la destra mano terrà con bella gratia vn razo acceso, & sfauillante, con vn motto che dichi EGREDIENS VT FVLGVR, & con la finistra vn mazzo di rose riuolte all'ingiù, & parte di este si veda che cadino per terra languide, & scolorite.

Si rappresenta che sia alata, per significare la velocità del fugetto di detta imagine.

Si veste di color verde chiaro, per dinotare, che non si deue porre speranza nelle cose mortali, perche presto mancano, & massime quando l'huomo più penfa di arrinare al segno, &

però li può dire.

Osperan a, à desir sempre fallaci.

Il Petrarca nel primo trionfo della morte.

Miser chi speme in cosa mortal pone.

& Silio Italico lib.7. vel Pun.

Spes heu fallaces, oblitaq, corda caducum.

Mortali quodeun q datur.

La dinerfità delle gioie sopra il vestimento, & la corona d'oro, ne dimostrano l'alterezza, & le grandezze con le quali la gloria mondana fi adorna, l'acceso, & sfauillante razo che tiene con la destra mano co 1 motto sopradetto, ne significa che le nostre grandezze, & l'humana gloria sia simile ad vn razo, che non si tosto acceso sparisce, scoppia, & more, onde a quella fimilitudine per mostrare che l'huomo non si debba insuperbire giunto che sia a qualche grado non solo de ricchezze, mà d'essere superiore a gl'altri, nella Creatione del Sommo Pontefice, li deputati auanti di esso in S. Pietro mettano sopra d'vn'hasta della stoppa la quale accendendola dicano ad alta voce. Sic transit gloria mundi Pater Sanste. onde sopra di ciò mi pare che sia molto a proposito il detto del Petrarca. La vita fugge, & non si arresta un'bora.

Le rose nella guisa che habbiamo detto. Pierio Valeriano nel lib. 55. narra che questo siore sia Geroglisico dell'humana fragilità, & segno del ben sugace, & della breuità della vità nostra, essendo che in quello istesso giorno che egli siorendo, & mostrando il suo vigore, tosto nel medesimo tempo ssiorisca, languisca, & mo re, e però Iob, cap. 14. quass so egreditur & con teritur. molto si potrebbe dire sopra della rosa questo proposito, mà per non essere longo, ne tedioso nel dire, rimetto il Lettore a quanto in diuersi luoghi della nostra Iconologia habbiamo detto spetialmente nella vita breue. Mà non lassarò indispatte vn madrigaletto, che mi pare molto a proposito a questo suggetto.

Vane for le sperante, or il defio,

D'accumular ricche ze, e gran tesori, Per ciò che'l tempo vola, sugge, & passa,

Onde tutte fi lassa

A viua forza, & l'huom resta in oblio . Ma se brami acquistar grande (¿c, e honori,

Et dope mos to ancor viner vorrai

Senzator menti, e guai.

Segui pur la virru, che tanto vale

Chefàl'huomo immortale. FVRII

DANTE nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttissimo aspetto . con vesti di color negro, macchiate di sangue, cinte con serpi, con capelli serpentini, con vn ramo di cipresso in vna mano, nell'altra con vna tromba, dalla quale esce siamma, & sumo nero, & son sinte da gli Antichi Poeti, donne destinate a tormentare nell'Inferno l'anime, de malfattori.

FVRIE.

Statio così le diping. Cadendo giù fan omora all'empio vise I minor serpi del vipereo crine Egl'occhi san sotto la trista fronte Cacciati in due gran caue, onde una luce .. Spauent nole vien, simile a quella Chetal'hor vinta da cantativersi Quali piena di sdegno, e di vergogna Mastra la vaga Luna; di veleno La pelle è sparsa, & un color di foco Tinge la scura faccia, dalla quale L'arida sete, la vorace, fame, I tristi mali, e la spietata morte Sopra i mortali cade, e dalle spalle Scende vn'horrido panno, che nel petto Si stringe. alla crudel furia rinoua Spessola ter? a delle tre sorelle. Che la vita mortal con cui li stami Misurano, e Proserpina con lei, Et ella, ambe le man scotendo in questa La face porta con funeres fiamme, In quella hà un fiero serpe, onde percote L'aria attristando ouunque volge il piede.

FVRORE.

H VOMO che mostri rabbia nel viso, & a gli occhi tenga legata vna sascia, stia in gagliardo mouimento, & in atto di volere gittare da lontano vn gran sascio di varie sorte di armi in hasta, le quali habbia fra le braccia ristrette, & sia vestito d'habito corto.

La fascia legata a gl'occhi mostra, che prino resta l'intelletto quando il Furore prende il dominio nell'anima, non essendo altro il Furore, che cecità di mente del tutto prina del lume intellettuale, che porta l'huomo a farogni cosa suor di tagione.

L'armi che tien frà le braccia son inditio, che'l Furore da se stesso porta instrumenti da vendicarsi, & da somentar se medesimo.

E'vestito di corto, perche non guarda ne decenza, ne decoro.

Furore.

H Vomo d'aspetto horribile, ilquale sedendo sopra varij arnesi di guerra, mostri

di

### R O R E.







di fremere, hanendo le mani legate dietro alle spalle con molte catene, & faccia forza di romperle con l'impeto della fuga.

Il Furore è ministro della guerra, come ac-

cena Virgilio in quel verso.

lamá faces, & faxa volant, furor arma mi-

Et perciò il medesimo a'troue lo dipinse sedente sopra vn monte d'armi di più sorte, qua si che in tempo di guerra le somministri a coloro, che hanno l'animo acceso alla vendetta.

Si lega per dimostrare, che il Furore è vna specie di pazzia, laquale deue esser legata, e

vinta dalla raggione.

E' horribile nell'aspetto, perche vn'huomo vscito di se stesso, per subito impero dell'ira, piglia natura, e sembianza di fiera, ò d'altra co fa più spauenteuole.

Furore.

Vomo horribile, con capelli rabbuffati, I porti nella man destra vna gran torcia, lingue dalle sacre lettere 'è tenuto per impla-

accesa,& nella finistra la testa di Medusa.

Furore, Grabbia.

Vomo armato, con vista spauenteuole, & fiera, hauerà il colore del viso rosso, con la spada ignuda nella destra mano, stando in atto minaccieuole, nel braccio finistro hauerà vno scudo, in mezo del quale vi sia vn Leone, così la descriue l'Alciaro.

Furore superbo, on indomizo.

H Vomo armato di corazza, & elmo, con volto fiero, e fanguinoso, con la spada., nella destra mano, e nella sinistra vno scudo, nel qual vi sia dipinto, ò scolpito vn Leone. che per ira, & rabbia, vecida, squarciando li pro prij figlinoli, e per cimiero dell'elmo vi fia vn serpente viuace, & anuolto in molti giri.

Il Leone nel modo sopradetto secondo gl'-Egittij, è il vero, & il proprio Geroglifico del Furore indomito, il serpente che vibra le tre

subrto che si sente in qualche modo offeso sale in tanta rabbia, & Furore, che non resta mai fin tanto, che non habbia vomitato tutto'l ve-

cabile nel Furore, la ragione è che il serpente leno in preginditio di quello, che l'hà offeso, e molte volte riferiscono esfersi veduto morire di rabbia solo per non potere vendicarsi nel fuo furore.

ETIC







IOVANE viuace, & rubicondo con l'-J ali alla testa, coronato di lauro, & cinto dl hedera, stando in arro di scrinere: mà con la faccia riuolta verso il Cielo.

L'ali significano, la prestezza, & la velocità dell'intelletto Poetico, che non s'immerge: mà fi fublima, portando feco nobilmente la fama de gl'huomini, che poi si matiene verde, e bella per molti secoli, come la fronde del lauro,& dell'hedera si mantengono.

Si fà viuace; & rubicondo, perche è il Furor Poetico vna foprabondanza di vinacità di spiriti, che arricchisce l'anima de numeri, & de' concetti merauigliofi, i quali parendo impossibile; che si possino hauere solo per dono della natura, sono stimati doni particolari, & singolar gratia del Cielo, & Platone disse, che si muo ue la mente de Poeti per diuin Furore, col qua le formano molte volte nell'idea imagini di cose sopranaturali, le quali notate da loro in carte, & rilette dipoi a pena sono intese, e cono. sciute, però si dimandano i Poeti presso a Gentili, per antico costume, Santi, generatione del Cielo, figliuoli di Gioue, interpreti delle Muse & sacerdori d'Apollo. Per lo scriuere si mostra ancora che questo Furore si genera col molto esfercitio, & che la natura non basta. fe non viene dall'arte aiutata, però disse Ho-

Cur ego si nequeo, ignorog poetà salutor. Accennando l'opera dell'arte col non potere, & quella dell'ingegno con l'ignoranza.

FVRORE-IMPLACABILE ...

ferito in molte parti della persona, mo-stri nel sembiante Furore, & rabbia, sarà cinto con rotte catene, che dalle braccia, & dalle gambe gli pendino, terrà con la destra mano vn serpe detto Aspido, piegato in molti giri, co la bocca aperta ch'habbia la lingua fuori tripartita, & vedendosi per la persona infinito veleno, mostri, & stia in atto d'offendere altrui, & alli piedi di detta figura vi sarà vn Cocodril lo, che mostri di percuotere se stesso.

Si dipinge armato, & ferito in molte parti della persona, con la dimostratione del Eurore, & rabbia, essendo che il furore è propriaalteratione dell'animo irato, che conduce l'huomo all'operare contro se stesso, Dio, Natu-

ra, huomini, & cose, & luoghi.

Le rotte catene che dalle braccia, & dalle gambe gli pendono, dinotano che il furore è in

domito, & poche sono quelle cose cheu lui fac

Tiene con la destra mano il serpe nella gunfa; che habbiamo detto, perciò che le sacre lettere hanno espresso il Furore Implacabile, per vin serpe piegato in molti giri, & che hà lublingua suori al vedere tripartita, & dicesi, che nessiun Furore si può comparare a quello dell'aspido, il quale subiro, che si sente tocco, così bestialmente s'insturia, che non si satia sin che non habbia auuelenato col morso, chi l'ha offeo, ouero di rabbia non si muoia come dice Eurhimio.

Il Cocodrillo in atto di percuotere se stefso, volcuano gli Egittij con tale animale nella guisa che s'è detto, significare il Furore, perciò che questo animale quando è rimasto gabbato della preda, contra se stesso s'accende di furore, & sdegno.

# F V R T O.







CIOVANE pallido, vestito di pelle di lupo, con le braccia, & gambe nude, & con piedi alati, in mezo d'vna notte, nella man sinistra tenga vna borsa, & nella destra vn coltello, con vn grimaldello, l'orecchie saranno simili a quelle del lepre, & l'apparenza molto attonita...

Giouane si dipinge il Furto, per notare l'im prudenza, & la temerità, che è propria de' giouani, & propri issima de' ladri, i quali vedendo ogni giorno infiniti spettacoli di successi infelici di chi toglie con insidie altrui la robbanon però s'emendano, per dare alla fine nelle reti, ò più tosto ne i lacci.

La pallidezza del volto, & l'orecchie del lepre, fignificano il continno fospetto, & la perpettua paura, con la quale viue il ladro, temendo sempre di non ester scoperto, e però sugge, & odia la luce amico della notte, fauoreuolecompagna delle sue dishonorate attioni.

E'vestito di pelle di lupo, perche il lupo viue solo dell'altrui robba, & di rapine, come il ladro, che per leggerezza di ceruello crede con questo medesimo pensiero di souuenire a' suoi bisogni.

Il grimaldello, & il coltello non hanno biso

gno di molta esplicatione.

Le braccia, & gambe ignude dimostrano la destrezza, & l'ali a' piedi la velocità, che con grande industria si procura dal ladro, per timo re de' meritati supplicij.

F V R T O.

GIOVANE vestito d'habito spedito, con le scarpe di feltro, ouero di pelle, in vna mano tenendo vna lanterna serrata, & nell'altra vn grimaldello, & vna scala di corda, l'habito sara pieno di pec chie: così si vede dipinto in molti luoghi.

Le pecchie sopra il vestimento si fanno, forse, perche esse vanno rubbando a' siori da tutte
le bande il dolce, per congregarlo poi tutto inseme nella propria casa, ouero per accennare
vna fassa sorte d'api, dimandata Fuco da' Latini, che non sa se non mangiar il mele satto con
la fatica dell'altre, come i ladri, che consumano la robba acquistata con sudore, & con le
miserie astrui; ne sa mentione Virg-nel primo
dell'Eneide dicendo:

Aut onera accipiunt venientum, aut agmino

Ignauum fucos pecus a prasepibus arcent.

# Il fine della Prima Parte.







DELLA NOVISSIMA

# ICONOLOGIA

DI CESARE RIPA PERVGINO

Caualier de SS. Mauritio, & Lazzaro.

PARTE SECONDA.

Nella quale si descriuono diuerse Imagini di Virtù, Vitij, Assetti, Passioni humane, Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prouincie d'Italia, Fiumi, tutte le parti del Mondo, & altre infinite materie.

OPERA

Vtile ad Oratori, Predicatori, Poeti, Pittori, Scultori, Disegnatori, & ad'ognistudioso.

Per inuentar Concetti, Emblemi, ed'Imprese,

Per divisare qual si voglia apparato Nutiale, Funerale, Trionfale.

Per rappresentar Poemi Drammatici, e per figurare co'suoi proprij simboli ciò, che può cadere in pensiero humano.

AMPLIATA

In quest'ultima Editione non solo dallo stesso Auttore di Trecento e cinquantadue Imagini, con molti discorsi pieni di varia eruditione, & con molti Indici copiosi,

Ma ancora arrichita d'altre Imagini, discorsi, & esquisita corretione dal Sig. Gio: Zaratino Castellini Romano.



In PADOVA per Pietro Paolo Tozzi. 1624. Nella stampa del Pasquati.

DEED V WWW.colver Condition Seel rather WASSILL FERRING The system is

# DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA DI CESARE RIPA PERVGINO, Caualier de SS. Mauritio, e Lazzaro. PARTE SECONDA.



# GAGLIARDEZZA.

ONNA di maturo aspetto, mà vago, di vista proportionata, e suelta, sarà di leggiadro habito vestita, coronata di amaranto, & tenga con ambe le mani vir ramo di oliuo co li suoi frutti, & sopra à detto ramo vi sarà vi

fano di mele con alcune api.

L'Amaranto èvna spica perpetua, laquale fuor dell'vso de gl'altri fiori, significa stabilità, Gagliardezza, e conse: uatione, per la particolare qualità sua di non immarcire giàmai,& di star sempre bella, & di verno quando sono mancati gl'altri fiori, solo tenuta nell'acqua si rinnerdisce, però li popoli di Tessaglia astretti dall'oracolo Dodoneo a far ogn'anno l'espiarioni al sepolero di Achille, come si scriue, portauano dell'amaranto, accioche mancando gl'altri fiori questo, che presto si rinuerdisca, fusie in difesa della loro diligenza, coronandosi con esso la testa nel fare l'oblationi. Per questo è il detto fiore immortale, & si dedica alla immortalità col ramo d'olino, & il fano di mele allude a quella risporta, che fece Diogene Cinico ad alcuni, che gli dimandarono in che modo si potesse allungare il filo della vita humana. Dicessero, che le parti interiori si doueuano irrigar di mele, & l'esteriori vngerle con l'olio, & voleua intendere costui sotto oscurità, come era il solito suo, che per viuere sano, & gagliardo bisogna stare con il core allegro, & pieno di dolci, & fuaui penfieri continuamete, & per lo corpo hauer la commodità necessaria tenendolo in esfercitio, accioche non sia consumato, e guastato dall'orio:mà aiutato.& consolidato Dice oltre à ciò Atheneo, che chì vsa li cibi conditi con il mele, viue molto più di quelli, che vsano li cibi composti di cose for ti. Et in questo proposito adduce l'essempio di

alcuni popoli detti Cirnei, nell'Isola di Corsica, li quali viucuano lunghissimo tempo, perche si pasceuano di cibi dolci, e composti di mele. Et Diesane, il quale scrisse dell'Agricoltura, afferma, che il cibo di mele, vsato di continuo, non solo si giouamento grandissimo alla viuacità dell'intelletto; mà conserua ancora li sensi sani, & interi.

Gelofia .

Donna vestita nel modo sopradetto nella destra mano terrà vna pianta di helitropio.

Il color del vestimeto è proprio significato di Gelosia, per hauer il color del mare, il quale mai non si mostra così tranquillo, che non ne sorga sospetto, così trà li scogli di Gelosia per certo, che l'huomo sia dell'altrui fede non pas-

sa mai senza timore, & fastidio.

Si fà ancora quest'imagine, che in vna mano tiene il siore helitropio, ilquale si gira sempre intorno, e incontro al Sole, seguitando il suo moto, come geloso, co' passi, con le parole, & col pensiero, sempre stà volto alla contemplatione delle bellezze da lui per souerchio amore stimate, rare & vniche al mondo.

GELOSIA.

ONNA con vna veste di turchino à onde, dipinta tutta d'occhi, e d'orecchie, con l'ali alle spalle, con vn gallo nel braccio sinistro, & nella destra mano con vn mazzo di spine.

Gelosia è vna passione, & vn timore, che sa che il valore della virtu, ò de' meriti altrui, su perando le qualità virtuose di chi ama, non le

2 tolga

G E L O S I A.







rolga la possessione della cosa amata...

Dipingefila Gelofia col gallo in braccio, per che, quest'animale è gelosissimo, vigilante, desto, & accorto.

L'ali fignificano la prestezza, & velocità de'

fuoi variati pensieri.

Gli occhi, & orecchie dipinte nella vesta fignisicano l'assidua cura del geloso di vedere, & intendere sottilmente ogni minimo atto, & cenno della persona amata da lui, però disse il Tasso nuouo lume dell'età nostra in vn Sonetto.

Geloso amante, apro mill'occhi, e miro, E mill'orecchi, ad ogni suono intento.

Il mazzo delle spine, dimostra i fastidi; pun gentissimi del geloso, che di continuo lo pungono, non altrimenti, che se sossero spine acucimine, le quali per tal cagione gli si dipingono in mano. GENEROSITA'.

NA bellissima giouane, & che tutte le par ti del corpo sieno corrispondenti anch'esse à detta bellezza, hauerà i capelli biondi, & ricciuti, & di tanta vaghezza che dieno ammiratione a i riguardanti, sarà vestita d'oro, mà il braccio destro nudo, il quale lo terrà alto, & con la mano Collane, Gioielli, & altre cose di gran stima, con dimostratione di farne dono al ttiui, & la simistra mano la poserà sopra la testa d'vn Leone.

Si dipinge giouane la Generosità essendo che come dice Arist nel 2 della Rettorica, che li Giouani hanno l'animo grande, & però gl'è cosa da generoso, & magnanimo lo stimarsi de gno di cose grande.

Bella si rappresenta, & che tutte le parti del corpo sieno corrispondenti anch'esse a detta beltà, perciòche la Generosità hà per oggetto non solamente di essere lontana da ogni brut-

tura

### GENEROSITA'.







tura, & daogni vitio, mà d'hauer in se raccolte tutte le virtu, che la rendano infinitamente bellissima. Onde à questo proposito Plut in sertorio così dice. Generosi hominis est, honestis rationibus victoria quarere; turpibus, ne salutem quidem.

Li Capelli biodi, & vaghi, & ricciuti, & che dieno ammiratione alli rifguardanti, fignificano che la Generosità hà pensieri non vili, & bas s, mà alti, & generosi per operar cose confor-

me alla sublimità sua.

Il vestimento d'oro denota nobiltà, che ciò consiste in questa gran virtù, perciòche si como l'oro per sua natura, e sempre nobile, così la Generosità non degenera punto, dalla gran dezza, & nobiltà sua, & lo dice il Fiiosofo lib 2.cap. I della Rettorica, & il medesimo nell'historia animalium. Generosum est, quod à sua natura non degenerat.

Il braccio destro nudo, qual tiene alto, & con la mano le sopradette ricchezze con dimostra tione di farne dono, e per significare che la Generosità nel donare si spoglia d'ogni interes se, onde Agostino de dissinitione dice, liberalitas est motus quidem animi faciens, & approbans largitudines sine spe retributiones, & Hota tio Ode 7. lib. 4. Cunsta qua dederis amico animo dederis; Si che qui siscorge chiarissimo che l'attioni di questa nobilissima virtu sono samo se, per hauer ella l'animo grande, & liberale, la cui liberalità s'esplica con il segno di far do no delle cose sopradette.

Il tenere la finistra mano sopra la testa del Leone ne denota (come narra Plinio lib. 8. & Pierio Valeriano lib primo) la 'natura di questo animale essere trà quelli di quattro piedi più degno di marauiglia per la grandezza, & Generosità dell'animo suo, essendo che non teme qual si voglia rincontro, anzi come inuitto, & generoso, ancorche astretto sia di ritirarsi, sempre mostra il viso à chi cerca d'offendes-

lo, Bernardo in Epift.

3 No 2

Ja verum difficultate,

Si che concludiamo che la Generosità è va

Non est vir suis, eui non erescit animus in ip- effere Eccellente nell'huomo per proprie virtù, & valore di se stesso, & non per altro.

# GENEROSITA'. All'Altezza Serenissima di CARLO EMANVELE Duca di Sauoia.







NA bellissima giouane, alla cui bellezza corrispondano tutte le membra del corpo in proportione, & vaghezza, Hauerà i capelli biondi, & in parte ricciuti in gratiofa. maniera, Sarà vestita d'habito reggio, con Corona d'oro in capo, Haurà il braccio destro ste so, e nudo, nella cui mano terrà collane d'oro, gioielli, & altre cose di gran stima in atto di farne dono, posando la sinistra manò sopra la resta di vn Leone, che a lei in bella guifa sia. vicino, e familiare.

Si dipinge giouane la Generosità, perche come dice Arist. nel 2. della Rettorica . Ne i giouani più risplende l'animo generoso, per il quale si stimano degni di cose grandi, e secon-

do quelle operano generosamente, il che conferma Gio. Pont nel libro de Magnit dicendo, Vt quisque maxime generose est animo, ita bonoris maxime cupidus; quam ad remnaturas ipsa duce rapitur, & Ouidio, ad Liuium, dà alla giouentù il proprio epiteto di generosa mentre dice Certat onus luctu generosa subire iu-

Bella di faccia si rappresenta perciòche la Generosità hauendo per oggetto non solo far fatti egregi, e virtuosi procedenti dall'animo nobile, & adorno, mà anco di scacciar da se ogni bruttezza, e vitio, conuien che le corrispon da anco il corpo nella bellezza esteriore, che ordinariamente è chiaro inditio della bellezza interiore, poi che come dice S. Ambr. de Virgin. Species corporis simulacrum est mentis, siguraq; probitatis, & Seneca epist. 37. Nobilitat animi generositas est sensus, & nobilitas hominis est generosus animus, & hoc optimum habet in se geaerosus animus quod cocitatur ad honesta.

I capelli biondi, e vaghi fignificano che la Generosità non alberga in se pensieri vili, e bas si, mà alti, è magnanimi conforme alla sublimità dellasua natura da cui a quelli è tirata,

come si è detto.

Il vestimento Reggio, e la corona d'oro in capo dinotano la Nobiltà suprema nella quale degnamente risiede questa virtù, che si come l'oro per sua natura è nobile, puro, e risplendente, così la Generosità per se stessa, e si conserua, e nudrisce nella pura grandezza, e sua propria nobiltà non degenerando punto da quella, come testissica il Filosofo lib. 2. della Rett. & 1.1 de Histo. animalium dicendo.

Generosum est quod a sua natura non degenerat,
Il braccio destro nudo con la mano alzat pronta al porgere le sudette ricchezze dimostra che la Generosità nel donare, è nuda d'ogni proprio interesse, hauendo solo la mira a quel che conuiene alla nobiltà, & all'altezza dell'animo suo, Come si proua nel cap. primo extra de donae, vis habetur hane sibi quodammodo Nobilitas legem imponit, vi debere se quod tribut, existimet, on nis in benesseis creueris nihil se prastitisse putet, onde l'Ancharano, l'Abbate, & altri Dottori notano in detto cap. che a nobilitate & generositate animi est donare.

Il tenere la finistra mano sopra la testa del Leone fignifica la Simbolità, & fimigliaza che tiene l'huomo generoso co'l Leone, il quale si come per consenso de tutti gli scrittori frà gl'animali quadrupedi tiene il principato per la Generofità, e fortezza sua mostrando sempre fiero il viso a chi cerca d'offenderlo, & per il contrario non facendo male alcuno, a chi gli cede, così l'huomo generoso, benche combat tuto, e trauagliato sempre però si mostra inuitto, & forte ad ogni infortunio per la virrù sua, percioche come dice Cicerone 3. de fin. Qui magno animo , atq; forti est omnia que cadere in hominem possunt, despicit, ve pronibilo putat: Prontamente all'incontro perdonado a chi gli chiede mercede, come ben esplicano a questo proposito quelli due versi applicari già a Cesare Augusto che dicono

Parcere prostratis scit nobilis ira Leonis Qui vincis semper vistis ve parcere possis. Et della medesima nobiltà del Leone parimen te si legge l'infrascritto elegante Epigramma.

Corpora magnanimo satis est prostrasse Leoni. Pugna suum sinem cum i acet hostis habet, At lupus, & surpes instant morientibus vrsi Et quacunque minor nobilitate sora est.

Onde a marauiglia si scorge quanto propriamente si conuenga alla Antichissima, & Risplendentissima Casa di Sauoia l'hauere per sua impresa questo Regio animale, non solo per tanti, e tanti Regi), & inuittissimi Eroi de i secoli passati in quella Serenissima famiglia, che è la più antica, e la più nobile d'Italia, mà hora singularmente per l'Altezza Serenissima del Gran Carlo Emanuele Duca di Sauoia il cui sommo valore, Generosità, e Grandezza, e fatti eccelsi si in guerra, come in pace, sono si noti al mondo, che dubitar non si può che all'Altezza sua Serenissima singularmente, non conuenghino le lodi di qual si voglia che sia stato, & che sia celebre d'immortal fama.

### GENIO BVONO

Secondo i Gentilli

V N fanciullo con bellissimi capelli, sarà co ronato di Platano, & in mano tiene vn serpente. Così si vede scolpito in alcune Medaglie antiche.

### GENIO CATTIVO. Secondo i Gentili.

H Vomo grande nero, di volto spauenteuole, con barba, e capelli lunghi, e neri, in mano tien vn guso. Scriue Plutarco, ch'apparue à Marco Bruto occisor di Cesare il Genio cat tiuo in questa forma, e il guso come stimauano gli Antichi è vccello di trist'augurio: però Vir gilio nel 4. dell'Eneide.

Solaque culminibus ferali carmine Bube

Sape queri, & longas infletum ducere voces.

Molti sono (si racconta) i Genij, secondo l'applicationi dell'ingegni, de' quali si prendono, mà a noi sarebbe diligenza souerchia dipin gere alcuno oltre à questi, che sono gli vniuer sali per acconciar tutto il resto, che se ne potrebbe dire à i luoghi conuenienti, secondo l'ordine, che habbiamo preso.

### GENIO.

Come figurato da gli Antichi.

Olte imagini antiche del Genio rapprefenta Vincentio Cartari, prefe da Lilio
S A Giraldi

GENIO.







Giraldi Syntagmate 15. Faremo noi parte d'vna figura scolpita in marmo di basso rilieuo, trouata già in Roma, nella quale era vn Fanciullo di volto allegro: & ridente, incoronato di papaueri, nella man destra teneua spighe di grano, nella sinstra pampani d'vua con questo epigramma a' piedi, il quale su verso Prati in vna vigna nel tempo di Pio IV. diligentemente raccolto da Antonio Castellini, persona non tanto nella scienza delle leggi litterata, quanto in varie discipline erudita, commendato da Girolamo Catena ne gli suoi mouimenti latini: lo ponemo per cosa singolare, non essendo fi mai stampato in niun libro d'inscrittioni antiche.

QVIS TV LÆTE PVER? GENIVS. CVR DEXTERA ARISTAM

LIÆVA VVAS. VERTEX QVIDVE PAPAVER HABET?

HAEC TRIA DONA DEVM CERERIS BACCHI ATQVE SOPORIS NAMQVE HIS MORTALES VIVITIS ET GENIO.

Con la spiga, & col papauero nella man sinistra, & con la patera nella destra, su anco espres soi Bono euento in vna medaglia di Trajano, come riferisce Occone, il quale descriue il Genio pur con le spighe in altre medaglie che più a basso specificaremo. Pigliauassi appres sogli Antichi Gentili per la tutela, & conseruatione delle cose, però l'assegnauano alle Città, a i luoghi, alle piante. & ad ogni cosa, in sine a i libri, che da gli Auttori loro si dessiderano sia no tenuti per ogni tempo accetti con applauso commune, perciò Martiale, disse.

Victurus Genium debet habere liber .

Nelle inscrittioni antiche più volte si troua Genio Colonia, Centuria, Decuria, Fontis, Lo ci, e dell'vltimo n'era figura la serpe, nello Sme tio a carte 28. num. 4. legges Genio Horreorum Seianorum per la conservatione del Granaro di Seiano, così anco Genio Conservatori

Horreo-

Horreorum Gaianorum, Genio Thesauroru, vedesi in quest'altra inscrittione non più stampata, che al presente stà in vn'orticello dietro il Monasterio di Santa Susanna nel colle Quirinale. E' vna base, che dal canto destro hà il va so detto Vrceo, & dal sinistro la patera, sotto la quale è posto il Consolato di Marco Giuica Barbaro, & non Barbato, come scorrettamente, stampassi in tutti i Fasti senza prenome, & nome di tal Consolato, che su del 158.

IOVI CYSTODI, ET GENIO THE-SAVRORVM C. IVL. AVG. LIB. SATYRVS D. D. DEDIC. XIII. K. FEBR. M. CIVICA. BARBARO. M.

METILIO REGVLO GOS.

Il Genio, che noi volgarmente dicemo per l'humore, e per il gusto, e naturale inclinatioue, che hà vno ad vna cosa, & essercitio: si può figurare Fanciullo alato, simbolo del pensiero, che sempre nella mente vola di ciò, che si hà gusto, e fantasia: tenga in mano stromenti atti a dichiarare quello, di che si diletta; se vno hà Genio alle lettere, gli si ponga in mano libri; se a suoni e canti, intauolature di musica, lire, liuti, & altri stromenti; se ad armi, armi; e così di mano in mano d'altre cose, in simili occasio ni si potrà incoronare di Platano tenuto da gli antichi Arbore geniale, perche è grato, e gusta a tutti quelli, che lo mirano per la sua bellezza, e grande ampiezza, difende l'Estate eon la sua ombra dall'ardordel Sole, & il Verno riceue il Sole, però l'Academia d'Athene intorno alla loggia si compiacque tenere molti. Pla tani, che fiorirono, e crebbero all'altezza di 36. braccia, come scriue Plinio lib. 12. cap. primo. E Serse Re s'inuaghì di questa pianta generosa, alli cui rami fece attaccare collane, & armille d'oro, nella guisa, che racconta Eliano lib. 2. cap. 13. si può anco incoronare di fiori, come incorona Tibullo lib. 2. eleg. 2. Il Genio del Popolo Romano, come quello, ch'era sempre di guerreggiare, e trionfare, in vna Medaglia di Antonino Pio è figurato con vn ramo d'alloro, ò d'olina nella destra, e nella finistra vn'hasta, in vn'astra il Cornucopia, per la sopra abondate ricchezza del Mondo, che possedena, al cui acquilto era intento, ouero per lo gusto dell'abondanza, che hà communemente ogni popolo. In altre due Medaglie di Traiano, e di M. Aurelio Antonino Filosofol, nella destra tiene vna Patera, nella finistra le spighe, per denotare, che quelli Imperadori premeuano nell'abbondanza, e nella loro religione, di cui n'e fimbolo la patera: in vua medaglia di Nero

ne la Patera nella destra, nella sinistra il cornu copia, auanti l'ara, laquale senza dubbio su bat tuta, per adulatione, poiche il Genio di Nerone, cioè l'humor suo era inclinato al male, e non al bene; alla impietà, non alla religione; alla destruttione, non all'abbondanza: molti fimili, ma senz'ara veggonfi nelle Medagli di Massimino, tra quali vi è impresso il Genio, che nella destra tiene vna Patera con vna stella sopra, nella sinistra il cornucopia, In più modianco appresso il sudetto Occone si figura in altre medaglie d'Imperadori, secodo gli affetti, e volontà loro: li quali affetti, e perturbationi d'animo passauano sotto nome di Genio, come apparisce in Plutarco nel trattato della tranquillità non lungi dal fine in quelli versi, ne' quali sono inserti dieci nomi inuentati da Empedocle, per esprimere gli affetti, ed inclinationi d'animo.

Hic inerant Chthonia, & cernens procul He liopea,

Et vario Harmonis vultu, Derifq; cruenta, Aefchre, Callistoque. Thoofaque, Dynaeque. Nemertes, & amœna, nigro fructuque Afapheia...

Quorum Geniorum nominibus varia animi perturbationes exprimuntur, dice Plutarco, oue chiama nomi di Genij le perturbationi istesse, & gli affetti dell'animo tra loro contrarij, nominati in detti versi, che sono terrestre, & solare per la viltà, & sublimità dell'animo, ouero per l'ignoranza, & intelligenza. Concordia, e contesa per la disturbatione, e quiete d'animo. Brutta, e bella per la bruttezza, e bellezza d'animo. Veloce, e grane per la leggierezza, e gra uità dell'animo. Nemertes per l'amabile, & amena verità. Asapheia per l'oscurità dell'animo, che produce frutti negri di tenebrose operationi, contrarie alla chiarezza della verità. Sopra che non accade stendersi più oltre, poten don vedere esso Plutarco in diuerh trattati delli suoi morali, il detto Cartari, e Lilio Giraldi, la Mithologia di Natal de' Conti, il Tira quello sopra i Geniali d'Alessandro lib. 6.cap. 4. E Adrian Turnebo ne gli suoi Auuerfarij in più luoghi, spetialmente lib. xii j. cap xij. lasso infiniti marmi, ne' quali sono scolpiti Genij alati, nudi, che tengono auuelletti, ferte, cestarel li di fiori, e di frutta, alcuni anco, che dormono altri vestiti con veste succinta similmente alati, con palme, trofei, corone, facelle, ed altre varie cose in mano.

GEOMETRIA.

DONNA, che tenga in vna mano vn perpendicolo, e con l'altra vn compasso: nel perpendicolo si rappresenta il moto, il tem po, e la grauezza de' corpi: nel compasso la li-

nea, la superficie, & la prosondità, nelle quali consiste il general suggetto della Geometria, Geometria.

Donna, che con la destra mano tiene va compasso, se con la sinistra va triangolo.

G E O G R A F I A







DONNA vecchia, vestita del colore della terra, a piè della quale vi sia vn globo terrestre, che con la destra mano tenghi vn copasso, con il quale mostri di misurare detto glo bo, & con la finistra vn quadrante geometrico.

Geografia è arte che confidera le parti della terra, & le distingue, & descriue come sono Prouincie Città, Porti, Mari, Isole, Monti, Fiu-

mi, Laghi, &c.

Si dipinge vecchia per dimostrare l'antichità sua, perciòche la prima cosa che sece l'onnipotente Dio diuise il Caos, & separò i qua tro elementi, Fuoco, Aere, Acqua, & Terra, la quale per simbolo di questo nostro Composto ci seruiamo del globo terrestre, com'anco con il colore del quale vestiamo detta figura, essen do che Geografia è detta da Gea, che in lingua greca vuol dire terra, e dal verbo grapho, che fignifica scriuo, che ciò rappresentiamo con il compasso l'operatione del quale consiste nelle misure, e con il quale si ristringono tutte le pro portioni, Si che tanto vuol dire Geografia quanto descrittione della terra, cioè di questo aggregato della terra, dell'acque, e dell'aere, che è deputato all'habitatione delle creature e terrene.

Tiene con la finistra mano il quadrato geometrico perciòche con esso si viene alla vera cognitione per pigliare le lunghezze, larghez ze, altezze, & prosondità, & s'esplica con l'vso suo quello che si contiene nella Geografia.

GIORNO

GIORNO NATVRALE.

S I dipinge giouane alato, per la ragione det ta nella figura dell'anno, con vn cerchio in mano fopra vn carro, fopra le nuuole con vn torchio acceso in mano, essendo tirato il detto carro da quattro caualli, vno di color bianco l'altro nero scuro, gl'altri due di color baio, & fignificano le quattro sue parti, cioè il nascere, e'l tramontare del Sole, il mezzo, giorno, & la mezza notte, li quali tutti quattro giunti inse me fanno il giorno naturale, che è tutto quel tempo, che consuma il Sole in girare vna volta sola tutto'l cielo, il che si nota col circolo, che la detta figura tiene in mano.

Giorno artificiale.

G Iouane di bello aspetto alato, per esser par te del tempo, tirato da due caualli rossi, è guidato dall'Aurora, nel resto è come quello di sopra.....

I due caualli rossi sono i due crepuscoli, che fanno il giorno artificiale, che è tutto quel tempo, che si vede lume sopra la terra, & si di-

ce l'Aurora guidare il giorno, perche sempre preuiene al suo apparire.

Giorno artificiale.

Glouane vestito di bianco, & risplendente, alato, & coronato di Ornithogalo siore bianco, che comincia ad aprirsi quando il Sole si scuopre, & si chiude quando esso si nasconde, si come il giorno si dice da' Poeti aprirsi an cor esso al leuar del Sole, e chiudersi al tramontare.

Terrà in mano vn pauone con la coda bassa, & chiusa di maniera, che cuopra gli occhi delle penne perciòche di giorno si nascondono tutte le stelle le quali vengono significate nei gli occhi della coda del Pauone, per essempio de gli Antichi, liquali finsero Giunone significando, l'aria più pura, & più persetta, essemple su Carro tirata dalli pauoni medesimamente. Giorno artificiale.

G Iouane alato, che nella deftra mano tenga yn mazzo di fiori, & nella finistra ma

no vna torcia accesa.

# GIOVENTV.







N giouane altiero, vestito di vari j colori, con ghirlanda di semplici fiori, da va na parte vi sarà vn cane da caccia, & dall'altra vn cauallo ben guarnito, e con la destra stia in

atto di spargere denari .

Giouentu è quella età, che tien da vent'anni fin'a trentacinque, secondo Aristotele, nellaquale l'huomo intende, e può operare, secondo la virtù: mà per la nouità, & caldezza del sangue è tutto intento all'attioni sensibili, ne opera la ragione nel giouane senza gran contrasto, ò della concupiscenza, ò del desio dell'honore, & questo ancora si chiama augumento, altri dicono stato.

Si dipinge altiero, e che gli siano a lato i sopradetti animali con la dimostratione del spar gere i denari, per denotare la particolare inclinatione del giouane, che è d'essere altiero, ama tore della caccia, & prodigo del denaro, come

dimostra Horatio nella Poetica.

Gaudet equis, canibusq, & aprici gramine

campi:

Cereus in vitium flecti, monitoribus asper, Vilium tardus prousfor, prodigus aris Sublimis, cupidusque, & amata relinquere pernix.

La varietà de colori fignifica la frequente mutatione de i pensieri, & proponimenti giouenili, & si corona di fiori senza frutti, per dimostrare, che li giouani sono più vaghi del bel lo, & apparente, che dell'viile, e reale.

### GIOVENTV'.

ANCIVLLA coronata di corona d'oro, & vestita riccamente, secondo il detto d'Hesiodo nella Teegonia, & co vn ramo di man dorlo siorito in mano, per mostrare, come narra Pierio Valeriano nel lib. 51. de' suoi Ieroglissici, che come il mandorlo è il primo albero, che con siori dia speranza dell'abbondanza de gl'altri frutti: così i giouani danno saggio di che persettione debba essere la vita loro ne spanni maturi.

La corona dell'oro, mostra, che i gradi dell'età dell'huomo, quello della giouentù è il più elegibile, & più persetto in se stesso.

Il vestimento ricco, dimostra, che l'ostentatione de' beni è propria di questa età, & gli an tichi figurauano la giouentu con l'imagine di Bacco, & d'Apollo, che si prendeuano per l' mano; auuertendo, che l'huomo in giouentu, & per vigor di corpo, & per forza d'ingegno è potente, & lodeuole. Giouentu.

Onna di bella età inghirlandata di fiori, & nella destra mano tenga vna coppa. d'oro, perche da' Poeti è detta fior de gl'anni, & è preciosa, come la coppa dell'oro, & così su dipinta Hebe Dea della Giouentù.

# GIOIA D'AMORE.

Vedi Contento Amoroso.

### GIVBILO.

Vedi Allegrezza.

GIVDITIO.

H VOMO ignudo attempato a sedere sopra l'Iride, ouero arco celeste, tenendo in mano la squadra, il regolo, il compasso, & l'-

archipendolo.

Non essendo altro il Giuditio, che vna cognitione satta per discorso della debita misura, sì nell'attioni, come in qualunque altra ope ra, che nasce dall'intelletto, & essendosi tali i, stromenti ritrouati da gli Artesici, per hauere simil notitia nell'opere di Geometria, meritamente adunque per quelli si dimostra il discor sono dell'huomo, per conoscere, & giudicareogni sotte di cose, perciòche non dirittamente giudica colui, che nel medesimo modo vuol misurare tutte l'attioni.

Per dichiaratione dell'Iride, diremo, che ciascuno, che sale a gradi dell'attioni humane, siano di qual sorte si vogliano bisogna, che da molte esperienze apprenda il giuditio, il quale quindi risulti, come l'Iride risulta dell'apparen za di molti diuersi colori auuicinati insieme in

virtù de' raggi Solari.

Giuditio onero, inditio d' Amore.

VOMO nobilmente vestito, con il capo pieno di papaueri, che significano indicio d'Amore presso a quelli ancichi, i quali co il gettar delle sorti prediceuano le cose d'auue nire, perche volendo far esperienza, se l'aman te sosse riamato pigliauano le soglie del papauero siorito; & se le poneuano sul pugno, poi con la palma della destra mano percuorendo con ogni sorza le dette foglie, dallo strepito, che esse saccio la percossa, giudicauano l'amore da essi desiderato.

Questo racconta Pierio Valeriano col te-

stimonio

Î Ī Ο.



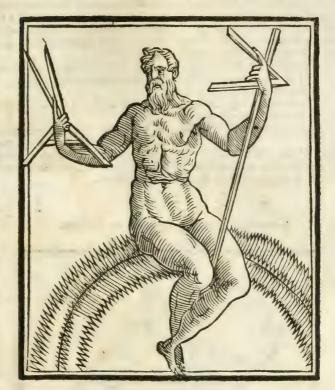



fimonio di Taurisio nel lib. 58. de' suoi Geroglifici, se bene è cosa superstitiosa, & ridicola. Giuditio giusto.

Vomo vestito d'habito longo, & graue, habbia in guifa di monile, che gli penda dal collo vn cuore humano, nelquale fia fcolpita vna imaginetta, che rappresenti la Verità, egli stia con il capo chino, & con gli occhi bassi a contemplare fissamente il detto monile,tenga a piedi alcuni libri di Legge aperti; il che denota, che il vero, & perfetto giudice deue esser integro, & non deue mai per qual si vo glia accidente rimuouere gli occhi dal giusto delle Sante Leggi, & dalla contemplatione della pura, & intera verità: vedi Pierio Valegiano nel lib. gr.

GIVDICE.

VOMO vecchio, sedente, & vestito d'ha Dito grane, terrà con la destra mano vna bacchetta, intorno alla quale sia auuolta vn. serpe, da vn lato saranno alcuni libri di Leggi

aperti,& vn'aquila,& dall'altra parte vn'horo logio,& vna pietra di paragone, essendoni sopra d'essa vna moneta d'oro, & vna di rame & dell'vna, come dell'altra apparisca il segno del loro tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere, & elseguire la Giustitia, & è nome attribuito ad huomini periti di essa Giustitia, & delle leggi poste da Principi, ò Republiche alla ministra-

tione di quelle.

Si dipinge vecchio, sedente, & vestito graue mente, dicendo Aristotele nel terzo della Topica, che non si debba eleggere Giudici giouani, non essendo nell'età giouenile esperienz 3, ne moderationi d'affetti.

La bacchetta, che tiene nella man destra. ne fignifica il dominio, ch'hà il Giudice sopra

i rei

La serpe, che intorno ad essa si riuolge, deno ta la Prudenza, che si richiede negli huomini posti al gouerno Dicendo la Sacra Scrittur. ::

Effors.

Estote prudentes, sicut serpentes.

I libri aperti dimostrano, che il vero, & perfetto Giudice deue essere molto ben perito, circonspetto, integro, e vigilante, che perciò gli si dipinge a canto l'horologio, acciòche non mai per qual si voglia accidente rimuoua gli occhi dall'equità, e dal giusto, e come l'aquila posta da gli antichi per vccello di acutissima vista, deue il giudice vedere, & penetrar simo alla nascosta, & occulta verità rappresentata per la pietra del paragone, nella guisa, che si è detto, laquale ne significa la cognitione del ve ro, & del falso.

GIVOCO DALL'ANTICO.

N fanciullo nudo alato, con ambedue le mani distese in alto, prendendo vna

di due treccie, che pendono da vna testa di Don na, che sia posta in qualche modo alta, che il fanciullo non vi si possa arrivar a fatto. Sia questa testa ornata d'vn panno, che discenda insino al mezo di dette treccie, & vi sarà scritto. IOCVS.

Si fà alato, perche il giuoco consiste nella

velocità nel moto con scherzo.

### GIVRISDITTIONE.

H VOMO vestito di porpora, nella destra mano tenga vno scettro, qual'è vero inditio di natural giurisdittione, & nell'altra i sa sci consolari, che si portauano per segno di que sto medesimo.

# G I V S T I T I A Secondo che riferisce Aulo Gellio.







DONNA in forma di bella vergine, coronata, & vestita d'oro, che con honesta seucrità, si mostri degna di riuerenza con gl'oc-

chi di acutissima vista, con vn monile al collo, nelquale sia vn'occhio scolpito.

Dice Platone, che la Giustitia vede il tutto,

& che

& che da gli antichi sacerdoti sù chiamata... veditrice di tutte le cose. Onde Apuleio giura per l'occhio del Sole, & della Giustitia insieme quasi che non vegga questo men di quello, le quali cose habbiamo noi ad intendere, che deuono estere ne ministri della Giustitia, perche bisogna, che questi con acutissimo vedere penetrino fino alla nascosta, & occulta verità & sieno come le caste vergini puri d'ogni passione, siche nè pretiosi doni, nè false lusinghe, nè altra cosa li possa corrompere: mà siano saldi, maturi, graui, e puri, come l'oro, & che aua za gl'altri metalli in doppio peso, & valore.

E perciò potiamo dire, che la Giustitia sia... quell'habito, secondo il quale l'huomo giusto per propria elettione, è operatore e dispensatore, così del bene, come del male frà se, & altri, ò frà altri, & altri secondo le qualità, o di proportione Geometrica, ouero Aritmetica, per fin del bello, e dell'vrile accomodato alla feli-

cità publica.

Per mostrare la Giustitia, & l'integrità della mente gli antichi soleuano rappresentare ancora vn boccale, vn bacile, & vna colonna, come se ne vede espressa restimonianza in mol te sepolture di marmo, & altre antichità, che si trouano tutta via, però disse l'Alciato.

lus hac forma monet dictum sine fordibus esse » Defunctum puras atq; habuisse manus.

GIVSTITIA.

Onna vestita di bianco, habbia gli occhi bendati ; nella destra mano tenga vn fascio di verghe, con vna scure legata insieme con esse, nella sinutra vna fiamma di fuoco, & a canto hauerà vno struzzo, ouero tenga la spada, & le bilanci

Questa è quella sorte di Giustitia, che essercitano ne' Tribunali i Giudici, & gli esfecuto-

Si veste di bianco, perche il giudice deu'esse re senza macchia di proprio interesse, ò d'altra passione, che possa de formar la Giustitia il che vien fatto tenendosi gli occhi bendati, cioè no guardando cosa alcuna della quale s'adopri per giudice il senso nemico della ragione.

Il fascio di verghe con la scure, era portato anticamente in Roma da littori innanzi a'Con foli, & al tribuno della Plebe, per mostrar, che non si deue rimanere di castigare, oue richiede la Giustitia, ne si deue esser precipitoso:mà dar tempo a maturare il giuditio nello sciorre del-

le verghe.

La fiamma mostra, che la mente del giudice

deue esser sempre drizzara verso il Cielo.

Per lo struzzo s'impara, che le cose, che ven gono in giuditio, per intricate, che sieno, non si deue mancare di strigarle, & isnodar le, senza\_o perdonare a fatica alcuna, con aninio patiente, come lo struzzo digerisce il ferro, ancorche fia durissima materia, come raccontano molti scrittori,

Giustitia di Pausania negli Eliaci.

Onna di bella faccia, & molt'adorna, la quale con la mano finistra suffoghi vna vecchia brutta, percotendola con vn bastone.

Questa vecchia dice Pausania effer l'ingiustitia, la quale da giusti giudici, deue sempre tenersi oppressa, acciòche nons'occulti la verità, & deuono ascoltar patientemente quel che ciascuno dice per difesa.

Giustitia Diuina.

Onna di fingolar bellezza: vestita d'oro con vna corona d'oro in testa, sopra alla qual vi sia vna colomba circondata di splendore, hauerà i capelli sparsi sopra le spalle, che con gli occhi miri, come cosa bassa il mondo, tenendo nella destra la spada nuda, & nella sini stra le bilancie.

Questa figura ragioneuolmente si dourebbe figurare bellissima, perche quello; che è in Dio, è la medesima essenza con esso (come sano benissimo i Sacri Theologi) il quale è tutto per

fertione, & vnità di bellezza.

Si veste d'oro, per mostrare-con la nobiltà delssuo metallo, e con il suo splendore l'eccellenza, & sublimità della detta giustitia.

La corona d'oro è per mostrare, ch'ell'hà potenza sopra tutte le potenze del mondo.

Le bilancie significano, che la Giustitia diui na da regola a tutte le attioni, e la spada le pe-

ne de'delinquenti.

La colomba mostra lo Spirito Santo terza... persona della Santissima Trinità, & vincolo d'amore tra il Padre, & il Figliuolo, per lo quale spirito la Diuina giustitia si communica a tutti i Prencipi del mondo.

Si fà la detta colomba bianca, e risplendente, perche sono queste frà le qualità visibili, e

nobiliffime.

Le trecciesparse mostrano se gratie, chescendono dalla bontà del Cielo senza offensione della Diuina giustitia, anzi sono proprij effetti di effa.

Rifguarda come cofa bassa il mondo, come foggetto a lei, non estendo niuna cosa a lei su-

Si comprende anco per la spada, e per le bilancie (toccando l'vno instromento, la vita, & l'altro la robba de gli huomini) con le quali due cose l'honore mondano si solleua, & s'abbas sa bene spesso, che sono dati, e tolti, & questa, e quella per Giustitia diuina, secondo i meriti de gli huomini, & conforme a' seuerissimi giu dicij di Dio.

Giustitia resta, che non si pieghi per amicitia, ne per odio.

Donna con la spada alta, coronata nel mez zo di corona regale, & con la bilancia da vnabada le sarà vn cane significativo dell'a micitia, & dell'altra vna serpe posta p l'odio.

La spada alta nota, che la Giustitita non si de ue piegare ad alcuna banda, nè per amicitia, nè per odio di qual si voglia persona, & all'hora è lodeuole, & mantenimento dell'imperio.

Per le bilancie ne seruirà quanto per dichia ratione habbiamo detto nella quarta Beatitudine.

Giustitia rigorofa.

No Scheletro, come quelli che si dipingo no per la morte in vn manto bianco, che lo cuopra in modo, che il viso, le mani, & i piei di si vedano con la spada ignuda, & con le bilancie al modo detto. E questa sigura dimostra, che il giudice rigoroso non perdona ad alcuno sotto qual si voglia pretesto di scuse, che possano allegerir la pena, come la morte, che nè ad età, nè a sesso nè a qualità di persone hà riguardo per dare essecutione al debito suo.

La vista spauenteuole di questa figura mostra, che spauenteuole è ancora a' popoli questa sorte di Giustitia, che non sa in qualche occasione interpretare leggiermente la legge. Giustitia nelle Medaglie d'Adriano, d'Antonino Pio. E d'Alessandro.

Onna a federe con vn bracciolare, e feettro in mano, con l'altra tiene vna Patena. Siede fignificando la grauità conueniente a Saui j. & per questo i Giudici hanno da fententiare sedendo.

Lo scetro se le da per segno di comandare, & gouernare il mondo.

Il bracciolare si piglia per la misura, & la patena, per esser la Giustitia cosa diuina.

# Gloria de Prencipi, nella Medaglia d'Adriauo.



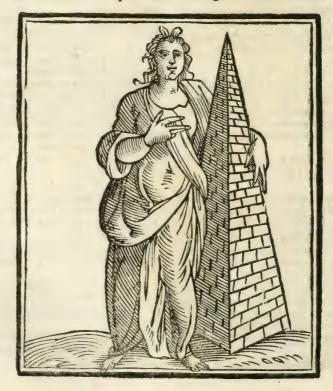



# Parte Seconda.

Donna bellissima, che habbia cinta la fronte d'vn cerchio d'oro, contesto di diuerse gioie di grande stima. I capelli saranno ricciuti, e bioudi, signissicano i magnanimi, e gloriosi pesteri, che occupano le menti de' Pren cipi, nell'opere de' quali sommamente risplemente la gloria soto. Terrà con la sinistra mano vna Piramice, saquale signissica la chiara, & alta Gloria de' Prencipi, che con magniscenza sanno fabriche sonti ese, guandi, con lequali si mostia esta g'oria. E Maitiale, benche ad altro proposito par lando, disse.

Barbara tyramidum fileat miracula Memphis. Et a sua imitatione il divino Ariosto.

Taccia qualunque la mirabil seite Moli del mondo in tanta sama mette.

Et similmente gli antichi metteuano le Piramidi per simbolo della Gloria, che però s'alzarono le grandi, & magnifiche Piramidi dell'Egitto, delle quali seriue Plinio nel lib. 36.c. 12. che per farne vna sola stettero trecento sessanta milla persone vent'anni. Cose veramente degne:mà di più stima, & di maggior gloria. sono quelle, che hanno riguardo all'honor di Dio, com'è il fabricar Tempij, Altari, Collegij per instruttione de' giouani, cost nelle buo ne arti, come nella Religione. Di che habbiamo manifesto essempio nelle Fabriche della. buona memoria dell'Hlustrissimo Sig Cardinal Saluiati, che hà edificato in Roma il bellifsimo Tempio di S. Iacomo de gl'Incurabili,& nel medefimo luogo ampli, & nobiliffimi edifitij per commodo de gl'Infermi, e loro miniftri. Esper non esfere stato in sua Signoria Illustrissima altro fine, che di fare opere lodenoli, e virtuose, essendo egli stato Protettore de gl'Orfani, hà di detti Orfani instituito vn nobil Collegio dal suo nome detto Saluiato, & co grandissima liberalità dotatolo da poterui man tenere molti giouani Orfani di bell'ingegno, che per poucrta non potcuano oprarlo, oue s'instruiscono da ottimi Precettori nell'humane lettere, & nella Religione. Hà fatto ancora vna magnifica Cappella dedicata alla licata Vergine nella Chiesa di S. Gregorio di Roma ampliando le scale del Tempre, & sattegli auanti vna spatiosa piazza per commodità del Popolo, che a grandissimo numero vi concorre ne igiorm delle Stationi, & altri tempi in detta Chiesa, oltre altri edifitij da sua Signoria Illustrissima fatti per ornamento della Città; & habitatione della sua famiglia, come il muouo palazzo 'che si vede nella piazza dell'Arco di Camigliano, & l'altro nel suo Castello di Giuliano nel Latio, doue non meuo appare la magnificenza di questo Principe in hauer cinta quella Terra di muraglie, & relala ficura... dall'incursioni di rei huomini. Onde hora da molte parti vi concorre gran gente ad habitare, titata ancora dalla benignità, & dalla incor rorta giustitia, & dalla sua vera pietà Christiana sempre riuolta al souuenimento de' bisogno si .. Hà non pure nel suo testamento ordinato, che delle sue proprie facoltà non solo si faccia da' fondamenti vn' Hospedale per le pouere, e bisognose donne in San Rocco, accioche siano nelle loro infermità gouernate di' tutto quel, che faccia los bisogno: mà hà ancora lasciato, che nel suo Castello di Giuliano siano ogn'anno maritate alcune pouere Citelle, hauendo asfegnato perciò tanti luoghi di monti non vaca bili. Haueua anco cominciato da' fondamenti con bellissima architettura la Chiesa di S. Maria in Acquiro, & l'haurebbe condotta a fine conquella prontezza, & zelo, che folena. l'opere dedicate al seruitio, e culto d'Iddio: mà quasi nel cominciare detto Edifitio è stato chia mato a miglior vita, lasciando suo Herede !-Illustrissimo Signor Lorenzo Saluiati, Signore non meno herede delle facultà, che del pretiofo, e liberale animo di esso Cardinale, che però con grandissima prontezza hà dispotto di finire a sua spesa la detta Chiesa, mostrando la sua gratitudine verso la memoria del desonte. & la sua Christiana pietà in non lasciare imperfetta fi fant'opeia. Mà con questa occano ne non deuo tralasciare le lodi di tanto generoso Cardinale dette da più felici penne della mia, che fono le lottofciitte.

Pyramidem dextratoilens ad fydera palma

Que multer fulgens Cafaris are nitet?

Gloria que Regum commendat nomina fama,
Qui moles calis has flatuere iugis.

Et quid Saluiati potius non fuftinet illa.

Gymnasia, hospina, monta, templa, lares?

Humana non hac aquat vis pondera laudis,
Diuina in Coelo gloria sola manet

Pyramidis Pharia moles operofa Puella Cur fe fublimem tollit ad aftra manu? Gloria fic pingi voluit, qua vertice Calum Contingens magao parta labore venit.

Quadrato latere es tenuatam cuspide acusa e Pyramidem Virgo fert generosa manu Sic se Cafareo celari sussit in are Gloria, qua Regum nomina clara vigent Nempe operù atern à sama mouumèta merentus

Que decorant ripas undig; Nile tuas,
Illa tamen Pharijs humana superbia suasit
Solis & indigno fecit honore coli
Quanto igitur melius fulciret dextera vere
Que Salutate Deo tu monumenta locas?
Seu quas in Compo casta das Virginis Aede,
Seu quad Fiaminia stat regione vie
Sue ares media surgentes Vibe superbos
Sue procul muris oppida cincta nouis
Adde etiam hospitys sedes magna Atria Vulgi,
Adde & Pierio tecta dicata Choro.
Non tamen hac for san maiori robore digna
Sustinet imbelli gloria vana manu.

Pone manu Pharia gestas quam Gloria molom
Et lege Saluiati qualibet atta Patris,
Sine placet celsa surgens testudine Templum
Flaminia cernis quod regione Via,
Aut agra surva laxas quas condidis Aedes
Aus grata Aonio tecta dicata Choro
Siue vos Romuleus spectanis Equiria sanguis
Virginis atherea nobilis Ara placet
Ponderibus nimium sitantis dextra granasur
Forte geres patrios quos nouat ille lares
Quid si cincta nous detur vetera oppida muris,
Non indigna tua sint monumenta manu,
Quicquid Saluiati sumes, illustrius isto
Imposuit saxo, quod tibi Casar, erit.







DONMA, che monstra le mammelle, & le braccia ignude, nella destra mano tiene vna figuretta succintamente vestita, laquale in vna mano potta vna ghirlanda, & nell'altra vna palma nella finistra poi della Gloria sarà vna Sfera, co segni del Zodiaco. Et in questi quattro modi si vede in molte monete, & altre memorie de gli antichi.

ONNA, con vna Corona d'oro in capo, & nella destra mano con vna tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama di molti. & segnalati benesitij fattia' suoi, a gli amici, alla Patria, & ad ogni sorte di persone.

Et si dipinge con la tromba in mano, perche con esta si publicano a popoli i desiderij de' Principi

# Parte Seconda.

Principi ....

La corona è indicio del premio, che merita ciascun huomo famoso, & la signoria, che hà il benefattore sopra di coloro, che hanno da lui riceuuti benefitij, rimanendo essi con obligo di rendere in qualche modo il guiderdone.

Gloria .

Onna vestita d'oro, tutta risplendente, nel la finistra con vn Cornucopia, & nella.

destra con vna figuretta d'oro, che rappresenti la verità.

Gloria, & honore .

Onna riccamente vestita, che tenga molte corone d'oro, & ghirlande in mano, come premio di molte attioni virtuole.

Gloria .

Onna, che con la destra mano tiene vn'-Angioletto, & fotto al piè destro vn cornucopia pieno di frondi, fiori, & frutti.

G







ONNA vestita del color stella ruggine, col collo lungo, come la grue, & il ventre affai grande.

La Gola, secondo che narra S. Tomaso 2.2. quest. 148. Artic, 1, è vn disordinato appetito delle cose, che al gusto s'appartengono, & si dipinge col collo così lungo, per la memoria di Filostene Ericinio, tanto goloso, che desideraua d'hauere il collo fimile alle grue, per più lungamente godere del cibo, mentre scendeua nel ventre.

La grandezza, & grossezza del ventre si riferisce all'effetto d'essa Gola, & goloso si dice chi hà posto il sommo bene nel ventre, & lo vuota per empirlo, & l'empie per votarlo col fine della giottornia, & del piacere del mangiare.

L'habito del color sopradetto, all'ignobiltà dell'animo vinto, & soggiogato da questo brut to vitio, & spogliato di virtu, & come la ruggine diuora il ferro onde nasce, così il goloso dinora le sue sostanze, & ricchezze, per mezzo

284

delle quali fi era nutrito, & alleuato. Gola .

Onna a sedere sopra vn Porco, perche i porci, come racconta Pierio Valeriano lib. 9. de i suoi Geroglifici, sono infinitamente golofi.

Nella sinistra mano tiene vna Folica Vccel lo similmente goloso, e con la destra s'appog gia sopra d'yno Struzzo, del quale così dice

l'Alciato .

Lo struz To sembra a quei che mai non tace, Ne con la Gola in alcun tempo hà pace.

GOVERNO DELLA REPUBLICA. ONNA fimile a Minerna, nella destra mano tiene vn ramo d'oliuo, col braccio finistro vno scudo, & nella medesima mano vn

Il portamento fimile a quello di Minerua... ci dimostra, che la sapienza è il principio del

dardo, & con vn morione in capo .

buon reggimento.

Il Morione, che la Republica, deue essere fortificata, & sicura dalla forza di fuora...

L'olivo, & il dardo significano, che la guerra, & la pace sono beni della Republica, l'vna, perche da esperienza, valore, & ardire; l'altra, perche somministra l'orio, per mezzo del quale acquistiamo scientia, & prudenza nel gouernare, & si dà l'olivo nella mano destra, perche la pace è più degna della guerra, come suo fine, & è gran parte della publica felicità.

GRAMMATICA.

ONNA che nella destra mano tiene vn breue, scritto in lettere latine, lequali dicono: Vox litterata, & articulata, debito modo pronunciata, & nella finistra vna sfera, & dalle mammelle verserà molto latte.

Il breue sopradetto dichiara, & definisce l'és

La sferza dimostra, che come principio s'insegna a' fanciulli le più volte adoprandosi il castigo, che li dispone, & li rende capaci di difciplina.....

Il latte, che gl'esce dalle mammelle, fignifica, che la dolcezza della scienza esce dal perto, & dalle viscere della Grammanica.

Grammatica .

Onna, che nella destra mano tiene vna. raspa di recro,& con la huista va vaio, che sparge acqua sopra vna tenera pianta.

Grammatica è prima tra le sette arti libera. 11,& chiamali regola, & ragione del parlare aperto, & corretto.

La raspa dimostra, che la Grammatica de-

sta, & aslottiglia gl'intelletti.

Et il vaso dell'acqua è inditio, che con essa si fanno crescere le piante ancortenerelle de gl'ingegni moui al Mondo, perche diano a' suoi tempi frutti di dottrina, & di sapere, come l'acqua fà crescere le piante stesse.

### GRANDEZZA, E ROBVSTEZZA d'animonomenti.

[7 N giouane ardito, che tenga la destra. mano lopra il capo d'vn ferocissimo Leo ne il quale stia in atto fiero, e la sinistra mano

al fianco.

Si dipinge in quella guisa, percioche gli Egitij hanenano chiaramente compreso, infuno altro animale di quattro piedi hauer maggior animo del Leone: & per niuna propriera naturale è stimato il Leone più degno di marauiglia, che per la grandezza dell'animo suo, nellaquale egli è molto eccellente, esponendofi ad imprese magnanime, e generose, e non per altra cagione dissero molti essere stato il Leone figurato nel Cielo, se non perche il Sole quando passa per quel segno, è più che mai gagliar do e robusto.

GRATIA.

IOVANETTA ridente, e bella di va-J ghissimo habito vestita, coronata di diaspri, pietre pretiose, e nelle mani tenga in atto di gittate piaceuolmente rose di molti colori, fenza spine, hauerà al collo vn vezzo di perle'.

Il diaspro si pone per la gratia, conforme a quello, che li naturali dicono, ciòè, che portan dosi ado so il diaspro si acquista la gratia de-

gli huomini.

Questo medesimo significa la rosa senza spi ne, & le perle, lequali risplendono, & piacciono, per singolare, & occulto dono della natura, come la gratia, che è negli huomini vna cer ta venusta particolare, che muone, e rapisco gl'animi all'amore, & genera occultamente obligo, e bencuolenza.

GRATIA DIVINA.

ONNA bella, & ridente con la faccia rinolta verso il Cielo, done sia lo Spiritolanto in forma di colomba, come ordinariamente si dipinge. Nella destra mano tengalo vn ramo d'oliuo con vn libro, & con la finistra

Guarda il Cielo, perche la gratia non vien le non da Dio, il quale pet manifestatione si di-

ce effer

ce esser in Cielo, la qual gratia per conseguire douiamo conuertirci à lui, & dimandargli con tutto il cuore perdono delle nottre grani cospe, però disse: Conuertimini ad me, O ego conuertar ad vos.

Si dipinge lo Spiritosanto per attribuirsi me ritamente da i Sacri Theologi a lui l'insussone della divina gratia ne'petti nostri, & però dicesi, che la gratia è un ben proprio di Dio, che si dissonde in tutte le creature per propria liberalità di esso Iddio, & seuza alcun merito di quelle.

Il ramo di Oliuo fignifica la pace, che in vir

tù della Gratia il peccatore riconciliatoli con Iddio sente nell'anima:

La tazza ancora denota la gratia, fecondo il detto del Proteta. Calix messi inchianis quam praclarus est.

Vi si potranno scriuere quelle parole, B bite, & inebriamini. Perche chi è in gratia di Dio sempre sta ebrio delle dolcezze dell'amor suo, perciò che questa imbriachezza è si gagliarda, & potente, che sa scordar la sete delle cose mondane, & senza alcun disturbo da persetta, & compita satietà.

### GRATIA DI DIO.







V N A bellissima e gratiosa giovanetta, e, ignuda, con bellissima, & vaga acconcia tura di capo. Li capelli saranno biondi, & ricciuti, & saranno circondati da vn grande splen dore, terrà con ambe le mani vn corno di doui tia, che gli coprirà d'avanti, acciò che non mostri le parti meno honeste, e con esso verse-

rà diuerfe cose per l'vso humano sì Ecclessassische, come anco d'altra sorte, & nel Cielo, si de vn raggio, il qual risponda sino a terra.

GRATIE.

RE fanciullette coperte di sottilissimo velo, sotto il quale appariscano ignude,

così le figuratono gli antichi Greci, perche le Gratie tanto sono più belle, & si stimano, quan to più sono spogliate d'interessi, i quali sminui scono in gran parte in esse la decenza, & la purità; però gli Antichi figurauano in esse l'amicitia vera, come si vede al suo luogo. Et appresso Seneca de benesiti is lib. 1. cap. 3. vien dichiarata la detta figura delle tre Gratie, come anco noi nella figura dell'Amicitia.

Gratie.

Ltre, & varie figure delle Gratie si recano da molti Autori, mà io non ne dirò altro, hauendone trattato diffusamente il Giraldi Sintammate xiiij. & da lui Vincenzo Car taro, dico bene, che se ne veggono anco scolpite in marmo in più luoghi di Roma le tre Gra tie giouani, allegre, nude, & abbracciate tra di loro, vna hà la faccia volta in là da banda finistra; l'altre due dalla destra guardano verso noi; queste due significano, che quel che riceue vna gratia, ò benesitio deue procurare di rendere al suo benefattore duplicata graria, ricordandosene sempre: Quella sola significa; che colui, che la fa, deue scordarsene subito, & non poner mente al benefitio fatto: Onde l'Orator Greco in suo linguaggio, disse nell'oratione, De Corona, Equidem censeo eum, qui beneficium accepit, oportere omni tempore meminisse, eum autem, que dedit continuo obliuisci, 2d imitatio ne del quale l'Orator Latino anch'egli disse. Meminisse debet is, in quem collatum est beneficium, non commemorare qui contulit: perche in vero brutta cosa è rinfacciare il beneficio, di ce lo stesso Cicerone.

Odiosum hominum genus officia exprobrătium Sono Vergini, e nude, perche la Gratia deue estere sincera, senza fraude, inganno, & speran za di rimuneratione, Sono abbracciate, & conneste tra loro, perche yn benesicio partorisce. l'altro, & perche gli amici deuono continuare in farsi le Gratie: & perciò Crisippo assimigliana quelli, che danno. & riceuono il benesicio, a quelli che giuocano alla palla, che fanno a gara, a chi se la può più volte mandare, & riman dare l'uno all'altro.

Sono giouani perche non deue mai mancare la grantudine, nè perire la memoria della.
Gratia, mà perpetuamente forire, & viuere.
Sono allegre, perche tali dobbiamo essere così
nel dare, come nel riceuere il beneficio. Quindi è, che la prima chiamasi Aglia dall'allegrez
za la seconda Thalia dalla viridità, la terza.
Eufrosina dalla dilettatione.

GRATITVDINE.

ONNA che in mano tenga vna Cicogna, & vn ramo di lupini, o di faua, Oro Apolline dice, che questo animale più d'ogni altro ristora i suoi genitori in vecchiezza, & in quel luogo medesimo, oue da essi è stato nutrito, apparecchia loro il nido, gli spoglizzo delle penne inutili, e dà loro mangiare sino, che siano nate le buone, & che da se stessi possa no trouare il cibo, però gli Egittij ornauano gli scettri con questo animale, e lo teneuano in molta consideratione scriue Plinio nel lib. 13. al cap. 14. che come il lupino, e la faua ingrafsano il campo, done sono cresciute, così noi per debito di Gratifudine dobbiamo sempre duplicare la buona fortuna a quelli, che a noi la megliorano.

Si potrà fare ancora a canto a questa figura vn'Elefante, il quale dal Pierio Valeriano nel 2. lib. vien posto per la Gratitudine, & cortesta: Et Eliano scriue d'vn'Elefante, che hebbe ani mo d'entrare a combattere per vn suo Padrone, il quale essendo finalmente dalla forza de gl'inimici superato, & morto, con la sua proboscide lo prese, & lo portò alla sua stalla, mostrandone grandissimo cordoglio, & amaritu-

dine.

GRAVITA'.

DONNA vestita nobilmente di porpora, con vna scrittura sigillata al collo insino al petto pendente, nell'acconciatura del ca po sarà vna Colonna con vna picciola statuetta sopra, & la veste tutta aspersa d'occhi di pauone, eon vna lucerna accesa fatta secondo l'vsanza de gli antichi nella destra mano.

La porpora è vestimento commune a questa, & all'honore, come a qualità regali, & no-

bilishime.

Il breue è autentico fegno di nobiltà, la qua le, è vera nudrice di grauità, d'alterezza, di glo

ria, & di fausto.

La colonna s'acconcierà in capo per le mascherate a piedi, ò a cauallo; ma per statua di scoltura, ò pittura si potrà fare a canto, & checol braccio sinistro si possi sopra d'essa per memoria delle gloriose attioni, che somentano la grauità.

Gli occhi di pauone fono per fegno, che la Grauità fomministra pompa, e nasce con l'am-

La lucerna dimostra, che gli huomini graui sono la lucerna della plebe, & del volgo

Grauita

# Parte Seconda.

Grauità nell'huomo .

Donna in habito di Matrona, tenga con ambe le mani un gran sasso legato, & so-

speso ad vna corda...

L'habito di Matrona mostra, che allo stato dell'età matura si conviene più la Gravità, che a gli altri, perche più si conosce in esso l'honore, e con maggiore ansietà si procura con la Gravità, e temperanza de' costumi.

Il fasso mostra, che la Grauità ne' costumi dell'huomo si dice similitudine della Grauità ne' corpi pesanti, & è quel decoro, che egli sà tenere nelle sue attioni senza piegare a leggie-rezza, vanità, bussonerie, ò cose simili, lequali non sono atte a rimuouere la seuerità dalla fronte, ò dal cuore; come alle cose graui per alcuno accidente non si può leuar quella natura all'inclinatione, che le sà andare al luo go conuenient.

Grauità dell'oratione.

Vedi a Fermezza, e grauità dell'Oratione.

# GRASSEZZA.







DONNA corpulenta, con la destra mano tenga vn ramo d'oliuo, che habbia solo i frutti senza fronde, nella sinistra tenga vn granclio marino, il quale è soggetto molto a'la grassezza, quando la Luna cresce, ò per particolar dispositione tirata dalle qualità della Luna, oue o, perche quando essa è piena, & lumino sa, gli da commodità di procacciarsi più facilmente il cibo.

L'oliuo è il vero geroglifico della graffezza,non folo trà i Poeti, & Historici, mà anco nelle facre lettere, come in più l'uoghi si può vedere, & l'Epiteto proprio dell'oliuo, è l'esser grasso.

GVARDIA.

DONNA armata, con vna grue per cimiero, nella mano destra con la spada. & nella finistra con vna facella accesa, & con vn paparo, ouero vn'ocha, che le stia appresso.

La facella con la grue significa vigilanza, per le ragioni, che si sono dette altroue in simil proposito l'istesso significa l'ocha, la quale dodici volte si sueglia in tutta la notte, dalche credono alcuni, che si prendesse la misura dell'hore, con le quali misuriamo il tempo, nello suegliarsi questo animale fa molto strepito con la voce, & tale, che narra Tito Liuio, che i soldati Romani, dormendo nella guardia di Cam pidoglio furono luegliati per beneficio solo d'vn papero, & così prohibirono a' Francesi l'entrata: Questi dui animali adunque dinotano, che la vigilanza, e la fedeltà sono necessarijssime alla guardia, accompagnate con la forza da refisiere ; il che si mostra nell'aimadura, e nella spada.

### GVERRA.

DONNA armata di corazza, elmo, & spada, con le chiome sparse, & insanguinate, come satanno ancora ambedue le mani, sotto all'armatura, hauera vna trauersina rossa, per rappresentare l'ira, & il surore, starà la det ta figura sopra vn cauallo armato; nella destra mano tenendo vn'hasta in atto di lanciarla & nella sinistra vna facella accesa, con vna Colon ma appresso.

Rappresentasi questa Donna col caua llo armato, secondo l'antico costume Egittio, & la più moderna auttorità di Virgilio, che dice

Bello armantur equi, bellum hac armenta

minantur.

cioè i caualli s'armano per la guerra,& minac

ciano guerra....

Leggefi, che già innanzi al tempio di Bello na fu vna certa Colonna non molto grande, laquale i Romani chiamauano Colonna bellica, perche deliberato, che haucuano di fare alcuna guerra, a quella andaua l'vno de' Confoli dapoi, che haucua aperto il Tempio di Giano, & quindi lanciaua vn'hasta, verso la parte, oue era il Popolo nemico, & intendeuas che all'hora fosse gridata, & publicata la guerra, & perciò questa figura tiene nella destra mano l'hasta in atto di lanciarla presso alla Colonna sopradetta. Onde sopra di ciò Ouidio nei Fasti disse.

Prospicit a tergo summum breuis area circum Est vbi non parua parua columna nota. Hinc solet hasta manu belli pranuntia mitti In Regem, & gentim cum placet arma capi. Tiene poi nella sinistra mano vna facella e accesa, secondo il detto di Silio Italico. Scuore l'accesa face, e'l biondo crine

Sparso di molto sangue, e và scorrendo La gran Bellona per l'armate squadre.

Soleuano ancora gli Antichi, prima che fusfero troua te le trombe, quando erano per fare battaglia, mandare innanzi a gl'esserciti alcuni con faci accese in mano, le quali si gittauano contro dall'una parte, & dall'altra, & comin ciauano dipoi la battaglia col ferro.

### GVERRA

DONNA armata, che per cimiero porti va Pico nella mano destra la spada ignuda, & nella sinistra lo scudo, con van testa di lupo dipinta nel mezo d'essa.

Guerras.

Onna spauenteuole in vista, & armatacon vna face accesa in mano in atto di caminare, hauerà appresso di se molti vasi d'oro, e d'argento, e gemme gittate consusamente per terra, stà le quali sia vn'imagine di Pluto, Dio delle ricchezze tutta rotta, per dimostrare, che la Guerra dissipa, ruina, & consuma tutte le ricchezze non pure, doue ella si ferma, mà doue camina, & trascorre.

### GVIDA SICVRA de'veri honori,

DONNA nel modo, che la virtù al suo luogo habbiamo descritta, con vno scudo al braccio, nel quale siano scolpiri li due.
Tempij di M. Marcello, l'vno dell'Honore, & l'altro della Virtù; sieda detta Donna sotto vna quercia, con sa destra mano in alto leuata.
mostri alcune corone militari, con scettri, infegne Imperiali, Capelli, Mitre, & altri ornamenti di dignità, che faranno possi sopra i rami del detto albero, oue sia vn breue con il mot to: Hincomina, & sopra il capo dell'imagine vi sarà vn'altro motto, che dica, Me Duce.

Il tutto dimostrerà, che da Gioue datore delle gratie, al quale è dedicato quest'albero, ò per dir bene dall'istesso Dio si potranno hauere tutti gii honori, & le dignità mondane, con la scorta, & guida delle virtù, ilche insegnano i due Tempij misticamente da Marco Marcello sabricati, perche l'vno dedicato all'. Honore non haueua l'entrata, se non per quel-

lo di essa Virtù . HERESIA. HERESIA.



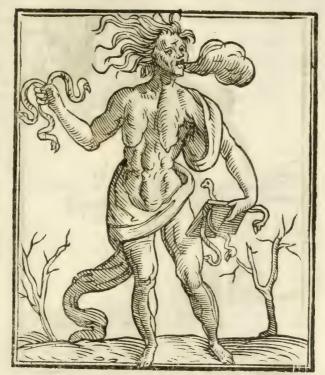



NA vecchia estenuata di spauenteuole aspetto, getterà per la bocca siamma asfumicata, hauerà i crini disordinatamente spar si, & irti, il petto scoperto, come quasi tutto il resto del corpo, le mammelle asciutte, e assai pendenti, terrà con la sinistra mano un libro succhiuso, donde appariscono uscire suora serpenti, & con la destra mano mostri di sparger ne varie sorti.

L'Heresia, secondo San Tomaso sopra il libro quarto delle sentenze, & altri Dottori è errore dell'Intelletto, al quale la volontà ostina tamente adherisce intorno à quello, che si deue credere, secondo la Santa Chiesa Cattolica... Romana...

Si fà vecchia, per denotare l'vltimo grado di peruersità inueterata dell'Heretico.

E di spauenteuole aspetto, per essere priua della bellezza, & della luce chiarissima della

Fede, & della verità Christiana, per lo cui man camento l'huomo è più brutto dell'istesso Demonio.

Spira per la bocca fiamma affumicata, per fignificare l'empie persuasioni, & l'affetto pra uo di consumare ogni cosa, che à lei è cotraria.

I crini spars, & irti sono i rei pensieri, i qua li sono sempre pronti in sua difesa.

Il corpo quasi nudo, come dicemo, ne dimo stra, che ella è nuda di ogni virtù.

Le mammelle asciutte, & assai pendenti dimostrano aridità di vigore, senza ilquale non si possono nutrire opere, che siano degne di vita eterna.

Il libro succhiuso con le serpi significa la se falsa dottrina, & le sentenze più nociue, & abo mineuoli, che i più velenosi serpenti.

Il spargere le serpi denota l'effetto di seminare false opinioni.

### HIDROGRAFIA







ONNA vecchia vestita di colore dell'argento il composto del quale immiti l'onde del mare', che sopra del capo vi siano molte stelle, che con la destra mano tenghi la carra da nauigare, & vn compasso, & con la finistra vna Naue, & per terra vi sia vna Bussola.

Si rappresenta vecchia per la ragione detta nella figura della Geografia, il colore & il com posto del vestimento, fignifica l'acqua, & il mo to di csia, della quale si dimostra con l'operatio ne del sugetto che rappresentiamo, il quale consiste nel pigliare tutti i termini de mari per ogni consino di Prouincie, descriuendos per Hidrografia, vocabolo che deriua dal vasso detto hidria, & giassa cioè dissegno di tutto il composto dell'acqua; & detta Hidrografia viene regolata, & descritta mediante la bussula nauigatoria, nella quale per mezzo della calamita si dimostra con i suoi venti il sicuro viaggio ritrouato da i moderni con l'acqua con l'acqu

occasione della carta del nauigare con il suo compasso, nella qual carta dimostra tutti li ven ti descritti secondo gli-antichi autori, li quali senza l'operatione della calamita non conosciuta da loro si gouernauano mediante le stelle, come sà mentione Polidoro Vergilio dicen do che i Fonici surno quelli che trouorno l'osseruatione delle stelle nel nauigare, e per le torri à i liti del mare, i suochi che in esse torri poneuano.

HIPPOCRESIA.

ONNA con faccia, & mani leprofe, vesti ta dipelle di pecora bianca, con vna Can na verde in mano, laquale habbia le sue foglie, & penacchio: I piedi medesimamente saranno leprosi, & nudi, con vn lupo, che esca di sotto alla veste di esta, & con vn Cigno vicino.

Quello, che disse Christo Signor Nostro in San Matteo al cap. 25. basta per l'intelligenza di questa imagine, perche volendo improue-

rare

rare à gli Seribi, & Farisci la loro Hippocressa disse che erano simili, a' sepoleri, che sono belli di suori, & di dentro pieni di ossa d'huomini morti, & di puzza; Adunque Hippocressa non sarà altro, che vna sintione di bontà, & santità in quelli, che sono maligni & scelerati; però si dipinge donna leprosa, vestita di habito bianco, perche il color della veste significa l'habito virtuoso, che artisticiosamente ricuopre la color del peccato, che stà radicato nella carne, e nell'anima.

La Canna verde, è simbolo (come dice Her-

# HIPPOCRESIA.







DONNA magra, & pallida, vestita d'habito di mezza, lana, di color beretino, rot ta in molti luoghi, con la testa china verso la spalla sinistra, hauerà in capo vn velo, che le cuopra quasi tutta la fronte; terrà con la sinistra mano vna grossa, & lunga corona, & vn'offitiuolo, & con la destra mano, con il braccio scoperto porgerà in atto publico vna moneta

ad vn pouero, hauerà le gambe, & li piedi simile al lupo.

Hippocresia appresso S. Thomaso secunda fecunda, quast. 3. art. 2. è vitto che induce l'huomo di simulare, & singere quel, che, non è in atti, parole, & opere esteriori, con ambitione vana di essere tenuto buono, essendo tristo.

Magra, e pallida si dipinge, perciòche come

dice.

dice S. Ambrosio nel 4. de' suoi morali, gl'Hippocriti non si curano di estenuare il corpo per essere tenuti, & stimati buoni, & S. Matteo al cap. 6. Cum ieiunatis nolite fieri sicut Hipocrita tristes; exterminant enim facies suas, vt videan. sur ab hominibus iciunantes.

Il vestimento, come dicemo essendo compo sto di lino, & di lana dimostra (come dice il sopradetto S. Ambrogio, nel cap. 8. de morali) l'opera di coloro, i quali con parole, & attione d'Hippocrissa cuoprono la sottigliezza della malitia interna, & mostrano di fuori la sempli cità dell'innocenza; questo si mostra per significato della lana, & la malitia per il lino.

La testa china, con il velo, che le cuopre la ... fronte, la corona, & l'offitiuolo dinotano, che l'Hippocrito mostra d'essere lontano dalle cose mondane, e riuolto alla contemplatione del

l'opere diuine.

Il porgere la moneta ad vu pouero, nella... guisa, che si è detto, dimostra la vanagloria de gli hippocriti, i quali per acquistar fama, & glo ria del Mondo fanno elemofina publicamente, come ne fà fede S. Matteo al 16. così dicendo. Cum ergo facis elemosynam noli tuba canere ante te sicut Hypocrita faciunt, in synagogis, On in vicis, vt honorificentur ab hominibus, Joc.

Le gambe, & i piedi simili al lupo significano, come dice S. Matteo 7. che gl'Hippocriti nell'esteriore sono agnelli, & detro lupi rapaci.

HOMICIDIO.

T V O M O bruttissimo armato, col manto di color rosso, per cimiero portarà vna testa di tigre, sarà pallido, terrà con la sinistra mano per i capelli vna testa humana tronca dal busto,& con la destra vna spada ignuda infanguinata: Bruttissimo si rappresenta l'Homicidio: percioche non solo è abomineuole alle perione; mà quello, che molto più importa, al fommo Dio, ilquale tra gli altri comandamenti, che ci hà dati, ci prohibisce l'Homicidio, come cosa molto dannosa, & à lui tanto odiofa, che come si vede nell'Exodo 21. coman da che non si lasci accostare al suo altare l'homicida.

Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab altari meo auchtes eum, oc.

Si dipinge armato, perche l'Homicidio genera il pericolo della vendetta, alla quale si prouede con la custodia di se stesso.

La Tigre fignifica fierezza, & crudeltà, le quali danno incitamento, & spronano l'honnicida:la pallidezza è effetto dell'ira, che condu ce all'Homicidio, & del timore, che chiama à penitenza; Però fi dice nel Genefi, che Caim hauendo veciso il fratello, andò fuggendo, temendo il castigo della giustitia di Dio.

HONESTA'.

ONNA con gli occhi bassi, vestita no-bilmente, con vn velo in testa, che le cuo

pra gli occhi.

La grauità dell'habito è inditio ne gli huomini d'animo honesto, & però si honorano,& si tengono in conto alcuni, che non si conosco no per lo modo del vestire, essendo le cose esteriori dell'huomo tutte inditto delle interiori, che riguardano il compime to deil'anima.

Gli occhi bassi sono inditio di honestà, perche ne gli occhi spirando la lasciuia, come si dice, & andando l'amore per gli occhi al cuo re, secondo il detto de' l'oeti; Abbassati verso terra danno segno, che nè spiriti di lascinia, nè forza d'amore posta penetrare nel petto.

Il velo in telta è inditio d'Honestà, per anti co, e moderno costume, per ester volontario impedimento al girar lascino de gli occhi.

### HONORE.

IOVANE bello, vestito di Porpora, & Coronato d'Alloro, con vn'hasta nella. mano destra, & nella sinistra con vn Cornuco. pia, pieno di frutti, fiori, e fronde: Honore è nome di possessione libera, e volontaria degl'a. nimi virtuosi, attribuita all'huomo per premio d'essa virtù, e certata col fine dell'honesto; & S. Tomaso 2.2.9.129. ar. 4. dice, che, honor est cuiuslibet virtutis pramium.

Si fa giouane, & bello, perche per se stesso, fenza ragioni, ò fillogifmi alletta ciafcuno, & si fà desiderare. Si veste della Porpora, perche è ornamento Regale, & inditio di honor su-

premo.

L'hasta, & il Cornucopia, & la Corona d'Alloro fignificano le tre cagioni principali, onde gl'huomini fogliono estere honorati, cioè, la. scienza la ricchezza, & l'armi, & l'alloro signi fica la scienza, perche come questo albero hà le foglie perpetuamente verdi, mà amare al gusto, così la scienza, se bene fà immortale la fama di chi la possiede, nondimeno non si acquista senza molta fatica, & sudore. Però disse Efiodo, che le Muse gli haueuano donato vno recttro di lauro, effendo egli in bassa fortuna, per mezzo delle molte fatiche arrivato alla.

icienza

fcienza delle cose, & alla immortalità del suo nome.

Honore.

H Vomo d'aspetto venerando, & coronato, di palma, con un collaro d'oro al collo, & maniglie medesimamere d'oro alle braccia, nella man destra terrà un'hasta, & nella sinistra uno scudo, nel quale siano dipinti due Tempij col motto. Hic terminus haret, alludendo la Tempij di Marcello detti da noi poco innanzi.

Si corona di Palma, perche quest' Albero, co me scriue Aulo Gellio nel 3 lib, delle Notti At tiche è segno di Vi toria, perche, se si pone sopra il suo legno qualche peso anchor che graue, non solo non cede, ne si piega, mà s'inalza, & essendo l'Honore, sigliuolo della Vittoria, come scriue il Boccaccio nel 3 della Geneologia delli Dei, conuien che sia ornato dall'insegne della Madre..

L'hasta, & lo scudo surono insegna de gli an tichi Re, in luogo della Corona, come narra Pierio Valeriano nel lib-42. Però Virgilio nel 6. dell'Eneide, descriuendo Enea Siluio Redi Alba disse:

Ille (vides?) pura innenis, qui nisitur hasta.

E perche nel Tempio dell'Honore non si po teua entrare, se non per lo Tempio della Virtù, s'impara, che quello solamente è vero Honore, il quale nasce dalla Virtù:

Le maniglie alle braccia, & il collaro d'oro al collo, erano antichi fegni d'Honore, & dauanfi da Romani per premio, a chi s'era portato nelle guerre valoro famente, come feriue Pli nio nel 33. lib. dell'Historia natural.

Honore nella Medaglia d'Antonino Pio.

V N Giouane vestito di veste lunga, & leggiera, con vna ghirlanda d'alloro in vna mano, & nell'altra con vn Cornucopia pieno di frondi, siori, & frutti.

Honore nella Medaglia di Vitellio.

G Iouane con vn'hasta nella destra mano, col petto mezzo ignudo,& col Cornuco-

HOROGRAFIA







## Della nouissima Iconologia

pia nella finistra; al'piè manco hà vn' Elmo, & il suo capo sarà ornato con bella acconciatura 'de' suoi capelli medesimi.

L'hasta, & le mammelle scoperte dimostrano, che con la forza fi deue difendere l'Honore, & con la candidezza conservare.

Il Cornucopia, & l'Elmo, dimostrano du cose, lequali facilmente trouano credito da esfere honorati; l'vna è la robba; l'altra l'essercitio militare; quella genera l'Honore con la\_o benignità, questa con l'alterezza; quella con la possibilità di far del bene; questa col pericolo del nocumento; quella perche fà sperare; questa perche fà temere: mà l'vna mena l'Honore per mano piaceuolmente; l'altra se lo tira dietro per forza\_c.

HOROGRAFIA.

ONNA giouane, alara, & vestira d'habito succinto di color celeste, che in cima del capo habbi vn'horologgio da poluere,& co la destra mano tenghi vna riga, compasso, & il declinatorio, & con la finistra vn'horologgio folare, & da vna parte sopra il capo sia il Sole il quale con i suoi raggi mostri l'ombra del Gnomone diretta all'hora corrente.

L'hore col numero di 24. delle quali il gior no, e la notte si vengono a compire; presero il nome loro (come afferma Macrobio) da Apollo, cioè il Sole, che in lingua egittia si dice Horo, & però per rappresentare l'hore del gior no dal leuar del Sole fino al tramontar di esso, ci seruiremo dell'inuentione de l'horologgio solare ritrouato da Anassimene Milesio, & per quelle della notre, con l'horologgio da poluere anch'egli ritrouato da sublimi ingegni, si che per venire alla dichiaratione della presente figura diremo che.

Si fà giouane, ad'imitatione dell'hore, essen do che di continuo rinouano il corso, & moto che fanno successinamente vna doppo l'altra, & ciascuna resta nell'ester suo.

L'habito succinto, & l'ale a gl'homeri, fignificanoil veloce corfo dell'hore, de la qual velocità trattò il Petrarca nel trionfo del tempo con li seguenti versi.

Che volan l'hore, i giorni, gl'anni, e i mesi.

Il colore celeste del vestimento, significa il Cicl sereno, il quale non impedito da nunoli si viene alla' dimostratione dell'hore mediante il corso solare.

Gli fi dà il compasso, riga, & il declinatorio, ellendo che con il compasso theoricamente si fà la divisione de le linee Meridionali, Verticali, Equinotiali, Horarie accompagnate con i tropici di Cancro, Capricorno, & altre conueneuole a questo composto, & con la riga si formano la qualità di esse, & così il diclinatorio si viene alla cognitione per opera della Calamita non lolo delle quatro parti principali, Leuante, Ponente, Tramontana, & Mezo giorno, mà anco delle positure, & diclinationi de i mu ri, che con esse si formano la varietà de glihorologi solari, che perciò dimostriamo che tenghi il sopra detto con la finistra mano percosso da i raggi solari, nel quale l'ombra dell'ombli ca del Sole che si chiama Gnomone, mostra esattamente il corso dell'hore del giorno, come quelle della notte per l'horologgio da poluere, che detta figura tiene in capo.

HORE DEL GIORNO.

MOLTE volte può venire occasione di dipinger l'hore, & ancorche se ne possa pigliare il disegno da quelli, che da molti sono state descritte, nondimeno ho voluto ancor'io dipingerle differente da quelle, perche la varietà suole dilettare alli studiosi.

Dico dunque, che l'hore sono ministre del Sole dinise in 24. & ciascuna e guidatrice del timone del carro solare, per il suo spatio, onde Ouidio nel 2. delle Metamorfofi, così dice.

A dextra laua q dies, & menfis, & annus, Seculag; Er posita spatijs aqualibus hora. Et il medesimo, più a basso.

Lungere equos Titan velocibus imperat horis lussa Dea celeres per agunt, ignemque vomentes Ambrosia succo saturos presepibus altis

Quadrupedes ducunt, adduntq; sonantia frana. Et il Boccaccio nel libro quarto, della Geneologia delli Dei, dice che l'hore sono figliuole del Sole, & di Crono, & questo da i Greci vien detto il tempo, percioche per lo camino del Sole con certo spatio di tempo vengono a formaifi , & successivamente l'vna doppo l'altra, fanno che la notte passa, & il giorno giunge, nel quale il Sole entra dalla successione di este, estendogli dall'hore del giorno aperte le porte del Cielos cioè il nascimento della luce, del quale offitio dell'hore fà mentione Home. ro, & dice che sono soprastanti alle porte del Cielo, & che ne hanno cura con questi verh. άντομαται δέ πύλαι μύλον έραις άξ έκος

woody δε έσι τετραστυ με γας έρανος έλυμπες. Sporte feres patuerunt Cœli, quas seruabant hora Quibus cura est magnu Cælum, & Olympus.

# rigolo Parte Seconda.

Il qual luogo di Homero imitande Ouidio, dice che l'hore hanno cura delle porte del Cie lo insieme con Giano.

Prasideo foribus Cœli eum mitibus horis,

Nonno Panopolita Poeta Greco chiama l'hore figlie dell'Anno, serue del Sole, e finge ch'armino il Cielo & corrino nella casa del So le contro Tifeo.

· Volendo noi dunque dar principio a questa pittura, faremo che la prima hora sia nell'appa

rir del Sole.

HORAPRIMA.

ANGIVLLA bella, ridente, con ciuffo di capelli biondi com'oro sparsi al vento dalla parte d'auanti, & quelli di dietro siano stefi, & canuti.

Sarà vestita d'habito succinto, & di color in carnato con l'ali a gli homeri, stando però in

atto gratiofo, e bello di volare.

Terra con la destra mano souero doue parerà all'accorto pittore, che fia il suo luogo pro prio il segno del Sole, dritto, & eminente: mà che sia grande, e visibile, & con la sinistra vn bel mazzo di fiori, rossi, & gialli in stato di co-

minciarsi ad aprire.

Si dipinge giouane, bella, ridente, & con flori nella guisa che dicemo, percioche allo spunrar de' chiari, & risplendenti raggi del Sole, la natura tutta fi rallegra, & gioifce, ridono i pra ti,s'aprono i fiori, & i vaghi augelli sopra i ver deggianti rami, con il foauissimo canto fanno festare tutti gl'astri animali mostrano piacere, & allegrezza, il che benissimo descriue Seneca nel primo choro, in Hercole furente con questi versi .

Iam caruleis enectus equis Titan , summum prospicit Octav; lam Cadmais inclyta baccis Asperfa die , dumeta rubent Phæbia fugit reditura soror. Labor exoritur durus, & omnes Agitat curas, aperitos domos. Pastor gelida cana pruina Grege dimisso pabula carpit . Ludit parato liber aperto Nondum rupta fronte inuencus. Vacua reparant ubera matres. Errat cursu leuis incerto Molli petulans hadus in herba. Pendet summo stridula ramo Pinnas q nouo tradere soli Geffit, querulos inter nidos Thracia pellex, turbag; circum

Confusa sonat murmure mixto Testatadiem.

I capelli biondi sparsi al vento dalla parte dauanti, & quelli dierro ftch, & camuti, fignificano, che l'hore in breue spatio di tempo prin cipiano, & finiscono ritornando però al folito

Il color incarnato del vestimento dinota il rolleggiare, che fanno l'Haggi del Sole in Oric te quando cominciano a spuntare sopra il nostro emispero, come dimostra Virgilio nel settimo dell'Eneide:

lamque rubescebat radijs mare, & athere ab

Aurora in roseis fulgebat lutea bigis Et Ouidio nel 4. de' Fasti.

Nox whi transierit cœlumq; rubescere primo Caperit.

Ecce vigil nitido patefecit ab ortu Purpureas Aurora fores & plena rosarum

Er nel 6. dell Metam.

Vt folet aer

Purpureus fieri, cum primum Aurora mouetus Boetio lib. 2. metr. 3.

Cum polo Phæbus roseis quadrigis

Lucem spargere cæperit.

L'istesso nel metro 8. Quod Phoebus roseum diem

Curru prouehit aureo :

Et Statio 2. Theb.

Et iam Mygdonys elata tubilibus alto Rorantes excussa comas, multumás seguenti " Impuler at cœlo gelidas Aurora tenebras Sole rubens .

E Silio Italico lib. Tz.

Atque vbi nox depulsa polo primaque rubescit

Lampade Neptunus.

L'habito fuccinto, & l'ali à gl'homeri in atto di volare, fignificano la velocità dell'hore, come nel luogo di sopra citato dice. Ouidio 2. Metam orfofi -

Iungere equos Titan velocibus imperat horis

Iusa Dea celere peragunt.

Le si da il segno del Sole, perche soleuano gl'antichi dare al giorno dodici hore, & dodici alla notte, le qualifi dicono planerali, & fi chia: mano cofi, perche ciascuna di esfe vien signoreggiata da vno de' fegni de' Pianeti, come si vede in Gregorio Giraldo rom. 2. lib. de dimis: & mensibus, con queste parole Praterea quoniam singuli Planeta, singulis horis dominari, en praesse ab Astrologes dicuntur, on martalin

ve aiunt, disponere; ideo planetarum, hoc est ervantium stellarum hora, que ab eis planetaria vocantur, conflitute sunt. Oltre a questo chi volesse maggiore esplicatione legga Tolomeo, & Theone . & da certi versi d'Ouidio si raccoglieil medefimo

Nam Venus affulsit , non illa luppiter hora

Lunaa Oc.

Giouanni del Sacrobosco intorno a questo, così dice nel computo Ecclefiastico: Notadum estam quod dies septimana, secundum diversos diversas habent appellationes; Philosophi enim gentiles quemlibet diem septimana, ab illo planeta; qui dominatur in prima hera illius diei denominant, dicunt enem planetas successive

dominari per horas diei.

Et se bene in ogni giorno della settimana ciaschedun'hora ha particolar segno differente da quelli de gli altri giorni, tuttauia noi intendiamo assolutamente rappresentare dodici hore del giorno, & altretante della notte senza hauer riguardo a' particolari giorni, & a loro successione, nel circolo della settimana, si che per dimostratione si darà principio alla. prima hora del giorno con il Sole: come quello, che distingue l'hore, & e misura del tempo, e questo batterà per dichiaratione de i segni, si per questa prima hora, che habbiamo descritta, come anco per il restante.

HORASECONDA. ANCIVLLA anchor'ella con l'ale aperte in atto di volare, hauerà i capelli di forma, & colore come la prima: mà quelli dauanti non farauno, tanto biondi, l'habito farà succinto, di'color d'oro, mà cir condato d'alcuni piccioli nuuoletti, & nebbia, estendo che in que st'hora il Sole, tira a se i vapori della terra, più, o meno, secondo l'humidità del tempo passato & a quest'hora volse alludere Lucano nel 5. della guerra di Faifaglia.

Sia nocte fugata

I f m nube diem inbar extulit.

Et Sil. Ital. lib. 5.

Derec flammiferum toller tes aquors currum Solis equi sparfere diem , iamque orbe renato Diluerat nebulas Titan fensimque fluebas . Caligo in terras nisido resoluça sereno.

Claud. 2. de ra; : Prof.

Nondum tura dies tremulis vibratur in undis Ardor, Gerrantes ludunt per carula flamma.

Dum natutinis prasudot solibus ner . Dum meus l'umeêtat fl. uentes lucifer agros Roranti prouectus eque.

Et Stat. 1. Achill.

la premit aftra dies humilisq; ex aquore Titan Rorantes euclint eques, & athere magno

Sublatum curris pelagus cadie . .

Terrà con la destra mano il segno di Vendre in bella attitudine, & con la finittra vn maz zo d'elitropio, ouero cicoria con i fiori, i quali per antica offernanza, si sa, & si vede, che continuamente seguitano il giro, che fà il Sole, & per hauer'io alla prima hora dechiarato, che significano i capelli, & l'ali mi pare superfluo sopra di ciò dil'altro, anzi la detta dichiaratio ne, seruirà anco alle altre hore, che ci restanga dipingere.

> 1 7 30100 12 HORA TERZA.

FANCIVLLA anch'ella con la forma de i capelli già detti : mà quelli d'auanti fa-

ranno tià il biendo, e'l negro.

Sarà alata, & come l'altre in atto gratioso di volare; con habito succinto se spedito, di coler cangiante, cioè que parti di bianco, & vna di resto, percioche quanto più il : cle s'inalza dall'Oriente, la luce vien maggiore, e di quest'hora intende Ovidio nel 6. delle Metam. qua dadice:

rt solet aer

Furtureus fiers, cum primum Aurora moueturs Et brene post tempus candescere Solis ab ortu Terrà con la destra mano con bellissimo gesto il segno di Mercurio, e con la sinistra vn'horiolo solare, l'ombra del qual deue mostrai l'hora 3.l'inuentore per quanto scriue Plinio nel lib. secondo, fù Anaximene Milesio discepolo di Talere: di questo horologio riferisce Gellio, che tratta Plauto nella fauola detta Beotia: Vt:llum Dy perdant, que primus horas repperit, Quique adeo primus statuit bic folarium, Qui mibi comminuit misero articulatim diem.

HORA QVARTA. F ANCIVILA come l'altre, con l'ale, & i capelli nella guisa, che habbiamo detto di fopra L'habito succinto, & il color bianco, perciòche dice il Boccaccio, nel lib. 4. della Geneo logia delli Dei, ellendosi già sparso il Sole, & hauendo cacciato i vapori, il giorno è più chia ro, & Ouidio dice nel 4 delle Meramorfosi.

cum puro nitidi Jimus orbe Opposita speculi referitur imagine Phabus.

Et Sil. Ital.lib. 12.

Redditur ex templo flagrantior athere lampas Ettemula infuso resplendent carula Phabo.

Terrà con la destra mano il segno della Luna, auuertendo il diligente Pittore rappresentarlo in modo, che si conosca il segno in prima vista.....

Porgerà con la finistra mano, in atto gratioso, e bello, vn Giacinto fiore ilquale per quanto narra Ouid:nel lib. 10. fù vn putto amato da Apolline, & hauendolo egli per difgratia veci-

So, lo muro in fiore.

Il che dimostra, che la virtù del Sole la mat tina va purgando ne i semplici la souerchia. humidità della notte; Onde per esfersi con que st'hora risoluta, è proprio suo cogliere i semplici, effendo, che non sono troppo morbidi per la fouerchia humidità, ne troppo asciutti per lo souerchio ardore de' raggi del Sole.

HORA QVINTA. F ANCIVLLA alata in atto di volare, con i capelli nella guisa dell'altre, & con habito fuccinto di color cangiante, in bianco, & ranciato esfendo che il Sole, quanto più s'aunicina al mezo giorno, più risplende. Terrà con vni delle mani il segno di Saturno, & con l'altra. l'Elitropio, del quale Plinio nel lib. 2. cap. 41. così dice.

Miretur hoc, qui non obserunt quotidiano experimento, herbam vnam que vocatur Heliotropium abeuntem Solem intueri semper omnibus boris cum ea verti vel nubilo obumbrante;

Et Varrone.

Nec minus admirandum quod fie in floribus quos vocant Helitropia, ab eo quod folis ortum mane spectant, Geius iter ita sequuntur ad occa

fum, vt ad eum semper spectent.

Et Ouidio nel quarto delle sue Metamorf. dice di quest'herba, che fù vna Ninfa chiamata Clitia amata dal Sole, la quale per vna ingiu ria riceuuta da quello si ramaricò talmente, che si voltò i nquest'herba, le parole del Poeta iona queste.

At Clytien quamuis amor excusare dolorem, Indiciumque dolor poterat, no amplius auctor Lucis adit, Venerisq; modum sibi fecit in illa. Tacuit ex illo dementer amoribus vfz,

Nympharum impatiens, & sub lone notte,

dieque,

Sedit humo nuda, nudis incompta capillis Perg; nouem luces expers undig; cibique, Rore mero, lacrimisque suis ieiunia pauit. Nec se mouit humo, tantum spectabat euntis Ora Dei, vultusq; suos flectebat ad illum. Membra ferunt hasisse solo; partemq; coloris Luridus ex angues pallor conuertit in herbas

Est in parte rubor violaque simillimus ora Flos tegit, illa suum quamuis radice tenetur, Vertitur ad solem, mutataq; seruat amorem.

HORA SESTA.

FANCIVLLA; farà quest'hora di aspetto più fiero, e mostrerà le braccia, & gambe nude; hauendo però ne' piedi stiualetti gratiosi, e belli il color del vestimento sarà rosso infiammato, perche dice il Boccaccio lib. 4. della Geneologia delli Dei, ritrouandosi il Sole in mezzo del Cielo molto più risplende, & rende maggior ardore, che perciò si rappresenta che mostri le braccia, e gambe nude, ilche significa anco Virgilio nel libro ottano dell'Eneide.

Sol medium Cœli conscenderat igneus orbem.

Et Martiale nel lib. 3.

Iam prono Phaetonte sudat Aethon Exarfitg; dies, & hora lasses Interiungit equos meridiana.

Et Lucano nel lib. 1.

Quaq; dies medius flagrantibus assuat horis. Terrà con la destra mano il segno di Gioue, e con la sinistra vn mazzo d'herba siorita chiamata da Greci, e Latini Loto; l'effetto della quale, secondo che narra Plinio nel lib. 13.al c. 17.& 18.& Theofrasto; è maraniglioso, perciò che ritrouandosi dett'herba nel fondo del fiume Eufrate, la mattina allo spuntar del Sole, ancor'ella comincia a spuntar suori, dell'acque,& secondo che il Sole si và inalzando, cosi fà quest'herba, in modo, che quando il Sole è arriuato a mezzo il Cielo, ella è in piedi dritta, & hà prodotto, & aperti i suoi fiori, & secon do poiche il Sole dall'altra parte del Cielo ver so l'occidente, và calando, così il Loto, a imita rione dell'hore va seguitado sino al tramontare del Sole, entrando nelle sue acque & sino alla mezza notte si va profondando. La forma di dett'herba, & fiori, secondo che scriue Plinio nel luogo citato di sopra è simile alla faua, & è folta di gambe, & di foglie:mà più corte, & fortile, i fiori sono bianchi, & il frutto somiglia al papauero.

HORA SETTIMA. 7 ESTITA di colore ranciato, il quale dimostra il principio della declinatione dell'antecedente hora, terrà convua delle mani il segno di Marte, & con l'altra vn ramo di

Inperiscon li bacelli, atteso che si riuolge al So. le, & ancorche nuuolo sia, dimostra l'hore a i Contadini di ciò fà fede Plinio nel libro 18. al cap. 14. dicendo: Nec vllius qua seruntur natu\_

ra allen fie

ra affensu terra mirabilior est: primum omnium cum Sole quotidie circumagitur horasque agrico lis etiam nubilo demonstrat.

HORA OTTAVA.

F ANCIVLLA, sarà vestita di cangiante bianco, & ranciato, terrà il segno del Sole, & vn horiolo Solare: mà con gesto differente dell'hora terza, non per significato: mà per ren de e vario il gesto, e bella la pittura, & che l'om bra di esso mostri essere questa l'ortana hora, essendo che anche la prima, hà il medesimo se gno del Sole, denota anco detto horiolo la distintione dell'hore del giorno da quelle della

Il color del vestimento, dimostra, che quanto più crescono l'hore tanto più il giorno va declinando, e va perdendo la luce.

Et questo basterà per dichiaratione de i colori de' vestimentl, che mancano all'hore se-

guenti.

HORA NONA.

F ANCIVLLA alata, il colore proprio del suo vestimento sarà giallo pagliato.

Terrà con la destra mano il segno di Venere,& con l'altra vn ramo di oliuo, perciòche questa pianta riuolge le sue foglie nel solstitio, come si è visto per l'osseruatione da molti, di che ancora ne fà fede Plinio.

HORA DECIMA.

ANCIVLLA alata, vestita di color giallo: mà che tiri alquanto al negro.

Terrà con la destra mano il segno di Mercurio, & con la finistra vn ramo di pioppa per hauere anco questa pianta il medesimo signisicato dell'oliuo, laonde per quetta causa il Ponrano ne' fuoi versi la chiama arbore del Sole, così dicendo.

> Phaetontias arbor. Funditrore nous, oc. Intendendo la pioppa....

> > HORA VNDECIMA.

ANCIVLLA alata il suo vestimento sarà cangiante di giallo, & negro, aunertendo che tenga come habbiam detto con bella graera il segno della Luna, & vua Clepsidra horiolo d'acqua, del quale fà mention Cicerone nel 2.de natur. Deor. Quid igitur, inquit, conuenit gum solarium, vel descriptum, aut ex aqua conaempleris, & nel fine della fertima Tufculana : Cras ergo ad Clepfydram; perciò che con queste clepsidre, cioè horioli d'acqua si prefiniua anticamente il tempo a gli Oratori, come bene accenna Cicerone, nel 3. de orat.

Athune no declamator aliquis ad Clepsydram,

latrare docuerat.

Et Martiale nel lib. sefto.

Septem Clepsydras magna tibi voce petenti Arbiter innitus, Caciliane dedit.

Et ancorche questo horiolo non sia solare, nondimeno Scipione Nasica, l'anno 595. della edificatione di Roma, con l'acqua dinise l'hore egualmente della notte, e del giorno, essendo che molte volte l'horiolo folare, quando era nuuolo, non seruiua, come ne fà testimonianza Plinio lib. 7.

L'inuentore di quest'horiolo, come dice Vitruuio lib. 9. de architettura fù Ctesibio Alessan drino figliuolo d'vn barbiere.

HORA DVODECIMA.

FANCIVLLA alata, vestita succintamente, di color violato, e parimente con i capelli, come habbiamo detto dell'altre.

Di quest'hora disse Silio Italico lib.2 lamq; diem ad metas defessis Phæbus olympo

Impellebat equis, fuscabat, & hesperus umbra. Paulatim infusa properantem ad littora curru. Et nel libro decimo sesto.

Obscuro iam vesper olympo.

Fundere no aquam trepidanti cœperat umbram.

Terrà con la destra mano il segno di Saturno, & con l'altra vn ramo di salce essendo che la pioppa, l'olino, & il salce, rinolgono le foglie nel Solstitio, come scriue Plinio.

#### HORE DELLA NOTTE.

HORA PRIMA.

F ANCIVLLA alata, & parimente con capelli, come le altre hore del giorno, mà il colore di quelli dalla parte d'auanti sarà ne-

gro.

L'habito sarà succinto, & di vari j colori, per ciòche essendo il Sole tramontato nell'Occidente tale si dimostra per la ripercussione de i suoi raggi molti colori, come dice Statio 2. Achille.

Frangebat radios humili iam pronus Olympo. Phoebus, & Oceani penetrabile litus anhelis Fromittebat equis.

Del vario colore fà testimonianza Seneca in Agamennone così dicendo, Suspecta varius Occidens fecit freta.

Terrà con la destra mano il segno di Gioue,

& con

& con la finistra vna nettola, ouero vespertilio ne, così detto a vespertino tempore, come dice Beroaldo commentatore d'Apuleio, che è la sera quando questi animali cominciano a com parire, come dottamente descriue Ouidio 4. Metam.nella fauola dell'istesso animale, così dicendo.

Iamque dies exactus erat, tempufque subibat Quod tu nec tenebras, nec posses dicere lucem, Sed cum luce tamen dubia confinia noctis. Tecta repente quati pinguesq; ardere videntur Lampades, & rutilis collucent ignibus ades Falsaque sauarum simulacra viulare ferarum, Fumida iamdudum latitant per tecta sorores Dinersaque locis ignes ac lumina vitant Dumga petunt tenebras paruos membrana per

Porrigitur tenue sque includunt brachia penna Nec qua perdiderint veterem ratione figuram Scire sinunt tenebra, non illas pluma leuauit Sustinuere tamen se perlucentibus alis

Conataque loqui minimam pro corpore vocem Emittunt, peraguntque leui stridore quarelas Tectaq, non syluas celebrant, lucemque perosa Notte volant, seroque trabunt a Vespere nome.

HORASECONDA. F ANCIVLLA alata, & vestita di color beretino, perciòche quanto più il Sole s'allontana dal nostro emispero, e passa per l'Occidente tanto più per la successione dell'hore l'aria si oscura, come dice Virgilio nel secondo dell'Eneide.

Vertitur interea cœlum, Gruit Oceano nox Inuoluens ombra magna terramq; polumque Et nel terzo.

Sol ruit interea, & montes umbrantur opaci. E questo basterà per i significati de i colori delli vestimenti dell'hore, che hanno da suc-

Terrà con la destra mano il segno di Marte, & con la finistra vna ciuetta per esfer signora della notte, come dice Pierio Valeriano nel libro 20.& piglia il nome da esla eslendo che in latino fi chiama noctua, dalla notte.

HORA TERZA.

P ANCIVLLA alata, & vestita di beretino, più scuro dell'antecedente, terrà con la... destra mano il segno del Sole, mà però che ten ga la mano bassa quanto più si può, mostrando con tal atto, che il Sole sia tramontato, & con la sinistra vn bubone, ò barbagianni, vecello notturno, la fauola del quale racconta Ouidio nel lib. c. delle Metam. l'argomento è questo. Giouchauendo conceduto a Cerere, che rimenasse Proferpina sua figliuola dall'Inferno, con questo patto, che ella non hauesse gustato cosa alcuna in quel luogo, subito Ascalaso disse, che gli haueua visto mangiare delli granati,& impedi la sua tornata, la onde adirata Cerere lo trasmutò in questo animale, il quale suo. le arrecare sempre male nouelle.

Repetet Proferpina Cœlum Lege tamen certa, si nullos contigit illic Ore cibos; nam sic Parcarum fædere cautu est. Dixerat, at Cereri certum est educere natam. Non ita fata sinunt; queniam iciunia Virgo; Soluerat, & cultis dum simplex errat in hortis Puniceum curua decerpserat arbore pomum Sumptag; pallenti septem de cortice grana Presserat ore suo, solusque ex omnibus illud Ascalaphus vidit, quem quondam dicitur Or-

Inter Auernales haud ignotissima Nymphas Ex Acheronte suo furuis peperisse sub antris. Vidit, & indicio reditum crudelis ademit . Ingemuit Regina Erebi, testemque profanum Fecit auem, sparsumque caput Phlegetontide

In rostrum, & plumas, & grandia lumina

Ille sibi ablatus fuluis amicitur ab alis, Inque capnt crescit, longosque restectitur vn-

Vixq mouet natas per inertia brachia pennas Fædag fit volucris venturi nuncia luctus Ignauus Bube dirum mortalibus omen .

Di questo animale così dice Plinio, nel libro

decimo al capit.22.

Bubo funebris, & maxime abominatus publi cis pracipue auspicijs deserta incolit, nec tantum desolata, sed dura etiam & inaccessa, noctis mon frum nec cantu aliquo vocali, sed gemitu.

HORA QVARTA. ANCIVLLA alata in atto di volare, sarà il suo vestimento di color lionato.

Con la destra mano terrà il segno di Venere, & con la sinistra vn'horiuolo da poluere.

HORA QVINTA. ANCIVLLA alata, come l'altre: il color del vestimento sarà di lionato, che tiri al negro.

Con l'vna delle mani terrà il segno di Mer curio,& con l'altra vn mazzo di papauero;efsendo che di questa pianta si corona la notte,

come dice Ouidio nel lib. 4. fast. 6.

Interea placidam redimita papauere frontem Vox venit, & secum somnsa nigra trabit.

Lt hà proprietà di far dormire, come operamone noturna, laonde Virgilio lo chiama foporifero nel 4. dell'Eneide.

Spargens humida mella, soporiferuque papauer Et Ouidio ancora nel 5. de Trift.

Dioique soporiferum grana papauer habet. E Politiano pieno di sonno.

Hie gratum Cereri plenumque sopore papauer.

HORA SESTA.

ANCIVLLA alata, e vestita di color negro, come dice Ouid. 4. Fasti . lam color unus inest rebus tenebrisq; teguntur

Omnix.

Con la destra mano tenga il segno della Luna, & con il braccio sinistro vna gatta, perciò che significa la Luna, dicendo, che i Dei fuggendo l'ira di Tisifone, se ne anda cono in Egit to, ne quiui si teneuano sicuri, se non prendeua no forma chi d'vno, chi d'vn'altro animale; frà quali la Luna si cangio in gatta, come dice Ouidio nel lib. 5. delle Metamorfosi.

Fele foror Phæbi, ninea Saturnia vacca

Pisce Venus latuit.

Perciò che la gatta è molto varia, vede la... notte, e la luce de i suoi occhi cresce, ò diminuisce, secondo che cala, ò cresce il lume della Luna.

Statio lib. 12. Theb. di quest'hora disse. modo nox magis ipfa tacebat Solaque nigrantes laxabant astra tenebras.

Et nel libro secondo. Ast vbi pronadies longos super aquora fines Exigit: atque ingens medio natat umbra pro-

HORA SETTIMA.

ANCIVLLA alata, sarà il suo vestimento di color canzione di color cangiante, ceruleo, & negro, Ter rà con la destra mano il segno di Saturno, e con il braccio finistro vn Tasso, per mostrare, ch'estendo quest'hora nel profondo della notte, ad altro non si attende, che a dormire, come fa quest'animale, il che dotamente descriuono i Poeti . Virg, 4 Eneid.

Nox erat, 3 placidum carpebat fessa soporem Corpora, per terras syluag; & saua qui erant Acquora cum medio voluntur sydera lapsu Cum taces omnis ager , pecudes, pictaque ve-

lucres. Sil. Ital. lib. 8.

tacito nox atra sopore Cunsta per & terras, & lati stagna profundi Condiderat .

Ouid. s. fast.

Nox vbi iam media cft, somnusque selentia.

Et canis, & varia conticuiftis aues . Stat. 1. Theb.

lamque per emeriti surgens confinia Phabi Titanis late mundo subuecta silenti. Roriferagelidum tenuauerat aerabiga Iam; pecudes volucresque tacent, iam somnus

Inserpit curis, pronusque per a era nutat Grata laborate referens oblinia vita.

HORA OTTAVA.

F ANCIVLLA alata, in atto di volare, il colore del vestimento sarà ceruleo oscuro. Con vna delle mani terrà il segno di Giou, & perche questa è tra l'hore del più profondo sonno, con l'altra mano gli si farà tenere, con bella gratia vn Ghiro, come animale sonnacchioso, della qual cosa ne fà testimonianza Martiale nel lib. 5. così dicendo.

Somniculosos ille porrigit glires. E nel lib. 13. parlando il Ghiro. Tota mihi dormitur hiems, & pinguior illo Tempore sum, quo me nil nisi somnus alit.

HORA NONA.

F ANCIVLLA vestita di pauonazzo, & come l'altre sarà alata, & starà in atto di volare. Terrà con vna mano il segno di Marte, & vn Guffo, come vccello proprio della notte.

HORA DECIMA.

F ANCIVLLA alata, & il color del vestimento sarà alquanto più chiaro di quello

dell'hora sopradetta.

Terrà il segno del Sole, nella guisa che habbiamo detto della prima hora della notte, per la medefima ragione, & con l'altra mano vn'horiolo in forma di vn bel tempietto, con la sfera, che mostri l'hora decima, & sopra la cam pana da sonare, l'hore, essendo, che il suono di spone, e chiama ognuno al suo esfercitio, come dice Beroaldo Commentatore d'Apuleio, lib. 5.& massime all'hora decima, essendo già passato il tempo di dormire.

FANCIVLLA alata, sarà vestita di turchi-HORA VNDECIMA.

no. Terrà con la destra mano il segno di Venere

Venere, e con l'altra mano vn'horiolo da polnere, nel quale si veda la diuisione dell'hora, con il segno, & mostri, che la poluere sia giun ta all'hora vndecim......

HORA DVODECIMA.

ANCIVLLA alata, & come l'altre in atto di volare, il color del vestimento sarà ceruleo, & bianco, perciòche auuicinandosi il giorno l'oscurità della notte è in declinatione, come dice Virg. 8 Eneide.

vbi Ocean perfusus lucifer unda Extutit os sacrum cœlo, tenebrasq; resoluit. Quem Venus ante alsos astrorum deligitignes.

Sil. lib. 5.

Et iam curriculo nigram nox roscida metam Protulerat, stabatque nitens in limine prime Stringebat nec se thalamis Tithonia coniux Cum minus annuerit noctem desisse viator. Quam cop se diem.

Stat. 1. Theb.

Rarescentibus umbris

Longa repercusso nituere crebuscula Phæbo.

Terrà con la destra mano il segno di Mercu rio, e sotto il braccio sinistro con bella gratia vn Cigno, per mostrare i primi albori della mattina, auanti che arriui il Sole, il quale sa il di simile alla bianchezza del Cigno, quando viene a noi, e partendosi, sa parimente la notte negra, come è il Coruo.

### HOSPITALITA.



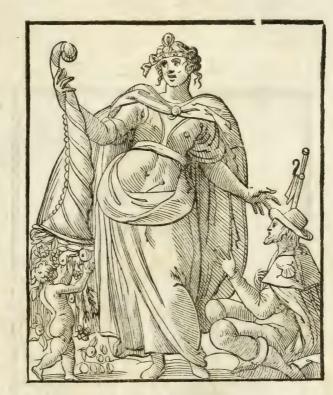



NA bellissima donna, hauerà con les fronte d'vn cerchio d'oro tutto contesto di pretiosissime gioie, & i capelli saranno biondi, & ricciuti, con vagha & bellissima acconcia tura, sarà d'età virile con faccia allegra, & ri-

dente, starà con le braccia aperte in atto di rice uere altrui, con la destra mano terrà vn Cornucopia con dimostratione di votarlo, il quale sia pieno di spighe di grano, vue, si utte diuerse, danari, & altre cose appartinete all'yso huma-

### 302

## Della nouissima Iconologia

no, sarà vestita di bianco, & sopra haurà vn manto di color rosso, & stando con le braccia aperte come habbiamo detto, tenghi sotto il manto dalla banda destra vn fanciullo ignudo, il quale stia in atto con la destra mano di pigliare con essa detti frutti, & dall'altra parte vi sia vn pellegrino à giacere per terra.

Bella si dipinge, perciòche è di suprema bel lezza l'opera dell'Hospitalità, & è tanto cara a Dio, che egli dice (come riferisce S. Giouanni al decimoterzo) qui accipit si quem misero, me accipit, qui autem me accipit, accipit eum, qui me misti, anzi di più è di tanta perfettione, che per mezzo di essa si viene alla cognitione di esso Dio, come dice S. Agostino secunda qui Euangel. Hospitalitatis ossicio ad Christi cognitionem venimus.

Il cerchio d'oro con le gioie, & i capelli nella giuba che habbiamo detto fignificano i magnanimi, & i generofi penfieri, che fono in que sta nobilissima virtù, la quale ad altro non pen sa, se non continuamente d'oprare per Carità.

Si rappresenta d'età virile, perche il Giouane è dedito al piacere, & il Vecchio all'auaritia, & però essendo la virilità nel mezzo, oue consiste la virtù, a lei dunque si conviene questa nobilissima, & virtuosa attione d'Hospitalità.

Si dimostra con la faccia allegra, & ridente con le braccia aperte, & con il Cornucopia nel la guisa che habbiamo detto, perciòche l'Hospite & il riceuer altrui, oltre che li bisogna di hauer commodità, acciò non manchi cosa alcuna, a chi da ricetto; male conuiene anco, che lo riceua officiosamente; & volentieri come dice S. Ambrosio de oss. Est publica species humanitatis, ve pellegrinus in hospitio non egeat. Suscipitur officiose, ve pateatiaduenienti Ianua.

Il vestimento di color bianco, ne dimostra, che all'hospite li conuiene d'esser puro, & sincero, & senza macchia alcuna d'interesse, mà

il tutto fare propter amorem Dei.

### HVMILTA







Glissi dipinge sotto il manto rosso da man destra il pouero fanciullo nella guisa, che habbiamo detto & dall'altra parte il Pellegrino, percioche grandissima è l'opera dell'Hospitalità, effendo che per Carità, souviene, & aiuta. alla necessità di che è per se stesso impotente a procacciarsi il vitto, & altro che li sia necesfario, come anco del Pellegrino essendo fuo. ri della sua Patria, & in bisogno dell'altrui aiu to, onde sopra di ciò per dimostrare quanto sia chiaro al N.S.l'opera dell'Hospitalità, che eglidice Quod ini ex minimis meis fecistis, mihi fecistis; a confusione di quelli che riceuano nelle case loro suntutosamente: i Ricchi, che non hanno bilogno, & altra gente indegna ; come dice San Ciouanni al s. Quidam Pauperes bonos excludunt magnos autem raptores, 6 divites recipiunt suntuose.

HVMILTA'.

ONNA vestita di colore berettino, con le braccia in croce al petto, tenendo con l'vna delle mani vna palla, & vna cinta al collo, la testa china, & sotto il piè destro hauerà vna corona d'oro.

Tutti segni dell'interior cognitione della. bassezza de i proprij meriti, nel che consiste principalmente questa virtù, dellaquale tratta Sant'Agostino così dicendo Humilitas est ex intuitu propria cognitionis, & sua conditionis voluntaria mentis inclinatio, suo imo ordinabili ad (uum conditorem.

La palla si può dire, che sia simbolo dell'-Humiltà, perciò che quanto più è percossa in terra, tanto più s'inalza, e però S. Luca nel 14.

& etiam 18. diffe così :

Qui se humiliat, exaltabitur.

Il tener la corona d'oro sotto il piede dimostra, che l'Humiltà non pregia le grandezze, e ricchezze, anzi è dispregio d'este, come San Bernardo dice quando tratta delli gradi dell'-Humiltà, & per dimostratione di questa rara. virtù Baldouino primo Re di Hierusalem si re se humile, dicendo nel rifiutare la corona d'oro; tolga Iddio da me, che io porti corona d'oro là, doue il mio Redentore la portò di spine. E Dante nel settimo del Paradiso così disse.

Etutti gl'altri medi erano scarsi Ala giustia, se'l figliucl di Dio. Non fesse humiliato ad incarnars. HVMILTA'.

ONNA con vestimento bianco, con gli occhi bassi, & in braccio tiene yno Agnello.

La Humiltà è quella virttù dell'animo, onde gli huomini si stimano inferiori a gli altri, con pronta, & disposta volontà di vibidire altrui, con intentione di nascondere i doni di Dio, che possiedono, per non hauer cagione d'insuperbire.

Si dipinge donna vestita di bianco, perche fi conosca, che la candidezza, & purità della. mente partorisce nell'huomo ben disposto, & ordinato alla ragione, quella Humiltà che è basteuole a rendere l'attioni sue piaceuoli a Dio, che dalla gratia sua a gl'humili, & fà refi-

stenza alla volontà de' superbi.

L'agnello è il vero ritratto dell'huomo man fueto, & humile: per questa cagione Christo Si gnor nostro è detto agnello in molti luoghi, e dall'Euangelio, & da' Profeti.

Humiltà.

Onna, che nella spalla destra porti vn sac chetto pieno, & con la finistra mano vna sporta di pane, sarà vestita di sacco, & calpesterà diuersi vestimenti di valore.

L'Humiltà deue effere vna volontaria bassezza di pensieri di se stesso per amor di Dio, dispreggiando gl'vtili, e gl'honori. Ciò si mostra con la presente figura, che potendosi vestire riccamente, s'elegge il sacco: il pane è inditio, che si procura miseramente il vitto senzamo esquisitezza di molte delicature per riputarsi indegna dei commodi di questa vita. Il sacchetto, che aggrana è la memoria de' peccati, ch'abbassa lo spirito de gl'humili.

Humiltà.

Onna con la finistra mano al petto, e con la destra distesa, & aperta; sarà con la faccia volta verso il Cielo, e con vn piede calchi vna vipera mezza morta, auniticchiata in torno, a vno specchio tutto rotto, e spezzato, & con vna testa di Leone serito, pur sotto a

La mano al petto, mostra, che'l core è la ve-

ra stanza dell'Humiltà.

La destra aperta è segno, che l'Humiltà deue essere reale, & patiente, e non simile a quella del lupo vestito di pelle pecorina, per diuo-

rare gli agnelli.

Per la vipera s'interpreta l'odio, e l'inuidia, per lo specchio l'amor di se stesso, e per il Leone la superbia; l'amor di se stesso fà poco pregiar l'Humilta; l'odio, e l'ira son'esfetti, che tolgon le forze, e la superbia l'estingue; però si deuon queste cose tener sotto i piedi con salda, e fanta risolutione.

HVMA-

## 304 Della nouissima Iconologia

HVMANITA'.

N A bella donna, che porti in seno varij fiori, & con la sinistra mano tenga vna catena d'oro.

Humanità, che dimandiamo volgarmente cortesia, è vna certa inclinatione d'animo, che

si mostra per compiacere altrui.

Però si dipinge con i fiori, che sono sempredi vista piaceuole, & con la catena d'oro allaccia nobilmente glianimi delle persone, che in se stesse sempre cortessa.

Humanità.

Onna con habito di Ninfa,& vifo ridente, tiene vn cagnolino in braccio, il quale con molti vezzi le và lambendo la faccia... con la lingua, & vicino vi farà l'Elefante.

L'Humanità confiste in dissimular le grandezze, & i gradi per compiacenza, & sodissat-

tione delle persone più basse.

Si fà in habito di Ninfa per la piaceuolezzaridente, per applauso di gentilezza, ilcheancora dimostra il cagnolino, al quale ella sa carezze, per aggradire l'opere consorme al desiderio dell'auttor loro.

L'Elefante si scorda della sua grandezza\_s, per fare seruitio all'huomo, dal quale desidera esser tenuto in conto, & però da gl'antichi sù

per inditio d'Humanità dimostrato.

HISTORIA.



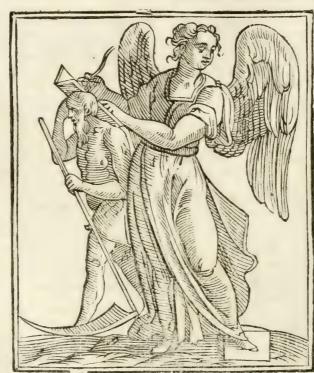



DONNA alata, & vestita di bianco, che guardi indieno, tenga con la finistra ma no vn'ouato, ouero vn libro, sopra del quale, mostri di scriuere, polandosi col piè finistro sopra d'vn sasso quadrato, & a canto vi sia vn Sasso, sopra le spalle del quale posi l'ouato, o.

ucro il libro, oue ella feriue.

Historia è arte, con la quale scriuendo, s'esprimono l'attioni notabili de gli huomini, diuision de' tempi nature, e accidenti preteriti, e presenti delle persone, e delle cose, la qual richiede tre cose, verità, ordine, & consoranza. Si fa alata, essendo ella vna memoria di co se seguite, degne di sapersi, laquale si dissonde per le parti del mondo, & scorre di tempo in tempo alli posteri.

Il volgere lo sguardo indietro mostra, che l'Historia è memoria delle cose passate nata

per la posterità.

Si rappresenta, che scriua nella guisa, che si è detto, perciòche l'Historie scritte sono memo ria de gli animi, & le statue del corpo, onde il Petrarca nel Sonetto 84.

Pandolfo mio quest'opere son frali

A lungo andar : mà il nostro studio è quello Che fa per fama gl'huomini immortali.

Tiene posato il piede sopra il quadrato, perche l'Historia deue star sempre salda, ne lassasi corrompere, ò soggiogare da alcuna banda con la bugia per interesse, che perciò si veste di bianco.

Se le mette a canto Saturno perche l'Historia è detta da Mar. Tullio, testimonianza de i tempi, maestra della vita, luce della memoria, & spirito dell'attioni.

#### HISTORIA.

S I potrà dipingere vna donna, che volgendo il capo, si guardi dietro alle spalle, &che per terra, doue ella guarda, vi siano alcuni fasci di scritture mezze auuoltate, tenga penna in mano, & sarà vestita di verde, essendo esso vestimento contesto tutto di quei fiori, liquali si chiamano sempreuiui, & dall'altra par te vi si dipingerà vn Fiume torto, si come era quello chiamato Meandro nella Phrigia, ilqua le si raggiraua in se stesso.

### I A T T A N Z A.







DONNA di superba apparenza, vestita...
di penne di Pauone, nella sinistra mano

tenga vna tromba, & la destra sarà alzata ira

La

# 306 Della nouissima Iconologia

La Iattanza, secondo San Tomaso, è vitio di coloro, che troppo più di quel, che sono inalzandosi, ouero che gl'huomini stessi credono, con le parole si gloriano, & però si singe donna con le penne di l'auone, perche la lattanza è compagna, o come dicono alcuni Teologi, sigliuola della Superbia, laquale si dimostra per lo Pauone, perche, come esso si reputa assai, per la bella varietà delle penne, che lo ricuo-

prono senza vtile, così i superbi somentano l'. Ambitione con le gratie particolari di Dio, che possiedono senza merito proprio, & come il Pauone spiega la sua superbia con le lodi altrui, che gli danno incitamento, così la Iattanza con le lodi proprie, le quali sono significate nella tromba, che apprende siato, & suono dalla bocca medesima. La mano alzata ancora dimostra assertiua testimonianza.

### I D O L O L A T R I A.







ONN A cieca, con le ginocchia in terra, e dia incenso con vn turribulo alla di vn toro di bronzo.

Idololatria, secondo San Tomaso 2.2. quast. 94. art. est cultus Des debitus creature exhibitus.

Le ginocchia in terrasono vn'essetto, & segno di religione, cel quale si consessa sommissone, & humistà, in rispetto alla giandezza di Dio, il quale solo e potentissimo in se stesso, & solo a lui conuiene propriamente Padoratione, per la ragione, che ne daremo seriuendo al

fuo luogo dell'oratione, se bene vi e anco la veneratione de' Santi, ne pur questa basta, senza la retta intentione, di dar gl'honori conueniem temente, & questa intentione si dichiara col Turibolo, che manda sumi odoriscri, li quali significano, che la buona intentione drittamen te piegata, manda odore di orationi seruenti, & accette. Però ancora i nostri Saccidoti per Santa institutione, danno l'incenso nel Santissimo Sacrificio della Messa, pregando Dio, che come il sumo, & l'odore dell'incenso s'inalza;

così

così s'inalzi l'orationi loro verso di lui. E il toro di metallo, si prende per le cose create, & fatte, ò dalla Natura, ò dall'Arte, alle quali la recità de i popoli hà dato molte volte stoltamente quell'honore, che a Dio solo era obligata di conservare, dalche è nato il nome d'Idolotria, che vuol dire adoratione di fassa. Deità.

IGNORANZA.

DONNA con faccia carnosa, dissorme, & cieca, in capo hauerà vna ghirlanda di Papauero, caminando scalza, in vn campo pieno di Pruni, & triboli, fuori di strada, vestita sontuosamente d'oro, & di gemme, & a canto vi sarà per l'aria vn Pipistrello ouero Not-

tola\_9.

Per la presente figura non si rappresenta il semplice non sapere, mà il vitio dell'Ignoranza, che nasce dal dispregio della scienza di quel le cose, che l'huomo è tenuto d'imparare: & però si dipinge scalza, che camina liberamente suor di via, & tra le spine; si sa senza occhi, per che l'Ignoranza è vno stupore, & vna cecità di mente, nella quale l'huomo sonda vn'opinione di se stesso, a crede essere quello, che non è, in ogni cosa, ouero per le molte disticultà, che l'ignorante, trauiando dal dritto sentiero della virtù per le male apprensioni dell'intelletto, truoua nel viuere.

Si dipinge presso a lei il Pipistrello, ouero Nottola, perche, come dice Pierio Valeriauo lib. 25 alla luce simiglia la sapienza, & alle tenebre, dalle quali non esce mai la Nottola, l'I-

gnoranza.....

L'Ignoranza si sà poi brutta di saccia, perche, quanto nella natura humana il bello della sapienza riluce, tanto il brutto dell'Ignoranza

appare sozzo, & dispiaceuole.

Il pomposo vestito è troseo dell'Ig noranza, & molti s'industriano nel bel vestire, forse perche sotto i belli habiti del corpo si tenga sepolto al meglio, che si può, il cattiuo odore dell'-Ignoranza dell'anima.

La ghirlanda di papauero fignifica il misera

bile sonno della mente ignorante.

GNORANZ in un ricco senza lettere.

H V O M O a cauallo sopra vn Montone di colore d'oro, in mezzo all'acque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gl'Antichi, & in lingua nostra dice così.

Sopra al ricco Monton varcando il Mare Priso ci mostra un huom, che dal suo senso Coll'ignoranza sua si fà portare. Ignoranza:

Onna, come di sopra si è detto, alla quale si potrà aggiungere, che la veste sia contesta di scaglie di pesce, le quali sono il vero simbolo dell'Ignoranza, come si vede in Pierio

Valeriano lib. 31.

La ragione è, perche il pesce è di sua natura stolido, & lontano da ogni capacità, eccetto il Delsino, & alcuni altri, che raccontano per marauiglia, & come le scaglie con facilità si leuano dal corpo de pesci, così con gli studij delle lettere si può leuare all'huomo il velo del l'Ignoranza...,

Ignoran a di tutte le cose.

L'Antichi Egittij, per dimostrate vn'igno rante di tutte le cose, saceuano vna imagine col capo dell'asino, che guardasse la terra, perche al sole della virtù non s'alza mai l'occhio de gli ignoranti, i quali sono nell'amor di se stessi, & delle cose proprie molto più licentiosi de gl'altri, come questo animale più tencramente de gli altri amai suoi pari, come dice Plinio nel lib. 11.cap.35.

Igneran a.

I Gnoranza dipinta da' Greci, come dice Tomaso Garzoni.

Fanciullo, & nudo si dipinge per dimostrare, che l'ignorante è semplice, & di puerile in-

gegno, & nudo d'ogni bene.

Si merte a cauallo fopra dell'afino, per effer esso animale priuo di ragione, & indocile, & molto simile a lui, come piace a Pierio Valeria no nel lib. 12. delli Geroglissici.

La benda, che li cuopre gli occhi, denota, che è cieco affatto dell'intelletto, & non sà, che fi fare, & però disse Isidoro soliloquiorum lib.

2.cap. 17.

Summa miseria est nescire quò tendas.

Le si da la Canna in mano per essere cosa fragile, & vana, & molto degna di lui, si come dice Pierio Val·lib. 57 delli Geroglisici.

I G N O R A N Z A.
come dipinta dall' Alciati nelli suoi Emblemi.

Che mostro è questo? Sfinge perche serba. Paccia di donna; e le sue membra veste Piuma d'Augello, e di Lione hà i piedi? Dinota l'ignoranza, che procede.

Da tre

## 308

## Della nouissima Iconologia

Da tre cagioni, ò da intelletto lieue. O' da vaghezza de' piacer momdani O' da superbia, che virtù corrompe Mà l'huom, che sà perch'egli è nato, a questa S'oppone, e vincitor felice viue.

A PPRESSO a Graui si dipingeua l'Ignoranza in sorma d'yn Putto nudo a cauallo di vn Asino c'haueua vna benda su gl'occhi, & vna canna in mano: perciòche con questa pittura voleuano occultamente significare, che l'ignorante era di semplice, & puerile ingegno, nudo affatto d'ogni ornamento virile, retto dal senso, che è più grosso, che non è vn Asino, cieco, & sopra il tutto voto di ceruello come vna canna.

#### I M A G I N A T I O N E.







ONMA vestita di varij colori, hauerà i capelli hirsuti, & alle tempie vn paro di alette simili a quelle di Mercurio, & per corona diuerse figurette di chiaro scuro, starà con gli occhi riuolti in alto tutta pensosa, & inastratto terrà le mani vna nell'altra.

L'Imaginatione dice Aristotele tertio de Anima che è vn moto fatto dal senso attualmete, cioè vna cognitione di quello, che gli altri sensi, si il comune, come anco li esteriori han no sentito; & come dice anco nel secondo de Anima è comune con gli huomini, & con altri

animali, ilche ci viene esplicato anco da Themistio parimente nel tertio de Anima, doue, dice che l'Imaginatione è persetta, & impersetta; persetta dice nell'Animali persetti, & impersetta nell'in a stetti, & per dichiarare detta figura a parte a parte, & esplicare i suoi significati diremo, che il vestimento di varij colori dimostra che la potentia imaginativa riceve le fantasme di qual si voglia oggetto presentateli dalli sensi esteriori. Però detta varietà di colori ci dimostra la varietà grande di detti oggetti.

Si

Si dipinge con li capelli hirsuti, & con le alette alle tempie per significare la presta anzi subita operatione di detta potentia si in riccuere dette Fantasine, come anco in presentarle all'intelletto, aggiugiamo che detta Imagina tione è in continuo moto tanto nella vigiliaquanto nel sonno come si esplica nel libro de

dininatione per somnia.

La Corona in capo con diuerse figurette demota che la virtù imaginatiua risiede secondo
i Medici nel primo ventricolo del ceruello, che
è nella parte anteriore del Capo cioè fronte, ò
vero sincipite; & che il senso comune porgealla virtù imaginatiua varie specie, ò vero san
tasme così chiamate da i Filosofi, & così dalla
detta virtù si fà l'Imaginatione, alla quale vir
tù come alla più nobile tutte l'altre obediscono; si dipinge con gli occhi riuolti in alto tutta pensosa, è in astratto, & che tenghi le mani
vna nell'altra per dimostrare che ancora chele altre facultà & i sensi esteriori non stiano in

atto alcuno, la detta virtù nondimeno opera? & molte volte opera ancor che dormiamo, del che ne habbiamo molti esempi, quali ne vengo no raccontati dal Valeriola libro secondo osseruatione 4. da Sesto Empirico nella vita di Pirone,& da molti altri & Claudio Galeno ancorche alle volte habbia detto che ciò non si puol fare nondimeno lib. 2. de motu musculorie hauendo ciò per esperientia prouato confessa essere la verità; il che accade perche la detta. virtù riserba in se impresse quelle fantasme apportateli da i sensi nella vigilia; il che suole spesso accadere a quelli che sono pieni di sangue turgido, spumante, estuoso, & che abondano di feruidissimi spiriti, & di questa conditione sono li huomini di habito rato, & molle, & di poca statura, & che hanno grande agilità di fpiriti, & animo molto feroco.

Aristotele nellib.de comuni animalium mo tione dice · Visio & imaginatio rerum agendarum vim obtinet, & per questo l'ethimologia...

#### I MITATIONE.



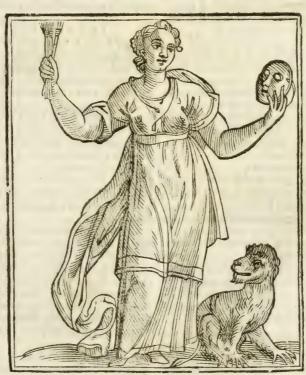



310

dell'Imaginatione viene dal senso del viso, come dal più nobile, mà perche il viso no si può fare senza la luce, di qui viene che si chiama. fantasia che viene dalla voce Greca pas che vuol dire lux, & oxiva luceo.

Li mirabili effetti della Imaginatione ci sono dimostrati, & raccontati, da Marcello Dona

to lib. 2. de Medica historia mirabili.

IMITATIONE.

ONNA, che nella mano destra, tiene vn mazzo di pennelli, nella finistra vna

maschera, & a' piedi vna simila.

L'Imitatione si vede in qual si voglia attione, ouero opera fatta ad alcun'altra somigliante,& però si dipinge con vn mazzo di pennelli in mano, come istromenti dell'arte, imitatrice de' colori, & delle figure dalla natura prodotte, ò dall'arte istessa...

La maschera, & la simia ci dimostrano l'Imi tatione dell'attioni humane; questa per essere animale atto per imitare l'huomo co suoi gesti; e quella per imitar nelle Comedie, & fuori, l'apparenza, & il portamento di diuersi perso-

naggi.

IMMORTALITA'. ONNA con l'ali alle spalle,& nella man destra vn cerchio d'oro.

L'ali significano la solleuatione da terra, la quale non sostiene se non cose mortali.

Il cerchio dell'oro rappresenta l'Immortalità, per essere tra tutti i metalli il men corrottibile, & per hauer la forma circolare, laquale non hà termine doue finisca....

Immortalità.

Onna vestita d'oro, la quale terrà con la destra mano vna pianta d'Amaranto sio rita, e nella finistra vna Fenice.

Già si è detta la ragione dell'alloro, la pian ta dell'Amatanto fignifica immortalità, perciò

che ella non mura mai il colore, ne si corrompe,ne si marcisce mai .

La Fenice; per ritrouarsi dalle sue proprie ceneri abbrucciate perpetuamente, come è comune opinione, è inditio dell'Immortalità medesima, la quale è vna eternità col rispetto solo del tempo da venire.

IMMVTATIONE.

ONNA armata, vestita di cangiante, al fianco finistro porta vna spada, & con ambedue le mani squarcia yn panno di lino.

L'intelligenza di questa figura hà bisogno di lungo discorso, ilquale lasciando in gran par te alla sottigliezza de' belli ingegni, dirò solo, che si dipinge donna armata, per dimostrare, che la mutatione, alla quale sono soggette tutte le cose create, per se stessa è forte, & si con serua sotto all'armature, cioè sotto al mouimento de' Cieli, che essendo di diuersa, & più falda materia di essa sono cagione del suo moto, poi del calore, poi della generatione, & corruttione, che a vicenda procedono, secondo la dottrina d'Aristotele, & la conservano in quefto modo.

Il lino è posto da Poeti per lo Fato, dandos alle Parche, e gl'interpreti di Teocrito, renden done la ragione, dicono, che come il lino nasce nella Terra, & quindi a poco rempo vi si corrompe, così l'huomo della terra medefimamen te nato in essa per necessità di natura si risolue.

Le mani, che, tirando in contrario luogo, squarciano il panno, sono le contrarie qualità, che in vigore del moto de' Cieli distruggono, & moltiplicano le cose terrene: & si nota la moltiplicatione nelle due parti del panno.

IMPASSIBILITA'.

VESTA è vna delle principali doti del corpo glorificato, come scriuono i sacri Teologi. Però fi dipinge ignuda, & bella, che stia co' piedi eleuati sopra i quattro Elementi fuori delle cose corrottibili.

IMPERFETTIONE.

ONNA vestita di color giallolino; in D ambedue le mani tenga delle Rane, con vn'Orsa a canto, laquale con la lingua dia per fettione al suo parto.

Il color del giallolino fi scuopre in molte cose imperfette, al tempo, che s'incominciano a corrompere. Però si prende in questo signi-

ficato.

Le Rane parimente, come animali, che si generano di putredine, sono da Oro Apolline per l'Imperfettione assegnate. Imperfetto è ancora il parto dell'Orsa, per estere solo vn pezzo di carne senza forma d'animale, mà con la lingua, per continua diligenza prende poi la... fua forma, così ogni nostra attione nel principio imperfetta, se non manca la diligenza, in vlrtù del buon principio si compisce.

IMPIETA'. ONNA vestita del colore del verde rame, sarà in vista crudele, terrà nel brac

cio sinistro l'Hippopotamo, & con la destra... mano vna facella accesa rinolta in giù, con la quale abbruccia vn Pellicano co' fuoi figli:che

saranno in terra....

L'Impietà e vitio contrario alla pietà, non pure alla giustitia. & si essercita in danno di se Resso, della Patria, di Padre, & di Madre, e si rappresenta vestita di colore di verde rame, che è inditio di natura maligna, & nociua, la quale si ritruoua in coloro, che drizzano le proprie operationi a danno de' benefattori.

Nel sinistro bracciotiene l'Hippopotamo, perche come esto, quando è cresciuto in età per desiderio di congiungersi con la madre, vecide il proprio genitore, che gli fà refistenza così l'empio per secondare i suoi sfrenati appetiti, condescede scellera tamente alla ruina de'ssuoi

maggiori, e benefattori .

Tiene nella destra mano vna facella accesa, abbruciando il Pellicano, perche l'operationi dall'empio non fono volte altroue, che al distruggimento della Carità, & Pietà, la quale affai bene per lo fignificato del Pellicano, si dichiara, come racconta il Ruscello nel secondo libro delle sue imprese, & noi diremo più diffu samente in altra occasione,

Impietà.

Onna brutta: con gli occhi bendati, e con le orecchie d'asino, tenga con il braccio destro vn Gallo, & con la finistra mano vn ramo di pungentissimo rouo.

Impietà è affetto inhumano, & bestiale dell' animo superbo contra la proprietà de i buoni, & della virtù: la qualità sua è di mancare de i debiti vsficijalle cose sacre, a parenti, a' prossi-

mi.alle leggi, & alla patria.

Le si bendano gli occhi, e le si danno l'orec chie dell'asino, perche come narra Horatio Ri naldi nel lib.delle scienze & compendio delle cofe, dice, che l'Impietà nasce talhora da ignoranza non foccorfa, & follenara dalla gratia di Dio, perche molti non illuminati non possono per le tenebre mondane scorgere il vero bene del Cielo, amarlo, e honorarlo.

Il Gallo, che tiene nel braccio destro, vien posto da gli Egitij per segno d'Impietà, come testifica Pierio Valeriano lib. 24. essendo che questo animale monta la propria madre, & taluolta si mostra siero, & crudele verso il Padre; Si che doue regna l'Impietà, conuiene anco, che vi sia la crudeltà, che per tal significato questa figura tiene in mano il pungentissimo rouo, il quale fù posto da gli Egittij per dimostrare co esto vn huomo empio, peruerso, &

dal furor del fuo modo di viuere grandemente hauere infastidito i costumi di tutti gl'altri, perche quello così fecco, più presto si spezza, che punto piegarlo.

Impietà e violenza soggetta alla Giustitia. () NO Hippopotamo cauallo del fiume. Nilo prostrato in terra, sottoposto ad vno scettro sopra il quale sia vna Cicogna.

L'Hippopotamoè vno animale, che viue nel fiume Nilo come dice Plinio lib. 8.cap. 25. hà la schiena, li crini, e'l nitrito, come il cauallo, mà hà l'vnghie sfese in due parti, come il boue,e'l muso eleuato; & hà la coda,e li denti ritorti come il Cigniale, è di natura impio, poiche per violare la madre, ammazza il padre.

La Cicogna per il contrario è dilgiusta men te, perche hà pietà verso i suoi genitori, solleuandoli nella vecchiezza, come riferisce San Basilio, & Plinio lib. 10. & 23.con queste istesse parole, Genitricum senectam inuicem educant. La natura diversa di questi due animali a questo nostro proposito molto bene esprime Plutarco nel commentario, che fà, se gli animali terrestri, ò gli aquatili siano più calidi, dice egli : Si cum Ciconys compares fluuiales equos, illa patres suos alune, hi ve cum matribus coire possint, ees necant. Dalche Suida volendo mostrare l'Impietà, e violenza esser soggetta alla Giustitia, dice, che soleuano figurare sopra vno scettro la Cicogna, & da basso l'Hippopotamo: & per sodisfattione de studiosi addurrò il testo istesso di Suida nella parola greca сута weλαργειν. Aristoteles ea, que de Ciconijs ferantur, vera effe affirmat, idemq; facere etiam Aeropodas, itaque in sceptris superne Ciconiam effingunt, inferne Hippopotamum: vt fignificent impietatem, G violentiam subiectam effe institia. Nam Ciconia quidem iuste agunt, & parentes senio confectos in alis gestant. Hippopotamus autem animal est iniustissimum.

IMPETO.

N giouane di aspetto seroce, & ardito che sia quasi nudo, e che stia in atto di affrontare impernosamente l'inimico, e con la spada nuda mostri di rirare vna stoccata; hauera bendati gli occhi, e con l'ali a gli homeri, a canto vi sarà vn Cignale, che stia parimente rabbuffato, con la baua alla bocca, ed in atto di operarfi vnitamente con la figura a chiunque gli si metta auanti per offenderlo.

Giouane, e quasi nudo, di aspetto seroce, e ardito fi dipinge, per non estere nella gionene

alcula

alcun timore, mà prontezza, e audacia ad espor si con impeto ad ogni incontro, che perciò stà nell'atto sopradetto, e con la spada, come dicemo.

Gli si bendano gli occhi perche chi metto in essecutione l'opere sue con Impero, e surore, dimostra d'essere prino del lume dell'inteller to, che è regola, e misura delle operationi hu-

mane.

L'ale denotano la velocità, e la prestezza, della quale si serue con poco giuditio l'impetuoso giouane, e dall'Impeto si lassa traspor-

Se li mette a canto l'impetuoso Cignale, nella guifa, che si è detto, perciòche per comun consenso di tutti i poeti il porco seluatico e posto per l'impeto, come si può vedere in Pierio Valeriano lib. 9. & in Aristofane nella comedia detta Lisistrata, il choro delle donne dice, per le Dee, se tu hoggi mi stuzzichi, scioglierò io il mio porco, e nella istessa comedia il choro delle donne Lacedemonie minaccia Leonida di andargli addosso, come Cignale, perciòche l'inclinatione, & amor del combattere è così naturale al Cignale, che prouocato dal cacciatore, non si fugge, mà spontaneamente prende la pugna; e di niente dubitando, corre con impeto sopra gli spiedi, e altre armi mostrategli, onde se n'e fatto prouerbio, quando parliamo, che gli audaci, o troppo pronti, che vengono alla volta nostra contra l'hasta, come porco sel uatico.

INCLINATIONE.

DONNA giouane, sarà vestita dalla parte destra di color bianco, e dalla sinistra di color nero, hauerà in cima del capo due stelle sisse, cioè quella di Gioue alla destra, sucida de chiara, & dalla sinistra di saturno, più piccio la di quella di Gioue, & sarà di color soscorer rà con la destra mano vn mazzo di rose, & con la sinistra vn mazzo di spine, & li piedi saranno ambidui allati.

Giouane si dipinge, essendo l'Inclinatione potenza che eccita, & muoue l'animo all'odio, ò all'amore delle cose buone, o triste, perciò il Filosofo nel 2 li. della Rettorica dice che i gio uani amano, & odiano troppo, & ogni altra cosa oprano similmente & la causa di ciò e perche l'Inclinatione, non è altro che vinappetito naturale, così dice il Filosofo est appetitus qui am naturalis vel amor, e perche ogni appetito non è se non di cosa buova, o che si indica. o buona, omnis appetitas non est nesi boni, e per-

ciò i giouani apprehendendo le cose per buone, inclinano grandemente in quelle, e non hauendo il retto iudicio di conoscere, se veramen te a parte, rei, siano buone o male, e questaè la causa che troppo amano, e similmenteodiano.

Il color del vestimento bianco, & nero, signi fica il bene, & il male, onde concorre l'Inclinatione, denotando per il bianco la luce, significante il bene, & il nero le renebre rappresentante il male e perciò vediamo che nelle sacre carre, il bianco e simbolo di luce di Diuinità, Christo vien chiamato biaco, candidus delectus meus, lo chiama la sposa ne cantici, si mostrò ancor nel monte Tabor con li vestimenti bianchi, vestimenta eius sicut nix per dimostraici il splendore della sua Diuinità, e quasi scorge la bontà infinita che comunica a suoi Apostoli; l'Inclinatione adunque vestita di bianco ci rap presenta quella esser bella. & risplendente come la luce, & nascere da vn intelletto purgato; Come per il contrario ci rappresenta il color nero, che altro non vuol dire che ofcurità e tenebre, simbolo propriamente del male, e però nelle scritture sacre ci sono rappresentati i dan nati con il color nero, come in Baruc al 6. parlando de dannati dice nigra sunt facies eorum de fumo qui in eo fit, l'Inclinatione adunque vestita di color nero, ci rappresenta quella esser trista e peruersa e non procedere da reto iudicio.

Le duc stelle in cima del capo delli sopradet ti pianeti, dimostrano l'Inclinatione di esse, & per esser quella di Gioue di natura benigna, & quella di Saturno nociuo, & maligno, denoterano il medesimo di quello, che significano li colori del vestimento.

Tiene co la destra mano il mazzo delle rose, per dimostrarci che l'Inclinatione deue esser a punto come la rosa, bella, odorifera; & virtuo-sa, & che l'huomo deue inclinare solo alle co-se virtuose e belle, e perciò il Egittij con la per serio delle cose figurauano l'intero & per setto cerchio della virtù, così se l'Inclinationi faranno buone a guisa di rose spargeranno odore di virtù, & per questo credo io che il Regal Proseta porgeua preghi a Iddio, che li con cedesse buone Inclinationi. Inclina cor meum Deas in testimonia sua, conoscendo di quanta importanza era la buona. Inclinatione.

Le spine che tiene con la sinistra mano signi ficano il contrario delle rose essendo loro come dice Pierio Valeriano nel lib. 50. Il simbolo di tutti i viti j & perche tutti i significati che hab-

biamo

biamo dato alla nostra figura debbano vnirsi insieme nella medesima qualità diremo, che le zose, & le spine dimostrano che habbino corrispondenza di quanto habbiamo detto di sopra.

Gli a fanno i piedi allati, percioche l'Inclinatione e moto subito che fà abhorrire o dilettare, secondo la conuenienza che per natura. per langue per complessione, vio & stato si hà con le cose. Mà e perciò da notare che se bene è comune a ogni natura, così l'hauere qualche Inclinatione, ad ogni modo diversamente si ri troua in diverfe nature fecundum modum esus, come dice S. Tomaso nella prima parte alla. quæst. 19. all'art. 1. Nella Natura intellettuale, si ritroua, l'Inclinatione naturale mà secondo la volontà, nella natura fensitina secondo l'appetito senfitiuo, nella natura priua di cognitione,gli e l'Inclinatione folo fecondo l'ordine della natura, & per questo si dice la pietra incli nar al centro, il fuoco ad alto perche questa. Inclinatione gl'è naturale.

Hor dunque noi nella noften figura intendiamo dell'inclinatione intelletuale, e questa può essere e buona e cattiua, procedendo dalla volontà, la quale liberamente può essere buona & mala, essendo potenza libera, che di natu ra sua'a questo che possissomnious requissis ad agendum potest agere, on non agere, velle, on nolle: & così in consequeza l'Inclinatione puo essere buona, se cattiua, vno inclinaral bene, on ano al male, mà non però in vno istesso tempo mà successivamente: perche vorrebbe, en ovorrebbe, che sono contrari, che non possono essere in eodem subiesto. O in eodem tempore.

INCONSIDERATIONE.

ONNA vestita di verde chiaro, mà difeinta, & scapigliata, in cima del capo con vna farfalla, sotto il pie destro haurà vn regolo, & vn compasso, & con piè sinistro si mo uerà sopra vn precipitio.

L'Inconsideratione, non è altro che vn diffet

INCOSTANZA.



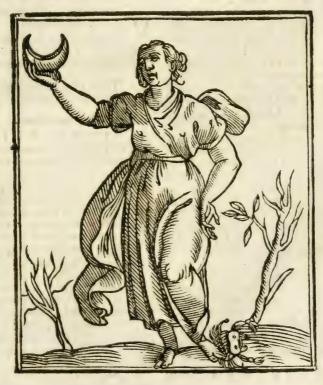



to di giuditio di coloro, che trà le cose diuerse non giudicano rettamente quello che con buo na, & giusta determinatione douerebbono.

Però è figurata detta imagine con vna farfolla in capo la quale inconsideratamente pro eura a se stessa la morte, aggirandos intorno

Vettefi di verde chiaro, perche la virtù conosciuta la quale è nell'huomo per sua natura disposta a ricenere, & apprendere le cose, come sono, si debilita per indispositione, o per ne gligentia fi dà luoco, & nome così a questo mã camento; la regola; & il compasso sotto al piede, non è altro che la ragione, & il giuditto dell'huomo oppresso, & conculcato dal piè, cioè dalla forza del proprio appetito il quale dominandolo lo conduce all'opere irragioneuoli, & poco considerate. Come similmente dimostra il piede che tiene sospeso nel principio.

INCOSTANZA.

ONNA, che posi con vn piede sopra vn Granchio grande, fatto come quello, che si dipinge nel Zodiaco; sia vestita di color

turchino, & in mano tenga la luna.

Il Granchio è animale, che camina innanzi,& in dietro,con eguale dispositione,com fanno quelli, che essendo irresoluti, hor lodano la contemplatione, hora l'attione, hora la guer ra, hora la pace, hor la scienza, hor l'Ignoranza, hor la conuerfatione, & hora la folitudine, acciòche non resti cosa alcuna intentara al bia fimo nato, & nudrito nelle loro lingue, & all'incostanza disseminata in tutto quello, che fan no: Questa sorte di huomini è molto dannata da Giouanni Scholastico, anzi da Christo No. stro Signore; con l'essempio di quel, che pone le mani all'aratro, & si pentisce.

Il vestimento turchino è posto per la similiendine dell'onde marine, lequali sono incostan tissime,& di tempo in tempo patono alteratio

ne, come si vede.

La Luna medesimamente è mutabilissima, per quanto ne giudicano gl'occhi nostri; però si dice, che lo stolto si cangia, come la Luna, che non sta mai vn'hora nel medesimo modo; Vi si può ancora dipingere vna Notrola, laqua le vola irrefolutissima, hor da vna banda, hor dall'altra, come dice Basilio de const. monast.

INCOSTANZA. Vedi instabilità.

INDVLGENTIA. Nella Medaglia d'Antonino Pio,

N A donna a sedere, con vn bastone nella finistra mano, il quale tiene lontano vn poco da se, & nella destra mano vna patera, oue ro patena, che dir vogliamo distesa per porgere con esta qualche cosa ..

Tiene il bastone Iontano, perche l'Indulgen tia allontana il rigore della Giustitia, e porge auanti la patena, per la liberalità, che fà con

poslanza quasi Diuina.

#### INDVLGENTIA. Nella Medaglia di Seuero.

I dipinge Cibele torrita stando sopra d'vn D Leone, con la finistra mano tiene vn'hasta, & con la destra vn folgore, il quale mostri di non lanciarlo: mà di gittarlo via con lettere, che dicono INDVIGENTIA AVGV-STORVM.

> INDVLGENTIA. Nella Medaglia di Gordiano.

NA donna in mezzo di vn Leone, & d'vn toro, perche l'Indulgentia addomeiti ca gl'animali, & gl'animi feroci, ouero, perche l'Indulgentia addolcisse il rigore.

INDITIO D'AMORE. Vedi a giuditio d'Amore.

INDOCILITA'.

ONNA di aspetto rozzo, che stia a giacere in terra,& con la finistra mano ten ga per la briglia vn'asino, che habbia vn freno in bocca, si appoggierà con il gomito del brac cio destro sopra d'vn porco anch'egli prostrato in terra, hauerà in capo vn velo di color nero.

Si dipinge in terra, perche l'Indocilità non è atta a caminare per la via della virtù, mà a star sempte vilmente con l'ignoranza mostrata per l'afino, come anco per far mentione, oltre a ciò, che gli Egittij mettenano l'afino con il freno in bocca per l'Indocilità, come anima le in tutto disadatto all'imparare, e per questa cagione i Matematici dicono, che quando, alcu no nasce sorto al 16. grado del Leone, come presaghi della costui inartitudine all'imparare, fingono, che all'hora nasca vu'afino con la briglia in bocca.

Si appoggia al porco, perciòche, come narra Pierio Valeriano lib. 9. questo animale è più

d'ogni

### INDOCILITA'.







d'ogni altro insensato, & indocile, & non come l'altre bessie, che mentre viuono, hanno qualche particolare industria.

Il velo nero, che le cuopre la testa, dimostra, che si come questo colore non prende mai altro colore, così chi è indocile, non è atto, ne capace a riccuere disciplina, & dottrina alcuna, ne qual si voglia ammaestramento, che lo potrebbe solleuare dalle cose vili, & basse.

INDVSTRIA.

DONNA giouane, & ignuda con l'elmo in capo, & hauendo intorno al braccio sinistro riuolto vn manto bianco, dipinto di verdi frondi, vi sia scritto per motto nel lembo: PROPRIO MARTE; nella mano destra terrà vna spada ignuda, dimostrandosi ardita, & pronta a combattere.

L'Industria è parte del valore; & però l'ima gine sua alla imagine di esso si assomiglia.

Si dipinge ignuda, per dimostrare, che ella

per lo più nasce da'bisogni, &dalle scomodicà.

Tien l'elmo in capo, perciòche la principal parte sua è l'ingegno, & la prudenza, che la tie ne fortificata; stà con la spada ignuda prontamente per combattere; perche Industria è star desto, sapersi disendere con auantaggio ne'

duelli della Fortun. .....

Il manto bianco dipinto a verdi frondi ela fperanza fondata nella candidezza de' costumi, & della dritta intentione, non potendo esse re Industria lodeuole, se non doue il fine dell'essicacia, & della sagacità humana sia reale, honesta & vittuosa: si conosce ancora per questa sigura, che l'Industria consiste in prouedersi del bene co' commodi; & in liberarsi sal ma le co' pericoli; però gran vantaggio nella vita politica si stimano hauere coloro, che per propria vittu, con la cappa, e con la spada si sono acquistati la sama vniuersale degli huomini, & qualche commodità da mantenersene in pace.

Ir. d15-

#### Della nouissima Iconologia 316

Industria.

Onna con vestimento trapunto, & ricamato con molto artificio; nella deftra. tenga vn sciame d'Api, l'altra mano sia posata f pia vn argano di quelli, che s'adoperano per muouere i pefi; sia scalza, hauendo in capo vna statuetta di Pluto.

Il vestimento, lo sciame, & l'argano danno facilmente cognitione di questa figura, & la itatua di Pluto, tenuto da' Gentili Dio delle ricchezze, dimostra, che queste sono principale oggetto dell'industria dell'huomo: I piedi nudi sono segno, che l'Industria non discerne, se non quanto abbraccia l'vtile; nè si alza a fine di cosa più nobile, e però così ignudo si posa il piede sopra la Terra....

Industria.

Onna, che nella destra mane tiene vno scettro, in cima del quale è vna mano aperta, & in mezzo di essa vn occhio; al fine del la mano, & deilo scettro vi sono due alette, simili a quelle del Caduceo.

Lo scettro è segno di grandezza, & di prontezza; la mano d'Industria, & d'artificio, però questa sostentandos topra di quello, dà inditio, che i Principi, & quei, che dominano a gli altri, al zano da terra l'Industria humana, quando piace loro.

E'opinione di Artemidoro, che le mani fignifichino artificio, conforme all'vso de gli Egittij, perche quasi tutte l'arti con l'aiuto delle mani si mettono in opera. Onde Aristotele chia mò la mano strumento de gli strumenti.

L'occhio dimostra, la Prudenza, per laquale l'Industria si deue reggere; & l'ali, che signisicano velocità accrescono in parte i meriti dell'Industria....

Industria. N Ell'imagine di Mercurio, che nella destra tiene il Caduceo, & con la sinistra vn Flau to; gli Antichi figurarono le due cagioni, che generano l'Industria, cioè l'veile per se, & il di-letto per altrui, quello si mostra nel Caduceo, col quale fingono i Poeti, che Mercurio suscitasse gli huomini già morti, questo col Flauto istrumento atto per addolcire gli animi,& sminuire le molestie.

INFAMIA.

ONNA brutta, e mal vestita: tengale mani l'vna contro l'altra, con il dito di mezzo d'ambedue le mani diftefo, & con'gl'altri tutti stretti,& raccolti

Brutta, e mal vestita si dipinge, percioche

bruttissima e veramente l'Infamia, & accosta n dosi ella alla ponertà la rende brutta, & mendica, come dice Plauto in Perfa con i feguenti versi .

Quamquam res nostra sunt pater paupercula Modica, & modesta, melius est tamen isa vi-

Nam vbi ad paupertatem accessit infamio. Granior pauperens fit, fides sublestior.

INFAMIA.

ONNA brutta con l'ali negre alle spalle, & ricoperta di piume di vecello Ardiolo infino alla cintola, & dalla cintola in giù sarà vestita d'vna trauersina di giallolino fregiata del colore del verderame, mà stracciata, & in braccio terrà l'Ibis vecello.

L'Infamia è il concerto catriuo, che fi hà del le persone di mala vita; però si dipinge con l'ali nere; notandoci, che il suo è volo di fama

infelice, & carrino.

Le piume dell'vecello sudetto mostrano, che l'Infamia nasce in gran parte dall'incostanza; perche questa è inditio di pazzia, & si vede in questo vecello, che è incostantissimo, Però Mar tiale dimandò Ardiolo vno, che andaua da vna all'altra attione senza far cosa buone....

Il color giallo, & il verderame fi adoperano per l'inganno. & per l'infamia vniuerfalmente & ancora l'vecello Ibis, il quale è fordidiffimo, come seriuono alcuni, & fi adopera in simil proposito; e come la veste stracciata infamia gli huomini appresso il volgo; così i vitij dell'anima tolgono il credito appresso a sapien ti,& rendono l'huomo dispiaceuole a Dio, doue principalmente si sostenta la nostra buona... fam L.

Infamia.

Onna ignuda, & leprosa per tutta la vita, con l'ali nere, con capelli sparsi, in atto di sonare vn corno, habbia scritto nella fron te la parola TVRPE, & si scuopra vn sianco con vna mano.

La lepra nell'antico testamento era figura del peccato, il quale genera principalmente l'-

Infamia\_.

Il corno, che suona, mostra, che la sua è notitia infelice presso a gli huomini, come que-

to è luono rozzo, & ignobile.

Il motto scritto in fronte ci dichiara, che l'-Infamia da tutti è meglio veduta, che da quel li, che la portano adosso, però volontariamente si scuopre il sianco, sciogliendo il freno a' viti) senza vedere, ò pensare il dannoso successo del la propria riputatione.

IN-

WENTER MITA.

ONNA pallida, & magra con vn ramo d'Anemone in mano, & vna ghirlanda della medefima herba; perche feriue Oro Egittio ne' suoi Geroglissei, che gl'Antichi per que scherba signisseauano la malattia; & è quella, a nella quale singono i Poeti essessi tramutato Adone, drudo da Venere, essendo dal Cignale aminazzato, come racconta Teocrito, sa il sior purpureo, & bello, mà poco dura il siore, & herba, & forse per questo signissea l'Infermità.

INFELICITA'.

ONNA pallida, & macilente, con il petto nudo, e le mammelle lunghe, & asciut te, tenga in braccio vn fanciullo magro, mostrando dolore di non poterlo alimentare, per il mancamento di latte, & essendo senza la mano del braccio sinistro, lo stenda in atto di pietosa compassione, hauendo il vestimento stracciato in molti luoghi.

Con quanto si è detto, fi dimostra il maucamento de i beni della Natura, & della Fortuna, da i quali la quiete, & la tranquilità nostra dipende.

INFORTVNIO

I VOMO con una veste di tanè scuto, & dipinta di ronine di case, le giunga sina al ginocchio, con le braccia, le gambe, & i piedinudi, senza cosa alcuna in capo, nella deltra tenga un Cornucopia riuolto verso la terrache sia voto, & nella finistra un Corno.

L'Infortunio, come si raccoglie d'Aristotole, èvn euento contrario al bene, & ogni contento: & il Coruo non per essere vecello di ma le augurio, mà per essere celebrato per tale da Poetisci può sernire per segno dell'Infortunio: si come spesse volte, vn tristo auuenimento e presagio di qualche maggior male soprastante, & si deue credere, che vengano gl'infesici successi, & le ruine per Diuina permusione, co-

I Ny G E G N O.







# 318 Della nouissima Iconologia

me gli Auguri antichi credeuano, che i loro au gurij fussero inditio della volontà di Giou ... Q indi siamo ammoniti a riuolgerci dal torto tentiero dell'attioni cattiue, al sicuro della virtù, con la quale si placa l'ira di Dio, & cessa no gl'infottunij.

INGEGNO.

N giouane d'aspetto seroce, & ardito, sa rà nudo, hauerà in capo va elmo, & per cimiero va Aquila, a gl'homeri l'ali di diuera colori.

Terrà con la finistra mano vn'arco, & con la destra vna frezza, stando con attentione in

atto di tirar ...

Giouane si dipinge, per dimostrare, che la potenza intellettiua non inuecchia mai.

me gli Auguri antichi credeuano, che i loro au
gurij fussero inditio della volontà di Giou.
O tindi siamo ammoniti a riuolgerci dal torforz...

Si rappresenta con la testa armata, & in vista fiero, & ardito, per dimostrare il vigore, e la
forz...

L'Aquila per cimiero denota la generosità, e sublimità sua; perciòche Pindaro paragon de gli huomini di alto ingegno a questo vecello; hauendo egli la vista acutissima. & il volo di gra lunga superiore a gl'altri animali volatili.

Si dipinge nudo, e con l'ali di diuerfi colori, per fignificare la fua velocità, la prontezza nel fuo discorso, e la varietà dell'inuentioni.

L'arco, e la frezza in atto di tirare, mostra

l'inaestigatione, e l'acutezza.

Egli Egitti, & Gieci, per Geroglifico dell'Ingeg no è della forza dell'intelligenza dipingenano Hercole con l'arco in vna mano, & nel l'altra vna frezza con tre punte, per dimostrate, che l'huo mo con la forza, & acutezza dell'ingeg no va inuestigando le cose celesti, terrene, & inferne, ouero, le naturali, diuine, e mate matiche, come riferisce Pierio Valeriano nell'aggiunta de' Geroglisici.

I N G A N N O



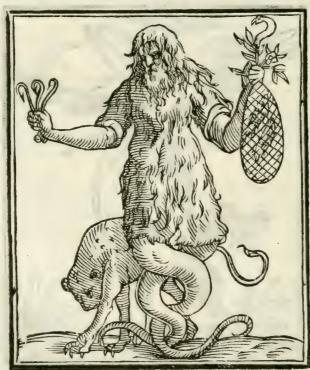



H V O M O vestito d'oro, & dal mezzo in giù finiranno le sue gambe in due code di serpente: a canto hauerà vna Pantera, con la testa stà le gambe. Ingannare è far cosa spia ceuole ad alcuno sotto contraria apparenza però hà imagine di sembiante humano, & vestito d'oro, mà finisce in coda di serpente, mostriado in prima faccia l'inganatore bontà, & cortesta, per allettare i semplici, & inuiluparli nell'orditura delle proprie insidie, come la Pantera, che occultando il capo, & mostrando il dorso, alletta con la bellezza della pelle varie siere, lequali poi con subito empito prende, & diuoruo.

Inganno.

Onna, con vna maschera di bellissima giouane, & riccamente ornata, & sotto si scuopra parte del viso di vecchia molto diffor-

me, & canuta...

In vna mano tiene vn vaso, che mesce dell'acqua, & con l'altra in quel cambio sporge vn vaso di fuoco. La sua veste sarà dipinta a masschere di più sorti, perche in ogni occasione. l'huomo, che per habito, ò per natura procede doppiamente, la sua fraude, & l'inganno apparecchia.

Inganno.

H Vomo coperto da vna pelle di capra, in modo, che a pena gli si veda il viso. In mano tenga vna rete con alcuni sarghi pesci, in forma simili all'orata dentro di està.

Così scriue l'Alciato, & ne dà ragione con versi latini. Il concetto dice così.

Ama il jargo la capra, e'l Pefcatore, Che ciò comprende la sua pelle veste; Onde ingannato il misero amatere

Conuien che preso alle sue infidie reste: Così la meretrice con inganni

Prende l'amante cieco a proprij danni,

Inganno.

H Vomo vestito di giallo, nella mano destra tenga molti hami, & nella sinistra vn mazzo di hori, dal quale esca vn serpe.

Si dipinge con gli hami in mano, come quel li, che coperti dall'esca pungono, & tirano pun gendo la preda, come l'ingannatore, tirando gl'animi semplici doue ei desidera, li sà incantamente precipirare: Onde Horat. de Cænipera così dice.

Occulsum visus decurrere piscis ad hamum.

Il mazzo di fiori con la serpe in mezzo, significa l'odor finto della bontà, donde esce il veleno vero de gli effetti nociui.

INGIVRIA.

ONNA giouane, d'aspetto terribile, con gli occhi infiammati, vestita di rosso, con la singua fuori della bocca la quale sarà fimile a quella della serpe, & dall'vna, & dal l'altra parte hauera molta saliua. In mano tenga vn mazzo di spine, & sotto i piedi vna bilan cia, Aiistotele nella sua Rettorica dice ,che è proprio de' giouani, per l'abbondanza del sangue, & per lo calor naturale esser arditi, e con-fidenti nell'ingiuriare altrui, come anco, perche amando i giouani l'eccellenza, vogliono soprastare a glialtri, nel modo, che possono, & però giouane l'Ingiuria si rappresenta, col brutto aspetto, & gli occhi infiammati mostrano, che l'ingiuria nasce da perturbatione d'ani mo, la quale perturbatione si mostra particolar mente nel viso: la lingua simile a quella della serpe, èsegno, che l'ingiuria consiste in gran par te nelle parole; le quali pungono, non altrimenti, che se sossero spine; sono segno ancora le bilancie sotto a i piedi, che l'ingiurià è atto d'ingiustitia, dandos altrui quei biasimi, che ò non si meritano, ò non si sanno.

INGIVSTITIA.

Onna difforme, vestita di bianco, sparsa di sangue, con un turbante in capo all'uso de' Barbari; nella mano sinistra tiene una grantazza d'oro, alla quale terrà gli occhi rinolti, & nella destra hauerà una scimitarra, & per terra le bilancie torte.

Difforme si dipinge, perche l'Ingiustitia, on de il male vniuersale de' Fopoli, & le guerre ciuili souente deriuano, bruttissima si deue sti-

mare.

La scimitara significa il giuditio torre; & il vestimento Barbaro la cruneltà, la veste bianca macchiata di sangue significa la purità corro tta della giustitia, alla quale corruttela appartiene pure la tazza d'oro, hauendo gl'occhi, cioè la volontà, & il pensiero l'ingiusto Giudice per l'auaritia rinolti alla vaghezz dell'oro solamente; perche non potendo insieme sostenere le bilancie, e la ragione, cadono; onde vengono calpestrate, come se cosa sossiero di minor prezzo.







ONNA vestita di bianco tutta macchiata, tenendo nella destra mano vna spada, & vn rospo nella sinistra, per terra vi saranno le tauole della legge rotte in pezzi, & vn libro, sarà cieca dall'occhio destro. & sotto alli piedi terrà le bilancie.

Il vestimento bianco macchiato dimostra a non estere altro l'Ingiustitia, che corrottione, & macchia dell'anima, per la inosternanza del la legge la quale viene sprezzata, & spezzata dalli malfattori, & però si dipinge con le tauole della legge, & con le bilancie al modo detto.

Vede l'Ingiustitia solo con l'occhio sinistro, perche non si fonda se non nelle veilità del cor po, lasorando da banda quelle, che sono più rea li, & perfette, & che si estende a' beni dell'anima, la quale à veramente l'occhio ditto, & la luce megliore di tutto l'huomo

Il rospo il quale è segno d'auaritia, per la ragione detta altroue, c'insegna, che l'Ingiusticia hà l'origine sua fondata ne gl'interessi, e

nel desiderio delle commodità terrene, & però non è va vitio solo, & particolare nella partidel vitio, mà vna maluagità, nella quele tutte le scelleraggini si contengono, & tuttiri vitij si raccolgono.

INGORDIGIA.

DONNA vestita del color della ruggine, nella sinistra mano tenga vn Folpo, & a canto vi sarà vno struzzo.

L'Ingordigia propriamente è detta vn disor dinato apperito delle cose, che al nutrimento si appartengono più vitioso di quello, che diman diamo Gola, ò Crapula, & si dipinge vestita del color della ruggine, perche dinota squiesta ferro senza suovvile, come l'ingordo ogni co sa trangugia senza gusto, al che appartiene ancora lo struzzo, che il ferro druota; & digerisse.

Il Folpo in Oro Apolline significa il medesimo; perche mancandogli i cibi si nudrisce

della

della carne sua medesima.
Ingordigia.

Donna di brutto aspetto, vestita del color della ruggine, che vomiti il pasto per la bocca i tenga nella destra mano il pesce detto scaro, e nella simistra mano vna lampreda, da Latini detta Mustela marina, onero Hebrias.

Il pesce Scaro a noi è incognito; perche dicono, che non si troua se non nel mare Carpathio, & non esce quasi mai dal promontorio di Troade; dalli Scrittori è tenuto pesce ingordis simo, perche solo (secondo che riferisce-Aristo tele) tra' pesci osserua l'vso di caminare come ghianimali quadrupedi; & si pasce dell'herbe, & ancora perche con molta attidità diuora turti i pesci piccoli, che se gli fanno incontro per Ingordigia, & poi li vomità per la satietà, & somiglia il suo corpo in gran parte a quello dell'Orata.

La Lampreda, come dice Oro Egittio, parto rifce per bocca, & hibito partorito, diuoraquell'istessi suoi figliuoli, se non sono pressi a fug gire.

Ingordigia .

Onna col ventre grosso, il che fignissica...
Ingordigia parastrica, & tenga in mano
vn vaso di trasparente vetro, dentro alquale,
siano molte sanguisughe, ouero sanguartole,
perche come la sanguisugha, posta a sorbire il
sangue altrui non si stacca mai per sua natura,
sin che non crepa; così gl'ingordi non cessano
mai, sinche l'ingordigia istessa non gli assoga.

### INGORDIGIA OVERO AVIDITA'.



V N A donna, che habbia nella mano vn ramo di quercia pieno di ghiande; con la destra mostri d'hauerne buttata vna ad vn porco il quale la tenga in bocca in modo, che si vegga, e stia con la testa alta, e con gli occhi

fish verso la figura.

Habbiamo figurata l'Ingordigia con tale animale, che mangia vna ghianda, e guardi al l'altre, perche è tanto ingordo, che mentre ne tiene vna in bocca, desidera di pigliare l'altra ingordo ingordo costume scoperto da Alceo Poeta Gre co quando disse.

AUS TAN BALANON. TAN LIEV EXES, TAN & EPATAL rabeiv.

Sus glandem aliam quidem habet, aliam autem optat accisere

Pigliasi il porco per l'Ingordigia, come animale, ilquale ingordamente diuora tutto il giorno, e mangia d'ogni cosa, e per tal conto molto s'ingraffa, onde volgarmente si suol dire d'vno, che sia di buona boccatura; diluuia, come vi porco. Horario Poeta volendo dare auifo ad Albio Tibullo, ch'egli attendeua a far buona vita, & ingrassarsi, conchiude l'Epistola con questi versi.

Me pinguem, Gnitidum bene curata cute vifes Cum ridere voles Epicuri de grege porcum.

Done si chiama porco della greggia d'Epicuro : E porci furono chiamati i Boetij nell'-Arcadia, perche erano molto dediti alla Ingor digia: Leggesi ne gli Adagij, Vita suilla, per vna vita ingorda da porco, e quelli, che, menano. si brutta, e sozza vita, sono poi renuti stolidi, grossi, e indocili simili a gl'ingordi porci. Mà ancorche in questa si rappresenti spetialmente l'Ingordigia della Crapula, mondimeno fi può applicare all'Ingordigia di qual si voglia acqui sto, e guadagno di robba, impercioche, si come il porco spento dall'Ingordigia, và sempre scauando la terra col grugno, e con le zampe per ingrassarsi:così gli huomini ingordi delle cose terrene, cercano di scauare i denari di sotter ra; cacciano il capo etiandio in luoghi, che a loro non appartengono, per impadronirsi di quelle, si rimescolano di qua, e di là sfacciatamente, e fanno tanto di mano, e di piedi, che ottengono cofe indebite per satiare la loro ingorda voglia. Appena haueranno tirati li frutei maturi d'vna vsura, che desiderano gli altri non maturi, tanto fono intenti all'Ingordigia, Alceo suddetto l'applicò all'Ingorda Auidirà, che haueua delle donne, come ghiotto di quelle.

Sus glandem aliam quidem habet aliam autem

optat accipere.

Ego quoque puellam pulcram aliam quidem habeo, aliam autem cupio accipere.

INGRATITY DINE. ONNA vestita del color della ruggine, tenga in seno vna serpe, in modo di accarezzarla; in capo hauerà la testa d'vn Hippo poramo, & il restante della pelle del detto animale gli seruirà per manto. Vedi in Oro A. polline.

Ingratitudine.

Onna vecchia, che nella man destra tiene due vnghie d'Hippopotamo, altrimen te cauallo del Nilo, per mostrare quanto sa cosa abomineuole l'Ingratitudine. In Oro Apolline si legge, che gli Antichi adoperauano ancora l'unghie dell'Hippopotamo, & già la ragione si è detta nell'imagine dell'impietà: figurarono ancora gli Antichi l'Ingratitudine in Atteone dinorato dalli proprij cani, onde nacque il Prouerbio in Teocrito; Nueri canes . ut te edans .

Ingratitudine.

Onna vestita di hedera, tenendo in vna mano due vipere, l'vno maschio, e l'altra femina, & il maschio tenga la testa in bocca della femina.

Ingratitudine è propria malignità nell'animo rozzo, & vile, che rede l'huomo sconoscen te de' beneficij verso Dio, e'l prossimo, siche scordando il ben presente, brama sempre il futuro con appetito disordinato.

L'hedera porta il fignificato dell'Ingraticudine, perche quel medesimo albero, o muro the gli è stato sostegno nell'andar in alto, & a crescere, ella alla fine in remuneratione di gra titudine, lo fà seccare, & cadere a terra.

Significa questo medesimo la vipera, la qua le per merito della dolcezza, che riceue ne' pia ceri di Venere col compagno, bene spesso tenen do il suo capo in bocca, lo schiaccia, & esto ne rimane morto: E poi che mi souniene vn Sonet to a questo proposito di M. Marco Antonio Cataldi, non m'incresce scriuerlo, per sodisfattione de' Lettori.

O' di colpe, e d'errori albergo, e sede, Rubella al giusto, a la Natura, a Dio, Peste infernal, morbo peruerso, e rio, D' Aletto, e di Satan figlia, & berede. O' di Pietà nemico, e di mercede, Mostro a riceuer pronto, a dar restie, O' di promesse, e beneficij oblio, Che non curi amistà, ne serui fede, Tu Lupo, Arpia, Grifon d'opre, e d'aspesso Tu di virtu, su d'animo bonorato Feccia. schuma, fetor, macchia, e difetto.

Tu sei con l' Auaritia a un parte nato, Fuggi dal pensier mio , non che dal perso , Ch'è de vity il poggior esser ingrato.

INIMICITIA.

ONNA vestita di nero, piena di fiam-me di fuoco, con la destra mano in atto di minacciare, con la finistra tiene vn anguil-

la,& in terra siano vn cane, & vna gatta, che

hazzuffino infieme.

Il vestimento nero con le siamme significa l'ira mescolata con la malinconia, che insieme fanno l'Inimicitia durabile, la quale non è solo quell'ira, che hà nel prosondo del cuore, sat te le radice con appetito di vendetta, in pregiu ditio del prossimo, & che ciò si mostri per lo suoco, la lo manifesta la definitione, oue si dice, l'ira essere vn feruor del sangue intorno al

cuore, per appetito di vendetta, & la malinconia è addimandata da medici Atra bilis, però si può significare nel color nero, & sa gli huomini ricordeuoli dell'ingiuri.

L'anguilla, il cane, & la gatta dimostrano il medesimo effetto essendo quella solita d'andar lontana da gli altri pesci, per Inimicitia, come dice Oro Apolline, & questi insieme essendo in

continuo contrasto naturalmente.

### INIMICITIA MORTALE.







DONNA armata, sarà di aspetto siero, & tremendo, vestita di color rosso, che con la destra mano tenga due saette vgualmente distanti, & che la punta dell'una tocchi scambicuolmente le penne dell'altra, & con la sinistra una canna con le soglie, & delle selci.

Si dipinge armata & di aspetto siero, & tremendo, perciòche l'Inimiciria stà preparat sempre con l'arme, & con la prontezza dell'animo per offendere, & abbattere l'inimico. Il color rosso del vestimento ne significa l'essetto proprio dell'Inimicitia, laquale genera nell'huomo sdegno, collera, & vendetta.

& iniqua natura di colorol, i quali allontanati da i comandamenti del Signor Dio (circa il rimettere l'ingiurie) trafgrediscono a sì alto pre cetto, dicendo in S. Matteo. Ego autem dico vobis; diligite inimicos vestros; benefacite ijs, qui oderunt vos, & orate pro presequentibus, & calumniantibus vos. In oltre il medesimo Euangelista a 18. dice, Se perdonaremo a i nostri inimici, ch'egli perdonarà a noi le nostre colpe. Sic pater meus calestis faciet vobis, si non remiseritis unusquisq, frarrisuo de cordibus vestris, queste sono parole del Signore Dio, del quale chi vuole essere amico bisogna far quello, che egli dice, Vos amici mei estis, si feceritis qua pracipio vobis loan. 16. Però conviene per salute dell'anima nostra non esser intenti alla vendet ta, & estere ostinati, & inimici simile alla canna, & la felce, che sono tanto frà di loro contrarij, che vna amazza l'altra, ilche dice Diosco ride lib 4. cap. 85. Peribit filix, quam per ambitum copiosior harundo coronet, & contra euane scet harundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. Et Pierio Valeriano lib. cinquantesimo ottavo dice, che sono tanto inimici, che le felci tagliate con la canna, ouero se arandosi si mette la detta canna sopra del vomere, non rinascono più, e parimente a voler tor via le canne metterui le felci, fà il medesimo effetto, che fà la canna, tanto sono per natura mortalmente nemici: Onde sopra di ciò Alessandro Magno (ancor che gentile) diede essempio, che si deue perdonare, & non perseguitare il suo inimico fino alla morte, perche hauendo Besto Prefetto di Battria, doppo hauer tre volte rotto Dario, com'anco fattolo prigione, così legato l'vecise, & per dimostrare Alessandro quanto errore hauesse commesso il detto Besso ridotto in sua potestà lo castigò della sua ostinata persecutione, & Inimicitia, che legati, & raggiunti per forza insieme due rami d'arbo. re,& a ciascun legata vna gamba di Besso, sece sciorli d'insieme, e precipitosamente aprendosi lo sbranò per mezzo per memoria, & essempio del suo inimicheuole, & pessimo costume.

#### INIQVITA'.

ONNA vestita di fiamme di fuoco, &

fugga velocement.

Si dipinge in fuga, perche non e ficura in luo go alcuno, ogni cosa le fà ombra, & ogni minimo auuenimento lo spauenta, generando il rimore, ilquale con la fuga si consiglia, & si rifolue perpetuamente. E ventra di fuoco, perche

l'Iniquità abbruccia l'anime peruerse, come il fuoco abbruccia i legni più secchi.

INQVIETVDINE.

DONNA gionane vestita di cangiante che tenga vna girella di carta, come quel la, che sogliono tenere i fanciulli, che girano al vento, perche tali sono gl'huomini inquieti, che non si fermano mai in vn proposito con stabilità, che perciò si veste anco di cosor cangiante.

Inquietudine d'animo.

Onna melta, & in piedi, che nella destra mano tenga vn cuore, sopra del quale vi sia vn tempo d'horologio, & con la sinistra vna banderuosa di quelle, che mostrano i veti.

Si rappresenta con l'horologio sopra il cuore, & con la banderuola, come dicemo, per dimostrare, che si come l'horologio, & la banderuola di continuo sono in moto, così chi e sinquieto dell'animo, mai non hà riposo, & gli conuiene esporsi a tutti i contrarij, che lo molestano.

INNOCENZA.

V ERGINELLA, vestita di birno, in capo tiene vna ghirlanda di fiori, con vn'-

Agnello in braccio.

Con vna ghirlanda, & habito di Vergine si dipinge, per essere la mente dell'innocente intatta, & immaculata: Però dicesi, che l'Innocen za e vna libera, e pura mente dell'huomo, che senza ignoranza pensi, & operi in tutte le cose con candidezza di spirito, & senza puntura di coscienza.

L'Agnello fignifica l'Innocenza perche'non hà nè forza, nè intentione di nuocere ad alcuno, & offeso non s'adira, nè s'accende a desiderio di vendetta, mà tollera patientemente senza repugnanza, che gli si tolga, e la lana, e la vita; douendo così fare chi desidera d'assimigliarsi a Christo. Qui coram tondente se obmutuit. come si dice nelle sacre lettere per essere nobilissima in lui l'idea dell'Innocenza.

Innocen (a, ò purità .

Giovanetta coronata di Palma, & starà in atto di lauarsi ambe le mani in vn bacile posato sopra vn piedestallo, vicino al quale sia

vn' Agnello ouero vna pecora.....

L'Innocenza, ouero Purità nell'anima-humana, e come la limpidezza nell'acqua corren te d'vn viuo fiume. È con la confideratione di questo rispetto, molto le conuiene il nome di purità. Però gli Antichi, quando volcuano giu rare d'essere innocenti di qualche scelerate z-

za dalla

za, dalla quale si sentinano incolpati, oneto voleuano dimostrare, che non erano macchiati di alcună bruttura, soleuano nel cospetto del popolo lauarsi le mani, manifestando con la mon dezza di este, & con la purità dell'acqua la mondezza, e la purità della mente

Di qui nacque, che poi ne' Geroglifici furono queste due mani, che si lauauano insieme, vsate da gli Antichi come racconta Pierio Valeriano nel libitrentacinquesimo, & S. Cipriano nel libro de Liuore, ci esorta a ricordarsi sempre, perche chiami Christo la sua Plebe,& nomini il suo Popolo, adoperando il nome di pecore, volendo così auuertire, che l'Innocenza, & la purità Christiana, si deue mantenere intatta, & inuiolabile.

La Corona di Palma da'S. Ambrogio in quel luogo, statura tua similis facta est patina, è interpretata per l'Innocenza, e purità, che ci è do nata da Dio subito subito, che siamo rigenera-

ti pel Santissimo Battesimo.

INVBIDIENZA.

DONNA vestita di rosso, con vn freno sor to a' piedi, & in capo con acconciatura di penne di Pauone, tenga la destra mano alzata per mostrare stabilità di proposito: in terra vi lia vn'Aspide, ilquale con vn'orecchio pre ma la terra, & l'altro lo ferri con la coda.....

L'Inubidienza non è altro, che vna trasgres fione volontaria de' precetti diuini, ò degl'hu-

mani.

Il vestito rosso, e la mano alta conuengono alla perrinacia, la quale è cagione d'Inubidien za:il freno dimostra, che l'amore delle proprie passioni conduce altrui a volontario dispregio delle leggi, & de comandamenti, a' quali fiamo tenuti obbedire per giustitia, & che però si dimandano metaforicamente, freno de' Po-

Hà il capo adorno di penne di Pauone, perche l'Inubidienza nasce dalla troppa preson-

tione, & superbia.

L'Aspide si pone per l'Inubidienza, perche fi attura gli orecchi per non sentire, & vbbidire l'incantatore, che per fozza de' suoi incanti lo chiama come testifica Dauid nel Salmo 57. dicendo Furor illis secundum similitudinem ser pentis, sieus Aspidis surda, Gobturantis aures fuas, que non exaudit vocem incantantium, & venefici incantantis sapienter.

INSIDIA.

ONNA armata, con vna volpe per cimiero, cinta intorno di folta nebbia, terrà vn pugnal ignudo nella destre, e nella sinistra tre dardi, sarà vna serpe in terra frà l'hezbe verdi, che porga in fuori alquanto la testa.

L'Infidia è vn'attione occulta fatta per offender il prossimo, e però s'arma, mostrando l'animo apparecchiato a nuocer col pugnale, e co' dardi, cioè lontano, e vicino, hà per cimiero vna volpe, perche l'astutie sono i suoi principali pensieri, la nebbia e la secretezza, & gli occulti andamenti, ch'afficurano il passo all'Infidia.

La serpe somiglia l'infidioso, secondo quel commun detto: Latet anguis in herba, interpretato da tutti gli espositori in tal proposito.

Infidiz. Onna armata, nel finistro braccio tenga vno scudo, & con la destra vna rete, la. quale da gli antichi fù tenuta per fignificato dell'Infidia.

E Pittaco vno de'sette sauij della Grecia. donendo venir a barraglia con Frinone huomo di gran forza, & Capitano de gli Atheniesi, por tò vna rete fotto vno scudo, la quale, quado gli parue hora opportuna, gitto addollo al aetto Frinone, & lo vinie.

INSTABILITA', OVERO INCOSTANza d'amore, c'hor s'attacca, hor si stacca.

ONNA, che tenga nella mano destra Jvn ramo d'oliuo, & nella finistra vna pian ta d'origano, alli piedi vn pesce Polipo.

Il Polipo è pesce salace, che incita a cose Veneree, come dice Atheneo lib. 8. & 7. nd Venerem conferunt pracipue Polypodes, per questo forse poneuasi al simulacro di Venere, come anco per Geroglifico di fermezza, & Costanza d'Amore, secondo Pierio, perche questo pesce s'attacca tanto tenacemente a' faisi, ò scogli, che più tofto fi lassa leuare a pezzi, che stac carsi. L'istesso pesce con figura però dell'oliuo, & dell'origano lo ponemo per Instabilità d'Amore, poiche se sente l'odore dell'origano, per quanto riferisce Pierio lib. 27. & 57. l'abhorrisce tanto, che si stacca, per lo contrario l'odor dell'olino gliè tanto grato, che l'abbraccia : tal natura dice/ Atheneo libr. 7. si scorge quando mettendosi vn ramo d'oliuo nel mare in quella parte, doue stanno i Polipi, in breue senza niuna fatica se ne tirano fuora attaccati al ramo, quanti se ne vuole. Oleam illos appetere hoc etiam documentum est, quod eius ramum si quis in mare dimittat vbi Polypi habitant, ac parum illic continent, quotquet volet nullo labore ramo impactos extrahet. Ciò anuiene, perche sono d'odorato leggiero, & amano odore foaue, come quello dell'oliuo, & odiano l'origano di acuto odore ; però il ramo di questo sfuggono, & a quello si attaccano. Così fanno gli amanti instabill, se la cosa amata porge loro l'acuto origano della gelofia, & se mossa da qualche rispetto mostra saegno, & asprezza, non potendo esti comportare cosi fatto rigore subito si staccano dall'amore, & giurano di no tornarui più: mà se poi l'amata riuolga verso loro ciglio fereno, e mostri grata piaceuolezza subito ritornano, & di nuouo s'attaccano al ramo dell'oliuo fimbolo della foaue pace. Mag giormente si dimostra questa Instabilità con la figura del Polipo, il quale è pesce mutabile, perche varie sorti di colori piglia, così gliamanti fi mutano di colore, hor s'impallidiscono hor s'arrossiscono variano proposito, & pigliano diuersi affetti, & passioni, per il che l'animo loro stà sempre instabile. Înstabilità.

Onna vestita di molti colori, con la man destra s'appoggia vna canna con le soglie, e sotto i piedi tenga vna palla.

Vestesi di varij colori l'Instabilità, per la fre quente mutatione di pensieri dell'huomo in-

itabile.

Si appoggia ad vna fragil canna, fopra alla palla, percioche non è stato di conditione alcuna, doue la volubilmente fermandosi si assicuzi, e doue non si appigli conforme alle cose più mobili, e meno certe.

Instabilità, ouero Incostanza.

Donna vestita di vari i colori, per là ragione già detta, stia a cauallo sopra l'Hiena serpente, ouero tenga il detto animale in quel miglior modo, che parrà a chi lo vuole appresentare.

Instabili si dimandano quei ch'in poco tempo si cangiano d'opinione senza cagione, e senza fondamento, & però si dipinge con l'Hiena appresso, animale, che non mai sta sermo, e stabile nel medessimo essere: mà hora è forte, hora è debole, hor audace, & hor timido, molte volte si manifesta per maschio, e talhora per semina, talche si può ragioneuolmente dire, che in esso si truoui la vera Instabilità, come dice Oro Apolline...

#### INSTINTO NATURALE.

GIOVANE con la faccia velata, farà nudo, e in atto di correre, con la deftra di ano tenghi vn Eliotropio, e per tena vi fia una Donnola, che forzatamente mostri di en-

trare in bocca di vn rospo, il quale stia con la bocca aperta.

Giouane si dipinge, essendo che non si muta mai, mà sempre si mantiene nell'istessa forza;

& vigore.

Gli si vela il viso, perche la causa dell'Instin to naturale è occulta, & non è dimostrabile e manifesta, come la causa dell'altre cose natu. rali, & a pena se ne può addure ragion probabile, come dicono molti Filosofi, come Auerroe 7. Fisicorum com. 10. & 3. com. 3 f. Auicenna 4. particula animalium. Fernelio Ambiano de abditis causis rerum lib. 2. cap. 17. & 18. & Galeno lib. 5. simplicium medicamentorum c. 16. & lib 11. contra pelope suo precettore, & nel libro de vsu respirationis riprende Crasistra to che troppo curioso cercana di saper le cause di tutte le cose; essendo veramente la causa di detto Instinto, la propria forma della cosa; Onde Fernelio nel loco citato apporta li fotto · omita ...

Multa tegit sacro inuolucro natura, neq; vllis
Fas est scire qui dem mortalibus omnia, multa.
Admirare modo, necnon venerare, neque illa.
Inquires, qua sunt, arcanis proxima, namque.
In manibus qua sunt, & nos vix scire putandum
Est procul a nobis adeo prasentia veri.

Et Aristorele compara l'intelletto nostro al Sole, & al senso del viso, perche si come l'occhio non può mirare la luce del Sole; così l'intelletto nostro non può comprendere tutti li secreti della natura che sono cose che dependo no dalla prima forma; & sono così create da Dio, che si dissonde in Instanti per tutto, & come dice quel P. Comico, Plena louis omnia constant.

Nudo lo rapprefentiamo l'Instinto naturale, perche opera per mezzo della propria forma,non aiutato da qualità alcuna elementare ne da qual si voglia artificio esterno.

La dimostratione del correre significa l'inclinatione, & il moto che hà immediatamente in se stessione. Onde si vede alcuni esser trafportati ad amare altrui, odiare, farli bene, & male, & ancora alle volte si vede in alcuni, che quantunque commodi, & ricchi hanno commessi furti, & altre cose di gran biasimo, & ciò sia detto senza pregiuditio del libero arbitrio. Tiene con la destra mano l'Eliotropio, per dinotare l'Instinto naturale che hà di volgersi verso il sole, essendo che di qui ne hà anco pre so il nome essendo che reovos significhi il sole, & Eliotropio versus solem come dice il Ma-

# Parte Seconda.

bene vi sono molte altre piante, che fanno il medesimo come la pioppa, l'olino, il salce, il lupino; i fiori della cicoria, & il scorpiuro; che tutte hanno ciò per Instinto naturale, il quale non è folamente nelle piante, mà anco ne glianimali; & pietre come dimostraremo di sotto, & per questo vi habbiamo messo il rospo, con la bocca aperta, con la Donnola come habbia. mo detto, perche questo animale hà tal Instinto,& tal proprietà della sua forma, che per vir tù occulta tira a se la Donnola come la calamità il ferro, & l'ambra la paglia, la quale attrattione si fà per mezzo di quelle spetie, le quali prouengono dalla propria forma, & fi moltiplicano nell'aria sino che arriuano a fareil'ef-Petro dell'attrattione. Pigliamo l'effempio della luce, la quale si multiplica nell'aria, & rende lucide, e chiare tutte le cose, essendo virtu della forma del Sole; onde vediamo che il Sole battendo sopra qualche cosa colorita pur che

ranta de Methodo simplicium lib. 1. cap. 4. e sia di corpo diafano, come sarà il vetro moltiplica lespecie di detto colore di modo che fa parere le cose di quel colore del verro, così intrauiene nelli sensi del corpo, perche vediamo, che nel viso, le specie dell'oggetto visibile si moltiplicano fino all'occhio, & così fi fà la vista, & nell'vdito le specie del sonno, si moltiplia cano fino al sensorio, & così si fà l'vdito, come dice Arist. 2. de Anima non ci è altra differentia, che queste specie sono suggette alli detti sen si, & quelle della virtir occulta all'intelletto solamente; Ma se bene queste specie si diffondono, e moltiplicano dalla propria forma fino alla cosa tirata non però questo basta, mà bisognasche vi fia in detta cofa tirata yna certa attitudine a quel moto, & che habbia vna occulta qualità in modo passiuo, per la quale sia tira ta. come nel caso nostro. Il rospo hà la qualità occulta fondata nella propria forma in modo attino di tirar la donnola a se per mezzo del le sopiadette specie; & la Donnola hà l'attitu-

### E







## Della nouissima Iconologia

dine, & la qualità occulta in modo passiuo di essere tirata dal rospo; come anco accade nella calamita, & nell'ambra, perche come dice Galeno I. de disserentis seb. cap. 3. Nulla causarum agere potest abses, ne seguirebbe che il rospo non son susse con in seguirebbe che il rospo non solo non tirasse la Donnola, mà anco gli altri animali, & così anco la calamita potrebbe rirare a se l'altre cose.

INTELLETTO.

GIOVANETTO ardito, vestito d'oro, in capo terrà vna corona di oro, ouero vna ghirlanda di senape, i suoi capelli saran biondi, e acconci con bell'anellature, dalla cima del capo gl'vscirà vna siamma di suoco, nel la destra mano terrà vno scettro, e con la sinistra mostrerà vn'aquila, che gli sia vicina. L'Intelletto è per natura incorruttibile, & non inuecchia giamai, & però si dipinge giouane.

Il vestimento d'oro significa la purità, & sim

plicità dell'effer suo, essendo l'oro purissimo frà gli altri metalli, come s'è detto.

I capelli son conforme alla vaghezza delle

fue operationi.

La corona e lo scettro sono segni del dominio, ch'esso hà sopra tutte le passioni dell'anima nostra, & sopra l'istessa volontà, la qualnon appetisce cosa, che prima da esso non venga proposta...

La fiamma è il natural desiderio di sapere, nato dalla capacità della virtù intellettiua, la quale sempre aspira alle cose alte, e diuine, se da sensi, che volentieri l'obediscono, alla confideratione di cose terrene, e basse non si lascia

luiare.

Il mostrar l'aquila co'l dito, significa l'atto dell'intendere, essendo proprio dell'intelletto il ripiegar l'operatione in se stesso, vincendo l'aquila nel volo, laquale supera tutti gli altri vecelli, & animali in questo, come anco nel vedere.

### INTELLIGENZA.







La Senepe

La Senape infiamma la bocca, e scarica la cefta, & per questo significa l'operatione grande d'vn Intelletto purificato nel tempo, che non l'offuscan le nebbie delle passioni, ò le tenebre dell'ignoranza. Vedi Pierio lib. 57.

INTELLETTO.

VOMO armato di corazza, e vestito d'oto, in capo tiene vn'elmo dorato, e nella destra vn'hasta.

Quest'huomo de questa maniera descritto dimottra la persettione dell'Intelictto, il quale armato di saggi consigli facilmente si disende da ciò che sia per sargli male, e così risplende in tutte le belle, e lodeuoli opere, che egli sa, ouero perche in guerra, come in pace è necessarissimo.

Hà l'elmo dorato in testa, per mostrare, che l'Intelletto rende l'huomo sodo, e sauio, e lo sà lodeuole, e piaceuole a gli altri, che lo conosco no di prezzo, come è di prezzo l'oro, e saldo, com'è saldo l'acciaio; l'hasta si pone, perche-

dall'Intelletto nasce tutta la virtù, che può venir in disesa dell'huomo, il quale come Ressede nella più nobil parte, & hà carico di coman dare, & di dar legge ad vn popolo di passioni, che in noi senza esso sarebbe tumulto, e continoui solleuamenti.

INTELLIGENZA.

DONNA vestita d'oro, che nella destra, mano tenga vna sfera, e con la sinistra, vna serpe, sarà inghirlandata di fiori.

Intelligenza dimandiamo noi quella vnione, che fà la mente nostra con la cosa intesa da lei, & si veste d'oro perche vuol'essere lucida, chiara, & risplendente, non triuiale, mà nobile, & luntana dal sapere dal volgo, e delle persone plebee, che tutto distingue nelle qualità singolari dell'oro.

Si potrebbe poco diuerfamente ancora moftrare la figura di quella Intelligenza, che-

### INTREPIDITA E COSTANZA.



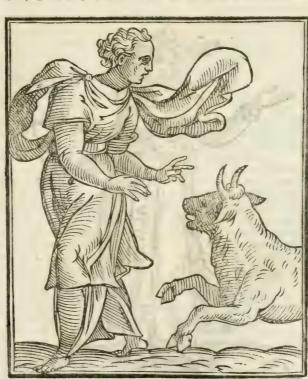



muoue le sfere celesti, secondo i Filosofi: mà perche principal intento nostro è di quelle cose, che dipendono dall'opere, e dal sapere humano, parliamo di questa sola, la qual con la sera, e con la serpe, mostra, che per intendere le cose alte, e sublimi, bisogna prima andar per terra come sà la serpe, e nell'intender nostro andare con principi delle cose terrene, che sono meno perfette delle celesti, però si sà nella mano sinistra la serpe, & nella destra, ch'è più nobile, la sfera.

La ghirlanda di fiori in capo, mostra in che parte del corpo sia collocata quella potenza, con la quale noi intendiamo, & i fiori mostrano, che di sua natura l'intendere è perfettione dell'animo, e dà buon odore, per generar buona fama, e buon concetto di se stesso nella men

te degli altri.

Donna, che nella destra tiene vn liuto, e nella sinistra vna tauola scritta.

Mostra che l'Intelligenza nasce per lo più, ò dall'esperienza, ò dallo studio de' libri, come facilmente si comprende per le cose già dette.

#### INTREPIDITA', E COSTANZA,

GIOVANE vigoroso, vestito di bianco, e rosso, che mostri le braccia ignude, estarà in atto d'attendere, e sostenere l'impeto d'vn Toro.

Intrepidità è l'eccesso della Fortezza, oppofto alla viltà, e codardia, & all'hora si dice vn'huomo intrepido, quando per fine conforme alla dritta ragione non teme quello, che da ani mi ancor sicuri si suol temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare la confidenza del proprio valore; e combatte col Toro, il quale essendo molestato diviene serconssimo, & hà bisogno per resistere, solo delle proue d'vna disperata sortezza.

### INVENTIONE.



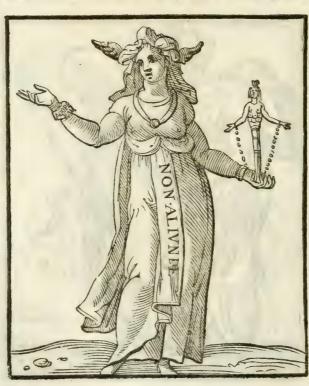



DONNA

ONNA giouane vestira con pomposa. Dapparenza, & di color bianco, nel cui vestimento vi sia scritto vn motto che dichi NON, ALIVNDE, hauerà il capo adorno di veli di dinersi colori, i quali con bellissimi riuolgimenti mostraranno arte, & bellezza, & alle tempie vn par d'alette, terrà con la finistra mano il fimulacro della natura, & il braccio destro steso, & alquanto alto, & la mano aperta, haurà le braccia ignude, & ambidue cinti de maniglie d'oro, & nel maniglio del braccio de stro vi sara scritto vn motto che dichi A D OPERAM, si rappresenta gionane, perciòche nella giouentu per il calor del sangue gli spirti si solieuano, & ascendono all'intelletto, oue fatto ch' hà la ratiocinatione il discorso, si formano tutte l'inuentioni.

Si veste di color bianco, perciòche l'inuentione deue essere pura, & non seruirsi delle fatiche altrui, & però dicesi facile est inuentis addere, si che l'inuentione deue essere tutta di se stessa, & non dipendere se non dall'operatione sua propria, come benissimo dimostra il motto che hà nel vestimento, non aliunde, l'adornamento de i veli di varij colori, significa che l'Imentione non è vna soloa, mà sono varie, & infinite, perciòche la varietà degl'intelletti inuentono, & oprano si il bene, come anco il male.

L'ale che porta in capo, denotano l'eleuatio ne de tutte le parte intellettuali, perciòche mosse dal senso per l'acquisto di quello che egli desidera si solieuano a trouare, & inuentare tutto quello che da esso gl'è proposto.

Tiene con la finistra mano il simulacro della Natura, per dimostrare ch'ella è inuentrice de tutte le cose, Et perche il ritrouare qualche · Inuentione, fenza metterla in luce, e cofa che nulla giona, conforme a quel detto de Legisti che Propositum in mente retentum nihil operatur, & di ciò non è marauiglia, perche come dicono i Filosofi, Virtus in operatione consistit, onde l'Inuentione per merirar lode deue mettersi in opera, & in efecutione, perciò a detta figura le facciamo tenere il braccio destro steso, & alquanto alto con la mano aperta, essendo appres so gl'Egittij la mano dipinta, ò scolpita, la dimoltratione dell'huomo studioso dell'edificare, come quella di cui assaissimo ci seruiamo nell'opere per il beneficio di cui gl'artificij di tutte le cose si ritrouano, & le imagini de pensieri nell'animo concepute, si fanno visibili a gl'occhi, & percio habbiamo messo il motto nel braccio destro che dice AD OPERAM, le praccia ambidue nudi, & cinti dalle maniglie

d'oro, significano il premio, che soleuano dare gl'Antichi a quelli, i quali hauenano inuentato, & operato cose lodeuoli, & virtuose, & ciò riferisce Pierio Valeriano lib quarantesimo

INVENTIONE. Come rappresentata in Firenze dal Gran Duca Ferdinando.

N A bella donna, che tiene in capo vn par d'ale, come quelle di Mercurio, & vn'orfa a' piedi, e lecca vn'orfacchino, che mostra, che di poco sia stato dalla detr'orsa partorito, & leccando mostra ridurlo a perfettione della sua forma.

#### INVESTIGATIONE.

DONNA con l'ali alla testa, il cui vestimento sia tutto sparso di formiche, tenga il braccio destro, e il dito indice della mede sima mano alto, mostrando con esso vna Grue, che voli per aria, e col dito indice della sinistra, vn Cane, il quale stia con la testa bassa per terra in atto di cercare la siera.

L'ale, che porta in capo, fignificano l'eleuatione dell'Intelletto, perche alzandofi egli per l'acquifto della Gloria, dell'honore, e dell'Infmortalità, viene in cognitione delle cofe alte, e

celesti

Diamo a questa figura il vestimento pieno di formiche, perche gli Egittij per esse fignificanano l'Inuestigatione, essendo questi animali diligentissimi inuestigatori di quanto sa bisogno al viuer loro.

Mostra la Grue, che vola, perche gli Egittij (come dice Pierio nel lib dicessettessimo) voleuano, che ciò fosse dimostratione d'huomo curioso, e inuestigatore delle cose alte, e sublimi, e di quelle, che sono remote della terra, perciò che questo vccello vola molto in alto con velo-

cità, e scorge molto da lontano.

Del fignificato del Cane, Sesto Pirhonese Filososo nel primo lib.cap. 14. dice, che il cane nella guisa, che dicemo, denota Inuestigatione, perciòche quando seguita via fiera, & arriuato ad vn luogo, doue sono tre strade, e non hauendo veduto per qual via sia andata; esso odorata, ch'habbia la prima strada; dodra la seconda, e se in nessuna di esse sente, che sia andata, non odora la terza, mà risoluto corre argomentando, che necessammente sia andata per essa.

2 IN-







INVERNO.

CI dipingerà per l'Inuerno Adone bellissimo giouane in habito di cacciatore, la stazua del quale già era nel monte Libano col capo coperto, con apparenza mesta, tenendo li finistra mano alla faccia, e con la destra sostenendo il vestimento, pareua, che in esso cadessero le lagrime, le quali cose tutte descriuono la figura del Verno, che così racconta Pierio Valeriano lib. Nono .

INVIDIA.

ONNA vecchia, magra, brutta, di color liuido, hauerà la mammella finistra nuda, e morficata da vna ferpe, laqual fia raunol-' ta in molti giri lopra della detta mammella,& a canto vi farà vn' Hidra, fopra della quale terrà appoggiata la mano.

inuidia non è altro, che allegrarsi del male altrui, & attriftarfi del bene con vn tormento, the ftrugge, e dinora l'huomo in se stello.

L'esser magra, e di color liuido, dimostra\_, che il liuore nasce communemente da freddo, e l'Inuidia è fredda, & hà spento in se ogni suo co. & ardore di carità.

La ferpe, che morfica la finistra mammella, nota il ramarico c'hà sempre al cuore l'inuidioso del bene altrui, come disse Horatio nell'-Epistole.

Inuidus alterius macrefeit rebus opimis.

Le si dipinge appresso l'Hidra, perciòche il fuo puzzolente fiato, & il veleno infetta, & vecide più d'ogni altro velenoso animale; così l'Inuidia altro non procaccia se non la rouina de gli altrui beni, sì dell'anima, come del corpo, & essendo (come dicono i Poeti) mozzo va capo a l'Hidra più ne rinascono, così l'Innidia quanto più l'huomo con la forza della vireù cerca di estinguerla, tanto più cresce, contro di essa virtu. Però ben disse il Petrarca in vn Sonetto.

O inuidia nemica di virtute

Ch'a bei principi volentier contrasti. Et Quidio nel lib. 2. delle Metamorfosi. Esuteo fele amaro il core, e'l petto. La lingua è infusa, d'un venen, ch' vecide Ci , che gli esce di bocca e tusto infeste, Auenena cal fiato, e mai non ride. All'hor sistrugge, si consuma, e pena Che felice qualch'un viuer comprende E questo è il suo supplicio, e la sua pena Che se non nuoce a lui, se stesso offende; Se non tal'hor che prende in gran diletto S'un per troppo dolor languisce, e stride, I'occhio non dorme mai: mà sempre geme Tanto il gioir altrui l'affligge, e preme. Sempre cerca per mal, sempre auenena Qualch'emul suo fin ch'infelice il rende

Onna vecchia, brutta, e pallida, il corpo fia afciutto, con gli occhi biechi, vestirà del colore della ruggine, sarà scapigliata, & frà i capelli vi sarano mescolati alcune serpi, sita mangiando il proprio cuore, il quale terrà in mano.

Tiene per non veder la fronte bassa

Minerua, e tosto la risolue, e lassa.

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, hà hau, ta lunga, & antica inimicina con la virtì.

Hà pieno il capo di serpi in vece di capelli, per significatione de' mali pensieri, essendo ella sempre in continua ritiolutione de' danni altitii, & apparecchiata sempre aspargere il veleno ne gli animi di coloro, co i quali senza mai quietare si riposa, dinorandosi il cuore da se medessima, il che è propria pena dell'Innidia. E però disse lacomo sannazzaro.

L'inuidia figliuol mie se stessa macera.

Est dilegua come agnel per sascino

Che non gli vale ombra di cerro, ò d'acera...

Inuidia.

P Allido ha'l volto il corpo magro, e afciutto
Gl'occhi son biechi, e ruginoso, e'l dente
Il petto arde d'amaro fele, e bi utto
Venen colma la lingua, nè mas sente
Piacer alcun; se non dell'altrus lutto
Allhorride l'Inuidia, ch'altrimente
Si mostra ogn'hor adolorata, e mesta,
E sempre all'altrus mal vigila, e desta.
Inuidia.

Onna vecchia, mal vestita, del color di ruggine, si tenga vna mano alla bocca, nel modo che sogliono le donne sfaccendate in bassa fortuna, guardi con occhio torto in disparte, hauerà appresso vn cane magro, il quale come da molti effetti si vede è animale in-

uidiolissimo, e tutti gli beni de gl'altri vorrebbe in se solo, anzi racconta Plinio nel lib.25.c. 8. che sentendosi il cane morso da qualche serpe, per non restar offeso mangia vna certa herba insegnatagli dalla natura, e per Inuidia nel prenderla guarda di non estere veduto da gli huomini.

E' mal vestita, perche questo vitio hà luogo particolarmente frà gli huomini bassi, e con la plebe

La mano alla bocca è per fegno, ch'ella non nuoce ad altrui: mà a se stessa, e che nasce in gran parte dall'otio.

Inuidia. N velene, e l'Inuidia, che dinora Le midolle, o il sangus tutto sugge, Onde l'inuido n'ha debita penas Perche mentre l'altrui forte l'accora Sospira freme, e come leon rugge Mostrando c'hà la misera alma piena D'odio crudei che'l mena A veder l'altrus ben con occhio torte Però dentro si fà ghiaccio, e furore Bagnasidi sudore, Che alerui puo far del suo dolor accorro, E con la lingua di veleno armata Morde e biasma sempre ciò che guata, Vn pallido color singe la faccia, Qual da del duol interno certo segno Et il misero corpo dinien tale Che par che si distrugga, e si disfaccia; Cio che vede gli porge odio, e di sdegno, Pero fugge la luce, e tutto a male Gli torna, e con eguale Dispiacer schifa il cibo, a noia il bere. Vnquà non dorme: mai non hà riposo, E sempre il cor gli è roso Da quell'inuida rabbia, qual hauere Non può mai fine, & al cui graue male Rimedio alcun di Medico non vale. Inuidia, dell' Alciato.

Onna squallida, e brutta.

Che di carne di vipera si pasce;
E mangia il proprio cuore.
Cui dolgon l'oechi liuidi a tutt'hore.
Magra pallida, e asciutta.
E douunque ella va, p esso, d lontano
Porta dardi spinosi nella mano.
Che del suo sangue tinge.
Inquesto habito strano,
Intal forma l'Innidia si dipinge.

INVOCATIONE.

ONNA vestita di rosso, in capo hà vnafiamma di suoco, & vn'altra simile n'e-

### 334

## Della nouissima Iconologia

fee di bocca.

L'Inuocatione si fà chiamando & a spettan-

do con gran desiderio il diuino aiuto.

Però si dipinge conuencuolmente con due siamme, che gli Licono vna dalla bocca, e l'altra dalla cima del capo, che dimostrano la vera, e prositteuole Inuocatione consistere non so lo nella voce, mà anco nell'intentione della mente, con che chiedendosi cosa giusta, & ispe diente dalla diuina benignità facilmente s'impetra...

INTERESSE PROPRIO.

I VO MO vecchio, vestito di nero, che tenga con vna mano, vna canna con l'a hamo da pescare, e con l'altra vn rastello, dall'vn canto vi sia vn gallo, & dall'altro vn lupo.

Interesse è vn'appetito disordinato del proprio commodo, e si stende a'molti, e diuersi obietti secondo gli appetiti de gli huomini: mà volgarmente all'acquisso, & conservatione del la robba, che però si dipinge vecchio (comedice Aristorele nella Poerica) essendo quest'ertà naturalmente molto inclinata all'Auaritia capo particolate dell'interesse. La canna con l'hamo mostra, che l'interesse sorza spesse volte a far benesitio altrui: mà con intention di giouamento proprio, e non per la sola virtu, che non può hauer sine meno nobile di se stefa, perche con la canna i pescatori pongono il cibo al pesce, con intentione di prenderlo, e tirarlo suori dell'acqua.

Questo medesimo affetto di propria affettio ne si dimostra nel rastello instrumento di Villa, il quale non serue per altro, che per tirare

verso colui, che lo maneggia......

Si veste di negro per mostrare, che si come esso colore non si può tramutare in altri colori, così l'interessato stà sempre sermo ne suoi vtili, e commodi, oltre che l'interesse proprio macchia, che da ciascuna parte oscura il bian-

I R A.







co della virtù, e perche l'interesse tiene altrui in gelosia del proprio commodo, & in continua vigilanza così d'animo, come de' sensisse gli accompagna seco il gallo posto nel modo, che di sopra si è detto.

Se li mette a canto il lupo, perciòche l'Interesse hà la medesima natura, & proprierà di questo animale, essendo che del continuo è aui-

do, & ingordo .

Interesse.

H Vomo brutto, mag to, nudo, mà che habbia a trauer o vna pelle di lupo, & del medefimo animale habbia l'orecchie, & che abbracci, & stringa con auidità con ambe lemani vn globo, che rappresenti il mondo, così vien dipinto da Gieronimo Massei Lucchese pittore, huomo di bello ingegno, & di bonissimo giuditio.

#### IRA.

DONNA giouane, di carnagione rossa, oscura, & perche appartiene a l'habitudine del corpo de gl'iracondi, come dice Ariastotele nel sesto, e nono capitolo della Fisonomia, hauer le spalle grandi, la faccia gonsia, gli occhi sossi, la fronte rotonda, il naso acuto, & le narici aperte, si potrà osseruare ancoraquesto, satà armata, e per cimiero portarà vna testa d'orso, dalla quale n'esca siamma, e sumo; terrà nella destra mano vna spada ignuda, & nella simistra hauerà vna facella accesa, & sarà vestita di rosso.

Giouane si dipinge l'Ira, perciòche (come narra Aristorele nel secondo libro della Rettorica) i giouani sono iracondi, & pronti ad adirarsi, & atti ad eseguire l'impeto dell'iracondia, & da essa sono vinti il più delle volte, & questo interuiene, perche essendo ambitiosi, essi non possono pattie di esser dispregiati, anzi si dolgono acerbamente quando par loro di es-

sere ingiuriati.

La testa dell'orso si sà, perche questo è animale all'Ira inclinatissimo, e però nacque il Prouerbio: fumantem vest nasum ne tetigeris, quasi che il sumo, e'l suoco, che si dipinge appresso, significationo Ira, e conturbatione dell'animo. Vedi Pierio nel lib. 11.

- La spada ignuda significa, che l'Ira subito

porge la maño al ferro, & si sa strada alla ven-

La facella accosa è il cuore dell'huomo irato, che di continuo s'accende, e consuma.

Hà la faccia gonfia, perche l'Ira spesso si mu ta, & cambia il corpo per lo ribollimento del sangue, che rende ancora gl'occhi infiammati.

#### Ira.

Onna vestita di rosso ricamato di nero, haurà cieca, con la schiuma alla bocca, haurà in capo per acconciatura vna testa di Rhinoceronte, appresso vi sarà vn cinocepha lo Sta. 7. Theb. descriuendo la casa di Mattenel paese de Traci dice sche v'era frà molti l'Ira, & la chiama rossa dicendo.

Perche nasce dal moto del sangue, e procura sempre la vendetta col danno e con la morte altrui, però và ricamato il vestimento di

nero.

Il Rhinoceronte è animale, che tardi s'adira, e bisogna irritarlo innanzi gran pezzo: mà quando è adirato diuiene ferocissimo; però Martiale nel 1. lib. de suoi Epigrammi disse. Sollicitane panidi dum Rhinocerosa magistri

Seque din magna colligit ira fera.

Gli Egitti quando voleuano rappresentar l'Ira dipingeuano vn cinocesalo per esser più d'ogn'altro animale iracondo. Vedi Pierio Valer, lib. 6.

Cieca con la fehiuma alla bocca fi rapprefen ta,perciòche effendo l'huomo vinto dall'Irais perde il lume della ragione,e cerca con fatti,e con parole offendere altrui,e però dicefi.

Vn crudel moto violente è l'Ira
Ch'in fosca nube il trisso animo vela
E d'amaro bollore il eor circonda
Coprendo i labri d'arrabbiata spuma,
E focoso desso nel petto accende
Dirouina dannosa, e di vendetta
Che spinge l'huomo a furor empio, e presto
Che l'inselletto in folle ardir accieca,
E ogni diuina ispiration rimoue
Dall'alma vile, e lu conduce a morte
Priua di gratia, e di salute eterna.
Et il Petratca nel Sonetto 197.

It Petrated hel Sonetto 197.

Ira è breue furor, e chi no'l frens

E furor lungo; che il suo possessore

Spesso n vergogna, e a morse tal'hor mena.

### IRRESOLVTIONE.



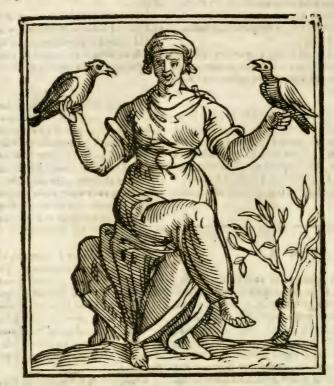



DONNA vecchia a federe, vestita di cangiante, con vn panno nero auuolto alla testa, & con ciascuna delle mani tenga vn coruo in atto di cantare.

Irrefoluti fi dicono gli huomini, che conofeendo la diuersità, & la difficultà delle cose, mon si risoluono a deliberare quello, che più conuenga, & però si rappresenta, che stia a sedere.

Vestesi di cangiante, che mostri diuersi colori, come diuerse apparenze delle cose, chefanno gli huomini irresoluti.

Si dipinge vecchia, perche la vecchiezzaper le molte esperienze sa gl'huomini l'Irresoluti nell'attioni. Onde conoscendosi molto più in questa età, che nell'altre, ragione uolmentesi dubita d'ogni cosa, & però non si và nell'attioni risolutamente come in giouentù.

Se le dà i Corui per ciascuna mano in atto

di cantare, il qual canto è sempre Cras, Cras, così gli huomini Irresoluti differiscono di gior no in giorno, quanto debbono con ogni diligen za operare, come dice Martial.

Cras se victurum, cras dicis Posthume femper Dic mihi cras istud Posthume quando venis? Quàm longè eras istud, vbi est, aut unde pesendum?

Nunquid apud Parthos, Armeniosý; latet? Iam cras iHud habes Priami, vel Nestoris annos,

Cras istud quansi dic, mihi posses emi? Cras vines, hodie iam vinere Posthume serñ est. Me sapie quisquis Posthume vixis heri.

Il panno nero auuolto alla testa, mostra l'oscurità, e la confusione dell'intelletto per lavarietà de' pensieri, i quali lo rendono irresoluto.

### ISTITVTIONE.



1 2





ONNA, che con la destra mano tenga vn paneretto, ò cestello, che dir vogliamo, che dentro vi si vedano delle rondini. Sono alcuni, iquali hauendo in alcune anticaglie offeruato vn caneftrello con delle rondini den tro, vogliono, che questo sa il Geroglifico del l'Istitutione, & prendono di questo l'argumen so da' beneficij di Osiride, & di Cerere dati a' mortali, però che da questi habbiamo riceuuti, e leggi del ben viuere, & i precetti di ben lauorare i campi ; imperò che i Poeti chiamano Gerere legifera, & appresso Diodoro nelle lettere de gli Egittiani Ofiri è detto, e tenuto Gioue giusto Padre, Duce, e Consultore di tutto, le quali cose, ò vogliate accomodarle alla. Istitutione, ò alla vgguaglianza, tutte quadraranno benissimo, & saranno al proposito.

ITALIA CON LE SVE PROVINCIE, & parti dell'Isole.

Come rapprefentata nelle Medaglie di Commodo, Tito, & Antonino.

N A bellissima donna vestita d'habito sontuoso, e ricco con un manto sopra, e sieda sopra un globo, hà coronata la testa di tor ri, e di muraglie, con la destra mano tien un sectiro, ouero un'hasta, che con l'uno, e con l'altra vien dimostrata nelle sopradette Medaglie, e con la sinistra mano un Cornucopia pie no di diuersi frutti, e oltre ciò faremo'anco, che habbia sopra la testa una bellissima stella...

Italia è vna parte dell'Europa, & fù chiama ta prima Hesperia da Hespero fratello d'Atlante, il quale cacciato dal fratello, diè il nome, & alla Spagna, & all'Italia: ouero sù detta Hesperia (secondo Macrobio lib. 1. cap. 2.) dal

la fella

I T A L I A.







la stella di Venere, che la sera è chiamata Hespero, per esser l'Italia sottoposta all'occaso di quella stella. Si chiamò etiandio Oenotria, ò dalla bontà del vino, che vi nasce, perche i 1000, chiamano li Greci il vino, ò da Oenotrio, che su Re de' Sabini. Vitimamente su det ta Italia da Italo Rè di Sicilia il quale insegnò a gl'Italiani il modo di coltiuare la terra, & vi diede anco le leggi, perciòche egli vennesa quella parte, doue poi regnò Turno, & la chia mò così dal suo nome, come afferma Vergilio nel lib. I. dell'Eneide.

Est locus, Hesperiam Gray cognomine, dicunt. Terra antiqua potens armis, atá obere gleba Oenotry coluere viri, nunc fama, minores Italiam dixere, Ducis de nomine gentem.

Hora noi la chiamiamo Italia dal nome di colui, che vi regnò; mà Timeo, e Varrone vogliono, che fia detta così da i buoi, che in lingua greca anticamente fi chiamauano Itali, per elleruene quantità, e belli.

E per non esfere io tedioso sopra i nomi, che

habbia hauuto questa nobilissima parte di tusto il mondo, sopia di ciò non dirò altro; mà solo con breusta attenderò alla dichiaratione di quello, che appartiche all'habito; e all'altre cose che sono nell'imagine sopradetta. Dico dunque; che bella si dipinge per la dignità, & grande eccellenza delle cose, le quali in essa per addietro continuamente ritrouate si sono, & alli tempi nossi ancora si trouano, ondo il Petrarca titornando di Francia, & aunicinatosi all'Italia, & vedendola, con grandissima allegrezza dissi.

Salue cara Deo tellus fanctissima, falue Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis Tellus nobilibus multum generosior oris.

E Vergilio nel 2. della Georgica, anch'egli marauigliato della sua gran bellezza dice. Salue Magna Parens frugum Saturnia tellus Magna virum

E' Strabone nel festo libro della sua Geogra fia, & Dionisio Halicarnasseo nel principio del l'historia di Roma, ragionando d'Italia, mo-

ftrano

ftrano, quanto sia degna di lode, perciòche in questa selicissima Provincia si rittuova per la maggior patte l'aria molto temperata, onde ne seguita esserui adagiato vivere, e con assa i disse rentie di animali, di augelli sì domestici, come anco seluaggi per vso de gli huomini, non tan to per la lor necessità, quanto anco per i piaceri, e trassulli loro.

Se le mette la bella stella sopra il capo per

la ragione detta di sopra.....

Si veste d'habito ricco, & sontuoso, essendo che in questa nobilissima Prouincia si veggono molti siumi, cupi, e laghi, diletteuoli sontane, vene di saluberrime acque tanto calde, quanto fresche, piene di diuerse virtu talmente prodot te dalla Natura, così per il ristoro, e conseruatione della sanità dell'huomo, come anco per i piaceri di esso. Il medesimo Virgilio nel 2 del la Georgica così dice.

An mare, quod supra. memorem, quodque alluit

infra

An ne lacus tantos? te Lari maxime? teque,
Fluctib. & fremitu assurgens Benace marino?
An memore portus; Lucrinoque addita ela ustra
Atque indignatum magnis stridoribus aquor,
Iulia qua Ponto longe sonat unda refuso;
Tyrrhenusq; fretis immittitur astus auernis?

Vi sono ancora non solo per maggior ricchezza, & sontuosità diuerse minere di metalli:mà etiandio varij,& diuersi marmi,& altre pietre sine, onde il detto Virgilio al luogo no-

minato narra, così feguendo,

Hac eadem argenti riuos, arisq; metalla Ostendi: venis, atque auro plurima fluxit.

La corona di torri, & di muraglie dimostra l'ornamento, e la nobiltà delle Città, Terre, Castella & Ville, che sono in questa risplenden te & singolar Prouincia, onde il Poeta nel 2. del la Georgica hebbe a dire.

Adde tot egregias Vrbes, operumque laborem Tot congesta manu pravuptis oppida saxis : Fluminaque antiquos subter labentia muros.

Lo scettro, ouero l'hasta, che tiene con la destra mano l'vno, & l'altra significano l'imperio, & il dominio che hà sopra tutte l'altre nationi, per l'eccellenza delle sue rare virtù non solo dell'armi mà ancora delle lettere. Lascia rò molt'altre cose dignissime di tal lode per no esser lungo; ma solo metterò in consideratione quello, che tessifica sopra di ciò il nostro più volte allegato Poeta nel 2 della sua Georg.

Hac genus acre virum Marsos, pubemque Sa-

bellam

Assuerumq; male Ligurem Volscosq; veruros.

Extulis : hac Decios, Marios, magnosque Camillos

Scipiadas duros bello, & te maxime Cafar , Qui nunc externis Afia iam victor in oris Imbellem auertis Romanis arcibus Indum .

Il Cornucopia pieno di varij frutti fignifica la fertilità maggiore di tutte l'altre Provincie del mondo: rittouandosi in essa tutte le buone qualità essendo che hà i suoi terreni atti a produtre tutte le cose, che son necessarie all'huma no vso, come ben si vede per Virgilio nel mede simo libro.

Sed neque Medorum [ylua, dirissima terra , Nec pulcher Ganges, atque auro turbidus Hermus

Laudibus Italia certent:non Bastra, neg; Indi. Totag; thuriferis. Panchaia pinguis arenis.

E poco dipoi

Sed gravida fruges & Bacchi Massicus humor Impleuere: tenent oleaq; armentaq, lata Hinc bellator equus campo se se arduus infert: Hinc albi Clitumne greges: & maximataurus Victima, sapetuo perfusi sumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos,

Hic ver assiduum, atq; alienis mensibus astas, Bis grauida pacudes, bis pomis veilis arbos.

Siede sopra il Globo (come dicemo) per dimostrare, come l'Italia è Signora, & Regina di tutto il Mondo, come hanno dimostrato chiaro gli antichi Romani, & hora più che mai il Sommo Pontesice maggiore, & superiore a qual si voglia Personaggio.

# I T A L I A. Da Medaglie con le seguenti di Roma. Gio: Zaratino Castellini.

ONNA con la testa cinta di torri, sede sopra d'vn globo, nella destra l'hasta, nella sinistra il Cornucopia Medaglia di Vespa siano, alli piedi da vn canto l'Aquila sopra vn globo, che per riuerso sta in vn'altra Medaglia di Vespasianoposta da Adolfo Occone sotto l'-

anno del Signore 79.

Questa figura esposta rimane dalla precedente, eccetto l'Aquila, che vi habbiamo aggiunta. L'Aquila sopra vn globo, per la verocità, & fortezza con la quale Italia in continue guerre vittoriosa trascorse tutto il Mondo. Attesoche Roma stentò cinquecento anni con guerre di casa a ridurre Italia in sua potestà. Vnito poi tutto il corpo d'Italia col suo capo. Roma conquistò l'Africa, l'Europa, l'Asi..., e finalmense tutto il Mondo in ispatio di du-

CCD80:

cento anni, auuenimento di maraniglia norato da Lucio Floro lib. 2. cap. 1. Alcuni Re pereffere tenuti formidabili nelle battaglie, veloci e forti in espugnar Circà, e debellar Pronincie, si faccuano eniamare Aquile, e fulmini, si come, riferisce Plutarco in Aristide, Ond'è che i Romani per integna loro più principale nella militia portauano Aquile con fulmini tra gli artigli. Fù prima l'Aquila d'oro infegna di Gio ue doppo ch'hebbe vittoria contro i Titani, da lui la presero i Cretesi.da Cretesi Candiotti pas sò a Troiani, Enea Troiano, per quanto nelli Geniali osferua Alesfandro, la portò nel latio, doue i Romani in procello di tempo l'alzorno per impresa loro. Pensa Giusto Lipsio sopra Tacito che ne pigliassero estempio da Persiani appresso quali l'Aquila fù regal segno: Senofonte condiscepolo di Platone nella Pedia lib. 7. dice che il Rè Ciro per insegna sua faceu. portare vn' Aquila d'oro sopra vna lancia, & che si adoperaua fin'a di suoi da i Rè di Persia. Artaserse ancora fratello di Ciro minore portò la medema insegna. Erra Alessandro nelti Geniali, & il Castiglione dell'Arme, che danno vn gallo d'oro in vece d'Aquila all'infegna del Re Ciro; è ben vero ch'Artaserse concedè ad vo foldato da Caria che portaffe in guerr. vn gallo d'oro sopra vna lancia auanti le altre insegne, si come narra Plutarco in Artasers ..... Meglio penia Giusto Lipsio nel quarto libro della militia Romana a dire che i Romani la. ritrouarono da se stelli, o dall'essempio delli vicini. Mà da vicini più tosto fù introdotta l'Aquila in Roma, se ben fuor d'insegna mili tare, posciache li Toscani più di sessanta anni prima di Ciro Re di Perfi, nell'vltima guerra ch'hebbero con Romani, vinti vicino alla Città d'Ereto nel contado de Sabini portarono a Tarquinio Prisco Re de Romani le insegne del Principato, con le quali essi i loro Readdor nauano, vna corona d'oro, vna veste di porpora, con vn mantelio purpureo di più colori, vna sedia d'auolio, & vn scettro d'auolio con vn Aguila in cima, ch'esto & li suoi successori por tarono sempre, si come Dionisso Halicarnasco nel terzo libro lassò scritto. Scacciati li Re, il Senato Romano leuò dalli suoi scettri l'aquila, & la pose sopra le haste, preferita alle altre insegne militari nominate da Plinio lib. 10.c. 4. al lupo, al Minorauro, al Cauallo, & al Cinghiale. Mario che da fanciullo ritrouò in campo vn nido d'Aquila con sette aquilini, inditio di sette suoi Consolati, molto si valse di quella nelle insegne, & dedico nel secondo suo Consulato propriamente l'Aquila alle Romane legioni, e sola si portò nelle battaglie, le aitre inlegne si lassauano ne gli alloggiamenti in campo, Mario le leuò via affatto, & da quel tempo in poi, non mai suernò legione in campo doue non fusse vn paio d'Aquile. Mà Gioseffo libro 4.constituisce, a ciascuna legione vn'aquila, & dal numero delle aquile fi contauano le legioni; si come Hirrio dice che l'esser cito di Pompeo era constituito di tredici Aquile. Dione ancora consegna ad ogni legione vn' Aquila, e descriue nel lib. 40. tale insegna. nella forma che si vede in 26. Medaglie di Mar c'Antonio, stampate da Fuluio Orfini. Stà l'Aquila con alistese in alto sopra vn'hasta aguzza in fine, come vn triangolo di ferro spianato che si restringe in punta. Quelli che la portauano Aquitiferi chiamauanfi. Vn' Aquilifero di Crasto, che voleua passare il siume Enfrate, no potè spiantare l'aquila, se non per forza di mol ti circostanti . come che non volesse andare alla strage, che delle sue legioni, & del suo Capitano fù fatta dal potente ellere, to de Parti. L'istesso occorse a Fucio Camillo Scribonio, il quale essendo legato in Dalmatia folleuò ce sue legioni, & piglio le atmi per anda: contro Claudio Imperadore: mà le aquile non n poterono spiantare da terra, la onde li solia i commoth a pentimento vecifero il ribelio che Imperanore fi voicha fare, cafo narrato na Paolo Otono, & riportato dal Cardinal Baronio nel primo de gl: annali. Erano le haste sublinu, & le aquile picciole d'argento, & molte di ioro haueuano fulmini d'oro nelle vughie le Aquile Pompeiane in Ispagna auanti la guerra Mundense sbattendo se ali, come se volessero volare a Cesare, gettarono i fulmini d'oro dalli piedi, in cotal guifa nuntie furono di cattino esito a Pompeo di che Dione lib.43. La ragione perche da principio vsassero i Romani Aquile d'Argento, come quelle di Bruto in Appiano Historico, fi arreca da Plinio lib.33. cap. 3. dicendo che l'argento è più chiaro, & simile al giorno, & per quetto più familiare alle infigne di guerra, e risplende più da lungi con manifesto errore di coloro, i quali vogliono che nell'oro sia piaciuto colore di stelle, Mà certo che neli'oro vi è colore, & effetto simile di stelle, anzi di Sole, perche scintilla, e fiammeggia. raggi come le stelle, e'l Sole, con tale fimiglian za Virgilio chiama le stelle d'oro nel secondo dell'Eneide.

Eerst aurea sydera clamor. & d'oro il Sole nel primo della Georgica.

Per duodena regit Mundi Sol aureus astra. & Valerio Flacco da al Sole chioma d'oro:però Apollo si figurò da Homero nella prima. Iliade con scettro d'oro, a cui era dedicato l'oro, si come alla luna l'Argento, segno che l'oro vince di splendore l'argento, come il Sole la ... Luna. l'oro è detto dall'aura, secondo Isidoro, ripercosso dall'aria più risplende, & è forma, هـ decoro di colorise metalli; ne alcuna cofa risplende più che l'oro ripercosso dal Sole, in oltre l'oro è più solido, & più durabile, non si logra per adoperarlo, non piglia linee, o fegni di graffiature, si conserna lungo tempo lucido all'aria, alla poluere, alla pioggia, alla neu, al ghiaccio, si come in molti anni per esperien za si vedeno le coste della Cuppola varicana indorate con la gran palla pur d'oro in cima. tuttauia risplendere molte miglia lontano. Mà l'argento presto s'offusca: Ond'è l'oro più espe diente alle insegne, che l'argento in campo aperto. La ragione di Plinio milita in contrario, l'argento come chiaro, & simile al giorno tanto meno si douerebbe scorgere, perche vn colore posto appresso, onero sopra vn'altro colore fimile, non fi vede, ne si distingue, come bianco fopra bianco, argento fopra argento, mà l'oro come giallo di corpo lucido posto alla chiarezza, & bianchezza del giorno risplende molto più, & è più visibile da lontano, che l'argento; anzi l'oro sopra l'argéto istesso indorato spicca più di veduta, che l'argento medesimo in quellà parte che non è indorato. L'oro dunque all'aria come lampo acceso vince tutti li metal li displendore, la onde quando si vuole esperimere l'eccellenza d'vn'oggetto risplendente, si suol dire riluce come l'oro, non come l'argen to Se i Romani da principio vlarono infegne d'argento; ciò fecero perche sempre furono in tutte le cose positiui, & parchi nelli principij, alla fine non cederono a Natione alcuna in lus so, splendore, & pompa, ne meno a gli apparati Persiani. L'istesso argento sù da loro tardi adoperato in monete; attesoche il Popolo Roma no innanzi che fuste vinto il Re Pirro non haneua ancora viato argento in monete; per più di cento e settanta anni non conobbe moneta coniata, se non rame rozo. Il Re Seruio Tullo fù il primo a coniar monete di rame; l'anno. 180.doppo l'edificatione di Roma dice Plinio, che si cominciò a coniare l'argento nel Conso lato di Q. Fabio, cinque anni innanzi la prima guerra Cartaginese ma ciò su del 484 non del 580 dalla edificatione di Roma; & la moneta d'oro si stampò sessanta due anni doppo quella

d'argento; a poco, a poco andauano crescendo. così parimenti cominciarono con infegne d'. argento nella Republica, mà nell'Imperio seguitorno a militare con insegne d'Aquile d'oro, come li Re di Persia & d'oro la specifica. Dione secondo l'vso di suo tempo, che fioriuz nell'Imperio di Commodo, non che Crasso di cui ragiona d'oro l'hauesse. Hora l'insegna dell'Imperio non è di metallo ma dipinta, Aquila negra con due teste in campo d'oro. Federico secondo diede per insegna a Ghibellini suoi fautori l'Aquila negra in campo d'Argen to bianco. Papa Clemente Quarto a Guelfi suoi deuoti vn' Aquila vermiglia sopra vn serpente verde in campo bianco. In quanto all'Aquila particolare nella Medaglia di Vespasiano, fu battuta per decreto di Senato Consulto ad honor suo nel Consolaro ottauo, nel quale anco figurorno detto Imperadore con vn fulmine nella finistra mano, riputandolo come Aquila veloce, forte, & fulmine di guerra, che nella guerra giudaica si serui spetialmente del la legione duodecima fulminatrice : fi che gli attribuiscono per l'eccellenza del valor suo l'effigie d'Aquila, in vece di nome d'Aquila dato gia al Re Pirro da gli Epiroti doppo la Vittoria che con impeto, e feruore riportò contro Pantauco Generale Capitano di Demetrio Re di Macedonia, se ben'egli per modestia non si volse vsurpare tutta quella gloria per se, mà dimostro tenerui a parte l'esfercito suo quando voltatosi a suoi soldati disse io son Aquila per voi, che con le vostre armi, come con ali m'hauete portato in alto.

### I T A L I A. Medaglia d'Adriano Imperadore.

ONNA in piedi l'hasta nella destra, il Cornucopia nella sinistra. La metre Adol so Occone nel terzo Consolato di Adriano ab Vrbe condita. 876. se bene il terzo Consolato di Adriano secondo il conto del Panuino su del Raz. si può incoronare Italia di quercia, perche Plinio assimiglia la forma d'Italia ad vna soglia di'quercia, si può anco in vno seudo appoggiato all'hasta dipingere vna testa di cauallo, che secondo alcuni in Pierio è ripo d'Italia, a ciò comprendeno da certe Medaglie ch'hanno sa testa di cauallo con l'inscrittione R OMA. se ben Pierio la piglia per segno di scorreria, se velocità, basta che la Caualleria Romana, se Italiana hà scorso con velocità per tutto il Mon do,e tuttauia è di gran pregio.

ITALIA,

### ITALIA, ETROMA.







P E L L A Medaglia di Mutio Cordo stampata da Fuluio Orsini, si come anco nella Gente Fusia, vedesi in vn medemo riuerso Italia, & Roma insteme.

Italia dal canto destro col caduceo dietro, per l'eloquéza; Disciplina, & buone arti, che in esta fioriscono, & col Cornucopia nel sinistro

Roma tonicata in habito succinto tiene sorto il piè destro vn globo, nela man sinistra vn'hasta, & porge la man destra alla destra d'Italia, per l'vnione, & concordia, con la quales'impatroni del Mondo.

Roma.

Onna con vn morione alato in testa, nel cimiero vna serpe, seda sopra le spoglie, trofei, & armi de nemici, da vna mano vn basto ne, ouero hasta, dall'altra vna statuetta della vittoria alata, che tiene vna corona di Lauro; innanzi alli piedi vna lupa con dui gemelli. I elmo alato con serpe sopra è ordinario nelle

Medaglie di Roma, stampate da Fuluio Orsini nella Gente Calidia, Cloulia, Cecilia, Didia, Domiria, Fannia, Flaminia, Seruilia, e Tullia la serpe per la prudenza in consultare con maturità le cose; le ali per la prestezza in esseguire le cose consultate, & determinate; nella gente Cecilia si vede vn'altro murione in testa a Roma alato aguzzo, e ritorto con yn capo d'aquila in punta; vu'altro murione, o celata con due spighe, yna per banda, finistra, e destra in testa di Roma nella Gente Poblicia. Il capo d'-Aquila per la Maestà del Romano Imperio, le spighe in testa per l'abondante copia di virtuosi pensieri. La lupa ch'allatta Romolo, & Remo gemelli vedesi nella Medaglia incerta in Fuluio Orfini a carte 288 innanzi alli piedi del la solita figura di Roma sedente sopra rotelle, & armi, ch'eg i pensa sia Faustolo Pastore; & li due augelli volanti che la metteno in mezzo li-piglia per Pico, mà più tosto sono posti per lo felice auspicio di Roma, La lupa similmente

sta in

Fecerat, & viridi fætam Mauortis in antro,

Procubuisse lupam geminoso; huic obera circum Ludere pendentes pueros, & lambere matrem Impauidos, illam tereti ceruice re slexam, Mulcere alternos, & corpora singere lingua.

### R O M A VITTORIOSA



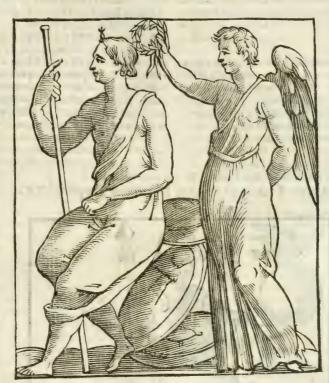



R O M A a sedere sopra tre targhe, la targa di mezzo alzata per costa, che sostenta la prima doue sede Roma, l'vitima sta per terra spianata, con la man destra in alto s'appoggia ad vn'hasta lunga; dietro alla figura di Roma vi è la Vittoria alata in piedi, che con la destra le mette in capo vna corona d'alloro, tal figura si vede nelle Medaglie della Gente Cecilia, Nonia, Poblicia, Postumia in Fuluio Orsini.

Tu quoque ab athereo prapes Victoria lapsu .

Gli Egitei volendola dipingere, formauano l'Aquila, perche supera tutti gli altri augel li, & perche la Vittoria supera gli esferciti nemici, si figura alata come l'Aquila, se bene gli Atheniesi la formorno senz'ale, perche non volasse via dalla Patria loro; a formarla con levali, poteua essere d'auuiso a Romani, che la vittoria fusse sugare, volatile, & però attendesse ro ogni di più con valore ad opere egregie, acciò la vittoria non volasse via; dubbiosa cosa è, che si possa mantener sempre quello che con vittoria s'acquista; quindi è che la Vittoria si sigurò con piede nudo sospesa, così descritta da Prudentio Poeta, come che non sappia sermarsi.

ROMA

ROMA VINCITRICE di Tito Imperadore. Roma a sedere sopra le spoglie, nella destra vin ramo, nella sinistra l'hasta con tale titolo. ROMA VICTRIX.

ROMA FELICE. di Adriano Imperadore. Donna a federe, nella destra mano tiene vn ramo d'alloro come vittoriosa, nella sintitra vn'hasta come bellicosa. Vn'altra pur d'Adriano. Donna a sedere col murione, nella destra vn fulmine, nella sinistra vn bastone per segno del Dominio di tutto il Mondo, con le parole ROMA FELIX.

ROMA RINASCENTE di Galba Imperadore. Figura col murione in testa, nella destra tiene la Vittoria. Vn'altra nelle Medaglie incerte di Fuluio Orsini. Roma in atto di caminare con habito succinto sopra il ginocchio, cothurni in gamba, murione in testa, con la sinistra tiene vn'hasta per trauerso alzata con punta di ferro, che dietro le spalle auanza sopra il murione, con la destra tiene la Vittoria alata, che con la sua destra alzata le porge so-

Roma Eterna di Giulio Emiliano Imperadore.

pra il capo vna corona di lauro col motto. ROMA RENASCES. in vece di Renascens, trouasi la lettera. N. spesse volte tralassara nelle Romane inscrittioni. Clemest pro clementi, infas pro infans. Meses pro menses isferos, pre inferos, & in molte altre dittioni stampare nel granvolume di Martino Smetio, e Giusto Lipsio. Adolso Occone pone di più nella destra di questa Roma rinascente vn globo con la solita picciola Vittoria sopra.

ROMA RISORGENTE. Figura militare con la destra la Vittoria con la sinistra l'hassa. ROMA RESVRGES in vece di Roma resurgens, di Vespasiano Imperadore. Vn'altra sotto il medemo titolo. L'Imperadore in piediche porge la destra ad vna sigura singinocchiata innanzia lui, & vi assiste vn'altra sigura militare. Così anco Settimio Seuero porge la mano a Roma inginocchiata. Medaglie battute a laude di detti Imperadori come che Roma rinascesse, riforgesse per il lor valore, a huon governo.

e buon gouerno,







FIGVRA in piede col murione in testa, nella sinistra mano tiene il Pilo hasta con ferro triangolare in cima, nella destra il globo fopra del quale vn'augello di lungo rostro, & alli piedi vna rotella. Medaglia di Caio Giulio Emiliano Imperadore col titolo ROMAE AETERNAE posta da Adolfo Occone sotto

l'anno del Signore 254.

Cominciò Giulio Emiliano a guerreggiar da putto, fù Capitano di Decio Imperadore in Mesia, scacciò gli Sciti, doppo la vittoria su chiamato Imperadore dall'esfercito, scrisse al Senato d'essere stato eletto Imperadore promise di liberar la Tracia, la Mesopotamia, di recu perar l'Armenia, intanto i soldati Alpini elessero Valeriano; l'essercito d' Emiliano vdito ciò, per non distruggersi in guerra ciuile, l'ammaz zò verso Spoleri, imperò tre, o quattro mesi. Del Pilo ne tratta molto a lungo Giusto Lipsio nella militia Romana sopra Polibio: secondo i tempi, e luoghi variato si troua, a noi basta la... forma disegnata da Vegetio lib.2.cap.15. Hasta lunga di cinque piedi & mezzo, con ferro fopra triangolato di noue oncie. L'augello sopra il Globo è la fenice, ouero l'Aquila ambedue simbolo dell'eternità per la rinouatione che fanno dell'indiuiduo loro. La Fenice dicono che sia sola al Mondo, grande quanto l'aquila, che intorno al collo è di color d'oro, il resto è porporino, & la coda, la quale è verde, è distinta con penne di color di rose, la faccia & il capo hà ornato di cresta, viue in Arabia.... 660 anni, quando inuecchia si fà vn nido di cas fia, & d'incenso, & riempielo d'odori, & poi vi more sopra. Dipoi delle ossa, e delle midolle fue nasce prima come vn vermicello, e poi si fà vn picciolo vccello,& prima fà il funerale alla già morta, & porta tutto il nido presso a Pancaia nella Città del Sole. Plinio lib. 10 cap. 2. tiene per cosa fauolosa che sia sola al mondo, & Cornelio Tacito nel lib.quinto dice che fono cose incerte ch'hanno del fauoloso, mà che questo vecello senza dubbio è stato veduto alle volte in Egitto. Il Pererio sopra la Genesi lib. 11. con ragione filosofica proua che non può rinascere da se sola: Più Fenici mostra che vi sia no Antifane Greco in Ateneo lib. 14. dicendo

In Heliopoli procreari aiunt Phænices; Athenis noctuas, Cyprus habet Exemias Columbas: Samia vero luno aureum, vt distitant, auium genus Formosos, & spectabiles Pauones.

Dal qual testo apparisce, che Eliopoli Città del Sole in Egitto nascessero tante Fenici, quate Ciuette in Atene, Colombe in Ciptio, & Pauoni in Samo. Con tutto ciò per la sudetta sua diuolgata natura sono stati da lei presi bellissi. mi concetti, e simboli di renouatione, resurettione, eternità: & a tempi nostri è stata la Fenice impresa di Papa Clemente Ottano senza. motto, che più volte l'habbiamo veduto nella sua sedia Pontificale. L'Aquila pure tiene il medemo simbolo dell'eternità, perche si rinoua ancor esfa. All'Aquila inuecchiata secondo S. Girolamo, s'aggranano le penne cerca la. fontana, raccoglie in se il calore, e si bagna tre volte, in cotal guisa ricupera la vista, & ritorna alta giouentù, ond'è nel Salmo Renouabitur, vt Aquila, innentus tua. nel qual luogo San to Agostino dice ch'all'Aquila ridutta in estrema vecchiaia cresce tanto il rostro adunco, che non può aprir la bocca, ne prender Cibo, laonde sbatte il rostro alla pietra, rompe, e getta il superfluo, ritorna al cibo, così ricupera il pristino vigore,& si ringiouenisce affatto; L'istello repete Cassiodoro Senatore sopra i Salmi. Il Titolo di Roma Eterna è schernito da Giusto Lipfionel primo libro della Costanza cap. 16. "dicendo Illa ipsa rerum Gentiumque Domina, , & falso Æterna Vrbs, vbi est? cbruta, diruta, ,, incensa, inundata, perijt non vno leto, & am-,, bitiose hodie quaritur ner inuenitur in suo ;olo. Mà egli si come hà illustrato, & innalzato con esquisito studio le cose di Roma anticale, così hà cercato di abbassare, & oscurare se ben'indarno, la grandezza, e lo splendore di Roma moderna anco altre volte nella ceturia prima ,, epistola. 22. Adeunda. Roma est; adeur da ,, tamen non habitanda. Confusio enimibi, 😙 ,, ouy zuris, aeris, o morum hand pura puritas, ,, on quod verissimum a Varrone dictum turb ,, turbulenta. Loca igitur illa prisca, & vetera ,, monumenta ac rudeta, & Campos vbi Trosa-,, fuit cum, lustratus satis, & veneratus fueris, abi. Parmi qui bene di muouere alquanto la penna in difesa di Roma mia natiua patria... capo, e splendore dell'Vniuerso come de Pianeti il Sole, che accadeua dire, Confusio, en sygchisis, tanto è sygchisis quanto confusione. Confusione in Roma? non già, che il Trono Pontificale Romano è si bene ordinato che Papa., Pio Secondo, l'assimiglia alle Gierarchie Celesti. Confusione in Babilonia. Confusione a lui, che non era auezzo a vedere simile grandezza, ben disse il medemo Papa Pio che molti Dottori Illustri, e chiari in casa loro, venendo alla Gorre di Roma, tra maggiori lumi perdeno il nome, & la luce, così confu si rimangono; & e-

Ali in sei mesi che stette in Roma debbe rimaner confuso; a che proposito cira poi Varrone : a questo passo? come che Varrone Romano, & nobile patritio dicesse Turba turbulenta per coma Patria suz; non lo disse ne per Roma, ne per alcuna Cistà, ne per alcuna persona, mà per denotare l'Analogia de nomi, a Roma Roma-.. : us, a Capua Capuanus, a Turba turbulentus. La Turba pigliasi anco per vna moltitudine. Cinea Ambasciator di Pirro a Romani riferi al 1.10 Re, che in Roma vi era vua moltitudine di Reinsieme radunata. Celio Rodigino lib. 18. Cineas Pyrrhi Legatus in vnum coactam mulsitudinem Regum concipiebat animo. Hoggidi è va Teatro di Principi lecolari, & Ecclesiastici. Regali corti sono quelle de Cardinali che a Re si sogliono equiparare. senza dubbio nel Sacro Senato del Romano Concistoro vi sono tanti Re, quanti Senatori Purpurati. Taffa Roma d'impurità d'aria, & di costumi, e pure 30. anni fa Marsilio Cagnati Filosofo, & Fisico Eccellentissimo diede in luce vn trattato del saluberrimo aere di Roma; in quanto a costumi basti a dire, che a tempi nostri sono in Roana vissure Persone spirituali, così religiose, e pie, che doppo la morte loro hanno meritato dal Romano Pontefice titolo di Beati, e Santi, gloria del fecol nostro per la purità de boni costumi, & bono essempio trentatre Gineuerini ch'andorno a Roma del 1600, per veder l'anno Santo vi rimasero compunti, e conuertiti. ,, Adeunda non habitanda. Non vuol che s'habiti la Città celeste, oue è il pretioso Tesoro de beni spirituali, Delitioso giardino, Paradiso terrestre. Infiniti scrittori lo conuincono. Cassiodoro Senatore nelle Varie lib. 3. cap. 21.dice, ch'è spetie di peccato, star fuori di Roma. ,, a chi vi può habitare. Piaculi genus est ab-,, sentem sibi Romam diutius facere, qui in ea ,, possunt constitutis la ibus habitare. nel primo lib.cap.39.oltre molti Encomij di lei asserisce, che non senza gratia si reputa a chi è concedu-,, to l'habitare in Roma. Nulli set ingrata Ro-,, ma qua dici non totoj? aliena, illa eloquentia ,, focunda mater,illa virtutum omnium altiffi-, mum Templum sentiatur plane quod clarum s, est non enim fine gratia creditur cui habitatio ,, tanta prestatur, nell'istesso libro di Cassiodoro. 10.cap. 18.afferma Theodorico Re che nel , Mondonon vi è cosa simile a Roma. Nos ,, conucnit Romam defendere, quam constat in ,, Mundo similem nibil kabere. Il medemo Re nel primo lib.chiama Roma Madre d'ogni di-,, guità. Roma enim mater omnium dignita-

,, tum vires sibi gaudet prasidere virtutum. Era pure Theodorico barbaro Re di natione Gothica, che molte parti del Mondo vide guerreg giando, & nondimeno affermaua, che nel Mon do non vi era cosa simile a Roma. Con molto più ragione si può affermare adesso, ch'è rinouata, & abbellita, in modo che supera di bellez 2a quelli barbari tempi di Theodorico, & si può veramente chiamare matre d'ogni dignità, hor che niun barbaro straniero signoreg. gia in Roma, a cui s'inchina ogni supremo Imperio, & Regno, hor che il fommo Pontefice, vi tiene con pacifica qui ete la Santa Sede,& vi dispensa senza disturbo le dignità di propria. potestà, & arbitrio, secondo il suo retto giuditio, non vuol poi Giusto Lipsio che vi s'habiti, o come è stato vbidito dal 1 578 ch'egli diede per epistola tal configlio, si è verso i Colli accresciuta l'habitatione di Roma in grandezza, & moltitudine diedificij, così a lungo, che la sua patria si potrebbe contentare, se tanto gran de fusse, quanto è l'accrescimento nouo di Roma, che per le continue fabriche viene ad essere ogni di Nascente. Seguita Giusto Lipsio. ,, Loca igitur illa prisca, & vetera monumen-,, ta, ac rudeta, 🔗 Campos vbi Troia fuit, cum " lustratus satis, & veneratus fueris abi. L'Antichità de gli edificij, delle statue, & delle pietre scritte di Roma si deue attentamente osseruare, perche da quella molto imparano Architetti, scultori, e litterati. Mà venerar non si dene l'antichità. San Gio: Grisostomo nell'homilia. 32. dice, Io potrei lodar Roma dalla magnificenza, dall'antichità, dalla bellezza, dalla moltitudine, dalla potenza, dalla ricchezza, & dalle imprese fortemente fatte in guerra. Mà tralassate tutte queite cose, per questo Beata la predico, perche verso i Romani San Paolo men tre visse sù beneuolo, & quelli amò con essi a bocca discorse, & all'vitimo appresso loro finì la vita; Come anco S. Pietro, Pietra fopra la qua le il Nostro Redentore volse edisicare la sua... santa Chiesa fondata in Roma col pretioso san gue di si gloriosi Apostoli, ond'è questa Città fatta più tegnalata che da qual si voglia altra cosa; come corpo g rande, & robusto ha dui occhi illustri, ciò è li corpi di quelli due Santi; non così risplende il Cielo quando il Sol manda fuora i raggi suoi, quanto la Città di Roma, che diffonde quelle due lampade per l'vni. ueria terra. Per questo celebro questa Città, non per la copia d'oro, non per le colonne, mà per quelle Colonne di Santa Chiesa. Come Colonne furono stimate da Sisto Papa Quinto

quando fece ponere sopra la Colonna Troiana la statua di San Pierro in bronzo dorato, & quella di San Paolo fopra la Colonna d'Antonino Imperadore si che in Roma venerar si de ue non l'antichità, non i monumenti profani, mà li Corpi de Santi Apostoli, di tanti Martiri, Vergini, & Confessori che vi sono, & i Sacro Santi Tempi i ripiem di Reliquie tra quali la Basilica di San Pierro edifitio nouo, che adombra l'antica fama del Tempio Efesio, vno delli sette miracoli del Mondo. Che vien dir Ru-", deta, & Campos vbi Troia fuit le chiauiche folo di Roma superano la grandezza, & sublimità d'altre Città. Sentafi Theodorico Re in ,, Cathodoro lib. 3. cap. 30. propter splendidas Ro ,, mane initatis cloacas, que tantum visentibis or ferd .t , uporem, vt aliarum Ciustatum >> poffert me 'acula superare . Hinc Roma singu-, laris quantain te fit, potest colligi magnitudo. 2) Qua enem Vrbeum audeat tuis culminebus con "tendere, quando nec ima tua possunt similitu , dinem reperire ? Le medeme chiauiche vi fono adesso, ch'erano al tempo di Theodorico, e sopra terra vi sono aquedotti; fontane, strade, giardini, palazzi, e tempij, che arrecano apunto stupore, e maraniglia. Maraniglia prende per l'ordinario la gente più di quello ch'ode di Roma antica, che di quello che vede nella... moderna: mà non è in tutte le sudette cose Roma noua inferiore alla vecchia, in alcune l'vgguaglia, in altre anche la supera. Cede Roma noua nelle alte Colonne, e smisurati marmi, che di Numidia d'Etiopia, d'Egitto, di Frigia, & d'altre parti del Mondo faceuano condurre a Roma, non tanto per opere publiche, quanto per le priuate a maggior pompa delle case loro, descritte da Plinio; mà non in tanto nume ro, quanto dice Andrea Fuluio della casa de Gordiani con ducento colonne; attesoche Giu lio Capitolino commenda per bellissima la ... casa de Gordiani, mà le ducento colonne le mette nel claustro della lor villa nella via Prenestina. Nondimeno senza tante colonne di marmo peregrino si veggono hoggidì sontuosi palazzi d'architettura più vaga dell'antica. Se Cicerone Oratore, & Console Romano dice ad Attico, che fu stimata la superficie della sua cafa, vicies sestertium, sessanta milla scudi secondo Aldo Manutio: si fà conto che la cornice sola del Palazzo Farnesiano vaglia li sessanta milla scudi. Vedesi anco nel Palazzo della Cancellaria, & dell'Illustrissimo Borghese il cortile cinto da molte colonne di marmo fora Riero. D'aquedotti, fontane, & giardini può

stare adesso al paragone dell'antica. D'Ampiez za, & amenità di strade Roma noua supera l'antica: erano le strade di Roma vecchia strette, e storte, come si caua da gli annali di Tacito, più sane secondo lui, e Visannio, estendo d'innerno manco battute da venti nociui, s: d'efiate dall'ardore del Sole. Nerone doppo l'incendio le fece rifare più larghe di maggior bellez za, mà non però totalmente larghe, e dritte; niuna strada vecchia si vede in Roma, che per lunga, che fia in molti passi non habbia storcimenti. Mà da Papa Giulio sucondo, da Paolo terzo, da Pio Quarto, da Gregorio XIII. da Sisto. V.& da Paolo. V. sono state fatte strade assai più larghe, & si vede per diritto filo da vn capo all'altro tanto quanto con l'occhio da lun gi guardar si può. De Tempij la noua Roma vince l'antica, ciò si discerne dal Panteo di Agrippa annouerato da Plinio tra li più mirabili Tempij, che intiero pur si vede sotto nome di Rotonda, la cui sferica mole vien superata dalla Cuppola di San Pietro d'altezza, sostentata in alto da quattro archi, essendo la Rotonda'in terra, & di minor circuito. Il Tempio qua drato della Pace di Vespasiano Imperadore se non si vede sano, si vede però il suo sito con vna parte in piedi, a cui non cede il Farnesiano Tem pio de Padri Giesuiri. Alla maestà poi delle Basiliche di S. Gio: Laterano, & di San Paolo fondate da Costantino Magno Imperadore niun Tempio di Gentili vi è mai arriugto, ne tampoco alla Basilica di Santa Maria Maggiore fatta da Gionanni Patritio Romano, & da Sisto Papa Terzo rifatta nella quale vi è la Capella di Sisto Quinto, & di Paolo Quinto Pontefici Massimi che soprauanzano di magnisicenza, e splendore molti altri profani Tempij di Gentili; e questa non è l'yltima lode, mà la più suprema, che Roma noua superi l'antica... nel vero culto Diuino, & nella moltitudine, & grandezza de luoghi sacri. Non si può dunque dir di lei . Vbi Troia fuit . Che se bene è stata più volte rouinata, arla, & inondata: è anco più volte riforta, rinata, e ristorata dalli proprij nemici, come da Totila, & da altri Rede Goti, e Principi stranieri, liquali diuenuti amanti di lei, sono concorsi alla sua perperuità più che alla destruttione. Quelli che l'hanno con ferro,e foco assaltata, e contro lei conspirato, han no anco pagato il fio della temerità loro. Claudio Secondo Imperadore mandò trecento mila Gotia filo di spada, & annegò in mare due mila loro naui. Auteliano soggiogò Canobo Re de Goti con cinque milla tagliati a pezzi. Z 2,

Radagaso con ducento mila soldati per seruizio d'Alarico Re de Goti fu preso prigione da Stellicone, e furono tanti Goti fatti schiani, che si vendeuano come pecore. Prese Alarico Roma del 410. mà con suo danno innanzi . & doppo, per lo cui essempio Attila slagello di Dio, terror de Popoli giunto con l'essercito pres fo doue il Mincio si congionge col Pò, stau dubbioso, s'egli doueua, o no passar più auanti, perche si ricordaua ben della rouina, ch'haueua Alarico riceuuta doppo l'hauer saccheggiato Roma; intanto l'andò a trouare Papa. Leone Primo il Magno, e Santo ad instanza di Valentiniano Imperadore e così bene operò con le sue Sante parole, ch'egli deliberò tornar fene a casa sua, spaurito da dui che lo minacciauano con le spade nude in mano, se non obediua al Papa e si tiene che quelli sussero San Pierro, e San Paolo Apostoli Protettori di Roma: atteso che il Popolo Romano è fortificato da questi dui corpi Santi, & fatto sicuro più che da qual si voglia torre, muri, e bastioni conforme a San Gio: Grisostomo, a cui corrisponde Venantio nobil Poeta Christiano lib. 3. 2) A facie hostili duo propugnacula prasunt,

, Quis fidei Turres Vrbs caput Orbis habet . E San Gregorio Papa lib. 7. epistola 33. così scriue a Rusticiana Patricia pregandola venire 3, a Roma. Si gladios Italia, & bella formidaor tis solicite debetis aspicere, quanta Beati Petri 2) Apostolorum Principis in hac Vrbe protectio 3, est, in qua sine magnitudine Populi, & sine 3, adiutorijs militum, tot annos inter gladios il-3, lest Deo auctore seruamur. Per li tempi doppo ancora si è veduto quanto poco guadagno habbino fatto altri Potenti a Roma infesti, Henrico quarto, Ludouico Banaro, e Federico fecondo Però Ridolfo primo Imperadore addimandato perche non andaua a Roma; rispose con quello Apologo del Leone ammalato, & visitato da gli animali suor che dalla Volpe, che non vuolse entrare nella tana, perche non vedeua pedate d'animali di ritorno; in que sto modo diceua Ridolfo, ch'era auuenuto alla maggior parte de passati Imperadori'i quali non erano più tornati d'Italia,o, ritornorno co molta perdita. Ben lo prouò il Duca di Borbone quando alli 14. di Maggio del 1527. volse sallir la scala per entrare nel Borgo di Roma, che vi cadde morto d'vna palla d'artiglienia; acciò non rimanesse vna volta impunita. Pingiuria fatta a quella Santa Città, spetialmente in quel medemo fito done San Leone Papa Quarto fondò le mura intorno a San Pie

tro, che finite scalzo con tutto il Clero, e Cardinali vi fece intorno denota processione, & le benedi con l'acqua Santa l'anno del Signore 851. pregando Dio con lacrime, e sospiri, che quel Borgo dal suo nome detto Città Leonina fi mantenesse in perpetuo sicuro da ogni incorso di nemici, si come narra Anastasso Bibliote-,, cario. Venerabilis Pontifex ore sue tres super ,, eundem murum orationes multis cum lacry-, mis ac suspirijs dedit, rogans, ac petens, ut di-,, eta Ciuitas, & Christi consernaretur in anum " auxilio, & Sanctorum omnium, Angelorumq; , prasidio ab uninerso inimicorum secura, on "imperterrita perduraret incursu. Sopra detre mura ridotte da altri Pontefici in forma di Baloardi fù Borbone veciso, e da suoi nascosto, che mai non si vide il suo cadauero. Ne la pasforno manco senza pena i suoi foldati, che se bene si trattennero a saccheggiar Roma, nondimeno sbandati senza capo restorno tutti mor ti,e sepolti in Italia,ne vi fù testa che di ritorno la potesse raccontare a casa sua. Castigo con degno di gente barbara, che non può comportare l'eterna conseruatione di Roma, nella qua le dal sacco di Borbone in qua si sono eretti di nouo tanti belli edificij, che formarebbono vi n'altra Città, a cui di grandezza molte non vi arriuano. Ne alla sua bellezza da neo alcuno quel detto lipfiano, che Romaficetca e non fi , troua nel suo terreno. Hodie quaritur nec in-, uenitur in [40 folo:preso da vn'epigramma. di Giano Vitale.

Qui Romam in media quaris nouus aduena... Roma,

Et Roma in Roma nil reperis media.

Ciò si può dire di tutte le Città del Mondo. Niuna Città si ritroua adesso con le istesse facciate, con gli stessi edificij, costumi, & lingua materna di due milla trecento settantacinque anni fà, ne meno con la medema forma di mil le e cinquecento. assai è che si ritroui adesso Roma nel suo medemo suolo più bella che mai; il più antico edificio che intiero si vegga è il Panteo sinito nel terzo consolato d'Agrippa, intagliato nel frontispicio vinticinque anni auanti la Natiuità di Nostro Signore. Non sò so le al Mondo sia così vasto edificio cotanto antico, è sta giusto come ombelico nel mezzo dell'habitato di Roma, doue che quel verso è fallace.

Et Romain Roma nil reperis medico.

Si ritrouano pur anche in variebande altri minori tempij di Gentili conuertiti in Sante. Chiefe, & fi veggono adesso alti obelifchi vedu.

ti da gli antichi Romani Imperadori Molte-Città sono al Mondo che non stanno nel medemo sito doue furno edificate da principio, mà lontane da quello. Roma si troua nel medemo suolo, & sito doue la piantò Romolo, am pliato si bene intorno da i Re suoi successori, da Dittatori da Imperadori per fine da Aure-! liano,e Costantino Magno. & anco da Papa... Leone Quarto, tato che Roma noua gira di cir cuito quatordeci miglia, senza il Borgo che ne gira due altre, che fanno fedici miglia, maggio re dell'antica, la quale nel tempo di Vespasiano Imperadore abbiacciaua tredici mila, e ducento passi, per quanto scriue Plinio lib. 3.cap. . se se mille passi fanno vn miglio non giraua più di tredici miglia, e ducento passi. D'vna\_o Città che stà in piedi con si gran circuito non si può dire che sia morta, mà rauuiuata, & fatta Eterna dalla Protettione de Santi Apostoli, & dalle denote preghiere de Santi Pontefici Vicarij di Christo. Rouinate che furono Troia, Cartagine, Athene, & altre Città non sono più risorte: mà Roma più volte da Barbari, & da infideli desolata, è rinata & risorta più vigorosa, & più gratiosa che mai per voler di Dio, come Città da lui eletta per fondamento, e capo della sua Santa Chiesa, si che vedesi ch'ella è presernata, & mantenuta come Eterna. Il qual Titolo in Roma hebbe origine da libri fibillini, & la sparsero nelle Medaglie i Roma ni; onde Tibullo Poeta Romano disse nel libro secondo elegia quinta.

Romulus Æterna nondum formauerat Vrbis Mænia.,

Ausonio Gallo console Romano
Ignota Æterna ne sint tibi tempora Roma.
vn'altra volta

Vrbis ab Eterne deducam Rege Quirino.

Eterna è chiamata nel Codice Theodosiano,
da Simmaco nelle epistole, e spesse volte da
, Ammiano Marcellino Historico lib. 26. A
, pronsanus regens Vrbem Eternam.nel mede
, mo libro. Victuram cum saculis Roma.nel de
, cimoquarto. Victuram dum erunt homines
, Roma, & altroue nel lib. 22. & 28. Claudio
Rutiho Poeta Franzese Prefetto di Roma libro

,, Porrige victuras Romana in facula leges, Solaque fatales non vereare colus.

Et nelli seguenti

,, Quarefiant nullis obnoxia tempora metis Dum jiabunt terra, dum Polus aftra feret. Eterna non già, che sia per durare eternamente; sis à bene che si consumarà insieme con tut-

to il Mondo nel l'vniuersale incendio; mà in quanto ch'ella durarà per fine al giorno del Giudicio; Quando l'Eterna Città di Roma capo del Mondo mancarà, sarà segno della fine del Mondo, secondo che si legge nelle Divine Institutioni di Lattantio Firmiano lib. 7.c. 25 ,, Incolumi Vrbe Roma nihil istiusmods videtur ,, esse metuendum. At vero cum Caput illud ,, Orbis occiderit, o, puvn, esse coeperit, quod sy-,, billa fore aiunt, quis dubitet iam finem rebus ,, humanis, orbig; Terrarum? Illa est enim Ca-,, uitas, qua adhuc sustentat omnia. Ocat. che Roma sia per essere Eterna fino al giorno del Giudicio; si notifica anco da San Gio: Grisosto mo, che l'ammira, perche Roma vedrà riforgere San Paolo, e San Pietro, & li vedrà andar in contro al Signore. Nell'epistola a Romani ,, Homelia 32. Hinc rapietur Paulus, hinc Pe-,, trus:considerate, & horrete, quale spectaculum ,, visura sie Roma; Paulum videlicet repente ex ,, theca illa cum Petro resurgetem in Occursum ,, Domini sursum ferri . Qualem Rosam Chri . ,, sto mittat Roma? Qualibus coronis duabus ", ornatur Vrbs ista? Qualibus catenis aureis " cincta est ? Quales habet fontes . Qual rosa. mandarà Roma a Christo nel nouissimo giorno?poiche dalli sacri limini delli Santi Aposto li vedrà similmente Roma risorgere con esto lo ro l'istesso San Gio: Grisostomo, il cui Santo corpo si riposo nella sacrestia della Basilica di San Pietro, di cui ne fù tanto deuoto in vita. Dimostra il Padre Pererio nel 14.libro sopra. Daniele per sentenza d'Autori Principali essere stata antichissima, & Apostolica traditione, che il Remano Imperio starà in piedi, & caderà con l'istesso Mondo, & che durarà fino alla venuta d'Antichristo. La Cesarea Maestà del Romano Imperio fi mantiene tuttauia nella... Germania: & Roma tiene il Principato sopra tutto il Mondo con l'Imperio, & armi spirituali, con le chiaui date da Christo nostro Signore al suo Vicario in terra. A tempi nostri habbiamo pur veduto Ambascerie in Roma venute. da remotissime Regioni da Egitto, da Etiopia. da Moscouia, ad inchinarsi alli piedi del Roma no Pontefice Gregorio XIII.& di tre Re infiesieme in vn viaggio di tre anni dal Giappone Regno incegnito all'antica Romana Potenza. Il Gran Sofi Re di Persia del 1601, mandò a Papa Clemente Ottauo per Ambasciatore Cuchein Olli Beag Pagano, che col turbante in testa dipinto si vede nella sala Clementina in Vaticano, accompagnato dal Caualier Antonio Serleirs Catolico Inglese come secodo Am Z 3 balcia.

basciatore & interprete, che in Roma precede al primo come Christiano. Dall'vltime parti dell'Africa il Redi Congo spedì a Papa Paolo V. Nobile Ambasciatore che in Roma giunto ammalato morì, sepolto con solenne pompa funebre nella Capella del medemo Pontefice a Santa Maria maggiore Xaabba Re parimenti di Persia all'istesso Paolo V. mandò Ali Golì Bek Mordar vecchio di 73. anni riceuuto fecon do il solito con incontro di caualcata publica alli. 27. d'Agosto. 1609. Iadate Masamune Re di Voxio dall'O iental clima del Giappone mandò a baciare i piedi a suo nome al medemo Paolo Papa. V. Filippo Francesco Faxecura Rotuiemon Caualier di Christo suo Amba. sciatore che del 1615. col Padre Lodonico Sotelo Minorita offeruante giunse doppo dui anni di viaggio nell'alma Città di Roma, verso la quale mouendosi li Re,& Principi del Mon do a rendere vbidienza a suoi Romani Pontefici non indatno detto fù l'Imperio suo eterno dal Poet

His ego nec metas rerum, nec tempora pono Imperium sine sine dedi.

& Claudio Rutilio nel suo itinerario libro secondo

At Stilico Æterni fatalia pignora Regni. Si conuien dunque con debite ragioni a Roma titolo d'Eterna, che intagliato si vede in Pietra zeuertina sopra tre Porte di Roma. Sopra Porta Portese in Trasteuere, sopra Porta Gabiusa di San Lorenzo, & sopra porta Maggiore labicana. Da questa sopra il primo arco di fora. a man destra io presi copia della seguente inscrittione, ch'è del medemo tenore delle altre due se bene in parte con parole diuerse, che contengono la ristoratione delle mura dell'Eterna Città di Roma fatta da Arcadio, & Honorio Imperadoria perfuafione di Stelicon eutore, e focero d'Honorio Imperadore Console, & General Maestro dell'vna, & l'altra militia....

S' P Q R
IMPP. CÆSS. DD. NN. INVICTISSIMIS
PRINCIPIB. ARCADIO ET HONORIO
VICTORIB. A C TRIVMPHATORIB.
A V G G. O B RESTAVRATOS V R B I
ÆTERNÆ MVROS PORTAS AC TVR.
RES EGESTIS IMMENSIS RVDERI.
BVS SVGGESTIONE VC INLVSTRIS
CON..... MAG. VTRIVSQ; MILITIÆ

STILICONIS AD PERPETVITATEM
NOMINIS EORVM SIMVLACRA
CONST. CVRANTE MACROBIO
LONGINIANO V. C. PRÆF. VRBIS.
D. N. M. Q. EORVM

Il Senato, & Popolo Romano in questa memoria nomina Roma Eterna, ancorche in quel lo istesso tempo tentauano i Goti d'opprimerla. Claudio Rutilio sudetto Poeta, che nelli suoi versi tassa Stilicone d'incendiario d'i libri Sibil lini, e traditore all'Imperio, perche hauerebbe potuto (s'hauesse voluto ) distruggere i Goti prima che fussero entrati in Roma ad opprimerla; fù Prefeto di Roma sette anni doppo l'acerba rotta data da Alarico Re de Gothi, & pure esso ancora non ostante l'afflitto e declinato stato, chiama nel maggior polso de barbari nemici, Il dominio de Romani Eterno, & Roma Eterna, figurata col Geroglifico dell'aquila,o fenice fopra il globo del Mondo, Tito lo fin qui verace, veduto sopra le tre dette porte da Alarico, & da Totila che in varie bande la rouinorno, e verace speramo che sia per estere fin che la diuina Clemenza sostetara il Mon do, esfendosi in Roma Santa consacrata la Romana sede col Martirio de Santi Apostoli, & ini da loro piantata la S. Chiesa, la quale senza dubbio sarà Eterna, si come afferma Papa Pio fecondo nell'Apologia Christus Ecclesiam v/q; ad finem saculi duraturam instituit.

### ROMA ETERNA

7 N Tempio d'otto colonne nel quale fede Roma con la destra la vittoria, con la ... finistra l'hasta. di Probo Imperadore vn'altro tempio bellissimo con dieci colonne.d'Antonino Pio senza figure. col motto ROMAE AE-TERNAE . Altre Medaglie vi sono con titolo di Roma Eterna d'Adriano, di Commodo. di Sertimio Albino, di Sertimio Seuero, d'Aleffandro Seuero, di Gordiano primo, secondo, e terzo, di Licinio Giuniore, di Domitio Aurelia no, di Flauio Prisco Attalo, & di Marco Giulio Filippo Imperadore Roma che sede sopra vno scudo, nella destra la solita statuetta della Vittoria, nella finistra il bastone: lo scudo essendo rotondo, esferico pigliasi per simbolo dell'Eternità, frà tutte si è posta la seguente sola intagliata come più fingolare, & vaga.

### Parte Seconda.

# R O M A. Di Theodosio Christianissimo Imperadore.





na, che per vessillo tien la Santa Croce, nel cui Santo fegno pose ogni sua fidanza, però quando volse combattere con Eugenio che s'era mosso ad vsurpar l'Imperio a persuasione d'-Arbogaste Idolatra Tiranno. diede segno all'impresa col segno della Croce, e ne riportò miracolofa victoria. Signo Crucis fignum pra-, lio dedit. dice Paolo Diacono. Ond'è che in vn'altra fua Medaglia sta impressa vna figura con la Croce in mano, alla quale vi attribuisce gloria dell'vinuersa terra, col segueme titolo -GLORIA. ORBIS. TERRARVM. I Primi Progenitori da gli antichi Ebrei, & i Principi da gli antichi Egittij, Arabi, e Greci furono chiamati Pastori; così nomina Homero l'Imperadore Pastor Populorum Agamemnon. I pastori si serueno de Cani per guardia della greggia. Mà in questa Medaglia Theodosio Imperadore Pastor de Popoli vien figurato sotto

il simbolo del cane, perche era sicura guardia

ONNA a federe col murione in testa, & vna, stella dietro, nella destra tiene vn globo con la croce sopra, nella sinistra vn'hasta lunga; di dietro vn'altra hasta minore dritta con vno scudo appoggiato; alli piedi dananti vn cane con la bocca aperta, & con vn collare al collo.

Adolfo Occone disegna con parole questa Medaglia sotto l'anno del Signore 379. Guglielmo Choul lionese la stampò figurata....

La stella vedesi anco dierro la resta di Roma in vna Medaglia della Gente Postumia in Fuluio Orsini; & nella Gente Lutaria vna testa di Roma con la celata, sopra la qual celata vn circolo quasi ouato con vna spiga nel me to di due stelle la stella con Roma, per lo suo splendore al Mondo sparso.

La Croce sopra il globo perche Theodosio Imperadore hebbe sempre cura di essaltare, & dilatare per lo Mondo la Religione Christia-

all'Imperio, & difensore di Roma contro i nemici di lei, come il cane delle pecorelle contro i lupi rapaci. Sesto Vittorio, & Paolo Diacono. tuit autem Theodosius propagator Reipublica, utq; defensor eximius, nam y Hunnos, & Gothos, qui eam sub Valente defatigassent, diversis gralijs vicit. Il cane suol'essere Gieroglifico dell'ardire militare, & prestezza nell'esfaltare, per tanto i Lacedemoni bellicofi l'offerigano a Marte:in vna medaglia della Gente Antestia vedefi dietro la testa di Roma vn cane in atto di correre, simbolo della solecitudine, & celerità nelle imprese, negotij, & espeditioni per seruitio della Republica, ad effetto di conseguir Vittoria; si come il cane corre per conseguir la preda, e la fiera. Come generoso Principe Theodolio Imperadore fu ardito, presto, e solecito nelli maneggi della Republica,& molte vittorie acquistò con celerità. Il cane dunque farà qui segno d'animoso Defensore, & di sole cito Principe di buona custodia; il collare essen do armatura difensiua del cane da inditio che l'Imperadore staua prouisto sempre, & pronto azzuffarsi co lupi famelici senza tema del mor so loro in difesa della Romana, Chiesa, perche fondaua ogni, speranza sua in Christo nostro Saluatore, & all'eterno Padre deuotamente si raccomandaua, si come auanti la sudetta batta-, glia contro Eugenio Tiranno così orò . Om-,, nipotens Deus , nosti quia in nomine Christi "Filij tui ultionis iustė, ut puto, pralia ista susce-,, pi si secas in me vindica; si vero cum causa s, probabili, & in te confisus, huc weni, porrige, , dextram tuis, ne forte dicant gentes, Vbi eft ,, Deus eorum ? Latrato pio di fidelissimo cane, Oratione registrata da Russino lib. 11. cap. 33. Tiene la bocca aperta per denotare che il Prencipe non deue essere di quelli cani stupidi, che non postono abbaiare, ne mordere; mà come ca ne accorto, & vigilante deue abbaiare con prudenza a tempi debiti contro gl'Infideli, ribelli, insolenti, & mordere gl'infesti lupi nemici; così a guifa di cane intrepido, ogni buon Prineipe custodisce,& difende la greggia lui commella, si come in vita sua custodi Theodosio Imperadore, che moribondo ancora come lagace cane amatore della Christiana Republica abbaiò contro i ladri ch'egli antiuedeua, dicendo che volentieri partiua di questa vita fanco, & affatigato dal gra peso dell'Imperio, mà ch'era più solecito, & pensieroso dello stato della Chiesa doppo lui, che della vita sua,& che ben sapeua che la Chiesa hauerebbe noui ladroni doppo lui, si come in effetto auuenne.

Il Cane in questa Medaglia porta il collare. Pie rio nelli Geroglifici tiene che il collare denoti il gi uramento di stare all'vbidienza, & il cane l'officio del foldato proto al commandame n to del Capitano; & questo si può applicare a Theodosio come soldato, e campione di Christo pronto a stare all'obedienza de Pontefici; fi come obediente fù in Milano a Sant'Ambrogio, che gli prohibì l'ingresso nella Chiesa, perche in Thessalonica fece in vn tumulto so lleuaro contro i Ministri Imperiali, vecidete da suoi foldati sette mila persone di quel Popolo, senza far differenza da i colpeuoli, a quelli che non ne haueuano colpa ; ond'egli stette otto mesi che non ardì andare al tempio senza l'assolutio ne ch'humilmente al Santo Vescouo addimandò, nel che imitò la mansuetudine, & obedienza del cane verso il suo Signor.

ONNA in piedi armata di corfalete con veste sotto di porpora in Oro, per cimiero sopra l'elmo porti questo carattere nella man destra vn'hasta, sopra'l'hasta vna corona di gemme dentro la qual

ROMASANTA.

vna corona di gemme dentro la quale si ponga il medemo carattere con vna linea trauerso \_\_\_poco più a basso, che formarà la Croce, sotto l'hasta vn serpente nella finistra vna rotella dentro la quale vi siano due chiaui incrociate vna d'oro, & l'altra d'argento in campo rofcio, col Regno di tres corone Pontificale sopra dette chiaui. La. porpora fù habito delli Re, Senatori, & Imperadori Romani, si come hoggi di Cardinali, & Papi. La porpora in oro fu propriamente de Vittoriosi trionfanti In Roma Santa non sono Rati li maggiori vittoriofi trionfanti che quelli, ch'hanno riportato la palma del Martirio, di maniera che si sono vestiti di porpora col proprio sangue, & d'oro con la perfettione del la fede loro, per meriri de quali Roma Santa, & facra vien nominata, essendo stato bagnato il suo terreno da torrenti,e fiumi di sangue de Martiri.

Costantino Magno sù il primo Imperadore che desse opera a santificare l'alma Città di Roma, con essaltare il nome di Christo, & la sua Santa Croce. Staua Costantino pensando all'horribile, & pericolosa guerra che sar doueua contro Massentio, quando verso al fine del gior no vide in Cielo sopra il sole il Trosco della Croce con questo titolo appresso. EO. VIN-CES. si come riferisce Eusebio di propria boc.

cadi

### ROMA SANTA.







ca di Costantino nella vita sua libro secondo in altri testi, & nelle Medaglie si legge. Hos signo victor eris. Costantino Imperadore non volse più per insegna il solito labaro de Gentili; mà fece ponere sopra vn'hatta luga coperta d'Oro intorno con vna sbarra d'oro a trauerso di sopra in forma di Croce, & in cima vna corona d'Oro, & di pierre pretiose dentro la quale vi erano le due prime lettere del nome di Christo in carattere d'oro greco, cio è, Rho. P. in mezo al. X. il qual nome di Christo portò sempre in oro fopra la fua celata dalla fudetta sbarra pen deua vn regal drappo ricamato di gemme, & d'oro, il quale nelle Medaglie non si vede, mà si bene il resto. Niceforo narra che due volte Cottantino vide il segno della Croce in Cielo, vna volta in Bizantio, & l'altra in Roma Col nome dunque di Christo, & con lo stendardo della Croce superò il Tiranno riportandone gloriosa vittoria S. Giouanni Damasceno ci fà sapere nella terza Oratione sopra le imagini

che l'Imperadore Costantino sece mettere in Roma fotto la sua statua, che con la destra tene ,, ua la Croce, questa inscrittione. Hoc saluta-,, ri signo, vero fortitudinis indice Vrbem vestra "'e Tyranni iugi ereptam in libersatem vindi-,, caui, Senatumq; G. Populum Romanum in pri-,, ftinum fplendorem, dignitatem a liberum refti ", tui. Con si nobil tenore significò a Romani ch'egli liberò Roma dal giogo del Tiranno,& che restituì al Senato & Popolo Romano il pri stino splendore in virtù del salutifero segno della Croce : per lo che Roma palesemente cominciò a riuerir la Croce,& il Nomedi Christo, e tutta via si vede in Roma nelle tribune delle Chiese più antiche, nelli santi Cemiteri j dentro le grotte, & sopra lucerne sepulcrali il sudetto carattere nome di Christo, col quale, & col suo Santo Segno di Croce Roma diuenuta soggiogò il serpente dell'Idolatria alzando per ogni luogo, & impresa il segno della Croce di che ne fa mentione Prudentio Poeta pio, & Capi-

tano di Theodosio Imperadore cottro Simmaco Agnoscas Regina libens mea signa necesse est, In quibus essigni Crucis, aut gemmata resulget Aut longis solido ex auro praserturin hastis.

& più a basso. de potentia Crucis.
Christus purpureum gemmanti textus in auro, Signabat labarum, Clypeorü insignia Christus, Scripferat, ardebat summis Crux addita cristis.
Hoggi di in cima della Torre di Campidoglia vi è posta in piedi la statua di Roma armata con la Croce nella destra Trosco, scettro, arme, & in segna più nobile, misteriosa, & più potente di tutte le altre per la quale ella è base fonda mento, & Capo della S. Madre Chiesa che Romana s'appella.

La corona di gemme pretiose ponesi non solo per l'ornamento fatto da Costantino Imperadore mà per mistico sentimento, pigliandosi il diamate per la salda sede, lo smiraldo per la speranza, il piropo per l'ardente Carità, le perle li topazij, & li zasiri per infinite virtù, & opere pie che in Roma Santa, risplendeno".

Porta nella rotella l'arme di Santa Chiefa, le due chiaui sudette col Triregno di sopra, in segno della dignità Pontificia che in Roma rissede, per cui Roma Santa gode la Santa Sede, & per lei come Sacro Capo, & Santa Madre è riuerita dal Mondo, massimamente la sua Cathedrale Bassilica Lateranense sopra il cui Portico intagliato si legge questo distico.

Dogmate Papali datur, & simul Imperiali, Quod sim cuctarum Mater, Caput Ecclessarum. Per sigillo delle sue lodi come Santa, non gentile antica, finiremo col seguente Sonetto, paro nimia di quello del Petrarca...

Fontana di pietà ch'estingui ogn'ira,
Scola de Santi, e sferza d'heresia,
Hor Roma sei, già Babilonia ria,
Per se tanto sigode, e si respira.
O fucina de buoni a gli empi dira.
Oue'l mal more, e'l ben si nutre, e cria.

Di vini specchio : e che miracol fia

L I G V R I A.







Se' Christo te con pieto fo occhio mira?
Fonda ta in casta, & humil pouercate
Rompi a nemici suoi l'altere corna:
Sposa fedel, che sol'hai posto spene.
Nel tuo Sposo Giesù, ne le ben date
Ricchezze Sante: hor te cotanto adorna,
Regina il Mondo di se stesso tene.

LIGVRIA.

DONNA magra, di aspetto virile, & seroce sopra di vno scoglio, ò sasso, hauerà vna veste succinta con ricamo d'oro in dosso, vn corsaletto, & in capo vn'elmo. Terrà la destra mano alta, & aperta, in mezzo della quale vi sarà dipinto vn'occhio, & con la sinistra mano porgerà con bella gratia vn ramo di palma, & appresso al lato destro vi sarà vn timone, e dal sinistro vno scudo con due, ouero con tre dardi.

Liguria, secondo il Biondo, è prima Regione dell'Italia, dall'Apennino sino al mar Tosso, & Catone, Sempronio, & Beroso, dicono, che la Liguria pigliasse tal nome da Ligusto figliuolo di Fetonte Egittio, che venne in questo luogo ad habitare insieme con suo padre, auanti che venissero i Greci d'Attica, & Enotrio d'Arcadi.

Fù poi questo luogo chiamato Genouesato da Genoua Città Principale, & nobilissima di

questa Prouincia.

Magra, & fopra yn fasso, si dipinge per estere la maggior parte di questa Provincia sterile, stecondo che scriue il Biondo) dicendo, che li Romani erano soliti di mandare spesso, Colonie in tante parti d'Italia, & non mandarono pure vna a Genoua, ne in altro luogo di esta provincia, temendo che i soldati per detta cagione non vi potessero habitare. Onde Strabone nel libro quinto scriue il Genouesato esser posto frà i monti Apennini, & che conuiene a' paesani, per raccorre qualche cosa da viuere, zappare i loro salsos, & aspri luoghi, anzi spezzare li sassi per accrescere la coltuatione. Il medesimo accenna. Cicerone in vu'oratione contra Rullo dicendo.

Ligures montani, duri. Gagrestes .

La veste col ricamo d'oro dinota la copia serande de' danari, oro, argento, e altre ricchezze infinite, di che abbondano questi Popoli, li quali con industria, e valore hanno in diuersi tempi acquistare, e tutta via l'augmentano in infinito, come Giouan Maria Cataneo nell, sua Genoua ampiamente ne scriu.

Tiene con la finistra mano il ramo della palma, per dimostrare, che non poco honore riceue ogn'anno da questa pianta questa Provincia, poiche de i suoi candidi rami il Sommo Pontesice nella Quadragessma benedisce; & di stribuisce con molta veneratione a tutti gl'Illu strissimi Signori Cardinali, a Prelati, & ad altri principali.

La destra mano aperta con l'occhio in mezzo di essa fignifica l'industria di questi popoli, con la quale suppliscono al mancamento naturale del paese in procacciarsi con varie arti totte le cose, che fanno al ben viuere, come il detto Cataneo denota con li seguenti versi.

Ingenio hos sublimi homines, animosag; corda Viribus inuictis peperit duresque lacercos.

Si dipinge la detta figura d'aspetto feroce, armata di corsaletto, d'elmo con lo scudo, dardi,& con l'habito succinto, perciòche narra Strabone nel quarto libro, & il Biondo, che i Liguri sono stari sempre ottimi, & valorosi Sol dati,& che soleuano adoperare gli scudi, & erano buoni lanciatori, & Giordano Monaco Scrittore delle cose Romane, dice, che questi popoli ricufarono molto di venire fotto il giogo de' Romani, & che animofamente, & ostina tamente fecero loro gran resistenza, e Liuio an cora ragionando della loro ferocità, dice, che pareua che fossero a punto nati questi huomini, per trattenere li Romani nella militia, che spesso con ingegno bisognaua essere con loro al le mani, & che non era Prouincia più atta a fare, che i Soldati Romani diuenissero forti, & animofi di questa, per le difficoltà de' luoghi frà quelle aspre montagne, doue era necessario assalirgli, come anco per la destrezza, & coraggio de i detti, che non dauano tempo a i Roma ni di riposare, il qual valore se bene in quei tem pi mostrarono, secondo Liuio, & altri granistimi auttori, nondimeno ogni giorno a maggiori imprese si sono esposti, da' quali han riportata gloria, & honore; frà quali imprese non tacerò quella vittoria, che Biagio Asareto hebbe contro Alfonio Re di Aragona, il quale si rese prigione in mano di Iacomo Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, vno delli capi dell'-Armara, essendo chiarissima la fama del suo grande valore. Similmente in questa glorios. Vittoria fù preso Giouanni Re di Nauarra & l'Infante Henrico suo fratello, come per l'-Historie di Napoli si vede, e nel Compendio di este del Collennuccio nel lib.6.fog.128.

Tralascierò di dire molt'altre marauigliose imprese,con l'internentodi tanti Canalieri, &

Capitani

Capitani famosi, che in duersi tempi sono stati, & hanno satti gloriosi acquisti per i lor Si-

gnori.

Il timone, che se le dipinge a canto così ne fignifica l'ottimo gouerno della nobilissima. Republica di quetta Prouincia, come anco di maneggio della naugatione, che per esser que sto paele marittimo con singolar maestria si efercita a diuersi vsi, così di pace, come di guerra, per hauer haunti, & hauendo ancora hoggi huomini famosissimi, li quali han comandato in mare, & comandano tuttauia. Già fù Christoforo Colombo, la chiara fama del quale perpetuamente viuerà, hauendo egli per via. della nauigatione, con stupor della Natura. con animo inuitto, e fingolar prudenza penetra to a luoghi inacellibili, e trouati nuoui mondi, ignoti a tanti fecoli paffati. Francesco Maria Duca d'Vrbino, huomo di fingolare virtu, & prudenza, il quale resse eserciti Papali, & Veneti. Nicolò Spinola Generale dell'Armata di Federigo II. Imperadore Anfaldo di Mare Generale dell'istesso. Princisuale Fiesco, Generale Vicario dell'Imperadore Greco; che hebbe in dono l'Isola di Mitilene.

Che dirò di Giouani Giustiniano delli Signo ri dell'Isola di Scio, che per la rara virtù, & eccellente valor suo su General di Mare, e di Ter ra di Costantino Imperadore di Costantinopoli. Andrea Doria General di mare per il Papa pevil Re di Francia, per Carlo V. Imperadore, & per Filippo Re di Spagna, & vltimamente Giouan' Andrea Doria per il detro Re di Spagna. Mà doue ho lasciato Heluio Pertinace, ilquale (mercè delle virtù, & delle ottime qua lità sue) ascesse all'Imp. Romano? Mà quello, che maggior gloria porta a questa provincia, è l'hauere hauuri anco quanto al grado Ecclesiastico infinito numero di Prelati di S. Chiela, Vescoui, Cardinali, & Papi, come sono Innocen

T O S C A N A







tio IV. Adriano V. Nicolò V. Sisto IV. Innocentio IX. & Giulio II.

Molto più si potrebbe dire, che per non essere troppo prolisso tralascio, essendo questa singolarissima provincia degna di molto maggior tode della mi

TOSCANA.

N A bellissima donna di ricchi panni veitita, sopra de' quali hauerà il manto del Gran Ducato di velluto rosso foderato di armellini, in capo hauerà la corona del Gran Du ca, l'habito di fotto al manto farà simile ad vn camicio bianco di lino fottilissimo, dalla parte finistra vi saranno diuerse armi, e l'Arno fiume, cioè vn vecchio con barba, e capelli lunghi,& che giacendo sia posato con vn gomito fopra vn'vrna, dalla quale esca acqua, hauerà il detto fiume cinto il capo di vna ghirlanda di faggio, & a canto vi farà a giacer vn Leone, & dalla destra vi sara vn'ara all'antica, sopra. la quale vi sarà il fuoco, & intorno a detta ara vi saranno scolpiti l'Vrceo, la Patera, & il Lituo verga augurale, in mezzo siano varij, e diuersi instromenti sacerdotali, secondo il falso, & antico vso de' Gentili, e con la finistra mano tenga con bella gratia vn giglio rosso, & vn

Molti nomi hà hauuti questa Prouincia, vno de quali fù Tirennia, come narra Beroso Caldeo nel libro 1. dell'antichità, & Trogo nel 2. dicendo esfer stato nominato così questo paese da Tirreno figliuolo di Atio, il quale per quanto narra Strabone lib. s. dice, che dell'Idia man dò quiui habitatori, perciòche Atio vno discen dente di Hercole, & di Omfale, essendo dalla fame, & carestia sforzato mandar fuori parte del suo Popolo, tratte le sorti, & dando a Tirreno la maggior parte delle genti il mandò fuori, ond'egli venuto in questo paese lo chiamò Tirrenia. Fù poi da' Romani, secondo Dionisio Alicarnasseo, chiamata Erruria dall'intelligen za,& esperienza del ministrare il culto diuino, nelquale vinceuano tutte l'altre nationi; onde questi popoli erano perciò in tanta stima appres so li Romani, che (come dice Dionisio insieme con Liuio) mandauano i loro figliuoli in questa prouincia ad imparare non solo lettere: mà anco li costumi, & la Religione. Al fine pigliò il nome di Tuscia,o di Toscana, secondo Festo Pompeo) da Tosco lor primo Re, figliuolo d'-Hercole & d'Arassa che venne quiui dalle pare del Tanai, e fù creato. Costro dalli Gianige-

ni,& poi Re, fù poscia confirmato questo nome per l'eccellenza del modo di sacrificare, che vsauano questi popoli, come habbiamo detto,& di ciò sà mentione Plinio nel libro 3. cap. 5.

Bella si dipinge, perciòche questa nobilissima Prouincia, gioia d'Italia; e lucidissima, & vaghissima per hauer quella tutte le doti di na tura, & arte, che si può desidetare, come di Cielo benignissimo, di falubrità d'aere di fertilità di terre per esserabbondante di Mari, Porti, Fiu mi, Fonti, Giardini, ben piena di Città celebri, & grandi, & di sontuosissimi edificij, così publi ci, come priuati, e di innumerabili ricchezze, & per esser seconda di pellegrini ingegni nogni arte, in ogni studio, e scienza, così di guerra, come di pace samosi.

L'habito, e corona del Gran Ducato, e per de notare questa celebre Prouincia con quella prerogatiua, che più l'adorna, hauendo la Serenifsima Casa de' Medici non meno con opere gloriose, che con samosi titoli, & insieme oltre modo illustrata la Toscana, perciòche a chi non
sono noti li nomi, & attioni egregie, & herosche dei Lorenzi, de i Cosmi, e de' loro dignissimi successor, per lo valore, e grandezza, de'
qual'i le più illustri, e Regali case del mondo
hanno voluto hauer con essi consanguinità, &
affinità.

Il giglio rosso, se gli sà tenere in mano per meglio denotare questa Prouincia, con l'insegna delle più principal Città, che è Metropoli, e gouernatrice quasi di tutta la Toscana.

L'habito bianco, che detta figura tiene fotto, fignifica la lealtà de' costumi, purità di mente, fede sincera conforme a quanto da basso si dirà della Religion.

Gli si mette a canto l'Arno, come siume principale, che passa per mezzo Toscana, e da esso ne riceue molti commodi, & vtili, come si potrà vedere nella descrittione al suo luogo di detto siume.

L'aras

L'ara all'antica con il fuoco, & gli sopradetti instrumenti è segno di quella falsa Religione verso gli antichi Dei, tanto celebri nella Toscana, che sola ne teneua cathedra, & scola, oue i Romani contutto il Latio veniuano ad imparare le cetimonie, & i riti, & i dottori di effa. er mo in tanto credito, & veneratione, che il Se nato, e Popolo Romano nelle graui difficultà de' Publici maneggi, nell'euenti, & accidenti delle cose richiedeua il lor configlio, & interpretatione circa la legge de loro profani Dei; onde si fà chiaro, che a tutti i tempi è stata\_ grande la pietà, & Religione di questo popolo.

Veggiafianco nel tempo del vero culto di Christo Nostro Signore, che è stata questa Prouincia famosa, & celebre per molti Santi, chevi sono stati; trentasei corpi de' quali nella famosa, & antica Città di Lucca visibilmente hoggi si vedono senza gli altri, che di altre Città di detta Prouincia si potrebbono raccontare, è similmente famosa per molti gran Prelati di Santa Chiesa, li quali non la falsa: mà la ... vera Religione seguendo sono stati specchio, & essempio di carità, bontà, & di tutte l'altre virtù morali, e Christiane: & pure hoggi ve ne fono tali, che di molto maggior lode son degni, che non può dar loro la mia lingua, perciòche chi potrà mai dire a bastanza le lodi,& heroiche virtù dell'Illustrissimo Francesco Ma ria Cardinal del Monte, non meno da tutti ammirato, e riuerito per la Maestà del Cardinalato, che per le qualità Regie della sua persona, che ben lo dimostrano disceso, come egli è da vna delle più nobili stirpi del mondo.!Mà non folo questa nobil Provincia hà in S. Chiesa hauuti membri principali, mà vi sono stati i capi stessi di valore, & bontà incomparabile, come fù Lino che meritò di succedere immediatamente al Principe delli Apostoli nel gouerno di S. Chiesa, il quale su huomo Tosca no, e di Santa vita, che diede grandissimo nome a questa Regione.

Sono più, secondo i seguenti tempi stati altri, & per santità, e dottrina, & eccellenti attioni molto segnalati, iquali per breuità si tralasciano: mà non si può già pretermettere il gra Leone Primo, percioche chi di questo nome non ammirerà la fantità, & la profonda dottrina, pure ne gli scritti suoi lasciatici, & come al nome, il coraggio, & autorità in lui molto ben corrispose, perciòche con la presenza, & semplice parola spauento, & raffrenò la rabbia di quel Atila guaffatore d'Italia, detto a sua confusione flagello di Dio.

Del fommo Pontefice CLEMENTE VIII. ognun vide chiaro la mirabil pietà, & l'ottimo, e giusto gouerno & ognunstimo, che per la Santissima mente di Sua Beatitudine, & per l'orationi sparse di lagrime, che molto frequentemente fece, & per quelle, che di continuo faceua fare al Santiss. Sacrameto dal suo popolo, oltre infinite altre attioni di fingolar Carità, e di raro essempio della Santità sua, ogni impresa gli fù sotto il suo felicissimo Pontificato successa prosperamente, & fauorito da Dio a tranquillità, & pace vniuersale del popolo Christiano, ad augumento del culto dinino, & dello sta to Ecclesiastico; onde sono di tanto Pontesice rimaste memorie gloriosissime.

V M B R I A.

V NA vecchia vestita all'antica, con elmo in testa, starà in mezzo alle radicidi più monti altissimi, che adombrino parte del suo corpo, con la destra mano elenara. sosterra vn tempio fuor dell'ombra, con alquanti raggi, quello riguardando, & con la finistra starà ap. poggiata ad vna rupe, dalla quale precipitofamente cada gran copia d'acque; & sopra di essa rupe sara vn'arco celeste, da vna banda poi saranno i Gemini, che tengano vn Cornucopia pieno di fiori, & frutti, e dall'altra vn grande, & bianco toro, con varij colli, & spatiose pianure intorno.

Questa Prouincia fù chiamata Vmbria (secondo alcuni) ab imbre, cioè dalla pioggia. percioche hanno creduto i Greci, che gli habitatori d'essa rimanessero salui dalle pioggie del diluuio vniuerfale, il che è mera fauola, perciò che la Sacra Genesi è in contrario. Onde meglio dicono coloro, che Vmbria fosse detta dall'ombra,& che quella Regione sia ombrosa.... per l'altezza, & vicinanza delli monti Apen-

Vltimamente parte di essa è stata chiamata Ducato di Spoleto, il qual nome hebbe (secondo che narra il Biondo ) da Longino primo Esarco di Italia. Hò detto, parte, perche intendo il descriuere l'Vmbria, secondo la descrittione de gli auttori antichi, nella quale sono compre si anco gli Vmbri Sabini.

Vecchia, & vestita all'antica si dipinge, perciòche gli Vmbri sono popoli antichissimi d'Italia, come attesta Plinio lib.3.cap.14 in tanto, che per mostrare l'antichità grande di esso alcuni hanno detto de gli Vmbri quello, che cre-

deuano

V M B R I A







deuano i Greci fauolosamente, come si è detto di sopra. Bene è vero, che l'Vmbria è antichissima, come dice Plinio nel luogo di sopra citato, & altri autori. E Propertio suo alunno nella prima elogia nel quarto libro.

Vmbria te notis antiqua penatibus edit Etil Mantuano Poeta similment.

O memorande senex, quo se vet:us V mbria tătum lactat

Si fà con l'elmo in testa, perciòche gli Vmbri furono molti potenti, & formidabili nell'armi, intanto che, come dice Tito Liuio nel lib. 9. minacciauano Roma, ancorche trionfanti, di sposti di volerla prendere, il che viene anco asfermato da Giouanni Botero nel primo libro delle sue Relationi vniuersali dicendo, che gli Vmbri sono popoli de' più guerrieri d'Italia, di ciò fà fede anco Virgilio nel 7. & Silio Italico nel 4. & 8. libro de bello Punico, & il Mantouano, mentre dice.

Priscis oriundess ab Vmbris

Fortis equus .

Di questa Provincia su Q. Sertorio, non men dotto, che brauo, & esperto Duce nell'arte militare, come attesta Suida, lasciando da banda infiniti altri guerrieri, & valorosi Capitani de' tempi nostri, de' quali sono piene l'historie,

come sà chi fi diletta di leggerle.

Si rappresenta in mezzo alle radici di più monti per due ragioni, l'vna è per dimostrare, che è natural de' monti render ombrose quelle parti, alle quali soprastanno, che perciò anche parte del corpo le si sà adombrato, onde poi è stata chiamata Vmbria, come si è detto di sopra. L'altra ragione è per significare, che questa Prouincia è nel mezzo d'Italia, la quale essendo tramezzata tutta da' monti Apennini si chiama l'ymbilico d'Italia, come dicono M. Varrone, Plinio, & altri. Il che anco chiaro dimostra Francesco Mauro da Spello nel primo libro della sua opera intitolata Francisciades.

ene descriue la vita del Serafico S. Francesco mentre dice.

Nonne idem Italia monstrabas sapius oram In medio gleba latam ubere, Tybris amano Amne secat qua pingue solum, lenisqi sub Asi, Qualatera excelsi lauo serit ardua cornu? Hinc Erebi excidio regnis narrare solebas Uncturum Heroem.

Sostiene con la destra mano vn tempio risplendere, percioche nell'Vmbria son due gran capi di Religioni delle maggiori, che fian'al mondo, l'vno de' quali fù il gran Padre S. Bene detto da Norcia, fotto il quale militano 30.altre Religioni, & sono stati di quest'ordine monastico da 60. Papi, molti Imperadori d'Oriente,& d'Occidente, Re, Duchi, Principi, Conti, Imperatrici, Reine, Duchesse, & altredonne, per nobiltà, dottrina, e Santa vita illustri. L'altro capo è il Serafico Padre S. Francesco d'Assisi fondarore della Religion de' Frati minori, cioè de' Capuccini, de gli Osseruanti, de' Conmentuali, del terzo ordine de' Riformati, de' Cordigeri, e mols'altri, che vinono, e viueranno sotto la regola, e protettione di San Francesco, i quali il Signore Dio, per meriti di questo gran Santo a sua imitatione fà sempre nuouamente sorgere per tutta la Christianità conforme all'oratione, che di lui canta la Santa Chiesa dicendo: Deus, qui Ecclesiam tuam Beati Francisci meritis fetu noue prolis amplificas, Gc. Lascio da parte S. Chiara capo d'infinite Vergini, che nelli claustri seruono all'altissimo Dio, & molti altri Santi, & Sante, de' quali n'è pieno il Catalogo. E che anticamente l'Vmbria sia... stata piena di Religione, lo accennò Propertio nel lib. 4.

Vmbria te notis, antiqua penatibus edit.

Le si dipinge appresso l'horribil cascata del lago Velino, hora detto Piè di luco, come cosa, non solo in questa Prouincia notabile: mà anco in tutta Italia, perche è tale la quantità dell'ac qua, & il precipitio, nel qual impetuosamente casca, che lo strepito, & percossa d'essa si sente rimbombando per spatio di 10. miglia, dando a' riguardanti marauiglia, e spauento, & per la continua eleuatione de' vapori cagionati dalla gran concussion dell'acqua restettendosi i raggi del Sole, vien a formarsi vn'Arco celeste da' Latini chiamato Iris. Onde Plinio nel lib-2.c. 62.così dice.

In lacu Velino nullo non die apparere arcus.

Come hoggi anco si vede; e se bene l'arco ce leste alle volte significa pioggia nondimeno questo, del qual si parla, non può esserpreso in tal senso, perche questo è particolare, e non si sa senon di giorno, quando il Cielo è più sereno; onde possa il Sole co' suoi raggi verberar quella parte, ou'è maggiore eleuatione de' vapori per la concussion dell'acque, e non per tanto è notabile questo per la cagione detta di sopra, quanto perche è in mezzo dell'Italia, come ancora lo descriue Vergilio nel 7. dell'Eneide.

Est locus Italia in medio sub montibus altis . Nobilis, & fama multis memoratus in oris Ansancti valles, densis hunc frondibus antrum Vrget verinque latus nemoris, medioque fra-

Dat sonitum saxis, & torto vertice torrens.
Hic specus horrendum, & saui spiracula Ditis
Monstrantur, ruptog; ingens Acheronte voragoPestiferas aperit sauces, queis condita Erinnys,
Inuisum numen terras cœlumg; leuabat.

Non senza ragione se le conuiene il Cornucopia, perche, come dice Strabone nel 7. lib. del la sua Geografia, Vniuersa regis sertilissima est, della quale anco Propertio nell'Epigtamma ad Tullum de patria sua dice.

Proxima supposito contingens Vmbria campo Me genuit terris fertilis vberibus.

Et è di maniera fertile questa provincia, che vi sono alcuni luoghi, come quelli campi chiamati Rosea Reatina, che da Cesare Vopisco, &c da M. Varrone sono chiamati il grasso d'Italia.

Il medesimo conferma anco il Botero, & gli altri scrittori, si antichi, come moderni, & perche Stefano de Vrbibus dice, che nell' Vmbria gli animali due volte l'anno partoriscono, & bene spesso gemelli, come anco le donne, & gli arbori duplicatamente producono & fiori, & frutti, come si vede anco ne' tempi nostri. Però mi pare, che le conuenga, che il Cornucopia sia sostenuto da' Gemini, e che di lei meritamente si possa dire quel verso di Virgilio dell'Italia......

Bis gravida pecudes, bis pomis viilis arbos.

Si pone vltimamente il Toro bianco a lato alla detta figura; perche in questa provincia na scono bellissimi tori, & per lo più gradi, & bian chi, i quali appresso de' Romani erano in gran de stima, perciòche di quelli si servinano i trion fanti nelli trionsi, & sacrifici j, lauandoli prima nell'acqua nel siume Clitunno. Onde Vergilio nella seconda Georgica dice.

Hinc albi Clitumne greges , & maxima Tau-

Victima, sapè tuo perfusi flumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos. E Silio Italico ancora nel lib.de Bello Punico di questo diquesto patlando, dices,

Meuanas Varrenus erat cui diuitis ober .

Campis Fulginia, et parulis Clicumnus in aruis Candentes gelido perfundis flumine Tauros. Encl lib. 8.

Et lauat ingentem profundons flumine sacro Clitumnus Taurum

E. Francesco Mauro pol 3 lib Francisciados.
Etlatos victua, tuos Menania campos
Prospectu petis admirans, quos litore sacro
Clisumni pascis candenti conpore Fauros.

E deue hauer intorno colli, & pianure, per dimostrare la Natura del luogo, essendo dotata. l'Vmbria di valli, colli, e piani bellissimi, Onde Silio Italico nel lib. 6. de bel. pun, disse.

Colles umbros, atq; arua petebat
Annibal excelfo fummum qua vertice montis
Deuexum lateri pendet Tuder, atq; ubi latis
Porrecta in campis nebulas exalat inertes,
Et sedet ingentem pascens Meuania Taurum.
Dona loui.

Let  $\{1^n\}$  an experimental  $\{A^n\}$  of T ,  $\{1^n\}$   $\{1^n\}$   $\{2^n\}$ 







E DR ASSI per il Latio l'antico Saturno, cioè vn'huomo con barba longa, folta, e canuta, sedendo in vna grotta, tenendo in mano la falce, e sopra la detta grotta si rapprefenta vna dona a sedere sopra d'vn mucchio di diuerse armi, & armadure. Terrà in capo vn celatone guarnito in cima di belle penne, & nel la finistra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro, & nella destra il parazonio, il quale è spa

Il Latio per la sede, che tiene il Romano Im perio, non solo è la più samosa parte dell'Iralia: mà di tutto il mondo.

Per lo Saturno nella grotta fi disegna questa provincia, hauendo acquistato il nome di Latio dall'esseruis Saturno nascosto, mentre fuggiua dal figlinolo Gioue, che l'hauena prinato del suo Reame, come racconta Vergilio nell'ottavo lib dell'Encide, oue dice.

Frimus ab ethereo venit Saturnus Olympo Arma Iouis fugiens, Gregnis exul ademptis. Is genus indocile, ac dispersum montibus altis Comtosuit; legesque dedit, Latiumq; vocari Malust: his quoniam latuisset tutus in oris. Et Ouidio nel primo de Fasti.

Causa ratis superest : Tuscum rate venit in am-

nem.

Ante pererrato falcifer orbe Deus. Hac ego Saturnum memini tellure receptum : Cælitibus regis a loue pulfus erat. Inde diu genti mansit Saturnia nomen :

Di tta quoque est Latium terra latente Deo . At bona postiritas puppim formauit in are Hospitis aduentum testificata Dei .

Ipse solum coluit, cuius placidissima lauum Radit arenost Tybridis vnda latus.

Tiene la falce, come proprio instrumento, ouero insegna, con che da Poeti vien descritto, da essa denominato, se gli attribuisce la detta falce, perche dicono alcuni, che egli sù l'Inuen tore, che la trouò mentre insegnò a gli habitanti d'Italia, e'l coltiuare de' campi, e di fare il raccolto del grano, e di tutte le biade. Altri dicono, che quest'arme li sù data dalla madre, quando sù contro del padre, & si mosse a liberare i statelli di prigionia, & che con essa castrò Cielo, come racconta Apollonio nel quar to lib. delli Argonauti.

Per la donna sedente sopra della grotta si mostra Roma, laquale essendo posta sul Latio, non solo come cosa samosissima singularmente dichiara questo paese, mà li sà commune tutto il suo splendore, & la sua gloria, oltre che peraltro vi stà bene la detta figura, perciòche Roma anticamente hebbe nome Saturnia, il che dimostra Ouid. nel 6. lib. de' Fasti intro-

ducendo Giunone, che di se parta....

Si genus aspicitur, Saturnum prima parentem Feci, Saturni sors ego prima fui

A patre dicta meo quondam Saturnia Roma est be Hac illi a cælo proxima terra fuit.

Si thorus in pretio est, dicor Matrona Tonantis, Iunstaque Tarpeio sunt mea Templa Ioni.

Nella guifa, che si è detto si rappresenta Roma, come hoggi di lei si vede vna nobilissima statua di marmo antica negl'horti degli Illustrissimi Signori Cesi nel Vaticano.

Il ramo del lauro, ouero la corona del medesimo, oltre il suo significato, che è vittoriosa, & trionsi, che per segno di ciò si rappresenza sopra l'armi già dette, denota anco la copia di lauri, di che abbonda questa Provincia, & quello, che Plinio narra nel lib. 25. al cap. 30. cioè, che fù vn' Aquila, la quale hauendo rapita vna gallina bianca, che haueua in bocca vn ramuscello di lauro carco di bacche, la lassò cadere salua nel grembo di Liuia Drusilla, la qual su poi moglie di Augusto, sopra l' qual far to richiesti gl'indouini, risposero, che si douesfe conseruar la gallina, & i polli, che di lei nascessero. Che il ramo si piantasse, i che esse ne crebbe di quella di Desare presso il Teuere, ne crebbe di quelta sorte di alberi vna gran sel ua, della quale trionsando poi gl'Imperadori portauano vn ramo in mano, & vna corona in test.

Ne fù solamente la detta selua, che in altri luoghi se ne secero most'altre, che sono durate molto tempo, & sin'hora si vede, che in questa Regione vi è maggior copia di lauri, che in qual si voglia altra Pronincia d'Italia.

CAMPAGNA FELICE.

DIPINGESI questa felice Prouinciain vn storido campo con la figura di Bac co, & di Cerere, li quali stiano in atto siero di fare alla lotta, & che non si discerna auantaggio di forza più in vno, che nell'altra.

Hauerà Bacco in capo vna ghirlanda di vite, con pampani, & vue, & Cerere parimento hauerà vna ghirlanda di spighe di grano.

Dalla parte di Bacco faranno olmi grandissi mi con verdeggianti viti, che faliscano sino alla cima di essi arbori cariche di vue, & per più vaghezza vi si potrà anco mettere a canto vna tigre, come animale dedicato a Bacco, & dall'altrolato di Cerere vna campagna di alti, & spigati grani, & vn gran serpe, anch'egli animale di Cerere.

Felice veramente si può chiamare questa...
Prouincia, poiche ella abbonda di molti beni, & specialmente di quelli, che sono alla natura humana necessari, come il pane, & il vino. E venendo in cognitione i Greci antichi della felicità di questa fertilissima Prouincia con appropriata, & gioconda fauola finsero, come racconta Plinio nel lib.; che questa campagna... ofoste lo steccato doue di continuo combattino Cerere, e Bacco alla lotta, per dimostrare, che Cerere in produr grani non ceda alla secondità di Bacco in produr vini, & altresi Bacco, anch'egli non ceda all'abbondanza di Cerere, in produr grani; doue che per questa rissa è tanta la fertilità dell'vna, e dell'altro, che dal tempo

de'Greci

#### MPAGN A FELICE,



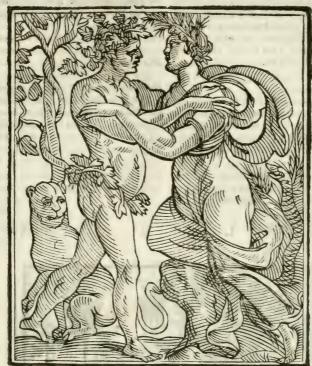



de' Greci infino hora stanno combattendo, no essendo ancora nessun di essi stracchi, ne che voglia cedere per honor de lor frutto per vtilità del genere humano, ne lasciano campo di po ter dare giuditio qual di essa sia più forte, & valorofas

Campagna Felice, ouero Terra di lanoro.

P Er far diuersa pittura di questa Pronincia, rappresentaremo vna bella,& gratiosa gio uane in luogo ameno, con ghirlanda in capo tessuta di varij fiori, & con veste di color verde, parimente dipinta a fiori di diuerfi colori-

Sotto il braccio destro tenga vn fascio di spi ghe di grano, & con la finistra mano con bella gratia vna verdeggiante vite, la qual mostri di essere fecondissima del suo frutto, & a canto vi sia vna spelonca, dalla quale esca, fumo e acqua.

Fù da Plinio nel 3. lib. nominata questa Prouincia, Campagna felice, dalla felice produttione de' frutti, i quali d'essa abbondenolmente si cauano.

Al fine fù detta terra di lauoro dall'ageuolezza di lauorare questo paese, per la qual coltura, & lauorare facilmente s'apparecchia a riceuere la semente, & però anco fù chiamata. campi laborini.

Altri dicono, che pigliasse nome di terra di lauoro per esser molto fruttifera, si come dices sero ella è buona questa terra da lauorare, perche non si perde l'opera, ne la fatica.

Fù anco nominata cos i questa Prouincia... dalla fatica, laquale hebbero gli antichi a conquistarla, & poi a ritenerla soggetta, come nar ra Liuio,

Bella, gratiofa, vestita nella guisa, che dicemo, e con la ghirlanda di fiori si dipinge acciò che conosca, come la Natura hà voluto mostra re quanto questa Provincia sia amena, & fruttifera, & data occasione a gli antichi come riferisce Plinio nel libro terzo) di chiamare questa Regione Campagna felice, poiche qui-Aa

ui è aria temperata con tanta dolcezza, chemolti Imperadori, & Senatori Romani infastiditi del mondo vi si sono ritirati a più tranquil la vita, & massime a Pozzolo, & a Baia, & simil mente secero altri grandi huomini per occuparsi nelli studij delle lettere, tra' quali si vi gilio eccellente Poeta, Tito Liuio, Horatio, Claudiano, & Francesco Petrarca molto amico di Roberto Re di Napoli, onde sopra di ciò così dice Silio Italico.

Nunc molles vrbi ritus, atq, hospita Musis Oiia, & exemptum curis granioribus anum.

E non folo quiui è, come habbiamo detto, aria così perfetta: mà vi si truouano tutte le delitie per li piaceri, & vtili de gli huomini essen do che da ogni lato si vede la diuersità de i frut ti, e quello, che maggiormente importa, copia grandissima di grani, e vini, e che per tal significato si rappresenta con il fascio delle spighe

di grano, & con la verdeggiante, e feconda vite carica di vue; onde Martiale nel primo libro de' fuoi epigrammi specialmente parlando del monte Veluuio luogo compreso in questa patte, così dice...

Hie est pampineis, viridis Vefuuius vmbris: Presserat hic madidos nobilis vua lacus.

Hacinga quàm Nisa colles plus Baccus amanic Hoc nuper Sutyri monte dedere choros;

Hac Veneris sedes, Lacedemone gratior illi, Hic locus Herculeo nomine clarus erat:

Cuncta incent flammis: & tristi mersa fauilla : Nec superi vellent hoc licuisse sibi .

La cauerna dalla quale esce, e sumo, & acqua, dimostra i saluberrimi bagni tanto nominati di questa Prouincia, i quali sono molti, se bene vn solo si rappresenta, & per la parte si deue intendere il tutto.

### CALABRIA.







DONNA di carnagione fosca vestita di color rosso, in capo hauerà vna bella ghir sanda di fronde d'ornello sparse di manna, con la destra mano terrà vn Cornucopia pieno d'vue di diuerse specie bianche, e nere, con la sinistra mano tenga vn ramo di ginestra carico di bocciuoli di seta, e vn ramo di bambagio co le foglie, e frutto, e per terra vi sia anco vn fascio di canne mele.

Il nome di Calabria, pare che sia voce Greca, il quale habbia riccuuto questo paese da si Greci, che l'hanno habitato, perciòche essendo nome composto da Calos, & Brijo (delle quali voci l'vna significa buono, & l'altra scaturire) si viene a lodare con tal nome questa Prouincia, essendo che in essa si troua il sonte di tutti i beni il che cosserma Pietro Razzano, & Francesco Berlinghieri nella sua Geografia, nelli suoi versi, che così dicono.

Calabria è detta nel presente giorno, Esignifica il nome, che produce Le cofe buone, con copieso corno.

Et in vero quello paese è molto fruttisero, pieno di opportuni monti, d'aprichi colli, & di amenissime valli:mà quel, che più importa, vi è aria persettissima, che rende gratissimi quei beni, che la Natura produce.

Il color fosco della carnagione, & l'habito rosso dinotano l'operationi del color del Sole, che a lei è molto amico, il che significa Oratio nell'Ode 31. del 1. libro dandogli l'epiteto di

estuoso.

La ghirlanda di ornello carico di mannu, che tiene in capo, è per dinotare che il Cielo in questo luogo è bonissimo, e vi pione largamen te gioconda, e salutifera rugiada della manna, e perche quella, che si ricoglie sopra l'orno è la migliore, e la più perfetta, perciò di questo albero le facciamo la ghirlanda, e non di altra pianta.

Con le diuerse vue si dimostra la copia de generosi vini, che si fanno in questa Prouincia,

Α.

P V G L 1







liquali

li quali portandosi in diuerse parti d'Italia fan no memorabile il paese, & il suo nome.

Il ramo di ginestra co' boccioli di seta, la. bambace, & le canne mele sono gli altri frutti più speciali, per li quali si rappresenta maggiormente la Prouincia, facendouisi, come ogni va sà, grandissima quantità di seta, di bam bagia, & di zuccaro.

### V G L I A.

ONNA di carnagione adusta, ch'essendo vestita d'un sottil velo, habbia sopra d'esso alcune tarantole, simili a' ragni grossi rigati di diuerfi colori, starà la detta figura in atto di ballare, hauerà in capo vna bella ghirlanda di oliuo con il suo frutto, & con la destra mano terrà con bella gratia vii mazzo di spighe di grano, e vn ramo di mandorlo con foglie, e frutti, hauerà da vna parte vna Cicogna, che habbia vna serpe in bocca, & dall'altra diuersi instromenti da sonare, & in particolare vn tamburino, & vn piffaro

Fù da gli Antichi chiamata questa Prouincia Apulia da Apulo antichissimo Re di questo luogo, che quiui venne ad habitare molto

tempo auanti la guerra di Troia....

Dipingesi di carnagione adusta, e vestita di sortil velo, per dimoftrare il gran calore, & siccità, che nella Puglia per lo più si troua, per la qual cosa fù costretto Oratio a dire nell'Ode 3.epodon: Sitieulosa Apulia, nominandola... così piena di sete, & parimente Persio nella I. Satira.

Nec lingua, quantum sitiat canis Appula,

Le tarantole sopra il vestimento, e macchiate di diuerfi colori si rappresentano, come animali notistimi, e vnichi a questa Prouincia, come anco per dimostrare (secondo che riferisce il Mattiolo sopra Dioscoride nel lib. 2.) la diuersità del lor veneno; perciòche mordendo es se alcuno ne succedono diuersi, & strani accidenti; alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni pia gono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi falta, chi trema, chi suda, & chi patisce altri diuersi accidenti, & fanno pazzie, come se fossezo spiritati, & ciò da altro non procede, se non dalle diuerse nature sì di questi animali, come ancora di quelli, che sono da essi morsicati, & anco fecondo i giorni, e l'hore.

La diversità degli instromenti da sonare, di-

mostra, che il veleno di questi animali scome narra il Mattiolo nel luogo sopradetto | vni. uersalmente si mitiga,& si vince con la musica de' suoni, & però si costuma di far sempre sonare, di, & notte, finche l'offelo sia sanato, imperòche il lungo suono, & il lungo ballare (che perciò fi rappresenta quelta figura, ftia in atto di ballare) prouocando il sudore gagliardamente vince al fine la malignità del veleno; & ancorche li detti instrumenti per ogni parte si costumino volontariamente per guito, & dilettatione, nondimeno in questa Provincia se adoprano, non solo a questo fine, mà per neccellità, come si è detto.

Le si dipinge a canto la Cicogna con la serpe in bocca, perche questo animale in niun'altra parte dell'Italia fà il nido, che in questa ondesi dice esserui pena della vita a chi ammazza le Cicogne per il beneficio, che esse apportano con il tenere netto il paese dalle serpi.

Le spighe del grano, la ghirlanda dell'oliuo, & il ramo del mandorlo ne dimostrano, come in questa Prouincia vi è tanta abbondanza di grano, orzo, olio, mandorle, che facendo paragone di esta Prouincia al resto d'Italia, si può dire, che essa ne proueda più d'ogn'altra, doue che non solamente questa Regione ne hà quan tità per se, mà ne abbonda per molti altri luoghi ancora.

### RVZZ

ONNA di aspetto virile, & robusto ve-Aita di color verde, che stando in luogo erto, & montuofo con la destra mano tenga. vn'hasta,& con la sinistra porga con bella gratia vna cestella piena di zaffarano, & appresso lei da vn de i lati sia vn bellissimo cauallo.

I Popoli di questa Prouincia anticamente si chiamarono Sanniti, Caraceni, Peligni, Marucini, Precutini, Vestini, Irpini, & altri nomi secondo i luoghi, & le Città di essa Regione: mà in generale trasse il nome de' Sanniti dalla Città di Sannio, dalla quale anticamente hà riportato il nome tutta questa Provincia, come quella che di tutti questi popoli su capo, come narra Strabone lib. s.

Fu poscia chiamata Aprutio, in vece di Precutio, cioè da quella parte da' Precutini, e hora hà acquistato il nome di Abrutio in vece di Precutio, esseudo corrotto il vocabulo di ma niera, che questa denominazione scambieuol-

mente

A B R V Z Z O



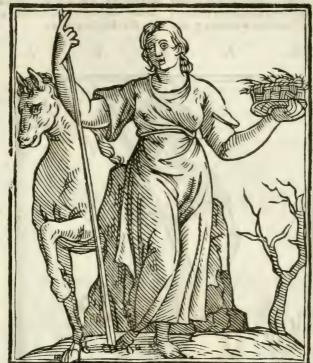



mente è successa a quella de' Sanniti, e fatta...
vniuersale, come ella a tutto il paese.

Si dipinge donna in luogo erto, & montuofo, per essere questa Prouncia così fatt.......

Si fà vestita di color verde,& di aspetto virile, & robusto, perciòche, come dice Plinio nel libro terzo, che gli huomini habitanti ne' monti sono vigorosi, robusti,& più forti di que gli, che habitano luoghi piani, essertiado più quelli il corpo, che non fanno questi.

E perche produce questa Regione, grandisfima quantità di zaffarano, del quale non solo ne participa tutta l'Italia, mà molti altri paesi ancora, si rappresenta, che porga la bella cesta

piena di questi frutti.

Il bellitimo cauallo, che le sta appresso, denota i generosi, e molto nominati caualli di Re gno, de' quali de più forti sono in questo paese, p la già detta cagione del sito, se bene per la bellezza, & grandezza di corpo ve ne sono in Calabria, e in Puglia di molta stima, massime quelli della razza del Re, del Prencipe di Bifi-

gnano, & altri.

Sta anche bene il cauallo a questa Prouincia perciòche essendo animale di sua natura gene roso, & seruendo al fatto della guerra, si attribuisce a' Sanniti huomini bellicosi, che (come appresso si dirà) stettero a fronte più volte con l'essercito de' Romani.

L'hasta, che tien con la destra mano, è per fignificato del lor proprio nome, fignificando (come dice Festo) la voce Greca σαυνία

hasta.....

Oltre di ciò l'hasta le si conuiene in segno della virtù, & del grande valore. Perciòche i Sanniti cominciando a fare conto della virtù, & frà di loro delle persone virtuose, in tutti gli atti ciuili come di pace, così di guerra honorauano quelli, & diuennero tanto coraggiosi, che ardirono di farsi soggetti tutti gli conuicini Popoli, scorrendo gran paesi, & di farsi inimici i Romani, a' quali (come dice Strabone.)

Aa 4

nel

nel luogo citato) fecero più volte veder la pro ua del loro valore. La prima volta fù quando mossero la guerra. La seconda quando surono in lega con esso loro. La terza quando cercarono d'essere liberi, & Cittadini Romani, e non lo potendo ottenere mancarono 'dell'amiciria de' Romani, & se ne accese la guerra chiamata Marsica, la quale durò due anni, & finalmente ottennero d'esser fatti partecipi di quello, che desiderauano.

M







CI dipinge in forma di vua donna bella, & di virile aspetto, che con la destra mano si appoggi ad vna targa attrauersuta d'arme d'hasta, con l'elmo in capo, & per cimiero vu pico,& con la finistra mano tenga vn mazzo di spighe di grano, in atto di porgerle, & appresso a lei vi farà vn cane.

Si rappresenta bella per la vaghezza della. Prouincia molto bene distinta dalla natura in valli, colli, piani, riui, & fiumi, che per tutto l'irrigano, & la rendono oltre modo vaga, &

Si dipinge di virile aspetto con vna mano appoggiata alla targa, & altre armi, per mo-Arare li buoni foldati, che d'effa Pronincia efound,

Li si mette per cimiero il pico arme di questa Regione, essendo che il pico vecello di Mar te fusse guidato, & andassi auanti le legioni de' Sabini, e quelle nella Marca conducesse ad essere colonia di quella Prouincia, "& per questo fù detto a tempo de' Romani la Marca, Ager Picenus, come ben descriue assai in vn brene elogio il Signor Isidoro Ruberto nella bellisfima, & marauigliofa Galleria di Palazzo nel Varicano fatta far da Gregorio Papa XIII. di felicissima memoria nella qual fù di molto ais to,il Reuerendissimo Padre Ignario Danti Perugino, & Vescouo d'Alatri, che n'hebbe suprema cura da sua Beatitudine, & l'elogio su questo.

Ager Picenus, ager di Eus est propter fertilita-

sem, Picenus à Pico Martis, vo Straboni placet, namannona, & militibus abundat, quibus sapè Romam, caterasque Italia, Europaque partes iuuit.

Et certamente gli huomini di questa Prouin cia non solo hanno souuenuta continuamente di grano Roma, e l'altre prouincie: mà ancora hanno dato aiuto di fortissimi soldati, & insieme segni di notabil sedeltà, ne i maggiori bissogni loro, & della Christianità, contro i Turchi, e gli Heretici, & a tempo de' Romaniantichi spetialmente secro, quando congiurando contro d'essi gran parte delle Colonie d'Ita lia gli mossero guerra solo li Marchegiani, de' quali i Fermani restorno in sede, & combat terono in lor seruigio, onde questa Prouincia, & questa Città ne acquistò lode di sedele, & per loro gloria ne i luoghi publici si vedes scritto.

Firmum firma fides Romanorum Colonia.

Onde ragioneuolmente se li è messo a canto il cane, per dimostrare, la fedeltà loro; Oltre di ciò per dimostrare, che in questa Prouincia vi sono cani di gran stima, e bontà, e di essi ne vanno per tutta l'Italia, e ritornando al valore, e fedeltà di questi soldati, si dimostra da Velleio Patercolo quando dice, che Pompeo armò per la Republica numero grandissimo di gente: mà che, In Coborte Picena plurimum considebat.

A' tempi più moderni, quando Papa Clemente VII si trouaua assediato in Castello San t'Angelo dalli Spagnuoli, & da i Tedeschi, i Marchegiani quasi popularmente s'inuiorno alla volta di Roma, de i quali spingendosi ananti il Conte Nicolò Mauritio da Tolentino con alquanti caualli, e con esso Tullio Ruber-

ti, si ritrouarono a cauarlo di Castello, quando si andò a saluare ad Oruicto.

R O M A G N A.







ONNA con bella ghirlanda in capo di lino con le sue soglic, e siori, & di rubbia: con la destra mano terrà vn ramo di pino con il frutto,& con la finistra panocchie di miglio, di panico, di bacelli, di faue, e di fagiuoli.

Hebbe questa Prouincia diuersi nomi, vno de' quali fù Flaminia,& dicesi, che habbia otte nuto questo nome dalla via salicata, & rassettata da C. Flaminio Console Romano, come narra Strabone nel libro 5.& T. Liuio nel 9.del le guerre de' Macedoni, dicendo, che Flaminio hauendo soggiogati i Liguri, & fatto pace co' vicini popoli,non potendo patire, che i vittoriosi soldari fossero otiosi, vi, fece silicare, e rassettare la via da Roma per Toscana, & per l'-Vmbria fino a Rimino. Fu poi detta Emilia. da M. Lepido Emilio, ilqual fece vna strada, che veniua da Piacenza a congiungersi con la Flaminia. Fù prima chiamata Gallia Cifalpina, per estere stata habitata lungo tempo de Galli, Boij, Insubri, Cenomani, & da altre simi li generationi (come dimostra Polibio nel quar to libro) licendo, che hauendo i detti Galli tra passate l'Alpi, scesero in questo paese, & scacciati i Toscani, che quiui haueuano edificate dodici Città, quiui si fermarono, & dans esti Galli su poi nominato tutto questo paes Gallia Cifalpina. Fù poscia detta Gallia Cispadana, & Traspadana, per estere da gli Antichi partita la Cisalpina in due parti, cioè, di quà, & di là dal Pò Fiume. Fù poscia nominata Gal lia Togata, come si raccoglie anco da Martiale nel terzo libro, che iui lo compose.

Hoc tibi, quicquid id est, longinquis mittit ab

Gallia, Romana nomine dicta toga.

E più a basso dice specificamente, che era nel foro Cornelio, cioè Imola.

Romam vade liber: si veneris unde, requiret : Aemilia dices, de regione via.

Si quibus in Cerris, qua simus in Vrbe, rogabit.

Cornely referas me licet effe foro.

Fù detta Gallia, essendoui i Galli Senoni, & parimente i Boij passati nell'Italia, & quiui ha uendone scacciari i Poscani ( come habbiamo detto) & habitandoui, cominciarono a poco, a poco a pigliare i ciuili costumi de Romani no solamente del modo del viuere, mà altresi del connersare, & vestire, percioche vedendo quelli ester togati, anch'eglino pigliarono le toghe, che erano vestimenti de' Romani .

Vltimamente fù (come narra il Biondo) chiamata Romagna da Carlo Magno, & da... Papa Adriano primo doppo la rouina de' Longobardi, per esfer stata Rauenna con alquante altre Città, & Terre vicine sempre per tutto il tempo de' Longobardi fedelissimi al popolo Romano.

Si fà a questa Prouincia la ghirlanda di lino, hauendo Plinio in molta stima il lino di Faenza nel lib. 19. ponendolo nel terzo grado di fottigliezza, & densità, & nel secondo grado di

bianchezza.

La rubbia vien molto lodara quella di Ra. uenna da Dioscoride, come cosa notabile. Le pannocchie di miglio, & di panico denotano la fertilità del paese, quanto a tutte le sorti di biade, & legumi, & specialmente migli, pani-

chi, faue, & fagiuoli.

Il ramo di pino con il frutto, che tiene con la destra mano, è per dimostrare la nobilissima selua di pini intorno a Rauenna, & Ceruia. che è cosa tanto propria di questa Prouincia. in Italia, che niuna cosa la fà tanto differente dall'altre, quanto esfa Onde Sisto V. di Felice memoria in vna sua Bolla circa la conseruatione di quelle pinete, la chiama decoro d'Italia .

Mà per non lassar di dire cosa, che notabil fia, & per dar occasione ad altri porgendo loro materia di variare a modo loro la form di questa figura. Io trouo appresso Plinio lodati i Rombi, e gli Asparagi di Rauenna, onde Martiale di essi così dice nel 13 lib.

Mollis in aquorea qua crenit spina Rauenna

Non erit incultis gratior Asparagis.

Racconta anco l'abbondanza delle rane, che fi trouano quini, & di loro così fauella. Cum comparata rictibus tuis ora

Niliacus habeat Crocodilus angusta, Meliusque Rana garriant Rauennates .

Vi sono ancora le viti fertili di Faenza, delle quali ne fa mentione Marco Varrone lib.1. c.

Et gli ottimi, e generosi vini di Cesena, se bene postono esfere superati in altri luoghi pro dotti, mà gli antichi gli riposero tra vini gene rosi, come si legge appresso Plinio nel lib. 3. 21 cap.6.& Mecenate ne faceua gran stima, e però furono chiamati Mecenatini. Onde non ter rei per errore far nella ghirlanda comparire alcune foglie di vite.

Potraili anco dipingere il Sale, che da Platone nel Timeo fù detto caro, & amico a Dio, & nel 9 della Iliade fù da Homero chiamato diuino, & di cui Plinio scrisse quell'antico Prouerbio, Sale nihil viilius, il quale si fà a Ceruia in tanta copia, che si partecipa ad altre prouin cie, & mi parrebbe non disdiceuole, che ne te-

messe in mano, o in altro suogo in vn vaso, che rappresentasse la maiolica, che si sa in singolar lode in Faenz.

E finalmente, oltre le sopradette cose, potreb besi anco sare armata per attribuirle virtù militare, hauendo prodotto per lo tempo passato, & al presente brauissimi huomini, & samosi Capitanij, come Alberico Barbiano restitutore dell'antica disciplina militare, in Italia, lo Ssor za da Cotignola, tanti Malatesti da Cesena, e Rimino, i Polentani, i Louardi, & Rasponissa Rauenna i Caluoli, Ordelassi, gli Hasti, de' qua li il Gapitan Cosmo Luogorenente Generalenella Impresa di Famagoita; oue per la Santa Fede sù dal Turco decapitato, insieme con Ha

Ror Baglione suo Generate.

Et i Brandolini da Forli, i Manfredi, & Mar tino da Faenza, Vincentio, & Dionifio, Naldi da Bresichella Generale della Inuttissima Re publica di Venetia ambedui Guerrieri famosi nominati dal Giouio, & dal Bembo de Re Veneta: & molti generosi Capitani di questa bellicosa Famiglia, dalla quale anco sono discesi i Signori della Bordigiera, gli Alidossi da Imola, i Contiguidi hora Marchesi di Bagno, discessi da Guido Nipote d'Othone Magno, primo Imperadore in Germania, huomini di grade stima, e valore, & altri, che lasso per non essert tedioso.

L O M B A R D I A.







N A donna bella, grassa, & allegra, il suo vestimento sia di color verde tutto fregia to d'oro & argento, con i ricami, & altri ricchissimi, e vagni adornamenti nella destra mano tengu con bella gratia l'Imperial Coronad'argento, & con la sinistra, vn bacile, oue siano

molte corone d'oro Ducali appoggiato al fianco, e appresso i piedi dal destro lato sia il Pò fiume cioè vn'huo o igundo, vecchio, con bar ba lunga, & longhi, e stesi capelli, coronato di vna corona d'oro. Ouero per variar questa figu ra sia la testa di toro con vna ghirlanda di piop pa, appoggiato il fianco, o braccio destro sopra vn'Vrna, della quale esca copia d'acqua, & che si divida in sette rami, & con la finistra mano tenga con bella attitudine vn Cornucopia.

Hà hauuto questa nobile, & bellissima Prouincia diuerh nomi secondo la diuersità de' tempi , & il primo fù Bianora Gallia Cifalpina, & anco esta per vna parte Gallia Togata, Felfina, Aurelia, & Emilia, come riferisce Catone in libro Originum, poscia sù detta Longo bardia, & hora Lombardia....

Io non mi estenderò a dichiarare per qual cagione habbia hauuto il sopradetti nomi per non esfere tedioso, mà solo dirò, perche si chia malle Bianora, che fu il primo nome, che ella hauesse, come anco, perche sia stata nominata Lombardia, che è stato l'vitimo nome.

Dico dunque, che trasse primieramente il nome di Bianora da Ocno Bianoro valoroso Capitano de Toscani, il quale passando l'Apen nino s'infignori di questo paese, secondo che riferisce Catone nell'Origini, doue dice.

Gallia Cispadana, olim Bianora a victore

Fù finalmente detta Longobardia da i Longobardi che longo tempo tennero la Signoria di essa Regione, hora dicesi Lombardia, per

maggior dolcezza della pronuntia.

Bella, grassa, allegra, & vestita di color verde fi rappresenta, per essere gli huomini di que sta Prouincia amoreuoli, conuerseuoli, & molto dediti alli folazzi della vita, godendo vn pae se quanto possa esfere ameno, fertile, abbondan te di viuere, di delitie, & di tutte le cose, che si richiedono al felice viuere de gli habitatori, oue sono molte Città grandi, famose Terre, infiniti Villaggi,& sontuosi Castelli, magnificen tissimi edifitij publici,& priuati,dentro,& fuo ri della Città, fiumi celebri, fonti, & laghi di grandishma consideratione, valli, piani, & mon ri ricchi di tutte le gratie della natura,& dell'-

I lauori d'oro, & argento, ricami, & altri vaghi ornamenti fignificano la magnificenza, lo splendore,& la pompa de popoli di questa Pro uincia, liquali abbondano di ricchezze,& artifitij, di nobili lauori conforme al merito della lor molta gran nobiltà, gran virtù, & valore.

L'Imperial corona d'argento dimostra l'illustre dignità, & honoranza di questa Prouincia, riceuendo il Re de' Romani in essa la detta corona di argento quando viene in Italia... per incoronarsi, perciòche, come riferiscono i Dottori nel c.venerab.de elett.& la glosa nella

Clementina prima, super verbo vestigiis de iureiurando; di tre dinerse corone la Maestà dell'.

Imperatore fi corona...

Primieramente quella di ferro riceue dall'. Arciuescouo di Colonia in Aquisgrana, poi questa d'argento gli vien data dall'Arciuescouo di Milano, & la terza d'oro gli vien data dal Sommo Pontefice nella Chiesa di S. Pietro di Roma, delle quali quella di ferro fignifica la fortezza con la quale deue foggiogare i ribelli: l'altra d'argento dinota la purità de' costumi, & le chiare arrioni, che deuono essere in tutti i Principi : l'vltima d'oro fignifica la sua! preminenza in giustitia, & potenza sopra tutti gli altri Re, & Principi temporali del mon+ do, si come l'oro di molto auanza tutti gli altri metalli. Mà meglio sarà di mettere nella destra mano della Lombardia la corona Imperia le di ferro, non d'Argento: erra la sudetta glosa nella Clementina, veggasi Girolamo Vescouo Balbo Gurcense nel trattato che fà dell'Incoronarione a Carlo V. Imperatore. Aiunt Impe ratorem primum argento coronari, deinde ferro in Longobardia olim Gallia Ci/alpina. Il Corio Milanese nel primo libro dell'Historia di Milano mantiene che nella sua Patria si da la corona di ferro Imperiale a gl'Imperatori.

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco, & inalzano questa sopra tutte l'altre prouincie d'Italia, dimostrando ch'ella abbraccia, & in se contiene più famosi Ducari, come di Milano.

Vi è anco l'antico, & nobile Ducato di Turino, doue haueuano il suo seggio i Duchi de' Longobardi (fecondo Paolo Diacono, Biondo, & Sabellico ) & hoggi è posseduto con ottimo, & giustissimo gouerno dall'Altezza Serenissima di CARLO EMANVELE Duca di Sauoia, veramente Prencipe meriteuole di maggiore, & qual si voglia stato, per esfer egli di fingolar valore, & risplendente di tutte le virtu, come anco celebre di gloriosa fama, per la grandezza, & antichissima nobiltà dell'origine fua....

Vi è anco di Mantoua, di Parma, di Piacenza, di Ferrara, & hoggi hà quella di Reggio, & Modena; de' quali quanto sia la magnificen za, la grandezza, & lo splendore non solo di questa Prouincia: mà di tutta l'Italia è noto a

tutto il Mondo.

Le si dipinge a canto il Pò, come cosa nota. bile di esta Provincia, il qual passando per mez zo di esta, gli apporta infiniti commodi, è piaceri,& è celebre per lo fulminato Fetonte, che in esto cadde, & si sommerse, come divinamen-

te lasciò

te lasciò scrifto Onidio nel secondo libro delle sue Metamorfosi in questi versi.

At Phaeson rutilos flamma populāte capillos ,...
Voluisur in preceps, longoque per aera tractu ...
Fertur, vi interdum de Cælostella sereno
Que si non cecidit, potuit cecidisse videri.
Quem procul a Patria diverso maximus Orbe .
Excipit Eridanus, sumantiaque abluit ora.

Si fà anco coronato il detto fiume, per este il maggiore d'Italia, raccogliendo nel suo grembo le ricchezze di moltifattri fiumi, perche il Petrarca nel Sonetto 143, così lo chiama.

Re de gli altri superbo, altero fiume.

Anzi per essere non solo il maggiore d'Iralia, come si è detto, mà per non cedere punto alla grandezza de' più famosi del Mondo, cioè del Nilo, e dell'Istro. Lucano nel lib. 2, così dice. 5,

Quoque magis nullum sellus se soluit in amnē, Eridanus fractasa; euoluit in equora siluas , Hesperiamque exhaurit aquis. Hune fabula

Populea flunium ripas umbrasse corona:
Cumq; diem pronum transuerso limite ducens,
Succendit Phaeton flagranzibus athera loris,
Gurgitious raptis penitus tellure perusta.,
Hunc habuisse pares Phœbeis ignibus undas.
Non minor hic Nilo, sinon per plana iacentis
Aegypti lybicas Nilus stagnaret arenas.
Non minor hic Istro, nissiquod dum permeat
orbem

Ister, casuros in qualibet aquora fontes Accipit, & Scyticus exit non solus in undus (nc.

E come si è detto, si potrà dipingere questo siume con la testa di toro con le corna, perciòche (come narça Seruio, & Probo) il suono, che sà il corso di questo siume, è simile al muggito de' buoi, come anco perche le sue ripe sono, incuruate a guisa di corna.

## MARCATRIVISANA





Il Cornucopia nella guifa, che dicemo, figni fica l'abbondanza grande causata da questo celebre fiume, estendo che nel tempo della Canicola, come narra Plinio nel lib. 3 cap. 16. quando sù l'Alpi si struggono le neui, ingrossandosi, & spargendosi d'intornolascia poi quei luoghi tocchi da lui fertilissimi, & diuidendo la Pronincia in due parti con sette bocche entra nel mare Adriatico con tanta copia d'acqua, che (come dice Plinio nel luogo citato ) fa sette.

MARCA TRIVISANA.

V NA donna leggiadra, & bella, che habbia tre faccie, hauerà il capo ornato a gui sa di Berecintia madre de gli Dei antichi, di corona turrita con otto torri d'intorno,& nel mez 20 vna più eminente dell'altre, sarà vestita sot-20 di color azurro, hauerà vna sopraueste, ò manto di oro ricamato di spighe, & fregiato di verdeggianti,& fruttifere viti.

Starà a sedere sopra il dorso di vn'alato Leo ne, terrà la destra mano appoggiata ad vna. quercia, dalla quale penda vn rostro di naue, ò di galea, & con la finistra mano tenga con bel la gratia vn libro, & anco vn ramo d'olino.

La Prouincia di Venetia, che da Longobardi Marca Triuisana sù detta, per haner eglino potto il leggio del Marchesato nella Città di Treuigi; e Prouincia nobilissima al pari d'ogni altra, che sia nell'Italia, habitata già da gli Euganei, poscia da gli Eneti, & da Troiani che doppo la rouina di Troia con Antenore in Ita-

lia passorno.

Ella di presente contiene in se noue Città principali, le quali tutte hanno il loro Vesconato, oitre le molte Terre murate, & Castella, che vi sono, & oltre il gran numero di villaggi,non folamente per la grassezza del terreno, il quale è fertilissimo: ma in gran parte per lo sito amenissimo, si che si può ragioneuolmente dire, che quella bellezza che nell'altre Regioni d'Italia si vede per la délitiosa coltura de gli habitatori,in questa solamente si vegga per l'opera della gran maestra Natura, che così l'hà voluta fabricare.

Le Città sono Vinegia, la quale è capo, & Signora della Provincia, Verona, Vicenza, Padona, Treuigi, Ceneda, Belluno, Feltro, & Trento, che è posto alli confini di Germania nell'Alpi, delle quali Città in ogni tempo, & in ogni età riufciti sono molti huomini illustri in lettere, & in arme, che longo farebbe il farne qui men-

tione, posciache nelle Historie, che si veggone in luce delle cose seguite in Italia cosi ne gli antichi, come anco ne i moderni tempi ritrouanfi in più luoghi descritti i loro fatti illustri, & copiosamente raccontati, tra' quali si può valoroso nominare Ezzelino da Romano, il quale se ben sù tiranno, sù però huomo valoroso

nell'armi, e gran Capitano,

Si potrebbero anco annouerare gli Scaligeri, che già per i tempi passati furono Signori di Verona, di Vicenza, & di molte altre Città fuo ri di questa Provincia, i Carrarefi Signori di Padoua, i Caninefi Signori di Treuifo, di Ceneda, di Feltro, di Belluno, & tanti altri valorosi Capitani di militia, vsciti di queste Città : mà per non parere, che si faccia emulatione con l'altre Prouincie, qui gli tralascierò, si come anco i più moderni, che nelle guerre fatte,& fostenute dalla Signoria de' Venetiani in questa, & in altre Prouincie hanno dato manifesti segni del lor valore, & del loro nome hanno lasciato immortal memoria\_o.

Quanto al siro, posciache ella è rinchiusa. tra la Lombardia, la Romagna, & il mare, Adria tico, il Ducaro del Friuli, & l'alpi Treuisane, che dalla Germania la separano, essa è dalle parti del Settentrione montuofa: mà nel rimanente piana, se bene ripiena di vaghi, & ben col ti colli, da quali fi canano delicatissimi vini, & saporitissimi frutti. Dal piano poi, che amplisfimo fi scuopre nel Padouano Inel Trenisano, nel Cenodese assai più, che nel Veronese, & nel Vicentino, che per la maggior parte sono territorij montuofi, & nel Bellunefe, Feltrino, & Tridentino, che sono posti tra monti assai angu sti, & ristretti, & però sono più feraci di vino, che di grano.

Si rappresenta bella, & leggiadra con tre fac cie, percioche veramente è bellissima questa. Prouincia, come anco per alludere al nome di

Treuisi, ò Treuigiana Marca.

Si può ancora dire, che per tale similitudine ha fomigliante all'imagine della Dea Prudenza, che così da gli Antichi era figurata, la cui virtù nel Senato Venetiano particolarmento riluce

La Corona Turrita nel modol, che dicemo, dimostra per le otto torri le otto Città soggette, & la Torre nel mezzo più eminente dell'altre rappresenta la Città dominante.

Il colore azzurro del vestimento, denota l'intimo Golfo dell'Adriatico mare, che la bagna, & che da i medefimi Signori è dominato.

La sopraueste, ò manto d'oro ricamato di spi

ghe, &

ghe; & fregiato di verdeggianti, & fruttifere viri dimoltra, che nel grano & nel vino, che essa produce; ci sono accumulate gran ricchezze.

Siede sopra il dorso dell'alato Leone per alludere all'insegna della Republica di Vene-

tia\_v.

Il tener la destra mano appoggiata alla quer cia, dalla quale penda il rostro di naue, ouero di galea dimostra, che questa Pronincia è sorte, & potentissima in Italia, & per testa, & per maie mantiene in se quella grandezza, che da tutti i Prencipi del Christianesimo vien molto stimata, & insieme temuta, & rispertata per il dominio, che ella hà di questa Pronincia, perciòche nell'armate di mare, con le quali essa di ottenuto vittorie segnalarissime in ogni tem po per il numero grande de' nauilij, & galee, che può sare: & si è sempre seruita di Pronincia così d'huomini di battaglia per armarle, tra

hendone sempre di essa quanti gli sono stati a bastanza per ogni grand'armata; come anco per ogni sorte dimateria necessaria per il fabri care, & armeggiare i legni, essendo in essa Prouincia molti boschi d'arbori a cotal fabrica bene appropriati,& specialmente nel Trenisano, doue si vede a gran commodo della Republica il celebre, & famoso bosco, dalla natura prodot to,ne' colli del Montello tutto di altissime, gros fe,& dure quercie, lungo dieci miglia, & fei lar go, da Trenifi lontano dieci miglia, & dalle lagune di Veneria venti, fi come nel Bellunele aleri boschi di altissimi abeni, laricia & faggi per fabricare amenne, arbori, e remi,& nel Veronese, Vicentino, & nel Padouano grandissima copia di canapi per far le vele, le gomene, & ogni altro necessario armigio.

Oltre che in questa istessa Regione ne i mon ti di sopra, che sono nel Veronese, nel Trentino, & nel Bellunese se caua il ferro in tanta

 $\mathbf{r}$ 







quantità quanto può bastare per rendere perfet ta tutta la fabrica dello armamento marinarefco il quale nell'Arsenale di Venetia con gran dissima copia di eccellentissimi Maestri del con tinuo si tratta.

Il libro che tiene con la sinistra mano, significa, non solo gli huomini celebri nelle lettere: mà ancora il nobilissimo studio di Padoua, secondissimo Seminario di ogni virtu, che quini sfiorisce, dal quale sono in ogni tempo riusciti sapientissimi Theologi, Filosofi, Medici, Iurisconsulti, Oratori, se infiniti professori delle Artic Liberali, che hanno apportato sempre splendore non pure alla Provincia, mà à tutta l'Italia inseme.

Il ramo d'oliuo che tiene insieme con il libro, significa la pace, che gli conserua il suo Principe, & Signore.

FRIVLI.

DONNA vestita d'habito sontuoso, & vario, con vn castello turrito in testa, si come si figura Berecintia, hauerà il braccio destro armato con vna lancia in mano, & che insieme tenga alcuni priuilegij co' sigilli pendenti

"Stara appoggiata ad vna grande, & feconda vite, & a seder sopra due corni di douitia si incrociechiati, l'vno da vna banda pieno di ogni sorte di spighe, grani, risi migli, & simili; l'altro dall'altra parte pieno di ogni sorte di frutti di arbori.

Terrà nella finistra mano vn libro, & ne' piedi i commi fimili a quelli di Diana, & appresso d'esti vi saranno cannuccie, & giunchi.

, Sono tante, & fi diuerfe le qualità, & conditioni, che si scorgono nel Friuli, che si potrebbono con longo discorso dire: mà con vna piccola figura in disegno non mai basteuolmente esplicate, percioche nel circuito di dugento,& cinquanta miglia, che lo comprende, fi troua. no prima altissime balze,& dirupate; poi monri men'aspri, & più vtili per gran copia di legni, & per paftura d'animali; indi fertili, & ameni colli, & finalmente grandiffimal, & ampijssima pianura, che si stende fin'al mar Adria tico . In questo spatio sono, & torrenti, & fiumi, & laghi, & rallidi, & porti di mare, & di fiumisaltri sono rapidi, e veloci, come il Tagliamento, il Tutto, el Natisone, altri quieti, & nauigabili, come il Timano, la Natissa, il Lisonzo, & altri :ne' fiumi, & ne' laghi, & altre acque A pescano varie spetie di pesci, de' quali ve ne

hà molti, & bonissimi, come lamprede, marsioni, temoli, & anco trute, & di queste pur'anco più d'vna sorte, poiche di bianche, & tosse se, ne trouano assai, per lasciare i gamberi, che in gran quantità tutto l'anno si prendono, & oltre il pesce maritrimo, che da Marano, & da. Monsalcone luoghi del paese si conducono a Vdine, & altroue per l'vso degli habitatori, ne minor diuersità si troua anco rella terra istessa se si conduceno di leggiera, di granc, si mezzana di più, e di meno secondità.

L'habito sontuoso, & vario denota la dinerfità delle qualità de Signori, di che questa Pro

uincia è habitata, come si dirà.

Se le mette la corona di torri in capo, perche in questa Provincia vi sono molti cattelli, & alcune torri situate d'ogn'intorno soprai monti, e' colli del paese, come ne sà fede Virg-nes d'ella Georg-dicendo;

Castella in tumulis, & lapidis arua Timani

Le quali posseggono giuri sdittioni separate con nobilissimi privilegij, & dr Imperatori Anticki, & di Patriarchi d'Aquileia, ch'vn tempo ne furono padroni, & finalmente anco del dominio Veneto, ch'hora possiede quasi tutta la Prouincia, e certo questa qualità è molto singo lar in lei, poiche si numerano sin'a settantadue giurisdittioni, le quali han voce in parlamento, che è vn configlio vniuerfale, il quale fi fa egn'anno, vna, e più volte alla prefenza del L'hogotenente generale residente in Vdine, oltre a molt'altre, che non vinteruengono, oue per tal'effetto si vede chiaro, che le si contriene la detta corona di torri in capo, come anco ben il dimoftra Virgilio nel 6.dell'Eneide, volendo somigliare questa Prouincia a Roma, & no per altro ciò fece, se non per i sette colli, che in essa Città si rinchiudono, onde diffe.

Qualis Berecynthia mater

Innehitur curin Phrygias currita per Vrbes.

Il che tanto più conuienti, perche così fi vie ne leggiadramente ad esprimere anch la Città d'Vdine, ch'hora è la Metropoli, & il capo del Friuli, contenendo in mezzo di se vn esto colle, & sopra d'esto un grande; & molto riguarde uole castello, onde si seuopte tutto il paese per sino alla marina.

Il braccio armato con la lancia, e' privilegij dimostrano, che le sopraderte giurisdittioni so no in obligo a tempi di guerra di conscibuire, alcuni caualli con huomini armati per servizio del Prencipe, che perciò han privilegij, come, han hauuto anticamente (come s'è detto) da

Imperadori, & altri.

Sta

Stà appoggiata alla verdeggiante, è feconda vite, perche la qualità de' vini è tanto abbondante in questa Prouincia, ch'in esti consiste il maggior neruo delle sue ricchezze, perciòche oltre la quantità sufficiente non solo per i suoi popoli: mà per gran parte ancora dell'Alemagna, & di Venetia, sono talmente nominati, & pretiofi, che Plinio nel libro decimo quarto al capitolo sesto disse. Augusta lxxxy. annos vita Pucino retulit acceptes non alio vsa. gignitur in sinu Adriatici maris non procul a Timano fonte faxeo colle, maritimo afflatu paucas co tiente amphoras, nec aliud aptius medicamentis indicatur. Hoc effe crediderim quod Graci celebrantes miris laudibus Pittanon appellauerunt, ex Adriatico finu .

Non mi estenderò a far mentione de' luoghi in particolare: mà solo dirò, che il vino del Vipaco non lontano da Goritia hà virtù di rendere le donne atte alla generatione, onde nella vicina Germania, che tutto quasi ve l'assorbe, è nato il Prouerbio. Vijocher chender mocher.

Siede in mezzo a' due Cornucopij, come di cemo, percioche è commune conditione di pro durre tutte le forti di biade, legumi, e per fino a' risi, che se bene non rende questa terra tanti per vno, quanto le fertilissime, tutta volta in alcuna parte di lei non cede a molt'altre:mà que sto è maraniglioso in essa, e se le può ascrinere a singolar fertilità, poiche in quei medesimi campi, oue le vigne porgono le loro vue, si semina il formento, e doppo quello il miglio,ouero formentone, doue tutte tre queste raccolte si fanno in vn'anno medesimo; di maniera, che, se in altre regioni la terra produce più gra no, hà bisogno poi di riposarsi, ne suole in quell'anno istesso d'altre biade caricar i granai del padrone: mà questa con tutto che rade volte le si dia tregua, non suole (essendo debitamente lauorata) defraudare la speranza dell'agricolcores.

Genera parimente tutte le sorte de' frutti d'alberi, & si ad ogni artificio, che in questo genere vsar si può, si ancora alle piante peregime si proua per estere molto arrendeuole, intanto che e per copia, & per bontà si può agguagliare a qualunque altra, & pur di sopra a molt'altre ancora, come ne rende testimonio Atheneo nel lib. 3. che parlando de' pomi, così dice. Ego vero, viri amici, maxime omnium ea mala, qua Roma venduntur, sutiana dista, sum admiratus, quaex quodam pago in Alpibus Aquileia con siituto asportari dicuntur.

Il libro, che tiene con la destra mano, ne di-

mostra, che questa Provincia è seconda di belli ingegni, li quali, in prosa, & in verso, & in tut te le facoltà sono stati celebri, & ne gli scritti loto hanno lasciato nobilissima testimonianza della loro dottrina, come surono i Paoli Veneti, Diaconi, gli Alberti, i Moronia, gli Amasei, i Robertelli, i Deciani, i Gratiani, i Cortoni, i Candidi, i Susani, i Luissini, gli Aregoni, i Rorai, gli Astemij, i Parthenij, i Valuasoni, i Frangipani, & altri infiniti, per lasciar da parte quelli, che sono in vita....

Et per essere opportuna alle cacciaggioni, le si mettono per sue dimostrationi coturni, come quelli di Diana, e finalmente, perche nella parte sua Australe terminan acque, e paludi, se le singono a' picdi le cannuccie, & i giunchi.

CORSICA'.

ONNA di aspetto rozzo sopra di eminente sasso circondato d'acqua, in capo hauerà vna ghirlanda di soglie di vite, satà armata, & con la destra mano terrà vna corsesca, dalla parte destra vi sarà vn cane corso: mà che sia grande, & in vista feroce, secondo che narra Plinio lib. 3. capitolo quinto.

La Corfica è Isola nel mar Ligustico, & sù primieramente nominata da Greci Cyrnus, come dimostra Strabone libro quinto, & Virgilio

nell'egloga 9 quando dice:

Sietua Cyrneas fugiant examina taxos.

E vogliono alcuni, che acquistasse questo nome da Cirno figliuolo d'Hercole, e fratello di Sardo, il quale passando dalla Libia a questo luogo, e quiui fermatosi voste, che da lui fosse con questo nome addimandato, essendo che prima era detta Terapne, come narra Nicolò Perotto.

Poscia su dimandata Corsica da vua donna così chiamata, la quale era passata in quest' Iso la a cercare vn suo vitello perduto, & ritrouatolo quiui, & aggradendole il luogo, vi si fermò, e tanto piacquero gli suoi costumi alli rozzi habitatori, che nominarono l'Isola dal suo nome. Altri dicono, che ella fusse così nominata da Corso, quiui fatto da Corso valentissimo huomo, il quale lungo tempo tenne la Signoria di quel paese, & frà molti, che scriueno di quest'Itola, Dionisio dice, che ella acquistasse il up me di Corfica dalla gran moltitudine delle cime de' monti: percioche questo nome Corso in Greco, & in Latino denota le tempie de' capi, come se dicesse l'Isola delle tempie de' monti.

C O R S I C A.





Dipingesi sopra l'eminente sasso, perche que sta Isola è molto mal disposta a coltiuare, sì per i sassi, come anco per esserui altissimi luoghi, come dice Rutilio nel 1. lib. del suo. Itinezario così,

Incipit obscuros oftendere Corsica montes, Nubiferumque caput concolor umbra leuat.

Si rappresenta di aspetto rozzo, perciòche gli habitatori di questa Isola per lo più sono di costumi poco ciuili, che così dice Strabone nel lib. 5.

Si dipinge, che sia armata, e che con la deara mano tenga vna corsesca, per esser tali armi molto vsate dalli Corsi, liquali sono stimati buoni, e valorosi soldati.

Le si dipinge a canto il cane nella forma, che dicemo, perciòche dell'Italia, quiui sono gli maggiori, & più feroci contra gli animali, li quali ne vanno in molti luoghi stimati assai per la bontà, ferocità, e bellezza loro.

SARDEGNA.

ONNA di corpo robusto, & di color gialliccio sopra d'un sasso in forma della pian ta d'un piede humano circondato dall'acqua. Hauerà in capo una ghirlanda d'oliuo. Sarà vestita di color verde. Hauerà a canto un'animale chiamato Musalo, ilquale, come dice Frà Leandro Alberti nella descrittione, che sà di quest'Isola hà la pelle, & i piedi come i cerui, & le corna simili a quelle del montone, mà riuolte a dietro circonssesse, et il grandezza d'un mediocre ceruo, terrà con la destra mano un mazzo di spishe di grano, & con la sinistra dell'herba chiamata dal Matriolo, Sardonia, o Ranuncolo, che è simile all'Apio saluatico. Plinio nel 3 lib. cap. 7. dimostra con l'autorità di Ti-

S A R D E G N A.





meo, che fuste chiamata la Sardegna Sandalioton dalla figura, & fomiglianza, che tiene della scarpa, la quale da' Greci è detta Sandalion, e da Mirsilo Ichnusa, per esser ella fatta a somiglianza del vestigio del piede humano, cheper tal dimostratione dipingemo la sudetta ima gine sopra il sasso, nella sorma del piede, chedicemo, & per denotare, che questo luogo sia... Isola, la circondiamo con l'acqua, come hauemo dimostrato di sopra...

Sardegna.

Dicefi anco, che ella acquistasse nome di Sardegna, da Sardo, figliuolo di Hercole, & di Thespia, che quiui passò dalla Libia, con molti compagni, si dipinge di corpo robusto, & fopra il Sasso, perche i Sardi sono huomini di corpo robusto, & di costumi duri, & sussici, & alle fatiche molto dispossi.

Di color gialliccio fi dipinge, per cagione non folo dell'ardor del Sole, mà, come dice Strabone nel lib. 5. in quest'Isola sempre vi fà cattina aria, e massime nel tempo dell'Estate, nel quale si vede sempre rossa, & grossa, mà più doue si caua il grano, & altri frutti, che sono luoghi più bassi.

Se le da la ghilanda di olino, perciòche vino no tra loro molto pacificamente. Non viano armi, perciòche fra di loro, non fanno guerra, ne anco niuno, artefice è nell'Ifola, che faccia fpade, pugnali, ò altre armi, mà fe ne vogliono, ne pigliano nella Spagna, ò in Italia.....

Îl color verde dal vestito, dinota (come mostra Strabone lib. 5.) esser questo luogo fertile di tutte le cose.

Tien con la destra mano le spighe del grano, perche quiui ne abonda in quantità. & se i Sardi attendessero meglio, che non sanno a coltiuar la terra, raccoglierebbero tanto grano, che superarebbe quest'Isola la Sicilia.

Se le da l'herba Sardonia, è Ranunculo, che dir vogliamo, come cosa segnalata, la quale (come raeconta il Mattiolo) chi la mangia mo re, come in atto di ridere per causa delli nerui, che gli ritirano, & da tale effetto è tratto il Pro

Bb 2 neibie

sierbio del riso Sardonio.

Le si mette a canto il sopradetto animale, perche (come racconta il sopradetto F. Leandro) in vn'altro luogo di Europa si troua eccet to, che in Corsica, Sin quett'Hola. E anticamente li Sardi vsauano le pelli di tale animale per le so a madura, Si di essi ve n'è in tanta co-

pia, che gli Isolani l'vecidono pet trarne le petli, & acconcie che l'hanno, & fattone cordouani, ne fanno mercantia in quà, & in là per tutta l'Italia con gran guadagno, oltre l'vtile, che ne cauano per l'vso lor del viuere, essendo essi animali bonissimi a mangiare.

S I C I L I A.







NA bellissima donna vestita di habito son tuoso, & ricco che sieda sopra d'vn luoco in forma triangolare, circondato dall'acqua..., hauerà adornato il capo d'vna bellissima accon ciatura di varie, & ricche gemme, terrà con la destra mano vn caduceo, con la sinistra vn maz zo di varij fiori, & frà essi vi saranno mescolati alcuni papaueri.

Le siano acanto due gran fasci di grano, & vno della mirabil canna Endosia hoggi detta canna mele, di cui si sa il zuccaro, & da vn lato vi sia il mote Etna, dal quale clea sumo, & siam

opport it pea

La Sicilia (come scriue Strabone nel lib.sesto) sù chiamata Trinacria, & il medesimo asferma Trogo da' tre promontorij, che mirano a tre parti del mondo, che sono il Peloro, il Pachino, e'l Lilibeo. Onde sopra di ciò Ouidio nel 33. lib. delle sue Metamorfosi così dice.

Sicaniam tribus has excurres in aquora linguis. E quibus imbriferos versa est Pachynos ad au-

Mollibus exposisum Zephyris Lilybaon; ad Ar-

Aequoris expertes spellat Beroamque Pelorus.
Filanco per maggio: vonfonanza chiamata

# Parte Seconda.

Trinacris, di cui dice Ouidio nel 4.de' Fasti.
Terra tribus scopulis vastum pe currit in aquor
Trinacris a positu nomen adepta loci.

Poi traffe il nome di Triquetra, che ciò rifetifce Plinio nel 3 lib. della forma triangolare, che perciò rappresentiamo la pittura di questa

imagine sopra il luogo triangolare.

Pigliò anco il nome di Sicania, come narra Diodoro con l'auttorità di Timeo, dicendo, che fusse così dimandata dalli Sicani antichissimi habitatori di esta liquali dall'Isola si partirono per le continue ruine, che faccuano i suochi.

Alfine fù detta Sicilia, come mostra Polibio, & Dionisio dalli Siculi antichissimi, & mol

Bella si dipinge con habito sontuoso, & ricco, per mostrare la nobiltà, e bellezza di tutta l'Isola nella quale vi sono ricche, & nobili Cirtà: Terre, Ville, Castella, & altri luoghi di marauiglia, che ciò così dice Ouidso.

Grata domus Cereri, multus ea fossidet Vrbes. La bella acconciatura di capo con varie, &

ricche gemme fignificano, come li Siciliani fia no d'acuto ingegno, e nobile nelle inuentioni.

Tiene con la deltra maño il caduceo, per mo strare la facondia, che hanno nel parlare, & che con la forza del loro ingegno fossero inuento-ri, dell'arte oratoria, de' versi buccolici, pastora li, & di molte altre cose degne di memoria, & Silio Italico nel 14- lib. sopra di ciò così dice. Hic Phæbo dignum, & Musis venerabile Vată Ora excellentum, sacras qui carmine siluas, Quiq; Syracosia resonant Helicona Camana. Prompta gens lingua, ast eadem cum bellacieret

Portus aquoreis sueta insignire tropheis.

Il fascio delle canne mele, che le sono a lato, & i papaueri ce' varij siori, che riene con la
finistra mano, dimostra la grandissima serrilità, che è in questa selicissima Isola, ilche afferma Strabone nel sesto libro, dicendo, che non è
punto inferiore a qual si voglia altra Isola, &
Prouincia d'Italia, producendo copiossismamente tutto quello, che si conuiene al viuere
humano. Et Homero disse, che ogni cosa vi nasceua da se stessa. Claudiano l'afferma a questo proposito così dicendo.

falue grasissima Tellus Quam nos presulimus Cœlo, tibi gaudia nostri Sanguinis, & caros viere commendo labores. Pramia digna manent, nullos patiere ligones Et nullo rigidi versabere vomeris istu, Sponte tuus storebit ager, cessante iuuenco; Distoroblatos mirabisur incola messes.

Le si metrono li due gran sasci di grano a can to, come dicemo, percioche in quest' Isola ven'è in tanta copia, che in molti Iuoghi moltiplica con vsura grandissima; onde Cicerone a questo sine chiamò quest'Isola granaso de' Ro mani.

Le si mette a canto il monte Etna, come cosa notabile di quest'Isola, e degna di farne men tione, poiche molti illustri Poeti ne parlano, tra' quali Ouidio nel 4 de' Fasti così dice. Alta iacet vasti super ora Typhoeos Actna,

Cuius anhelatis ignibus ardet humus. Illic accendit geminus pro lampade pinus , Hinc Cereris facris nunc quoque teda datur .

Ast sp. cus exasi strustura pumicis asper Non homini facilis, non adeunda fera.

E Lucano nel 2.

Ora ferox Sicula laxanit Mulciber Aetna.

E Silio nel 14.

At non aquus amat Trinacria Mulciber antra Nam Lipare vastis subter depasta caminis Sulphureum vomit exeso de vertice fumum. Ast Aetna eructat tremefactis cautibus ignes Inclusi gemitus, pelagiq; imitata furorem Murmure per cacos tonat irrequieta fragores Nocte diegfemul, fonte è l'hlegetontis vt atro Flammarum exundat torrens piceaque procella Semi ambusta rotat liquefactis saxa Cauernis. Sed quamquam largo flammaru exaftuat in ius Turbine, & affidue sub nascens profluit Ignis Summo cana lugo cohiber (mirabile dictu) Vicenam flammis glaciem, aternoq; rigere Ardentes horrent scopuli, stat vertice celsi Collis hiems calidamq; niuem tegit atra fauilla.

Nella Medaglia di Gneo Lentulo Marcellino si rappresenta vna testa di donna con chioma sparsa frà tre gambe, e tre spighe, vna tra
ogni gamba le tre gambe per li tre promontorij; le tre spighe per la fertilità della Prouincia, laquale era tutta dedicata a Cerere, per qua
to riferisce Cicerone. Veggasi sigurata in Fuluio Orsino nella quarta tauola della Gente Cor
nelia; vn simile riuerso descriue Occone, &
Goltz. in Augusto.

Nella Medaglia di Lucio Allieno, ilquale, nel secondo Consolato di Cesare. 46. anni auanti la venuta di Nostro Signore sù Proconsole di questa Prouincia, vi è vna figura nuda che posa il destro piede sopra la prora d'vna naue, con la destra mano alzata riene tre gambe congiunte, & con la sinistra dietro al fianco yn pan nicello, la figura nuda è Nettuno per denotar l'Imperio del Mare che haueua in quel tempo

Bb 3 alie

alieno nell'Isola di Sicilia come dice Fuluio Orsino con l'auttorità d'Hirtio lib. 5. Alienus (inquit) interim Proconsule lilybeo in naues o-aeravias imponit legiones xij. & xiv. di che Cic. a Cassio, Strabone, Appiano, e Dione, le tregambe denotano il solito segno di Trinacria, così detta Sicilia, quali gambe sono anco im-

presse nella prima Medaglia della gente Clau-

Il medesimo Occone sotto il terzo consolato di Antonino Pio descriue vn'altra Medaglia di Sicilia figurata in piedi con spighe in testa, nella destra tiene vn ramo d'alloro, nella sinistra vn'altra cosa che non si conosce.

I D E A.







VNA bellissima donna solleuata in aria, farà nuda, mà ricoperta da vn candido, & sottilissimo velo, che tenghi in cima del capo vna siamma viuace di succo, haurà cinta la fronte da vn cerchio d'oro contesto di gioie, splendidissimo, Terrà in braccio la figura della Natura, alla quale come fanciulla dia il latte, che con l'indice della destra mano accenni vn bellissimo paese, che vi stia sotto; doue siano dipinte Città, Monti, Piani, Acque, Piante, Albori, vccelli in aria, & altre cose terrestri.

L'Idea secondo San Tomaso p.p.q.15. è vna forma essemplare, che stà nella mente del arte. fice, per mezzo della quale, le cose si fanno, & si conoscono, essendo che se l'arresice auanti, che ponesse mano al la sua opera, non singesse nella sua imaginatione, quasi vn spiritoso modello dell'opera, che pensa di fare, non porrebbe arriuare alla sua intétione, & in vano si ssorzerebbe con atti esteriori, & corporali di mettere in effetto quello, che già desidera d'oprare. Mà Platone intende per questo nome d'Idea vna essenza nella mente diuina separata da ogni materia, che dia la forma ad'ogni costa creata, & da crearsi, & causa che tutte le costa create habbino il suo essere, come testifica Plucreate habbino il suo essere, come testifica Plu-

tarco de placitis Philosophorum.

Di questa apunto parlando nel Timeo dice, che è vna specie, che sempre è l'istessa, senza principio, & senza fine, che non riceue alcu na cosa da altri, ne si stende ad alcuna cosa, ne si capisce con alcun senso corporale. Mà per me glio dichiarare l'intentione di Platone, è d'auertire, che già egli dice che tre cose, sono coeterne, il bene, la mente, & l'anima del Mondo, per il bene intende Iddio auttore di tutte le cose, il quale semplice, & immobile sopra l'intelligenza, & la natura di tutte le cose le dichiara nel libro detto Parmenide; estendo vna bonta sopr'abondante in tutte le cose, Da questo bene, come da Padre procede la mente come vn splendido lume dal innata luce del Sole, Dalla mente di più scaturisce l'anima del Mondo, come vn splendore del lume, quale spargendosi per tutte le cose le mantiene in vita, Nel primo dunque come Padre del tutto fi ritroua vna... semplice, & individua Idea di bontà, Da questa Idea, come da vn immenso, & inesausto, fonte ne scarnriscono innumerabili differeze d'Idee. non altrimenti, che da vno, & semplice raggio di luce, si vedono nel Cielo più raggi procedere tra se distinti. Queste Idee raccoglie in se la mente Diuina, quale in se abbraccia l'Idee erer ne di tutte le cose che furno, sono, & saranno per l'auuenire, Da quelle scaturiscono diuerse forme d'Idee inserite nell'anima del Mondo, che causano, poi il principio, & fine delle cose, non altrimenti che l'anima del nostro corpo mandando fuori fpiritofo vigore contiene, & gouerna l'opere, le forze, & la natura di tutte le parti di quello: & così si viene a ridurre l'origine & administratione di tutte le cose a quel semplice, & vnico principio (che è l'Idea nella mente di Dio) quo posito constituanturomnia, G sublato intereant, & per questo disse Xenocrate, Idea est exemplar aternum eorum, qua seeundum naturam consistunt, Mà per esplicar la figura si hà da dipingere bella come altrice di quanto è di bello nel mondo corporeo, oltre che Platone libro 6. de Republica la chiama. bellissima così argomentando.

Illudigitur, qu'id veritatem illis, qua intelligütur prabet, & intelligenti viam, qua ad intelligendum porrigit, boni Ideam esse dicito, sciensia, & veritatis, qua per intellectum percipitur, aussam; Cum vero adeo pulchra duo hac sint cognitio scilicet, ac veritas, si bonum ipsum alind, quam ista, & pulchrius estimabis, restè putabis.

Si che non si potrà negare che nel Idea non sia vna somma bellezza, ilche anco parue a Por firio lib. 4. d'historia Filosofica mentre parlan do della mente disse, in qua suns Idea, & omnis rerum sub Lantia, & qua primo pulchrum, & per se pulchrum est, habetg; speciem pulchritudinis.

Si dipinge folleuata in aria essendo vna essen za lenza materia, & per quelto non loggetta a mutatione', essenza senza dimensione. & per questo non disturbara da distanza, & estenza... senza qualità alcuna, & perciò non hà in se alcun principio di repugnanza; Si dipinge nuda per esfere spogliata da ogni passione corporea, & per esfere vna sostanza semplicissima, come raccoglie Marsilio Ficino dalla, 7.epist di Platone dicendo Docetquinterea Ideam a reliquis longe differre quatuor pracipue modis; Quia scilicet Idea substantia est, simplex, immobilis, contrario non permixta. Il velo bianco fignifica. la purità, & sincerità dell'Idea,a differenza... delle cose sensibili, & corporee, essendo materie da molti difetti imbrattate, & sugette a mille mutationi, Mà le Idee sono separate da qual si voglia mistione materiale, tra se concordanti; ne hauendo in se aluna dimensione, ne motto; fono lontane da ogni grandezza, & picciolezza corporea, di modo che in loro fi troua vna pura simplicità, & vna semplice purità Anzi dice Tomaso Giannino libro de Prouidentia cap. 8. Si non effet Idea nibil syncerum, nibil purum effet in mundi scruttura, quippe omnia sint materia permixta,inchoata,manca, o imperfecta, de ipsisq; fit difficile (ve ait Plato in Timeo) certum aliquid, & firmum afferere . A questa simplicità forse hauendo l'occhio Pythagora assimiglia ua l'Idee mentali alli numeri, quali tutti dipen dono dall'vnità, qual è simplicissima, perche si come per i numeri, ogni cosa si riduce al suo ordine determinato, così per la participatione dell'Idea ogni cosa si rende a lei simile, & si riducano alla sua specie, ordine, bellezza, & vnità, onde esso Pythagora ci apporta questa diffinitione, quale molto quadra a gli effetti del-I'Ide.

Est extensio, atq; actus seminalium rationum, in unitate regnantium; Mà per accostarsi più al la dichiaratione: Il suoco che hà in cima del capo significa la prima tra le cose sopra nominate, che erano eterne secondo la sentenza di Platone, & questa era il bene per il quale inten deua Iddio creatore di tutte le cose come dicem mo di sopra, della quale stanno tutte le Idee, Onde per questo disse Iustino filosofo, & Martire nel admonitione de Gentili che Platone intendeua che Iddio era in una sostanza di suoco, sorsi perche si come il suoco tra tutti gli E-

lementi è il più attiue, anzi tra tutti li agenti inferiori; essendo che consuma ogni cosa, & solo sia inputrescibile tra tutte le cose inferiori come dice Arift.al 4 della Metcora al c. 2. Così Dio è solo onnipotente, & a lui niente può refistere, & tutte le cose da lui hanno pigliato l'esfere; Racconta Celio Aureliano antiqu.lest. lib. 8. cap. 36. che i Perfi & altre genti tenenano il fuoco per Dio, più oltre molti Filosofi antichi pensorno che il fuoco fusse Dio, tra quali fù Hippalo Metapontino, & Eraclio Efesio come narra, Clemente Alessandrino in oras. adhor eatoria ad Gentes; & alcuni Stoici dissero che la natura di Dio era Ignea come testifica San Gio: Damasceno in lib. de Heresibus. Mà lasciati li Etnici Filosofi : nella sacra scrittura si intende più volte fotto nome di fuoco, Iddio, On de nel Deuteronom, cap. 4. si legge del Padre. Dominus tuus ignis consumens est, & S. Paulo ad Hebreos cap. 12.nel fine parlando del figlio-10. Ignitum verbum tuum nimis; & al secondo delli Atti della terza persona Apparuerunt illis dispersitalinguatanguam ignis, & repleti sunt Spiritu Sancto, Però non è marauiglia come dice S. Giouanni Damasceno nel luoco citato, Ignemin templis affernari, vt dinine Nature quasi symbolum esset, & propterea capitale fuisse si sacerdotes ignem in templis extingui permitterent, tamquam divinitas ex eo loco arceretur, & veluti deleretur; A queste auttorità si aggionge alcune ragioni, & prima perche il fuoco è fonte del calore per mezzo del quale tutte le cose create hanno forza, & vita, & per questo Varro ne dice che ignis dicitur a gignendo, estendo che genera, & gouerna ogni cofa come dice Piatone libro di scientia.

Il cerchio d'oro che tiene in capo con le dette gioie di granfplendore, fignifica la perfettio ne della mente, effendo la più perfetta di quanto fi ritroua, per effere in està li modeili estemplati di tutte le cose, & si come le sotme si naturali, come artificiali più rilucano, & sioriscono nell'agete, che nell'opera, o negl'instrumenti, così le forme del vniuerso sono molto più perfette, & vigorose nel artesice, che nelle cause si ngulari, o nella matteria, & come dice Tomaso Giannino nel lib. de providentia al cap. 7.

Si Dei concessa, aut contemplationis munere ad mundum intelligibilem ascendemus, in quo sux suspensiones sur essentiarerum continetur, dubio procul hac, qua sensibus occurrant, falsa, & mentita agnoscemus, nos vita huius penitebit, in qua nimis credentes sensioni a salsis rerum imaginationibus illudimur,

ving; tossimus aspicere tenuissimum splendorens illius lucis, qua in mundo intelligibili adeo clarissime splender; ve eins lumen latissime pateat, & ad omnia perineat, Et questo auuiene p esse re vicina a Dio, dal quale come da vninessausto fonce, riceue innumerabile luce, & per questo diste Platone Circa omnium Regemomnia sunt, doue è d'auertire, che Platone intende che ci siano due mondi vno Intelligibile, & l'altro Sensibile, quello Archetipo, & essemplare questo Corporeo, & materiale, mà sopra di ciò per breuità solo apporterò l'esplicatione di Filone lib. de Mundi opificio dicendo Deus vbi pre sua Deitate pranidit imitamentum pulchrum non posse absq; exemplari pulchro existere, nec sensibile quicquam circa exceptionem probari, quod. non Archetipo intelligibilis Idea respondeat, post quam decreuit visibilem bunc mundum condere. prius formauit simulacrum eiu. intelligibile, 28 ad exemplar incorporei Deog; simillimi corporeii absolueret Mundum; totidem complexurum sensibilia genera, quot in illo intelligibilia, & doppo alcuni versi soggiungendo.

liud dixert effe mundum intelligibilem, quami Dei iam creatis Verbum, nihil enim aliud Vrbs: intelligibilis est, quam ratio architecti, iam in Vrbom mente conceptum condere cogitantis. Tie: ne in braccio la Natura, alla quale da la Zinia, per dinotare l'anima del mondo, che era la ... terza cosa tra le coeterne, quale dipende dalla mente Dinina come il splendore della luce; del che parlando Fernelio lib. 1. de abditis rerum causis al cap. 10. dice Non id si forte virtutis sua inflexionem retraxerit deficiente vita in mor tem corruent omnia, Hac enim Dei vita, hac il lius actio, rem ad motiones pro sua quang; natura ciere, vitamq; omnibus inspirare; & immortalitatis quidem seminibus Calum conserit, ter ram vere mutationum. Imperò che il Mondo che contiene in se tutti quelli quatro principij, & Elementi della natura, e vn certo corpo in se

Si quis apertioribus verbis vii voluerit nihil a-

poiche come dice Virgilio nel 6.del Eneides Principio Calum, Esterras, camposq; liquentes Lucentemq; globum Luna Titaniaq; aftra Spiritus intus alit, totamq; infusa per artus Mens agitat molem, et magno se corpore; miscet

vnito, le parti del quale sono in se ristrette con

l'aiuto del vnico spirito, & anima del Mondo:

Et Cicerone in Tusc. Quest disse Omnid vno dinino, & continuato spiritu continueri; ricercan do, & spargendosi questo spirito per tutto l'Uni uerso a guisa di vna vita del Mondo accompagnato da vn sidereo calore, dal quale depende.

713

## Parte Seconda.

vua fostanza procreatrice, nutrice, augumentatrice, & conservatrice, quale vediamo infondersi in tutte le cose create come apunto tutti si animali per mezzo del latte viuono, si nutrisco no, crescono, & si conservono, & però il Poeta nel luoco citato disse.

,, Inde hominum, pecudumq; genus, viteq; vo-

), Et qua marmorea fers mostra sub aquore pon-

,, Igneus est illis vigor, & cælestis origo,

, Seminibus

Ne però ne son priui li metalli, & pietre, & altre cose rozze, perche non si troua cosa per abietta che sia, che da questo spirito non sia fauorita perche penetrandosi diffonde & dissondendosi empie, & empiendo nutrisce, & gouerna tutte le cose, & a questo sine habbiamo posto che dia il latte alla natura come principio del moto e della quiete, & conseguentemente.

della generatione, corruttione, augumentatione, alteratione, & moto locale comprendendo tutte le cose naturali.

Il paese con le cose sopradette, che la detta\_o figura mostra di accennare, significa il Mondo inferiore sensibile,& materiale, che dal Ideale in tutto e per tutto dipende, mà per compren dere molte cose in poche parole, & per fare vn epilogo di ogni cosa . Dico che il bene è vna. sopraeminente existentia di Dio, La bellezza è vn certo atto, ouero vn raggio da quella perogni cofa penetrante, Prima nella mente Angeli ca, secondariamente nell'anima dell' Vniuerso, per terzo nella natura, per quarto nella materia Corporea; abbellisce di ordine la mente Ideale; l'anima la Compisce con bella serie d'-Idee, & adorna di forme la materia. Et si come vn Sol raggio Solare può illustrare quatro corpi Elementari; Così vn solo raggio Diuino illumina la mente, l'anima, la natura, & la mate-

## ICHONOGRAFIA.







ria. Onde in questi quatro Elementi qualunque guarda il lume, vien a mirare il raggio Solare, & per mezzo di quello si riuolta a mirare lugio su luce, Così per appunto in queste quatro cofe cioè Mente, Anima, Natura, & Corpo, chiun que contempla la loro conuenienza, & ama il diuino splendore per mezzo di esso viene a mirare, amare, & riuscite Iddio Creatore del tutto.

ICHONOGRAFIA.

DONNA di mezz'età, vestita d'habito gra ue, Terrà con la destra mano, squadra, riga, & compasso, & in terra da la medesima, parte sia vna bussula da pigliare le piante, & con la sinistra vna tauola oue sia disegnata vnu pianta d'vn nobilissimo palazzo, & co la mede sima mano vna cana doue sia diuiso le misure.

Ichonografia altro non è che vn disegno del le cose, che si vogliono fare in sigura piana con linee, & sigure geometriche con le quali si misura ogni sorte de piante, de edificij senza dimostratione di prospetto, & mediante li sodet ti stromenti viene operata, & descritta, & lamisura che se li dà nella sinistra mano, in diuersi paesi viene diusia o in bracci, o in palmi, o in piedi, & altre simili diusisoni, & è quello che viene a misurare i lati estrinsechi, & intrin sechi di dette fabriche, dalla quale poi se ne sa Scala nella carta doue che si prende le misure ridotte dal grande in picciolo, & quella con il compasso riduce il sito già preso in proportione delineata.

Gli fi da la busfula la quale è quella che ope ra a pigliare (mediante la calamita, & le sue diuisioni) le declinationi de lati, & angoli de tut

te le piante.

Si fà di mezz'età, & vestita d'habito graue, perciòche chi essercia questa professione, deue mettere in carta con misura & intelligentia, & con giuditio grandissimo quanto s'aspetta alla verità di quest'arte di tanta consideratione.

## ISPIRATIONE.







CI vedrà dal Ciel sereno tutto stellato fiam-I meggiante raggio, il quale discenda, & che sia giunto, & sitto nel petto d'vn giouane vestito di Color giallolino, il che habbia i capegli hirfuti, & mescolati con molti serpi, tenendo il viso riuolto al Cielo il quale miri con gradissima attentione.

Terrà con la destra mano vna spada ignuda con la punta fitta in terra, & con la finistra.

vn'Elitropio.

Il Ciel sereno tutto stellato dal qual discende il fiammeggiante raggio, & che termini nel petto del giouane nella guisa ch'habbiamo det to fignifica per esto Cielo stellato la benignità dell'onnipotente Dio, il quale per sua infinita bontà ispira, & infiamma il peccatore.

Ignem veni mittere in terris, & quid volonis ve ardeat, dice il Saluator Nostro,

Et perciò la Santa Chiesa prega di continuo il Signor Dio che c'infiammi del suo diuino a-

Ignem sui amoris accendat Dens in cordibus

nostris,

Si veste di color giallolino per significare l'habito nel mal fare, essendo che questo colore non si può applicare ad alcuna virtù, Onde senza l'aiuto & ispiratione del Signore Dio, sa cilmente si casca nel precipitio delle miserie.

I Capegli hirliti,& mescolatl con molti serpi denotano, che mentre il peccatore lassa l'honestà, & che stà immerso nel peccato, non può hauere se non pensieri brutti, & abhomineuoli, onde sopradi ciò S. Gregorio super 1. Reg. dice Cogitationes turpes enitare non potest, qui hone-

Statem non habet,

& più il medefimo super Gen. Hom. 40. Auxilium dininum per bonam vitam conciliandum,

Tiene il viso riuolto al Cielo il quale mira con molta attentione, per dinotare che senza. la gratia, & Ispirarione diuina non si può solle nare la mente, & l'intelletto, se non a cose senfibili, & terrene.

Gratia facit, ut peccatum nobis non dominetur, dice Aug. lib. de patien, cap. 2.

La spada con la punta fitta in terra, ne significa che questa attione sia opera dell'Ispiratione diuina perche l'opera dell'huomo dedito nel mal fare non riceue merito appresso a Dio se non per sua gratia, con la quale esso, è larghissimo premiatore di tutte le buone opere,

Gratiam, & gloriam dabit Dominus, dice il

Salmo 84.

Sidimostra che tenghi con la sinistra mano

l'Elitropio, per dinotare, che si come questa... pianta si riuolge continuamente al Sole, così il peccatore ispirato, & infiammato del diuino amore, si riuolge con quell'affetto che sia posfibil maggiore al grande, & onnipotente Dio.

LASCIVIA.

ONNA giouane riccamente vestita., terra va specchio con la sinistra mano, nel quale con attentione si specchi, con la destrastia in attodi farsi bello il viso, a canto vi faranno alcuni pafferi vecelli lasciui, e lusturiofi, & vn armellino, del quale dice l'Alciato. Dinota l'armellin candido, e netto

Vn huom, che per parer bello, e lascino Si coltina la chioma, e'l viso, e'l petto.

La ciuia.

Onna con ornamento barbaro, e che mostri con vn dito di fregarsi leggiermente la testa.

Così la dipingenano gl'Antichi, come si vede appresso il Pierio.

### LASSITVDINE, ò languidezza estiua...

ONNA magra, sarà d'habito sottile assai leggiermente vestita, mostrando il petto discoperto; con la finistra mano s'appoggierà ad vn bastone, e con la destra terrà vn vétaglio, mostrando di farsi vento.

Per la languidezza, ò lassitudine (come habbiamo detto) intendiamo quella debolezza che esteriormente accade al corpo, e che l'an-

Si dice estina, per dimostrare non la languidezza, à Lassitudine cagionata da malitia, à d'altra cosa:mà quella causata da stagione naturalmente calda, che è l'Estare.

Si dipinge magra, perche esalando la sostanza del corpo per mezzo del calore, che la dissolne, viene necessariamente a dimagrarsi.

L'habito,& il petto nudo fono fegni così del la stagione, vsando gl'huomini in quella, vestimenti assai leggieri per sentire men caldo che fia possibile, come anco son segnidel calore. che attualmente si troua in detta languidezza.

Con l'appoggiars, mostriamo hauer bisogno di sostentamento, e chi hà bisogno di sostentamento, non ha forze sufficienti per se stef so, il che è proprijssimo della nostra figura che si è detto esser debolezza di forze del corpo humano.

H wen-

sima già riscaldata sà luogo all'altra più frescha, il che è di molto refrigerio al corpo, di maniera, che l'vso del ventaglio essendo per la

Il ventaglio mostra, che mouendo l'aria pros noia, & affanno del caldo, dimostra sufficiente mente, quello che propriamente si troua nella. languidezza, che è la detta molestia del calore.







ONNA vestita di sottilissima veste; in vna mano tenga vna lanterna accesa nella quale ammiri attentamente, & nell'alt ra vna maschera spezzata in più luoghi, & sia in atto di sbatterla in qualche muro, ò fasso.

La veste sortile mostra che nelle parole dell'huomo reale si deue scoprire l'animo sincero, & senza impedimento essendo le parole a concetti dell'animo nostro, come la veste ad vin cor po ignudo.

La lanterna medefimamente si pone per l'anima, & per lo cor nostro, & lo splendore, che penetra di fuori col vetro, sono le parole, & l'ationi esteriori, & come la lanterna manda fuoi quel medesimo lume, che nasce dentro di lei, osi l'huomo leale deue esser dentro, e suori

della medefima qualità. A' questo proposito disse Christo Nostro Signore, sia tale la vostra luce presso a gli huomini che essi ne rendano gloria a Dio, che alla fama de meriti vostri cor rispondano l'opre.

La maschera che getta per terra,e spezza. mostra medesimamente il dispregio della fintione, e della doppiezza dell'animo, come si è

mostrato in altri propositi.

Lealtà .

Onna vestita di bianco, che aprendosi il petto, mostri il proprio core per esfer'ella vna corrispondenza dell'animo, con le parole ò con l'attioni, acciò le sia intieramente presta rafede.

LEALTA'.

LEALTA'.

ONNA vestita di bianco, tiene la mano destra al petto, & vn cagnolino ap-Presso.

La man destra sopra il petto, significa integrità dell'animo, & il cagnolino per la propria inclinatione parimente sideltà, e Lealtà.

L E G G E.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

MATRONA attempata di venerando afeetto, segga in tribunale con maestà,
habbia in testa vna Diadema, tenga nella destra
mano vno scettro, intorno al quale sia vna cartella col motto. Inbet, et probibet. Sopra il ginoc
chio sinistro pongasi vn libro dritto, & aperto,
nel quale sia scritto. In legibus Salus. Sopra il
libro appoggi la man sinistra, con la quale tenga il Regno Papale, e la corona Imperial.

Questa figura è fondata principalmente sopra quella definitione presa dal Greco. Lex est sanctio sancta iubens honesta, prohibens con-

traria.

La Legge si assimiglia ad'una Matrona vene rabile: si come la Matrona gouerna, e conserua la famiglia, così la Legge gouerna, e conserua

la Republica.

E'Matrona attempata per esser la Legge antichissima satta nel bel principio del Mondo alli primi nostri parenti, a' quali subito creati, Iddio vietò, che non mangiassero il pomo: Seguitò poi la Legge Mosatta data pur da Dio, e l'Euangelica dettata dal suo diletto figliuolo vero Dio, e vero Huomo. Tralasso l'antichità della Legge imposta da Minoe a' Cretes, da Dragone, e da Solone a gli Atheniesi, da Ligurgo a' Lacedemoniesi, da Numa Pompilio a' Romani, e dalla Republica Romana nelle sue xij. Tauole prese dalla regolata Repub. Atheniese.

Siede in Tribunale, perche nelli Tribunali fedendo, fecondo le Leggi da' dotti leggisti giu

dicar si deue.

Hà la diadema in testa, per esser ella Santa determinatione; e con ragione Santa dir si può la Legge, perche è cagione, che si esserciti il bene, & si sugga il male; laonde tiene Demostene, che la Legge sia vu ritrouato, e dono di Dio, alla quale conuiene, che tutti gli huomini obbediscano. Lex ess, chi omnes homines obtempetare conuenit, cum ob alia multa, tum vel eo maxime, quod lex omnis inuentum quidem, ac Dei munus ess. Però l'Orator Romano chiamò le Leggi. Santtiones sacrata, pessacrata Leges; Lequali Leggi, come Sante, & sacre non si possono

violare senza condegna pena....

Tiene lo scettro nella destra, perche comanda cose giuste, & honeste, e prohibisce le contrarie, come Regina di tutte le genti, riuerità fin dalli Re, che sotto lo scettro del dominio loro la fanno riuerire, & osseruare da tutti li suoi

popoli.

Il libro denota la Legge scritta, laquale trasgredire non si deue essendo in essa posta la falu
te delle Città. In legibus possa ess Cinicatis salus, disse il Principe de'Filosos nel primo libro
della Rettorica cap. 14. se non susse la Legge,
che lega la sfrenata licenza, il mondo sarebbe
totalmente dissoluto, e ripieno d'inganni, d'ingiurie, di torti, d'oltraggi, e di mille missatti,
per il qual si turbarebbe l'uniuersal quiete, e perirebbe la salute d'ogni Città, però il medessmo
Filosos nel terzo della Republica dice, Legono
praesse Cinisati est optabile.

Il Regno Papale, e la Corona Imperiale tenuti dalla man finistra sopra il libro sono simbo lo dell'vna e dell'altra Legge, Canonica, e Ciuile, Pontificia, e Cesarea, nelle quali si comprende la scienza della Legge Diuina, & Hu-

man L.

Legge della Gratia, nel sopradetto luogo.

Onna a sedere, che con la mano destrudà la benedittione; sopra la medesim dà la benedittione; sopra la medesim de la colomba dello Spiritosanto, la det ta donna siede sopra vn gran vaso, dal quale esce gran quantità d'acqua, e sopra il vaso sono più Cornucopie, nella sommità delle quali sono sigurari gli animali de' quattro Euange listi, oltra ciò nella man sinistra tiene vn libro aperto scrittoui dentro, In principio erat verbum soc.

Legge del Timore, nel sopradesto luogo.

D Onna col viso eleuato, e tiene con la man destra le tauole dell'antica Legge, e con

la sinistra la spada versatile.

Legge Cinile, nel sopradetta luogo.

Na donna che siede, e tiene con la destra mano vna bilancia, & vna spada, e sopra vna parte di esta bilancia è posto vn de' fasci de' littori vsati da gli antichi; e sopra l'altra parte vna corona regale, e con la finistra mano tiene vn libro aperto, sopra il quale è posto vna corona Imperiale, & in esso è scritto imperatoriam maiestatem non solum armis decorata de de detiam legibus armatam esse oportet.

LEGGE CANONICA, Come dipine a nella libraria Vaticana.

ONNA, che stà a sedere, con la destramano tiene vna bilancia, nella quale son poste da vna parte corone d'oro circondate di splendore, & dall'altra parte vn calice similm inte circondato di splendore, dentro al quale si vede vna scope, e nella sinistra tiene vn libro

aperto, forra il quale è posta vna mitra da Vescouo, & hà dalla banda destra del capo la Colomba dello Spiritosanto.

# L E G A. Del Sig. Gio, Zaratino Castellini.







V E donne abbracciate inficme armated d'elmo, e corfaletto, con vn'hasta per vna in mano, sopra delle quali sia vno Arione, e sopra l'altra vna cornacchia sotto li piedi di dette donne vna volpe distos.

These, per quanto riserisce Plinio, sù inuen tore della Lega detta da' Latini, sædus, che più anticamente per auttorità d'Ennio si diceua, sidus e quelli, che ne haucuano cura, erano chia mati seriales; erche alla sede publica tra' popo li erano prope si, come piace a Varrone, & essi haucuano cura, che giusta guerra si pigliasse, e quella cessata, con la Lega, e conseceranza si constituisce la sede della pace, di che pienamen te tratta il Panuinio: De Cuutate Remana.

Menalippo legato del Re Antiocho assegna

tre sorti di Lega in Tito Liuio, Vna quando si fà pace co' nemici vinti, imponendofi oro, legge, & aggrauij ad arbitrio de' vincitori; l'altra, quando i nemici restando in guerra dal pari con patti eguali di rendere cose tolte, e mal pos sedute, fanno pace; terzo, quando si fà amicitia & amistà con nationi, che non siano state mai nemiche. Mà la più antica confederanza no. minata da Linio nel primo libro fatta tra Albani,e Romani non cade fotto niuna delle tre fudette sorti, poi che si stabili la Lega con patto, che si combattesse prima tra li tre Horatij, e Cuiratij, e che quella patria con bona pace fignoreggiasse l'altra, i cui Cittadini rimanessero vincitori:e pur questo accordo chiamasi da Linio Fædus, dicendo egli. Frius quam dimica.

rentfædus istum inter Romanos, & Albanos est his legibus, ve cuius populi ciues eo certamino vicissent, is alteri populo cum bona pace imperitaret.

La forma vsata da' Romani di giurare sopra l'osseruanza di tali patti d'amistà, e confederan za vedesi in Tito Liuio nella medesima leg. tra gli Albanie' Romani, & è riportata dal Bio do lib.4. de Roma trionfante, dal Sigonio lib. primo cap. primo de antiquo cure Italia, e dal Brissonio nelle formole. Vno del collegio de' Sacerdoti feriali, che vinti erano, doppo molte cerimonie diceua. Se il popolo Romano per publico configlio farà il primo a mancare da questi patti, e leggi. Tu Gioue così questo Popolo, come io ferisco hoggi questo Porco, e tanto più feriscilo, quanto più puoi, detto questo, per coteua vn Porco con vn felce; la qual forma è da Claudio Paradino ristretta in questo di-Sticho .

Vt scrofa vobis prasentibus accidit isti , Sic mihi contingat, fallere si hic cupiam .

Leggesi altra forma vsata da Greci, appresso Homero nella Terza Iliade, oue si pattuisce; Lega & amicitia rimettendo prima la somma della guerra nel singular duello tra Alessandro, e Menelao per amor d'Helena in questa maniera, e conditione; che il Vincitore ottenga le ricchezze, e le bellezze d'Helena; e gli altri restino in serma consederata pace.

Alexander, & bellicosus Menelaus,

Longis hastis pugnabunt pro muliere: Victorem autem mulier, & opes sequentur, Cateri vero amicitiam, & sædera sirma serientes.

Tutto ciò stabilito in cotal guisa, pigliaua.

l'Imperatore lauandosi prima le mani con l'acqua vn coltello, e stadicaua dal capo d'alcuni Agnelli i peli, i quali si distribuiuano a' Principi dell'vna, e l'altra parte, esponendo poi i patti dello accordo, scannana gli Agnelli posti in terra, e vi spargeua sopra del vino, dicendo. O Gione, a quelli, che prima romperanno i patti, così scorra per terra il lor ceruello, come questo vino.

Iupiter augustissime, maxime & immortales Dij cateri

Vtri priores fædera violauerint,

Sic ipsorum cerebrum humi fluat veluti hoc

Mà noi nella presente figura, non intendemo rappresentare niuna delle sudette sorti di Le ga, perche cadono sotto la figura della pace & amicitia: poiche non significa altro più propria mente la voce latina, Fædus, che la pace, e l'ami citia, la quale stabilita, si formana con questo principio di parole AMICITIA ESTO. di che n'è particolare Osseruatore il Bristonio nel lib. 4 delle sue Formole, dicendo Linius lib. 38.comprobat Fædus cum Antiocho in bac verba conscriptum fuisse. Amicitia Regi Antiocho cum P.R. his legibus, & conditionibus esto. Si che noi esprimeremo va altra sorte di Lega, & è quella, quando due, ò più parti fanno Lega, & accor do di vnirsi contro vn loro commune nemico: tale fù la Lega di Pio Quinto col Re Cattolico, e con la Republica Veneziana contro il Tur co, la quale fu detta Sacrum fœdus, & il monte eretto in sussidio per tale impresa chiamasi tuttauia Mons sacri fœderis, e vedesi la detta Lega dipinta nella sala Regia in figura di tre donne abbracciare, vna delle quali rappresenta la San ta Chiefa, la feconda Spagna, la terza Venetia, distinte con le loro solite imprese, & armi.

Noi habbiamo figurate due donne armate, & abbracciate, per denotare l'vnione & accordo di aiutarfi con l'armi contro il nemico.

L'Ariona, e-la Cornacchia sono simbolo della Lega contro vuo commune nemico, perche questi due augelli sono nemici alla Volpe, la quale è ad'ambedue auuersaria, onde essi accor dansi d'assaltare vnitamente insieme la Volpe, e di lacerarla, e spelarla col becco più, che possono, però habbiamo posta la Volpe stesa sorto li piedi della Lege simbolo in questo luogo del commune nemico, che da collegati atterrar si cerca mediante la guerra, della quale è geroglifico l'hasta, che ciascuna delle due donne tiene in mano. Che l'Arione, e la Cornacchia posti sopra l'haste sieno amici, il dice Arist.lib. 9.cap.1.degl'animali, Amici Cornix, & Ardoola; che facciano lega contro la Volpe si raccoglie da Plinio lib. 10. cap. 72. Cornix, & Ardeola contra vulpium genus communibus inimicithis Orc.

LEGGE NATURALE.

NA bellissima donna, sarà mezza nuda con capelli naturali giù stesi, & non intree ciati per arte, Hauerà velate le parte meno honeste con la pelle dell'Agnello, sederà in vn bel lissimo giardino, & terrà vn compasso in mano delineando vn paralello col sopra motto AEQVA. LANCE. & hauerà questa sigura vn'ombra di se stessa qual mostrerà con s'indice della sinistra mano si dipinge vna bellissima donna perciòche Dio sece da principio, & sa ogn'hora

### LEGGE NATV, RALE.

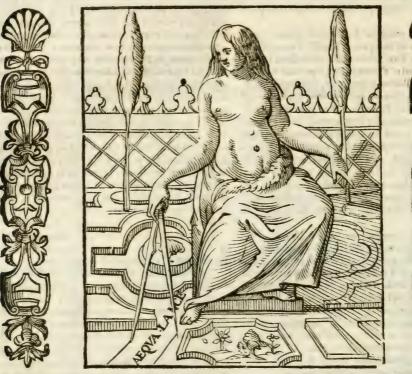



gn'hora tutte le cose sue belle,& perfette come èscritto nel Deuteronomio cap. 32. Dei perfecta funt opera, si rappresenta mezza nuda, con li capelli naturali giù stesi secondo la natura, & no intrecciati per arte perche questa Legge è semplice come fatta da Dio simplicissimo. Hà velato le parte meno honeste con la pelle dell'agnello, perche nel stato dell'Innocentia l'huomo foggiaceua alla Legge dinina, alla quale contradicendo, si parti dal precetto, Indi sortì che perse la gratia doppo il peccato coperto per misericordia de Dio con la pelle dell'agnello significante Christo, il quale fait occisus ab origine mundi come scrisse S. Gio: nell'Apocalisse al c. 13. all'hora all'hora Dio Fecit eis tunicas pellicens Gen. 3. Si rappresenta che sieda in vn bellissimo giardino, perche fù posta nel Paradiso terrestre dal quale poi cacciata, con le proprie fatiche & ingegno coltiuò essa Terra, acciò producesse quanto di bello hoggi si scorge vscire. Tiene il compasso in mano delineando vn paralello con il sopra motto. (A Q V A

LANCE) acciò se intendi la giustezza della qual Giustitia, quale consiste sare ad altri, Quod sibi vis seri, & non sare ad altri quod sibi non vis sicri. Mat.al 7.

L'ombra di se stessa che mostra con l'indice della sinistra mano vi si mette, acciò meglio si scuopri la Legge Naturale laquale opera di ma niera con il prossimo che lo sa similia se stesso, & perciò sin li Filosofi han detto che Amicus est alteridem.

#### LEGGE NOVA.

DONNA giouane, di suprema bellezza..., haurà la testa circondata da chiati, & rissplendenti raggi, & la fronte cinta d'vna benda di color bianco.

Sarà vestita d'vn candido, & sottilissimo pan no di lino, che quasi mostri l'ignudo, sarà appog giata ad' vna Croce, & il braccio destro alto, co la mano, nella quale terrà vna tazza versando con esta chiaristim'acqua, Dalla sinistra, parte vi sarà vna pietra, quadrata a guisa d'vn piede piedestallo sopra della quale vi sarà vn libro, nel quale sia scritto EVANGELIVM. posandoui sopra di esso la sinistra mano, & apprello vi sarà vn sasso con vn paro d'ali col motto che dichi ONVS LEVE, Giouane si dipinge a diferentia della Legge vecchia. La suprema bellezza, & i chiari, & risplendenti raggi, che gli circondano la testa, il tutto dimostia che l Legge nuoua risplende per tutto il Christianefimo, anzi con la suprema Maestà sua atterra. & spauenta gl'Eretici, Sismateci, & tutti quelli che iono contra la Santissima fede Christiana, poiche nell'auuenimento dell'Altifilmo Signor nostro Giesu Christo, si fece chiaro quanto era occulto, adempiendosi sutte le profetie. Il vesti mento del candido, & sottilissimo panno lino. ne fignifica, che si come il panno lino lauandosi diurene caudido, & puro, così il peccatore nella legge noua ( mercè la fantiflima confessione) resta puro, & netto da ogni macchia del pec cato, facendo la penitentia che dal facerdore gli sarà imposta accompagnata con lacrime, & pentimento, il che fà chiara, & pura l'anima nostra, onde S. Bern. Ser. 30. super cant. Lacrima toutentia sunt indices, & il Reggio Profeta. nel Salmo 101.dice, & potum meum cum fletu miscebam.

Lo stare appoggiata alla Santissima Croce ne denota che si come nel monte Sinai, su data · la legge, così all'incontro nella Legge noua\_> per la passione, & morte, che sece il Nostro Signore in esta Croce fù la vera salute, & la Redentione del genere humano. Il versare la chia rislima acqua, ci dimostra, che si come nella. legge vecchia si costumana la Circoncisione à differentia di quella nella Legge noua si co-Ruma il Santissimo Battesimo, il quale fa che l'huomo diuenti figliuolo de Dio Nostro Rcdentore, & herede del Paradifo, & non folo scan cella il peccato originale, con il quale tutti nasciamo, mà anco tutti gl'altri peccati, & riempie l'anima di gratia, & di doni spirituali, si che è di tanta confideratione questo Santissimo Sacramento, che il Signore Dio dice, R spondit le fus, Amen, Amen, dico tibi, nifi quis renatus fuerit ex aqua, & Speritu Sancto non potest introire in regnum Des . Ioan.cap. 3.

L'hauere circondata la fronte dalla bend. Lo di colore bianco, ne fignifica la Crefima, la qua le è Confirmatione dei antiffino Fattefimo, & l'effetto di questo Sacramento della Crefima e l'accrescimento della gratia, & della virtù in fare la persona costante, & forte à Confessacii nome di Giesù Christo quando fosse bi-

fogno fenza timore, & farlo forte nelle battaglie spirituali. Act. Apost. cap. 8.

La pietra nella guisa che dicemmo sopra la quale v'è il libro nominato, posandoni sopra la mano simitra, sà chiaro, che detta legge si possa, & hà per sondamento Christo nostro Reden tore & li suoi Sacratisimi Euangelij, onde S. Paolo ad Corinthios, et Christus erat Petra, il sasso con il motto ONVS LEVE, ne significa la piaceuolezza della Legge Noua, poiche Dio benedetto di bocca sua propria disse Onus meum lene, Matth.cap.11.

### LEGGE VECCHIA.

ONNA vecehia, vestita all'hebrea, & det to vestimento sarà di color turchino, chia ro, & risplendente, starà alla radice d'vn'altissimo monte, & con la sinistra mano terrà le tanole della Vecchia Legge, oue sieno scritti li 10. commandamenti, & con la destra vna vergha di ferro, & da vna parte vi sarà vna gran palla di piombo con il motto che dichi PONDVS GRAVE.

Vecchia fi dipinge per rappresentare l'antichità del tempo nel quale fù data la Legge dal Signor Dio, & l'habito all'hebrea, à chi fù data detta legge, Il colore turchino di detto vestimento chiaro, & risplendente, ne dimostra, che Moise parrito dal Monte Sinai, all'apparire, che sece a gli Hebrei, l'aria che prima era scura, turbata, & tenebrosa, diuentò pura lucente, & del color celeste.

Tiene con la destra mano la vergha di ferro; come habbiamo detto, per significare il dominio che danno le leggi sopra i mortali, com'anco la durezza, & il castigo di essa legge, alludendosi alla Sacra Scrittura, la quale dice REGES EOS IN VIRGA FERREA.

Gli si mette à canto la palla di piombo col motto PONDVS GRAVE, per dinotare, che è graue di sopportare le leggi, perciòche è proprio della natura dimostrarci d'essere liberi, & non soggetti à qual si voglia peso.

### LEGGIEREZZA.

c LETI-

LETITIA.

Vedi Allegrezza.

LETTERE.

Come rappresentate in Firenze, in on bellissimo apparato. DONNA vestita d'honesto, e gentilhabito, che con la destra mano tiene vn libro, e con la simistra de sauti, per significare concet ti, e parole, queste come diletteuoli, quelle come honorabili.

### LIBERALITA



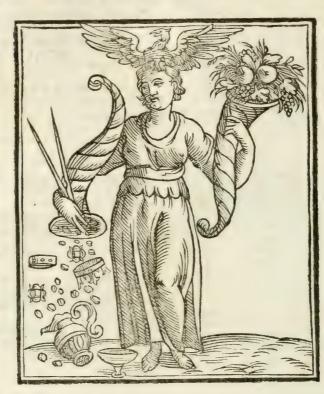



ONNA con occhi vn poco concaui, con la fronte quadrata, e col naso aquilino, sarà vestita di bianco con vn'Aquila in capo, e nella destra mano tenga vn compasso, e vn Cor nucopia alquanto pendente, col quale versi gioie, danari, collane, & altre cose di prezzo, e nella sinistra hauerà vn'altro Cornucopia pieno di frutti, e fiori.

La Liberalità è vna mediocrità nello spendere per habito virtuoso, & moderato.

Sidipinge con occhi concaui, e fronte quadra, per fimilitudine del Leone liberalishimo frà gl'animali irragioneuoli, e col naso aquilino per la similitudine dell'Aquila liberalissima era tutti gl'vecelli, la qual si farà sopra la testa

di detta figura, per mostrare che essa Liberalità non consiste nel l'atto casuale di donare altrui le cose proprie: mà nell'habito, e nell'intentione della mente, come ancora tutte l'altre virtù. Scriue Plinio, che l'aquila, se sà preda di qualche animale per propria industria, non attende tanto à satiare l'appetito suo, che non si ricordi sempre di lasciarne parte a gli altri vecelli, godendo, e riputandos d'assai, per veder, che l'ope ra sua sola sia bastante a mantenerse la vita di molti animali.

I due corni nel modo detro, dinotano, che l'abbondanza delie ricchezze è coueneuol mezzo di far venira luce la Liberalità, quando è accompagnato con la nobiltà dell'animo ge-

nerolo

neroso, secondo il potere, & la forza di chi

Vestefidi bianco la Liberalità, perche, come questo colore è semplice, e netto, senza alcuno artificio, così la Liberalità è senza speranza di vile interesse.

Il compasso ci dimostra la Liberalità douersi misurare con le ricchezze, che si possiedono, e col meriro della persona, con la qual s'essercita questa virtù, nel che (se è lecito a seruitore entrar nelle lodi del suo Signore) merita particolarissima memoria l'Illustrissimo Signor Cardinale Saluiati, patrone mio, il qual conforme albisogno, & al merito di ciasse uno comparte le proprie facoltà con sì giusta misura, & con animo sì benigno, che facilità in vn'istesso tem po per se la strada del Cielo, e della gloria, e per gli altri quella della vita presente, e della svittù, con applauso vniuersale di fama sincera.

Liberalità.

Onna vestita di bianco, nella destra tiene vn dado, e con la sinistra sparge gioie, e danari.

Il dado infegna, che egualmente è liberal chi dona poco, hauendo poco; & chi dona affai hauendo molto pur che fi refti in piedi da tutte le bande con la facultà principal.

Liberalirà.

Giovanetta di faccia allegra, & riccamente vestita, con la sinistra mano tenga appoggiato al sinistro fianco vn bacile pieno di gemme, e di monete d'oro, delle quali con l'altrammano habbia preso vn gran pugno, & le sparga ad alcuni puttini ridenti, & allegri, che da se stessi se ne adornino, & le portino in mostrame per la gratitudine, & per l'obligo, che si deue alla liberalità del benefattore, ouero per mostrare, che ancora il riceuere fauori, & ricchezze con debito modo è parte di Liberalità, secon do l'opinione de' Morali; se bene è più nobile attione, e più beata, il donar altrui le cose sue.

Il Pierio Valeriano assegna per antico geroglissico di Liberalità, il bacile solo, il quale noi accompagniamo con l'altre cose per compimento della figura, & per dichiaratione della Liberalità figurata.

### LIBERO ARBITRIO.







1 Huomo

## 396

# Della nouissima Iconologia

H V O M O d'età giouenile con habito Regio in diuersi colori, in capo habbia vna cotona d'oro con la destra mano tenga vno scet tro, in cima del quale sia la lettera Greca Y.

Il Libero Arbitrio, secondo S. Tomaso, è libera potestà attribuita alla natura intelligente per maggiore gloria d'Iddio di eleggere tra. più cose, lequali conferiscono al fine nostro vna più tosto che vn'altra, ouero data vna sola cosa di accertarla, ò di rifiutarla come più piace. Et Aristotele nel 3. dell'Ethica non è da tale definitione discordante, dicendo esfere vna facultà di potersi eleggere diuerse cose per arrinare al fine, perciòche non hà dubbio alcuno; che da ciascuno è voluto, e desiderato il sommo bene, cioè, la felicità eterna, la quale è l'vltimo fine di tutte l'attioni humane: mà sono gli huomini molto perplessi, & varij, e diuersi trà di lo ro circa l'elettione de modi, e vie d'arriuare à quella meta.....

Si dipinge giouane richiedendosi al Libero Arbittio l'vio della discretione, la quale tosto che è venuta all'huomo, sa ch'egli si disponga à conseguirne il suo sine co' mezzi, li quali si conuengono allo stato, & alla conditione sua.

L'habito Regio lo scettro, & la corona sono per significare la sua potestà di voler assolutamente quello, che più assolutamente gli piace.

Li diuersi colori nell'habito sono per dimostrare l'indeterminatione sua, potendo como s'è detto per diuersi mezzi operaro.

La lettera Greca Y si aggiugne allo scettro per dinorare quella sententia di Pitagora Filosofo sono con esta dichiarò, che la vita humana haueua due vie, come la sopradett. lettera è dinisa in due rami, del quale il destro è come la via della virtù, che da principio è angusta, & erta: mà nella sommità è spatios. & agiata, & il ramo sinistro è come la strad. del vitio, la quale è larga, & commoda: mà si-

## L I B E R T A'.



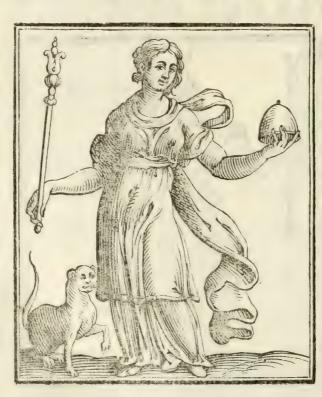



nisce in angustia, & precipitij, si come molto bene spiegano i versi, i quali si attribuiscono a Virgilio.

Per la qual cosa attribuendo noi al Libero Arbittio questa lettera, ragioneuolmente signi ficano effere in mano sua eleggere la buona, la rea, la ficura, ò men ficura via da potere perue-

nire alla felicità propostaci. Littera Pythagora discrimine tella bicorni, Humano vita speciem praferre videtur. Nam via virtutis dextrum petit ardua callem Difficilen g ditum primum spectatibas offert, Sed requiem preb t fessis in vertice summo. Molle oftereat iter via lata, sed ultima meta Pracipitat captos volung ver ardua saxa. Quisquis enim duros calles virtutis amore Vicerit ille fibi laudema decu g parabit. At qui desidiam luxumque sequetur inertem Dum fugit opposites incauta mente labores Turpis, inopsy; simul miserabile transiget anum.

LIBERTA'. ONNA vestita di bianco, nella destra ma no tiene vno scettro, nella sinistra vn cappello, & in terra vi fi vede vn gatto.

Lo scettro significa l'auttorità della Libertà, & l'imperio, che tiene di se medesima, essendo la Liberta vna possessione assoluta d'animo, & di corpo, & robba, che per diuersi mezzi si muouono al bene; l'animo con la gratia di Dio il corpo con la virtù; la robba con la prudenza.

Se le dà il cappello come dicemo, percioche quando voleuano i Romani dare libertà ad yn seruo dopò d'hauergli raso i capelli gli faceua no portare il cappello, & si faceua questa cerimonia nel tempio di vna Dea creduta protettrice di quelli, ch'acquistauano la libertà, & la dimandauano Feronia però fi dipinge ragioneuol mente col cappello.

Il gatto ama molto la Libertà, & perciò gli Antichi Alani, i Borgognoni, & i Sueui, secondo che scriue Metodico lo portauano nelle loro insegne dimostrando, che come il detto animale non può comportare di effere viservato nell'altrui forza, così essi erano impatientissimi di

fernitu .

Libertà.

Onna, che nella finistra mano tiene vna... mazza, come quella d'Hercole & nella destra mano tiene vn cappello con lettere.

LIBERTAS AVGVSTI EX S. C.

Il che fignifica libertade acquistata per pro prio valore, & virtù conforme a quello, che si

è detto di sopra, & si vede così scolpita nella... Medaglia di Antonino Eliogabalo.

Libertà .

Onna che nella mano destra tenga vii cappello, & per terra vi sarà vn giogo rotto.

LIBIDINE.

ONNA bella, & dibianca faccia, con i capelli grossi, & neri, ribusfati all'insù, & folti nelle tempie, con occhi graffi, lucenti, & lasciui; mostrano questi segni abbondanza... di sangue, il quale in buona temperatura è cagione di Libidine, & il naso riuolto insu, è segno di questo istesso per segno del becco anima le molto libidinoso, come disse Aristotele de fisonomia al capitolo sessantanoue, hauerà in capo yna ghirlanda di hedera, sarà lasciuamen te ornara, porterà a trauerso vna pelle di pardo, e per terra a canto vi fara vna Pantera tenendo la detta figura la finistra mano sopra il capo .

L'Hedera da' Greci è chiamato cisso, & cissa re (tirando le loro parole al nostro proposito) fignifica effere dato alla Libidine; però Euftatio dice, che fù data l'hedera a Bacco per segno

di Libidine, cagionata dal vino.

La pelle del Pardo, che porta a trauerfo a guisa di benda, come dice ancora Christoforo Landino, parimente significa Libidine, essendo a ciò il detto animale molto inclinato, mescolandofi uon solamente con gli animali della. sna spetie: mà ancora ( come riferisce Plinio) col leone, e come la pelle del Pardo è macchiata, così fimilmente è macchiata la mente dell'huomo libidinoso di pensieri cattiui, & di voglie, lequali tutte fono illecite.

E ancora proprio di questo animale sfuggire quanto può di essere veduto quando si pasce, & pascendo di suggersi il proprio sangue, il che è proprijstimo della libidine perche più d'ogni altra cosa le sue voglie procura di pascere nascostamente, e che niuno il veda, & di satiarsi e. uacuando il proprio sangue, & togliendosi le

forze.

Per dichiaratione della Pantera il medesimo Landino dice, che molti la fanno differente dal Pardo solamente nel colore, perciòche questo hà più bianco, & vogliono anco che fia la femi na del Pardo, & se crediamo ester vera queita. cosa, potemo comprendere, che la Libidine prin cipalmente, e con maggior violentia domina nelle femine, che ne' malchi, (come si crede

C c 3 commu-

## L I B I D I N E.







communemente) in ciascuna spetie d'animali.

Afferma Plinio esser la Pantera tanto bella, che tutte le fiere la desiderano: mà temono del la fierezza che dimostra nella testa, onde essa occultando il capo, e mostrando il dorso l'alletta, e dipoi con subito empito le prende, e dinor.

Il che è molto fimile alla Libidine, la quale con la bellezza ci lufingha, ci tira, e poi ci diuo ra, perche ci confuma il tempo il denaro, la fama, il corpo., & l'anima, iftella ci macchia, e ci utilifce facendola ferua del peccato, e del deamonio.

#### Libidine.

Onna lasciuamente ornata, sedendo appog giara sopra il gomito sinistro, nella man dettra terrà vno scorpione, a canto vi sarà vn becco acceso alla libidine, & vna vite con alcuni grappi d'vue.

Racconta il Pierio. Valeriano nel libro decimofesto, che lo scorpione significa Libidine, co può ester, perche le pudende parti del corpo humano sono dedicate da gl'astrologiallo

Medesimamente s'intende il becco per la Libidine, essendo ne gli attidi Venere molto potente, & dedito a tale inclinatione sourchia mente, come si vede nel luogo citato nell'altra figura a questo proposito.

Staa sedere, & appoggiata su'l braccio per mostrar l'orio del qual si somenta in gran parte la Libidine, secondo il detto.

Otia si tollas periere cupidines arcui.

La vite è chiaro inditio di Libidine, secondo il detto di Terentio.

Sine Cerere, & Baccho friget Venus ..

Et ancora perche si dicono lussuriare le viti, che crescono gagliardamente, come gli huomini accecati dalla Libidine, che non quierano mai.

#### LICENZA.

DONNA ignuda,& scapigliata, con la bocca aperta, e con vna ghirlanda di vi te in capo.

Licen

Licentiosi si dimandano gli huomini, che fanno più di quello, che conuiene al grado lo ro, riputando in se stessi lode, far quelle attioni, che ne gl'altri son biasimeuoli in egual fortuna, e perche può esser questa Licenza nel parlare, però si sà con la bocca aperta, & perche può esser anco nella libertà di sar palese le parti, che per istinto naturale dobbiamo ricoprire, la qual cosa si mostra nella nudità; nel re sto dell'altre opere pigliandosi libertà di sar molte cose, che non c'appartengono, e questo si dingta con la vire, la quale inchinando con il frutto suo molte volte sa fare molte cose incon uenienti, e dissi cuoli; & come li capelli, che non sono legati insieme scorrono liberamen-

te, oue il vento gli trasporta, così scorrono i pen sieri, e l'attioni d'vn huomo licentioso da somedesimi.

LITE.

ONNA vestira di varij colori, nella destra mano tiene vn vaso di acqua, il quale versa sopra vn gran succo, che arde in terra, il che è per segno del contrario, al quale l'altro contrario naturalmente opponendos, e cercando impadronirsi della materia, e sostanza dell'altro, dà con strepito segno di Lite, e d'inimicitia, il qual essetto inuitano gl'animi discordi, & litigiosi, che non quietano per se stessii, ne danno riposo a gl'altri.

L O D E.







N.A bellissima donna, con habito vago e leggiadro di color bianco, & che in mezo al petto porti vn bellissimo gioiello, dentro del quale vi sia vna gioia detta Iaspide dicendo Plinio nel lib.37 che è gioia lucidissima, & di color verde. Hauerà in capo vna ghirlanda di rose terrà con la destra mano, vna tromba in at to di sonarla, & da essa ne eschi vn grandissimo splendore, tenendo il braccio sinistro steso, & con l'indice dito acconni di mostrare qual-

: 4

che

che persona particolare.

Bella si dipinge, perciòche non vi è cosa che più sommamente diletta, & piaccia della Lode,& più amano le nostre orecchie, la melodia delle parole, che la laudano, che qualunque altro armonioso Canto, o suono. Si veste con ha bito di color bianco, perche la vera, Lode dene effer pura, & fincera, & non come l'adulatione, che è nimica al vero artificiosa ingannatrice, e verciò si deue notare che la Lode humana. è di due sorte vera, e falsa, la vera Lode è quella, che si lodano veramente, & realmente gli huomini virtuofi; la lode falfa è quella, che h fedano li huomini viziosi della Lode vera, & de buoni intendiamo noi, e perciò si deue sapere, che quelli, che realmente sono laudabili, deuono hauere in se qualità tali, che meriti Lode, come bontà di vita, schietezza d'animo, realtà, dottrina, sapientia, & simili cose, ma principal. mente timor di Dio,& carità con il prossimo,& vna purità di cuore, & perciò il Regal Profeta loda quefti tali, laudabuntur omnes recti corde, e similmente ne Prouerbi al 28. si lodono i sideli fidelis vir multum laudabitur, & nel Ecclefiast .al cap. 37. l'huomo sapiente, & dotto, vir sapiens implebieur benedictionibes, & videntes illum laudabunt, così gli huomini liberali, & senza macchia di peccato, beatus vir qui inuensus est sine macula, o qui post aurum non abije, nec Sperauit in pecunia the fauris, quis est bic, & laudabimus eum, & questo è quanto alla Lode de buoni &c ma della lode de cattini nelle sacre carte ritrouiamo tutto il contrario nel Eccl.al 15. Non est speciosa laus in ore peccatoris, & perciò si deue suggire, perche ancor da Filosofi gentili è stata abhorrita, & dal Filosofo il quale dice queste parole sit tibi tam turpe lauda ria turpibus, ac si lauderu ob turpia..

Il giorello con il Iaspide, secondo che scriuo no i naturali, si pone per la gratia, & dicono che questa gemma, per la vittu occulta che in essa si ritroua, che chi la porta acquisti la gratia altrui,& per maggior chiarezza perche la Lode porti detta gioja ci confermeremo con la di chiaratione della rosa, percioche anch'ella hà

il medefimo geroglifico .

La ghirlanda adunque di rose ci rappresenta perche sono odorifere le rose & belle, la Lode humana la quale come rosa per la sua vaghezza acquista la gratia altrui, & per la ghirlanda e corona, ci dimostra la lode Dinina, per che si come la Corona è figura sferica senza principio, e fine, così la lode Diuina è eterna, senza principio e fine,e però si deue notare, che di due forte di lode si ritrouano cioè Diuina, & humana, la lode Diuina è quella con la quale

fi loda è magnifica Dio.

La humana che fi loda, & essalta l'huomo. della Diuina ne sono piene tutte le Sacre carre come Landate Dominum omnes gentes dice il Profeta &c. Laudens nomen eius in timpano, & chore, in vn altro loco landa Hierufalem Dominum, & in mille lochi, Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo; mà di ce S. Agostino de cinit. Dei, che questa lode non solo ci viene predicata da Profeti, & altri huomini Santi, ma ancor ci viene rappresentata al vino da tutte le cose create, omnia quacunque fecit Deus laudant Dominum, non lo vediamo al viuo nelli vecelletti (dice esso) che mai cessa no di cantare, e landare Dio in quel miglior modo che possono, la lodola detto a punto a lau de non canta è loda fino alla morte il fuo Crea tore, la Filomena nomata così da Philos, che fignifica amore, & mene, che vuol dire deficio, in greco, quasi deficiens pra amore ad cantadum, & laudandum, perche è di questa natura, che sempre canta, e giorno, e notte, e di verno, e di estate sino che giunge alla morte:mà non solo gli vccelli, & altri animali lodano Dio, mà ancor li Pianeti;e i Cieli, come habbiamo chiara mente in Iob 38. vbi eras cum me laudarent simulastra matutina, & inbilarent omnes filip Dei; e se quetto è vero come è verissimo che tut te le creature del mondo lodono Dio, perche non andremo noi con il Profeta Dauid, dicendo, che omnes spiritus laudet Dominum, e questa Lode Diuina ci rappresenta con la Corona, ò ghirlanda di rose come di sopra habbiamo

La dimostratione di sonare la tromba dalla quale ne esce grandissimo splendore significala fama, & la chiarezza del nome di quelli, i quali sono veramente degni di Lode, e perciò i Romani nella sommità del tempio di Saturno, collocauano i tritoni trombetti con le code occulte, & nascoste volendo perciò significare, che l'Historia delle cose fatte, nel tempio di Saturno, sono all'età nostra nota, e chiara, & quasi di voce viua, & dinulgata, in modo che non potè mai essere scancellata, mà le cose fatte innan ti a Saturno, effere ofcure & incognite, & starfi nascoste nelle tenebre, & ciò significarsi per la code de tritoni, chinate a terra, & nascoste.

Tiene il braccio finistro steso mostrando con il dito indice qualche persona particulare, percioche laus est sermo dilucidans magnitudinem virtutis alicuius, così dice San Tomaso nella.

quæft.1.1.q.12.art.1.quia omne quod habet ali quid virentis est landabile. E Perfio. Satira prima così dic...

V sq adeone &c.

Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter? At pulchrum est digito monstrari, & dicere,

bic est.

Et per maggior dichiaratione il Filosofo nel primo della Rettorica narra, che la Lode è vn parlare, che dimostra l'eccellenza, & la grandezza di virtù, però dicesi che più laude meritò Catone per hauere banditi i virij di Roma, che Scipione per hauer superati i Cartaginesi in Affrica & questo è perche laus propriè respicio spera, così dice l'istesso Filosofo.

LOGICA.

DONNA giouane viuace, & pronta vestita di bianco, tiene vno stocco nella destra mano, & nella sinistra quattro chiaui con elmo in capo, & per cimiero vn falcone pellegrino.

La Logica è vna scientia, che considera la satura, e proprietà dell'operationi dell'inteller to, onde si viene ad acquistare la facilità di separare il vero dal falso: Adunque come quella che considera sor ilissimi, & varij modi d'inten dere, si dipinge così lo stocco, ilquale è segno d'acutezza d'ingegno, & l'elmo in capo mostra stabilità, e verità di scienza, & come il Falcone s'inalza a volo a sin di preda, così il logico disputa altamente per sar preda del discorso altrui, che volentieri alle sue ragioni si sottomette.

Le quattro chiaui fignificano i quattro modi d'aprire la verità in ciascuna figura syllogistica, insegnate con molta diligenza da profes-

fori di quest'arte.

Vestesi di bianco per la similitudine, che'hà la bianchezza con la verità, perche come quello frà i colori è il più perfetto: così questa frà le perfettioni dell'anima è la migliore, e più no bile, e deue esser il fin d'ogn'vno, che voglia esser vero Logico, & non sossita, ouero gabbator.

Logica.

Onna con la faccia velata, vestita di bianco, con vna sopraueste di varij colori, mostri con gran sorza delle mani di stringere vn nodo in vna corda assai ben grossa, & ruuida, vi sa per terra della canape, ouero altra materia da far corde.

La faccia velața di questa figura mostra la disticoltà, & che è impossibile a conoscersi al primo aspetto, come pensano alcuni, che per far

profitto in essa, credono esser souerchi al loto ingegno sei mesi soli, e poi in sei anni ancor no sanno la desinizione d'essa. Per notar'il primo aspetto si dimostra il viso perche il viso e la pri

ma cosa, che si guardi nell'huomo.

Il color bianco nel vestimento si pone per la simiglianza della verità, come s'è detto, laquale è ricoperta da molte cose verisimili, oue molti fermando la vista, si scordano d'esta, che sotto colori di esse si ricoperta, perche delle cose verisimili tirate con debito modo, di grado in grado, ne nasce poi sinalmente la dimostratione, laquale è come vna cassa, oue sia riposta la verità, & si apre per mezo delle chiaui già dette de' sillogismi probabili, liquali si notano con varij colori, che se bene hanno qualche confor mirà con la luce, non n'hanno però tanta, quan to il bianco, che è l'essetto più puro d'essa.

La corda doue si stringe il nodo, mostra che la conclusione certa è quella che sta principalmente nell'intentione del logico, & dalla similitudine della corda si dice il logico legare vn'ahuomo, che non sappia, che si dire in contrario alla verità mostrata da lui, & le sue proufondate con la sua arte sono nodi indissolubili
ò per forza, ò per ingegno di qual si voglia altra prosessione, la ruuidezza della corda, mo-

stra la difficultà della materia.

La canape per terra mostra, che non solo è ossitio della Logica fare il nodo delle corde sat te, mà quelle medesime corde ancora prouedere con l'arte sua propria seruendosi d'alcuni principi della natura, & insegnando di conoscere i nomi, le propositioni, & ogni altra parte, ouero istromento della dimostratione il suo vero, & reale istromento.

Logica.

Glouane pallida con capelli intricati, espar fi di conueneuole longhezza: nella mano destra tiene vn mazzo di fiori, con vn motto sopra, che dichi Verum & falsum, & nella sinistra vn serpente.

Questa donna è pallida perche il molto vegliare, & il grande studio, che intorno ad essa è neccessario, è ordinariamente cagione di palli-

dezza, & indispositione della vita....

I capelli intrigati, & sparsi dimostrano che l'huomo il quale attende alla speculatione delle cose intelligibili, suole ogni altra cosa lasciar da parte, e dimenticarsi della custodia del corpo.

I fiori fon fegno, che per industria di questa professione si vede il vero apparire, & il falso rimanere oppresso, come p opra della natura, dal

I'her-

I herba nascono i fiori, che poi la ricuoprono.

Il serpente c'insegna la prudentia necessarijssima a professioni, come a tutte l'altre non s'affaricando in altro, l'humana industria, che in distinguere il vero dal falso, & secondo quel la distintione saper poi operare con proportionata conformità al vero conosciuto, & amato o Scuopre ancora il serpente, che la Logica è stimata velenosa materia, & inacessibile a chi non hà grande ingegno, & è amara a chi la gusta, & morde, & vecide quelli, che con temerità le si'oppongono.

LOQVACITA'.







ONNA giouane, con la bocca aperta, farà vestita di cangiante, & detta veste farà tutta contesta di cicale, & de lingue, Terrà in cima del capo vna rondine, che sia nel nido in piedi in atto di cantare, & con la destramano vna Cornacchi.....

Si dipinge d'età giouenile, perciòche il gionane non può fapere assai, perche la prudenza ricerca la esperienza, la quale hà bisogno delungo tempo, Arist nel lib. 6 dell'etica, Iuuenu non potest esse sapiens, quia prudentia requirit experientiam, qua tempore indiget, & perciò poriamo dire che il giouane non hauendo esperienza, facilmente ricorre nell'impersettione della Loquacità. Si rappresenta con la bocca aperta perciòche il garulo si dimostra pronto, & licentioso nel parlare come narra Plut de garr.garruli neminem audiunt, & semper loquuntur. Il vestimento di colore cangiante, ne denota la varietà de i concetti del loquace, che non sono stabili, & reali, mà lontani da i discorsi ragioneuoli, & attia persuadere altrui con termini probabili, & virtuosi, onde sopra di ciò Plut.de Curios così dice loquacitat est resoluta loquendi sine ratione intemperantia.

Le Cicale che sono sopra il vestimento, Propertio le prende per geroglissico della Loquacità, essendo che da esse deriua il tediosissimo parlare, & offende infinitamente l'orecchialtrui, non altrimenti di quello che sà il garru-

10.8

io, & il loquace, come benissimo dimostra Euripide apud Stobeium Multiloquium non solum auditori molestum, verum ad persuadendum in-

utile, prasertim varijs curu occupatis.

Le lingue che sono nel vestimento significano la troppo Loquacità, onde Plut nel lib. aduersus garrulos, dice Garruli naturam reprebendunt, quod vnam quidem linguam, duas autem
aureas habeant, onde ne seguita che il loquace
dice molte bugie, come referisce, Salamone
ne i prouerbij. In multiloquio non deest mendacium.

La Rondinella che tiene sopra il capo nella guisa ch'habbiamo detto ne dimostra la noiosa, & importuna natura de i loquaci, che essendo simile a quella della Rondine impediscono, & osfendono gl'animi delle persone quiete, & studiose. Tiene con la destra mano la Cornacchia, per dimostrare (come riferisce Pierio Valeriano lib. 20.) il geroglisico della Loquacità, il quale vecello secondo l'opinione de i Grea, su da Pallade secciato come quello che sia noioso con il suo parlare, onde l'Alciato nelle sue Embleme così dice.

Athene già per propria insegna tenne La Ciuetta di buon consigli vecello Questa accettò Minerua (è ben conuenne) Quando la Dea cacciò dal santo ostello La cornacchia à cui sol quel danno auenne

Di ceder luogo a vecel di lei men bello Perche la sciocca fu troppo loquace Saggio chi poco parla, & molto tace...

LONGANIMITA.

NA matrona assai attempata, a sedere
fopra d'vn sasso, con gl'occhi verso il cielo, con le braccia aperte, & mani alzate.

La Longanimità, è annouerata dall' Apostolo al cap. 5. de' Galari trà li dodici frutti dello Spirito Santo, S. Tomaso nella 2.2 q. 136. art. 5. è vna virtu, mediante laquale la persona hà in animo d'arriuare a qualche cosa assai ben disco sta, ancorche ci andasse ogni longo tempo . Et S. Anselmo sopra il detto c. 5.a Galati, dice la Longanimità essere una longhezza, d'animo che tolera patientemente le cose contrarie, & che stà longo tempo aspettando li premijeterni,& se ben pare, che sial'istessa virtu, che la. patientia, tuttauia sono differenti trà loro, per che come dicono li sudetti Autori, & Dionisio. Certofino sopra l'istesso cap- 5:a Galati la Longanimità, è accompagnata dalla speranza, che fa che stiamo aspettando sino alla fine li beni promessici da Dio Nostro Signore, & però questa virtù pare che guardi più la speranza,e'l be ne, che la paura,ò l'audacia, ò la malinconia, mà la patienza sopporta li mali, l'ingiuste, & l'auuerstrà presenti a fine d'hauer poi bene: mà perche non basta sossifire al presente solamente si hà da sopportare per qual si voglilonghezza di tempo, & per quanto piacerà al Signor Iddio, che però si dipinge matrona attempata, & a sedere sopra d'vn sasso.

Si dipinge con gl'occhi verso il Cielo questa virtù, al quale s'appropria, come costa nel Salmo: Deus longanimis, & multum misericors, per il fine, che sono li beni eterni promessici da

Dio .

Si rappresenta con le mani alzate per la speranza che accompagna, e sa parer breue l'aspet tare in questo mondo.

Lussuria.

Dipingeuano per la Lussuria ancora gli Antichi vn Fauno con vna corona d'eruca & vn grappo d'vua in mano per singersi il Fauno libidinoso, e l'eruca per inuitare, & spronare assai gl'atti di Venere.

Et propriamente sono lussurios quelli, li quali sono souerchi ne i vezzi di amore cagionato dal vino, che riscalda, & da molte altre la-

sciue commodità.

Lussuria.

Li Antichi vsauano dipingere Venere sopra vn montone, per la Lussuria, mostran do la soggettione della ragione al senso, & alle concupilcenze illecite.

LVSSVRIA.

N A giouine, che habbia i capelli riceiuti, & artifitiosamente acconci, sara quasi ignuda, mà che il drappo, che coprirà le parti, sia di più colori, e renda vaghezza all'occhio, & che sedendo sopra yn Cocodrillo, saccia carezze ad vna pernice, che tiene con vna mano.

Lusturia è vn'ardente e sfrenato appetito nel la concupiscenza: carnale senza osferuanza di legge, di natura, ne rispetto d'ordine, ò di sesso.

Si dipinge con li capelli ricciuti, & artifitiofamente acconci, e col drappo fudetto, perchela Lusturia incita, & è via dell'Inferno; e scuola di sceleratezze...

Si i appresenta quasi ignuda, perche è proprio della Lussuria il dissipare, e distruggere, non solo i beni dell'animo che sono virtu, buona fama, letitia, libertà, e la gratia del corpo, che sono bellezza, fortezza, destrezza, e santà,

mà ancos







mà anco i beni di fortuna, che sono danari, gio-

ie, possessioni, e giumenti .

Siede sopra il Cocodrillo, perciòche gli Egit tij diceuano, che il Cocodrillo era segno della Lussuria, perche egli è fecondissimo, e genera molti figliuoli, e come narra Pierio Valeriano nel lib. 29.è di così contagiosa libidine, che si crede, che della sua dritta mascella i denti lega ti al braccio dritto concitino, e commouano la Luffuria\_...

Leggesi ancora ne gli scrittori di Magia, & ancora appresso Dioscoride, e Plinio, che seil rostro del Cocodrillo terrestre, il quale animale è da alcuni detto Scinco, & i piedi sono posti nel vin bianco, e così benuti infiammano grandemente alla lasciuia....

Tiene, e fà carezze alla pernice, perciòche niuna cosa è più conueniente, e più commoda per dimostrare vna intemperatissima libidine, & vna sfrenatissima Lusturia, che la pernice, la quale bene spesso è da tanta rabbia agitata, pel soito, & è accesa da tanta intemperanza di

libidine, che alle volte il maschio rompe l'voua, che la femina coua, essendo ella nel couare ritenuta, & impedita dal congiungersi seco.

MACHINA DEL MONDO. ONNA ch'habbia intorno al capo i giri de' sette pianeti, & in luogo di capelli saranno fiamme di fuoco, il suo vestimento sarà compartito in tre parti, & di tre colori.

Il primo che cuopre il petto, & parte del cor

po sara azurro con nunoli.

Il fecondo ceruleo con onde d'acqua.

Il terzo fin'a piedi sarà verde con monti, città, & castella, terrà in vna mano la serpe riuolta in circolo che si tenga la coda in bocca, il che significa, che il mondo da se stesso, & per se stesso si nutrisce, & in se medesimo, & per se medesimo si riuolge sempre con temperato, & ordinato moto, & il principio corre dietro al fine, & il fine ritorna il suo stesso principio, per questo ancora vi si dipingono i sette pianeti.

Il fuoco che hà in cima del capo, & il color

del vestimento, fignifica li quattro Elementi, che sono le parti minori della granditsima machina vniuerfale.

> MAESTA' REGIA. Nella Medaglia di Antonino Pio.

N A donna coronata, & fedente mostri nel l'aspetto granis malle la l'aspetto grauità, nella destra mano tiene lo scettro, & in grembo dalla sinistra mano vn'aquila.

Lo scettro, la corona, & lo stare a sedere, significa la Maestà Regia, & per l'aquila gl' Egit tij Sacerdoti dinotauano la potenza Regia, per ciòche Gioue a quetta fola diede il Regno con la fignoria fopra tutti gli vecelli, effendo frà tut ti di fortezza, & di gagliardezza prestantissima, la quale essendo veramente stata dotata... dalla natura de' coltumi Regali, imita a fatto in tutte le cosc la Regia Maestà.

MAGNANIMITA'.

ONNA bella, con fronte quadrata, & naso rotondo, vestita di oro con la corona imperiale in capo, sedendo sopra vn leone, nella man destra terrà vn scettro, & nella sinistra vn cornucopia, dal quale versi monete d'oro. La Magnanimità è quella virtù, che consiste in vna nobile moderatione d'affetti,& si tro ua folo in quelli, che conoscendosi degni d'esser honorari da gl'huomini giuditiofi, e stiman do i giuditij del volgo contrarij alla verità spes se volte, ne per troppo prospera fortuna s'inalzano, nè per contaria si lasciano sottomettere in alcuna parte, mà ogni loro mutatione con egual'animo sostengono, & aborriscono far co sa brutta per non violar la legge dell'honestà.

Si rappresenta questa donna bella, con fronte quadrata, e naso rotondo a somiglianza del Leone, secondo il detto d'Aristotele de fison. al

Vestesi d'oro, perche questa è la materia atta per mandar a effetto molti nobili pensieri d'vn

animo liberale,& magnanimo.

Porta in capo la corona, & in mano lo scettro, perche l'vno dimostra nobiltà di pensieri, l'altro potenza d'esfeguirli, per notar che senza quette due cose è impossibile essercitare Magnanimità, essendo ogni habito esfetto di molte attioni particolari: si dimostra la Magnanimità effer vera dominatrice delle passioni vili, elarga dispensatrice delle facoltà per altrui benefitio, e non per vanità, & popolare applauso. Al Leone da' Poeti sono assomigliati li magnanimi, perche non teme quelt'animale le for

ze de gl'animali grandi, non degna esso i piccioli, è impatiente, de' benefitij altrui largo rimuneratore, & non mai si nasconde da' cacciatori, se egli s'auuede d'esser scoperto, ch'altrimenti si ritira, quasi non volendo correr pericolosenza necessità. Questa sigura versa le monete senza guardarle, perche la Magnanimità nel dare altrui si deue offeruare senza pen fare ad alcuna forre di rimuneratione, e di qui nacque quel detto. Dalle cose tue con occhi ser rati, e con occhi aperti riceni l'altrui. Il Doni dipinge questa virtù poco diuersamente, dicen do douersi fare donna bella, e coronata all'Imperiale, riccamente vestita con lo seettro in ma no, d'intorno con palazzi nobili, & loggie di bella prospettiua, sedendo sopra vu Leone con doi fanciulli à piedi abbracciati insieme, vno di queste sparge molte Medaglie di oro, e di argento, l'altro tiene le giuste bilancie, e la drit ta spada della giustitia in mano. Le loggie, e le fabriche di grandi spese molto più conuengono alla magnificenza, ch'altra virtù heroica, laquale s'ellercita in spese grandi, & opre di molto danaro, che alla Magnanimità modera trice degli afferti, & in questo non so se per auuentura habbia errato il Doni, se non si dice, che fenza la Magnanimità la Magnificenz non nascerebbe.

Il Leone, oltre quello ch'habbiamo detto, fi scriue, che combattendo non guarda il nimico per non lo spauentare, & acciò che più animoso venga all'affronto nel scontrarfi, poi con len to pallo, ò con falto allegro si rinselua, con fermo propolito di non far cosa indecente alla sua

nobiltà.

I due fanciulli mostrano, che con giusta misura si deuon abbracciar tutte le difficoltà per amor dell'honesto, per la patria, per l'honore, per li parenti, e per gl'amici magnanimamente spendendo il denaro in tutte l'imprese honorate.

Magnanimità.

Onna, che per elmo portarà vna testa di Leone, sopra alla quale vi sieno doi piccioli corni di douitia, con veli,& adornamenti d'oro, sarà vestita in habito di guerriera, & la vefte farà di color turchino, & ne' piedi hauerà stiualetti d'oro.

MAGNIFICENZA.

ONNA vestita, & coronata d'oro, haucrà la fisonomia simile alla Magnanimità, terra la finistra mano sopra di vn'ouato, in mezo al quale vi sarà dipinta yna pianta di son

mosa fabrica....

La Magnificenza è vna virtù, laquale confiste intorno all'operar cose grandi, e d'importanza, come habbiamo detto, e però sarà vestita d'oro.

L'ouato, sopra il qual posa la sinistra mano, ci da d'intendere, che l'essetto della Magnisicenza è l'edificar tempij, palazzi, & altre cose di marauiglia, e che riguardano ò l'vrile publi co,ò l'honor dello stato, dell'imperio, e molto più della Religione, & non hà luogo quest'habito se non le Principi grandi, e però si diman da virtù heroica, della quale si gloriaua Augu sto, quando diceua hauer trouato Roma sabricata de' mattoni, & douerla lasciar fabricata di marmo.

Magnificen Za.

D Onna vestita d'incarnato, portarà li stiua letti d'oro, hauerà nella deitra mano vn'imagine di Pallade, sederà sopra vn ricchissimo seggio & se si rappresenterà a cauallo, hauerà detta seggia a canto.

L'imagine di Pallade è per segno, che l'opete grandi deuono portar seco l'amore di operate virtuosamente, & secondo il decoro, altrimen ti sarebbono opere di vanità, e mera pazzia. Le statue ancora, che con spesa, & con poco vtile si riducono a nobil termine dalla fatica., & dall'industria de' sudditi, son effetti della. Magnificenza de' Prencipi, & tutte queste cose lessanno solo co cenni, comandando senza mol to fatica, però appresso si dipinge la seggia., che già sù il geroglisico dell'Imperio.

MALEDICENZA.

DONNA con gl'occhi concaui, vestita del color del verderame, con ciascuna mano tenga vna facella accesa, vibrando suori la lingua simile alla lingua di vna serpe, & a trauerio del vestimento terrà vna pelle d'istrice.

Il colore del vestimento, & gli occhi concani, fignificano malignità, come si legge nella. Estonomia di Aristotele, & il dir male delle buone attioni altrui non nasce se non da malignità, la quale sà desiderare l'altrui dishonore senza alcun profitto per se medesimo, dando a credere che la gloria altrui reca alla propri.

lode impedimento.

Le due facelle accese, dimostrano che les Maledicenza accende il fuoco fomentando sa cilmente gli odij, & la lingua ancorche humida è molte volte instromento d'accendere questi suochi inestinguibili bene spesso.

La pungente pelle dell'istrice, ci dinota, che è proprio della Maledicenza il pungere non la vita come quella:mà l'honore, & la riputatio-

ne,acquistata con fatiche,& stenti.

MALEVOLENZA.

VECCHIA conocchi concaui, brutta, fcapigliata, e magra, con vn mazzo d'ortiche in mano, & vn basilisco appresso.

Queita è della medessima natura dell'affertione, dalla quale nasce, che è l'odio: mà per es ser meno principale, & molto ristretta, è dipinta in questo luogo donna vecchia, perche l'età senile la partorisce, essendo che li giouani nuoui al mondo, stimano parimente nuoue tutte le cose, & però le amano: mà i vecchi come stanchi di veder gran copia di cose hanno a noiafacilmente il tutto.

E scapigliata per dimostrare che li maleuoli non allettano gli animi a beneuolenza, anzi si fanno abhorrire come peste, che infetti le dol ci conuersationi, il che dichiara il bassilisco, che solo con lo sguardo gl'huomini auuelena. La magrezza è effetto del continuo ramarico del bene conosciuto in persona del prossimo.

L'ortiche come a questa figura, così ance conuengono alla maledicenza perche come l'ortica punge lasciando dolore senza ferita, così il maledicente non pregiudica nella vita, ò nella robba, mà nell'honore, che a pena fi sà quel che sia secondo alcuni Filosofi, & pur nuoce, & dispiace a tutti sentirsi offeso done si suore pur vn poco questo particolar interesse.

MALIGNITA'.

DO'N NA brutta, pallida, vestita del color della ruggine, & che tenghi vna coturnice con la testa alta verso il Cielo, & con l'ali aperte.

Brutta si dipinge, perciòche l'operationi del maligno sono bruttissime, & suggite da ogni

conuersatione politica, & ciuile.

La pallidezza fignifica, che quando son'infette d'humor maligno le parti interiori fi manifestano ne gli esteriori del corpo.

I colori del vestimento, dimostra che si come la ruggine continuamente consuma ogni me-

tallo

tallo, oue ella si pone, così il maligno, non cessa mai con la pessima sua natura di danneggia. re ogn'opera lodeuole, & virtuosa...

La coturnice nella guisa che dicemo, significa Malignità, perche come narra Pierio Valeriano nel lib. 24. de' suoi Geroglifici, volendo gl'Egittij mostrare la Malignità, dipingenano vna coturnice, percioche è di così pessima,

& maligna natura, ch'hauendo benuto, con le zampe, & con il becco intorbida il resto dell'acqua,acciò che niun'altro animale ne possi be re, & a questo fine Ezechiele Profeta nel cap-34. rimprouerando la Malignità degli Hebrei dice: Et cum purissimam aquam biberitis reliquam pedibus vestrus turbatis.

## LI







ONNA vecchia, mesta, & dogliosa, di brutti panni vestita, senza alcun'ornamen to, starà a sedere sopra vn sasso, con gomiti posati sopra i ginocchi, & ambe le mani sotto il mento, & vi sarà a canto vn'albero senza fronde,& frà i sassi. Fà la malinconia nell'huomo quegli esfetti istessi che fà la forza del verno ne gl'alberi, & nelle piante, liquali agitati da diuersi venti, tormentati dal freddo, & ricoperti dalle neui, apparisconosecchi, sterili, nudi, & di vilissimo prezzo, però non è alcuno, che non fugga, come cosa dispiaceuole la conuersatione de gl'huomini malinconici, vanno esti sempre

col pensiero nelle cose difficili, le quali se gli fingono presenti, & reali, il che mostrano i segni della mestitia, è del dolore.

Vecchia si dipinge, perciòche gl'è ordinario de' giouani stare allegri, & i vecchi malenco. nici, però ben disse Virg. nel 6.

Pallentes habitant morbi, tristisque senectus. E mal vestita senza ornamento, per la confor mità de gl'alberi senza foglie, & senza frutti, non alzando mai tanto l'animo il malenconico, che penfi a procurarsi le commodità per stare in continua cura di sfuggire, ò proueder a mali, che s'imagini esfer vicini.

Il faffo

Il sasso medesimamente oue si posa, dimostra che il malenconico, è duro, sterile di parole, & di opere, per se, & per gli altri, come il sasso, che non produca herba, ne lascia, che la produca la terra, che gli sta sotto: mà se bene pare otiosa al tempo del suo verno nell'attioni Politiche, al tempo nondimeno dalla Primauera, che si scuopre nelle necessità de gl'huomini sapienti, i malenconiosi sono trouati, & esperimentati sapientissimi, & giuditiosissimi.

#### MANSVETVDINE.

ONNA coronata d'oliuo, con vn Elefante a canto, fopra del quale posi la man de-

La Mansuerudine secondo Aristotele nell'-Ethica lib. 4. è vna mediocrità determinata... con vna ragione circa la passione dell'ira in fuggirla principalmente, & in seguirla ancora in quelle cose, con quelle persone, come, & qua do, & done conviene per amor del buono, & bel

To, e pacifico viuere.

L'Elefante nelle lettere de gl'Antichi Egittij, perche hà per natura di non combattere con le fiere meno possenti di esso, nè con le più forti se non è grandemente prouocato, da gran de inditio di mansuetudine, & ancora perche caminando in mezo d'vn armento di Pecore, che le vengono incontro si tira da banda, acciò che imprudentemente non le venissero offese, & porta tanta osseruanza a così debili animali, che per la presenza loro, quando è adirato torna piaceuole, & trattabile oltre a ciò riferisce Plutarco, che se qualche Peregrino caminando per deserti, habbia perduta la strada, & s'incontri nell'Elefante, non solamente non è offeso, mà è ridotto alla via smarrita.

L'oliuo è segno di pace, & di mansuetudine, e però i Sacerdoti de gl'Antichi ne' primi tempi voleuano, che tutti i simulacri de' Dei loro fusiero fabricati col legno dell'oliua interpretando, che a Dio conuiene essere largo donatore delle gratie sue a' mortali, volgendosi con benignità, & mansuctudine a perdonare loro! commessi peccati, & dargli abbondanza di tutti i beni a quetto bel geroglifico parue che i Dei acconsentissero secondo che riferisce Herodoto quando furno pregati da gli Spedauricensi a torre la sterilità del paese loro, alche fù risposto, che la gratia sarebbe seguita quando hauessero fabricato i simulacri di Dainia, & di Aurelia, di legno d'oliua, & parue, che da indi in portin'a certo tempo presso a Milisij ardesse

senz'opradi fuoco materiale vn tronco di det.

to legno.

Si che oltre di questo, che l'olio hà tanta forza contro il furore, che ancora sparso nel mare quando è turbato sà cessare la tempesta, e lo sà tornar quieto, e tranquillo.

MARAVIGLIA.

N A giouane che tenghi il braccio destro alquanto alto con la mano aperta, & il sinistro steso a basso con la mano parimente aper ta: mà che la palma di essa mano sia riuostata verso la terra, & con gamba più indietro che l'altra, starà con la testa alquanto china verso del la spalla sinistra, & con gl'occhi riuosti in alto-

Marauiglia è vn certo stupore di ánimo, ché viene quando si rappresenta cosa nuoua a sensi, li quali sospesi in quella rendono l'huomo ammiratiuo, & stupido, che perciò si diping con il gesto del capo, & delle braccia nella gui

sa che si è detto.

Giouane si rappresenta perciòche il maranigliarsi è proprio delli giouani, non essendo ancora in loro esperienza...

MARTIRIO.

GIOVANE bello, & ridente, vestito di rofado, con gli occhi riuolti al cielo, & lecarni asperse di sangue, hauerà per le membra i segni delle ferite, le quali a guisa di previosis-

sime gioie risplendeuano.

Martirio è propriamente il supplicio, che si pate per amor di Dio, & a difesa della sede catholica, & della Religione, per gratia dello Spi rito Santo, & aspettatione dell'eterna vita, lequali cose lo fanno stareallegro, & ridente, con il vestimento di rosado, in segno di questo amore, & con le cicatrici, che sono autentici sigilli de' Santi Martiri.

Matrimonio.

N giouane di prima barba il quale tiene nella mano finistra vn'anello, ouero vna fede d'oro, & con la destra s'appoggi ad va giogo.

Matrimonio è nome di quell'atto, che si fa nell'accoppiare l'huomo, & la donna in marito, & moglie, legitimo, il quale appresso a noi Christiani è Sacramento; vedi San Matteo

al 19.

La fede d'oro dimostra la fedeltà, e purità dell'animo, che deue essere tra il marito, & la moglie, & il primo vso dell'anello sù, (secondo, che racconta il Pierio Valeriano) per tener a memoria di mandare ad esserto qualche co-

62

sa particolare, & si faceua il detto anello, ouero ricordo di cosa molto vile; dapoi crescendo
l'industria. & s'ambitione di vana pretensione
di pompa, si venne all'oro, & alle gemme, poreate per ornamento delle mani, dall'intentione
di quel primo vso è nato poi, & riceuuto come

per legge, che si debbano portar per segno di Matrimonio, per ricordanza d'osseruare in per petuo la sede promessa vna volta.

Il giogo dimostra che il Matrimonio doma gl'animi giouenili, e gli rende per se, & per l'al

trui profitteuoli.

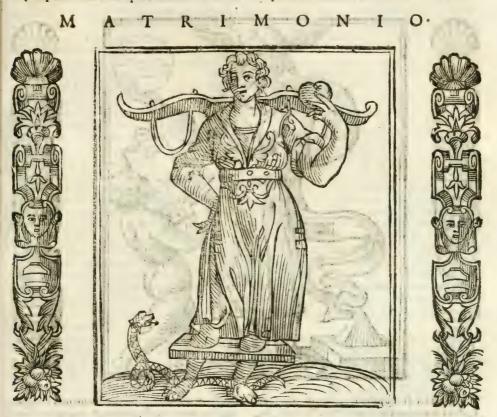

N giouane pomposamente vestito, con vn giogo sopra il collo, & con i ceppi a i pie di, con viranello ouero vna fede d'oro in dito, tenendo nella medesima mano vn cotogno, & sotto a' piedi hauera vna vipera...

Per lo giogo, & per li ceppi si dimostra, che il Marrimonio è peso alle sorze dell'huomo, assai graue, & è impedimento al caminare in molte attioni di libertà, essendo il maritarsi vn vendere se stessio, & obligarsi a legge perpetua, con tutto ciò è caro, & desiderabile per molti rispetti, & particolarmente per lo acquisto de successori nelle sue facultà, li quali siano veri heredi della robba, & della fama, per l'honore; & credito che s'acquista nella Città, prenden-

dossi questo carico per mantenimento d'essa, & per lo piacere di Venere, che lecitamente se ne gode, però si sa con l'anello, il quale è segno di preminenza, & di grado honorato.

Il cotogno, per commandamento di Solone, si presentaua a gli sposi in Athène, come dedicato a Venere per la secondità, & si vede in molte Medaglie scolpito in quest'istesso proposito, perche sono inditto d'amore scambieuole; come dice il Pierio, girtandosi alle Donne no bili in alcuni luoghi, per effetto amoroso con baciamento di mani dall'yna, & dall'altra parte, ò più tosto, perche si dice l'huomo corre il frutto, quando viene a quel sine, che si conseguisce le citamente per mezzo del Matrimonio,

Dd effendo

essendo altrimenti peccato graue, & che ci sa alieni dal regno di Dio.

La vipera sotto i piedi, dimostra che si deue calpestare, come cosa vile ogni pensiero, che

fia con danno della compagnia,a chi è cogiunto in Matrimonio, fuggendo il costume della vipera, che per diletto amoroso ammazza il ma rito, come s'è detto altroue.

## MATHEMATICA.



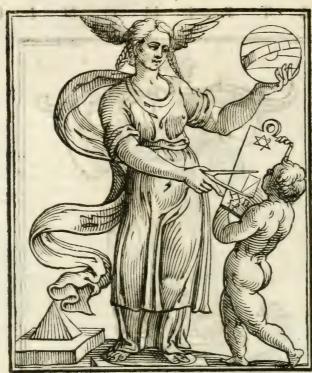



OMNA di mezz'età, vestita di velo bianco, e trasparente, con l'ali alla testa, le
treccie siano distese giù per le spalle, con vn
compasso nella destra mano, mostri di misurate vna tauola segnata d'alcune figure; mostri di
parlare insegnandole, con l'altra mano terrà
vna palla grande sigurata per la terra col disegno dell'hore & circoli celesti, & nel sembo
della veste sia vn fregio intessuro di sigure Mathematiche; siano i piedi ignudi sopra vna base.

Il vestimento trasparente dimostra, che ella sa di aperte, & chiare dimostrationi, nel che appara facilmente l'altre scienze.

L'ali alla testa insegnano, che ella con l'insegno s'inalza al volo della contemplatione, extle cose astratte.

La faccia di giouane lasciua, conuiene alla...

Poesia, & all'altre professioni che nell'età giouanili operano la forza loro, & fomministrano allegrezza, che è proprietà della giouenti. Mà alla Mathematica conviene l'aspetto, di donna graue, & di marrona nobile, talche nè molte grinze la guaftino, ne molta splendidezza l'adorni, perche quelle disdicono oue sia piaceuole nobiltà, questa perche arguisce pochi anni, ouero poca prudenza, & molto lasciuia, il che non è in questa scienza amara da tutti gli huomini dotti, che non si fondano nella vanità delle parole, de concetti plebei, de quali prendona solo materia di nudrirsi-l'crecchi de gl'huomini più delicati, & meno sapienti; Questo. istesso mostrano le treccie sparse senza arte per le spalle; che da se sole danno ornamento a se medefime .

Il com-

Il compasso è l'istromento proprio, & proportionato di questa professione, & mostra che ella di tutte le cose dà la proportione, la rego-

la,e la misura...

Stà in atto di tirare il circolo, perche se bene la Mathematica è speculativa scienza, denominandola dal suo più vero, & nobil sine, nondimeno ancora l'vso è sine, se non della scienza, almeno di chi la possiede, essendo necessario, doppo l'acquisto dell'habito d'essa per giouamento d'altrui manisestarla in qualche modo, edi qui sono nate l'inventioni di musiche, di prospettiva, di Architettura, di Geometria, d'Aritmetica, e d'altre professioni, che tutte date alle Stampe, & cavate da' principi di quest dissi con sono suo de gl'autori, i quali per questi mezzi, come per ampia scala s'agliono alla fama, & all'immortalità.

Tali habbiamo molti de gl'antichi, & non pochi, che viuono a gloria dell'età nostra, fra i quali hanno luogo Christoforo Clauio, Giouan Paolo Vernalione, Giouan Barritta Raimondo, Luca Valerio, Federico Metio, Pietro Maillardi, Cefare Ruida, Camillo Agrippa & molti altri che con esquisita scienza, & con fon damento che viuamente possiedono in premio delle fariche loro in dono in questa professione al nostro secolo fama smarrita, merce d'alcuni, che per l'applauso della fortuna insuperbiri vo gliono ester tenuti huomini di gran sapere in questi studij, stando fra la calce, & i sasti, non sapendo esti, che la virtù i tributari jama, non ser ua della fortuna. Conviene adunque per non deuiar molto dal nostro proposito di ritornar a quello che diceuamo.

Il compasso alla Mathematica, & il fregio di triangoli, e d'altre figure intorno alla vette, mostra, che come sono nel lembo i fregi d'ornamento, e di fortezza, così nelle proue Mathe matiche queste istesse sono principi, & fonda-

menti.

La palla con la descrittione della terra, & con le zone Celesti, danno inditio, che la terra, nel misurar delle quali si va scambienolmen te, non hauerebbono proue, se non di poco momento, quando non si sostentassero, & disendes

sero con le ragioni Matematiche.

Il fanciulto, che fostion la tauola, & attende per capir le dimostratiue ragioni, c'infegna, o, che non si deue differire la cognitione di questi principi ja altra età, che nella puerile, perche oltre che l'ingegni più rozzi, e men'atti, & con questa s'apre come una porta di bel palazzo, ò giardino, nel quale poi s'entra nell'ann feguenti dell'età, fan anche vn'istromento da fegnare nell'intelletto nostro, ch'è come carta bianca, ò tauola rasa, quasi tutte le cose, che ò da valent'huomini, ò da libri ci verranno messe auanti per l'auuenire, e per questo sorse prin cipalmente i Greci quel tempo che noi consumamo a apprender lingue straniere, nell'età puerile seruendosi essi della propria, e naturale l'adoperauano nella Mathematica; onde dissicili si stimano hoggi molti di quelli esempi ch'essi danno per chiarerza delle dottini.

I piedi nudi, & stabili in terra, sono per dimo stracione della sua euidenza, e stabilità a con-

fermatione di quel che s'è detto.

#### MEDITATIONE.

DONNA d'età matura, d'aspetto graue, & monte di libri, sopra la mano del sinistro braccio, piegato sù la cossa del lato detto riposi la gora in atto di stare pensosa & sopra il destro ginocchio con l'altra mano vn libro suchinso, hauendoui frà mezzo qualche dito.

Essendo la Meditatione vna ferma consideratione riguardante la semplice virtù delle cose, par che conuengono le sudette qualità, perche lo intelletto in quell'età è atto a discernere

il vero.

La grauità, e modestia non si discosta dal con

ueneuole dell'età, & dello studio.

L'atto di sostentare il volto, ne fignifica la grauità de i pensieri, che occupano la mente in quelle cose, che si hanno ad esseguire per operare persettamente, & non a caso, come ben dis se Ausonio de ludo septem sapientum con questi versi.

Nihil est, quod ampliorem curam postulet, quam cogitare, quid gerendum sit, dehinc in co-

gitantes sers non constilium regit.

Lo ftare sedendo sopra i libri, ne può dinorare l'assiduità della sua propria operatione sondata nelle scritture, le quali contengono i primi principij naturali, con li quali principalmente si procede alla inuestigatione del vero.

Il tener il libro suchiuso è per accennare, ch'ella s'à le restessioni sopra la cognitione delle cose, per fermar l'opinioni buone, & perfette, dalle quali vien'honore, & anco bene, come si dimostra per il seguente Epigramma il qual dice.

### MEDITATIONE.







Felix, qui vita iuras exut u inanes,
Exercet meditans nobile mentis opus.
Hic potuit certas venturis linquere fedes
Vnde homines verum discere rite queant.
Hunc ergo merito aterno dignatur honore,
Et celebri cansu sama per astra vehit.

MEDITATIONE SPIRITVALE.

La Meditatione Spirituale, non è altro ch'vn'attione interna, che l'anima congiunta per
carità con Dio fà confiderando le cofe, che fan
no a proposito per la perfettione, & salute, perciò lo star con le ginocchia in terra, & con lemani gionte insieme, significa l'esfetto di deuo

tione, & humiltà, che hà la persona, la qual con tinoua, & vsa la Meditation Spirituale.

L'hauer chiusi gli occhi, dimostra l'operatione interna, astratta dalle cose visibili, il che si nota cos manto, che la cuopre.

Il detto coprimento può fignificar come chi medita, fi nasconde in luogo ritirato; & stassi so litario, suggendo l'occasioni della distrattion della mente.

#### Meditatione della morte.

DONNA scapigliata, con vesti lugubri, appoggiata col braccio a qualche sepoltuta, tenendo ambi gl'occhi fissi in vna testa di morto, che sia sopra la detta sepoltura, & che alli piedi sia vna pecorella con la testa alzata, tenendo in bocca herba in segno di ruminare.

### M E D I C I N A.

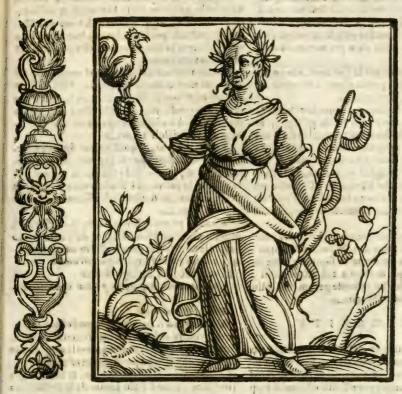



DONNA attempata, in capo hauerà vna ghirlanda d'alloro, nella man destra terrà vn gallo, & con la sinistra vn baston nodoso auoltoui vna serpe.

Medicina è sciéria per la quale glijaffetti vita li,& nutritiui del corpo, per mettere, & cauare

h conoscono.

Donna di tempo si dipinge, perciòche gli An tichi tennero, che fosse vergogna all'huomo che hauesse passato quaranta anni chiamar il Medico, presupponendo alla sua complessione, & con il suggire l'vno, & seguir l'altro potesse curar se stesso, però il Medico vecchio con l'arte, e con l'esperienza, conserua la sanità presente, & ricupera la perduta.

Gli si cinge il capo di vna ghirlanda di allozo, perche questo albero gioua a molte infermità, & soleuasi alle Kalende di Gennaro da' Romani dare alli nuoni Magistrati alcune soglie di lauro, in segno che hauessero da conservarsi sani tutto l'anno, perche sù creduto il lauro con ferire affai alla sanità .

La serpe, & il gallo, come racconta Festo Pó peo, sono animali vigilantissimi, & rali conuiene, che siano quei, che ministrano la Medicina, furono anco le serpi appresso a gl'Antichi segno di sanità, perche si come la serpe posta giù la vecchia spoglia si rinoua, così parono gli huomini risanando esser rinouari.

Il bastone tutto nodoso, significa la difficultà della Medicina, & la sespe sù insegna di Esculapio, Dio della Medicina, come credettero

falsamente i Gentili.

Medicina.

Onna che stia in atto di scendere vn grado di scala, sarà vestita di verde a soggia di Sibilla, portarà nelle mani alcuni semplici Medicinali, hauerà appresso vn Sole, & vna Cicogna, la quale tenga in bocca vn ramo d'origano.

Eatre la medicina nata dall'esperienza nell'altrui infermità, & aiutata con la scienza de-

Dd ; le cose

le cose naturali, lequali sono osseruate diligentemente da' Medici per la sanità dell'huomo, si sa che scende lo scatino, perche dalla contemplatione, che è cosa molto nobile, & molto alta scende all'attione della cura per mezzo di cose particulari.

E`vettira di verde per la speranza, che porta seco a'gli infermi, et per lo vigore che rende al-

la vita che andaua mancando.

Con l'origano la Cicogna aiuta la debolezza del proprio stomaco, e però su da gl'Egitij adoperata nel modo detto, per geroglissico di Me dicina. A' questo proposito viorno aucora l'accetto Ibi, il quale come s'è detto altroue col tostro da se stesso il come il Ceruo, il quale doppo che hà acciso il Camaleonte simorza il veleno masticando se frondi dell'alloro, il che sa ancora la colomba per risanarsi nell'infermità.

Il Sole mostra, che la virtù naturale del euore, è fauorita dal color di esso Sole, per so quale si mantiene, & conserna sa sanità in tutte le membra del corpo, & oltre a ciò molte virtù, & proprietà all'herbe insonde per mezo delle

quali la medicinas'essercira...

### MEDIOCRITA'.

DONNA con la destra mano reuga vn Leone ligato con vna catena, & con la sinutra vn'agnello ligato con vu debale, & sottil laccio, dimostrando si per esti due estremi il trop po risentimento, & la troppo sosseraza, & tenendo detta donna il luogo di mezo, tra questi estremi di sierezza, e di mansuenutine, per li quali veniamo in cognitione d'ogn'altro estremo in ciascun habito dell'animo, ci può esser ve to geroglissico di Mediocrità, la quale si deue, hauere in tutte l'attioni, acciòche meritino il nome, & la lode di virtù.

Mediocrità .

Onna bella, & risplendente, con l'ali alle, spalle, con le quali si solleua da terra, additando con una mano la terra, & con l'altra il Cielo, con un motto scritto, che dica Medio ansissimus ibis.

MEMORIA.

ONNA di mez'età, hauerà nell'acconcia tura della testa vn Gioilliero, ouero vn scrigno pieno di varie gemme, & sarà vestita di nero, con li due primi diti della mano destra stiga la punta dell'orecchia destra, & con la sianstra tetrà vn cane nero.

Dipingesi la Memoria di mezza età, perche Aristotele nel libro della Memoria & della ricordanza dice; che gl'huomini hanno più Memoria nell'età perfetta che non hanno nella vecchiaia, per la scordanza, o nella pueritia per non hauer imparato.

L'acconciatura del capo, nel modo che s'è detro, dimostra che la Memoria, è fidelissima ritentrice, & conservatrice di tutte le cose, che le sond rappresentate da nostri sensi, & dalla fantasia, però è addimandata l'arca delle scien-

ze,e de tefori dell'anim......

Vestessi di nero, il qual colore significa fermezza, estabilità per la ragione detta altroue, essendo proprio della Memoria ritener fermamente le forme del senso, come dicenamo rappresentate, & Aristotele l'afferma nel luogo citato di sopra...

Tirafi la punta dell'orecchio, in conformità di quel che dice Plinio lib. 11 dell'Historia naturale con queste parole: Est in aure ima memorie locus quem tangentes artestamur.

Et Virgilio nell'Egloga 6. dice

Cum cantiem Regis; & pralia Cynthiusau.

Vellit, & admonit.

Il canemero si pone per la medessima ragione del colore del vestimento di detta figura, come anco perche il cane è animale di gran Me moria, il che si vede per elperienza consinua, che condotto in pacse siranicio, & lontano per ritornare, onde è stato leuato da se stesso che ritornando Visse in patria doppo venti anti non sù altro, che vin cane lasciato da lui alla parren ra, che lo riconoscesse, accarezzasse. Onde socrate appresso Platone nel Fedro, giuta per lo cane, che Fedro haucua imparato a mente tutta l'oratione che Lista haucua composta.

Memoria.

Donna con due faccie, vestita di nero, & che tenga nella mano destra vna penna, & nella sinistra vn libro.

La memoria è vn dono particolare della natura, & di molta confideratione abbracciandosi con essa tutte le cose passate per regola di Prudenza in quelle, che hanno a succedere per lo autenire, però si sa con due saccie.

Il libro, & la penna, dimofizano, come fi fuol dire, che la Memoria con l'vfo fi perfettiona, il quale vfo principalmente confifte, ò nel legge-

re, ò nello scriuere.

## MEMORIA GRATA

de' beneficij riceuuti.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







NA gratiofa giouane incoronata con ramo di Ginepro folto di granelle; tenga in mano vn gran chiodo, stia in mezzo d'vn Leo ne, & vn'aquila. Incoronafi con ginepro, per tre cagioni, l'vna, perche non si tarla, ne s'inuec chia mai Plinio lib. 6. cap. 40. Cariem, & vetustatem non sentit iuniperus, così la grata Memo ria per tempo alcuno non sente il tarlo dell'obliurone, ne mai s'inuecchia, però la figuramo giouane. La seconda perche al ginepro non cascano mai le foglie, come narra Plinio lib. 16. cap 2'1. così vna persona, non deue lasciarsi cadere di mente il beneficio riceuuto. La terza. perche le granella del ginepro'stillate con alth ingredienti, giouano alla Memoria, & vna lananda bollita con cenere di ginepro, parimente conferifce molto alla, memoria, come tra gli al tri Fisci insegna il Gualthero nel trattato latino della memoria artificial.

Castore Durante medesimamente conferma, che le bacche del ginepro confortano il cerucllo, e fanno buona memoria la quale conservat si deue circa li benesitij riceunti, & esser sempiterna, epithe to dato dall'Oratore dicendo, cui sum obstrictus memoria benesicij sempiterna, di cui legitimamente può essere simbolo il ginepro annouerato tra le piante eterne.

Il chiodo, che tiene in mano, è tolto da gli Adagi i n quel Prouerbio, Clauo traballi figere beneficium, conficcare il benefitio con vn chiodo da traue, per denotare la tenace memoria del benefitio riceunto ch'hauer si deue.

Ponesi in mezo al Leone, & all'Aquila perche questi animali, ancor che prini di ragione, hanno mostrato di tener grata memoria de' benestrij riceuuti, Inquanto al Leone Aulo Gellio nel 5. lib. cap. 24. riferisce, che Appione historico Greco lassò scritto di bauere, non vdi nel Cerchio massimo, facendosi li giuochi publici delle caccie, esfere stato esposto vno schiano detto per nome d'Androdo da Eliano libro 7.c.48.de Animaii, chiamato Androcle alle fiere, è bestie, che vi erano, tra le quali vno horribile, e feroce Leone subito, che vidde Androdo stette quasi maranigliato, e dapoi s'accostò a lui, facendog li festa con la coda, come è coltume d'amorcuoli cani, e leggiermente gli leccaua le gambe, è le mani. An irodo che prima era quasi morto di paura, accarezzato dalla fiera, cominciò a ripigliare lo smarrito spirito, fissando gl'occhi versail Leone, allhora, come fot se fatta scambienole ricognitione, l'huomo, è la fiera allegri, parena, che l'vno si congratulas se di veder l'altro. A questo spettacolo così mirabile il popolo mandò fuora voci grandiffi me di maraniglia: perche Androdo fu condotto auanti l'Imperadore, il quale gli dimandò in qual modo quel Leone così atroce fusse verfo di lui mansuero, Androdo rispose, che già l' haueua conosciuto in Africa, quando vi er .... Proconsole il suo padrone, dal quale per le gra battiture, che da lui gli erano date, se ne fuggi per star nascosto in solitudini, e campi deserti, è che si ricourerò nella sferza del gran calor del Sole in vna spelonca, ne stette molto che vi arriuò quel Leone assai addoloraro, è pieno di lamenti al cui aspetto Androdo teme, mà il Leone con atto humile, quasi dimandasse aiuro, alzò vn piede, e lo porse verso lui. Androdo vedendo il piede infanguinato, comprese, che vi hauesse male, sì che gli pigliò il piede, dal qua le trasse fuora vno acuto stecco, e gli netto la piaga, il Leone consolato del medicamento, gli fece carezze, è li riposò in seno a lui, e da indi in poi Androdo per tre anni continui habitò nel la medesima spelonca col Leone, è visse delle fiere, che il Leone pigliaua, delle quali la miglior parte per mancamento di fuoco al Sol gagliardo, che in quelle parti di continuo arde, foleua cuocere, è di quelle così cotte fi nutriua; mà col tempo essendogli venuta in fastidio cosi fiera, e filuestre vita, andato il Leone a procacciare il solito vitto, Androdo lassò la spelon ca, & vsci di quel deserto, hauendo caminato per tre giorni continui, s'abbate in vna squadra di soldati, da' quali riconosciuto, su manda

to, mà con gli occhi proprij veduto in Roma nel Cerchio massimo, facendosi li giuochi publici delle caccie, essere stato esposto vno schiano detto per nome d'Androdo da Eliano libro 7.c.48. de Animaii, chiamato Androcle alle siere, è bestie, che vi erano, tra le quali vno horribile, e seroce Leone subtro, che vidde Androdo stette quassi maranigliato, e dapoi s'accostò a lui, facendogli sesta con la coda, come è costume d'amorcuoli cani, e leggiermente gli leccana le gambe, è le mani. Androdo che prima era quassi morto di paura, accarezzato dalla siera, cominciò a ripigliare lo smarrito spirito, silfando gl'occhi versoil Leone, allhora, come fos sesta seminis, hic esse some mediens leonis.

In quanto all'Aquila, Crate Pergameno di paese vicino al fiume Caico nell'Asia, narra, che sedici mietitori afletari mandarono vno de' loro compagni a pigliar dell'acqua, il quale vicino al fonte, trouò vn'aquila, che era foffocara da vn lungo serpente, che intorno il collo con varij giri le s'era aunitichiato, hauendo egli seco la sua falce tagliò apezzi il detto serpente, elasciò volare libera l'aquila; Essendo poi ritornato col vaso pieno d'acqua, diede bere a tutti li compagni, e volendo anch'esso beuere in vn tratto l'aquila sopragionse e con l'ale gli sbattè dalla bocca il vaso in terra, il mie titore mentre attribuisce ciò ad ingratitudine dell'aquila da lui liberara, vede li suoi compagni, che beuuto haueuano, cadere immantenen te morri; onde subito, pensò, che l'acqua fosse auuelenata, e conobbe essere in vita timasto per grata ricompensa del benefitio fatto all'aquila.

Degno è anco, che si racconti il caso, che Plinio nel cap, s. del 10. lib. espone, doue leggesi, che in Sesto Città della Thracia vna Donzella nutrì vn'aquila, la quale per rendere gratia de gli alimenti, gli augelli, ch'ella pigliaua li portaua alla donzella, laquale morta che su', nella medema Pira di suoco, doue ella ardeua, l'Aqui la spontaneamente volò, & insieme con la donzella s'abbrugiò. Hora se consideriamo: che il Leone è Re de gli animali terrestri, e l'Aquila Regina de gli aerei, Concluderemo, che quanto più vna persona è nobile, magnanima, e generosa; tanto più conserua grata memoria

de' benefitij riceuuti.

MERITO.







H vOMO sopra d'vn luogo erto, & aspero il vestimento sarà sontuoso, & ricco, & il capo ornato d'vna ghirlanda d'alloro, terrà có la destra mano, & braccio armato vn scettro, & con la man sinistra nuda vn libro.

Il Merito fecondo San Tomaso nella 3 parte della somma questione 45 artic. 6, è attione vir tuosa, alla quale si deue qualche cosa pregiata

in recognition ...

Si dipinge sopra il detto luogo aspro, per la difficoltà, per mezo della quale l'huomo peruie ne a meritare qualche cosa perciò si dice, che. Hercole sigurato, per l'huomo studioso di fama, & di gloria lasciata la via piana, & diletteuole intesa per quella de' piaceri, si elegesse l'altra difficile, & alpestre del monte, cio è quella della virtu; onde pertante, & così celebri sue, fariche meritò d'esser numerato frà più degni Heroi.

Il ricco vestimento, significa la dispositione, e l'habito della virtù; mercè del quale l'huomo sa l'artioni degne d'honore, & di lod...

Hauendo il Merito relatione a qualche co.

sa, gli s'è dato la corona, e lo scettro, pet farlo il più che si può spettabile, essendo quelli premij segnalati dounci a gran merito, & però S. Paolo della corona così dice s.

Non coronabisur nist qui legisime certauerit.

La destra mano, & braccio armato, & la sinistra con il libro, dimostrano due generi di merito ciuile, l'vno dell'attione di guerre, & l'altro
dello studio, & opere delle lettere, per ciascuno
de' quali l'huomo si può sar meritenole dello
scettro, significante la potestà di comandare a
gli altri huomini, & anco alla corona d'alloro
premio non meno d'eccellente nelle lettere,
che d'inuitti Capitani la quale significa vero
honore, & perpetua gloria.

Merito come dipinto nella Sala della... Cancellaria di Roma...

H vomo ignudo, con vn manto regale, tiene vna corona in capo, & con la destra vno scettro.

Mà perche il merito è cosa che auanza le no fire parole, lasseremo che egli medesimo a mag gior essicacia parli di se stesso.

MESI.

## M E S I.

MARZO.

TOVANE di aspetto siero, habbia sin capo vn'elmo, vestitio di color tanè, che tipri al negro, & a gl'homeri l'ast, con sa destrato mano tenghi con bella gratia il segno dell'Atiere, adorno di siori di mandorle, & con la si mistra mano vna bella tazza piena di prugno-li, sparagi, & lupoli.

Giouani dipingeremo i Mesi, perciòche volendo noi diuidere il tempo in Hore, Giorni, e Mesi, & Anni, faremo che l'hore siano, nella pneritta, il giorno nell'adolescenza, il mese nel la Giottentu, l'anno nella Virilità, & il tempo che è rutta la parte insieme lo faremo vecchio.

L'essere questo mese d'aspetto siero, & checenga in capo l'elmo, dimostra esser stato dedicato da Romolo a Marte suo genitore, e da quel lo così chiamato.

Si veste del sopradetto colore, essendo il color tanè composto di due parti nero, & rosso.

Per le due parti nero ci viene a fignificarelo il colore della terra, & la parte rossa la virru, & forza di essa, la quale in questo mese col tepido calor del Sole, incominciano a germogliar le piante, & la natura di tutti gl'animali a essa; is si si si

L'esseralato ci dimostra il continuo corso; che sanno i mesi, & il l'estrarca nel trionso del tempo, così dice.

Volano gl'anni, i mest, i giorni, e l'hore.

Il tenere con la destra mano il segno dell'Ariete circondato da i sopradetti siori, cidimofica i principi i della Primauera, onde l'Ariosto sopra di ciò, così dice.

Màpoi che il Sol nell'animal discreto
i le portò Frisso illumino la sfera.

L Zessiro tornò suaue, e lieto
A rimenar, la dolce Primauera.

Mostra anco, che come l'Ariete, è vn'animale debole di dietro, mà hà qualche forza dauanri, così il Sole nel principio di esso segno hà le forze sue debili per causa del freddo, che smimusce la sua gagliardezza, mà più auanti verso
l'estate è più gagliardo, cioè più caldo.

I a tazza piena di prugnoli, sparagi, e lupori, ci da segno quali sano i frutti di detto mefe, mà si denganuertire, che i frutti così di queko mese, come de gl'altri si possono dal diligent resi utore variare, secondo la qualità de i luoguist erche l'acre done è più caldo, più presto vengono, e per lo contratio ne i paesi-fredda PRILE.

IOVANE con vna ghirlanda di mottella in capo, vestito di color verde, hauera a gl'homeri l'ali, con la destra mano terrà il segno del Tauro, il quale sarà con bell'arzistito adorno di più sorte di viole, e di vari stori, che in detto mese si trouino, & con la sinistra vna bella cestella piena di carciosi, baccelli, mandor le fresche, frutti che nel mese d'Aprile, cominciano a venire.

Chiamafi questo mese Aprile secondo Varrone, quasi Aperile, perciòche in esso, s'apre la torra e spande suori le sue ricchezze, & perl'istessa suore i Greci chiamorno l'istesso mese e vresso suore, perche in quello ogni cosa fiorisce ou ero come dice Ouid dalla chiarezza, e serentà del Cielo dicendo.

Aprilem memorant ab aperto rempore didum.

La ghi landa di mortella, che tiene in capo in figuifica che effendo questa pianta dedicara, secondo gl'Antichi a Venere, in questo mele fi desta gagliardamente l'amore pelle piante, come ne gl'animali. Et il Petrarca nel Sonetto 41 così dice.

L'aria, l'acqua, la terra è d'amor piena Ogni animal d'amar si riconfiglia.

Si veste di color verde, perche in questo mese la terra si veste di questo bel colore rendendosta riguardanti bellissima cosa a vedere, per
essere il verde di sua natura grato alla vista,
massime; che tante, & così-varie sorti di visti coloti, i quali sono i bei siori dipinti, quasi gemme rilucenti nel verde campo appariscono scin
tillando, & singular vaghezza gl'apportano.
Onde il Petracha nel Sonetto 42. così dice.

Zeffiro torna, e'l bel tempo rimena
Ei fiori, e l'herbe, sua dolce famiglia;
E gigir Progne, e pianger Filomona,
E primauera candida, e vermiglia
Ridono i prati, e'l ciel si rasserena
Gioue s'allegra di mirar sua figlia.

Il segno del Tauro, che tiene con la man destrua, è per significare, che il Sole va caminando in questo mese per questo segno, il quale tuttatuia piglia maggior forza, si come il Toro, è più forte del Montone, dicono ancora, che il So le regna in detto segno, perche siel mese d'Apprile, si cominciano a vedere le fatiche de le buoi, cioè le blade.

MAGGIO.

MAGGIO.

TOVANE vestito di color verde ricas G matodi varij fiori, come d'effi, parimente hauerà in capo vna ghirlanda, terrà con la destra mano i Gemini, i quali saranno circonda ti di rose bianche, rosse, & vermiglie, con la sinistra vna bolla cestella piena di cerase, piselli, fragole, vna spina, & altri frutti, che in detto mele nascono, ouero se ritronano, con la la la

E chiamato questo mese Maggio dalli Latinia Maioribus perche hauendo Romolo diftri buito il Popolo Romano in due parti, cioè in maggiore, & minore, ò vogliamo dire giouani,e vecchi che quelli con l'armi, & quetti con il configlio gouernassero la Rep. in honor dell' l'vna Maggio, & il suguente Giugno in honor dell'altra, onde Onidio o

Hine sua maiores tribuere vocabula Maio

Innius a Iunenum namine dictus adest. Cli fidail verde, & fiorito, vestimento, & la ghirlanda intesta di varij siori, per mostrare la bellezza, e vaghezza de i prati, colli, & campagne, lequali guere ordinate, & ornate di varij fiori, & verdi herbesrendono marauiglia, & allegrezza alli riguardanti, & incitario gliaugelli a cantare suauemente, e tutta la natura gioisce. Onde ben disse il Sannazzaro.

Vn bel fiorito, On dilettofo Maggio.

Il legno di Gemini ci mostra, che in questo mese la forza del Sole si raddoppia per che cominciando ad effer caldo & fecco effendo che per due gradiil Sole fi eleua dalla terra, & in questo mese le cose si raddoppiano, cioè si mol riplicano, perciò che gl'animali partorifcono.

G INV G NO. NIOVANE, & alato come gl'altri mefi, &: J vestito di verde chiaro, ouero come, dicono verde giallo, hauerà in capo vna ghirlanda di spighe di grano non mature, con la destra mano portarà per infegna il Cancer, onero gra chio, ilquale farà circondato dalle sopradere spighe, e con la sinistra vna tazza, ouero vna bella cesta, dentro alla quale vi saranno visciole, scafe, briccocole, pere moscarole, cocuzze, cieroli, brugne, finocchio fresco, & altri frutti, che fogliono effere in questo tempo.

Chiamasi Giogno da' Latini per la causa det ta di sopra nel mese di Maggio, benche alcuni lo chiamano da Ginnone latinamente Iunoniu, leuato due lettere di mezzo dicono lunium; per she al primo di questo fù dedicaro il tempio di Giunone, ouero da Iunio Brutto, che scacciò dal Regno il primo giorno di questo mese Tar-A THE REPORT OF THE

quinio .

Si veste di color verde chiaro, perche in questo mese per il calore del Sole incomincia a ingiallire il grano, & anco diuerle herbe.

Il segno del Granchio denota, che arrivando. il Sole a questo segno; incomincia a tornare in dietro, scostandos da noia guisa di detto anima le, ilquale camina all'indierro.

L V G L I Q.

IOVANE, farà alato, & refitto di colore J ranciato. & coronato di spighe di grano. hauerà nell'yna delle mani il segno del Leone anch'esto ornaro di varie sorre di biade mature, & legumi,& con l'altra mano porterà vna bella cettella con meloni, fichi primaticci, pere di più forte, nocchie, & altri frutti, che questo me se suole apportare.

Chiamali Luglio in honore di Giulio Cesare Dittatore, perche in questo mesea i dodici nacque, se ben prima fù chiamato Quintile dal numero cominciando da Marzo, estendo . . honeld min at 8

quinto in ordine.

Si dipinge con vestimento ranciato, perche maturandofi in: questo mese le biade ingiallifcono.

Il Leone è animale di natura calida, & ferocissemo, & dimostra questo tempo, nel quale il Sole asceso al grado di questo segno, produces caldo eccessivo, & siccità grande

For Median Country Vent Bernd to A Go to & San T. O Min and

NOVANE alato di fiero aspetto, vestito di J color fiammeggiante; fara coronato d'vna ghirlanda di rose damaschine, gelsomini di Caralogna, garofani d'India, & altri fiori, che la stagione apporta, terrà con la destra mano il fegno della Vergine, e con la finistra vna cestel la piena di pere di più forti, prugne, moscatello, fichi, no ci, & mandorle mature.

E quelto mele similmente in honore di Augufto, & dal Senato, fu confegrato, perche in questo mese fù la grima volta fatto console ; Trionfò tre volte in Roma, & soggiogò sotto la potestà del popolo Romano l'Egitto, & pose fine alle guerre ciuli, prima detto mese si chia maua Sestile, per esfer il sesto in ordine, comin ciando, come s'è detto nel mese di Luglio, da million, re-t

Il fiero aspetto ci da ad intendere quanto que sto mese sia molesto, & come di molti mali può effer cagione, per la ftella canicula done il Sole si trona, il quale a guisa di rabbioso, cane offende, chi non fi hà buona cura.

Il feguo Celefte, che regna in questo mese

è chiamato Vergine, per dimostrare, che si come la Vergine è sterile, ne da se genera, così il Sole in questo tempo non produce cosa alcuna: mà solo le prodotte matura, & perfettiona.

Per la cesta piena de' sopradetti frutti, e la. ghirlanda di fiori si dimostra quello, che que-

fto mele produce.

SETTEMBRE.

IOVANE alato, allegro, ridente, vestito J diporpora, hauerà in capo vna ghirlanda di miglio, e di panico, nella destra mano il segno della Libra,& con l'altra mano il cornucopia pieno di vué biache, & nere, persiche, sichi, pere, mele, lazzaruole, granati, & altri frutti, che si trouano in detto mele.

Chiamasi Settembre, per essere, come si è det to il settimo, se bene si chiamò qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore.

Si veste di porpora, perche si come la porpora è vestimento Regale, & solo contiensi a Re, & huomini Illustri, & grandi, i quali abbondano di Thesori, & grandezze. Così questo mese, come Re,& Principe di tutti gli altri mesi dona in maggior copia tutte quelle cose, che sono necessarie al vito humano.

Tiene il segno della Libra, per dimostrare che in questo tempo viene il Sole in questo, & fassi l'Equinorio agguagliandosi la notte, col giorno, come diste ancora Vergilio.

Libra dies, somnique pares vbi fecerit horas.

OTTOBRE.

IOVANE con vestimento di color incaronato, & con l'ali come li altri mefi, porterà in capo vna ghirlanda di virgulti di quercia con le ghiande, con la destra mano il segno dello Scorpione, & con la finistra vna bella ce. stella piena di sorbe, nespole, songhi di più sorte, castagne con ricci, & senza....

Fù chiamato questo mese Domitiano, da Domitiano Imperatore: mà per décreto del Senaro, & a questo, & a quello meritamente furono cancellati, si come erano stati tirannicamen te imposti, & gli restò il nome antico d'Otto-

bre, per esser l'ortauo in ordine.

Gli si da ilvestimento di color incarnato, per che declinando il Sole nel Solatitio hiemale comincia a ristringersi l'humore nelle piante, onde le loro foglie diuentano del detto colore.

Dipingefi con lo scorpione, perche in questo mese il Sole si ritroua sotto detto segno, & è chiamato Scorpione dalla figura dalle stelle, e da gl'effetti, che produce in queste parti, imperoche, come lo fcorpione col fuo veleno puge ... do da la morte, se presto non si soccorre a quel li, che son punti, così mentre il Sole in questo segno per l'inequalità del tempo, apporta mal lattie molto pericolole, & per quelto difle Hip. pocrate ne gl'aphorismi , che l'inequalità del tempo partorisce infermità, massime quando nell'istesso giorno, hora regna il freddo, & hora caldo, il che spesso auuiene nell'aucunno.

La cestella sopradetta contiene i frutti, che

porta seco esso mese.

NOVEMBRE.

IOVANE vestito di colore delle foglie J quando incominciano a feccarh, & cadol no da gli alberi, alato, hauera cinto il capo d'vna ghirlanda d'olino col suo frutto, porterà nella destra mano il segno del Sagittario, & con la sinistra vna tazza piena di rape, radici, cauoli & altri frutti, che il mese di Nouembre porta seco.

Il tenere il Sagintario nella destra mano ci fignifica, che il Sole in questo mese regna, & passa sorto questo segno, il quale è detto Sagirtario, sì dalla figura delle stelle, come anco da gli affetti che produce, poiche in questo tempo saettando dal Cielo grandine, pioggie, folgori, arrecano non poco spauento, come anco in que sto mese più s'estercita la caccia, laquale si fà per li saettatori.

La ghirlanda di oliuo col frutto è segno di questo tempo, nel quale l'oliva già matura si coglie per farne l'olio, liquore viilissimo per

più cose alla vita humaua.

Si chiama Nouembre dal' Numero, per effer il nono, si come anco il seguente per ester il decimo fi chiama Decembre.

DECEMBRE:

NOVANE di aspetto horrido, come anco J faranno gli aleri due meh seguenti, vestito di nero, alato, con la destra mano terrà il capricorno, & con la finistra vna tazza piena di tartufi .

Horrido, & vestito di nero si dipinge, perche in questo mese la terra è spogliata d'ogni suo adornamento, che perciò anco fi rappresenta...

fenza ghirlanda.

Per il capricorno segno celeste, si dimostra questo mese, nel quale il Sole camina per detto segno: è detto capticorno, perche, fi come il capricorno fi pasce nelli precipitij, & monti altissimi, così in questo mese il Sole è in altissimo grado verso'l mezo giorno.

se gli

# aimlonParte Seconda.

Segli da i tartufi, perche questi nel mesedi Decembre si trouano in maggior quantità, & più persetti.

GENNARO.

GIOVANE alato, & vestito di bianco, il quale terrà con ambe le mani il segno d'-

acquario.

Questo mese, & il secondo furono aggiunti all'anno di Romolo da Numa Pompilio, & chia mato questo da Iano Ianuario, perche si come Iano si s'a con due saccie, così questo mese quasi con vna guarda il passato, & con l'altra il principio di questo, che ha da venire, secondo che dicono i Moderni.

Lo dipingeuand con il vestimento bianco, perche in questo mese, per l'ordinario la teria è coperta di neue, che si veggono le campagne

tutte d'vn colore.

Tiene con ambe le mani il fegno d'acquario, perche si faccia noto questo mese per il cor so del Sole, il qual'è detto acquatio, perche abbondano le neui, e pioggie in questo tempo. FEBRARO.

G lovane il quale habbia l'ali, & farà vefitto di colore berrettino, portando con bella gratia con la defira mano il fegno del

pelce.

Numa Pompilio chiamò questo mese Febraro, ò dalle sebri, lequali all'hora facilmente
vengono, ouero da questa parola Latina sebrium, cioè, purgationi sebrue, che significauano sacrifici j farri per li morti, perche i Romani in questo mese faceuano la memoria dell'anime, & quelle intendeuano di purgare con
celebrare l'esseguie de' morti.

Si veste di berrettino, perche in questo mese regnano molto le pioggie onde per il più il Cie lo è copetto di nuuoli, li quali rappresentano il

detto colore:

Porta (come dicemo) il pesce, perche passamo do il Sole per questo segno Celeste, ne dinora questo mese, & si come il pesce e animal acqua tile, così questo tempo per le molte pioggie è assai humido ouero perche essendos risolute l'acque, è tempo di pescagion.

# Mesi secondo l'Agricoltura.

GENNARO.

HVOMO di virile aspetto, che stando a lato d'vna ruota d'arrotare serramenti, tenghi con la destra mano vn roncio, e con la dinistra mostri con il dito indice diuersi serramenti necessarij all'Agricoltura, quali siano per te rada vna banda & dall'altra vn gallo.

Dipingesi di virile aspetto, & con il roncio nella destra mano, perciòche questo mese il diligente Padre di famiglia, ò altri, che fanno arte di campo, potranno rinedere tutti li serramenti, che si sogliono adoperare alla coltinazio ne delle vigne come ronci, ò falcetti, i quali ser

nono per potare.

Si mostra, che stia a canto ad vna ruota, perche conuiene hauere in questo mese (estendo egli secondo i moderni principio dell'anno) coti, pietre, ruote per arrotare, & aguzzare detti ferramenti sottili, & che taglino bene, comedice Columella lib. 3 cap. 24. Duris tenuissimisque ferramentis omne opus rusticum exequendu.

Monta con la finistra mano i detti ferramen ti, perche similmente in detto mese, chi si arte di Campo deue mettere in ordine le gomese con li suoi aratri, ricalzare vanghe, bidenti, zap poni, & altri ferramenti necessari, per hauer-

sene poi a seruire nel seguente mese, perche dice Marco Catone de re rustica cap. 5. Omnia. mature consicias, nam res rustica sic est, si vnam rem sero seceris, omnia opera sero facies.

Bilogna dunque, che sia molto vigilante, & li negoti i non vadino trattenendosi di giorno in giorno, che perciò gli si dipinge il gallo a canto, & a questo proposito sarà bene che io sac cia mentione di quello che narra Plinio lib. 18cap. 6. mostrando quanto sia viile all'Agricol-

teri l'essere vigilanti, & laboriosi .

G. Furio Crefina, di schiauo che gli cra, fatto franco, ticogliedo in vn campo molto piccolo, molto più che i suoi vicini nelle possessioni grandi, era molto odiato, come se per incanti egli hauesse tirate a se le biade de i campi vicini. Per la qual cosa essendo citato da Spurio Al binio Edile Curule, & accufato al Popolo, & per ciò temendo egli d'esser condannato perciòche bisognaua, che le Tribù mettessero il partito, comparue il giuditio, & portò quiui tutti i suoi ferramenti, con quali egli lauoraua, & menò vna sua figliuola ben guarnita, & vestita. I ferramenti erano graui, & grandi, & ben fatti zappe grandi, non'i piccoli vomeri, & boui ben nasciuti,& disse . O' Cittadini Romani, questi sono i mici incantesmi, mà non vi posso già, come io vi mostro i miei ferramenti, mostrare le vigilie, le fatiche, & i sudori miei . Et ciò detto fu assoluto.

> BR E

JVOMO d'età virile, che stando in vna

I vigna mostri potar quella.

Sono due tempi di potare: mà secondo Magone si pota prima che germini la vite, perche essendo piena d'humori piglia leggier ferita,& vguale, ne refiste al coltello.

### MARZO.

IN giouane con vna vanga in mano, & mo stri di scalzare le viti, & da vn lato sia vn

canallo.

Si dipinge giouane, per ester l'opera della. vanga di gran fatica, e perche in questo mese si comincia a scalzare le viti, come si dice a cavallo; conviene auuertire, che non si scalzi più tardi, perche la vite potrebbe germogliare, & perdere affai speranza della vendemia, buttando gli occhi della vite per terra....

Vi si mette a canto il cauallo, perciòche in questo mese, come ci narra Plinio libro 8. cap. 42. vanno in amore nello Equinottio della Pri-

mauera....

P RILE.

PER aunertimento, che danno molti, che trattano dell'Agricoltura per il mese d'Aprile si potrà dipinger vn contadino sbracciato, che metta le canne alle viti, cioè che tenda, & non molto lontano vi fia vna vacca, che pascoli con vn vitello, che latti detta vacca, perciò che Palladio al lib. 5. narra che i vitelli fogliono nascere in questo mese, & per l'abbondanza de' pascoli le vacche resistono alle fatiche, & al lattare.

Et volendo far differente questa pittura con accompagnarla infieme con altri animali .

Il medefimo Palladio nel libro s.dice, che in questo mese si tosano le pecore: onde in luoco della vacca si potrà mettete vn'huomo, che tofi le pecore. Dicesi auco, che in questo tempo è la prima, & più potente apritura de i montoni,& d'essi si hanno d'inuerno gli Agnelli, che gia fi folo maturati, e fatti.

MAGGIO.

I N questo mese (secondo che narra Palla-dio nel libro sesso de rexustica) si segano i

fieni: onde ragioneuolmente fi potrà dipingere

per il mese di Maggio.

Vn contadino giouane, che stia in mezo d'. vn campo pieno di verdura, & con ambe le ma. ni tenghi vna falce fenata,& con bella dispositione mostri di segare il sieno.

Tagliasi il fieno il mese di Maggio, perciòche Columella 7. de re rustica, dice, che si debbailegare prima che si secchi, perche non solo se ne hà maggior copia: mà anco a gl'animali è più grato il cibo, essendo che non è al tutto secco, ne verde, doue stia nella sua perfettione.

### GIVGNO.

N Arra Palladio lib. 7. che in questo mese si comincia a mietere l'orzo, e poi il grano, onde si potrà dipingere,

Vn contadino giouane con braccia nude, & che tenghi con la destra mano vna tagliente fal ce, con la quale tagli i couoni delle spighe di grano, le quali raccoglie con la finistra mano: ouero che mostri d'hauer mieruto, & che di es-

so grano faccia vna meta....

Deuesi, come racconta Columella libro secondo de Agricoltura, che in questo mese, oue saranno mature le biade mieterle, prima che fi abbruccino da i vapori della state, che sono nel l'apparir della Canicula grandissimi. Però si deuono mietere in fretta, perciòche è noioso ogni tardare, essendo che gl'vecelli. & altri animali fanno danno, come anco essendo secche le guscie, i grani, & le spighe cadono, però, come hò detto, sideue mietere quando egualmen te le biade ingialliscono.

### LIO.

P Erche il più notabile effetto di questo me-se è la ricolta de i grani di se è la ricolta de i grani dipingeremo per esto.

Vn contadino robusto in vn'aia, mezo nu. do, terrà con ambe le mani vn correggiato, il quale è istromento da battere il grano, & stando con bella attitudine mostridi battere il giano, il quale sarà steso nell'aia, a canto alla quale vi farà vna pala, vn rastello, & altri istrumen ti per simile esfercitio.

### AGOSTO.

7 N huomo, che stia in atto di acconciare botti, tini, bigonzi, e barili, hauendo appresso di se tutti quelli instromenti necessari; a fimile

a simile vifitio, che così narra Palladio lib. 9.de

re rustica. Si potrà anco dipingersi a canto vna chioccia con i pulcini, atteso che i poli, che nascono di questo mese, fanno più voua assai de gli altri, i quali nascono in altri mesi.

SETTEMBRE.

Vomo che tenghi vn cesto pieno d'vue, con le coscie, e gambe nude come quelli, che s'occupan ne gl'essercitij di cauar il mosto dall'vue, & a canto vi sarà vn tino pieno d'vue, lequali mostrando d'ester peste, da esto tino eschi il mosto, & entti in vn'altro vaso.

E perester auco che in questo mese si fà il mele non sarà fuor di proposito di metterni a

canto due, ò tre copelle d'Api.

OTTOBRE.

H Vomo che tenghi con la man finistra vn cesto pieno di grano, & con la destra pigliando esso grano mostri di spargerlo in terra, & che venghi coperto da vno che stimoli i buoi, i quali tirano vn'aratro, & ancorche, secondo Hesiodo, ilqual sù il primo che scrinesse dell'-Agricoltura (come narra Plinio lib. 18.) fi deue seminare alli dieci di Nouembre, che in tal giorno tramontano le Vergilie, sette giorni dipoi sogliono per lo più seguir le pioggie, & esfer fauo ceuoli alle biade seminate, nondimeno per la varietà delli terreni caldi,& freddi si semina più presto, ò più tardi.

Mà per non confondere le nostre pitture, & terminare ciascun mese l'officio suo, faremo che in questo si semini il grano, come cosa prin

cipale al viuere humano.

NOVEMBRE.

E T perche l'olio è molto necessario all'huo mo, non solo per mangiare, mà anco per molti altri commodi, faremo che in questo mese, come narra Palladio lib. 12. de re rustica si faccia l'olio, per essere, come habbiamo detto, molto necessario; come si vede in tutte le scritture sacre, essendo, che di questo prezioso liquo. re non solo si serue in condire i cibi, mà anco in consecrare li ministri della Santa Chiesa, & l'altre cose a lei pertinenti.

Dunque dipingeremo vn'huomo, che tenghi con la destra mano vna sferza, & vadi dietro a vn cauallo, il quale sia attacato ad vna tuota. da molino, oue si macina l'oline, & al lato di essa vi sia vu monte d'oliue, & vua pala, vu torchio, fiescoli, & quato sarà bisogno a tal'officio.

### DECEMBRE.

H Vomo robusto, che con ambi le mani ten-ghi vn'accetta, & con bella dispositione

mostri di tagliar vn'arbor.

Secondo Palladio lib. 13. de re rustica, esseu do Decembre principio dell'inuerno, & l'aria fredda, la virtu de gl'alberi si concentra in essi, & sono più durabili li legnami per le fabriche, & per far ogn'altra opera, doue che in questo mese si tagliono non solo le selue per far legnami per le fabriche, & per far ogn'altra opera, come habbiamo detto, mà i souerchi rami, & le siepi verdi per far suoco, si taglio. no ancora le perriche, li gionchi per le vigne, & anco d'esse le ne fanno le ceste, & molt'altre cose, che sono opportune all'vso nostro.

## Mesi come dipinti da Eustachio Filosofo.

MARZO PRINCIPIO DELL'ANNO,

Seconda gl'Antichia

N foldato tutto vestito di ferro, con la la lancia. & sondo allula lancia, & scudo alludendo al nome del mese formato da Marte, perche in questo me se, come dice Eustachio si finiscono i suernamenti della Militia, & si ritorna à gli esfercitij della guerra vigorosamente.

APRILE

S I dipinge il mese d'Aprile in forma di pa-ftore con le braccia, & gambe nude, hauendo apprello vna capra con due capretti nuonamente partoriti, & che detto pastore mostri di sonare vna zampogna.

Così si dipinge da Eustachio, & dichiara » che si nota in particolare, che Aprile moltiplica con il parto gl'armenti :

### AGGIO.

CI dipinge giouanetto con faccia bella, e la-J sciua, hà i capelli ricciuti circondati da vna ghirlanda teffuta di rofe bianche, & vermiglie, il vestimento lauorato, d'oro, e contesto di hori, estendo mosto dal vento con leggiadria, hà le manipiene di rofe, & di viole, con i piedi scali zi sopradi verde herbette.

Il che dimostra, che in questo mese la terra. quali dal fonno dell'inverno già nuda fi fue-

glia

glia, e si riueste di nuoue pompe conuenienti a se stella, che sono l'herbe, le foglic, & i fiori.

Et però gli huomini all'hora facilmente s'incitano al piacere con le apparenze della vaghezza del mondo, & si gode con allegrezza tutto quello, che la terra produce lontano dal-·la malenconia, essendo che questo mese apporta allegrezza infinita.

### GIVGNO.

I Vomo vestito da contadino con vua ghirlanda di fiori di lino, sta in mezo d'yn campo pieno di verdure, e tiene vna falce fe-

Si dipinge così, perche in questo mese secondo Eustachio il Sole prende vigore, & fi seccail fieno, & fi miete.

### L V G L I O.

I Vomo mezo nudo chinato, che con la de-ftra mano tiene vna tagliente falce, con la quale, taglia i couoni delle spighe di grano, le quali egli raccoglie con la finistra mano, tiene in capo vn capello largo, col quale mostra di difendersi dall'acceso calor del Solo.

Il fignificato di quanto habbiamo detto di questa imagine, & ch'essendo i grani maturi si foglion tagliar quando il Sole hà più vigore.

### AGOSTO.

H Vomo ignudo, il qual mostra di esser vsci-to da vn siume, è essersi lauato, & postosi alla riua di quello a federe, si cuopre con vn pan no di lino le parti men'honeste, & mostra per l'eccessiuo caldo sospirare, & mettersi vna tazza alla bocca per bere.

Questa figura, che nel bagno si laua, & che beua, altro non dinora, ch'il nascimento della o canicula, da cui radoppiato il raldo gl'huomini hanno bisogno di bagnatsi per humettare il corpo, e bere per spegner, la sere.

SETTEMBRE.

Vomo anch'esso in habito di contadino, n con una ghirlanda di pampane in testa tiene in mano alcum grappi di vua con le gambe, & cofcie nude, come quelli che fi occupano nello effercitio di cauare il mosto dall'vue.

Eta canto vi è vn tino pieno di vue pette, & da ello tino elce il mosto, & entra in vn'altro

Valo .

Altro non dimostra questa figura se non la vendemia, la quale si suol far nel mese di Settembre quando l'vue fono mature.

## OTTOBRE.

Ngiouane in vn prato, & in esso mostri di hauer plantaro molte frasche, & in quelle si vede hauerci tesi sottilissimi lacci, & teti, accioche gl'vecelli non pur non s'auuedane dell'inganno, mà ancora non possano veder quelli, che per lo prato sparsi dolcemente cantano & non molro lontano stà il detto giouanet to nascosto in cappanello, & ridente mostra di ammazzare vn preso vccello, ilquale sarà con l'ali aperte per tentare di voler fuggite.

Ciò significa, che nel mese di Ottobre si dà principio alle caccie per pigliar gli vccelli .

#### NOVEMBRE.

H VOMO, che stimola i buoi i quali tirano

Costui, il quale con farica s'appoggia all'aratro, mostra la stagion della pliade, lequali, co me dice Eustachio, è molto atto a l'essercitio

### DECEMBRE.

YVOMO, che tiene con la man sinistra. vn cesto pieno di semente di grano , la quale con la man destra mostra di spargerlo in terra, laquale vien coperta da alcuni lauoratori.

Ciò dimostra il tempo delle semente, le qua li si sogliono con l'autorità del detto Eustachio spargere interrail mesedi Decembre.

GENNARO.

N giouane, il quale mostra d'andarela cac cia con diuersi cani, tiene con vna mano va corno da sonare, & in spalla va bastone, col quale porta vn lepte con altri animali.

Con questo si mostra il tempo d'andar a caccia, percioche essendo riposto il grano, & il vino, & raccolte tutte l'altre cofe, che sono vtili alla vita humana, l'huomo se ne va questo mese di Gennaro a caccia...

FEBRARO.

7 N vecchio crespo, canuto, vestito di pelle fin'a i piedi, sta a sedere appresso vu gran fuoco, & mostra a scaldars.

Questa

Questa figura mostra non pur l'asprezza dell'inuerno mu il freddo dell'istella vecchiez za, se come si suol directione.

Enstagion fredda, e peaceri amorost

Dal vigor natural costui spogliando

Condotto l'hanno star vieino al fuoco.

#### MESE IN GENERALE.

GIOVANE vestito di bianco, con due cornetti bianchi, volti verso la terra, & terrà. la mano sopra vn vitello d'vn corno solo, & sa-

rà coronato di palma...

Et il mese da Orseo domandato Vitello di va corno solo, perche in questo modo si ha la definitione del Mese, il quale non è altro, che il co so, che sa la Luna per si dodici Segni del Zodiaco, nel quale viaggio, pare a gli occhi no stri, che parte del compo oresca, è parte scemi.

Lo scemare si dimostra col corno tagliato, & col crescre l'erà del vitello, il quale per se stesso si viene aumentando col crescere, & col calare della Luna; però la Luna è da Apollodoro, & da alcuni altri scrittori dimandat.

Taurione.

fine del mele.

Eustachio dimanda il mese, bue come cagio ne della generazione, commentando il primo

libro dell'Iliade.

Si potrà fare ancora con l'herba detra Lunatia, la quale fi scriue essere di tal natura, cheo ogni giorno perde vna foglia, finche la Luna cala, poi al crescere d'essa, cresce ogni giorno all'herba vn'altra foglia, talche in vn'sol mese

mitte le perde, e racquista.......

METAFISICA.

DONNA con vn globo, & vn horologio fotto alli piedi, hauerà gli occhi bendati, & in capo vna corona, facendo con la destra mano vn gesto tale, che dia segno di contemplatione, & con la sinistra tenga vn scettro, per che essendo ella Regina di tutte l'altre scienze acquistate per lume naturale, & sprezzando le cose soggette alla mutatione, e al tempo

confidera le cose superiòri con la sola forza di l'intelletto, non curando del senso.

Merosisse.

Donna, che sotto al piede sinistro tenga vn globo, con la destra mano appogiata alla guancia, & che stia peusosa, & con la sinistra mano stia in atto di accennate!

Per la palla confidera il mondo tutto, & locofe corrutibili, che foggiacciono, come vili a questa scienza, la quale s'inalza solo alle cosociesti, & diuine.

MINACCIE.

PA TOTAL COLUMN

ONNA con la bocca apetta, con acconciatura di testa, che rappresenti vn mostro spauenteuole, vestito di bigio ricamato di
rosso, enero, in vna mano terra vna spada. &
nell'altra vn bastone in atto minaccieuole. Mi
naccie soasse dimostrationi, che si fanno per
spauentare, & dar terrore altrui, & perche in
quattro maniere può nascere lo spauento, però quattro cose principali si notano in questa
figura descritta da Eustachio, & sono la testa,
il vestito, la spada, & il bastone.

Si fà con la bocca aperta, per dimostrare, che l'impeto delle minaccie, sà la voce, il quale poi accresce spauento a quelli, perche sigrida. & perche nel gridare si commuoue il sangue, si porta sempre va non so che spauenteuole nella faccia, & si come la voce commuoue l'orecchie, così i lineamenti della faccia spauentano per la vista dispiaceuole, come ancora la horribile acconciatura della sua testa...

Il vestito bigio per esser questo colore composto di bianco, & di nero, è messo per somigliar la notte, ch'è spaueteuole, non quando è oscurissima: mà quando hà solo tanta luce, che serua per veder le sorme spauenteuoli, che si ponno rappresentar consusamente in essa, per questo si dice da' Poeti l'inserno esser pien di oscura luce, & Virgilio nel 6 dell'Eneide disse.

Quale per incertam lunam sub luce maligna. Est iter in ssluis, voi cœlum condidit vmbra Iuppiter, coc.

Il ricamo rosso, & nero, mostra che il minac cio si stende per spauentare, ò al sangue, ouero

alla morte,

Il bastone, & la spada, fanno conoscere qual sorte di minaccie si deue adoperare con nemici valorosi, & quale con servitori, & genti plebee, che poco sanno, & conoscono delle cote d'honore.

MISERIA.

Wedi Calamità. .

Miseria Mondana.

DONNA che tenga la testa dentro ad vna palla di vetro, & che sia trasparente, & con vna borsa versi denari, & gioie.

La testa nella palla di vetro facilmente per la continua esperienza delle vanità di questa vita, si comprende quel che significhi, e ciascu per se stesso nel pellegrinaggio di questi pochi giorni, che stiamo sopra la terra, sà quanto vani siano li nostri desiderij, & corte le nostre speranze.

La testa si piglia per il pensiero, effetto del-

l'anima in esta.

Il vetro mostra la vanità delle cose mondane per la fragilità sua, ouero perchela miseria humana consiste in vedere in qual parte l'huomo si volta alle cose maggiori di quel che so-

no, stimando gran cosa gl'honori, le ricchezze, & cose simili, che poi senza il vetto, si vede, che sono vanità, & miseria, ouero, che come il vetto non termina la vista di quello, che vi guarda, per esser corpo diafano, così le riccheze, & beni del mondo non danno mai termine a nostri pensieri, anzi, che tuttauia accrescono il desiderio di passate auanti, e con questo infelice continuo stimolo ci conducemo miseramente alla morte.

La borsa, che ella versa, mostra, che come volgarmente si crede essere felice chi hà gran facoltà, così si vede esser priuo di gran commodi chi ne è senza, il che facilmente può succe-

dere a ciascuno.

Misericordia. Vedi le Beatitudini.

## MISERICORDIA.



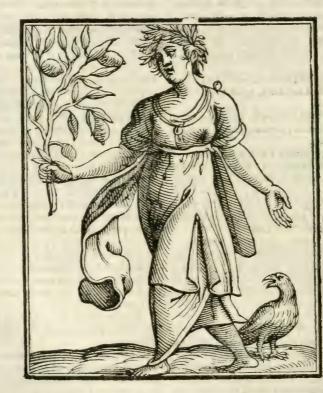



DONNA di carnagione bianca, hauerà gli occhi grossi, & il naso alquanto aquilino, con vna ghirlanda d'oliua in capo, stando con le braccia aperte, mà tenga con la destra mano vn ramo di cedro con il frutto, a cante vi sarà l'yccello pola, ouero cornacchia....

Mile-

Mifericordia è yn affetto dell'animo compas honeuole verso l'altrui male, come dice S. Gio-

uanni Damasceno lib. 2. cap. 24.

La carnagione bianca, gl'occhi grossi, & il maso aquilino secondo il detto di Aristotele al capo festo de fisonomia, significano inclinationealla Misericordia...

La ghirlanda d'olino, che tiene in capo, èil vero simbolo della Misericordia nelle sacre lettere, alle quali si deue l'obligo della cognitione vera di questa santa virtu, & il ramo di ce dro fignifica il medefimo, come fà fede Pierio

Valeriano, oue tratta del cedro.

Lo stare con le braccia aperte, dinota che la Misericordia è a guisa di Giesù Christo Redentor nostro, ch'è la vera Misericordia, con prontezza c'aspetta sempre con le braccia aper te, per abbracciar tutti, e souuenir alle miserie nostre, & Dante nel canto 3. del Purgar. sopradi ciò così dice.

Horribil furon li peccati miei Mà la bonta infinita hà sì gran braccia Che prende ciò che si riuolge a lei .

Gli si dipinge a canto l'vecello pola, perciò cheappresso gl'Egittij significaua misericordia, come si può vedere in Oro Apolline.

MISVRA

Del Sig. Giouanni Zaratino Castellini. PIERIO Valeriano, riene, che la misura figurata fusse in quella Medaglia d'argen to di Caio Mamilio, che hà per riuerfo vn simu lacro pileato, con vna canna in mano (come egli pensa) alli piedi del quale vn cane abbaia verso di lui, che Pierio lo piglia per fedeltà, la quale deue hauere chi estercita sì fatto magistero, & la canna spartita in più nodi, la piglia per segno, & istromento da misurare. Mà è d'auuertire, che Pierio in questo luogo erra all'ingroflo: poiche quel simulacro non è con habito Romano, ne meno tiene vna canna distinta con nodi, si come più abbasso si esporrà. Niuno Autore fà mentione, che C. Mamilio fuf se misuratore, nè meno si trouz in monumento, nè in alcuno scrittore, che gl'Antichi vsassero la canna per istromento da misurare, vsauano bene la Decempenda, che era misura di X piedi, chiamata vna volta da Plinio nella 2. Epistola del lib. 8 pertica; Budeo ne tratta diffusamente nelle pandette, ex l.vls. si Mensor falsum modum dixer & l'Autore de gli Adagij in quel Prouerbio. Vna pertica, oue la pertica. ponesi in vece di Decempeda, si come hoggidì volgarmente pertica si chiama, la cagione dell'errore nacque in Pierio, perche egli si confuse in quelle lettere, che stanno abbreuiate per trauerso nella Medaglia sopra il cane, che sono queste. LIMETAN. le quali Pierio divise in due parole. LI. METAN-interpretandole egli limitibus metandis, credendosi, che quella abbreuiatura TA, che è pur latina, posta in vece di TA, fusse figura di lettera greca, & che C. Mamilio fosse misuratore. Mà con rispetto di si pregiato Autore sia detto, che quella Medaglia non è fatta per denotare la misura, ne che C. Mamilio fusse misuratore, attesoche quella parola. LIMETAN. non vuol dir, limitibus metandis, mà è il cognome di Caio Mamilio, che fu cognominato. LIMETANVS. ilqual Caio Mamilio Limetano, non fù altrimente misuratore, mà vno de tre deputati sopra la ... Zecca insieme con Publio Crepusio, & Lucio Martio Censorino, che fù Console con Caio Caluino Sabino l'anno della Edificatione di Roma. 714. nel qual fiorì anco C. Mamilio Limerano, si come osserua il Sig. Fuluio Orsino De familijs Romanorum nella Cente Crepufia, doue mette vna Medaglia, nel cui diritto leggesi dietro vna testa. L. CENSOR. nel riuerso vna vittoria sopra vn carro tirato da due Caual li in atto di correre, fotto li quali vi fono questi nomi . C. LIMETA. P. CREPVSI. che fono i detti deputati sopra la Zecca, dal qual riuerso apparisce, che C. LIMETA. non può significare altro, che Caius Limetanus, attesoche saria vn sproposito a mettere C. Limitibus metan dis sotto due caualli. la Medaglia di Caio Mamilio Limetano da Pierio non conosciuta vedesi rappresentata al vino in istampa nella medefima opera dell'Orfino, doue tratta della. Gente Mamilia, & proua per auttorità di Salu stio, che detto C. Mamilio fù anco Tribuno del la Plebe, ini chiaramente si viene in cognitione, che quel Simolacro con habito palliato, corto,& soccinto, col cappelletto in testa, con il bastone in mano, & con il cane a piedi, che hà la testa alzata, & bocca aperta verso lui, è Vlisse, che doppo xx. anni se ne ritornò a casa.... sua incognito sotto mentito habito di mendico, riconosciuto per patrone da Argo suo cane, la quale imagine fece imprimere Caio Mamilio Limetano per memoria, che la sua gente Mamilia discendeua da Mamilia figlia di Telegono, che fù figliuolo di Vlisse nato di Circe,& e quello, che edificò nel Lario Frascati, co me scriue Sesto Pompeo, Plutarco, Acrone, & Porfirio Interprete d'Horatio, però i più antichi Mamilii furono cognominati Tufculani, Ec 2 il primo

il primo che si troui è Octavio Mamilio Tuscu Regillum bello latinorum, cum Aul. Posthumius. Indator cum Octavio Mamilio Tufeudano pralie dimicares, in nostra adie Castor, & Pollux ex aquis puznare, visi sunt. Hquale Ottavio Mamilio sa Genero di Tarquinio superbo , come attena Linio nella Decade prima del terzo libro, quanda ragiona da Tarquinio Re, che si: concihata la gratia de Principali. Latini con glialloggi, e parentele. Ottauio Mamilio Tuigulano (is longe Princeps, latini nominis erat, fi fama credimus, ab Vlife Deag Circe oriundus) ei Mamilio fliam nuptam dat: scacciato dal Re gno Tarquinio Superbo doppo 52. anni ellen-. no Comoli Lucio Minutio Carbeto, & Caio . Nautio Rutilio, fu Lucio Mamilio Tufculano fatto Cittadino Romano, di che Liuio Decade paima liv. 3. L. Mamilio Tusculano approbantibus cunctes Civitas data est. 400. anni doppo in circa Caio Mamilio Limerano per memoria. della sua stirpe discesa da Vlisse, sece imprimer la sudetta Medagli.....

Il cappelletto, che porta in testa senza falda, è di quelli fatti a guisa di mez ouo di Struzzo, nella forma che si vede in capo alle statue di Castore, & Polluce guerrieri laconici, di che; L'ompeo Festo. Pilea Castori, & Polluci dederunt antiqui, quia Lacones fuerunt. quibus pi-. l'atis pugnare mos eft. l'vsauano in guerra i laconi, fuor di guerra per habito consueto, i Thef fagli, i. Parthi, i Daci, gli Armeni, & altri ftranieri, come fi raccoglie dalle Medaglie, e ftatue; i Perhani anco per autrorità di Celio Rho digino lib. xvj cap, x. portarono il cappello: i Romani nol tencuano per habito loro, fii ben loro permesso, & conceduto da Caligola Imperadore di tenere il cappello fatto all'vsanza at Theffaglia nelli Theatri; per riparar, l'ar, dor del Sole, come riferisce Dione, segno che fun, di the uro nol potenano portage, nelle. racaglie solo per simbolo della Libertà l'han ne poito, perloche quando volenano dare l. I berra ad vno sehumo, lo radenano, & gli po neuano in testa yn cappello: dalla nobiltà non f portana in Roma, ancorche Martiale lib.xj. ep 5.7 chiami Roma pileat. ...

Vactus falcifori Senis diebus, Regnator quibus imperat fritillus, V. fu ludere non laborioso Perintetes puto pileata Roma.

Pricaca diffe, perche nelli giorni, & comiti face nali, de quali ragiona Martiale mutananet Romani habito, piglianano il cappello, e

laffauano la toga, mettendofi la Sinthefe vefte lano: Cicerone lib. 2. de Natur. Deorum Apud: di minor reputatione, più vile lecondo Baifio" l'istesso Poeta nel primo de gli Aposoreti:

Synthesibus dum gaudes eques, Diminusque

Dumá decent nostrum Pilea sumpta louem! Ciò era lecito per cinque di, che per tanti di al tempo di Martiale doueuan durare i faturnali, contro Macrobio, che non vuol, che durafsero più d'vn giorno solo, il decimonono di De . cembre, il detto Pocta nel 141.apoforeto.

Dam toga per quinas gaudere quiescere luces.

Hospotris cultus sumere sure tuo.

Altretanti di senza dubbio portanano il cap pello, ne gli altri di non lo portauano il cappello, mà, ò andauano con la testa scoperta, iò si coprinano con una parte della toga, si come nell'vno, & l'altro modo infinite statue de Se natori fi vedono, col cappello niuna fe ne ve-a de; di questo parere è Adriano Turnebo nelli. suo giornale lie otrano, cap. 4. cirando l'autro 3 rità d'Eustachio sopra il primo dell'Odissea., il quale fa giuditio, che i latini pigliasseroa consuetudine d'andare scoperti da gli Antichi Greci, attesoche Homero non fa mentione als cuna de cappelli: non hauendone Homero farta mentione massimamente nell'Odissea composta sopra Vlisse, non sò come il Pierio posti nel quarantesimo libro affermare di certoche il cappello era da Greci tenuto per inditio di nobiltà, & però che si daua ad Vlisse nobile d'ogni canto paterno, & materno: se ciò fusse : vederebbonfi ancora col cappello Achille, Aiace, & altri nob.lissimi-Greci:ma in questo non si deue parimente prestar fede al Pierio, si perche non ne ragiona Homero, fi perche non arreca testimonio alcuno d'Autore Antico: Liabbiamo ben nor in fauor nostro Plinio lib. 35. c. X. Nicomachus primus Vly si additit pileum, Se. Nicomaco Pittore, che dipinse Silla fuil primo, che aggiungesse il cappello ad Vlisse, è segno che Vliffe a suoi di non lo portale, & fe nella Medaglia lo porta, è da confiderare, che non è suo nabito mà finto è trauestito da mendico, cosa che non si conuerria col cappallo, se fuste da nobile; & ciò tanto più manifestali. verità, poiche se Vlisse fusse stato solito a portarlo, & se il cappello fosse stato inditio di No bile; non l'haueria portato all'hora, per non. darfi a conoscere:mà nella Medagira vi ità im presso, ouero per aggiunto, nella guisa, che lo aggunse in quelli tempi Nicomacho, tanto più. che nelli vern d'Homero (che per tal conto più aballo poneremo,) non si nomina; ouero

perche Vlisse sta figurato per viaggio, pensando Caio Mamilio, che la fece battere all'vso di Roma, atteso che i Romani per viaggio por tauano il cappello. Tarquinio Prisco auanti fuile Reandandoa Roma vn'Aquila gli tolfe il cappello, & vn'altra Aquila fece il simile a Diadumeno figlio di Macrino Imperadore mentre andaua a spasso in campagnatin Città non l'vsauano i Romani: Giusto Lipsio lib.primo electorum cap. 23. afferma che i Romani andauano scoperti, & non portauano all'vsanza nostra i cappelli, di che promette trattarne a pieno nelli suoi Saturnali, a quali rimerto il l'ettore, non hauendoli io veduti; in quanto al dubbio, che iui muoue sopra auttori, che fanno mentione di scoprissi la testa per honosar altri,tra quali Seneca, Salustio, & Plutarco, che nelli precetti di reggere la Republica, & nella vita di Pompeo ragionando dell'honore, che saceua Silla a Pompeo, dice che auanti di Jui ancorche giouane fi leuaua in piedi, e fi sco priua la testa: si può rispondere, che se vn Citta dino Romano era in Città si scopriua la testa con quella parte di toga, che in testa raunolgeua ogni Cittadino, s'era per viaggio si leuaua il cappello il medemo cappello da viaggio det to da Giulio Capitolino Cucullione portanafi anco di notte, si come riferisce nella vita di Vero Imperadore, il quale ad imitatione de' vitij di Caligola, & di Nerone andaua la notte in volta con vn cappello in testa per le tauerne, & luoghi publici di Donne infami , oue incognito fi meschiana con taglia cantoni, e sgher ri per attaccar risse, dalle quali bene spello se ne partiua con la faccia ammaccata, & liuida, tornandofene a Palazzo tutto afflitto In tansum vitiorum Caianorum, & Neronianorum, ac Vitellianorum fuisse amulum, vt vagaretur nocte per tabernas, ac lupanarias obtecto capite Cucultione vulgari viatorio, & commisceretur cum triconibus, & committeret rixas; dissimulas quis effet, sepeque afflictum linida facie rediffe, Gin tabernis agnitum, cum fe fe abstonderet. Cucullo Santonico da Giunenale nella Sarira ottaua chiamasi il cappello alla Frances. che i vagabondi adulteri di notte portauano. Nocturnus adulter

Tempora Santonico velas adoperta cucullo? Nella terza Satira disfe.

Veneto duroque Cucullo.

Il medesimo Satirico nella sesta biasima. Messalina impudica moglie di Claudio Imperadore, laquale addormentato il marito se n'an daua fora la notte con vn cappello in testa.

Dormire virum cum fenferat Vxor Ausa Palatino tegetem praferre cubili Sumere nocturnas meretrix; Augusta cucullos. Linquebat comite ancilla non amplius una, Et nigro flauo crinem abscondente galero.

Se ben forse legger si potrebbe più verisimit mente, che il biondo in questo luogo sia epithe to della chioma, che del cappello, Virg. nel 4. dell'Eneid.al crine da pure l'epitheto di biodo.

Et crines flauos, & membra decora inuente.

Ouidio nel lib. 2. de' Fasti.

Forma placet, niueus q, color, flauiq; capili.

Il negro poi sia epitheto del cappello, perche se Messalina fusse stata solita a ponersi in testa yn cappello giallo di notte, satia stata più conosciuta. Da Suetonio dicesi capillamento in vece di cappello, come piace al Sabellico c. xi nella vita di Caligola Imperadore, che lo portaua con vn habito lungo di notte per non esser conosciuto. Ganeas, atá adulteria capillamento celatus, & veste longa nostibus ambiret; & se il capillamento s'hà da pigliare per vna capillatura posticia portata da Caligola per trasformarsi di notte, e coprir la caluezza, & deformità della sua testa, diremo che Caligola, ne meno di notte portasse il cappello, ma solo quella capillatura, perche Suetonio non lo specifica, si come lo specifica in Nerone c. 26. Post crepusculum statim arrepto pileo, vel galero popinas inibat : questo luogo fa palese, che di giorno in Roma non si portaua il cappello, attésoche Nerone doppo il crepusculo subito pigliaua il cappello per andare alle cauerne : a dir. post crepusculum statim inferisce, che innanzi il crepulculo non si portana il cappello: onde chiara cosa è, che non si vsaua in Roma, fuor di Theatro, fuor de' giorni Saturnali, fuor di viaggio, & di notte, però non si conuiene a Caio Mamilio nobile Romano.

L'habito poi soccinto, & palliato ne meno è da nobili Romani, si sa, che andauano togati anzi come detto habbiamo il riuerfo di tal Me daglia rappresenta vn pouero mendico vestito dirrifti,& vili panni con la bisaccia al fianco, & col bastone in mano d'appoggiarsi, così appunto descritto nell'Odissea 17. da Homero, Vlisse quando parla ad Eumeo suo porcano, acciò lo riconduchi, come guida alla patria.

con tai sentimenti di parole.

Hunc autem respondens allocutus est prudens Vlyffes.

Cognosco, mente tento, hac iam intelligenti inbes.

Sed eamus, in autom postea assidue duc,

Ee 3

## 430

# Della nouissima Iconologia

Da autem mihi sicubi baculum incisum est. Vt innitar , quoniam dicitis valde lubricam este viam .

Dixit, & circum humeros deturpem imposuit

Densis scrutis rimosam, tortili s vero erat funis. Eumaus autem ei baculum gratum dedit. Hi iuerunt, stabulum autem canes, en pastores

Custodiebant a tergo manentes, hic autem in civitatem duxit Regem

Pauperi tristisimilem, & Seni .

Bacculo innitentem, hac autem tristia circum corpus vestimenta indutus erat. Più abasso riferisce Homero, quando il cane Argo lo rico nobbe doppo xx.anni

Canis autë, caputq; & aures iaciens eleuauit. Argus Vlyssis laborioss, quem sam quodam ipse

Nutriust.

& doppo altri sei versi.

Illic canis iacebat Argus plenus vicinorum,

Iam tune statim agnouit Vlyssem prope euntem Cauda quidem hie adulatus est, & aures desecit ambas.

E poco più fotto.

Argum aut m rursus Parca accepie nigra

Cum primu vidiffet Vlyffem vigefimo in anno.

Di modo che il Cane in questa Medaglianon è altramente fimbolo della fedeltà, come dice Pierio, mà figura materiale del cane Argo. Secondariamente quel fimulacro non è Caio Mamilio misuratore, mà Vlisse in habito da pouerello. Terzo non tiene in mano vna canna distinta in più nodi per misurate mà vn bastone per appoggiarsi. Quarto, Pierio piglia Mercurio, feolpito nel dirito di detta Medaglia per simbolo della Concordia, che ne deue seguire doppo la limitatione della misura; nel che parimenti erra, essendo in questo impronto, Mercurio figura dell'eloquenza, & sapienza d'Vlisse, al quale Mercurio suo protettore

M I S V R A



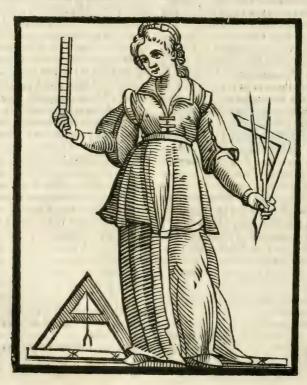



diede (come canta Homero nella X. Odissea) contro gli incanti di Circe, l'herba Moli dissicile a scauarsi, della cui dissicultà Plini lib. 25. cap. 4. la quale Herba è geroglisico della sapieza, & cloquenza, che dissicilmente da gli huomini s'acquista, con la quale Vlisse porè sar resistenza a gl'incanti di Circe cioè alli piaceri, & alle sensualità mediante il dono di Mercurio, dono di eloquenza, e sapienza: per questo rispetto è Mercurio impresso in detta Medaglia, non per segno della Concordia, che segue doppo la missura: essendo dunque tale errore in detta sigura di Pierio, ne formaremo noi quest'altra.

MISVRA.

DONNA di grave aspetto nella man defira tenga la misura del piede Romano, nella finistra la Quadra con il compasso, sotto li piedi la decempeda, cioè la petrica, che contiene x. piedi, vicino alla pedana della vesta il niuello diritto col perpendicolo, piombo steso, che pende.

La Misura è ciò che col peso, con la capacità, con lunghezza, altezza, & animo si termina & sinisce; così desinita da Isidoro, & da altri autori. Mensura est quidquid pondere, capa. estate, longitudine, altitudine, animo s; sinitur.

Varij inuentori di misurare da varij Auttori nominați fi trouano, ciò auuiene (per quanto giudica Polidoro, Virgilio) perche diuerfi in dinersi paesi, ne sono stati primi inuentori. Eutropio nel libro de' Gesti de' Romani capitolo terzo, dice che Sidonio fù inuentore delli pesi,& delle misure, mentre Procace tra gli Albani, Aza nella Giudea, & Gieroboam in Gierusalemme regnauano: mà èsfacil cosa, che intenda di misure di cose liquide, & minute. Gellio citato da Plinio libro settimo, capitolo einquantasei, attribuisce l'inuentione delle mi fure a Pallamede, & Plinio a Fidone Argino, che fù il decimo Principe de gli Elei, doppo Hercole potentissimo frà tutti gli altri di suo tempo, per quanto riferisce Strabone libro ottauo, doue nomina la misura Fidonia, la quale senza dubbio era di cose liquide, & minute, se ponemo mente a quel passo di Theofrasto nelli Carateri Ethici, nel titolo dell'impurità de' costumi; quando tocca quelle sozze, è spilorce persone, che con la misura Fidonia fatta di stagno, di ferro, ò d'altra materia, che col martel lo fi possa ammaccare, e piegare in dentro soro'l fondo, acciò tenga manco, misurano a quel

li di casa il vino, o altro liquore. Phidonia men sura si quid metiatur eam adhibet cuius sit fundum collifum, or introrfus adoctum: domefticis suis demensum ipse per quam studiose radens metieur, dal qual testo apparisce che Fidone fusse inventore di misure di cose liquide, & mi nute; non di misure di cose stabili, e di spatij locali da noi figurate; però con distintione ci è parso conueniente ragionarne, attesoche gli stromenti, che rappresentano la nostra figura sono di Geometria, la qual Geometria altro non vuol fignificare, che mifura di terra. Geometria latine dicitur terra dimensio, dice Cassiodoro Senatore nel capitolo della Geometria, oue narra, che il primo, che misuralle, & partisse la terra fu l'Egittio. Primum Aegyptius dominis propries fereur esse pareieus, cuius disciplina magistri mensores ante dicebantur: qual fusse questo Egittio trouasi in Herodoto lib. 3. chiamato Sefostre, da alcuni Sesose, disceso dal l'Arabia, Re d'Egitto, il quale distribuì ad ogni suo vassallo vna egual portione di terra. & v'impose vn dațio da pagarsi ogni anno, & se a qualchuno gli fusie itato sminuito il terreno dalle innondationi, il Re mandaua a misurare il danno dato, acciò secondo la tassa si defalcasse, è sminuisse il datio, di qui la Geometria,& la Misura hebbe origine, la quale passò poi nella Grecia. Ab hoc Rege in omnes Aegyprios dispartita soli quadrati aqua portione viritim per fortem data: atq; hinc prouentus instituti imposita certa pensione quam illi quotannis soluerent: quod si cuius portionem alluuione flumen decursaffet is adiens Regem, rei qua contigerat certiorem faciebat: Rex ad pradium inspiciendum mittebat, qui metirentur quanto deterius factum effet: vt ex residuo proportione taxatum vectigal penderetur, atque hinc Geometria orta videtur in Graciam transcendesse. Onde il Cardano nell'Encomio della Geometria tralasciando d'inuestigare il suo inuentore, dice, che solo Thalete Milesio portò da Egitto in Athene la Geometria, la quale secondo l'istesso Cardano, piglia il nome dalla Misura della terra, Geometria nomen suum a terra mensura suscepit, la qual misura, secondo Gioseppe Historico nel primo dell'Antichità cap 4.heb be più antica origine: poiche Cain primo figli uolo, ch' Eua partorisse diuise la terra, pose i ter mini; & edificò Enoch Città: nominata nel quarto della Genefi, la quale fenza Regoli, mi sure, & geometria edificar non si debbe, perciò alcuni applicano a lui quel verso d'Ouidio ne! primo delle Metamorfosi.

Cautus humum longo signauit limite Mensor. E la misura figurata da noi con istromenti, che scolpiti si veggiono nelle antiche inscrittioni de' Romani, & primieramente se le da nella ma destra il piede Romano principal mifura, dalla quale tutte le altre si deriuano, come la sudetta Decempeda, Vlna, cubitum, Orgya mifura di sei piedi, o plethrum misura. di cento piedi, & altre, che nomina Budeo nel luogo cirato, & co queste misure de piedi si mi furauano le miglia, li iugeri, & lo stadio, che era di sei cento piedi , l'ottaua parte d'vn miglio; che è 125. passi, & il passo contiene cinque piedi, il piede poi, si come riferisce Demetrio Alabaldo de Mensuris, Hermolao Barbaro in Plinio lib. 35. cap. 14. & Budeo nella sudetta legge era composto di sedici dita, la grandezza fi vede hoggidi nel palazzo dell'Illustriffimo Cardinal Farnese, in quella inscritione di Caio Giulio Hermes misurarore, nella qual apparisce vna linea concaua aha apunto xvi. dita, done era la misura di metallo, che poi è stata leuata via, mà vedesi in istampa ben distin ta nelle inferitioni dello Smetio, con gli sparti menti delle sedici dita, la quadra da latini detta norma, è di tal foima. I vi è vn'altra norma emendata inuentione di Pithagora, di che Vitruuio lib.9. cap.2. sopra il compasso a tutti noto non accade far dimora la decempeda, ouero pertica è posta dallo Smetio a carte 95. num. 12. in forma longa, & rotonda, fotto l'inscrittione, che comincia.

T. STATILIO. VOL APRO. MENSORI AEDIFICIORVM. VIXIT. ANN. XXII.

M. VIII. D. XV.

Era stromento di Misuratori d'Edificij, & d'Architetti, che ancor essi con le misure si regulano Cicerone nella Oratione pro Milone cum Architettis, et decempedis villas multorum, hortosq; peragrabat. Acrone sopra quelli versi di Horatio lib. 2. de Ode 15.

nulla Decempedis Metata prinatis : opacam Porticus excipiebat Artton .

La descriue in questo modo. Decempeda regula est decempedum, ad quos ab Artiscibus fabrica mensura colligitur. Con tutto cio non solo raccoglicuasi la misura delle fabriche, & edificij con la decempeda, mà anco d'altre cose, di terreni, di fossi, di campi militari; portauasi con altre misure ne gli esterciti per ordinare, il campo, & distegnare i luoghi per piantare, i padigtioni; a questo estetto andauano vn pez zo auanti alla soldatessa i Misuratori, che assegnauano gli allogiamenti, sopra i quali sole uano mettere distintamente il nome di chi vi haueua alloggiare, contumace, & reo fi teneua colui, che leuato, ò murato hauesse alcuno di quei nomi posti dalli Misuratori secondo la constitutione Imperiale l.prima C. de metatis lib. 12. Adriano Turnebo lib. 24. cap. 16. nel fue giornale riporta vn testo di Mauritio autore di militia Romana, che fa mentione di tali Mi suratori . Antecessores, qui ante agmen eunt, locage castris metandis idonea deligunt, & vias qua duci exercitus commode possit. vident. Menfores qui loca castris metandis metiuntur. Et Vegetio lib. 2, cap. 7. Metatores qui pracedentes locum eligunt castris. l'istesso a basso. Mensores, qui in caffris ad podismum dimetiuntur loca, quibus milites tentoria figant, vel hospitia. in ciuitatibus prestant.oue la parola Podismum è misura di piedi fatta con la decempeda. Augusto la sece portare a soldati, che hauessero commello qualche errore, come narra Sueronio cap. 24.410n perche la decempeda fusse stro mento d'ignominia, mà per dare ad intendere, che quel soldalo, come indegno di portar pièche, armi, & haste nella militia, appena era atto a portar la pertica dietro alli misurator?. Marco Antonio Sabellico nel detto pafio di Suetonio fuor di ragione auuilisce la misura. decempeda, riputandola solamente da artefice, nou da Capitano, & Centurione, quali che non sia cosa da Capitano il saper d'Architettura, per fortificare, & di Geometria per mistrrare i campi della militia. Adriano Imperatore fù nella geometria peritissimo, come attesta Spar tiano, & anco fi reputo buono Architettore. tanto che fece morire Apollodoro professore d'Architettura, perche auanti fusse Imperadore interponendo il suo parere in presenza di Traiano, gli diste l'Architetto in disprezzo del suo giuditio:sta cheto, & và a dipingere delle zucche, si come più a lungo narra Dione: Anzi trouanfi nelle Historie i maggiori, & princi pali Capitani d'efferciti Mifuratori intelligentissimi Appresso Liuio nella Decade quarta. libro quinto, Annibale giuditiofo giudite nel la militare disciplina doppo Alessandro stima più d'ogni altro Imperadore Pirro, perche fù il primo, che insegnasse a misurare i campi de' Soldati, & niuno meglio di lui seppe sciegliete i luoghi, e disponere i presidij. Similmente Procle Carraginese in Pausania lib. 4: vuole che Pirro di fortuna fusse inferiore ad Alessan dro mà in mettere in ordinanza vn'esfercito più esperto di lui, della intelligenza di Pirro in

misurare,& ordinare i campi militari ne tocca Plurarco nella sua vita. Habbiamo poi in Ve getio lib. 3: cap. 8 che li Capitani, & Centurioni con le proprie mani pigliauano la pertica, & misurauano le fosse fatte da soldati intorno al campo per vedere s'erano larghe a bastan-2a, perche haueuano ad essere, ò di noue, ò di vndici, ò di tredici, à dicisette piedi, secondo che vedenano far bisogno contro le forze de' nemici. Opus hoc Centuriones decempedis metiuntur, ne minus foderit, aut errauerit alicuius ignauia. Il Liuello con il perpendicolo è intagliato nella inscrittione di Gneo Cossutio in forma d'vn. A. grande dalla cui fommità cala per lo mezo, fine a basso egualmente il piombo attaccato ad vn filo, da latini dicesi libella, quasi nome derivato da bilancetta, simbolo di giustitia, per la giustezza, che deue osferuare il misuratore, non tanto in misurare manualmente gliedificij, quanto milticamente parlando in distribuire vgualmente il suo ad ogn'vno nel misurare i campi, & altre cose, si come giustamente si portò Lucio Antonio lodato dall'Oratore nella decima terza Filippica. Cauebat etiam L. Antonio, qui fuerat aquifsimus agri prinati, & publici Decempedator:laqual giustezza con equità mantener si deue in ogni misura di terreni, di campi, d'edificij, & in altre mifure, & peli atrinenti alla grafcia..., altrimenti il comertio non và retro, & tutte le cose si conturbano, se nelle misure la fraude corrompe l'integrità. Cassiodoro lib. 1. cap. x. Confeet populis pondus, ac mensura probabilis, quia cunsta turbantur, si integritas cum fraudibus misceatur. Accioche fussero note a Popoli le misure, & i pesi per la legge di Gratiano Imperadore registrara nel Codice Theodofiano libro 12 tirolo. 6. si posero in publico le misuje,& i pesi, perche ciascuno saper potesse il conto suo & non si potesse commetter fraude. In singulis stationibus, on men sura, on pondera publice collocentur, et fraudare cupietibus, fraudandi adimant potestatem : & nel medefimo libro, titolo secondo, la cura de' pesi, & del le misure, accioche il Publico non patisca danno fù commessa al Presetto della Città. San Tomaso nel secondo libro del Regimento de' Principi capitolo quattordici, dice che li pesi, & le misure sono necessarij alla conseruatione della Republica, percioche con quelli si conserua la fedeltà nel contrattare: Onde l'Eterno Padre Iddio nel Leuitico capitolo diecinoue, ordinando a Mosè, che essortasse il Popolo 1 mantenere la giustitia, propose regole della

natural giustitia; non farete, disse, cosa alcuna iniqua nel peso, & nella misura. Non facietis iniquum aliquid in iudicio, in regula, in pondere, & mensura, statera iusta, & aqua sint, pondera; iustus modius, aquiusque sextarius. Soggiunge il Simanca Vescouo conforme a San Tomaso. Ergo reges pondera, & mensuras tradere debent populis sibi subiectis ut recte se in commercijs habeant.

La presente sigura può servire non solo per misura materiale de siti, campi, & ediscij, mà anco per misura morale, & moderatione di se medesimo: & certo, che ottima cosa è sapersi misurare, Mensuram optimu ait Cleobulus, Lyndius in re,& Hesiodo, Mensuram serva, modus in re est optimus omni: al qual proposito si posso no simbologicamente applicare i medesimi issuramenti, e spetialmente il piede, si come l'applicò Sotade antichissimo Poeta Greco.

Es modestus: boc Dei munus puta... Moderatio autem vera, tunc eris tibi Si metiare te Pede, ac modulo tuo.

L'istesso poi sù da Horatio nell'vltimo della settima Epistola, libro primo trasferito.

Metiri se quemque suo modulo, ac Pede verum est.

E giusto, che ciascuno si misuri con la propria forma, & modello: conuiene misurar bene se stesso, & le forze, acciò la persona non faccia del grande, più che non è, & non si metta in impresedifficile, da' quali non possa poi vscirne con honore, mà possa mandare ad effer to, ciò che con giusta misura piglia, a fare.

La Decempeda, che dal piede si forma, essen do pertica, con la quale pertica si misura il terreno, & si fà lo scandaglio di quanto vaglia come apparisce in quella Commedia dell' Ario sto, nella quale Torbido perticatore, dice.

Poiche io l'haurd misurata, la Pertica

Mi dirà quanto ella val, fino a un picciolo, E' molto proportionata à denotar la misura del proprio viuere, & a far lo scandaglio delle sue facoltà, perche contenendosi molte misure di pertiche nelli terreni, possessioni, & ville, dalle quali se ne caua il vitto significarà sin que so luogo il saper misurare le spese, astenendosi dalle supersuità, & gouernandosi conforme l'entrata sua, & rendita, che danno le rac-

Colte de gli suoi terreni.

Ond'è quel detto di Persio Poeta passato in Prouerbio. Messe tenus propria vine. sà le spese secondo la tua raccolta, & le tue sacoltà: metasora presa da gli Agricoltori, che misurano le spese con l'entrate, che cauano dalle raccolte.

delli

## 434

# Della nouissima Iconologia

delli campiloro, altrimenti non si può durare, quando la spesa supera il guadagno. Horatio lib. 2. Satira 3. Define cultum maiorem censu. lassa la spesa maggiore dell'entrata, non ti mettere a far quel che non puoi; ma datti mifura, & norma da te stesso; dalla qual norma farà figura la quadra, da latini detta norma, con la quale si misurano, & agguagliano gli angoli, & perciò noi con la quadra della ragio ne dobbiamo agguagliare l'angolo della spesa con l'angolo dell'entrata, & dobbiamo misurar bene l'vno, & l'altro cantone con la propria misura, conforme a quel detro di Lucia-110, Dyudices dimeriarisq; propria vtrumq; men jura si che deuesi stare in ceruello, & viuere a seño, che è il compasso col qual dobbiamo misurare la circonferenza, & apertura della no-Ara bocca. Giunenale satira xj. Bucca

Noscenda est mensura sua speciandag; rebus In summis, minimisque essam, cum Piscis emisur: Ne cupias Mullum, cum sit tibi Gobio tantum In loculis: Quis enim te desciente crumena, Et crescente gula manet exitus are paterno?

Ne' quali versi ci si dà ad intendere, che non si deue mandare ogni cosa giù per la gola con parasiti, in pasti, in banchetti, e couiti; mà che ciascuno deue conoscere la misura della fua bocca, & che si deue riguardare nelle spese grandi,& nelle minime ancora; quado fi compra il Pesce, se hai solamente modo da comperare il Gò, pesce da bon mercato, non desiderate il Mullo secondo alcuni la Triglia, che val!più; imperciòche scemando la borsa, & cre scendo la gola, non si può sperare se non esto cattiuo, & infelice dell'heredità paterna: riducendosi poi in estrema miseria il dissipatore, spregatore, che senza misura è vissuto. Il Liuello col perpendicolo da' Latini detto Libella, tiene anco il suo mistico sentimento, atteso che col Liuello si bilancia, per dir cosi, l'opera, facendosi proua se ella è retta, giusta, & vgua-

## M O D E S T I A







le: così noi parimente dobbiamo ponere il Liuello sopra le nostre opere, & con giusta mira bilanciare, & misurare la nostra conditione, e lo stato nostro .

Oportet autem iuxta suam quemq; coditionem, Vniuscuius que spectare modum.

Diffe Pindaro.

Et perche col perpendicolo, peso di piombo fi misura l'altezza, dobbiamo anco noi misu, rare l'altezza de' nostri pensieri col perpendicolo dell'intelletto & del giuditio, acciò non facciamo castelli in aria.

Quicquid excessit modum Pendet instabili loco.

Dice Seneca nell'Edipo. Ciò che eccede il modo, & è fuor di misura depende da loco instabile: mà la misura rende il luogo stabile, & fermo, & li pensieri d'attioni graui, misurati con debita misura, si possono comportare.

Qui sua metitur pondera ferre potest. Verso degno di Valerio Martiale. Deue dun que ciascuno portar seco la misura della ragio ne per misurare le sue operationi, & regolarsi in quelle con debiti modi, acciò possa caminare in questa vita per la via diritta, giusta, & eguale fenza intoppo alcuno.

MODESTIA.

V N.A. giouanetta, che tenga nella destra. mano vno scettro, in cima del quale vi sia vn'occhio, veitasi di bianco, & cingasi con vna cinta d'oro, stia con il capo chino, senza ciuffo, & senz'altro ornamento di testa.

Sant'Agostino dice, che la Modestia è detta dal modo, & il modo è padre dell'ordine : di modo, che la Modestia consiste, in ordinare, & moderare le operationi humane, & per far ciò, bisogna collocare lo scopo della nostra intentione fuor d'ogni termine estremo del mancamento, & dell'eccesso, tal che nelle nostre attio ni non ci teniamo al poco, ne al troppo, mà nel la via di mezo regolata dalla moderatione, della quale n'è simbolo l'occhio in cima dello scettro, pecioche gl'antichi sacerdoti volendo con geroglifico lignificare il moderatore, fo leuano fare vn'occhio, & vno scettro, cose mol to conuenienti alla Modestia, perche chi hà Modestia, hà occhio di non cascare in qualche mancamento,& chi si lassa reggere dallo scettro della Modestia, sà raffrenare li suoi pensieri,acciò non incorrino nel souerchio. Modestia enim (secondoscriue Vgone auttore essempla. te) est cultum, & motum, & omnem nostram

occupationem vlera defectum, & citra excessum

Sitere.

La Modestia dunque richiede, che l'huomo sappia moderare se stesso, dono particulare di Dio, come Sotade antichissimo Poeta greco las sà scritto.

Es modestus? hoc Dei manus puta,

Modestia prompta tunc aderit tibi, si moderaberis te ipsum.

Il vestimento bianco, è segno di Modestia, & d'animo, il qual contento delle cose presenti, par che niente tenti più auanti, ciò narra

Pierio Valeriano lib.4. Si cinge la modestia con cinta d'oro, perciòche anco le diuine lettere mediante la sudetta cinta dimostrano la temperanza, & la Modestia, per la quale i larghi, & lasciui desiderij, & sfrenare cupidità, fi ristringono, & si rastrenano, informandosi dentro l'animo vna pura. Modestia, come si può comprendere dal Salmo Erustanit in quel terzetto, Omnis gloria eins filia Regis ab intus in imbrijs aureis : Circum amista varietatibus. Et l'Apostolo disse habbiate i lombi vostri cinti di cintoli d'oro, il che alcuni interpretano per la Modestia, & sincerità di cuore, con la quale fi raffrenano le parte concupiscibili dell'animo secondo Euthimio.

Stà con il capo chino per segno di Modestia come fanno le honeste donzelle, & li Religiosi amatori della Modestia, che con tal segno etiandio nel caminare, & nelle ricrearioni la dimostrano per obedire interamente al pre-

cetto di San Paolo.

Gaudete; Modestia vestrasit nota omnibus hominibus,

Essendo che chi è dotato di questa virtu, non và con la testa altiera, và bene senza ciuffo, perche la Modestia non ammerte cose superflue, come habbiamo detto il ciuffo certamente è superfluo, & è segno di vna vana superbia, percioche con tal palese altezza, si vicnea-manifestare l'altezza, che nella ment occulta risiede, segno manifesto ne danno alcuni animali che hanno il ciufto, ouero la cresta in testa, i quali sono di natura immodesti, & però Planto in Captinis con ragione piglia l'Vpupa, che è sfacciata, & porta il ciuffo pet vna meregrice così anco il gallo in luogo di ciusto porta la cresta, è sempre ardito, perduta la cresta diviene humile, & modesto, onde il Petrarca contra gallum, diffe, Aperiat nune au rem gallus, in cristam in solentia dimistat. Mot to imitato da Pio Secondo nelli suoi comentarij lib.xj.ragionando d'vn Filosofo, Theologo

## 436

# Della nouissima Iconologia

altiero, che restò mortificato disputando, di cui disse, Crista cecidere superbo. Veggasi l'ada gio, Tollere cristas, oue l'autore dice, translasum ab auibus cristatis, in quibus crista erestio-

ris alacritatis, atq; animorum indicia Junt. Si che il ciuffo è inditio d'animo fumoso, & però la modestia non lo comporta, & rifiuta ogn'altro ornamento di testa....

MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Geneologia delli Dei, con le quattro sue parti.



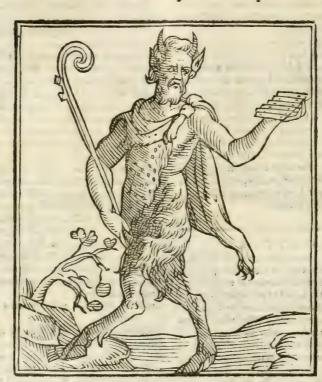



PER il Mondo dipinse il Boccaccio nel luo go citato, & nei commenti Geroglissici di Pierio Valeriano, Pan con la faccia caprina so, di colore rosso infocato con le corna nella fronte, che guardano in Cielo la barba lunga, & pendente verso il petto, & hà in luogo di veste vna pelle di pantera, che li cinge il petto, & le spalle tiene con l'vna delle mani vna bac chetta, la cima della quale è riuolta in guisa di pastorale, & con l'altra la sistola istromento di sette canne, dal mezo in giù è in forma di capra peloso, & ispido.

Et Silio Italico lo dipinge ancor egli in que

sta guisa così dicendo

Lieto delle sue feste Pan dimena.

La picciol coda, & hà di acuto pino
Le tempie cinte, e dalla rubiconda.

Fronte escono due breui corna, e sono
L'hispida barba scende sopra il petto
Dal duro mento, e porta questo Dio
Sempre una verga passorale in mano
Cui cinge i fianchi di timida Dama
La maculosa pelle il petto, e il dorso.

Pan è voce Greca, & in nostra lingua fignifica l'vniuerso, onde gl'antichi volendo fignificare il Mondo per questa figura intendeuano per li corni nella guisa che dicemo, il Sole, & la Luna, & il Boccaccio nel sopradetto luogo vuole, che li detti corni riuolti al Cielp, mo firino i corpi celesti, & gl'effetti loro nelle cole di quà giù.

La faccia rossa, & infocata, significa quel fuoco puro, che stà sopra gli altri Elementi, in

confine delle celesti sfer .....

La barba lunga, che và giù per lo petto, mo fra che i lue Elementi superiori, cioè l'aria; e'l suoco sono di natura, e sorza maschile, & & mandano le loro impressioni di natura se-

minil Ci rappresenta la maculosa pelle, che gli enopre il petro, & le spalle, l'ottatia ssera, tutta dipinta di chiariffime stelle, la quale parimente copre turto quello che appartiene alla natura delle cose Eusebio lib. 3 cap. 3, nella preparatione, dal quale tutti gli altri hanno leuato, piglia la pelle varia di pantera per la varietà delle cose celesti tiene simile sigura de Pan simbolo dell' Viniuerso esser inuentione de Greci a cui diedero le corna per causa del Sole, & del la Luna.

Si dimostra anco per la verga ritorta l'anno, il qual si ritorce in se stesso, nell'altra mano riene la sistula delle sette canne, perche su
Pan il primo, che trouasse il modo di comporrepiù canne insieme con cera, & il primo che
la sonasse ancora, come dice Virgilio nell'eglo
ga seconda...

Si rappresenta dal mezo in giù in forma di capra peloso, & ispido, intendendosi per ciò la rerra, la qual'è dura, aspra, & tutta disugua-le, coperta d'arbori d'infinite piante, & di mol-

t'herbe.

## MONDO.

Come dipinto nel primo libro de i Commenti Geraglifici di Pierio Valeriano.

I VOMO, che tenghi li piedi in atto di fortezza, con una vefte longa di diuerfi culori, porta in capo una gran palla, è globo sférico di oro.

Si dipinge così per mostrar la fortezza del-

la terri.

La veste di diuersi colori, dinotali quattro Elementi, & le cose da essi generate, della varictà de' quali la terra si voste.

La palla sferi ca d'oro fignifica il Cielo, & il suo moro circolare. Vero è che Euschio per auttorità di Potssirio descriue tal simolacro Egittio con li piedi intorciati, perche non muta
loco, con veste lunga, e varia per la natura varia delle stelle, & con palla d'oro, perche il
Mondo stello è rotondo: d'oro diremo noi, come simbolo della perfettione, per la perfett Lo
architettura che, è nella mirabil faorica dell'Vniuerso fatta da perfetto Architetto Creatote
del Cielo, & della terrai.

Volendo gl' Egittif (come narra Oro Apolline) feriuer il Mondo, pingeuano vn ferpe, che diuorasse la suacoda, el detto serpe era figurato di varie squame per lequali inten senano, le stelle del Mondo, & ancora per esser que sto animale grane per la grandezza sua intesero la terra è parimente sarviccioso per itche distero ch'è simile all'acqua; muta ogn'anno insiene con la vecchiezza la pelle, per la qual cosa facendo ogn'anno il tempo mutatione nel Mondo divien giouane.

Si rappresenta ch'adopri il suo corpo per cibo, questo significa tutte le cose, le quali per diuina prouidenza sono gouernate nel Modo.

### E V R O P A. Vna delle parti principali del Mondo.

ONNA ricchissimamente vestita di ha-bito Regale di più colori, con vna corona in testa, & che sieda in mezo di due cornucopia incrociati, l'vno pieno di ogni forte di frutti, grani, migli, panichi, rifi, & simili, e l'altro d'vue bianche & negre, con la destr a. mano tiene vn bellissimo tempio, & con ilidito indice della finistra mano, mostri Regni, Corone diverse, Scettri, ghirlande, & fimili cose, che gli staranno da vna parte, & dall'altra vi sarà vn cauallo con trofei, scudi, & più sorte d'armi, vi sarà ancora vn libro, & sopra di esso vna ciuetra, & a canto dinerfi instromenti musicali, vna squadra, alcuni scarpelli, & vna tauo letta, la quale sogliono adoperare i pittori con dinersi colori sopra, & vi saranno anco alquanti pennelli.

Europa è prima, & principale parte del Mé do come riferifee Plinio nel terzo libro al capitolo primo, & tolse questo nome da Europa ingliuola di Agenoro Re de' Phenici, rubbata & condotta nell'Isola di Candia da Giou.

Si veste riceamete d'habito Reale, & di più colori, per la ricchezza, che è in essa & per essere (come dice Strabone nel secondo libro) di

forma

Vna delle parti principali del Mondo.







forma più varia dell'altra parte del Mondo.

La corona che porta in testa è per mostraze, che l'Europa è stata sempre superiore, &

Regina di tutto il Mondo.

Si dipinge, che sieda in mezo di due corni di douitia, pieni d'ogniforte di frutti perciòche come dimostra Strabone nel luogo citato di sopra, è questa parte sopra tutte l'altre feconda, & abondante di tutti quei beni, che la. natura hà faputo produrre, come si potrà vedere da alcune sue parti da noi descritte.

Si rappresenta che tenghi con la destra mano il tempio, per dinotare, ch'in lei al presente ci è la perfetta, & verissima Religione, & supe

riore a tutte l'altre.

Mostra col diro indice della sinistra mano Regni, Corone, Scettri, Ghirlande, & altre fimili cose, essendo che nell'Europa vi sono i maggiori, e più potenti Prencipi del Mondo; come la Macstà Cesarea, & il Sommo Ponte.

fice Romano, la cui auttorità si stende per eutto, doue hà luogo la Santissima, & Catholica Fede Christiana, laquale per graria del Signor Iddio, hoggi è peruenuta fin al nuouo modo :

Il cauallo, le più forti d'armi, la cinetta fopra il libro, & li diuerfi ftrumenti muficali, dimostrano che è stata sempre superiore a l'altre parti del mondo, nell'armi, nelle lettere, &

in tutte l'arti liberali.

Le squadre, i pennelli, & i scarpelli, signisicano hauer hauuri,& hauere huomini illustri. & d'ingegni prestantissimi; si de Greci, Latini,& altri eccellentissimi nella pittura, scoltura, & architettura.

## EVROPA DA MEDAGLIE.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini. VROPA figlia d'Agenore Re di Fenicia fu portata nell'Isola di Candia da. Gione in forma di toro, come fingono i Poeti,

spetialmente Ouidio, però nella Medaglia di Lucio Volteio Strabone è figurata.

Donzella sopra va toro corrente per terra non per acqua, e vi stà a cauallo con van gamba di quà, & l'altra di là, se ben per siance voltata con la faccia verso la groppa, come che risguardi il luogo donde si parre, con la destra alzata tiene va velo, che le sà vela sopra la resta, & la circonda di dietro sinsotto la cintura, doue con la mano sinistra appoggiata alla schina tiene l'altra sommità del velo. Sotto il toro tra le gambe vi è distesa vana soglia vaita al suo tronco alquanto alto.

Nelli Geroglifici aggiunti da Celio Augufto figuifica l'anima dell'huomo portata dal
corpo nel corfo di questa vita, o nel mare di
questo mondo, & nondimeno essa la patria...
ch'hà sasciato, cioè Dio Creatore, con auidi
occhi risguarda. Er questo è quel platonico
circolo dell'anima, & quel moto della ragione, quando sa mente nostra riuolta dalle cose
diuine al pensare alle humane, & create, finalmente alla contempsatione di Dio ritorna.

La foglia col tronco alto fotto il toto tra le gambe, è figura d'Italia che sta nel seno d'Europa, fondamento & ornamento principale di lei, la quale Italia prese il nome dalli tori, che Itali si chiamanano dall'antica Grecia secone do Timeo in Varrone, & in Sesto Pompeo hab biamo che i Vitelli furono detti Itali. Vituli enim Itali sunt di li. Plinio nel terzo libro caps.dice che Italia si assimiglia molto alla foglia di quercia, più lunga affai che larga, si come è la foglia impressa nella sudetta Medaglia. Il tronco alto è figura delle alpi, da quali comin cial'Italia Giulio Solino cap. Ottauo. Italia vninerfa consurgit a Iugis alpium.più sotto.Similis querno felio scilicet proceritate amplior, quam latitudine. Tal figura dipinse in verfi Claudio Rutilio nel fuo itinerario lib. 2. Italiam rerum dominam, qui cingere visu

Et totam pariter cernere mente velit, Inuenset querna similem procedere frondi

Artatam laterum conueniente sinu.

Polibio non tralassò di lodare Italia dall'abondanza di ghiande prodotte in diuersi luoghi da molti boschi di quercie per nutrimento de porci ad vso priuato, & a necessario apparecchio per gli esserciti, attesoche il numero de gli huomini armati di tutta Italia inseine era di settecento mila pedoni, & da settanta mila caualli al tempo di Polibio. Altri assimigliamo Italia ad vna lingua, altri ad vn' Agugliamo Italia ad vna lingua, altri ad vn' Agugliamo Italia de la pisue basi caduta si stenda in ter-

ra per lungo, mà vi bisognarebbe mettere in cima vna meza luna; poiche Plinio dice che Italia nella cima finisse in forma d'vna targa d'Amazone, la quale era lunata, però molto bene alcuni l'assimigliano ad vn pesce lungo con la coda biforcata. Il capo del pesce tipo dell'Alpe, il corpo fimile lungo, & largo nel principio, che fi va restringendo nel fine; la ... coda biforcata figura delle due corna per li got fi lunati, Leucopetra capo dell'arme a ma drit ta,& Lacinio capo delle colonne a mano man ca, vn corno rifguarda il mare Ionio. & l'altro il mar di Sicilia, la fpina che dal capo alla coda va per mezo del Pesce, rassembra l'Apennino che dalle alpi passa per mezo di tutta Italia: Pio Papa secondo nelli Commentarij. Apenninus mons est altissimus, qui ab alpibus descendens vniuersam Italiam percurrit.ciò sia detto per intiera dechiaratione di quella foglia posta tra le gambe del toro figura d'Italia capo d'Europa.

EVROPA nella Medaglia di Lucio Valerio. Donzella a sedere sopra vn toro, che per
terra di passo camina, la donzella sta con la fac
cia verso la testa del toro, con la sinistra distesa sopra il collo del medemo giumento, & con
la destra alzata di dietro tiene vn velo, che le
fà vela sopra la testa, & dauanti al contrario
dell'altra. Il toro secondo alcuni è figura della naue ch'haueua per insegna vn toro bianco,
nella quale sù portata Europa in Candia, &
maritata con Gioue, o con Asterio, o Santo Re
come altri scriueno, il velo gonsio in aria,
è segno della vela di quella naue che portè

Europa\_.

## ASIA.

DONNA în piedi, che nella finistra tiene tre dardi in vna Medaglia di Adriano di segnata da Occone ab Vrbe condita 876. vien anco disegnata nell'istesso luogo.

Donna in piedi, nella destra vn serpente, nel la finistra vn Timone, sotto i piedi vna Prora

con la parola Asia.

## ASIA.

DONNA coronata di vna bellissima se ghirlanda di vaghi fiori, & di diuern frut ti contesta, sarà vestita di habito ricchissimo quetto ricamato d'oro, di perle, & altre gioie di stima; nella mano destra haucrà i amuscelli co

foglic







foglie, & frutti di cassia, di pepe, & garofani, le cui forme si potranno vedere nel Mattiolo, nella sinistra terrà va bellissimo, & attistioso incessero dal qual si veggia esalare assai fumo.

Appresso la detta donna vi starà vn camelo a giacere su le ginocchia, ò in altro modo, come meglio parerà all'accorto, & discreto pit-

L'Asa è la metà del Mondo, quanto all'estensione del pacse; ch'ella comprende: mà quanto alla diursione della Cosmografia è solo la terza parte di esso Mondo.

E detta Afia da Afia Ninfa figlia di Thetis, & dell'Occano, la qual vogliono che tenesse l'Imperio; si dell'Afia maggiore, come della minore.

La ghirlanda di fiori, & frutti è per fignificare che l'Afia (come riferifce Gio. Foemo) hà il Cielo molto temperato, & benigno. Onde produce non folo tutto quel che fà mediero, al viuere humano: mà ancosa ogni forte di delitte, perciò il Bembo così di lei cantò. Nell'odorato, e lucid'Oriente Là fotto il vago, e temperato Cielo, Viue vna lieta, e ripofata gente, Che non l'offende mai caldo, nè gielo.

L'habito-ricco d'oro, & di gioie contesto, di mostra non solo la copia grande, che hà di esse questa selicissima parte del mondo, mà anco il costume delle genti di quel paese, perciò che come narra il sopradetro Gio. Boemo non solo gl'huomini: mà le donne ancora portano pretiosi otnamenti collane, maniglie, pendenti, & vsano altri diuersi abbigliamenti.

Tien con la destra mano i rami di diuersi aromati, perciò è l'Assa di esti così seconda, che liberamente gli distribuisce a tutte l'altre regioni.

Il fumigante incensiero, dimostra li soaui, & odoriferi liquori, gomme, & spetie, che producono diuerse Prouincie dell'Assa: laonde.
Luigi Tansillo dolcemente cantò.

Lt spiranau soani Arabi odori.

Et particolarmente dell'incenso ve n'è in tanta copia, che basta abbondantemente per i sacrifici a rutto il mondo.

Il Camelo è animal molto proprio dell'Afia, & di ess si feruono più, che di ogn'altro a nimale.

## A F R I C A.



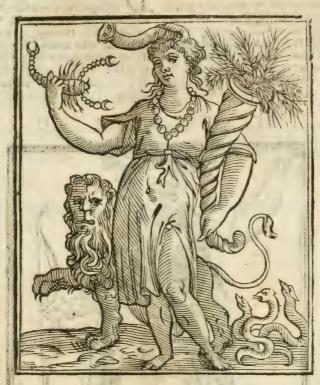



N A donna mora, quan nuda, hauerà li capelli crespi, & sparsi, tenendo in capo come per cimiero vna testa di elefante, al collo vn filo di coralli, & di esti all'orecchie due pendenti, con la cestra mano tenga vn scorpione, & con la sinistra vn comucopia pien di spighe di grano; da vn lato appresso di lei vi sara vn serocissimo Leone, & dall'altro vi saranno alcune vipere, & serpenti venenosi.

Africa, vna delle quattro parti del Mondo è detta Africa, quasi aprica, cioè vaga del Sole, perche è priua del freddo, ouero è detta da Afio vno de discendenti d'Abraham, come dice Giosesso.

Si rappresenta mora, essendo l'Africa sottoposta al mezo di, & parte di essa anco alla zona torrida; onde gli Africani vengono ad essernaturalmente bruni, & mori.

Si fà nuda, perche non abbonda molto di ric

chezze questo paese.

La testa dell'Elefante si pone, perche così sa fatta nella Medaglia dell'Imperadore Adriano, essendo questi animali proprij dell'Africa, quali menati da quei popoli in guerra, diedero non solo meratigliat mà da principio spatiento à Romani loro nemici.

Li capelli neri, crespi, coralli al collo, & o-recchie, sono ornamenti loro proprij mo-

reschi.

Il ferocissimo Leone, il scorpione, & gli altri venenosi serpenti, dimostrano, che nell'Africa di tali animali ve n'è molta copia, & sono infinitamente venenosi, onde sopra di ciò, così disse Claudiano

## 442

# Della nouissima Iconologia

Namg; feras alys tellus Maurusia donum Prabuit, huic soli debet ceu victa tributum.

Il cornucopia pieno di spighe di grano denota l'abbondanza, & fertilità frumentaria del 'Africa, dellaquale ci sà sede Horatio.

Quicquid de Libycis verritur areis.

Et Gio. Boemo anch'egli nella detta descrit tione, che s'à de costumi, leggi, & vsanze di turte le genti, dice che due volte l'anno gl' Africa ni mictono le brade, hauendo medesimamente due volte, nell'anno l'estate. Et Ouidio nel quarto libro delle Metamorsosi anch'egli.

Cumque super Libycas victor penderet arenas Gorgonei capitis gusta cecidere cruenta

bris.

DONNA che con la finistra tiene vn Leone legato con vna fune, Medaglia di Senero descritta da Occone ab Vrbe condita i,
948. & 960. In Medaglia di Adriano tiene vno
scorpione nella destra assista in terra, nella sini
stra vn cornucopia. L'Africa con la proboscide
in testa di elefante vedasi in Fuluio Orsini nel
la gente Cestia. Eppia, Norbana, & nella Me-

daglia di Q. Cecilio Metello Pio .

Quas humus exceptas varios animauie in an-

Vnde frequens illa est, infestaque terra colu-

A M E R I C A.







ONNA ignuda, di carnagione fosca, di giallo color misso, di volto terribile, & che vn velo rigato di più colori calandole da vna spalla à trauerso al corpo, le copri le parti vergognose.

Le chiome faranno sparse, & a torno al corpo ha vu vago, & artificioso ornamento di pen ne di varij colori.

Tenga con la finistra mano vn'arco, con la destra mano vna frezza, & al fianco la faretra parimente piena di frezze, sotto vn piede, vna testa humana passata da vna frezza, & per terra da vna parte sarà vna lucertola, ouero vn liguro di smisurata grandezza.

Per

Ret effer nouellamente scoperta questa parce del Mondo gli Antichi Scrittori non possono hauerne scritto cosa alcuna, però mi è stato
mesticri veder quello che i migliori Historici
moderni ne hanno referto, cioè il Padre Girolamo Giglui, Ferrante Gonzales, il Botero,
i Padri Giesuiti, & ancora di molto prositto mi
è stata laviua voce del Signor Fausto Rughese da Montepulciano, al quale per sua benignità, & cortesia è piaciuto darmi di questo pacse
pieno ragguaglio, come Geneil'huomo perists
simo, che d' Lustra, di Cosmografia muona
mente hà mandaro in luce le Tauole di rustro
quattro le parei del Mondo con gli el ogij dor
tissimi a ciascuna di esse.

Si dipinge fenzaihabito, per essere viantzas di quei popoli d'andar ignudi, è ben vero, che cuopronole parti vergognose con diuersi veli

10. 1. 95.1 Hr.

di bambace, d'altra cofa...

La ghirlanda di varie penne, è ornamento, che eglino sogliono vsare; anzi di più sogliono impennata il corpo in certo tempo, secondo che vien riferito da sopradetti auttori.

L'arco, & le frezze sono proprie armi, che adoperano continuamente, sì gl'huomini, colme anco le donne in assai Prouincie.

La testa humana sotto il piede apertamente dimostra di questa barbara gente esser la maggrot parte viata pascersi di carne humana; per tioche gli huomini da soto vinti in guerra si mangiano, così si schiauida loro comprati, & per diuerse altre occasioni.

La lucerta, ouero liguro fono animali fra gladiri molto notabili in quei paesi, perciòche sono così grandi, & sieri, che deuorano non solo gl'altri animali: mà gli huomini ancora....

A O R T







Amillo da Ferrara pittore intelligente dipinse la morte con l'ossatura musculi, & nerui tutti scolpiti, la veste d'vn manto d'oro fatto à broccato riccio, perche spoglia i potenti, & altri delle ricchezze, come i miseri, & poueri dello stento, & dolore; su la testa gli sece

Ff 2

who.

vna delieata maschera di beilissima fisonomia, & colore, perche non à tutti si mostra medesima: mà con mille faccie continuamente traf mutando li, ad altri spiace, adaltri è cara, altri la l'chiderano, altri la fuggono, & è il fine di vna prigione oscura a gl'animi gentili, a gl'aleri è noia, & così l'opinione de gl'huomini si potrà dire, che siano le maschere della Morte.

E perche molto ci preme nel viuer politico la Religione, la Patria, la fama, & la confemarione delli stati, giudichiamo ester bella: sione rire, per queste cagioni ce la fà defiderare il persuaderci, che vn bello morire tutta la viti honora, il che potrà ancora alludere il vesti-

Coronò questo pittore l'osso del capo d'essa di vna ghirlanda di verde alloro, per mostrare l'Imperio suo sopra tutti li mortali,& la legge perpetua, nella finistra mano le pinse vn coltel lo anuolto con vn ramo d'olino, perche non fipuò auuicinar la pace: & il commodo mondano, che non s'auuicini ancor la morte, & la. morte per se stella apporta pace, & quiete, & che la sua è ferita di pace, & non di guerra, non hauendo chi gli refista.....

Le fà tenere vn bordone da peregrino in sù la spalla, carico di corone, di mitre, di cappelli, di libri, strumenti musicali, collane da Caualie ri, anella da maritaggio, & gioie, tutti istromenti dell'allegrezze mondane, lequali fabricano la Natura, & l'Arte, & ella emula di ambedue, va per tutto inquieta peregrinando, per furare, & ritornare tutto quello, di che all'industria, & al sapere humano secero donatione.

MIORTE.

ONNA pallida, con gli occhi ferrati, vestita di nero, secondo il parlar de Poeti, liquali per lo priuar del lume intendono il' morire, come Virgilio in molti luoghi, & fecondo lib.dell'Encide.

Demisere neci, nunc cassum lumine lugent.

Et Lucretio nel 3. libio.

Dulcialinguebant lamentis lumina vita.

Ouero, perche, come il fonno è vna brene morte, così la morte è vu longo fonno, & nelle facre lettere spesso si prende per la Morte il son no medelimo .

Morre.

CI può anco figurare con vna spada in mano ) in atto minaccienole, & nell'altra con vna fiamma di fuoco, fignificando, che la Morte caglia, & divide il mortale dall'immortale, & con la namma abbruccia tutte le potentie fen-

fitiue, togliendo il vigore al fenfi, & col corpo le riduce in cenere, & in fumo!

Marte James - Chille On gran confideratione farebbe fondato all'autorità della scrittura Sacra chi volelle dipingere la morte, secondo fu mostrato in spirito ad Amos Profeta, si come è registrato nelle sue Profetie, al capiortauo, done dice, Vncinum pomorum ego video, cioè, che vedena la Morte, non solo come a dipinge ordinaria. mente con la falce nolla finistra mano, mà anthe gon vin vicino nella deftra, pertire si come. conla falce li lega il fieno, & l'herbe baste p che stanno a terra per le quali vengono fignificare le persone basse, e pourrelle dessi con l'a vncino, che si adopera per tirare abbasso dagli albori quelli pomische stanno nelli rami alti, & che pare, che sieno sicuri da ogni danno, ven gono fignificati li ricchi, & quelli, che fono po sti in dignità, & che stanno con tutte le commo dità possibili. Onde dipingendosi così la Morte, si verrà a significare benissimo l'officio suo, che è di non perdonare ne a grandi, ne a' piccoli, nè a' ricchi, nè a' poueri, nè a posti in dignità, etiam supreme, nè a' vili, e persone abiette, è di niun valore, mà questi con la falco segando per esfere di maggior numero, & quel li con l'vncino piegando tutti alla fine vgualmente manda a terra conforme alla memorabil sentenza d'Horatio nel primo lib. O.

Pallida mors equo pulsat pede pauperum tabernas,

Reguing; turres: ne la sparagna ad alcuno, sì come nell'Ode 28. dell'iftello libro dice. Nullum saua caput Proserpina fugit.

MORMORATIONE, Vedi à Detrattione.

MOSTRI.

PERCHE molte volte occorre di rappresentare diversi Mostri, si terrestri, come acquatici, & aerei ho trouato alcuni Poeti, che ne fanno métione; onde mi pare a proposito di mescolarli insieme, per chi ne hauerà bisogno.

SCILL

Secondo Homero nell'Odifea. V N mostro horrendo dentro d'vna spelonca marina, con dodici piedi, & fei colli con altretanti capi, & ogn'vn diquelli hauerà yna gran bocca con tre ordini di denti, da i qua li vedrassi cascare mortifero veneno.

Stà in acro di sporgere in fuori dell'antro le spauenteuoli teste, come per guardar se potesse far preda de' nauiganti, come già si fece de's compagni di Vlisse, che tanti ne furono deuorati, quante erano le voraci bocche del crudel mostro, il quale abbaia come cane. Et Ouidio lib. 14. le dipinge in vn lago auuelenato da... Circe, & così dice.

Ella meglio vi guarda, e ancor no'l crede E'l pel tocca, e la pelle irsuta, e dura: Mà quando chiaro al fin cono ce, e vede Che tutto è can di sotto alla cintura, Si Araccia il crine, e'l volto, e'l petto fiede Etale had: se stesso onta, e paura, Che fugge il nuono can, seco s'adiras Mà fugg' ouunque vuol seco se'l gira. Et Virg.nel 3. dell'Eneide disse.

Scilla fi stringenell'aguati oscuri D'una spelonca, e'n fuor porge la bocca

E i legni trahe dentro a gl'ascosi scogli Human hàil volto, e nel leggiadro aspetto Vergine sembra, e le postreme parti Di marin mostro spauentoso, e grande Congiunte son di lupo al fiero ventre Di delfin porta al fin l'altere code.

Scilla, e Cariddi sono due scogli posti nel mare di Sicilia, & sono stati sempre pericolofissimi alli nauiganti, però i Poeti antichi li die dero figura di mostri marini oppressori di tutzi quelli, che passano vicini ad essi.

SCILLA.

Mostro nella Medaglia di Sesto Pompeo. V N A donna nuda fino al bellico, laquale con anibe le manitiene vn timone di nane, & par che con esto vogli menare vn colpo, & dal bellico in giù è petce, & si diuide in due code attortigliate, & forto al bellico escono co me tre cani, & tengono mezo il corpo fuori, & par che abbaino.

Tiene il timone in atto minaccieuole,& no ciuo per dinotare, che essendo Scilla vn passo molto pericolofo a' nauiganti, suol spezzare

le naui, & ammazzare i marinari

Si dimostra per i cani lo strepito grade, che fà il mar tempestoso, quando batte in quei sco gli, che s'assomiglia al latrare de cani, & il dan no, che riceuono dalla fierezza di Scilla quelli, che danno a trauerio, onde Vergilio così di ce con questi versi nella sesta egloga....

Candida succinctam latrantibus in guina mon

Dulichias vexasse rates, & gurgite in alto? Ab, timidos Naugus canib, lacerasse marinis. Cariddi .

Ariddi è poi l'altro scoglio anch'esso pericolofissimo, che l'acqua intorcendosi d'intorno sorbisce molte volte le naui, e tal'hora s'inalza sopra i monti di maniera, che grandissimo spauento rendea' nauiganti.

Però fù detto da i Poeti, che era di bruttissimo aspetto con le mani, & piedi d'vecello ra.

pace, & con la bocca aperta.

Scilla e Cariddi son vicini l'vn l'altro, & oue son posti è pericolosodi nauigare per l'onde di due contrarij mari, che iui incontrandosi insieme combattono, & perciò il Petrarca. dille.

Passa la naue mia colma d'oblio Intra Scilla e Cariddi, &c. Chimera.

Vcretio. & Homero dicono, che la Chimera hàil capo di Leone, il ventre di capra, & la coda di drago, & che getta fiamme per la bocca, come racconta anco Virgilio, che la fin ge nella prima entrata dell'inferno infieme con altri mostri .

Quello, che dissero fanoleggiando i Poeti della Chimera fù fondata nell'historia d'vn monte della Licia, dalla cima della quale continuamente escono fiamme, & hà d'intorno gran quantità di Leoni, essendo poi più a basso verso il mezo della sua altezza molt'abbondan za d'arbori, e pascoli.

Graffo ..

S I dipinge con la testa, con l'ali, e con l'arti-gli all'aquila somiglianti, & con il reste del corpo,e co' piedi posteriori,& con la coda al Leone.

Dicono molti, che questi animali si trouano ne i monti dell'Armenia, è il Griffo insegna. di Perugia mia patria datali già da gl'Armeni, li quali passati quiui con figliuoli, & nepo. ti, & piacendoli infinitamente il fito, essendo dotato dalla natura di tutti i beni, che sono necessarij all'vso humano lecitamente v'habitarono dando principio alla presente nobile, inuitta,& generosa prosperità.

Sprige.

A Sfinge, come racconta Eliano hà la fac-& 11 resto del corpo di Leone, & Ausonio Gallo oltre a ciò dice, ch'ella hà due grand'ali-

La Sfinge, secondo la fauola, che si racconta, staua vicino a Thebe sopra d'vna certa rupe, & a qualunque persona, che passaua di là proponeua questo enigma, cioè. Qual fosse quell'animale, c'hà due piedi, & il medesimo Ff 3

hà tre piedi, & quattro piedi, & quei che non sapeuano sciorre questo detto, da lei restauano miseramente vecisi, & diuorati; lo sciolse Edi. po, dicendo, ch'era l'huomo, il qual nella fanci illezza alle mani, & a i piedi appoggiandosi è di quattro piedi, quando è grande camina. con due piedi mà in vecchiezza seruendosi del bastone, di tre piedi, Onde sentendo il mostro dichiarato il suo enigma, precipitosamente giù del monte oue staua, si lanciò.

Arpier Insero li poeti l'Arpie in forma di vecelli Liporchi, & feridi, & dissero, che furono mani date al Mondo per castigo di Fineo, Re d'Art cadia, al quale perche haueua accecati due suoi figliuoli, per condescendere la voglia del la moglie madregna di essi; questi vccelli, essen do acciecaro l'imbrattauano, & toglieuano le viuande mentre mangiaua, & che poi furono quest'Arpie scacciati da gl'Argonauti in seruitio di derto Re nel mare Ionio nell'Isole dette Strofadi, come racconta Apollonio diffusamente, racconta Virgilio nel 3. dell'Eneide, che vna di queste predicesse a i Troiani la venuta infelice, & i fastidij che doueuano sopportare in pena d'hauer prouato d'veciderle & assimiglianza di Vergilio le descriue l'Ario fto cosi.

Erano sette in una schiera, e tutte Volto di donna haucan pallide, e smorte Per lunga fame attenuate, e asciutte, · Horribil a veder più che la morte L'alaccie grandi hauean difform'e brutte Le man rapaci, e l'ugne incurue, e torte Grand'e fetido il ventre, e lunga coda, Come di serpe, che s'aggira, e snodz.

. Furono l'Arpie dimandate cani di Gione, perche sono l'iftesse, che le furie pinte nell'inferno con faccia di cane; come diffe Virgilio nel sesto dell'Eneide.

Visaque canes viulare per umbram. Dicest, che questi vccelli hanno perpetua fa me a similitudine de gl'auari.

Hidra. Ipingesi l'Hidra per vn spauenteuole serpente, il quale come racconta Ouidio lib.9. Methamorf. hà più capi, & di lei Herco. le così diste quando combatte con Acheloo trasformato in serpente.

Tu con un capo sol qui meco giostri L'hidra cento n'hauea, nè la stimai E per ogn'un, ch'io ne troncai, di cento Ne viddi nascer due di più spauento. Ci sono alcuni, che la pingono con sette capi rappresentati per i sette peccati mortali.

S Eneca lo descrine in questo modo. Il terribile cane, ch'alla guardia. Sta del perduto regno, e con tre bocche Lo fà d'herribil voce risonare Porgendo grave tema a le trist'ombre, Il capo, el colle hà cinto di ferpensi, Et è la coda un fiero drago, ilquale Fischia, s'aggira, e tutto si dibatte. Appollodoro medesimamente lo descriue, mà di più dice, che i peli del dorso son tutti serpentelli.

Et anco Dante così dice. Cerbero fera crudel e dinersa. Con tre gole caninamente latra Soura la gente, che quini è sommersa. Gl'occhi vermigli, la barba unta, & atra Il ventre largo, er onghiate le mani Graffia li spirti l'ingoia, & li squatra. Alcuni dicono, che Cerbero si intenda per la terra, la quale diuora li corpi morti.

#### M V S I C A.

ONNA giouane a sedere sopra vna palla di color celefte, con vna penna in mano, tenghi gl'occhi fish in vna carta di musica, stefa sopra vna incudine, con bilance a' piedil dentro alle quali fiano alcuni martelli di ferro.

Il sedere dimostra esser la musica vn singo-

lar riposo dell'animo trauagliato.

La palla scuopre, che tutta l'armonia della Musica sensibile si riposa, & fonda nell'armonia de i Cieli conosciuta da Pittagorici, della quale ancora noi per virth d'essi participiamo,& però volontieri porgemo gli orecchi al le consonanze armoniache, & musicali. Et è opinione di molti antichi gentili, che senza con fonanze musicali non si potesse hauere la perfettione del lume da ritrouare le confonanze dell'anima & lasimmetria, come dicono i Greci delle virtu.

Per questo si scriue da poeti, liquali furono autentici secretarii della vera Filosofia, che hauendo li Cureti, & Coribanti tolto Gioues ancora fanciullo della crudeltà di Saturno suo Padre, lo condustero in Candia, acciò si nudrif fe,& alleuasse,& per la strada andorno sonando sempre cimbali, & altri instromenti di rame, interpretandosi Gioue moralmente per la bontà, & sapienza acquistata, la quale non se può alleuare, ne crescere in noi senza l'aiuto dell'armonia musicale di tutte le cose, le qua-

li occupando d'intorno l'anima, non possono penetrare ad hauer nostra intelligenza gl'habiti contrarij alla virtu, che sono padri, per esfer prima in noi l'inclinatione al peccato, che a gli atti, li quali fono virtuofi, & lodeuoli.

E Gioue scampato sano dalle mani di Satur no, quella più pura parte del Cielo incorruttibile, contro la quale non può essercitare le sue forze il tempo diuoratore di tutti gli Elementi, & consumator di tutte le compositioni materiali.

Furono alcuni de' Gentili, che dissero i Dei esser composti di numeril, & armonie come gl'huomini d'anima, e corpo, e che però ne i lo ro sacrificij sentinano volentieri la musica,& la dolcezza de' suoni, & di questo tutto dà cen no, & inditio la figura, che siede, & si sostenta sopra il Cielo .

Il libro di mufica mostra la regola vera da far par ticipar altrui l'armonie in quel modo,

che si può per mezo de gl'occhi.

Le bilancie mostrano la giustezza ricercarsi nelle voci per giudicio de gl'orecchi, non meno che nel pesoper giuditio de gl'altri sensi.

L'incudine si pone, perche si scriue, & crede quindi hauere hauuto origine quest'arte, & si dice che Auicenna con questo mezo venne in cognitione, & diede a scriuere della conuenien za,& misura de' tuoni musicali,& delle voci, & così vn leggiadro ornamento accrebbe al consortio, & alla couersatione de gl'huomini.

Musica.

Onna, che con ambedue le mani tiene la lira di Appolline, & a' piedi hà varij stromenti muficali .

Gli Egittij per la Musica fingeuano vna lin gua con quattro denti, come hà raccolto Pierio Valeriano diligente offeruatore dell'antichità .

Musica.

Donna convina verte promotine quali fia-Onna con vna veite piena di diuersi strono segnate le note, e tutti i tempi di esse. In capo terrà vna mano muficale, acconciata frà ca pelli,& in mano vna viola da gamba, ò alcro in stromento musicale.

Musica.

S I dipingono alla riua d'vn chiaro fonte quasi in circolo molti cigni, & nel mezo vn giouanetto con l'ali alle spalle, con faccia molle,& delicata, tenendo in capo vna ghirlan da di fiori, il quale rappresenta Zefiro in atto di gonfiare le gotte, & spiegar vn leggiero ven go verso i detti cigni, per la ripercussion di que

sto vento parerà che le piume di esti dolcemen re si muouono perche, come dice Eliano, que sti vecelli non cantano m'ai, se non quando spi ra Zefiro, come i Musici, che non sogliono volontieri cantare, se non spira qualche vento delle loro lodi, & appresso persone, che gusti. no la loro armonia.

Musica.

Onna, che suoni la cerra, laquale habbia ) vna corda rotta, & in luogo della corda vi fia vna cicala. In capo habbia vn rufignuolo vccello notissimo, a' piedi vn gran vaso di vino, & vna Lira col suo arco.

La cicala posta sopra la cetra, significa lus Musica, per vn caso auuenuto di vn certo Euno mio, al quale sonando vn giorno a concorrenza con Aristosseno Musico, nel più dolce del sonare si ruppe vna corda, & subito sopra quella cetra andò volando vna cicala, la quale col suo canto suppliua al mancamento della corda, cost fu vincitore della concorrenza mufica le. Onde per benesitio della cicala; di tal fatto li Greci, drizzorno vna statua al detto Eunomio con vna cetra con la cicala sopra, & la po-Tero per geroglifico della Mufica....

Il Rofignuolo era fimbolo della mufica per la varia, suaue, & dilettabile, melodia della voce; perche auuerrirono gli antichi nella voce di questo vecello tutta la perfetta scienza della musica, cioè la voce hor graue, & hora acuta, con tutte le altre, che s'osseruano per dilet-

tare.

Il vino si pone, perche la Musica sù ritrouata per tener gli huomini allegri, come fà il vino, & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della voce il vino buono,& delicaro,però dissero gli antichi scrittori vadino in compagnia di Bacco.

## VSE.

TVRONO rappresentate le Muse'da gli antichi giouani, gratiose, & Vergini, quali si dichiarano nell'epigramma di Platone referto da Diogene Laertio in questa sentenza. Hac Venus ad Musas, Venerem exhorrescite

Nympha

Armatus vobis aut amor insiliet, Tunc Musa ad Venerem. Lepida hac ioca tolle precamur.

Aliger hac ad nes non volat ille puer.

Et Eusebio nel lib.della preparatione Euan gelica dice esser chiamate le Muse dalla voce Greca preso, che fignifica instruire di honesta, & buona disciplina; onde Orfeo nelli suoi lita

I F

ni canta come le Muse han dimostrata la Religione, & il ben viuer'a gli huomini. Li nomi di dette Muse sono questi. Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Poliminia, Eraco, Terpficore, Vrania, & Calliope.

L I O.

R APPRESENTAREMO Clio don zella con vna ghirlanda di lauoto, che con la destra mano tenghi vna tromba, &.con la sinistra vn libro che di fuora sia scritto

THYCYDIDES.

Questa Musa è detta Clio, dalla voce Greca κλέα, che significa lodare, ò dall'altra κλέως, fignificante gloria, & celebratione delle cofe, che ella canta, ouero per gloria, che hanno li Poeti presso gli huomini dotti come dice Cor nuto, come anco per la gloria, che riceuono gl'huomini, che sono celebrati da Poeti.

Si dipinge con il libro Thueydides , perciòche attribuendosi a questa Musa l'historia, di-

cendo Virg.in opusc. de Musis.

Clio gestà canens transacti temporareddit. Connien che ciò si dimostri con l'opere di famoso Historico, qual su il detto Tucidide.

La corona di lauro dimostra, che si come il lauro è sempre verde, è longhissimo tempo si mantiene, così per l'opere dell'Historia perpe tuamente viuono le cose passate, come ancor le presenti.

## EVTERPE.

IOVANETT A bella, hauerà cinta... J la testa di vna ghirlanda di varij siori; terrà con ambe le mani diuersi stromenti da

Euterpe, secondo la voce Greca significa. gioconda, & dilettenole, per il piacere, che si piglia dalla buona eruditione, come dice Diodoro lib.5.cap. 1. & dalli Latini si chiama Euterpe: Bene delectans .

Alcuni vogliono, che questa Musa sia sopra la Dialettica, mài più dicono, che si diletta delle tibie, & altri instromenti da fiato, così di cendo Orario nella prima Ode del lib. 1.

Si neque tibias Euterpe cobibet. Et Virg.in opusc.de Musis.

Dulciloquis calamos Enterpe flatibus vrget.

Se le da ghirlanda di fiori, perche gl'antichi dauano alle Muse ghirlande di fiori, per esprimer la giocondità del proprio significato per il suo nome, & effetto del suono, che \$128EL.

ALIA

IOVANE di lasciuo, & allegto volto. J in capó hauera vna ghirlanda d'hedera, terrà con la finistra mano vua maschera ridicolosa, & ne i piedi i socchi.

A' questa Musa si attribuisce l'opera della s Comedia, dicendo Virgilio in opulc. de Musis. Comica lascino gand t ser mone Thaliz.

Perciò le sta bene il volto allegro, & lasciuo, come anco la ghirlanda di hedera in segno della sua prerogatiua sopra la Poesia Co-

La maschera ridicolosa, significa la rappresentatione del suggetto rideuole per proprio della Comedia...

Li socchi essendo calciamenti, che vsauano anticamente portare i recitanti di Comedia., dichiarano di vantaggio la noitra figur. .

MELPOMENE.

DONZELLA d'aspetto, & vestito grane, con ricca, & vaga acconciatura di capo, terrà con la finistra mano scettri;& corone alzate in alto, & parimente saranno altri scettri, & corone, auanti lei gittate per terra, & con la destra mano terrà vn pugnale nudo; & ne i pie di i comeni Virgilio attribuifce a questa Musa l'opera della Tragedia con questo verso: Melpomene tragico proclamat masta boatu.

Benche altri la facciano inuentrice del canto, donde anco hà riceuuto il nome, però che vien detta dal nome Greco μολπη, che vuol dir Cantilena, & melodia, per la quale sono addolciti gli auditori . Di qui dice Horatio Qde 24. lib. I.

Cui liquidam pater vocem cum cithara dedit. Si rappresenta di aspetto, & di habito grane, perche il suggetto della Tragedia è cosa. tale, essendo atrione nota per fama, ò per l'historie, laqual grauità gli viene attribuita da...

Ouidio . Omne genus scripti grauitate Tragadia vincit, Le corone, & scettri parte in mano, & parte in terra, & il pugnale nudo significano il caso della felicità, & infelicità mondana de gl'huomini per contenere la Tragedia trapasso di fê-

licità a miserie, onero il contrario da miserie a felicità.

Li coturni, che tiene ne i piedi sono istromenti di essa Tragedia.

Onde Horatio nella Poetica dice Eschilo

hauergli dati tali instrumenti.

Post hunc persona, pallaque repertor honesta Aeschilus, & modicis instrauit pulpita tignis: Et docuit, magnumque loqui, nitig; cothurno . POLIN-

POLINNIA.

C TARA' in atto d'orare, tenendo alzato l'-

indice della destra mano.

L'acconciatura della testa sarà di perle, & gioie di varij, & vaghi colori vagamente orna ta. L'habito sarà tutto bianco, & con la sinistra mano terrà vn volume sopra del quale sia scritto SVADERE.

Il stare in atto di orare, & il tenere in alto Pindice della destra mano dimostra, che questa musa soprastà (secondo l'opinione d'alcuni) a Retto ici dicendo Virg. in Opusc. de-

Musis.

Deffen fere Dea, quarum Polymnia cepit,

Le perle, & le gioie, che tiene attorno, le chiome denotano le doti, & virtù sne Seruendos la Rettorica dell'inuentione della dispositione della memoria, & della pronunciatione, massime essendo il nome di Polimnia composto delle voci, πολο ει μνεια, che significano molta memoria.

L'habito bianco denota la purità, & sincerità cose che sanno all'Oratore sicura sede intor no a quello, che dice più d'ogn'altra cosa.

Il volume, col motto Suadere è per dichiarare compitamente la fomma della Rettorica, hauendo per vltimo fine il persuadere.

ERATO.

ONZELLA gratiosa, & sesseule, harà cinte le tempie con vna corona di mirro, & di rose, con la sinistra mano terrà vna lira, & con l'altra il plettro, & appresso a lei sarà vn'Amorino alato con vna facella in mano, con l'arco, & sa faretra.

Erato, è detta dalla voce Greca epos fignificante amore, il che mostra Ouidio nel 2. de Ar

te amandi così dicendo.

Nunc mihi si quando Puer, & Citherea fauere Nunc Erato nam tu nomen amoris habes.

Le si dà corona di mirto, & di rose perciòche trattando questa musa di cose amorose, se le conuien a canto il Cupido il mirto, & la e rosa. Essendo che sono in tutela di Venere madre delli amori onde Ouidio 4. Fast, così dice.

Leuiter mea tempora myrto

Pontano.

Beauit Veneris sapora mirtus.

Et Anacreonte nell'ode della rosa dice.

Rosam amoribus dicatam.

La lira, & il plettro le si da per l'auttorità del Poeta, che così dice nell'opusc de Musis. Plettra gerens Erato saltat pede, carmine, vultu.

TERPSICORE.

S I dipingerà parimente donzella di leggiadro, & vago aspetto, terrà la cetra mostran do di sonarla, hauerà in capo vna ghirland di penne di varij colori, tra quali saranno quel li di Gazza, & starà in atto gratioso di ballar.

Se le da la cetra per l'auttorità del Poeta.

che nel detto opuscolo, dice

Terpsicore affectus citharis mouet, imperat,

auget.

Le si da la ghirlanda, come si è detto, si perche soleuano gli Antichi tall'hora coronare le Muse con penne di diuersi colori, mostrando con esse il troseo della vittoria, che hebbero le Muse per hauer vinto le Sirene a cantare, come scriue Pausania nel nono lib della Grecia, & le noue sigliuole di Pierio, & di Euippe, & conuertite in Gazze, come dice Ouidio nel se libro delle trassormationi.

Significano anco le dette penne l'agilità, & moto di detta musa, essendo Terpsicore sopra

i balli.

VRANIA.

H AVERA' vna ghirlanda di lucenti stel le, sarà vestita di azzurro, & hauerà in mano vn globo rappresentante le ssere celesti.

La presente Musa è detta da Latini celeste, fignificando O'vpavòs, che è l'istesso, che il Cie so. Vogliono alcuni che ella sia cosi detta, perche inalza al Cielo gl'huomini dotti.

Se le da la corona di stelle, & il vestimento azurro in conformità del suo significato, & globo sferico dicendo così Virginopusc.de

Musis .

Vrania cœli motus scrutatur, & astra

CALLIOPE.

GIOVANE ancor ella, & hauerà cinta la fronte di vn cerchio d'oro, nel braccio finistro terrà molte ghirlande di lauro, & con la destra mano tre libri, in ciascun de' quali apparirà il proprio titolo cioè in vn Odissea, nell'altro Iliade, & nel terzo Encide.

Calliope è detta dalla bella voce, quasi ลัสส สทิร ผลภที่ รอิสอร donde anco Homero la chia.

ma Deam slamantem.

Se le cinge la fronte con il cerchio d'oro, per che secondo Hesiodo è la più degna, & la pri.

ma tra le sue compagne, come anco dimostra Ouidio lib. 5. Fast.

Prima sui capit Calliopea chori.

Et Lucano, & Lucretio lib.6.

Calliope requies hominum, diuumq; voluptas.

I libri sono l'opere de' più Illustri Poeti in verso heroico, il qual verso si attribuisce a que sta musa per il verso di Vergilio in opusc. Carmina Calliope libris heroica mandat.

A questi versi di Vergilio ch'habbiamo citati si confanno li simulacti delle Muse, che stanno impresse nel libro del Sig. Fusuio Orsino de' Familijs Romanorum nelle Medagli della gente Pomponia.

Veggafi anco il nobile trattato, che fà Plutarco nel nono Simpofiaco questione xiij.

M V S E.

Cauate da certe Medaglie antiche del Sig. Vincontio della Porta Eccellentissimo nell'Antichità.

C L I O.

TIENE vna tromba, per mostrare le lodi, che ella sarisonare per li satti de gli huo mini illustri.

Euterpe.

Con due tibie.

Talia.

Con vna maschera, perciòche a detta Musavogliono, che sosse la Comedia dedicata, hà ne i piedi i socchi.

Melpomene.

Con vn mascherone, in segno della Tragedia, hà ne i piedi i coturni.

Terplicore.

Tiene questa Musa vna citara....

Erato.

Con la lira, & capelli longhi, come datrice del l'Elegia...

Polinnia.

Con il barbito da vna mano, & la penna dall'altra...

Vrania.

Con la festa facendo vn cerhio: mà molto meglio, che tenghi vna sfera poiche a lei si attribuisce l'Astrologi ....

Calliope.

Con vn volume, per scriuer i fatti de gl'huomi ni illustri. MVSE

Dipinte con grandissima diligen a, & le pites.
ve di esse le hà il Signor Francesco Bonauentura, Gentilhuomo Fiorentino,
amatore, & molto intelligen.

te di belle lettere .

CLIO.

Con vna tromba in mano.

Euterpe.

Con vn flauto in mano, & con molti altri stromenti da siato alli piedi. Talia.

Con vn volume.

on an aolume.

Melpomene.
Con vna maschera.

Terpsicore.

Con vn arpa.

Erato.

Con vno squadro ;

Polinnias.

Con vn aria presso alla bocca in segno della voce, & vna mano al zata per li gesti, de' quali si serue l'Oratore.

Vrania.

Con vn globo celeste.

Calliope.

Con vn libro . M V S E .

Come dipinte dall'Illustrissimo Cardinal di Ferrara a Monte Cauallo nel suo Giardino.

C L I O.

On la destra mano tiene vna tromba, & con la sinista vn volume, e dalla medesima banda vi è vn puttino, che per ciascuna ma no tiene vna facella accesa, & in capo vna ghir landa. Euterpe.

On la destra mano riene vna maschera con i corni, & con la sinistra vn cornucopia pieno di foglie, & di spighe di grano: mà verdi, & per terra vn'aratro.

Melpomene.

On la destra mano tiene vna maschera, & con la sinistra vna tromba, & per terra vi è vn libro di musica aperto.

Terpsicore.

On la finistra mano tiene vna lira, & con la destra il plettro.

Frato .

T Iene con la destra mano vn corno di douitia pieno di fronde, fiori, & diuersi frut-

ti,&

ti,& con la finistra mano vn slauto, & dalla medesima banda vi è Cupido, che con la finistra mano tiene vna maschera,& con la destra vn'arco con la corda sciolta...

Polinnia .

T len con la destra mano vn legno simile ad vna misura, & con la sinistra vna machera, & per terra vn'aratro.

Calliope.

On la destra mano tiene vn libro, & con la sinistra vn pissaro, & per terra vna ma-

Vrania.

T Ien con la destra mano vna tauola bianca, appoggiata alla coscia, & con la sinistra vno specchio.

M A L V A G I T A'







DONNA vecchia, mora, & di estrema obruttezza, vestita di color gialolino, il qual vestimento sarà tutto contesto de ragni, mà che siano visibili, & conosciuti per tali, & in cambio de capegli haurà circondato il capo da vn denso, & gran sumo.

Terrà con la destra mano vn coltello, con la sinistra vna borsa strettamente legata, & per terra da la parte destra vi sarà vn Pauone, con la coda in ruota, & da la parte sinistra vn'orso snostrando d'essere pien d'ira, & di sdegno.

Vecchia si rappresenta perciòche i vecchi

fono di maligna natura, la Malignità ogni co fa ritira nel peggio, malitiofi quoq; funt, mulitia vero eff, in peiorem suncta partem suspicari, dice Arist. lib. 2. Rett.

Dipingesi mora perciòche narra Pierio Valeriano lib. 28 de i suoi Geroglisici che appresso Romani il nerosouero scuro, e preso per gl'infami, & dannosi costumi, e quindi e nato il diuulgato prouerbio.

Nero è costui Roman da lui si guarda,

La rappresentiamo di estrema bruttezza perciòche, Turpitudo est desormitas alicuius a-

Stiones

## 452

## Della nouissima Iconologia

étionis infamis, & opprobriosa.

La veste di color gialolino, fignifica Maluagità tradimento, altutia, & mutatione di pen fieri, & in somma questo colore non si può applicare ad'alcuna virtù, non hauendo egli in

se fondamento stabile,& reale.

Gli ragni sopra il vestimento significano la Maluagità, & la Malignità della vita nostra essere simile al ragno il quale essendo debole, e tenuissimo, tesse certe reti inganneuoli allemosche, che per la passano: così sono gl'animi di maluagi, & scellerati che s'occupano a machinare con fasse, & vane opere loro alli quali sono dediti, Malignitatem vita nostra similitudo declarat, Aranea est animal debile ac tenuis simum, quod transeutissimus muscis quadam retia dolosa contexit: sicut animi illorum, qui sceleratis operibus dediti sunt; inanibus & subdolis machinationibus occupatur, dice Cassia. super silud anni eorum sicut Aranea.

Il denso, & il gran fumo che gl'esce dal ca-

po denota che si come il sumo sa danno a gl'occhi, così sa l'iniqua Maluagità a chi l'vsa, onde si può benissimo paragonare quanto pessimo vitio al sumo essendo come vna nebbia secura la quale oscura la vista della mente.

Sicut fumus oculi: sic iniquitas vtentibus ta, Recce iniquitas sumo comparatur: qua velut qua dam seculari caligine, aciem mentis obducit libro 2 de Cain, & Abel. Tiene con la destra mano il coltello per significare la natura del Maluagio essere iniqua, & crudele perciò il principal significato del coltello geroglisicamente era preso per la crudeltà, essendo soliti gli Egittiani chiamare questo nome Ocho Re de Persi, il quale essendo crudelissimo sopratuti gl'altri, in ogni patte di Egitto doue egli capitaua riempiua ogni cosa di amazzamenti, ciò narra Pierto Valeriano lib. 42 de suoi geroglissici.

Tiene con la sinistra mano la borsa strettamente ligata, essendo che il maluagio non so-

# M E C A N I C A.

lo è crudele, mà anco auaro regnando in lui immoderata cupidità, & sete d'hauere, la quale genera nell'huomo crudeltà , ingomo , discordia, ingratitudine, & tradimento, & lo toglie in tutto da giultitia carità, fede, e pietà, & d'ogni virtù morale, & Christiana, Gli habbia mo messo da vna parte il Pauone nella guis. che habbiamo detto, per dinotare la natura. del Maluagió nella quale regna anco la super bia, la quale è vn gonfiamento, & vn'alterezzadi mente nella quale l'huomo presume ogni cosa del potere proprio, ne stima Dio,ne prezza gl'huomidi, Cofa in vero iniqua, & mal nagia, & perche il peccaro non và mai folo, mà l'vno tira l'altro, & per mostrare che la. Maluagità in se contiene infiniti vitij, gli met tiamo da l'altra parte l'orso ponendosi detto animale per l'ira, & però dicesi

Vn crudel moto, violente è l'Ira . Chein fosca nube il trist'animo vela, . Ed'amaro bollore il cor circonda, Coprendo i lab i d'arrabiata spuma; E focoso desio nel petro accendo Diruina danneja, e de vendetta, Che spinge l'huom a furor empio, e presto Che l'intelletto in folle ardir accieca E ogni divina ispiration rimuoue Da l'alma vile, e la conduce a morte Prina di gratia, & di salute eterna.

MECANICA.

DONNA d'età virile, vestita d'habito succinto, con vn circulo in cima del capo dritto in alto, che con la destra mano tenga vna Manuella, & la Taglia, & con la finistra la Vite, & il Cuneo, & in terra l'Argano.

Mecanica è arte che opera manualmente mediante la Theorica dalle scienze Mathema tiche come Aritmetica, Geometria & misure diuerse & fignifica cosa fatta con artificio da muouere fuor de l'humana possanza grandisfimi peli con picciola forza, essendo quella. che'in tutti gl'edifitij è inclusa,& operata mediante le varie, & diuerse machine sue, con le quali va superando le forze della natura, perche con facilità muoue, & alza ogni sorte de pesi da terra, & mette in essecutione opere marauigliofe.

Si rappresenta d'età virile la quale fà che l'huomo sia capace di ragioni, & esperto delle cose,& opera in tutte l'attioni Ciuili,& Meca-

niche.

Si veste d'habito sucinto, essendo che all'operatione Mecanica contiene d'essere sciolto da qual si voglia impedimento per potere con l'ingegno, & con l'industria mettere in essecu tione quanto si aspetta a detta professione. Gli si pone in cima del capo il circulo sopradetto, per dimostrare l'operationi Mecaniche, che per lo più deriuano dal moto citculare.

Gli fi da la Mannuella, & la Taglia, esfendo che la Manuella è stromento compartito mediante la sua lunghezza, ad alzare, col moto circulare peso a lei comissirabile di ciò ne sà mentione; Arist, nel libro de le Mecaniche & la Taglia è quella che serue per Orizonte, & per Verticale per tirare, & alzare ogni gran peso, Tiene la vite essendo che con maggior facilità delli sudetti stromenti opera circularmente ad alzare medefimamente ogni ponderofi. machina, & anco per stringere, & alzare conforme l'occasione, il Cuneo, è quello che facilmente, percosso dal colpo, apre, & sforza, & dipide, ogni folida durezza:

Gli fi dà l'Argano come stromento, che dal moto circulare messo sotto il luogo del centro,

tira,& alza pesi sopra naturali.

## MEZO.

H v OMO di età virile, che stia in piedi in bella attitudine sopra di vn Globo terrestre, con vn manto d'oro, & che habbi in capo vna ghirlanda di lauro,& che con la destra mano tenghi con bella gratia vn circulo diuiso in due parti equali, & con il dito indice della finistra mano mostri il bellico, & sopra il ca

po fia per diretto vn Sole.

Per il Mezo potiamo fignificare diuerse cose, prima il Mezo significa vn'istrumento per mezo del quale si fà qualche cofa, come anco nel moto locale si considera tre cose il termine detto a quo il termine ad quem, & il mezo per il quale passa la cosa mobile; secondariamente fignifica la mediocrità delle cose tra l'eccesso, & il defetto di este, che partecipi di tutti due gli estremi, onde dice Aristal 2.dell'Ethica Mediocritas est quedam virtus medy, & perfe-Eti indagatrix, & Martiale nel lib. 1.

Illud qued medium est, inter verumq; probatur. Si piglia per vna parte vguale di vna cofa, quale spartita in due parti, siano ambedui tra se vguali, & in vltimo fignifica quella parte che equalmente dista dalli estremi come in vn

circulo

454

# Della nouissima Iconologia

M E Z O







circulo il punto di mezo, è vogliamo dire Cen tro, dal quale tutte le linee che tirarete alla cir conferenza faranno tra se eguali come dice. Euclide, essendo anco da Aristotele nel 2. dell'Ethica al cap. 6. così definito.

Rei medium appello id quod aque abest ab vtraq; extremitate, qual per ben figurare.

Si dipinge di età virile, essendo questa il me zo non solo delli anni della vita nostra, mà anco essendo in essa il vigore di tutte le virtù sper tanti al corpo, & all'animo; al corpo per essere in quel età il temperamento nel suo vigore, & all'animo, perche all'hora l'huomo sà adoprate tutte quelle quatro Virtù dalla ragione gui date, Cioè Fortezza, Prudenza, Temperantia, & Giustitia, essendo all'hora l'huomo arriuato ad'vna perfetta cognitione di esse.

Stà in piedi sopra il globo della terra, essendo essa il centro, & Mezo di tutto il mondo, mercè della sua granità, & di qui ne nasce che sempre cerca il luogo più basso, quale è il più remoto dal Cielo, quale hauedo vna volta pos

feduto, non si può da quello naturalmete staccare, il che elegatissimamente disse Manilio. Nec vero tibi Natura admiranda videri Pendentis terra debes, cum pendeat ipse Mundus, & in nullo ponat vestigia fundo. Quod patet ex ipso motu, cursus; volantis; Cum suspensus eat Phæbus, cursumq; restetat Huc, illuc, agiles & seruet in athere metas, Cum luna, & stella volitent per inania Mundi, Terra quoq: aerias leges imitata pependis Estigitur tellus mediam sortita cauernam Aeris, & toto pariter sublata profundo. Nec paiulas distenta plagas, sed condita in orbê Vndiq; surgentem pariter, pariterq; cadentem.

Ha est natura facies. . . . mà tutto questo anco benissimo ci insegna Giouanni Sacrobosco al 1.cap:della sua sfera in queste parole.

Quod autem terra in medio omnium teneatur immobiliter cum sit summe grauis, sic persua dere videtur eius grauitas, Omne graue naturaliter tendit ad Centrum.

Centrum quidem pundus in medio firmamen

si;Terra igitur cum sit summe granis ad pūclum illum naturaliter tendit.

Il manto d'oro,& la corona di lauro fignifica la perfettione come più volte si è detto,& il pregio della Virtù, la quale confiste nel Mezo, che però disse Esiodo. Dimidium plus 10to, il che conferma anco Platone lib. de Repub. perche nel Mezo confiste la perfettione, non nel tutto che contiene anco gli estremi, che qualche volta sono vitiosi, & danneuoli, sinal, mente l'oro può anco fignificare il Mezo, effendo che vguagliando il mondo grande con il Microcosmo come dicono particularmente i Paracelfisti l'argento è il ceruello, & l'oro il core il quale secondo li Anatomici stà in Mezo il petto dell'huomo, dal quale come princi pio di vita ne nasce ogni perfettione, & simmetria corporale, estendo secondo Aristotele, primum viuens, & vltimum moriens.

Tiene con la destra mano il circulo diviso in due parti eguali per mostrare il cerchio Equinottiale dal Parabosco detto Coluro Equinottiale, il quale diuide la sferza in due parti eguali passando per i poli del Mondo, & egual mente dista dal Coluro del Solstitio, quando il Sole passando per il primo punto del Cancro si accosta quanto più può al Zenit cioè al punto del Cielo sopraposto al nostro capo sà il solstitio, & toccando il principio del Capricorno, fà il folftirio dell'inuerno; scostandosi da noi qua to più può; Così per appunto toccando il prin cipio dell'Ariete fal'Equinottio della primauera, & toccando la Libra, quel dell'Autunno, & per questo è anco detto equatore perche passando il Sole per il detto Coluro, all'hora il giorno è di 12. hore, com'anco la notte, il che elegantemente si raccoglie da questi versi . Hac duo solstitium faciuns Cancer, Capricornus

Sed noctes equat Aries, & Libra diebus. · E' anco detto Cingolo del primo Mobile dinidendolo in due parti eguali a guisa d'vna cintura. Tiene il dito indice della finistra mano in atto di mostrare il bellico, perche narra Pierio Valeriano nel lib.34. de i suoi geroglifici, che nell'huomo ancora il bellico, è situato in mezo di tutto il corpo, o vogli fituarlo con le gambe laighe,o con le braccia alte, & aperte, o porlo in sito di figura quadrata, Mà ciò non e senza ragione csendo anco da tutti li mi gliori Anatomici auuertito, come dice il Vasseo neila sua prima tauola Anatomica, Pomponio Gaurico de hominis Symetria, & Galeno (per lassar li altri) lib 15. de vsupartium huma ni corporis, cap. 4. & nel·libro de Placitis Hip.

& Plat al cap. 4. cercando se il mezo del'corpo sia il core, o il bellico, dice che il core è il mezo del petto, & il bellico il mezo di tutto il cor po. Si dipinge per linea retta il Sole sopra il capo per rappresentare il mezo giorno del nostro Orizonte, perche quando il Sole passa per quella linea Meridiana, sia l'huomo doue si vuole, & in qual si voglia tempo dell'anno, si sa ll'hora il mezo giorno, diuidendo la detta

linea il Cielo in due parti

Dirò di più che il Sole è bonissimo simbolo del Mezo, essendo in mezo di tutti i Pianeti, come conferma Ptolomeo Dict. 5. cap. 15.& Albaregnio al cap. 50. della sua opera lo proua con molte ragioni, & conclude che il Sole stà sopra la luna Mercurio, & Venere, & sotto a Saturno Gione, & Marte, Il che non è senza raggione, perche stando in mezo, e regola, e misura dalli altri pianeti, ma con ragion diner se, perche Mante, Gione, & Salurno per causa del Epidico conviene nel moro con il Sole. Mà la Luna Mercurio, & Venere con li suoi circoli si conformano nel moto con il Sole, & questa è una ragione per la quale il Sole stà in me zo, per accordare questi due moti diuersi, Vn'altra raggione è di Albumazar, dicendo che il Signor Dio non hà posto il Sole sopra Saturno, perche per la troppo distanza non haue. rebbe potuto operare nelle cose inferiori, & la terra sarebbe restata fredda, & se l'hauesse posto sopra la Luna, si sarebbe mosso troppo tardi dall'Oriente all'Occidente, & per la molta vicinanza alla terra fi farebbe brugiate tutte le cose inferiori, & per questo stando in mezo hà le sue attioni temperate. & per questo non senza ragione appresso Ouidio al 2. delle Metamorfosi Feboammonisce Fetonte che era. per salire sul Carro del Sole dicendo, Altius egressus cœlestia signa cremabis :

Inferius terras; Medio tutissimus eris
Per queste ragioni si puol dire che il Sole è il Re, & quasi il core di tutti i Pianeti, & per questo come Re in mezo del regno, & come core in mezo dell'animale e collocato, acciò possa egualmente soccorrere a tutte le membra, & se ci è a questo proposito lecito, singere vna republica delli 7. pianeti diremo che il So le è il Re di tutti come è verissimo; Saturno per la Vecchiaia suo consigliero, Gioue per la Magnanimità Giudice di tutti, Marte Capitano di Militia, Venere a guisa di madre di famiglia dispensatrice di tutti li beni, Mercurio Secretario, & Cancelliere, & la Luna, sinalmen te sa l'yssitio d'ambasciatore, & per questo, e di

veloce moto dall'Orto all'Occaso, acciò ogni come auttore, & datore della suce più commo mese scorrendo il tutto possi seruire il suo Re. Finalmente il Sole sta in mezo acciò possi

damente contribuire il lume a meti li altri Pia

#### MONARCHIA MONDANA.



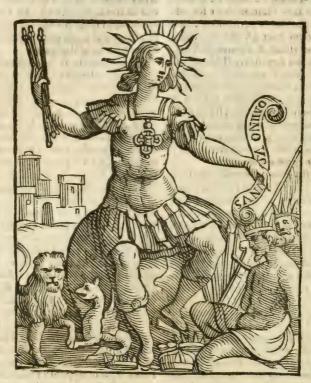



ONNA giouane, d'aspetto altiero, & superbo, sarà armata, & sotto all'armatura haurà vna faglia di color rosso, & in mezo al petto vn gioiello con vn diamante, & per cambio di corona habbi circondato il capo da raggi fimili a questi del Sole, & alli piedi cotutni d'oro contesti di varie gioie di gran va-

Starà a sedere sopra d'vn Globo terreste,& che con la destra mano tenghi quattro scettri, & l'indice della finistra steso in atto di coman do, con voa cartella oue fia scritto Omnibus vnus, & da la parte destra vi sia vn ferocissimo Leone, & vn serpente di smisurata grandezza, & da la finistra alcuni prigioni con corona in capo, incatenati, & profirati in terra con diner se arme offensiue, Trombe, Tamburi, Insegne

Stendardi, Corone di diuersi dominii, Danari. Gioie, Collane, & altre ricchezze.

La Monarchia non è altro, che il principato d'vna sola persona, & viene dalli nomi greci Monos che vuol dire vno, & Archi, che vuol dire principato, onde Homero 2. Iliad. Sit dominus vnus, vnus & rex.

Si dipinge giouane, effendo che il Filosofo nel 2 della Retrorica dice che è proprio de gio uani effereambitiofi, altieri, & soprastare a gl'-

Superbia est elatio vitiofa, qua inferiorem despi-

Superioribus, & paribus fatagit dominari, dice Hugo.

La dimostratione dell'aspetto altiero, e superbo, è fegno d'appetito disordinato della

propria

propria eccellenza, la quale suole cadere per

lo più ne gl'animi altieri, e superbi .

Si fà armata per dar terrore, & tenere in spa uento altrui, com'anco per essere pronta a com battere con chi contradire, & contrastar volesse.

La faldiglia di color rosso fignifica alterezza. la quale accresce l'ardire a chi soprastare vuole con animo intrepido, & costante.

Porta in mezo al petto il giolello con il diamante, perche si come questa giola hà il nome della indomita durezza, & insuperabil forza facendo ressistenza alla lima, allo scarpello, co m'anco alla violenza del suoco, Così parimente il dominatore con l'insuperabil durezza, dell'animo suo, cerca di far resistenza a qual si voglia cosa a lui contraria.

Porta in capo in cambio di corona li raggi fimili'a quelli del Sole, per mostrare, che si come il Sole, è solo, Così parimente solo cercad'essere colui che presuma d'essere sopra gl'altri, con far che nissuno gli si possa auicinare, con la vista, non che con la persona, Onde raconta Stobeo serm. 45 per bocca di Antonino, che vn certo Lydo accostandosi a Creso gli disse,

Si gemini Soles forent periculum conflagratio nis rerum immineret, ita & regem vnum accipiunt Lydi, duos vero simul tolerare non possunt, si che perciò rappresentiamo il sugetto di questa figura, che stia a sedere sopra il globo terre-

ste, come solo, & superiore a tutti

Gli si danno i Coturni come calciamenti so liti a potrarsi da Heroi, Principi, & personaggi grandi, & per maggior segno di superiorità, & preminenza gli si danno che siano d'oro, & contesti di varie gioie di granstima, e valore.

Tiene con la destra mano li 4 scetti, per dinotare il dominio delle quatroparti del Modo.

Il gesto de l'indice della sinistra, & la Cartella con il motto Omnibus unus, e segno di pro

## N A T V R A.







Gg

minenza

minenza, & di comando.

Gli si mette a canto il ferocissimo Leonecon il serpente di sinisurata grandezza perciò che Pierio Valeriano libro 13. de i suoi Gerofici dice, che i serpenti aggionti, & accompagnati con i Leoni i quali si metteuano appresso l'imagine della Dea Ope, significauano il dominio di tutto il Mondo.

Tiene per trofei da la sinistra parte li sudetti Re di corona incatenati, & prostrati in terra con le lor spoglie, & ricchezze, & altre corone de diuersi domini per segno di Vittoria, & esfere Monarca, & dominatore di tutto il Modo.

NATVRA.

DONNA ignuda, con le mammelle cariche di latte, & con vn'auuoltore in mano, come si vede in vna Medaglia d'Adriano Imperadore, essendo la Natura, come dissinisce Aristotele nel 2 della Fisica, principio in quel la cosa, oue ella si rittoua del moto, & della mu

tatione, per la quale fi genera ogni cosa cor-

Si farà donna, & ignuda, & dividendofi que fto principio in activo, & passivo, l'attivo dimandarono con'il nome di forma, & con nome di materia il passivo.

L'attiuo si nota con le mammelle piene di latte, perche la forma è quella, che nutrisce, & sostenta tutte le cose create, come con le mam melle la donna nutrisce, & sostenta li fanciulli,

L'auoltore vecello auidissimo di preda, dimostra particolarmente l'altro principio dimandato materia, la quale per l'appetito della forma mouendoss, & alterandoss, strugge a poco a poco tutte le cose corruttibili.

N. A. V. I. G. A. T. I. O. N. E.

ONNA, la qual con gratiofa attitudine tenga vna vela, donde pendano le farte fopra vn timone da naue, & stia in atto di riguardare con attentione vn nibio, che vada per l'aria volando, & di lontano per mare si ve

NECESSITA.

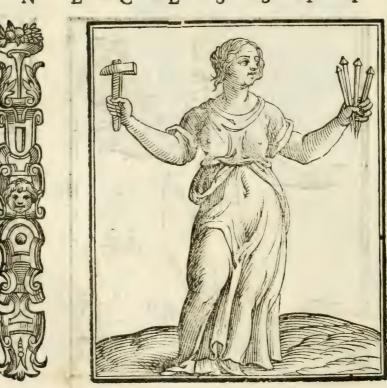



da vna

da vna naue, che scorra a piena vela....

La vela le sarte, il timone, & la naue sono co se note per se stesse, & danno cognitione della

figura senza molta difficoltà.

Il nibbio vecello rapace, & ingordo fi pone con l'autorità di Plinio nella naturale historia, oue dice, che gl'antichi împarorno d'accon ciare il timone alla naue dal volare del nibbio, osferuando, che come questo vecello per lo spa tioso campo dell'aria, va hor quà, & hor là, mo uendo con gratia le penne della coda, 'perdar a se stesso aiuto nel volgere, & aggirar il corpo,accompagnando il volto con l'ali, così medesimamente si poteua col timone posto dietro alla naue, volgendo nel modo, che volgena la coda quell'vecello, con l'aiuto della vela folcar il mare, ancorche fusse turbato, & hauendo fatto di ciò proua di felice successo; volsero, che questo vecello fusse il Geroglifico della Nauigatione, come nel Pierio Valeriano si legge al suo luogo.

Nauigatione.

NEGLI

NA donna ignuda profitata in tetra, che habbia li capelli lunghissimi, che spargendoli per terra venghino fare onde, simili a quelle del mare, tenendo con vna delle mani vn remo, & con l'altra la carta, e'l bossolo da nauigare.

NECESSITA'.

Donna, che nella mano destra tiene vimar cello, & nella sinistra vi mazzo di chiodi.

Necessità è vi estere della cosa in modo, che non possa stare altrimenti, & pone ouunque si ritroua vi laccio indissolubile, & perciò si rassomiglia ad vino, che porta il martello da vina mano, & dall'altra li chiodi, dicendosi volgarmente quando non è più tempo da terminare vina cosa con consiglio, esser sitto il chiodo: intendendo la necessità dell'operationi.

Necessità.

Omna sopra d'uno altro piedestallo che tenga un gran suso di Diamante, come

si legge nelli scritti di Platone.

G E N Z A





DONNA vestita di habito tutto squarciato, & rotto, sarà scapigliata, stando a giacere con vn horologgio da poluere di tra-

uerlo in mano, ò terra.

Dipingesi la Negligenza scapigliata, & mal vestita per segno, che il negligente non è com pito nelle sue attioni, & spiace generalmente a tutti.

Il stare a giacere significa desiderio di ripo-

so, d'ond'è cagionato questo vitio.

L'horologgio posto in modo, che non corra l'arena, dinota il tempo perso, & è questo vitio figliuolo dell'Accidia, ouero nato ad vn parto con essa; però si potrà dipingere con vna testuggine, che le camini su per la veste, per esser l'enta, & negligente nelle sue operationi per il peso della viltà dell'animo, che non la lascia vicire dalla sua natural sordidezza.

NINFE IN COMMUNE. AELE fintioni de gl'antichi non è dubbio alcuno, che molte, & diuerse vilità si pollono raccorre, dimostrando la potenza, & prouidenza di Dio; perche altri ne infegnano precetti di Religione, moralità, & altri simili beneficij, fi come hora particolarmente con l'allegoria delle Ninfe si dinota l'opera della Natura, fignificandosi per esse Ninfe la virtu vegetatina confistente nell'humor preparato, per la quale si fà la generatione, nutritione, & aumento delle cose; onde si dice le Ninfe estere figliuole dell'Oceano, madre del hume, nutrice di Bacco, fi dicono fruttifere, & vaghe di fiori, che pascono gli armenti, mantengono la vita de mortali, & che in lor tutela,& eura i monti, le valli, i prati, i boschi,& gl'alberi,& ciò non per altra cagione, che per esser la detta virtu dell'humore sparsa in tutte le sudette cose, & operare simili effetti natu rali, si come intese Orseo celebrando in vn suo hinno le dette Ninfe, in questa sentenza,

Nutrices Bacchi, quibus est occulta domus Qua fructifera, Glata pratorum storibus estis Pascitis, G pecudes, Gopem mortalibus ipsa Cum Cerere, G Baccho vitam porlastis a-

Le quali cose sano dette qui in commune delle Ninfe, per no hauere a replicare l'istesse cose nella esplicatione delle particolari figure, che seguiranno appresso.

Hinnedi & Napee.

S Aranno donzelle gratiofe, il lor habito fuecinto, & come dir fi fuole Ninfale, di color verde, l'acconciatura della testa adornaranno varie sorte di siori con loro mischiati, & varij colori, mostraranno anco gran quantità di herbette, e siori nel grembo raccolti, tenendo-lo con ambe le mani di quà, & di là con bell'atto sparso.

Il Boccaccio nel lib. dalla Geneologia delli Dei riferilce le Ninfe de prati, & de fiori chiamarfi, Hinnedi: mà Narale Conte lib. r. della mithologia al cap. 12. delle Ninfe, dice tali Ninfe chiamanfi Napee voce deriuara dal la Greca, napos, che fignifica collina, & pa-

Il verde colore del vestimento, le tenere her bette, & fiori dimostrano quel che è lor na-

turale.

Driadi, & Hamadriadi.

S I dipingeranno donne rozze, senza alcun ornamento di testa, auzi in vece di capelli si potrà far loro vna chioma di musco arboreo, ò languine, che si vede pender intorno a i rami de gli arbori.

L'habito sia di verde oscuro, li stiualessi di scorza d'arbori, in ciascuna mano terrano vn ramo d'albero siluestre col suo frutto, cioè chì di ginepro, chì di quercia, chì di cedro, & altri

fimili.

Le Driadi, & Hamadriadi sono Ninse delle selue, & delle quercie. Mnessimaco vuole, che siano nominate Driadi, perche nelle quercie menano lor vita, & che siano detre Hamadria di, perche inseme con le quercie son prodotte, ouero, come dice il Commentatore d'Apol lonio, & Isacio, perche elle con le quercie periscono.

Il misterio Filosofico contenuto sotto queste fintioni, si è dichiarato di sopra, quando s'è

detto delle Ninfe in commune.

Ninfe di Diana.

T Vtte le Ninfe di Diana faranno vestite d'habito saccinto, & di color bianco in segno della lor virginità.

Haueranno le braccia, & le spalle quasi nude, con arco in mano, & fareira al fianco.

Così le dipinge Claudiano 3. lib. delle laudi di Stilicone quando dice.

Espharetratarum comitum inuiolabile cogis Concilium veniuns humeros, & brachia nuda.

Nel palazzo dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinal Farncse ve n'è vn di queste Ninse, molto gratiosa, & fatta con le medesime osseruationi.

Potrebbesi anco oltre il succinto vestimento adornare di pelle di varij animali per se-

gno, che sieno cacciatrici.

NAIADI

# amolo Parte Seconda.

NAIADI

S IANO donzelle leggiadre, con braccia, e gambe mude, con capelli lucidi, e chiarisco me d'argeto, e di cristallo per gl'omeri sparis.

Ciascuna harà in capo vna ghirlanda di foglie di canna, e sotto il braccio sinistro vn' vr-

na dalla qual n'esca acqu. ......

Dice il Boccaccio nel lib. della Geneologia delli Dei le Naiadi esser dette da voce signiscante stusso, à quella commotione, che si vede ness'acque mentre scorrono.

Si fan con braccia, gambe, e piedi nudi, per fignificare le semplicità dell'acque essendo e-

lemento senza mistione.

Li capelli chiari, lucenti, & sparsi significa-

no l'acque correnti.

Il valo, & la ghirlanda di canne son per segno della loro porestà nelle acque, & per quel la ragione, per la quale si danno l'vrne, & te-

ghirlande a i humi.

Questo ragionamento di Ninfe mi sa souue nire vna sonte boscareccia figurata dal Sig. Gio. Zaratino Castellini al cui mormorio dos mendo alcune Ninfe da vna parte vn Cupido discaccia dal bosco con vna sace accesa li fauni, Sariri, & Siluani, dall'altra parte vn'altro Cupido, che porta adosso l'arco, & la faretra, e tiene vn dardo in mano, con la punta del qua le mostra d'imponere silentio a certi cacciatori, che hanno il corno alzato in atto di voler sonare sopra la sonte, leggesi questo suo Epigramma, che per essere leggiadro, e bello, ne voglio sar parte a curiosi.

Raptores Driadum procul hinc discedite fauni,

Syluani tarpes Pan, Satyria, rudes

Hic Nympha dulci deuista lumna somno Claudere ne simeant ad leue murmur aqua, Rauca venator clangorem comprime Bucca, Qua vigiles cupiunt somnia ne rapias,

Quou si de somno surgent, resonante fragore In sies oculis prada odiosa suis.

MARE.

V N vecchio con crini longhi, barba, folta, inordinata, sarà nudo, & horrido, mà a torno si vedrà vna corrina che suolazzando gli copra le parti dinanzi, sotto vn piede si vedrà vn destino, e sotto l'altro vna conchiglia marina, & in mano vn timon di naue, ò d'altri vascelli da solcar il mare.

Si dipinge il mare huomo vecchio, per effer egli antichissimo, & coetaneo della nostra

madre terra....

Si sà horrido, e spauentenole per le sue com

Il lenzuolo d'attorno gli fà vela, & il timone, che tiene con la mano, essendo istromenti significanti, l'operationi di nanigare, dichiarano la conditione di esso mare.

Il medefiaro effecto fà il delfino, & la conchiglia, effendo animali, che fi generano, & vi-

uono/in questo largo campo.

MI HETHI

ONNA di carnagion fosca, hauerà i capegli sparsi attorno al capo, le faranno vna ghirlanda di gongole, & chiocciole marine, hauerà per vestimento un velo di color turchino, & terrà in mano una bella pianta ramo-

sa di coralli.

Thethi fù finta esser Dea marina, & si inten de per essa quella massa d'acqua, ò vogliamo dire humore apparecchiato, & consparente alla generatione, & nutritione, perciòche è detta Thethis, quasi tithy j, cioè nutrice, perche l'hu more nutrisce ogni cosa, ò pur s'intende l'elemento dell'acqua; il quale abbondantissimamente si racchiude dal mare, il che intese Vergilio nel suo Polione, con questi versi.

Pauca tamen suberunt prisca vestigia fraudis, Qua tentare Thetin ratib, qua cingere muris,

Oppida &c. Arreta the than e

Da Theti tiene il cognome in Perugia mia patria l'anticha famiglia honorata hoggi nella persona del Signor Girolamo Thetij gentil'huomo di rarrisime qualità.

Il color delle carni, e del velo di Theti di-

mostrano quel dell'acque marine.

Le gongole, le chiocciole, & la pianta de corali fono cofe di mare atte a far più manifefta la nostra figura.

Galatea.

Onna giouane bianchissima, le chiome saranno sparse, rilucenti, quasi sila d'argento, terrà all'orecchie pendenti di chiarissime, & finissime perle, delle quali hauerà vna collana, & per vesti mento vn velo candido, co me sarte, parte a torno il corpo rauuolto, & all'aria spiegate, con vna mano terrà il velo, & con l'attra vna spugna, i piedi si poseranno sopra vna bianchissima conchiglia.

Galatea è detta da gada, che fignifica latte, però la candidezza della carne, & del velo rifrendono al fignificato del nome, & all'esser

luo .

Le perle, & le conchiglie sono per seguo che

è Deità del mares

Quanto alla spugna narra il Boccaccio nel 7.lib.della geneologia de gli Dei; che per Galatea Dea della bianchezza si dinota la schiuma che dall'onde marine sbattute accogliente fra loro l'aere si genera, la quale è bianchissima, e dalla qual poi fi generano le fpugne.

## NINFE DELL'ARIA.

TN A fanciulla con l'ali spiegate in forma d'vn mezzo cerchio, lequali sieno di dinersi ordini, cioè di porpora,paonazzo, azzurro, verde. & che le chiome freno sparfe adanti il volto, il petto in forma di nebbia, & gocciole minute d'acqua, che cadono per la persona, fra le quali fi, vedano varij colori mischiati del vestimento, dal ginocchio in giù da nuuole,& aere caliginoso coperta, e con la man destra tenga vn giglio ceruleo.

L'Iride e l'arco, che volgarmente chiama-

no arco baleno.

Si fà fanciulla alata, per essere secondo cheriferifce Phornuto nel primo libro della natu ra delli Dei, chiamata da Poeti veloce, & mes saggiera delli Dei, & massime di Giunone di cui si dice è Ninfa, perciòche Virgilio nel quin to libro dell'Eneide fa, che Giunone la mandi per Ambasciatrice:

Irim de cœlo misit Saturnia Innio

Iliacam ad classem: ventosque aspirat eunti Multamonens, nec dum antiquum ex saturata dolorem .

Illa viam celerans per mille coloribus arcum Nulli vifa, cito decurrit tramite Virgo.

Ouero vogliamo noi dire, che è messaggiera per ester prenuncia della futura pioggia, ò serenità. Le fascie di colori nell'ali sono per rappresentar quelle, che si vedono nell'arco baleno. I capelli figurati con nebbia, & giocciole minute, dimostrano quella minuta pioggi ,, fenza la quale non si farebbe arco. Non si vede detta figura dalle ginocchia a baffo, perche l'arco baleno non è mai circolo perfetto.

Il giglio turchino, che tiene in mano, se le conuiene per li varij colori, che tiene l'arco ba Jeno; onde, è detto Iris, del cui arco, & Iride ap - pariscono bellissime descrittioni ne gli opuscu li di Vergilio, vna delle quali è questa.

Thaumantis proles varianti veste figuras, Multi color picto per nubila denolat arcu:

Et più à ballo.

Nuncia lanones vario decorata colore Aethera nubificum completitur orbe decoro, Cum Phæbus radios in nubem iecit aquofame SERENITA' DEL GIORNO.

Ninfa dell'aria. Na giouanetta in habito, di Ninfa, di coe

lote giallo, con bionde, & longhe treccie ornate di perle, & di veli di più colori, fopra alla chioma si poserà vn Sole chiaro, & bel lissimo, à piè del quale penderà vn velo d'oro, & con bella gratia caderà, sopra le spalle di det ta figura?

Il colore del vestimento sarà turchino, & ne

i piedi hauerà li stiualetti d'oro.

Così hò offeruato effer dipintà la ferenità del giorno in molti luoghi sonde potiamo dire,che la bellezza,& gl'adornamenti di questa figura, fignificano quanto fia vago, & bello il giorno chiaro, & sereno, il che dimostra anco il color del vestimento, & il risplendente Sole. Serenità della Notte.

Ncor'essa con habito alla Ninfale di co-A lor azzurro, tutto contesto di chiariffime stelle d'oro, sarà di carnagione foscaji capelli saranno alquanto oscuretti, & le treccie laranno adorne di perle, & di veli paonazzi, fopra liquali fi poferà vna luna d'argento con vn velo di argento, & di feta azzurra, che le cali sopra le spalle con bella gratia.

> IOGGIA. Ninfa dell'aria.

7 Na fanciulla vestita di bigio, hauerà in capo vna ghirlanda di sette stelle, delle quali farà vna scura, & nel petto n'hauerà altre 17. delle quali fette saranno oscure,& dieci chiare, in mano terrà vn ragno, che faccia la tela.

Le sette stelle, che porta in capo, sono le Pleiade. le quali spesse volte menano pioggia; onde Statio nel 4 della Thebaide, dice così.

Inache. Perfea neque enim violentior exit Amnis humo, cum Taurum, aut Pliadas hau st aquosas.

Et per le dicisette stelle del petto s'intende l'Orione, ch'è vna figura, laquale apparendo, fà pioggie,e tempeste assai, però Vergiliò nel primo dell'Eneide, così dice.

Cum subito assurgens fluctum nimbosus Orion. Et Propertio nel 2 lib delle fue Elegie.

Non hac Pleiades faciunt, neq; aquosus Orion. Le fi dà il ragno, come dicemo; perche qua do è tempo da pionere, fà la tela sua con più fretta,& assiduità, che quado è sereno, seruendosi del beneficio del tempo, essendo all'hora più opportuno per cagione dell'huomo à far quell'-

quell'opera, che nel tempo sereno, & asciutto; onde Plinio nel lib. 11. dell'historia naturale parlandone, così dice. Aedem sereno non texune nubilo texunt, Ideoque multa Avanea imbetum figna.

Il color bigio del vestimento, come diceno, è color proprio, & segno del Cielo disposto a piouere; onde sopra di ciò Tibulto nel

1. lib. dice.

Quamuis prasenspicta ferrugine calum Venturam admittat imbrifer arcus aquam . "

R V G I A D A.

D ONNA vestita di verde, in capo hauerà vna acconciatura di cespugli,& tronchi d'athori pieni tutti di rugiada, come anco cutto il restante di sua figura; Hauerà parimente sopra tutti i cespugli vna luna piena, si fà il vestimento di color verde, per significare gli herbosi prati,& verdeggianti campagne, doue la rugiada si riposa,& si mantiene longo tempo.

La Luna piena, denota il tempo opportuno alla sua generatione, scriuendo Aristotele nel 1. lib. delle Meteore della rugiada, & della bri na, che il lume, & calor della Luna quanto è maggiore, hà più forza di alzare maggiore, quantità di vapori, & di tenergli sospeti in que sta terza regione dell'Aria, i quali poi non essendo da forza basteuole tirati più sù alla seconda Regione, ricadendo a basso fanno molta rugiada secondo la moltitudine di detti va-

pori.

C'OMETA.

NA g iouanetta d'aspetto siero, di carna gione, & vestimento rosso con chioma sparsa, & parimente accesa, hauerà in fronte vna stella con vna mano terrà vn ramo d'alloro, & vno di verminaca, & con l'altra vn pezzo di solso.

Si dipinge di aspetto terribile, con le siammeggianti chiome, & col vestimento rosso, & la stella in fronte; perciòche la Cometa è per se stella spauenteuole, minacciando semprequalche sinistro, & graue accidente nel mondo; si come significa Silio Italico nel primo libro doue disse.

Crine ve flammifero teret fera regna Cometes Sanguineum spargens ignem, vomit atra, ru-

bentes

Fax cœlo radios, & saua luce coruscum Scinsillas sidus, terris gextrema minasur. Le si dà il pezzo del solsoro in mano; perche la Cometa, come scriue Aristotile nel 3lib. delle Meteore, è di natura sulfurea, & da sigli Antichi su riputata cosa prodigiosa scriue anco Psinio nel 2. lib. dell'historia naturale, & Verg. nella prima della Georgica.

Le si danno in mano i rami dell'alloro, & della verminaca; perche con essi gli Antichi saccudno le purgationi de portenti cattiui, che loro appariuano, si come della verminaca scri un Plinio nel libro ventidue, & dell'alloro nel lib. 16. & anchora del solfo, di che habbiamo detto, nel trentacinque della sua Historia naturale.

NOBILTA'.

DONNA in habito graue, con vn'hasta nella mano destra, & nella sinistra col si-molacro di Minerua, come si vede nella Medaglia di Geta...

La grauità dell'habito fignifica le maniere, & i costumi graui, che nella persona nobile si

ricercano.

#### NOBILTA'.

DONNA togata riccamente con vna ftella in capo, & con vn scettro in mano.

La veste lunga presso a' Romani non era

lecito portarfi da ignobili.

La stella in capo posta, & lo scettro in mano, mostrano che è attione d'animo nobile pri ma inclinare a se gli splendori dell'animo, signisscati per la stella, poi a commodi del corpo, signisscati nello scettro, & che la Nobiltà nasce dalla virtù di yn'animo chiaro, & splendente. & si conserua facilmente per mezo delle ricchezze mondane.

Mobileà.

Onna di matura età mostrandosi nella faccia alquanto robusta, & ben disposta di corpo: sarà vestita di nero honestamente, portarà in mano due corone l'una d'oro, l'altra d'argento.

Si fà di età matura; per dimostrare, che nel-

G g 4.



Ii principij di nobiltà, ne anche il fine, che si notarebbe con l'età senile, cioè que l'antichi cà de' Casati, che non ritiene altro, che il nome si possono dire veta Nobiltà, come nota d'Arniglio nelle sue veglie. Il vestito nero contiene al nobile per mostrare, che senza splendore de' vestimenti, è chiaro, & illustre per se medesimo.

Per le duc Corone si norano i beni dell'anima, & quelli del corpo, che insieme ne fanno

la nobiltà .

NOCVMENTO.

H VOMO brutto, che tenghi posata la destra mano sopra d'vn porco, che stia in atto di cauare la terra con il grugno, & con la sinistra vn mazzo d'Ortiche.

Brutto si dipinge il Nocumento, percioche non vi è cola più abomineuole, & brutta, che quella, che è in nocumeto della vita humana.

li teuere posara la destra mano sopra il porco dimostra quello, che gli Egittij con tale ani male fignificauano, cioè vna persona danno sa, essendo che tale animale inferta i corpi di coloro, che beuono il suo latte, & di lepra, & puzzolente rogna si contaminano, anzi di più l'vso frequente di mangiar la carne di porco ingrossa l'ingegno. Oltre acciò, è ancora animale noceuole, perche sa non picciol danno a i campi seminati, & alla pouertà, mentre l'e tenere biade non sol mangia, mà bruttamente ancora calpesta, & con il grugno le spiant.

L'horriche, che tiene con la sinistra mano significa il danno, che si riceue da quest'herba, perciòche a pena, che si tocchi, punge, & si sen

Rocumento grandissimo.

Nocumento d'ogni cosa.

H Vomo brutto, vestito del color della ruggine, che tenghi con ambe le mani v.ia Salamandra, & alli piedi vi sia vn lupo con la bocca apert ....

Del color della ruggine in più luoghi n'hab biamo ragionato, come cofa che confuna tut-

20

e quello, oue ella fi pofa....

Si dipinge, con la Salamandra, per dimostra re con essa va huomo reo, & a ciascuno con chi prattica dannoso facendoghi ingiuria, ò qualche male, & che con chiunque si rittoui, gliapporti qualche calamità, & dicesi, che la nantia dicde alla Salamandra nel nuocere tan ta forza, che cos suo veleno infetta tutti i frutti di qual si voglia albero, & coloro, che namangiano di quei pomi infettati, per la suo fredda virtù si muoiono di veleno, non altrimente che sia quello dell'aconito.

Il lupo con la bocca aperta anch'egli è animale, che distrugge, quasi tutti gli altri anima di, lassando però in disparte Leoni, orsi, tigri, simili, & pur a questi nocerebbe se hauesse for

ze da poterlo fare.

## NOTTE. Da Poeti antichi, & da Pausani.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

O N N A di carnagione, & capigliara forca, incoronata di papaueri, habbia fu le spalle due grandi ale negre assai distese, la veste sia negra ricamata di lucide stelle, ten ganel destro braccio vn fanciullo bianco addormentato, nel sinistro vn'altro fanciullo negro ancor eslo in atto di dormire, & ambedoi con li piedi storti.

La Notte nella Theogonia d'Hesiodo, è si-

glia del Caos forella dell' Erebo ...

, Ex chao vero, Erebusque nigraque nox editi

Mà Varrone sa tiene figlia dell' Erebo .

Norte dicefi dal nocere, perche noce a gli occhi prinandoli della sua perfettione, cioè dell'atto del vedere, perciòche occulta il colore delle cose, delle quali l'occhio si diletta. Par commune opinione che la Norte altro non sia che ombra della terra, di cui vien riputata fi-. glia nella Genealogia del Boccaccio. Exincer: to Patre dicit Paulus Noctem Terra fuisse filia. ne senza ragione, perche l'interpositione della terra toglie a noi li raggi folari, & impedisce al nostro aspecto la vitta del Sole. Non però ogni ombra; mà folo quella della quale n'è cagione il Sole, quando e sotterra, in quanto appartiene all'Emispero di quelli, appresso de , quali è la Notte. Suida . Nox est umbrater-, re, non qualibet tamen, sed ea cuius Sol causa ,, est, quando est sub terra, quantum ad eorum "Emispharium attinct, apud quos nox est, quem ,, admodum, non quie qualibes voluptate vin-

,, citur, incontinens est, sed quia quadam. So che altri con sottigliezza tengono che la Notte sia più tosto effetto dell'ombra della terra, , in vigor delle parole di Cicerone De Nasura "Deorum. Ipsa vimbra terra soli officiens no-"tem efficit: a cui s'aderifce Bartolomeo An-,, glico De proprietatibus rerum. Caufatur nox ,, ab umbra terra, se la Notte è cagionata dall'Ombra della terra, viene ad ellere effetto del la terra. Mà se si hà da penerrare nelle sottigliezze, ne produrremo alcunedal canto nostro. Primieramente diremo chel'Ombra. della terra non è causa efficiente della Notte, mà più tosto immediatamente il corpo opaco, & denso della terra, che ci toglie la vilta del Sole tramontato, però dissero coloro che la. Notte è figlia della terra, se fusse effetto dell'Ombra, saria figlia dell'Ombra, & nipote della terra. Secondariamente diremo che la Notte è più tosto effetto dell'istesso Sole tramontato, il Sole con la venuta, & affistenzi sua fà il giorno con la partenza, & prinatione della sua luce fà la Notte, essendo il Sole quan do è fotterra cagione dell'ombra fecondo Suida: laonde guando Bartolomeo Anglico và discorrendo che il corpo luminoso maggior del corpo supposto fà ombra che tende in acuto,& in cono, conclude che il Sole essendo maggio. " re della terra, fa ombra conoide. Ex quo pa-,, tet quod cum Sol sit maior terra facit umbra ,, conoidem. Se il Sole fa ombra conoide, ne segue che con tal'ombra sia causa, efficiente del la Notte. Terzo prouaremo in altra maniera che la Notte non può estere ombra della terra, ma più tosto causa di tal'Ombra. L'ombra non è altro che prinatione del retto, e principal transito, & flusto del lume in certa, & deter minata quantità cagionata in alcun corpo dal l'interpolitione di corpo opaco, che si oppone al corpo luminoso, stante ciò, la Notte no può dirli ombra della terra, poiche contenendo essentialmente l'ombra certa, & determinata figura, che si rappresenta nel corpo ombreggiato, consite ella in buona parte in detta figura; mà la Notte non include necessariamente in se tal figura, onde ancorche di Notte tempo la terra interposta cagioni nell'aria ombra achta,& conica, nondimeno tal ombra,& figura è fuori dell'essenza della Notte, actesoche dato che la terra non cagionasse alcun'ombra, & figura, nientedimeno per la semplice tenebra, & prinatione del lume sarebbe Notte. Ne meno può dirfi la Notte effetto dell'ombras della terra, mà più tosto causa di tal'ombra.

come termine vniuerfale, essendo la Notte come si è detto, formalmente prinazione di lume, nell'vno, & l'altro Emispero per l'interpositione della terra, quale prinatione contratta, e ristretta alla diffirenza di certa dimensio ne, & figura cagiona l'ombra sudetta. Nascono queste differenti, e contrarie cagioni, perche tal volta fi hà risguardo a causa, che in ciò, è causa d'altre cause tal volta a causa remota, tal volta a cansa prossima tal volta ad vn termine, più che ad vn'altro. Mà siasi la Notte o effetto del Sole tramontato o del corpo opaco della terra, o dell'ombra della terra, o fi .... la Notte come prinatione di lume, essa stessa causa dell'ombra, in ogni modo la Notte è om bra, & dir si può la Notte Ombra della terra partialmente, perche contiene vno de termini, che concorreno a constituire l'ombra. La. Notte da noccre vuol che sia detta Catulo in Varrone, perche tutte le cose senza interuento del Sole sono bagnate dalla brina che noce. 20 Nox (at Catulus ait) quod omnia nifi inter-,, ueniat fol, pruina obriguerint, quod noces nox. Noce anco per mille insulti, misfatti e scelera rezze che si commetteno dall'audacia della. secreta notte, per vsar le parole di Luciano nel li Amori diuersi: E' la notte vna mascara com mune, sotto la quale per fine i Modesti si danno in preda alla sfacciataggine, Tenebra vereeundiam diminuit dice San Basilio: Però da. Esiodo si publica per madre della fraude, cala mità & miseria.

,, Nox peperit Momum, & arumnam dolore plenam,

,, Peperit praterea, & Nemesin, cladem mortalibus hominibus,

,, Nox perniciosa, post hancy; fraudem enixa est, & amicitiam .

Se le fà anco madre dell'amicitia, da sospet to d'amicitie lasciue, cagioni delle suderre fraudi, fastidij, & vecisioni d'huomini. Sub no? dem omnia sunt suspeda dice Sant' Ambrogio. Notte perniciosa la chiama il medemo Esiodo, e soggiunge che sia madre de contentioni. , Et contentionem peperit pertinacem.

Noce di più la notte per l'aria nociua greue, ch'aggraua la vita di quelli, che nelle tenebre di lei caminano, ancorche sani siano, & è nociua a gl'infermi, che sono più tormentati fotto l'oscuro manto suo, & moreno più di

notte che di giorno.

Se ben la notte prende l'Ethimologia dal nocere, è nondimeno ancor ella giorenole, moderatrice delle noiose cure, madre & nutrice del sonno, del riposo, & della quiere, genera trice di tutte le cose appresso Orfeo, da Aristo tele considerato nella Metafisica lib. 11. somma seconda cap' 1.

La figuriamo di carnagione, & capigliatà fosca, perche fosco apparisce l'aspetto silo; d'è quel verso di Varrone citato da Sesto Posti

,, Erebo efeata fuscus crinibus Nox te innoco ."

Incoronali di papaueri che inducono dolcemente fonno, ripolo, & quiete, effetto proprio della notte. Orfeo nell'Inno della notte

", Quiete gaudens, Equiete multi somni,lata

delectabilis

,, Oblinioni tradens curas, bonaq; laborum quie tem habens .

Per tanto Ouidio nel quarto de fasti incorona la sua placida fronte de papaueri.

"Interea placidam redimita papauera frotem

Nox venit.

Hà grandi ale negre, affai distese, perche con l'ombra sua abbraccia tuttà la terra. Vergilió nell'ottauo.

", Nox ruit, & fuscus tellurem amplectisur alis. Manilio libro quinto att not get o steagt of all

,, Et mentita diem nigras nox contrahit alas.

A questi s'appoggia Torquato Tasso nell'ottano danto del suo Goffredo stanza 57.

Sorgea la notte intanto e sotto l'ali Ricoprina del cielo i campi immensi.

Et nell'yndecimo.ft.82. Mà fuori víci la notte, e'l Mondo ascose Sotto il caliginoso horror dell'ali,

E l'ombre sue pacifiche interpose Fratant'ire de miseri mortale.

Pacifiche diffe perche la notte, ancorche fia. essecutrice d'ire, di risse, & di contese prinate; nulladimeno guerreggiar non fi suole contro gli esferciti di nemici publici, con quali non si fà giornata di notte, mà si retirano li soldari nelli loro steccati, e ripari, acciò non si perda l'essercito in tenebrosa pugna, come canta Non no Poeta Greco lib. 24. & 29. doue la notte all' l'apparir d'Espero spartisce le battaglie.

La veste negra ricamata di stelle denota, che la sua negrezza non è senza splendore,

Orfeo.

,, Audi beata dea nigrum splendorem habeus astris lucens.

di negro la vestì Euripide accompagnata da stelle.

,, Induta nigris vestibus currum infilit, Nox, astra funt deam secuta protinus.

Le si conviene la veste negra come ombra.

della terra, secondo Ouidio, la quale arreca... tenebre al Mondo, nel decimoquinto delle Metamorfosi.

w. Vmbrag: telluris tenebras induxerat Orbi. però dal Poera vien chiamata negra. Virgilio nel fettimo ....

Iam mediam nigra carpebat nocte quietem . Torquato Tasso nel 10. canto st. 78.

Sorge in tanto la notte, e'l velo nero Per l'aria spiega, e l'ampia terra abbraccia. Etnel 13.ft.75.

Ecco notte improuisa il giorno serra, Nell'ombre sue, che d'ogn'intorno hà stese. Le stelle sopra la fua veste negra con grata vista la rendeno risplendente, perciò Claudiano le dipinge il seno di stelle

stat pronuba iuxta », Stellantes nox picta sinus.

Et Ouidio nel sudetto libro rappresenta la densa oscurità della notte ornata di stelle. Candidus Octano nitidum caput obdiderat

Sol,

, Es caput extulerat den sissima sydereum Nox. Li due fanciulli tenuti in braccio dalla notte hanno fatto variare tre huomini eruditiffimi. Vincenzo Cartari nelle imagini de gli Dei espone, che il negro sia la morte. Natal Comiti concorre nell'istesso errore. Il Cartari mette il bianco nella finistra si come Romolo , Amaseo.leua Abum che hà da stare. dextra ', album . di più Romolo Amaseo traduce in maniera che il negro solo habbia li piedi stor-,, ti; distortis vtrinque pedibus. dice egli, che », Vtrosque distortis pedibus. dir doueua. Per pie na contezza è da sapere che Pausania nel quin to libro riferisce che nell'Arca di Cipselo Tiranno in Elia era vna femina che sosteneua... vn fanciullo bianco che dormina nella man de ftra; & vn negro nella finistra che medesimamente dormiua, anbedoi con li piedi ftorti, per questo fignificando il fonno, & per quello la. morte, & la femina era la notte Nutrice d'amendui. E' necessario qui per far vedere l'erro re ponere la tradottione corretta da L.P.littera to infigne de nostri tempi che a mia requisitio ne in tanta differenza de sudetti Autori è riccorfo al resto greco sottilmente da lui essami-,, nato. Femina efficta est puerum album dor-,, mientem sustinens in manu dextra, in altera ,, nigrum habet puerum, verosq; distortis, pedi-, bus, indicant inscriptiones, quod facile tame, , vi nihil scriptum sit, conicere possis, corum , puerum vnum Mortem effe, alterum fom-, num, & vtrifq; Noctem ipfis nutricem. Vnum

vuol dire il primo in questo luogo, cioè il primo fanciullo nominato che è il bianco, per la morte pallida, biaca, perche rende i morri bian chisimorti, attefoche il colore albo, & il pallore apresso i Poeri si hà per il medemo. Horatio. Ora pallor albus inficis. il timore, la mala\_ coscienza, la collera, infetta il viso la bocca. d'albo pallore, mà molto più la morte; restando i morti senza sangue da Virgilio son figurati pallidi nel quarto dell'Eneide. Animas ille Eugent Orco pallentes, anzi la morte da Horatio è chiamata pallida, e Statio Poeta fà l'istessa morte bianca nel quarto delle selu ,, His senium, longaq; decus virtutis, & albas ,, Atropos, & patrius lauros promisit Apollo.

Lo fà con piedi storri, perche se ben pare che la morte sia veloce quando nel megliore stato assalta gioueni robusti, nondimeno vien come zoppicando a passi tardi, e l'enti, perche la morte subito ch'vno è nato gli camina dietro pian, piano, nel medemo di che nascemo, quando cominciamo a viueje, cominciamo a " morire Seneca. Non repente in mortem in-,, cidimus, sed minutatim procedimus, quotidie "morimur, quotidie enim dimittitur aliqua. "pars vita. La fà stroppiata, perche la morte. stroppia molti disegni, & pensieri de viuenti. Morte vi s'interpose onde nol feo. Et la morte in fomma come prinatione di vita ci stroppia tutta la vita di molti anni in vn punto. Ond'è quel distico sepolerale.

"Cafius Æquidicus iam centum vixeras annos Felices annos tot tulit hora breuis.

Alterum poi vuol dire il secondo nominato nero per il fonno, nero, perche la mente nel fon no è sepolta nella oscurità, storto di piedi come stroppiato, perche il sonno è prinatione del moto, il qual moto, & portamento della vita, è fondato sopra i piedi. Storto anco perche il sonno è interrotto, e ci rompe, e stroppia la metà della vita che viuemo, & perche i sentimenti sono come stroppiati mentre si dorme, & l'operatione dell'intelletto nella sonnolenza zoppica, no operando drittamente offusca to dal fonno di color negro nella figura eliaca di Pausania, si come anco negro dicesi da statio ., Arma fluunt, erratq, niger per nubila somnus. La notte in questa figura di Pausania è balia Nutrice del sonno, mà nella Theogonia d'Esio do si fà madre del sonno & della morte.

, Nox peperit odiosum fatum, & parcam atram, ,, Et mortem, peperit etiam fomnum.

Di modo che come fratelli stanno in braccio al la Notte loro madre, & per fratelli sono rico.

nosciuti

nosciuti da Homero nella Iliade. 14. Done Giunone và nella Città di Toante in Lenno in contro al sonno fratello della morre.

Lemnum peruenit in ciustatem diuini Thoantis Vbi fomno obuiam venit fratri mortis.

Prima di tutti Orfeo lo riconobbe per fratello della morte nell'inno del fonno.

,, Frater enim genitus es obliuionis, mortisq; Et ciò per la similitudine che ha il sonno con la morte. Ouidio

, Stulta quid est fomnus, gelida nist moreis i-

per questo si figurano ambedui dormienti in braccio della notte Madre, e nutrice loro, & per cotal similitudine disse Catullo.

Nobis cum semel occidit breuis lux;

Nox est perperua una dormienda.

La Notte è madre del sonno, perche l'humore della notte accresce li vapori dello stomato che ascendeno alla suprema parte del corpò, li quali satti più freddi dalla frigidità idel ceruello calano più abasso, & generano il sonno, il quale secondo Aristotele è più veloce nelle tenebre, con ragione dunque li sudetti principali Poeti riputorno la notte madre del sonno. Nutrice la fecero gli Eliaci perche la notte non solo genera il sonno, mà lo nutrisce ancora nelle sue notturne tenebre. L'Anglico per detto di San Bassilio, Tenebra colorum pulchritudinem tollit, verecundiam diminuit, sonnolentiam nutrit.

## O B E D E N Z A



DONNA di faccia nobile, & modesta., vestita d'habito religioso, tenga con la finistra mano yn Crocesisso, & con la destra yn

giogo, col motto, che dica SVAVE.

L'Obedienza è di sua natura virtu, perche consiste nel seggiogare i proprij appetiti della volontà

volontà de gli altri spontaneamente per cagio ne di bene, ilche non si sà di leggiero da chi non sente stimoli della lode, & dell'honestà; Però si dipinge di faccia nobile, essendo i nobili più amatori dell'honesto, & più amici della ragione, dalla quale deriua principalmente l'Obedienza.

Il Crocifisso, & l'habito religioso sono segni, che per amore della Religione è comendabile sommamente l'Obedienza, & però dicono i contemplatiui, & timorati di Dio, che in virtù d'essa si s'a facilmente la Diuina bontà condescendere alle preghiere nostre, & all'a-

dempimento de' desideri nostri.

Il giogo col motto S V A V E, è per dimofitare la facilità dell'Obedienza, quando è fpontaneamente. Fu impresa di Leone X men tre era fanciullo, saqual poi ritenne ancor nel Pontificato; adornandone tutte l'opere di magnificenza, sequali pur sono molte, che fecco, & dentro, & fuori di Roma, tirando la dal detto di Christo S. N che disse lugum meum suaucest, intendendo dell'Obedienza, che doueua no hauer i suoi seguaci, à tutti i suoi legitimi Vicarij.

Obedienza.

Onna modesta, & humile, starà con la testa china, & con gli occhi riuolti al Cie lo, donde esca vn raggio di splendore, dal qual penda vn freno, & ella allegramente porga le braccia per prenderlo. Et oltre a ciò gli Egittij, quando volcuano rappresentare l'Obedien za, dipingeuano vn cane con la testa riuolti verso la schena; perciòche nissun'animal si tro ua più obediente di questo, che lascia ancora di pigliare il cibo oltre al costume de gli altri animali alla semplice parola del padrone per vdire, & obedire al suo cenno. Però si potrà dipingere in questo proposito, & per la dichiaratione del corpo tutto basti quel poco, che si è detto di sopra.

#### Obedienza.

Onna vestita di bianco, che caminando miri verso il cielo nel qual sarà vn raggio di splendore, & porterà la detta donna va

na croce in spalla.

Qui si nota, che l'obedienza deu esser monda d'interessi che la macchiano; piena di speranze de' premij immortali, che l'assicurano la via, & patiente a pesi delle leggi dissicili al senso, che la nobilitano.

Il primo si nota nel vestito bianco, l'altro nel guardar lo splendor del Cielo & il terzo nella croce, che tiene in spalla...

## Obedien Za verso Dio .

Onna vestita d'habito llungo, & honesto, stia con molta attentione a guardar vn sacrificio, che arda sopra vn'altare, e con vna mano tinta della vittima si tocchi l'estrema.

parte dell'orecchio dritto.

Il significato di questa figura si caua dalle sacre lettere, doue si dice, che Mosè col dito tin to nel sangue della vittima andaua toccando l'estreme parti de gli orecchi ad Aaron sommo Sacerdore, & a suoi figliuoli, il che da sacri Theologi s'interpreta per l'Obedienza, & per la prontezza d'vdire, & esseguir le cose appartenenti al sacro culto di Dio.

#### Obedienza.

Onna scalza, e succinta, mostrando prontezza con vn filatoio da lana in mano, il qual si giri dall'vna, e dall'altra banda, secondo ch'è mosso, come si deue muouer l'obedie n tea' cenni di chi comanda legitimamente.

#### OBLIGO.

H V O M O armato con due teste, quattro braccia, e quattro mani, per mostrare, che l'huomo obligato sostien due persone, l'vna per attender à se medesimo, l'altra per sodis fare altrui.

E si dipinge con quattro braccia, e due teste significandosi per queste i pensieri dell'animo spartiti, & per quelle l'operationi diuerse.

#### OBLIVIONE.

#### Di Gio: Zaratino Castellini.

ONNA vecchia incoronata di Mandragora, con la destra tenga legato va Lupo ceruieto, nella sinistra va ramo di Ginepro:

Trouasi nella preparatione d'Eusebiolib.; cap. 1. c.; che l'Oblinione veniua significata da Latona: mà come sia sigurata da gli Antichi l'Oblinione, non habbiamo appresso niuno Auttore sin quì trouato, & nondimeno è ne cessario, che da loro susse rappresentata, poi-

470

# Della nouissima Iconologia

O B L I G O.







che si riferisce da Plutarco nel Simposio nono questione sesta, che Nettuno vinto da Minerua, sopportò con equità d'animo la perdita,& ch'hebbe vn tempio commune con lei nel qua le vi era dedicata l'Ara della Oblinione, figlia secondo Higinio dell'Ethere, & della Terra, secondo Hesiodo nella Theogonia della contentione. Mà Plutarco nel 7. Simposio questione quinta, reputa Bacco Padre dell'Oblinione, contra l'opinione de' più antichi, che riputaua no l'Oblinione madre di Bacco, alquale era. dedicata l'Oblinione, & la ferza, per inditio, che non si debbia ricordare, & far ristessione di quel che si commette, & pecca per amor del vino, ouero che con leggier pena, & puerile castigo il deue correggere: ragioni esposte da Plutarco nel principio del primo Simposio:le quali io più tofto ritorcere vorrei, & dire, che la ferza, & l'Oblinione a Bacco dedicata, figni ilea che il vino partorifce l'Oblinione dell'no-Leffa, & della temperanza, & che però gran ca stigo merita colai, che si scorda dell'honesto. & si sommerge intemperantemente nell'vbbriachezza madre dell'Oblinione, figlia appunto di Bacco: circa detta ferza narra Eusebio lib. 2.c. 2. della Preparatione che poneuano la ferza in mano a Bacco, perche beuendo gl'huomini il vino senz'acqua, venuti in furore si batteuano con pali di tal sorte, che spesso ne moriua no, & però persuase loro, che in luogo de pali vsassero la ferza, temperato castigo dell'intemperanza loro. L'Oblinione in alcuni è per natura, come fù nel figlio d'Herode Attico, che non poteua imparar l'Alfabero, & in Corebo, Margite, & in Melitide, che non seppero numerare più auanti, che cinque:in altri per varij accidenti di paure, di cadute, di ferite, & botte nella resta, come quello Atheniese litterato, che percosso da vua, sassata, perdè la memoria delle lettere solamente ricordandosi d'ogni altra cosa, per quanto natra Valerio libro primo, capitolo ottauo, & Plinio libro set.

timo, cap. trentaquattro. Per in firmità Mestala Coruino Romano si scordò del suo proprio nome, & in Athene occorse vna peste nel principio della guerra Peloponesse, per la quale molti di quelli, che restarono in vita perdero no talmente la memoria, che non si ricordauano delli parenti, ne di loro medemi: Per vec chiezza è cosa ordinaria, che l'Oblinione sopragionge. Al tempo di M. Tullio Orbilio Pu pillo da Beneuento Illustre Grammatico diuenuto vecchio perdè la memoria. Mà trouasi essere occorsa in altri l'Oblinione senza alcuno accidente, mentre che erano ben composti di fanità di corpo, & di mente. Hermogene sonsta Rethorico, si come riferisce Suida, in giouentù sua d'anni ventiquattro senza cagio ne,& malattia alcuna, perdè la memoria, onde vide poi tanto più abietto in vecchiezza quan to più per l'auanti stimato da tutti, etiandio da Marco Antonino Imperadore, che lo andaua a vdire. Caracalla figliuolo di Seuero Impe radore fece tanto progresso nella Filosofia. che fù tra dotti connumerato, nondimeno gli venne vna oblinione di Dottrina, come se mai posseduta non l'hauesse. Alberto Magno discorrendo in cathedra fù all'improuiso da vna Obliuione talmente oppresso, che disse. Non audietis amplius Albertum disserentem. Nasce anco l'oblinione dal tempo, che come padre, di esta generar la suole; nel s.lib.delle cose varie di Cassiodoro capiaza leggesi, ch'è gran benefitio non hauer difetto d'obligione, & che veramente è vna certa similitudine de Celesti, hauer sempre le cose decorse col tempo, come presenti. Magnum beneficium oblivionis nescire defectum, & quadam similitudo vere calestium est, tempore decursa semper habere presentia. Il tempo fà bene spesso, che ci scordiamo di molte cose, che con studio imparate habbiamo. Il tempo fà scordare tanto le allegrezze, quanto le molestie, le offese, le promesse, gli Amori, & tutti gli affetti dell'-Animo: & col tempo si mandano in obilitione leamicitie, se non si frequentano in presenza con la conversatione, ò in absenza con la prattica delle lettere, come n'auuertifce Aristotile. Altri ci sono, che volontariamente fanno gli obliniofi, come che stessero nel bosco dell'Ora colo Trofonio, vicino all'Orchomenone fiume della Boeria, di cui dicon Plinio, & Pausania, che vi sono due fonti, vno de' quali arreca memoria, & l'altro oblinione, & volessero gustare più tosto di quella, che arreca oblinione, alla quale beuono quelli, che faliti in grandez

ze non riconoscono gli amici tenuti in basto stato, perche di loro ricordar non si voglione; certo che la peggiore obliuione, che vi sia, è la volontaria oblinione, si come non ci è il per gior fordo, che quello, che non vuole vdir .... cosi non si troua il peggiore smemorato, ch 😂 quello, che ricordar non si vuole, come fanno tra gli altri gl'ignoranti ingrati, che non fi vogliono ricordare delli riceuuti beneficii de quali tre sorte di persone sono, che facilmente ne riceuono obliuione Putti, Vecchi, & Don ne,e fi suol dire, che non si deue far seruitio ne a putti,nè a vecchi,nè a donne, perche presto si scordano del benefitio, vero è che altri secon do il prouerbio Diogeniano, dicono che a cinque non si deue far servitio. Quing; non est bene faciendum, nec Puero, nec Seni, nec Mulie. ri,nec Stulto,nec Cani alieno, se bene in vece di stulto legge il Tiraquello,ne connubiali,gar rulo remigi.

Habbiamo figurata l'obliuione più tosto in persona di Donna vecchia, perche tale imagine l'esprime doppiamente come Donna. & come vecchia, la vecchiaia si sà che è obliuiosa più d'ogn'altra età: la donna poi viene ad esse re tanto più obliuiosa, quanto che è di mente

men falda,& più leggiera.....

Quid leuius flamma, fumo? quid mollius vnda?

Flamma, fumo, vnda, fæmina, sed leuior. fimile a quell'altro

Quid leuius fumo? fulmen, quid fulmine?

Quid vento? mulier quid muliere? nihil Ella vuol effere a bella posta obliuiosa, & vsaci industria, & arte massimamente nelle promesse, & pergiuti che sà a gl'amanti, di ch duols Catullo.

Nulli se dicit mulier mea nubere mall Quam mihi, non si se luppiter ipse petar, Dicit, sed mulier cupido quod dicit amantis

In vento, & rapida scribere oportet aqua.

Mà Xenarcho nelli cinque combattimenti appresso Atheneo nel X. libro scriue li giuramenti della Donna, non nell'acqua: mà nel vino, che somenta l'Obliuione.

Mulieris iusurandum ego in vino scribo.

Plauto nel foldato stima la donna di tenace memoria nel male, & in vn subito oblinios. del bene.

Si quid faciondum est mulieri male, at que malisiose

Ea sibi immortalis memoria est, meminisso Gesempiterna:

Siz

Sin bene, aut quid sideliter faciendum sit, eadem veniunt

Obliniosa extemple ve fiant, meminisse ne-

queunt.

La mandragora, che da Pithagora antropomorfo chiamali, perche la sua radice imita. i humana forma, è pianta soporifera, com asteriscono Theofrasto, Dioscoride Plinio, Atheneo lib. xj. Isidoro, & altri, questa data in beuanda genera obliuione, balordaggine, & sonno: si che quelli, i quali restano di far l'offitio, & il debito loro, & s'addormentano nelli negotij, & come obliniosi tralasciano di fare qualche cominciara impresa, pare ch'habbino benuto la mandragora, Giuliano nell'Epitt.a Callixena, An non vedetur multum hau-Jisse Mandragoram? veggasi l'Adagio, Bibe Madraguram. N'incoronamo l'Oblinione, come simbolo appropriato alla testa, perche il fuo decotto condimento beuuto manda fumi, & vapori di sonnolenza, & lettargo alla testa, oue è la cella della memoria, la quale dall'-Obliuione vien corrotta. Memoriam enim cor rumpit oblinio. dice Cassiodoro nel trattato de Amicitia.

Il Lupo ceruiero è posto legato nella destra dell'Oblinione, perche no ci è animale più di lui obliuioso, hà egli la pelle di varie macchie, come il Pardo; manifesta la sua obliuione, quado nel mangiare, per affamato che sia, se alza la resta, & guarda altrone, si scorda del cibo, & della preda, che auanti possiede, & si parte a cercarne vn'altra, di che Plinio lib.8. cap. 12. & l'Alciato nell'Emblema 66. Pierio per quanto egli pensa dice, che à Baccho era dedicata. L'oblinione, perche questo animale obliuiolo, chiamato anco Lince era suo simolacro: attesoche Baccho era tirato in vn carro coperto di Pampani, hor da Pantere, hor da ... Tigri, hor da Lupi ceruieri, come riferisce Lilio. Giraldi nel fintammate ottauo.

Il ginepro è di sopra consegnato per corona alla memoria de' benesiti i riceuuti, come dunque lo ponemo hora in mano all'obliuione questa contrarierà non impedisce, che non si possa dare ad ambedue: si come vn'animale per diuerse conditioni di natura che hà, può essere si Leone Geroglisico della clemenza, & del furore, così vna pianta per molte virtù di dentro, & di suori, per diuerse qualità, che hau tà, & per varie cagioni, & accidenti da Poeti imaginati può sigurar più cose ancorche contrarie. Il Cipiesso c simbolo della morie, &

della perpetuità, l'Amandorlo, della giouentù, & della vecchiezza: oltre che tal pianta è gioueuole nella scorza, che nella radica sarà nociua, così nel frutto, nelle foglie, & nelli rami partorirà diuerso effetto, & così diuerso simbolo potrà formare le bacche del Ginepero conferiscono al ceruello, & alla memoria, mà l'ombra è graue, & nociua alla testa, si come nel fine prouaremo. Pigliamo dunque risolutamente il ramo del Ginepero, per ramo d'Oblinione, da Poeti latini, chiamato ramo Le theo, voce derivata da Lethi, che significa Ob. liuione, onde il fiume Lethe, fiume d'obliuione, con questo ramo Medea arrecò sonno, & oblinione al vigilante Drago. Onidio nel 7. delle Metamorf.

Hunc postquam sparsit lethei gramine succi , Verbachter dixit placidos facientia somnos .

Qual fuse questa pianta di sugo obliuioso, da niuno espositore d'Ouidio viene specificata, alcuni pensano che sia il papauero, mà erra
no: poiche la Sacerdotessa de gli Horti Hespe
ridi nel quarto dell'Enesde dà per cibo al Dra
gone guardiano vigilante de i Pomi d'oro,
acciò si mantenga, il papauere mescolato col
mele.

Hinc mihi Massila gentis monstrata sacerdos, Hesperidum templi custos, epulasq; Draconi Quadabat, & sacros seruabat in arbore ra-

mos,

Spargës humida mella soporiferumq; papauer. Oue non è da marauigliarsi si desse al Drago deputato alla vigilanza il papauere, soporifero a noi, ma non al Dragone, perche vna pianta non hà l'istessa forza di nutrimento in tutti gli Animali, come si raccoglie da Seruio, tal pianta a gli huomini è pasto cattiuo, che buono farà per le beitie, il salice è amaro all'huomo, che alli boui, & alle capre è dolce, la cicura, ch'è mortifera a noi, è vitale alle capre, & le ingrassa; ouero l'oleastro secondo Lucretio libro. 6. dolce alle capre come ambrofia, c nettare, amarissimo all'huomo, Mà Eliano lib. 2.cap.23.de animali dice che la cicuta noce mortalmente all'huomo, se ne beue; al porço se ben ne mangia tanto che resti satollo, non sa male alcuno: così il papauere se arreca sonnolenza alle persone non l'arreça al Drago di na tura sopra modo vigilante, al quale da Vergilio vien dato per altro effetto, & senza dubbio per cibo rinfrescatiuo, atteso che il Drago è ca lidishimo, col suo calore infiamma l'aria, in modo che pare dalle sue fanci esca fuoco, per il suo gran calore è capitale nemico all'Elefan

te di natura frigido, & cerca dargli morte per rinfrescarsi col suo frigido sangue, & etalmen te callido, che con la bocca aperta si pone incontro a i venti, de' quali è tanto auido, che se vede vna vela gonfia dal vento, vola verso lei con tanto impeto, che bene spesso dà volta alli vascelli, mà li Marinari quando lo scorgeno per non pericolare ritirano le vele, veggafi S. Girolamo sopra quelle parole in Gieremia. 02p.24. Traxerunt ventum quasi Dracones . Di modo che saggiamente Virgilio glidà il papauere misto col mele, perche il mele è rinfre scatino, & humetta, però Virgilio disse, spargens humida mella: & Plinio libro ventidue cap. 24. dice, che refrigera gli ardori; onde gli Antichi lo poneuano a tauola nel principio, & nel mezo de conuiti. Varrone de re rustica lib.3.cap. 16 Mel ad principia conniug, din secundam mensam administratur: non peraltro, che per mitigare i calidi vapori fomentati dal cibo, & dal vino, perche il mele tempera i vapori del vino, si come attesta Plutarco nel 2. Simpolio questio. 7. dicendo, che alcuni Medici per reprimere l'vbriachezza danno a gli vbriachi auanti vadino a dormire del pane tinto nel mele; ilqual mele appresso i Poeti è folito cibo del calido Dragone, Valerio nel pri mo dell'Arg.

Et dabat hesterno liuentia mella veneno

Et nell'ottano:

Mella dabam .

Il papauero poi è frigido in quarto grado; si come affermano i Fisici, e simplicisti dato al Dragone per alleggierirgli l'ardore, & rinfre! scarlo, non per fargli venire vn breue, & leggier sonno, acciò si riposasse dalla continua vigilia, & risuegliato poi ritornasse con più vigo re alla guardia, come vuole Turnebo nel suo giornale lib.29.cap.6.il che non approugnon estendo necestario per tal conto darglielo, per che la vigilia al Dragone, come naturale in lui, non è contraria, nè può debilitarlo; ne essergli nociua, mà più tosto gli nocerebbe il prouocato, & violente sonno contro la fua natura; di più dato, che il papauere hauesse forza di addormentare il Dragone, ch'è vigilantislimo, non è verisimile, che gli desse tampoco per breue sonno, poiche si sarebbe presentara commodità di rapire i pomi d'oro in quella breuità, & leggierezza di sonno, & si sarebbe anco potuto vecidere, & legare il Dragone, mentr'er a sonnacchioso, che di continuo veggiar doueua, & a Medea nonfarebbe stato bi-

fogno di adoperare i suoi magici incanti, per addormentarlo, perche faria solamente bastato appostare l'hora, nella quale si riposaua il, Dragone, e Giasone senza l'ainto di Medea. hauerebbe possuro innotare li pomi Hesperial di in quel breue sonno del Dragone. Daudott dalla Sacerdorefla giornalmente per cibo ordinario il papauere misto col mele al Diagone, chiaramente si viene in cognitione, che Ouidio in quelle parole, lethat gramine (neci, non intende che la pianta del sugo letheo d'oblisi wione, con la quale Medea addormentaua it-Drago sia il papauero, mà altra cosa straordia naria, quale è il ramo di Ginepero, chiamato da' poeti come per antonomasia senza nominarlo, ramo letheo; dedicato all'infernale obliuione, silcome asserisce Gio. Battista Pionelli seguenti versi di Valerio Flacco .... il

Contrag lethai quaffare silentia rami
Perstat, & aduer so lustanzia lumina cantu
Obruit; atq; omnem linguaq; manuq; fatigat
Vim flygiam; ardentes donec sopor occupat

Ne' quali versi sono da Valerio nell'ottauo dell'Argonautica cantati similmente sopra...
Medea, che alletta il Dragone al sonno col ramo dell'obliuione detto Letheo; di questo medesimo ramo volseinferire Verg. nel sine della seneide oue il sonno stesso tocca le rempie a Palinuro come il ramo dell'obliuione...

Ecce Deus ramum lethao rore madentem Vique soporatum stygia, super verag, quassat.

Hora che la pianta di fugo Letheo, comedice Ouidio, Ramo letheo come dice Valerio Flacco, bagnato di rugiada lethen come dice. Vergilio, aggrauato da fopore di forza stigia infernale, sia il ramo di ginepero, apertamente si raccoglie da Apollonio Rhodio Greco Poeta più antico delli fudetti Latini nel 4 dell'Argonautica, il quale nell'incanto, che sa Medea al Dragone per addormentario nell'obliuione specifica il ramo di ginepero tenuto in mano da Medea...

Η" δε μιν άρκεύθοιο νέον τετμπότι, Βαλλώ.) Βάπτες, ε'ν κυκεννος ανήρατα φάρμακ ἀπιδαις

Ράινε κατ' όφθαλμών σερί τ' άμφί τε νήριτος όθμη

Φαρμάκου ύπνον έβαλλε.

Hac autem (scilicet Medea) insum scilicet Drui conem, luniperi recens secto ramo.

Intingens ex potione Cyceone, efficacia pharmaca carminibus

Rorabat in oculos, circumq; plurimus odor Hh Pharmaci

Pharmaci somnum creauit.

Conuenientemente contro il velenoso Dragone si serue del ramo di ginepero, si perche il stutto del ginepero vale contro il veleno, il seme suo purga il corpo dal timore de serpenti, iquali temeno essi di questa pianta accesa, come dice Plinio. Si perche in quanto all'obliuione, a sonnolenza, l'ombra del ginepero è graue, & offusca la mente di chi sotto si posa, non senza balordaggine, & doglia di testa, si come sanno gl'arbori d'ombra greue, de' quali nel 6. lib. Lucretio genericamente così ne parla.

Arboribus primum certis grauis umbra tri-

buta est

Vsq; adeo capitis, faciant, vt sape dolores, Si quis eas subter iacuit, prostratus in herbis.

Specificamente poi nomina. Virgilio nel penultimo verso dell'vltima egloga il ginepro d'ombra grau.

Juniperi granis umbra.

A'questo si tenne Castore Durante nel suo Erbario.

Iuniperi grauis umbratamen, capitique molest a est.

Essendo pianta d'ombra graue, e naturalmente atta a cagionare sonno lenza, & oblinione in quelli, che dimorano all'ombra sua: perciò il ramo di Ginepro è da poeti reputato ramo d'oblinione.

OBLIVIONE D'AMORE. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

FANCIVLLO alato, feda, & dorma, incornato di papaueri, appresso d'vna sonte nella cui base vi sia scritto. FONS CYZICI. tenga vn mazzetto d'otigano nella sinistra mano, dalla quale penda vn pesce Polipo: la destra sostentarà il volto col cubito appog-

giato fopra qualche sterpo, ò sasso.

Il fanciullo alato lo porremo per fimbolo dell'oblinione d'Amore luanito, e dalla mente volato. Non piacque ad Eubolo, ouero ad Arato (fi come riferifce Atheneo lib. 13.) ch'Amo re fusile dipinto alato riputandolo ritrouato da inesperto, e poco giuditioso pittore, ignorante della conditione d'amore; il quale non è altimenti leggieto, e volatile, mà sopramodo graue, atteso che non facilmente vola dal perto, doue vna volta è ritratto, ond'è, che non in in subito si liberano le persone dalla incurabile malattia d'Amore.

Quis mortalium primus quaso pinxit,
Aut cera fi xit alatum Amorem?

Nihil prater testudines ille pingere didicerat; Quin, & ingenium prorsus ignorabat huius Dei.

Leuis enim minime est, aut ita facilis Vs qui eius telis male habet, eo morbo statim lihoretur

Immo grauis supra modum quorsum ergo illi penna?

Eares plana nuga tam essi quispiam ita esse autumet.

Alesside pur dice che tra persone, che sanno vi è spesso ragionamento ch'Amore non vola, mà quelli che amano volano col pensiero per l'incostanza, & varij moti dell'Animo, & che nondimeno, gl'ignoranti pittori lo figurano con le penne.

Creber scrmo est .

Apud sophistas, non volare Denm

Amorem, sed illos qui amão: alsa vero de cau sa alas affingi

Pictores autem ignaros pennatum eum deli-

neasse.

Se a detti Poeti Greci non pareua ragioneuole, che fi rappresentasse Amore alato tenedo
lo essi per saldo, & graue, certo che con ragione nell'Obliuione d'Amore manisestandosi
leggiero, & mutabile alato si figurarà, tanto
più che partisi facilmente, ò difficilmente Amore, ò presto ò tardi basta, che alla sine vola,
& se gli Amanti volano col pensiero per l'incostanza loro, senza dubbio danno il volo ad
Amore, ilquale da loro scacciato si parte, & da
che per isperienza si vedeno molti amori andare in Obliuione, & che gli amorosi pensieri
volano souente suor del petto degl'Amanti, pe
rò figuramo l'Obliuione d'Amore con l'ale...

Dorme l'Oblinion d'Amore, perche gli Amanti mandati via in Oblinione i loro Amori, fi riposano con la mente e giorno e notte, ilche non possono fare quando si ritruouano sbattuti dalla tempesta d'Amore, & assalti da gl'imperi amorosi, essendo Amore Capitano d'yna

militia inquieta....

Militia species Amor est, discedite segnes, Non suns hac timidis signa tuenda viris. Nox, & hiems, longaq via sauiq; dolores,

Mollibus his castris, & labor omnis inest. Sape feres imbrem calesti nuba solutum, Frigidus in nuda sape iacebis humo.

Versi d'Ouidio nel 2 dell'arte d'Amore, il medesimo nel primo degl'amori elegia nona. Militat omnis amans: & habet sua castra Cu-

Attice (crede mihi) militat omnis Amans.

( uls

Quis niss vel miles, vel amans, & frigora noctis Et denso mixtas perferret imbre niues?

Il Petraca trauagliato nella militia amoro-

sa esclamò.

Guerra el mio stato d'ira, & di duol piena...
Mostra altroue di non hauer cagione di ral
legrarsi non conoscendo riposo, rinunciando
ad altri l'allegrezza.

Mà chì vuol fi rallegri adhora, adhora, Ch'io pur non hebbi ancor non dirò lieta

Mà riposasa un hora.

Sopra che duolfi appieno in quel suo lacrimoso sonetto.

Tueto il di piango, & poi la notte quando Prendon riposo i miseri mortali

Trouomi in pianto & raddoppiansi i mali Così spendo il mio tempo lacrimando .

Di modo che, se gl'Amanti nell'amorosaimpresa stanno senza riposoin continua guerra, finita l'impresa nell'Obliuione d'amoreprendono, riposo, non pensando più alla cosa

ama ta cagion del lor disturbo.

Il Papauere, che porta in testa, è inditio del riposo, che nell'Obliuione d'amore si gode, poiche il papauere genera sonno, & anco obliuione se in gran copia s'adoperi, massimamente del largo, largior nocet, lethargum enim facit, dice Gio. Ruellio do Natura stirpium: se il lethargo sà l'Obliuione, la quale è similissima al sonno, non senza cagione l'Ariosto nel 14. Canto, descriuendo la casa, & la spelonca del sonno, mette nell'ingresso l'Obliuione.

Sotto la nera selua una capaca,
Espatiosa grotta entranel sasso;
Di cui la fronte l'Edera seguace
Tutta aggirando và con storto passo,
Lo smemorato oblio stà sù la porta,

Non lassa entrar nè riconosce alcuno.

Dalla conforme simiglianza, che hà il sopo re, e'l sonno con l'obliuione, Euripide sà, che Oreste riposatosi alquanto dal surore renda gratie ad ambedue al Sonno, & a Lethe, ouero Obliuione, che dir vogliamo.

O`dulce formi leuamen remedium morbi, Quam fuauiser mihi aduenisti in tempore O`veneranda obliuio malorum, quam es fa-

piens,

Et mis ris optabilis Dea

Il cui sentimento quasi a parola così vol-

O' dolce fonno,

Che'l graue della vita fai leggiero, Quanto soaue a me giungesti a tempo, O`veneranda abliuion de mali O` quanto faggia fei , Et al meschin desiderabil Dea ,

Oue è d'auuerrire ch'Euripide chiama l'Obliuione de mali, veneranda, & sapiente, perche sono degne d'essere riuerite, & istimate sag
gie quelle persone, che pongono in oblio se per
turbationi dell'animo, & gli stimoli dell'amorosi affetti all'opposito di coloro, che si danno
in preda al dolore, & alla nociua sensualità d'amore...

La fontana Cizica 'è figura dell'Oblinion d'Amore, attesoche in Cizico Città dell'Asia minore era vna fonte detta di Cupido, la cni acqua beuuta faceua scordar gl'amori. Plinio lib.3 1.cap. 1 Cyzici fons cupidinis vocatur : ex quo potantes; (Amore deponere) Mutianus credit: si potrà dunque dire ad vno amante, che sia appassionato per dargli la burla, và abere al fonte Cizico, che guarirai, & d'vno che si sia scordato dell'amore, per parlar figurato, si dirà, costui hà beuuto al fonte Cizico, cioè non è più innamorato, nell'Achaica riferisce Paufania, che quelli huomini, & quelle Donne che si lauano nel fiume selenno si scordano de i loro Amori: se ciò fusse vero, si potrebbe pagare l'acqua del fiume selenno, & della fonte Cizica assai più d'vna libra d'oro l'oncia...

Il Peice Polipo con l'Origano secondo Pierio lib. 57. pigliauasi per Geroglisico d'vno che hauesse abbandonato la cosa amata: Ancor che il Polipo strettamente s'attacchi, nondime no, se sente l'odor dell'Origano, subito si stacca dal loco, doue attaccato staua: di modo che pigliar si può per simbolo d'vn amore lassato, se secondato: perche non si dirà, ch'vno veramente sia staccato dell'amore, ogni volta che se ne ricorda, & l'hà radicato nella mente, ancorche sfugga la cosa amata: mà quello veramente è staccato, e distolto dall'amore, che in tutto, è

per tutto l'hà mandato in oblinione.

### OBLIVION D'AMORE verso i figliuoli.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

O N N A, che porti al collo vn vezzo di
galattite, nella destra tenga vn'ouo di
Struzzo, dal finistro canto habbia presso lo
struzzo, istesso.

La galattite gemma bianca, come il latte, fe ben qualch' vna trouasi con vene rosse, mandasi dal fiume Acheloo, accresce latte alle don ne, che la portano per nutrire i figliuoli, e la medesima induce obliuione, togliendo la me-

Hh 2 moria

moria, per quanto narra Plinio lib. 37. cap. 1. le madri, che fono trafcurate in allenat bene i loto figliuoli, fotto figurato parlate, diremo, che portano al collo vu vezzo di galattite, cio è non franno memoria, & che hanno mandato in ob-

liuione la cura de' figliuoli.

L'ouo che tiene in mano, con lo Struzzo appresso, significa, che quelli Padri, e Madri, che non si pigliano pensiero d'alleuare i loro sigli noli, sono apunto, come gli struzzi, iquali vestuto il tempo loro di partorire, che suol essere di Giugno, quando veggono apparire le Stelle Pleiadi, o Virgilie, che dir vogliamo, tuoprino nell'arena l'oua loro, e subito si scot dano doue l'habbiano poste, nè si curano di quelle. Indurant ad filios suos, quassi non sint sui, onde esclama sob. Strutio in terra relinquit oua sua, e obliniscitur, quò per ea sit confulcaturus.

OCCASIONE.

FIDIA antico, & nobilissimo scultore, difegnò l'occasione; Donna ignuda, con vn velo a trauerso, che le copriua le parti vergognose, & con li capelli sparsi per la fronte, in modo che la nucha restaua tutta scoperta, & calua con predi alati, posandosi sopra vna ruo ta, & nella destra mano vn rasoio.

I capelli riuolti tutti verso la fronte ci fanno conoscere, che l'occasione si deue preuenire, aspettandola al passo, & non seguirla per pi gliarla quando hà volte le spalle; perche passa velocemente, con piedi alari posassi sopra la

ruota, che perpetuamente fi gira.

Tiene il rasoio in mano, perche deue essere subito a troncare ogni sorte d'impedimento. Onde Ausonio Poeta sopra questa statua di Fidia, il quale vi scolpì anco quella della penitenza, come che spesse volte ci pentiamo della perduta occasione, a dichiaratione dell'vna, & l'altra statua fece questo bell'epigramma.

Chius opus; Phidia qui signum Palladus? dius Quique louem fects, tertia palma ego sum, Sum Dea, qua rara: A paucis Occasio nota.

Duid rosula infistis? stare loco nequeo -Quid salaria habes? volucris sum , Mercurius qua

Fortunare foles radeo ego: cum volui:
Crine tegis faciem? cognosci nolo. sed heus tu
Occipiti caluo es?ne tenear, sugiens.

Oue tibi iunita comes? dică tibi, dicrogoquasis Sum Dea; cui nomen nec Cicero ipse dedit. Sum Dea, qua facti, non factiq; exigo pænas: Rampe ut pænteat, sie Metanaa vocor. Tu modo dic, quid agas tecum ? si quando volaui

Hac manet, hanc retinens, quos ego preterij. Tu quoque dum rogitas ; dum percunctando moraris ,

Elapfam dices me tibi de manibas : ...

#### ODIO CAPITALE.

H VOMO vecchio armato, che per ci miero porti due vecelli, cioè vn Cardellino; & vn Egizale ambedue con l'ali aperte, stando in atto di combattere insieme, nella destra ma no terrà vna spada ignuda; & nel braccio sinistro vn scudo, in mezo del quale sarà dipinta vna canna con le soglie, & vn ramo di sele.

L'odio, secondo & Tomaso, è vna ripugnanza, & alienatione di volontà da quello, che si

Rima cofa contraria, & nociu L.

Si dipinge vecchio, perche negli anni inuec chiati fuole star radicato, come all'incontro sira ne' giouani armati per difenderse, & osfen der altrui.

Gli vecelli del cimiero si fanno per l'odio, che frà loro estercitano, perche; come riferisce plutareho negli opusculi, trattando della disse renza, che è frà l'odio, e l'inuidia; il sangue d'i questi animaletti non si può mescolare insieme, & mescolato tutto, si separa l'uno dall'altro, essertiando l'odio ancora doppo morte.

La canna, & la felce dipinta nello scudo pa rimente significano odio capitale; perche so sono piantate vicino l'vna all'altra, l'vna necessariamente si secca, come racconta Pierio

Valeriano nel lib. 58.

Odio capitale.

Vomo vecchio, armato con arme da difendersi, & da offendere, stia in mezo sua vn scorpione marino, & vn cocodrillo, che siano in atto di azzustarsi a battaglia: Così dip ingenano l'odio gli Egittij, perche di questi due animali subito, che l'vno vede l'altro spotanea ment: s'incontrano insieme per ammazzarsi.

OFFERTA, OVERO OBLATIONE.

ONNA giouanetta vestita tutta di bianco, haurà ambi le braccia ignude, & con
la sinistra mano terrà in atto humile vn Core,
il quale con molta riuerenza sacci manifesto
segno d'offerirlo, tenendo il viso, & gl'occh i
riuolti al Cielo, & quello rimiri con molta attione, & con la destra mano con gran prontezza porghi monete d'oro, & d'argento

Gioua-

Ciouanetta, & vestica tutta di bianco si rappresenta per dimostrare, che l'offerta conuiene, che sia pura, & senza macchia alcuna come ben ne dimostra nel Leuitico 22. dicendo tutto quello nel quale sia difetto, non offerite, perche non vi sara accertabile, & in Malachia al 1.& nell'Esodo cap. 12. num. 1. dice che Dio comandò a Moisè che ciascuno Israelita pren desle vn'Agnello per imolarlo, & vn Capretto con questa conditione, senza macchia, & d'vn'anno, Erit autem Agnus abja mascula , masculus, anniculus iusta, quem ritum telletisq, 🗢 bedum immolabitá; eum vniuer fa, multitudo filiorum Ifrael ad Vesperam. essendo che nell'hora del mezo giorno, tutto il mondo è lucido, e chiaro, si che di qui si vede apertamente per quanto habbiamo detro, l'Offerta convie-

Si dipinge con le braccia ignude per dimotrare, che l'Offerta conuiene che sia libera, di ciò vedi al 1. de Re, cap. 2.

Tiene con la destra mano il cuore nella gui sa che habbiamo detto, perciòche douemo come obligati, non solo le nostre facultà, mà nos stessi, il cuor nostro offerire al Creatore. & Rodentore Nostro Giesù Christo con ogni humistà, & riuerenza, & perciò nell'Esodo 23. Così dice pigliarete l'Offerta da ogni huomo, il Cuor del quale volontariamente offerisce.

La dimostratione, & la prontezza d'offerire co la dostra mano monete d'oro, & d'argento, e per dinotare come cosa di molta cossideratione non solamente l'offerte, che si fanno alli po ueri bisognosi, mà quelle che molto più importa è quello che s'offerisce per l'anime, che sono in luogo, che per mezo dell'orationi, & Elemosine vanno in luogo di saluatione, & contal opera pia si contesta il Purgatorio vedè Mac.al c. 12.

### O F F E S A.







Hh

DONNA

ONNA brutta, il color del vestimento farà simile alla ruggine, tutto contesto

di lingue, & cortelli.

Terrà con ambe le mani vn archibuso in atto, & con attentione di colpire, & per terra vi saranno due cani con dimostratione di pigliare vn riccio, il quale per l'Offesa de cani si fatto in guisa d'vna palla con pungentissimo spine, con le quali offenda detti cani, vededosi ch'habbino insanguinata la bocca da le ponture di dette spine. Offesa, ouero ingiuria, è vn'attione ingiusta fatta con saputa, & con elettione a offesa di persona la quale tollera danno contro il suo volere, dice Arist. Ilb quinto Ethica ouero diremo che l'Offesa non sia altro che nuocere altrui spontaneamente suor di quello che determina la legge.

'Molte son l'offese con le quali si trasgredisce a quanto si aspetta alla giustitia, mà noi intendiamo di parlare di quella che si offende

altrui con fatti,& con parole.

Donna si dipinge per rappresentare quelli che offendono l'honore altrui, il quale è sopra qual si voglia cosa di grandissimo pregio, & stima.

Brutta si rappresenta perciòche non vi è bruttezza che agguagliar si posa all'Offesa fatta contro il giusto, & all'honesto.

Turpitudo iniquitatis est pramium. dice Chris.

serm.4. Super, epist. ad Rom.

Il vestimento di colore della ruggine, nedenota la mala, & pessima intentione dell'offensore, assomigliandosi alla ruggine, che ouunque ella si posa offende, & consuma.

Le lingue, & li cortelli fopra il vestimento, dimostrano, che non folo s'offende altrui con

fatti, mà anco con le parole,

Omne enim, quod non iure sit, iniuria dici-

sur, sue verbis, sue re, dice Vulpiano

Diogine assomigliò le parole al coltello, & sentendo che vn bel giouane burlaua molto dishonestamente, Non ti vergogni disse cauare d'vna guaina d'auorio vn coltello di piombo, & per maggior autorità nel Salmo 57 sopra di ciò così dice.

Filij hominum, dentes eorum arma, & sagit-

a: & lingua corum gladius acutus .

& nell'Eccl.28.

Flagelli plaga liucrem faciat, plaga autem lingua comminuet offa,& nel Salmo 64. Quia exacuerunt ve gladium linguas suas, intenderunt arcum rem amaram, ve sagietent

in occultis immaculatum.

Tiene con ambelle mani l'archibuso in atto. & con attentione di tirare altrul perciòche
Offesa si deue intendere quella con la quale
s'offende spontaneamente, & non per acciden
te essendo, che insieme con l'operatione ingiusta, adopra la volontà, la quale riguarda il fine
con il far cose brutte, & cattiue per proprio vo
lere...

Non est considerandum, quid homo faciar, sed quo animo, & voluntate faciat, D. Aug. super

epist. Ioann-homelia 7.

La dimostratione de l'Offesa de cani, con il riccio nella guisa che dicemmo, ne dimostra, che l'Offesa chesis s'à per ira, non è causa, & principio colui che opera, con ira, mà colui che prima ad'ira lo prouocò, & però sopra di ciò si può dire.

Ledentes leduntur,

#### OPERA VANA

ONNA, che stia con sembiante attonito, a riguardare molte tele di ragno, che essa tiene con ambe le mani, per dinotare, che si come queste tele son tessure con gran diligenza, & fabricate con fatica per la sottigliezza loro, nondimeno sono sottoposte ad ogni picciolo intoppo, perche ogni cosa le guastia, come l'Opere Vane, non hauendo sondamento di vere, & persette tagioni per ogni vile incontro dissipate vanno per terra.

Opera vana .

N huomo moro, ignudo, ilquale con vna mano renga vn vaso d'acqua, & se la spar ga per dosto, & con l'altra mostri di volersi leuar via la negrezza, & questo può esser simbolo dell'opere vane, che alla sine non possono haueresi to lodenole, per non esserui ne debiti mezzi, nè debita disposition.

#### Opera vana.

Onna laquale con la spada tagli vna gran siamma di suoco, ouero come si dice in prouerbio, pesti l'acqua nel mortaio, se però con vero simile si potrà dipinger.

### OPERATIONE MANIFESTA:







ONNA che mostri ambe le mani aperre, ciascuna delle quali habbia vn'occhio nel mezo della palma...

Questa su bellustima figura degli Antichi, & le mani s'intendono sacilmente per l'opera tioni, come vero istromento dell'operationi no

ftre più principali, & necessarie.

Per l'occhio fi mostra la qualità dell'opera, che deue esser manifesta, & chiara, ne propria mente simile alla lucerna, che sà lume altrui, & per se stessa non vede: mà all'occhio, che con la sua luce adorna, & arricchisce se stesso, con che si mostra, che l'operationi nè per vanaglo ria, nè per altro sine meccanico si deuono esser citare, mà solo per benesicare se, & altrui.

DONNA che tieue con la destra mano vino specchio, & con la sinistra vino squa-

dro,& vn compasso.

Lo specchio, doue si vedono l'imagini, che non son reali, ci può esser similitudine dell'intelletto nostro, oue faciamo a piacer nostro aiutati dalla dispositione naturale nascere mol te idee di cose, che non si vedono: mà si possono porre in opera mediante l'arte operatrice di cose sensibili per mezo di istromenti materiali.

Oltre di questo innanzi che l'opera si possa ridurre a compimento, bisogna sapere le qualità esquisitamente, che a ciò far sono necessarie, il che si nota col compasso, & con so squadro, che agguagliamo le so ze con la spesa, l'opra con l'intentione, & la cosa imaginata con la reale, senza questi si cominciano l'opere, mà non si riducono a sine lodeuole, & sono poi cagione, che molti si ridono del poco giuditio di chi le cominciò, secondo il detto del Saluatore nostro nell'Euangelio.

### OPERATIONE PERFETTA.







OPINIONE.

Hippocrate.

DONNA honestamente ornata, di faccia non molto bella, ne molto brutta, mà si mostri audace, & presta ad appigliarsi a ciò, che se le rappresenta, & per questo deue tener l'ali nelle mani, & alle spalle, come disse Hippocrate.

Opinione è forse tutto quello, che hà luogo nella mente, & nell'imaginatione dell'huomo, ò almeno quello solo, che non è per dimo stratione apparente, & perche varij sono l'ingegni, & l'inclinationi, varie ancora anzi infinite sono l'opinioni, & di quì hà origine il detto triuiale, come dice, Quot capita tot sentante.

Quì anco fi può conoscer esfer infiniti i concetti delle menti humane, come infinite sono l'inclinationi, & dispositioni particolari. Per questa cagione l'Auttore della presente figura volle, che susse di faccia nè bella, nè dispiacenole, perche non è opinione alcuna così irragioneuole, che non possa venir sostentata con qualche apparenza versimile, & con qualche ragione conuenientemente sondata, nè alcuna se nè troua così ferma, che in mille modi dagl'ingegni di qualche consideratione non ven ga facilmente biasimata, & abbatuta.

L'ali alle mani, & alle spalle mostrano la velocità, con che si prendono & lasciano l'opinioni, quasti in vn medesimo tempo, scorrendo subito per tutto il mondo, & portando spesse volte i panni dell'ignoranza.

OPVLENZA.

DONN A riccamente vestita, che stia a sedere sopra vna seggia d'oro circondata di molti van d'oro, & d'argento, & casse di gioie, & sacchetti di denari, tenendo nella mano destra vna corona imperiale, & nella sinistra vno scettro, & vicino le sia vna pecora....

I vestimenti nobili, le seggie i vasi d'oro, le

calle

casse di gioie, le corone, & gli scettri sono cose, che per commodità, & nobiltà dell'huomo non impetrano, se non le ricchezze, però come essetto di esse, saranno conuenienti a darci cognitione dell'opulenza, precedendo nel conoscere dall'essetto alla causa, come si sà nel prin cipio di ogni nostra cognition.

Le pecore sono ancor esse inditio di opulen za, perche di tutto quello, che in esse si troua, si può cauar deuari, & ricchezze; perche la carne la pelle, il latte, & il pelo, sono stromenti bo nissimi per i commodi dell'huomo, anzi la sua bocca rosicando il grano nascente, lo sa cresce re, & pigliar vigore, & il suo sterco ingrassa i campi, & li sa secondi, però gli Antichi ne con seruauano gran quantità, & col numero di esferuauano le ricchezze de gli huomini, formandone il nome della pecunia: E per que sto si dice, che anticamente haueuano le pecore lana d'oro, & Hercole riportando dalla vit toria Africana gran quantità di pecore, si disse riportare i pomi dell'oro dal giardino dell'He speride, come racconta Pierio nel decimo libro dell'opera sua.

O R A T I O N E.







DONNA vecchia di fembiante humile, vestita d'habito semplice; & di color bia constarà inginocchioni con le braccia aperte; mà che con la destra mano tenga vn incensiero sumigante, le catene del quale siano corone, ò rosarij della Gloriosa Vergine Maria, & tertà la faccia alzata, che miri vno splendore.

Si dipinge vestita di bianco, perciòche, come riferifce S. Ambrogio nel lib de offic l'Ora-

tione deue esser pura, semplice, lucida, e manifest ......

Lo stare inginocchioni con le braccia aperte dimostra la riuerenza, che si deue hauere al Signore Dio, & in particolare quando si stà in Oration.

Il tenere la faccia alzata, & che miri lo splen dore, denota, come dice San Tomaso quest. 8;art. 1. che l'Oratione è vna cleuatione di men482

te,& eccitatione d'affetto, col quale parlando l'huomo, porge prieghi a Dio, palesandoli i secreti, e desiderij del suo cuore.

L'incensiere fumicante, è il simbolo dell'Oratione, & sopra di ciò il Profeta, così disse nel

Dirigatur Domine oratio mea sicuti incensum

in conspectutuo.

Le Corone, che sono come carene all'incensiere, vi si mettono perche con esse si fà Oratione, & in esse consiste il l'ater noster, & l'Aue Maria. Il Pater noster sù composto da Christo Nostro Signore, & insegnato a gli Apostoli quando gli dimandarono, che infegnasse loro di orare: Et l'Aue Maria dall'Angelo. Gabriello, da S. Elisabetta, & da S. Chiesa.

Si dipinge vecchia, perciòche in tale età si frequenta più l'oratione, per esser più vicino ciascuno alla partenza di questo Mondo.

#### ORATIONE.

ONNA vestita di verde, stando inginocchioni con gli occhi riuolti al Cielo, le vscirà dalla bocca vna fiamma di fuoco, tenendo il dito indice della finistra mano sopra la mammella finistra, & facendo segno di mostrare il chore,e con la destra batte ad vna por-

ta ferrata.....

Vestita di verde si dipinge l'Oratione per la speranza, che hà di conseguire la gratia, che dimanda Dio, il quale principalmente si muoue per humiltà nostra, la quale si dimo-Atra, renendosi le ginocchia in terra, il quale costume è stato antico indicio di honore,& di sommitsione, non sò se per natural instinto, ò più tostosperche l'inuentore di questa cerimonia fapesse, che i fanciulli, come racconta Gio-Goropio, mentre stanno nel ventre della Madre, toccano con le ginocchia, le guancie, & gli occhi, d'onde vengono le lagrime, con cui volontieri Iddio offeso si lascia placare.

Nella lingua latina le ginocchia si diman-dano Genua nome, che hà gran conformità con le guancie, che pur sono dette Genæ: talche ambe queste parti disposte al medesimo ef fetto, con l'intentione, & Oratione del cuore, fanno insieme tale armonia, che Iddio vinto dalla pietà, facilmente condona quei supplitij, che si doueuano alle sceleratezze com-

mefice 125

The first of the part of the first of the fi

Rappresentasi con gli occhi riuolti al Cielo, perche le cose dimandate nell'Oratione deuono esfer'appartenenti al Cielo, che è nostra patria, & non alla terra, oue siamo peregrini. 2

Per la fiamma, che l'efce di bocca, si fignisica l'ardéte affetto dell'Oratione, che c'infiant

ma la mente dell'amor di Dio.

Il dito indice in atto di mostrare il cuore, è segno, che l'Oratione si deue far prima col cuò re, poi con la bocca, & il piechiare alla porta; che l'huomo deue esser con l'Orazione impol tuno, & con speranza di conseguire l'intento con la perseueranza confidando nelle parole di Christo, che dicono, Petite, & dabitur vobis: Quarite, & inuenietis, Pulsate, & aperietur, come si legge nel 11.cap.di S. Luca.,

Orationes.

N Sacerdote vecchio, in habito bianco Pontificale inginocchione auanti ad vn'altare con vn'incensiere nella destra mano, stando in atto d'incensare, & con gli occhi riuolti al Cielo, con la finistra porga vn cuore.

Il vecchio sacerdote mostra; che l'huomo innanzi, che parli con Dio per mezo dell'Otatione, deue preparare l'anima sua con operbuone, & esfere alieno d'ogni immondezza, che possa imbrattarla, il che si comprende nell'età senile, che stanca nel servire il Mondo, si da ordinariamente feruentissima al seruitio di

L'habito bianco mostra la medesima purità della mente, che fi deue portare nel cospetto di

esto Signor nostro.

Si fa inginocchione con gl'occhi rinolti al Cielo, mostrandos il conoscimento di se stello, che genera humiltà, & la cognitione di Dio; che genera confidenza, insegnandoci, che non dobbiamo esfer nel dimandare tanto humili, che ci disperiamo, ne tanto confidenti, che non dubitiamo per li demeriti nostri.

Il Turibolo si pone per l'Oratione, perche in quel medefimo luogo, che era appresso Dio nell'antico testamento l'incenso, sono nella. nuoua legge le preghiere degli huomini

Il cuore, che tiene nell'altra mano in fegro d'offerirlo, nota che (come diffe S. Agostino) se non ora il cuore, è vana ogni opera della

### ORATIONE.







ONNA vecchia, di sembiante humile, coperta da capo, a piedi da vu manto di color bianco, con il viso riuolto al Cielo.

Starà inginocchione, con ambi le braccia, aperte, mà che con la destra mano tenghi vn'incensiero sumicante, le catene del quale sieno Corone, o rosarij della Gloriosa Vergine. Maria, & con la sinistra con bella gratia vn co re, & in terra sarà vn gallo.

Si dipinge vecchia perciòche in tal età fi fre quenta più l'Oratione per essere più vicino al

la partenza di questo mondo.

Plus omnibus religioni operam dare fenibus
conuenit, quos prasentis saculi storida atas tran

satta deseruit dice Cipriano,

Si cuopre, tutta da capo a piedi con il manto, per dimostrare, che l'Oratione non deueessere in palese, & manisesta altrui, mà occulta & in secreto.

Quum oraueris, intra in cubiculum tuum , & clauso ostio ora Patrem in abscondito ,& Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi, d ce S. Matth.al 6.

Il manto di color bianco, ne fignifica che l'-Oratione deue effere semplice, & pura...

Sit oratio pura, simplex dilucida atque manifesta, plena grauitatis, & ponderis non affectata elegantia, sed non intermissa gratia dice S. Ambrogio de ossic.

Tiene il viso riuolto al Cielo, per dinotare che l'Oratione è vna eleuatione di mente, & eccitatione d'affetto col quale parlando l'huomo, porge prieghi al Signor Dio palesandoli i secreti, & desiderij del suo cuore.

Oratio est oris ratio, per quam nostri cordis in tima manifestamus Deo dice B. Thom. 4. sent.

dift. 15. & 2.2. queft. 83 art. 4.

Lo stare inginocchione con le braccia aperte, dimostra la riuerenza, che si deue hauere al Signor Dio in Oratione.

L'incensiero sumicante, è simbolo de l'Oratione, & sopra di ciò il Profeta così dice nel

Salmo

### 484

### Della nouissima Iconologia

Salmo 141.

Dirigatur Domine oratio mea sicut incensum

in conspectu euo.

Le corone che sono come cateneas! incensie to, ve si mettono perche con esse si si Oratione, & in essa consiste il Pater noster, & l'Au Maria, il Pater noster fù composto da Christo Nostro Signore, & insegnato a gl'Apostoli qua do gli dimandarono che insegnasse loro di orare, & l'Aue Maria dall'Angelo Gabriello, da Santa Elisabetta, & da la Santa Chiesa.

Il tenere con la finistra mano con bella gratia il core dimostra (come di sie Sant'Agost.) Se non ora il core, è vana ogn'opera de la lingua, Oratio cordis est, non labiorum: nequenim verba deprecantis Deus intendit, sed orantis cor aspexit. Melius est enim silentio orarcorde sine sono vocis, quam solis verbis sine intuitu mentis, dice Isidoro de sum bon. lib. 3. c. 8.

Gli si mette a canto il gallo, essendo il simi bolo della vigilanza, onde S. Matt. 26. dice Vigilate, & orate, ne intretis in tentationem, & S. Luca, al 21. Vigilate omni tempore orantes, ve digni habeamini sugere ista omnia qua sutura

funt, & stare ante filium hominis .

### ORDINE DRITTO, E GIVSTO:







H VOMO, che con la destra mano tenghi l'archipendolo, & con la sinistra la

**fquadra** 

Volendo gli Egittij (come narra Pierio Valeriano lio. 49.) dimostrare qualche cosa drittamente, & ordinatamente essere stata fatta, & ritrouare il giusto, & il dritto di essa, lo sia gnificauano; per lo archipendolo, & per la siquadra. Essendo che l'archipendolo serue a quelle, cose, che si debbono drizzare, & la siquadra alle cose alte e piane, mà torte, & invitimo a tutti i canti di ciascun corpo, per ilquale sia da tirarsi la linea dritta.

ORIGINE

ORIGINE D'AMORE Del Sig. Gio: Zaratino Castellini.







ONNA che tenga vno specchio trasparente rotondo, grosso, & corpulento, in contra all'occhio del Sole, ilquale con i suoi raggi trapassando per mezo dello specchio accenda vna facella posta nella mano sinistra, dal manico dello specchio penda vna cartella, nella quale sia scritto questo motto.

SIC IN CORDE FACIT AMOR IN-CENDIVM.

L'Origine d'Amore deriua dall'occhio, dal vedere, & mirare vn bell'oggetto. Potriano alcuni prouare, che anco dall'odire può generarsi Amore sondati sopra quella ragione, che gli occhi, & le orecchie nostre sono come senestre dell'anima, per le quali ella riceuendo le spetie, che cadono sotto i sentimenti, s'à di quelle giuditio, s'elle siano belle, ò brutte quel le che ella per belle approua, ordinariamente le piaceno, & le altre le dispiaceno: & si come ella naturalmente le brutte abhorrisce, così le belle apparisce: di modo che se Amore per le

fenettre de gl'occhi entra nel petto nostro, co si taluolta può entrare per le senestre delleso orecchie, vdendosi descriuere le rare bellezze d'alcuna Dama; per la qual descrittione alletato dal piacer di lei, si può concepir nell'animo desiderio di quella; il qual desiderio di bel lezza non è altro, che Amore. Vale assai l'Auttorità de' due principali Amorosi Toscani, il Boccaccio, & il Petrarca, quando il primo ci racconta le nouelle di Ludouico, di Gerbino, & di Anechino, che s'innamororno in voce, & quando l'altro apertamente, disse in quella canzone, nella quale lodò il valore di Cola di Rienzo Tribuno Romano.

Senon come per fama huom s'innamora.

Nel qual verso con tutto che in esso inten da l'Auttore dell'Amor della virtù in quello stesso sentimento, che Marco Tullio asserma, che per Amor della virtù, & bontà, quelli ancora, che mai veduti non l'hauemo in vn certo modo amiamo: nondimeno applicar si può gene-

ricamente ad ogni amore di virtù, & di bellez-7a,addurremo di più in fauor di questa opinio ne Atheneo, che nel 13. libro dice. Mirandum non est auditione tantum que sdam amore captos fuisser oue narra l'Amore del Re Zariadre, & di Odare figlia d'Omarte Re, ambedui di sì fatta, & segnalata bellezza, che nati pareuano, da Venere, & Adone, i quali s'innamorarono per fama, & delle fattezze conte da altri restò impressa nell'Idea di ciascuno di loro l'imagine descritta, & per tale impressione l'imagine di Zariadre in sogno apparue alla bella Oda te, & la imagine di lei a Zariadre: Omarte volendo maritare Odate, ordinò vn publico conuiro, & diede a sua figlia in mano vi vaso d'oro, pieno di vino, dicendogli guarda bene chi ti piace, & presentala a chi vuoi per marito. Odate mirando intorno i Principi, & Signori concorsi, piangeua, non vedendo tra... quelli il bramato aspetto ch'in sogno vidde, scattenutasi nel pianto, non molto, stette a com parire Zariadre, che per lettere di lei auisato orle, & subito comparso disse; Odate son qui, si come mi hai commandato, onde ella ricono sciutolo tutta lieta,& ridente gli diede il vaso, & egli come sposo da lei frà tanti eletto, la... conduste nel suo Regno.

Gianfre Rudel, ch'uso la vela, e'l remo,

A cercar la sua morte.

Innamoratofi per fama della Contessa di Tripoli doppo hauerla lungo tempo amata, & celebrata in Rima senz'hauerla mai veduta; acceso dal desiderio di vederla, nauigò verso lei, & nella nauigatione grauemente s'ammalò, giunto a Tripoli, su dato auiso alla Contessa dell'infelice sua venuta; Ella sattolo condurre nel suo palazzo lo riceuè benignamente nelle braccia, & egli rimirato ch'hebbe l'origine non men dell'Amor, che della morte sua rendutale gratia della pietosa accoglienza nel

l'Amato seno spirò.

Mà è d'auuertire, che se bene dall'vdito pare ch'habbia preso origine l' Amot delli sudet ti, nondimeno, non si può l'ascoltate inuaghir si solamente per l'vdito, se nell'idea sua non s'-informa, & imprime l'imagine della narrata bellezza, in modo che paia innanzi a gli occhi hauerla testimonio ne sia Odate, che vide in sogno Zariadre, che mai veduto haueua, & nel conuito lo riconobbe, come se personalmente altre volte veduto l'hauesse; l'he non hautebbe potuto sare, se non hauesse potuto sare, se non hauesse conceputa nella mente sua l'imagine di lui siguratale da altri: Così Cianstrè Rudel Signor di Balia; il quale

debbesi anco secondo il costume de gli amanti far imprimere il ritratto dell'amata Contessa, & in quello debbe contemplate la bellezza. della viua imagine. Onde non meramente dall'vdire, mà mistamente dal parer di veder auanti gli occhi l'vdita bellezza,s'innamoror no, però assolutamente dir non si può, che per le finestre de gli orecchi peruega l'Amore nel l'anima, perche deriua mediatamete dall'ima ginatione del vedere, & non immediatamente dall'vdire, & che sia il vero, se l'vdita bellezza nő s'approua poi da gli occhi, quando si vede; non si radical'Amore, ma si bene prende le radici, quando vede che la presenza corrispon de alla fama, però si suol dire se non riesce la bellezza conforme alle relationi. Minust pre-

sentia famam.

L'orecchie sono finestre dell'anima quanto sie no gliocchi:mà non per questo riceueranno quelle spetie, che appartengono a gli occhi, co me la proportione de colori, & lineaméti, che formano vna compita bellezza, la quale folo da gli occhi rettamente si giudica. Per le finestre dell'orecchie si generarà Amore dall'vdire vna voce soaue, & angelica semplicemente, mà per vdir narrare vna bellezza da vn terzo, si genererà secondo che la narrata bellezza ci si presenta nell'imaginativa, in modo che ci pa ia di vederla, & per tal parere, & imaginatione ci mouerà ad amarla, veduta poi veracemente a fatto s'innamorerà si che l'vdito, porge fi ben occasione d'amare, mà non però è cagione d'Amore, perche l'Amor di bellezza vdita fi forma nella imaginatione,& si conferma poi dal vedere effettualmente l'imaginata bellezza:onde l'Amor di vdita bellezza, non hà forza se detta bellezza non si vede: che la cagione, & occasione sia differete comprendesi da Mar filio Ficino sopra il convito di Platone nella oratione settima cap.x. oue proua, che l'occhio è tutta la cagione della malattia amorofa quando i mortali spesso, & fisso drizzando l'oc chio loro all'occhio d'altri coniungono i lumi con lumi, e miserabilmente per quelli si be uono l'amore: la consonanza de gli altri mem bri oltre a gli occhi, dice che non è propria cagione, mà occasione di tal malattia, perche tal compositione inuita colui che di lungi vede che più accosto venga, & perche di propinquo guarda lo tiene abbada in tale aspetto,& mentre ch'egli bada, e guarda folo il riscontro de gli occhi è quello, che da la ferita: così diremo noi che per sentir descriuere vna bella bellezza, sarà l'ydito occasione di mouersi ad

amare, attefo che per tal descrittione ci si figurarà nella idea l'imagine della descritta bellez 22,& ci s'indurrà defiderio di veder quella. bellezza, la qual veduta l'aspetto solo, & il rin contro de gli occhi è cagione, che inueschiati

restiamo nell'amorosa pazzia. Il riscontro de gli occhi, dal qual procede l'origine d'Amore l'habbiamo figurato con lo specchio incontro al l'occhio del sole lo spec chio è di quella sorte de quali ragiona Oronzio Fineo nel suo trattato de speculis vstorijs. con simili specchij riferisce Plutarcho nella. vita di Numa Pompilio secondo Rede Roma ni, che le Vergini vestali da lui instituite, se mai il lor perpetuo fuoco fi estingueua di nouo l'accendeuano, come che pigliassero vn puro fuoco da Cielo, con questi narra Gio: zonara... che Proculo Mathematico fotto Costantinopoli abbrugiò le naui dell'armata di Vatiliano ribelle di Anastasio Imperadore de quali Archimede nè fù prima inuentore contra Roma nische assediauano Siragusa Patria sua...

La presente figura è vna similitudine; si come per lo specchio occhio dell'arte posto incontro all'occhio del Sole, passando i raggi solari s'accende la facella; così per gli occhi noftri specchi della natura posto incontro all'occhio d'vn bel Sole passando i raggi della sua luce, la facella d'amore nel cor s'accende, di che n'è figura la facella posta nella mano sinistra, dal lato manco del core dechiarata dal motto. SIC IN CORDE FACIT AMOR INCENDIVM. Così l'amore fà incendio nel core preso in parte da Plauto in quello epi fonema, & essageration.

Ita mihi in pectore, atq; in corde facit Amor

incendium.

Come si mandi l'incendio da gli occhi al cuore, lo dimostra Marsilio Ficino nella oratione fettima'cap. 4. dicendo, che gli fpiriti, che si generano dal caldo del cuore del più puro sangue, sempre in noi son, tali qual'è l'humor del sangue. Mà si come questo vapor di sangue, che si chiama spirito, nascendo dal sangue è tale qual'èil sangue, così manda fuora raggi similiase per gli occhi, come finestre di vetro. E' il Sole cuore del Mondo per quanto anco afferma Celio Rhodigino lib. &. cap. 23. per lo suo circuito, & corso spande il lume, & per lo lume le sue virtu diffonde in terra, così il cuor del corpo nostro per vn suo perpetuo monimento agitando il sangue a se prossimo; da quello spande gli spiriti in tutto'l corpo,& per quelli diffonde le scintille de raggi in tutti

i membri massimamente per gli occhi, perche lo spirito essendo leuissimo, ageuolmente sale alle parti del corpo altissime, e'l lume dello spi rito più copiosamente risplende per gli occhi, poi che gli occhi sono sopra gli altri membri trasparenti, & nitidi, & hanno in se lume, splen dore, vapori, e scintille, si che non è maraniglia, che l'occhio aperto, & con attentione diretto in verso alcuno, saetti a gli occhi di chi lo guarda le frezze de i raggi suoi, i quali pasfando per gli occhi a loro opposti penetrano al cuore de' miserelli amanti, & con ragione al cuore, perche sono saertati dal cuore di chi li getta, & tutto ciò è secondo la dottrina di Platone, il qual vuole, che le ferite d'amore fiano certi raggi sottilissimi, che spirano dall'intimo del cuore, oue risiede il sangue dolcissimo, & calidissimo, a cui aperta la via per gli occhi trascorrendo per gli occhi dell'amante penetrano all'intimo del suo cuore, ande il Poeta Platonico, così disfe.

Et aperta la via per gli occhi al cuore.

Questa dottrina Platonica deriua dall'Antichissimo Amoroso Poeta Museo, il quale pri miero di tutti fà, che l'occhio fia la cagione, & l'Origine d'Amore, quando narra il principio dell'Amor d'Hero, & Leandro .

Simul in oculorum radys crescebat FAX A.

MORVM

Et COR feruebat innicti ignis impetu Pulchritudo enim celebris immaculata fe-

Auctior hominibus est veloce sagitta: OCVLVS vero via est: ab oculi ictibus Vulnus delabitur, Gin pracordia viri ma-

Da questo tutte le schiere de' Poeti hanno preso a dire, che l'occhio è Principe, duce, gui da, cagione, & origine d'Amore .

Propertio.

Si nescis oculis sunt in Amore duces.

L'istesso Poeta.

Cinthia prima suis miserum me cœpie ocellis, Contactum nullis ante cupidinibus.

Assidue crescit spectando cura puella,

Ipse aliment : sibi maxima prabet Amor. Ouidio nelle Epistole.

Tunc ego re vidi, tunc coepi scire quis esset Illa fuit mentis prima ruina mea, Et vidi, & peri, nec notis ignibus arfi.

Il medefimo nel terzo de gli Amori parlando all'innamorata.

Perque tuos oculos, magni mihi numinis instar Perq; tuos oculos, qui rapuere meos.

Note

Noto più d'ogni altro, è quello di Vergilio. Vt vidi, vt pery, vt me malus abstulit error. Vengono di mano in mano a dir il medefimo i Poeti volgati, Cino da Pistoia più spesso d'ogni altro massimamente nel Sonetto 45. Amore è uno spirito ch'ancide, Che nasce di piacer, e vien per guardo, E fereil cor, si come face dardo, Che l'altre membra distrugge, e conquide. Nel primo terzetto. Quando s'assicurar gli occhi miei tanto Che guardaro una Donna, ch'io incontrai, Che mi ferio il cor in ogni canto. L'istesso nella descrittione d'Amore. Quando gli occhi rimiran la beltate E trouan quel piacer destan la mente L'anima, e'l corlo (ente, E miran dentro la proprietate del Stando a veder sen? altra volontate Se lo sguardo s'aggiunge immantinente. Passanel core ardente. Più dolcemente il Petrarca. Da gli occhi vostri vscio l colpo mortale, Contro cui non mi val tempo, ne loco: Da voi sola procede (e parui un giuoco) : Il sole, e'l fuoco, e'l vento; ond'io sont ale. I pensier son saette, e'l viso un sole, E'l desir foca, e'nfieme con quest'arme Mi punge Amor, m'abbaglia, e mi distrugge, Lungo sarei a riportare autorità d'ogni Poe ta essendone piene tutte le carte per fine de mo derni ci contentaremo solo di presentare vn Sonetto d'vn nobile ingegno mandato ad vna Dama, che fuggi dalla finestra quando passò il luo amante, & si ritirò dietro all'impannata a rimirarlo per vna festura.... Trafitto hai Donna questo core amico, Della tua luce altera, e fuggitiua, Con celata percossa in fiamma viua Del tuo bel guardo mio tiranno antico. Qual crudo Arciere traditor nemico, In un cogliendo sua virtù visiua Colpi auentar, ch'altri di vita priua Suol per fessure occulte in poggio aprico; Ben ferir mi poteui a campo aperto, Che'l mio cor trema, e l'alma più non ofa, All'apparir del tuo superbo aspetto. Mà perche dolce morte haurei sofferto. Non volesti crudele, e disdegnesa Ferirmi a faccia a faccia, a petto a petto. Nè solamente i poeti, mà leggiadri Prosato ri insieme hanno attribuite l'origine d'Amore all'occhio, Achille Statio ne gli amori di Leuci; pe & Clithofonte lib. I. Dum sese oculi mei

craipsis a corporibus missa, & oculorum ministerio in animam illabentia, nescio quam se iun Etis etiam corporibus ipsis, permixtionem sortiun tur corporum congressu, qui certe in anis est: longe iucundiorem.più a basso. Conciliatores enim Amoris oculi sunt. Heliodoro nel 4. dell'Histo tia Ethiopica. Amantium enim mutuus aspe-Etw., affectus recordatio, ac redintegratio est, & inflammatmentem conspectus perinde atque ignis materia admotus Diciamo noi di più, che l'incendio, che si manda fuori da gli occhi è di efficacia maggiore del fuoco materiale, poi che questo non arde se non è posto appresso la materia, mà l'Amorofo fuoco, che da gli occhi sfauilla, infiamma la mente, e'l cuore anco da lungi: Si come il fuoco s'attacca, & s'auenta... nella Babilonica Naftha fior di birume, ancor che discosto sia così la siamma di due begli oc chi ardenti, ancorche lontano s'accende, si dif fonde, e sparge ne glianimi de risguardanti : Onde Plutarcho nel quinto Simpolio, questione serima asserisce, che gli Amori, de' quali niuno più vehemente moto ne gli huomini, ca fca, pigliano origine, & principio dall'aspetto, tanto che l'amante si liquefà quando la cosa amara risguarda, & in quella passa, & trasmuta, pereroche, lo scambieuole sguardo de belli,& ciò che esce per gli occhi,ò sia lume, ò sia vn certo flusso distrugge gli amanti,& li confuma con vn dolore misto col piacere, da Orfeo chiamato Glicipiero, cioè dolce amaro, gustato dal Petrarca nel Sonerro Mirando il fol nel bell'occhio fereno Dal cor l'anima stanca si scompagna Per gir nel Paradifo suo terreno t Poi trouandol di dolce, e d'amarfiene, -Per questi estremi duo contrarij, e misti, Hor con voglie gelate, hor con accese Staffi così fra mifera, & felice. Piene sono le dolcezze d' Amore, d'amaro assentio, anzi di fele, & le sue contentezze sono le doglie, e i pianti de miserelli Amanti è amaro l'Amore perche qualuque ama muore amando, essendo l'Amore volontaria morte, in quanto è morte è cosa amara, in quanto volontaria è dolce'. Muore amando qualunque ama, perche il suo pensiero dimenticando se stesso nella persona amara si riuolge secon-

do la ragione di Marsilio Ficino . Aggiungi-

no quelli, che nell'amorofa pallestra esfercita.

ti sono, che Amore è amaro tanto lontano dal-

l'amato oggetto, quanto presente è amaro di.

tuas respectant imagines corporum, speculorum

instar suscipiunt, pulchritudinis aurem simula

lontano

lontano, perche l'amante lungi dal suo bel sole, per la prinatione di esso viue in oscure tenebre, & in continuo ramarico, defiderando goder la sua luce: è dolce pur di lontano per la rimembranza del piacere della goduta luc. In presenza poi dell'amata luce è amaro amo re; perche auanti lei l'Amante s'abbruccia, s'arde,e si strugge; è dolce dall'altro canto, attesoche si consuma nel suo bel suoco, & nella fiamma a lui gradita nella quale gli è più dol ce il penare, che fuor di quella gioire:& è più dolce perche riuolgendoù nella perfona amata in quella passa: è doppiamente amaro perche more non potendo trapaflare, e trasformar si, totalmente in lei, & con ella internamente vnirst: essendo impossibile che da se stesso total mente si divida, & si disunisca affatto, si come vorrebbe per lo grande amore: onde sempro brama per maggior vnione d'aggirarfi intorno all'amato lume .

Come tai nor al caldo tempo suole Semplicetta farfalla al lume aue?za:

Volar ne gli occhi altrui per sua vaghezza: Onde auuien ch'ella more, altri si duole.

Così sempre io corro al fatal mio sole

De gli, occhi, onde mi vien tanta dolcez (a, Che'l fren della ragion amor non prezza. Mà si m'abbaglia Amor soauemente,

Ch'io piango l'altrui noia, e no'l mio danno, E cieca al suo morir l'alma consente,

Per esser amor dolce amaro, gli amanti in vn medesimo punto, in dolcezza godono, e si struggono in amarezza per il suo bel sole, che cercanò, e desiderano.

Per far lume al pensier torbido, & fosco

Cerco il mio jole:

Nel qual prono dolcez e tante, e tali Ch' Amor per forza a lui mi riconduce; Poi ji m'abbaglia, che'l fuggir m'è tardo. Io chiederei a scampar, non arme, anzi ali:

Ma perer mi da'l Ciel per questa luce,

Che da lungi mi struggo, & da press'ardo. Mà che a gli Amanti tanto è il dolce quan to l'amaro: l'amaro gli è dolce; & il dolce

Arda,o mora, ò languisca un più gentile Stato del mio non e sotto la Luna,

Si dolce è del mio amaro la radice.

Diquesto misto, dolce amaro, di morte, e vita, d'allegrezza, & dolore, n'è solamente cau gione il sot di due begli occhi, origine dell'. Amore.

Di qua sol nacque l'alma luce altera.

Di que' begli occhi, ond'io ho guerra, e pace,

Che mi cuocono il cuore in ghiaccio, e'u

Concludiamo con le affettuose parole de quella Amante, che nel principio del decimo libro veramente d'oro d'Apuleio così ragiona, la cagione, & l'origine, di questo mio dolo re è ancor la medicina, & la salute mia se tu so lo, perche questi tuoi occhi per gli mici occhi passati in sino all'intimo del mio cuore nellemedolle mie commoueno vn'acerbissimo incendio. L'origine dunque d'Amore dall'occhio passe conforme a quel detto derivato dal Greco.

Amor ex videndo nascitur mortalibus.

Non farà vano questo discorso mà profitte uole ogni volta, che considerando l'affetto d'amore nasca dal vedere, e dal riscontro di due begli occhi, per non entrar nel cieco laberinto d'Amore, chiuderemo gli occhi all'apparente splendore delle mortali luci: se il dimorar con lo sguardo auanti vna splendida bellezza, ci fà incorrere nella malatia d'Amore: il suo contrario, ch'è di riuolger gli occhi altroue, ci liberarà da quella, Auerte osulos tuos ne videant vanitatem; saggio è quel consiglio dato in que sto gratios o dissico.

Quid facies, facies Veneris si veneris ante? Ne sedeas, sed eas, ne pereas per eas.

Non si deue sedere, & dimorare auanti vn bel volto, mà suggir via dalla sua vista, & hauer cura che gli occhi nostri non si riscontrino con gli occhi altrui che belli siano, per non cadere in detta notosa infermità d'Amore; e se caduti ci siamo; per risorgere da quella, rimedio datoci tanto da Marsilio Ficino nel conuiuio, quanto dal maestro d'Amore nel remedio d'Amore...

Vo pene extinctum cinerem, si sulphure tangas Viuit, & ex minimo maximus ignis eret : Sic niss vitaris quicquid renocabit Amorem,

Flammare dardescet, qua modo nulla fuit,
Pericoloso è il propotto sine dell'Amor Pla
tonico, qual'è di fruir la bellezza co l'occhio,
attesoche Amore hà compotto insieme li gradili del piacere (secondo Luciano.) Neq; enim
satis est aspicere eum, quem amas, neq; ex aduer
so sedentem, atque loquentem audire: sed perinde atque scalis quibusdam volupiatis compatis, Amor primum gradum visus habet ve aspiciat videlicet amatum. Deinde vbi aspexeist,
eupit addustum ad se propius, ettam contingere.
Il primo scalino si è il vedere, & rimirar la cosa amata, doppo questo il desiderio di toccare
quel che si vede, il terzo il baccio, il quarto l'-

atto Venereo posto che s'è il piede nel primo scalino del vedere, disficil cosa è ritenersi di non salire al tatto, & passare all'vltimo è poicre dal vedere si commouono gli affetti. Et ciò Socrate istesso oracolo de' Platonici negar non puotè, veduta ch'hebbe la bella Theodata nominata da Senofonte nel terzo libro de i fatti, e detti di Socrate, dicendo. Nos autem, Ge ea que vidimus tangere cupimus, Ge abibimus amore dolentes, en absentes desiderabimus è quibus omnibus fiet, vet nos quidem seruiamus, huie vero seruiatur. Ecco che Socrate anima di Platone, confessa che dallo sguardo si desidera passare al tatto, & che per tal desiderio ancorche lungi dalla cosa amata, si patisca dolori, & si cade in seruitù d'Amore. Araspade Cauallier del Re Ciro hauendo detto al suo Signore che si poteua mirare, & serui re vna Dama senza farsi soggetto alle passioni amorose; Nò, rispose il Re,e cosa pericolosa; auuenga che il fuoco non di subito abbrucci chi lo tocca, & non di subito le legne ardino: nondimeno io non voglio maneggiare il fuoco, ne rimirare cose belle; & a te Araspade dò per configlio, che non fissi gli occhi in belli oggetti, perche il fuoco abbrucia quelli che lo toccano, mà i belli accendono anco quelli chì di lontan li guardano, tanto che per amor fi ftruggono. Neg; pulchros intueor, nec etiam tibi consulo Araspas sinas in pulchris oculos ver fari quod ignis quidem vrit homines tangentes, acformolieos estam accendant, qui se procul spectant, ut propter amorem aftuent. Non si tenne Araspade al buon consiglio, assicurandosi di poter far resistenza ad Amore, & di non passar più oltre, che il primo scalino dello sguardo; mà a poco a poco si concepirono dentro il suo petto così eccessiue fiamme per le bellezze di Pantheada lui amata, che dal dolor piangena, & dalla vergogna si confondena, e temena Pasperto del suo Re per le ingiuriose minaccie, ch'egli fece a quella Honesta Dama, che non volle compiacere a suoi Amori; si che l'incauto Araspade non pensando alla forza del lo fguardo, posto ch'hebbe il piede nel primo gradile del vedere, spento dall'insoportabile desiderio, tento di gingnere al tatto, & salire oue gli perinadena l'Amorolo affetto: O quan zi dal rimirare, e veder cosa a loro grata, mossi dallo stimolo della concupiscenza, come ingor di vogliono battere le mani in quello, che appetiscano; in quello, che da essi guardar si doneuano, come dal fuoco. Megabizo gra Capisano di Dario, mandò sette Persiani, che dop-

po lui erano nell'essercito i più principali, per Ambasciadori ad Aminta Re di Macedonia,i quali essendo stati riceuuti nobilmente, doppoil conuito, fecero instanza di veder le belle Dame di Macedonia, ne furono fatte venire. vedute, che l'hebbero i Persiani s'accesero d'-Amore, e pregarono Aminta, che le facesse sedere auanti gli occhi loro) si come racconta. Erodotto) li compiacque il Re, & essi cominciarono subito senza modestia a stendere le mani sopra le poppe di quelle : ciò ad Aminta parue sfacciataggine, & non meno ad Alefsandro suo figliuolo, il quale in bella maniera fece partire il Padre, & partito che fit, disse alli Persiani, poiche sere stati in regalato conuito, auuicinandosi l'hora d'andarsi a ripolare, voglio anco vi s'apparecchi delitioso letto in compagnia di queste Dame, acciò possiate rife rire al vostro Re, come sete stati bene accolti, & accarezzati dal Principe di Macedonia:però lassate prima che le Dame si vadino a pulire, & lauare nel ferraglio loro: Fece poi Alefsandro venire Giouani sbarbati adorni d'habiti feminili con pugnali fotto le vesti, i quali en trati nelle camere assegnate alli Persiani, credendosi essi fussero Donne, corsero ad abbracciarli, mà li meschini furono a furia di pugna late vecisi: Miseria cagionata dal vedere, dall'occhio, origine d'infiniti mali, Auttori di precipitij, & di finistri casi. Da chi hebbe principio la perditione, & la commune calamità del Genere humano? dall'occhio, dal vedere la bel lezza del pomo vierato. Vidit mulier quod bonum effet lignum ad vescendum, & pulchrum oculis, aspectuq; delectabile. Per qual cagione Iddio mandò dal Cielo larghi torrenti d'acque a sommerger l'Vniuerso?per la lascinia. dell'occhio . Videntes Filij Dei filias hominum quod essent pul chra. Sansone Capitano così forte, da chi fu vinto? dal risguardar le bellezze prima di Thamnatha Filistea, di cui disse al Padre chiedendola per conforte. Placuit oculis meis: Et poi di Dalida meretrice, nel cui seno gli fii reciso il crine della sua fortezza, & cauati quegli occhi ministri del suo Amore, della sua cecità, & morte. Il Re ch'era così giusto conforme al cuore di Dio, come fece a diuentar adultero, ingiusto, & homicida? mirando in cautamente da vna loggia le bellezze di Bersabea. Vidit mulierem se lauantem, erat autem mulier pulchra valde. Se l'occhio hà fatto preuaricare Dauid così giusto, Sansone così forte, ch'altro potremo dire, che la vista dell'humana bellezza corrompa la Giustitia,

& sottometta la fortezza: & chi sarà, che s'asficuri fissar lo sguardo in cose belle? Non guar dò mai con buon occhio Augusto verso Cleopatra, la quale doppo la morte del suo Marco Antonio, pensò (come riferisce Suida) con artificio della bellezza sua di poter allettare l'Animo d'Augusto, mà egli tato più nel cuor fuo l'odiana, & ordinò a Proculeio, che vedefse di pigliarla, & custodirla viua, per condurla in trionfo, il che hauendo presentito Cleopatra Regina, che con la sua bellezza vinse tanti Principi, & valorofi Imperadori d'esserciti, desperatasi di non poter vincere anco Augusto, per non restar viua prigioniera nelle sue mani, fi fece dar morte dalle ponture d'vn aspe, per lo che Augusto non hauendo potuto confeguir il suo intento, fece portar in trionfo l'imagine di lei: Et che moueua vn così grande Imperadore a bramare, che si conducesse in trionfo vna Donna? trionfar d'vna Donna. certo la vittoria, che riportò di lei atteso che egli solo non si lassò vincere da quella che con gl'acuti dardi de gliocchi suoi vinse Cefare, M. Antonio, & molti Re stranieri; quella che si vantaua di non hauer ad essere trionfata, dicendo, non triumphabor. in memoria di che Augusto fece battere vna Medaglia posta nelli fymboli di Claudio Paradino da lu i espli cata, nella quale era impresso vn Crocodilo legato ad vna Palma, figura di Cleopatra Regina d'Egitto da lui superata con questo motto. abbreniato COL. NEM diftefo da studiosi anziquarij Colonia Nemausum. mà per eccetto del Paradino Colliganit nemo: gloriandofi che niun altro potè far resistenza alla bellezza di Cleopatra da lui disprezzata, & vinta. Nessuno dunque sicuramente drizzi lo sguardo in belli oggetti, ne vagheggi Dame di vago lume adorne, nè ritardi auanti il lor conspetto: perche chi ardirà mirare, vn bel sembiante aspro tormento de gli occhi, & del cuore, anch'egli al fine si dorrà, & lamenterà, in così querule, & dolorofe note.

Omondo, o pensier vani,

O mia forte ventura à che m'adduce :

O di che vaga luce

Al cuor mi nacque la tenace steme;

Onde l'annoda, e preme

Quella, che con tua forza alfin mi mena La colpa è vostra, e mio'l danno, e la pena...

Così di ben amar porto tormento,

E del peccato alerui chieggo perdono:

Anci del mio: che deuea torcer gli occhi

Da proppo lume.

Riuolga pur ciascuno la vista dalla potenza di raggi d'vn risplendente Sole, sfugghi il riscontro di due begli occhi, & ponga mente al costume del Caradrio vecello grande maritimo, il quale (per quanto narra Eliano, & Plutarcho nel fudetto symposio) ammaestrato dal. la natura, sà che s'egli fissa lo sguardo ne gli occhi quelli, che sono oppilati, riceue in fe l'oppilatione di coloro, ond'egli voltafi con gli occhi serrati, altrimenti resta deutro di se, come da grane colpo ferito: così noi chiudere, mo gli occhi al riscontro di due cocenti lumi acciò per gli occhi nostri non riceuiamo le fiamme loro nel cuore, ilquale altrimenti rimane oppresso, & soffocato dall'opilatione amorosa, punto da pungente itrale, & arso da. folgori, & saette, stromenti militari d'Amore, col quale parlando il Poera, disl'.

L'arme tue furon gli occhi: onde l'accefe Saett vsciuan d'inuisibil fuoco.

#### OSSEQVIO.

H V O M O d'età virile, che sta con la testa scoperta, & alquanto china in atto hu mile, che ritirata la sinistra gamba in dietro, & tenendo la berretta, ò capello che sia con la destra mano, mostri con tal gesto Ossequio, & riuerenza grandissima, & con la sinistra mano tenghi legati vn Leone, & vna Tigre.

Si dipinge d'età virile, perciòche in essa vi si rittuoua i mezzi, & il conueneuole, & non co me nella giouentù, che ama, & stima assai d'e essere superiore ad'altri, come dice Aristotile

nella Rettorica...

La testa scoperta alquanto china in atto humile, dimostra la sommissione di chi riuerentemente cerca con animo grato di farsi beneuo lo per l'acquisto de gl'amici, onde sopra di ciò Terentio in Andria così dice. Obsequium amicos parit.

Tiene con la finistra mano legari il Leone, & la Tigre, per fignificare, che l'ossequio con li suoi mezzi hà sorza di domare Leoni, Tigri, cioè animi fieri, altieri, & superbi, come ben dimostra. Ouidio lib. 2. d'Arte amandi.

Flectitur obsequio curuatus ab arbore ramus

Franges si vires experiere tuas

Obsequio tranantur aqua: nec vincere possit Flumina si contra quam rapit unda rates. Obsequium tigres q, domat, tumidos q, leones. Rustica paulatim taurus aratra subit.

I: 2

OSTI-

OSSEQVIO.







#### OSTINATIONE.

DONNA vestita di nero con la testa circondata dalla nebbia, sostenendo con am bedue le mani vna testa d'Asino.

Il vestimento di nero, è conueniente all'Ofunatione, perche come il panno tinto in nero non può pigliare altro colore, così vn'huomo offinato in vna opinione non sà volgersi per alcuna ragione alla luce della verità dimostratagli.

Hauerà la testa circondata di nebbia, perche gli ostinati sogliono vedere poco lontano, & però si fermano saldi nella loro opinione; perche non è dubio ester cosà da sauio levarsi di opinione per ester talmente ordinato il nostro sapore che ò per persettione, & nume ro grande di cose persette, ò per la poca luce, & oscurità del nostro intelletto non siamo mai a tal termine, che non habbiamo luogo di pasi intimanui, & da tor la palma del sapere no-

stro a noi medesimi, con la successione, che se sa delle cose di tempo in tempo.

La testa dell'Asino mostra la medesima igno ranza, già detta esser madre dell'Ostinatione, & si sigura l'ignoranza nella testa dell'Asino, per ciler questo animale stolidissimo equalmente d'ogni cosa, sodissacendos, e del bene. & del male mostrandos sensibile alle sorze, ò cordoglio, a differenza de gli altri animali.

OTIO.

GIOVANE grasso, in vna cauerna ofeura, sedendos appoggiato col gomito sinistro sopra d'vn Porco, che sia disteso in terra, & con la medesima mano si gratti il capo; sarà sonnacchioso.

Giouane si dipinge, come quello, che non hà esperimentato l'incommodità della vecchiezza.

Grasso, per li pochi pensieri, i quali non dan no noia per la troppa occupatione del pensie-

10,00

ro, & dell'intelletto, alla dilatatione del san-

gue per le membra....

Siede in vn'oscura cauerna; perciòche l'huo mo otioso non è pronto all'honoreuoli, e gloriose attioni; onde conuiene menare la vitaignobile, & tenebrosa-

Si appoggia ad vn Porco, perche l'otioso nel la conuersatione de gli altri huomini, è simile al porco, per la viltà, e dapocaggine sua.

E opinione d'Aristorile, che questo animale nella sissonomia sia il'più incapace di ammae stramento di tutti gli altri animali; come l'otioso che non cura alcun lodeuole essercitio, sì rende inhabile ad apprendere qual si voglia disciplina; & si come questo istesso animale ad altro non attende, che a sodisfare l'appetito della gola, & di Venere; così l'huomo dall'otio dominato, si dà tutto contentare se stesso sodisfacendo a' proprij appetiti con perdita della propria fama.....

Si gratta il capo a guisa di coloro, che mal sanno prender configlio, non hauendo imparato la prudenza, spendendo la maggior parte del tempo nella deliberatione delle attioni; le quali se sono buone non le mandano a fine se ree le pregiudicano all'honore, & alla sama.

Otio

G Iouane grasso, & corpolento, sarà a giace re per terra, per vestimento portarà vna pelle di porco, & per terra vi sarà vn vomero instrumento di ferro da arare la terra, mà tut-

to pieno di ruggine.

Per dichiaratione della giouentu, & della. grassezza, del giacere in terra, & del vestimen to della pelle di porco, di questa figura seruirà la dechiaratione fatta della figura di sopra: solo diremo, che è fignificativo dell'orio il vomere arrugginito, come de negotij, & dell'attioni queste medesimo chiaro, & netto, estendo il più importante negotio nostro far cose appartenenti al viuere,& come non adoprandosi il vomere viene rugginoso; cosi l'huomo, che tralascia il ben'operare, dandosi in preda all'otio si cuopre, & empie d'infamie, e di vitij, che lo rendono poi dispiaceuole a Dio, & a gli huomini, e questo otio non è altro che vn quiere dell'intelletto, il quale non mostrando la itrada di operare virtuofamente a' fensi anch'essi se ne stanno sopiti, ò quel ch'è peggio discacciati dalla via conueniente. Per quelto dille S. Gregorio l'otio eller vna fepoltura dell'huomo viuo, & la Scrittura, che tutti i mali del mondo gli hà insegnati l'otio, Ne si prende in questo luogo l'orio per contemplatione: come lo pigliò scherzando con parole Scipione il grande, dicendo di sè stesso, che allhora hauea men'otio che mai, quando ne hauea più abondanza; per dir che quanto meno era impiegato nell'attioni, tanto era più intento al contemplare, perche di questo otio godono solo quelli, che con la lettione de molti libri, & con l'intendere cose alte, & nobili, mantengono senza muouere altro che la lingua, ò la penna; la pietà, la religione, il zelo di Dio, il consortio degli huomini, & in somma quanto è bene stale miserie di questa vita mortale.

H Vomo vecchio, vestito di giallo dipinto a Maschare, & a trauerso hauerà vnabanda bertettina con vn Fagiano per cimiero, nella destra mano vna facella di color bigio spenta, & nella sinistra vn'ouato in campo d'oro, nel quale sia dipinto vn ghirro col motto. Inquiete voluptas.

Otio.

H Vomo grasso, corpolento, a sedere in terra con vn scudo sopra, tutto ricoperto di strali, & frezze tirate da diuerse bande, quasi che l'otio sia scudo di tutti i vitij Grasso lo dipingiamo per la cagione detta di sopra, & così lo sa l'Ariosto dicendo.

In questo albergo; il graue sonno giace L'Otio da un canto corpolent', e grasso.

Lo scudo ripieno di frezze, mostra che l'huomo orioso si lascia venire adosso tutte le calamità, prima che pensi a volersi leuare dalla poltronaria nel perdere il tempo, & sin che gli resta da viuere, ò sia con lode, ò con biasimo, ò con honore, ò con vergogna, ò con danno, ò con vtile poco cura il tutto. Et perche il mal suo infistolito non bisogni guarirlo con lo siminuire del sangue, & col tagliare delle vene, si contenta venire mancando a poco a poco con sua vergogna: fastidio de gli amici, & vituperio della famiglia...

Otio.

V N Giouane mal vestito, il quale stia col capo chino, & scoperto, & con ambi le mani in seno.

P A C E.

Nella Medaglia d'Augusto si vede scolpita.

DONNA, che nella finistra mano tiene
vn Cornucopia, pieno di frutti, fiori, fron
di, con vn ramo d'oliuo, & nella destra vna.
facella, con la quale abbruci vn montone d'arme.

Il Cornucopia fignifica l'abondanza, ma-I i 3 dre,&

dre,& figliuola della pace; non si mantenendo la carestia senza la guerra, ne l'abondanza. del vito senza l'abondanza di pace, come dice il Salmo.

Fiat pax in virtute tua, & abundantia in turribus tuis.

Il ramo dell'vliuo dinota la mitigatione de gli animiadirati, come si è detto più longa-

mente in altri luoghi.

Et la facella che abbrucci il monte d'arme, fignifica l'amore vniuersale, & cambienole fra i Popoli, che abbrugia, & confuma tutte le reliquie de gli odij, che sogliono rimanere dop po la morte de gli huomini. Per dichiaratione del Cornucopia, ne seruiremo di quello, che habbiamo detto nella figura dell'abondanza. Pace.

Iouane bella con ghirlanda d'oliuo in ca J po, nella mano destra terra la figura di Pluto, & nella finistra vn fascio di spighe di grano, come si caua dalli seritti di Pausania.

La corona dell'olino, & le spighe di grano, sono segno di pace, essendo questi frutti in abondanza folo, doue la pace arreca a gli huomini commodità di coltinar la rerra, la quale per la guerra rimane infeconda, & difutile.

Questo volle esprimere quel Poera, quando pariando del Bue diffe, che l'opre della pace ci sono state insegnate. Et Minerna vien lodata da Gione nelle fauole come vero Parto della sua testa, per essere stata ella inuentrice dell'olino, come Nettuno inuentor del Canallo essendo l'vno per sussidio della pace, & l'alero per fortezza della guerra; perche il Prencipe deue più inclinare alla pace de' Popoli; che alla guerra, che solo hà per fine l'istessa. pace, con la quale fi aumentano, & conferuano le ricchezze. Però vi dipinge Pluto finto Dio,& protettore di esse.

Onna vestita d'incarnato tenendo vna statuetta nella destra mano, & la sinistra sia posata sopra vn piedestallo, oue sia vn Calice, & condetra mano fostenga vn ramo d'-

La statuetta mostra, che la pace è ministra de gli artificij humani, liquali non fi possono amparare se non con la spesa di molto tempo, & senza pensieri di guerra, li quali ordinariamente surano gli animi dall'acquisto de gli ha biti virtuoli, & la forma esteriore dell'huomo dà occasione di molti artificij, li quali tutti so no effetti di pace.

Il piedestallo mostra, che in pace si fortifica

no i Popoli, & l'vnioni si aggagliardiscono, cre scendo per essa il danaro publico, del quale si fabricano poi Teatri; Tempij, & altre opere di magnificenza.

Si sostenta poj con questa la fede, & l'honor

di Dio; il che si mostra col Calice.

L'oliuo per non replicare molte volte la ... medesima cosa, si lice eller ritrouato da Pallade Dea di pace, & di quiete, & però presso à gli Hebrei nella vecchia legge fra le altri cagioni si vngeuano i Re, che erano eletti pacificamente, acciò che si raccordassero di vinere in pace. & in quiete; questa stimando la ... maggior lode, c'ie si p stels: hauere a quei tem pi, secondo il detto, Rex pacificus magnificaties est.

Paces. Onna, che nella destra mano tiene vna tace accesa riuolta in glù, & sotto a quel la vi è vn monte di arme di più sorte, & appresso vn Leone, & vn Agnello giacendo in-

lieme.

Pace si dice con agguaglianza di molte volonta mostrata con segni esteriori, il che si mostra nello stare insieme il Leone, & la Pecora, che per natura sono diuersissimi di costume, & si prende da Vergilio, il quale volendo augurare pace al tempo di Possione diste che gli Agnelli, & i Leoni haurebbono infiem habitato.

Pace.

Onna, la qual tenga in grembo l'vecello chiamato Alcione, & in terra a canto d'essa vi sarà vn Castoro in atto di strapparsi con

denti i genitali :

L'Alcione è vn picciolo vccello, il quale fà il nido alla riua del Mare, & per quei pochi giorni, che quiui si trattiene cessa ogni vento, & ogni tempesta, restando il Mare, & il Cielo tranquillo, & sereno; però è inditio di tranquillità, & di pace; onde metaforicament giorni Alcionij si dimandauano da gli Antichi,ne' quali il Tribunale si quietaua, & si posanano li Litiganti.

Il castore, il quale perseguirato da cacciato ri, come scriuono alcuni, co' denti a mozza i genitali, sapendo per questi esser da loro seguitato, è inditio di gran desiderio di pace, & ammonitione a serrar gl'occhi alla perdita di qualche bene, & di qualche vtile, per amor suo. Et si legge a questo proposito vna lettera di Sapore scritta a Costantino, la quale lo esorta a lasciare vna parte del Regno dell'Afia. per viuere in pace, con l'essempio di questo

animale

enimale irragioneuole, il quale per priuarfi di fospetto, fi taglia quel membro, che lo s'à stare inquieto.

· Paces

Onna gionane a sedere, con la destra mano tiene legati insieme vn lupo & vn Agnello sotto ad vn giogo medesimo, & nella si-

nistra porta vn ramo d'olino.

Queita figura mostra la pace esser cagiona ta dal reggimento de' Prencipi, che fanno abbassare l'arroganza de' superbi, & farli viuere sotto il medefimo giogo co' più humili, & me no potenti, per mostrare che è sola, e propria. virtù de' Prencipi saper far nascere, & mantenere la pace nelle Città, & ne' Regni, la qual viene spesse volte perturbata dall'alterezz. de' superbi, & però Ilioneo orando a Didone presso Virgilio nel primo lib. dell'Encide la. Ioda di questo capo particolare. Et la pace di noi steili che nella medesima figura si può intendere; non è altro che la concordanza de' fensi del corpo con le potenze dell'anim. rendendo egualmente obedienza alla ragione chì domina, & da leggiad vne, & a gl'altri. Et per significare l'Imperio del Prencipe si sa la figura che siede; non si potendo dar giuditio publico senza star a sedere forse per conformità del detto d'Aristotele che dice, che la prudenza fiell'anima s'introduce per mezo del sedere, è della quiete.

Nella Medaglia di Filippo.

"to g

> Pace. In una Medaglia di Vespasiano si vede colorta.

Donna che da vna mano tiene vn ramo d'oliuo, dall'altra il Caduceo, & in vn'altra fi vede con vn manzo di spighe di grano, & col cornucopia, & con la fronte coronata d'oliuo.

P · ce .

Nella Medagia di Tito .

Donna che nella destra mano tiene vn ramo di palma, & nella sinistra vn'hastaLa Palma promette premio a meriteuoli, l'halta minaccia castigo a delinquenti, & queste due speranza, & timore mantengono gli huomini in quiete, & in pace.

Pace:

Nella Medaglia di Sergio Galba con nome

Ma donna di bell'aspetto, che siede, & nel la destra mano tiene vn rumo d'ossuo, nel la sinistra vna Claua con letter.

Pax August. & S.G.

Nota questa figura la pace acquistata per valor dell'animo, & per vigor del corpo, l'animo si scopre nella bellezza, & nel sedere della donna. Il Corpo della Claua, istromento col quale Hercole soleua castigar gl'inimici, con reprimere l'audacia de malfattori.

Pace.

Nella Medaglia di Traiano si sa solo.

Onna, che con la destra tiene vir ramo di diolino, & con la sinistra vi Corno di diurtia.

Paces.

Et in vn'altra di Filippo si vede in forma di Donna, che con la destra mano al za vn ramod'oliuo, & con la sinistra tiene vn'hast con lettere Pax fund ita cum Persis, & di tutte queste potrà il diligente Pittore eleggere quel la, che più gli parrà a proposito, & anche di molte farne vna sota, che vedrà meglio potersi spiegare la sua intentione.

Nella Medaglia di Claudio.

Na donna, che abbassa il Caducco verso la terra done è vn serpe con sieri stranol-gimenti, mostrando la dinersità de colori, il ve leno che tiene, & con l'altra mano si cuopregl'occhi con vn velo per non vedere il serpe, con queste lettere.

PAX ORB. TERR. AVG.

Chiamarono gli Latini Caduceo, perche al fuo apparire faceua cadere tutte le discordie,

& fù per ciò l'insegna della pace.

Il cuoprirsi gl'occhi col velo per non vedere il serpe, dimostra che la guerra rappresenta ta per il velenoso serpe, sia noiosa, & d'infinito danno, Onde Virgilio uel primo dell'Eneide sopra di ciò così disse.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes.

Vedi alle Beatitudini la settima.







ONNA di ctà virile, vestita d'habito lemplice,& senza ornamento alcuno, con la destra mano renghi vn compasso, & nella sinistra vna borsa piena di danari legata, con vna cartella riuolta in bei giri con vn motto, che dichi IN MELIVS SERVAT.

Parfimonia è vna delle due parti principali della liberalità, che consiste nel ritenersi dalle spese, che non sono conformi alla ragione, & trasgrediscono il mezo. Maiorem censu desine cultum, dice Horatio Stat. 3 1.2. cioè lassa andare le spese supersue maggiori dell'entrata; il che si fà con la Parsimonia, laquale delle quatero parti della prudenza, che confisteno untorno li beni di fortuna tre ne possiede. Nam errea bonum prudentia quadrupliciter fe gerit cum aut adipiscitur bona, aut tuetur, aut adauget, aut prudenter vtitur, bi prudentia aliarumque virtueum sunt canones; talmente che se li canoni della prudenza circa la facoltà; sono di quattro fora; secon lo Plutarcho ad'Apollo

nio, ouero quando s'acqui sta la robba, ò si con ferua, ò si accresce, ò si adopera prudentemente; Certo che la Parsimonia prudentement adopra la robba, l'accresce, & la conserua; Eschine Filo soso Socratico soleua anuertire, che da se ste so pigliana ad'vsura con lo siminuire la spesa circa il vitto, conforme a quel detto, Magnum vectigal parsimonia, grantributo è la Parsimonia, poiche ottima risolutione è per accrescere l'entrata il reformar le spe se: & però Aristotile da per consiglio alle com munità, che s'vsi la parsimonia, in questa maniera secondo la traduttione del Mureto. Primum quidem nosse oportet quantum ex quaq; res cinitas capias. Noti esse debent sumptus, quos facit civitas, vt st quis supernacaneus extollagur, si quis iusto maior minuatur. Opulentiores enim funt non ij modo, qui ad opes aliquid addunt, sed ij quoque qui de sumpribus derrabunt. Così li capi di famiglia deuono primieramente considerare l'entrata, ch'hanno, & poi hauer

riguardo alle spese, che si fanno per casa per tor via le superflue, & siminuire quelle, che sono maggiori del douere, imperciòche diuenta no più ricchi non solo coloro, che aggiungono alla robba qualche cosa, mà quelli ancora che si leuano dalle spese, E in Seneca de Tranquistitate cap. 9 a proposito della Parsimonia quest'altra bellissima sentenza, che così dice, Placebit autem hac nobis mensura, si prius parsimonia placuerit sine qua nec vila opes sussicità: nec vila satis patent.

Si fà di età virile, perciòche questo stato l'huomo è fatto capace di ragione, & opera se-

condo l'vtile, & honore.

L'habito semplice, & senza artificio, denota che la Parsimonia è lontana da ogni spesa vane, & superstua; onde sopra di ciò S. Ambrosio ad Vercellen, così dice. Nihil tam necessarium, quam cognoscere quod sit necessarium.

Il compasso, significa l'ordine, & misura in tutte le cose, perciòche si come il compasso non esce punto dalla sua circonferenza, così la Parsimonia non eccede il modo dell'honesto,

& del ragioneuole.

La borsa col motto in melius servat, dimofira che è maggior industria & honore il con servar quello, che si hà, che acquistare quello che manca, come dimostra Claudiano lib. 2. In Stilicon.

Plus est servasse repertum Quam quasisse decus nouum Et Ouidio lib. 2. de Arte Amandi.

Non minor est virtus, quam quarere partatueri.

Casus inest illic, hic erit artis opus.

PARTIALITA'.

ONNA brutta, che tenghi la destra somano serrata, & il braccio alquanto raccolto verso il petto, & il sinistro steso con la ma no aperta, e per acconciatura del capo vn scartella con vn motto, che dica EADEM NONOMNIBVS. Terrà il viso riuolto, & che guardi dalla parte sinistra, & sotto li piedi vn paro di, bilancie.

Partialità è vitio, & è contrario alla giustitia, essendo che non dà a tutti quello, che gli si conuiene, come benissimo lo dimostra il motto sopra detto; & S. Tomaso sopra di ciò in secun da secundæ q. 63, art. 4, così dice: Acceptio personarum est inagualitas institua distributina, inquantum aliquid attributiur alicui prater

proportionem .

Brutta fi diglinge, percioche in essa fi com-

prendono moltivitij; onde Origene sopra il Salmo 37. Homel. 1. dimostra, che la bruttezza della faccia, è figura del peccato disordinatamente commesso, & essendo la Partialità peccato granissimo dell'ingiustitia, gli si conniene l'essere bruttissima, & abominenole ad orgn'vno, & Cicerone in 2. Tuscu. Nihil est malum, nissi quod turpe, aut vitiosum est.

Il tenere la destra mano serrata, & raccolta, & la sinistra stesa, & aperta significa, che la partialità opera non secondo la giustitia, che con somma perfettione dà con ambe le mani a ciascuno quanto gli si conuenghi, mà guida ta dall'interesse, à altra peruersa causa, distribuisce ingiustamente senza hauere riguardo al giusto, & al ragioneuole; come benissimo testi fica Innocentio lib. 2. Do vtilitate conditionis humana Vos non attenditis merita causarum, sed personarum, non iura, sed munera, non quod ratio dister, sed quod voluntas affectet, non quod sentiat, sed quod mens cupiat, non quod liceat, sed quod libeat.

Il tenere il viso riuolto dalla parte sinistra, dimostra che il partiale non hà l'animo retto, nè di volgere la mente al vero, mà più a vno, che all'altro, come partiale, & nemico del bene operare; onde Aristotile nel primo libro della Rettorica a questo proposito, così dice. Amor, co odium E proprium commodum sape faciun?

indicem non cognoscere verum.

Le bilancie fotto li piedi, fignificano tanto più la perueria natura di quelta peste, poiche essendo continuamente contraria al giusto, con dispregio cerca di conculcare la retta giustitia. Si potrà anco per fare disferente questa figura, oltra il tenere le bilancie sotto li piedi, che con la sinistra mano porgessi qualche dono ad vno fanciullo di bellissimo aspetto, nobilmente vestito, & coronato con vna ghirlanda di lauro, & con la destra mano scacciasi con vna sferza vn'altro fanciullo simile al primo, & coronato di lauro anch'egli, che ciò dimostra il merito dell'vno, & l'altro fanciullo, & la mala inclinatione, & opera peruersa di que sta iniqua, & scelerata Partialità.

PASSIONE D'AMORE.

ONNA, che con vna mano tiene vna verga, & con l'altra vna tazza, & appresso di se da vn lato vi saranno Leoni Orsi, Lupi, Cignali, Cani, & simili; & dall'altra partemolti sassi. Si prende per la passione d'Amore Circe, come narra Ouidio, & dissero gli Antichi esser vna Maga por missima, che trassor-

### 498

### Della nouissima Iconologia

ana gli huomini a fua voglia. & volfero, come habbiamo detto fignificare con ella la paffione d'Amore.

Tiene la verga, perche Homero nel libro x. dell'Odiff. finge che la detta donna hauendo due a bere vn fuo liquore a i compagni di V-liff., toccatoli il capo con la verga, li trasformatle in ficre.

La tavza è per dinotare quei sughi d'herbe, & beuande co i quali si dice, che faceua vscire gli huomini suori di sè, rendendoli a guisa di sassi, sendendoli a guisa di sassi suori suori suori suori suori sassi suori sassi suori sassi suori sassi suori suori suori suori suori sassi suori sassi suori sassi suori sassi suori suori suori sassi suori s

Mellag; vimq; meri; cum laste coagula presso, Quiq; sub hac lateāt furtim dulcedine succos, Adijcit, accipimu: sacra data pocula dextra. Et Vergilio nel 7.

Hinc exaudiri gemitus, iraq; Leonum Vincla recufantum, & fera sub nocte rudentū Setigeriá, sues, atq: in prasepibus Vrsi Saure, ac forma magnorum viulare Iuporum: Quos hominum ex facie Dea saua potentibus barbis

Induerat Circe in vultus, ac terga ferarum.

Il che dinotano i diuersi animali & la moltitudine de sassi; si che si deue considerare, che la sopradetta sigura è vna espressione della passione d'Amore, la quale prende dominio in quegli huomini, che si lasciano otiosamente pigliare col gusto di cose diletteuoli, & piaceuoli al senso, che ossuca l'intelletto, & lor toglie in tutto la ragione, rendendogli quasi brut ti animali di spette diuerse conforme alla loro naturale inclinatione, con la natura di questa, & di quell'altra sorte di ammali, così gi'iracondi si dicono diuentar Orsi, & Leoni, i carnali Porci; gl'inuidiosi Cani; i golosi Lupi; & altri.

PATIENZA.







ONNA d'età matura, a sedere sopra vu sasso, con vn giogo in spalla, & con le mani in modo, che moltri segno di dolore, & " con li piedi ignudi sopra vn fascio di spin ....

La Patienza si scuopre nel sopportare i dolori del corpo & dell'animo: però fi dipinge la

presente figura in quest'atto.

Le spine sono quelle punture, che toccano nell'honore, ò nella robba, ò nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioè danno fastidio nel corfo degli afferti terreni; nondimeno lasciano libera la testa, & le altre membra più no bili; perche va anima ben regolata, & ben disposta sopra alla stabilità della virtù, non proua il danno fondato nelle cose terrene.

Il sedere sopra il sasso, dimostra esser dura cola saper reggere la Patienza con animo tran

quillo, mà che facilmente si supera.

PATIENZA.

ONNA vestita di berretrino accompagnato col taneto, con vn giogo in spalla

in lembiante modesto & humile.

La Patienza consiste in tollerare fortemente le cose auuerse; & è vno de principali effetti della fortezza, la quale si stende fin'al soffrireil giogo della seruità, con l'animo intrepido, & costante, quando la necessità lo richiede. Però fù da Sauij notato Catone d'animo vile, perche volle vecidere fe stesso, più tosto, che viuere sottoni gouerno del Tiranno.

Il vestimento del colore sudetto, significa. patienza, per anuicinarfi molto al nero, il qua le nota in questo proposito, mortificatione, ma la sodisfattione, & dolore; nondimeno perche la virtu fra le auuerhta non si smorza a fatto, fi deue fare di colore berrettino, che ritiene quella poca di viuacità, che è la speranza di cambiare fortuna frà le miserie, & è vn'aspettare all'occaso del Sole che di nuouo sorga la luce bella, e chiara, per illuminare il giorno, oscurato nelle miserie.

عسه ال giogo, è significatiuo della Patienza quale come si è detto, si essercita solo nel tollerare le auuerfità, con animo costante, & tranquillo. Et in questo proposito disse Christo Nostro Signore, che il suo giogo era suaue per il premio, che s'aspetta doppo l'osseruanza... de suoi santi commandamentische sono vn gio go, al quale volontieri sottomette il collo ogni Christiano, che habbia zelo dell'honor di Dio.

Patient 7.

Onna con vn torcio acceso in vna mano, con la quale versi cera liquefatta so-

pra l'altro braccio ignudo, & a piedi per terra vi laranno alcune lumache, le quali si pongo. no per la Patienza, per scordar i tempi, & starsi molti giorni rinchiuse nelle loro cocciole finche viene il tempo a propolito d'vscir fuora.

Patienzz.

Onna vestita di berrettino con le mani legate da vn paro di mahette di ferro, & a canto vi sarà vno scoglio, dal quale esca acqua a goccia, a goccia, & cada sopra le manet-

re di detta figura...

Per la quale si mostra, che ad vn'huomo, che sa aspettare ogni cosa succede felicemente, & ancorche i principij di fortuna siano cattiui, aiutati poi da qualche fauore del Cielo, che non lascia mai senza premio i meriti dell'huomo, in vn punto nasce quel bene, che mol ti anni li era in vano desiderato. Di questa. sorte di Patienza, & dell'esto felice, habbiamo de nostri memorabili essempij nella Corte di Roma, essendo solo per la Patienza d'vu assidua seruitu, molti arrivati all'honor del Cardinalato, & d'altri gradi importanti della Hierarchia Ecclesiastica; ou come (utà fabricate nell'alte montagne, fono espotti a gli occhi di tutto il mondo, & hanno occasione di farsi chiari per la virtu dell'animo, come sono celebri per la dignità, & grandezza esteriore.

Ma quando bene non succedesse che alla ... Patienza fosse guiderdone la libertà in questa vita, come si vede così spesso, che la forza dell'acqua confumi il ferro; non dobbiamo però perderci d'animo, parlando con quelli, che drizzano la loro feruitù a buon fine, & non all'ambitione, viuendo virtuosamente, sapendo le promesse fatteci per la bocca di Christo Noftro Signore, che consistono in beni non corrot tibili, dicendo In patientia vestra possidebitis animas vestras, & che è solito castigare, & correggere in questa, vita quelli, che ama, e deside

#### P. A. V

ONNA con faccia picciola,& smorta; la picciolezza arguisce, come dicono i Fi fognomiti pufillanimità, & starà in atto di fug gire con spauento, & con le mani alzate in alto: hauerà i capelli drizzati per l'effetto della pauna; & alle spalle vi farà un mostro spauenteuole; si può vedere quanto si è detto del timore, & dello spauento, i quali sono afferti, ò fimilistimi, ò gli stessi con la differenza solo del più, & del meno.

PAZZIA

500

Della nouissima Iconologia

P







N'huomo di età virile, vestito di lungo, & di color nero, starà ridente, & a cauallo sopra vna canna, nella destra mano terrà vna girella di carta istromento piaceuole, & tra stullo de fanciulli, liquali con granstudio lo

fanno girare al vento.

La pazzia si fà conuenientemente nel modo sopradetto; perche non è altro l'esser pazzo, secondo il nostro modo di parlare, che far le cose senza decoro, & fuor del commune vio de gl'huomini per prinatione di discorso senza ragione verisimile, ò stimolo di Religione. Quindi è, che si dice communemente ester me glio esfercitare la pazzia con molti, che esfer lauio con pochi, perche misurandosi la nostra fauiezza dalla nostra cognitione, & conoscendosi più ordinariamente in molti, che in pochi, par che quelli, non questi, si debbano segui tare:perciò che il più de gli huomini misuran do la bontà dell'attioni altrui con le sue, approuarà quei costumi, che a suoi si assomigliano; onde è necessario per acquistare questo buon concetto all'opinione d'altri nelle sue attioni, accostarsi. Quindi è, che nelli honori vno si stima felice: perche dal maggior numero de gli huomini questi sono stimati gran parte della felicità, nella pouertà si giudica... ciascuno meschino, perche da molti tale si vede reputato; Et di questa pazzia, & di questa... sauiezza, si parla sempre da gl'huomini, non bastando l'ali del nostro sapere, a conoscere quella, che è netta di questi accidenti, & di queste intentioni . Onde reputandosi sauiezza nella Città ad vn'huomo di età matura, trattare de reggimenti della fameglia, & della Republica; Pazzia si dirà ragioneuolmente alienarsi da queste attioni, per esfercitare giuochi puerili, & di nessun momento, tutto ciò si confà col parere d'Horatio Satira. 3. lib. 2.

Ædificare casas, plostello adiungere mures Ladere par impar, equitare in arundine longa Si quem delictat barbatum, amentia verfet.

Ma in quanto alla commune opinione degli huomini, ci dobbiamo guardare di non la-

fciarsi ingannare dalle salse opinioni del volgo contrarie alla vera virtù, quantunque il volgo sia in grandissimo numero, che infinita

è la turba delli sciocchi.

Il riso è facilmente indicio di pazzia, secou do il detto di Salamone; però si vede, che gli huomini riputati sauij, poco ridono, & Christo N. Sig. che sù la vera sauiezza, & sapienza, non si legge, che ridesse giamai.

P A Z Z I A.

Come rappresentata nell'incoronatione
del Petrarca.

N A. giouane scapigliata, & scalza con vna peile d'Orso ad armacollo, il vestimento di color cangiante, nella destra mano tenerà vna candela accesa, hauendo vicino il

Pazzia è nome generale d'ogni alteratione, che cade nella mente dell'huomo, ò per malencolia, ò per iracondia, ò per dolore, ò per timore, ò che viene da imperfettione naturale,

Giouane scapigliata & scalza si dipinge per ciòche il pazzo non stima se medesimo, nè altri, & è lontano d'ogni politica conuersatione, per non conoscere il bene di quella, & non per sine di contemplatione, ò dispregio del Mondo per amor di Dio; e ciò dico per rispetto di quelli, ch'hauendo già domati gli affetti loro per la conuersatione, si ritirano a vita solitatione.

Il color cangiante del vestimento denotainstabilità, che regna nella pazzia.

La pelle d'Orso, significa che i pazzi per il più si reggono dall'ira; perciòche si veggono quasi continuamente sar diuerse strauagantic-

Tiene con la finistra mano vna candela accessa vicino il Sole; perche è segno veramente di pazzia presumere di vedere più per forza d'vn picciolo lumicino, che per mezo della gran virtù del Sole, che sì unitabilmente risplende.

P E C C A T O.







502

IOVANE cieco, ignudo, & nero il qua J le mostri di caminare per vie precipitoie, & storte; cinto a trauerso da vna serpe, con vn verme, che penetrando il lato manco, gli ro dail cuore.

Il Peccato fi dipinge giouane, & cieco per l'imprudenza, & cecità di colui che lo commette, non essendo il peccato per se stesso altro, che vna trasgressione delle leggi, & vno de uiar dal bene, com'anco dicefi.

Peccato è quell'error, che'l voler vuole, Elaragion non regola, r. prime, Mà conferte col senso all'atte, el'oso.

Si fà ignudo, & nero, perche il peccato spoglia della gratia, & prina affatto del candore della virtu, stando in pericolo di precipitare per l'incertezza della Morte, che lo tira nell' inferno, se non si aiuta con la penitentia, & col dolore.

E'circondato dal serpente, che il peccato è una fignoria del Diauolo nostro nemico, il quale cerca continuamente ingannarci con fin te apparenze di bene sperandone sempre il suc ceflo, che ne hebbe con la prima nostra Madre infelice .

Il verme al cuore è il verme della conscienza, o la conscienza stessa, che dicono i Theolo gi, la quale stimola, & rode l'anima peccatrice, & lempre stà viuace, & gagliardo, fin che nel peccato fente il polfo, & il langue, onde prende il vigore, & si nodrisce.

PECVNIA.

ONNA vestita di giallo, di bianco, & di tane scuro, in capo hauerà vna bella acco nciatura, sopra la quale vi sarà vna Ciuetta, & terrà in mano alcuni torselli, & pile.

I colori del vestimento significano le sorte delle monete, le quali si fanno d'oro, d'argento,& dimetallo; con li torfelli,& le pile, che

iono stromenti da battere monete.

La Cinetta presso a' Greci significana dana ri, perche per gratificare gli Atheniefi, che per insegna portauano quest'animale, quasi tutti i Greci lo stampauano nelle monete loro, come scriue Plutarco nella vita di Lisandro.

Si nota ancora la pecunia con le Nottole, le quali in Athene fi stampauano nelle monete per vna memorabile aitutia di vn Seruitore di Gilippo pur in Athene; raccontata dal medefimo Plutarco nell'i teffo luogo: Perche hanen do carico questo Gilippo di trasportare vin. ; cunia in Lacedemonia, buona parte ne oc

culto sotto le tegole del tetto di casa, ilche hauendo veduto il detto suo Seruidore, & csen do legge appresso di coloro, che non si douesse credere al Seruidore, che testificaua in pregiuditio del suo proprio Padrone, disse loro in giuditio, che fotto le tegole della Cafa del suo Padrone vi era grandissima quantità di Nottole. Ilche estendo inteso da gl'accorti Giudici, reintegrarno la Republica di quel dana. ro, lodando l'accortezza del Seruidore, & dimandorno poi in alcune occasioni il danaro col nome di Nottole.

PELLEGRINAGGIO. Y VOMO in habito di Pellegrino, mà che habbia rasa la metà della testa, & similmente della barba, & dalla destra habbia i capelli longhissimi, che gli pendano sopra le spal le,& similmente la merà della barba longa,& hirfuta per imitare gli Egittij, i quali in questo modo dipingeuano il Pellegrinaggio, & la cagione fu, che essendo Oriuide partito per l'espeditione cotro li Giganti, in dieci anni che stette lontano sempre con gran studio, coltiuò la barba, & la testa; poi ritornato in Egitto adoprò il rafoio. Gli Egittij volendo denotare poi il suo Pellegrinaggio col felice suc cesso del ritorno, lo dipingeuano nel modo det

Hauerà nella defira mano vn Bordone, fopra del quale vi sarà vua rondine; perche que sto vecello, secondo, che hanno osferuato gli Antichi, subito ch'hà incominciato a volare si parte, & và lontano dal padre, & dalla madre

to, il che poi ancora feceto per esprimere ogni

pellegrinando.

sorte di l'ellegrinaggio.

P ENA.

ONNA di brutto aspetto, con bocca , Dapeita in atto di gridare, con habito mesto,e melanconico, & in dinerle parti straccia to, con vna sferza in mano, fara zoppa da vn piè, con vna gamba di legno, mostri discendere vna gran cauerna, & si sustenti con fatica. tutte le crocciole.

Frà la penitentia, e la pena vi è questa differenza particolare, che la penitentia fi genera con la volontà, & consenso dell'huomo, che già si duole de gl'errori commets; mà la pena e quella che il giuditio, ò de gl'huomini, ò di Dio, dà a peccatori fenza stimolo di pentimen to, ò defiderio di sodisfare con le buone opere.

Per mostiare adunque questa circostanza coli importante, che si ritroua nella pena: si di-

pinge

pinge la sua figura brutta d'aspetto, in atto di gridare, per mostrare il desiderio di sar resistenza ò per vendicarsi per la violenza del giudirio.

Si dipinge con la sferza, e con la gamba di legno, conoscendos così che non può caminare di sua propria volontà, & la forza altrui, ouero il giuditio Diuino, spesse volte conducono l'huomo al precipitio, & al merito degno dell'attioni scelerate, al quale se be mal volentieri si camina, & con guai, non si perde affatto nondimeno il vigore, perche il lume dell'in telletto, & il verme della conscienza detto di sopra fanno che a sorza si conosce l'errore, & il merito del cassigo, che si pate.

### PENITENZA.







Onna con la veste di color berrettino, la quale sarà tuttà rotta, & squarciata, starà questa figura mesta, piangendo, con vn fascetto di spine in vna mano, & nell'altra con vn pesce, perche la penitentia deue essere condita col digiuno, e col ramarico.

Peniten a.

DONNA estenuata, & macilente in viso, con habito malenconico, e pouero, risguardi con molta attetione verso il Cielo, e ten ghi con ambi le mani vna Craticola, la quale fi pone per segno della vera penitentia da sacri

Theologi; perche come essa è mezo fra la cosa, che si cuoce, & il suoco, così la penitentia è mezzana frà i dolori del peccatore, & l'amor di Dio, il quale è motore di essi.

Hà la penitentia tre parti principali, che sono contrittione, confessione, & sodisfattione, però si potrà dire, che la contrittione s'accenni con l'aspetto malenconico e doloroso; la confessione con la faccia rinolta al ciclo in segno di dimandare perdono, facendola però a' Sacerdoti approuati; & la sodisfattione co la craticola istromento proportionato alla pena

tempo-

temporale, dalla quale si misura ancor il meri to di questa virru viua, e vitale.

Penitenza .

Onna vecchia, & canuta vestita d'vn pan no di color bianco, mà tutto macchiato, & itia a sedere in luogo solitario sopra vna pie trà, donde esca vu fonte, nel quale specchian dosi col capo chino versi molte lachrime stan

do in atto di spogliarsi.

La penitenza è vn dolore de'peccati più per amor di Dio, che per timor delle pene; il qual dolore nascendo dal cuore scerne se stesso, & la bruttura delle sue attioni passate, è però si rappresenta questa Donna che mirandosi nel fonte, & vedendosi già consumata dalla vecchiaia, piange il tempo passato male speso, & fignificato per le sozzure nella candida veste, che è l'innocentia donateci per mezo del sacro Battefimo, & contaminata per la nostra. colpa\_.

La pierra oue siede, & si posa, non è altro che Christo Nostro Saluatore, sopra il quale il peccator sedendo, cioè fermandosi col pensiero alla contemplatione del fonte, che è la gra tia, laquale da lui scarurisce, come dice egli alla Samaritana; si spoglia della veste imbrattata per lauarla nel fonte; lauandosi, e facendofi candida l'anima per mezo della Penitenza, la quale è sacramento hauuto per noi da mera benignità di lui. Però diffe Dauid a Dio. Signore tu mi lauerai, e mi farò più bianco del la neue.

Il luogo folitario, fignifica il fecreto del cuo re, nel quale ritirandosi,& dalle vanità mondane allontanandosi la mente, troua la pace di Dio, & col dolore de peccati torna in grati......

Penitenza. Onna macilente,& vestita di cilicio, terrà nella man destra vna sferza, & nella unistra vna croce, nella quale riguardi fissa-

Il cilicio fignifica che il Penitente deue me nar la vita lontana dalle delitie, & non acca-

rezzare la carne.

La disciplina è la correttione di sè stesso.& la croce la patienza, per la conformità, che il penitente acquista con l'istesso Christo, & per lo dispreggio del mondo, conforme alle sue parole, che dicono, Que non tollet crucem fuam, Gegustur me, non porest maus effe difcipulus.

PENITENZA.

Descritta de Ausonio Gailo in questi verse. Sun Dea, cui norveu nec (acero ipfe dedit.

Sum Dea, que facti non factiq; exigo pænas. Nempe ut pæniteat sic Metanaa vocor.

PENSIERO.

VOMO vestito di nero, con l'acconciatu L ra di capo piena di nocciole di perfico hauerà per la veste molte spine voltate con le punte verso la carne.

I noccioli di perfico, mostrano, che com essi sono divisi da molti, & varij canaletti, ancorche siano di materia soda, e dura, e così è l'anima nostra, la quale ancorche sia immorta le, è diuifa nondimeno da pensieri in varie p r

ti, come bene auuerte il Pierio.

Le spine ci manifestano, che non altramente pungono, e tormentano i pensieri l'animo; che le spine tormentino, & affliggano il corpo dell'huomo, dandogli occasione di maliconia, che si nota nel color nero della veste.

Pensero .

Y Vomo vecchio, pallido, magro, e malinconico vestito di cangiante, con capelli riuolti in sù, con vn par d'ali al capo, & alle spalle, hauerà appoggiato la guancia sopra la finistra mano,e con la destra terrà vn vilupo di filo tutto intrigato, con vn' Aquila apprello.

Vecchio si rappresenta, per esser i pensieri più scolpiti, e più potenti nell'età vecchia, che

nella giouentà.

E' pallido, magro, & malenconico, perche i pësieri,& massime quelli, che nascono da qual che dispiacere, sono cagioni, che l'huomo se n'affligge, macera, e confum.....

Il vestimento di cangiante, significa, che i pensieri sono diuersi, & da vn'hora all'altra ne forgono infiniti, come dice il Petrarca nel-

la canz. 17.

A' ciascun passo nasce un pensier nouo. Alato fi finge dal medefimo nel Sonetto 8; dicendo.

Volo con l'ali de pensieri al Cielo. Et il Signor Bernardo Tasso, sopra di ciò così

Se di penne giamai candide, & belle V'ornaste per sier miei le spalle, e'l pet to, Per inalZarui al regno delle stelle, Col fauor de felice, & chiaro oggetto? Ornateu'hor, che sian proprio di quelle, Che di poggiar per l'aria hanno diletto, V (ate a ricer, ar il mondo intorno Et mir ar oue nasce, & more il giorno :

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che il pensiero è vn velocissimo moto della menre, il quale vola fubito doue lo volge l'intentio ne, & è capace di tutte l'imagini passate, pre-

I capelli riuolti in su, e la finistra mano alla guancia, sono segni dell'eleuatione della.

mente, nata per la quiete del corpo:

Il viluppo di filo intricato è fimile al penfiero, il quale quanto più s'aggira, tanto più moltiplica, & si sa maggiore, & alle voltes intriga di modo, che sa perdere la speranza di strigarsi, e cresce per nuocer a se stesso con le proprie sorze; & è vero, che alle volte il pen siero dà risolutione a' negori), & troua strada da silupparsi de sastidij; il che ancora dimostra il silo, il quale siù guida a Theseo, & è guida ancora a tutti gl'huomini prudenti per vscire da' laberinti, che porta seco la vita nostra mortale, & per mostrare la nobiltà del pensieto, vi si dipinge l'Aquila, vecello nobile, & di gran volo.

PENTIMENTO.

V N'huomo, che stia con ambi le mani ad yn aratro, in atto di voler lauorare la ter-

PERI

ra, e con la faccia guardi dietro con la testa piegara in modo, che mostri affatto alienatiotione d'animo da quella attione, alla quale s'era aplicato, & è conforme alle parole di Chri sto Signor Nostro, nel Vangelo.

Pentimento de Peccati.

I Vomo vestito di nero, fodrato di tanè, sa L'a inginocchione, percotendosi con la destra mano il petro, col capo alquanto chino, con gli occhi riuolti al cielo, piangendo dirot tamente, hauerà yn Pellicano a canto.

Pentimento, è quel dolore, e quella puntura, che tormeuta, & affligge l'huomo, per la bruttezza, dishonore, e danno dell'error commesso, giudicato dalla conscienza; onde il Profeta nel Salmo 28. così dice. Non è pace nell'ossa mie dalla faccia del peccato mio.

Il color del vestimento, & il percotersi il petto, significano dolore, & rendersi in colpadegl'errori commessi, per le ragioni dette di sopra.

Lo stare inginocchioni mirando il Cielo &

COLO.







dimandar perdono delle offese fatte a Dio per

propria colpa.

Il Pellicano, dice S. Girolamo, che doppo haner col becco vecifi i suoi figliuoli, stà tregiorni nel nido continuamente piangendo, il che è vero effetto del pentimento, come disse il Ruscelli nell'impresa del Cardinale d'Augusta a simil proposito: Delle lagrime parla Oui dio nel lib 9 delle Metamors nell'Allegoria di Bibli trassmutata in sonte, per essempio, che quando ci vediamo giunti a penitentia di qual che nostro errore, debbiamo risoluerci in lagri me, per segno, che siamo veramente pentiti.

PERICOLO.

V N giouane, che caminando per via piena d'herbette, & fiori calpesti vn serpente, il quale riuolgendosi stia in atto siero di morficargli la gamba, gli sia vicino dalla parte de stra vn precipitio. & dalla sinistra vn torrente d'acqua. Sarà appoggiato ad'vna debol canna, & dal cielo si veggia cadere vn solgore.

Ancorche lo stato, & la vita sì del Giouane, come del vecchio sia fallace, & dubbiosa dicendo il Signor Dio generalmente a tutti, E-stote parati quia nescriti, neque diem, neque horam, tuttauia il giouane stà in maggior pericolo del vecchio per l'audacia, ardire, & vigore, il quale la fa, che precipitosamente si espon

ghi fotto ad infiniti pericoli.

Questa figura del pericolo in forma di Gio uane morsato da serpe in via fiorita, mi sa souuenire vn caso successo a Bagnacauallo ad'vn Giouane il quale andando per vno ameno cam pe con l'archibugio sù la spalla vide vna serpe, pigliò la mira per veciderla mà l'archibugio crepatosi vecise lui, & la serpe suggi, il qual caso viuo essempio d'inopinato pericolo sù elegantemente esposto nel seguente epigramma dall'Intrepido Academico Filopono.

Ottastickon Ottauio Thomasinio debitam; ad memoriam eius ocerbissimi casus Kal. Decemb. 1615.

In quincto lustro lustrans Octavius arua.
Intersi colubri carula serga vides.
Tune glandem igniuomo in spiras cum dirigis
arcu,

Ferrea vi flamma fistula scissa erepat.
Sibillar, aiq; fugit bombo perterritus anguis,
Saucius Arctienens eiulae, aiq; perit.
Ferre sinu potius IACVLOS: nam stammifer

Est magis infidus proditor angue fero .

Et certo chì aggiongesse alla figura del pericolo l'Archibugio, sarebbe cosa molto conueniente; perche non si troua ordegno più pericoloso di lui, non solo abella posta vecide li nemici: mà contra voglia ancora di chì lo tira vecide amici, e parenti, vno per vn'altro, & il padrone istesso, che lo porta, & molte volte non vuole vecidere i nemici di chi lo tiene, e tira.

Il caminare per via folta d'herbette, & fiori riceuendo dal calpestrato serpente inanedutamente aspra pontura ne dimostra, chel'huomo caminado per la fiorita via delle caduche prosperità di questo mondo, quando meno ci pensa, viene oppresso in vn momento all'improuiso di qualche calamitoso caso, potremo anco dire, che la via piena d'herbette, & fiori vicino al precipitio, & al torrente dell'acqua, che significhi mentre si fa il passaggio di questa miserabil vita per la via delli piaceri, e delitie mondane, che tanto si porti pericolo in ac qua, quanto in terra, e che caminando noi sen za consideratione nobile, e virtuosa, ò che si ca sca nel mare delle miserie, ò nel precipitio de l l'eterna dannatione.

La canna nè dimostra la fragilità della noftra vita, la quale di continuo stà in pericolo, essendo che si appoggia bene spesso alle cosecaduche, & fralì, & non a quelle di vera lode,

& degna consideratione.

Il folgore nella guisa, che dicemo, ci dimostra, che non solo in terra, & nell'acque siamo sottoposti ad'infiniti pericoli, come habbiamo detto; mà in oltre, all'inclinatione de i Cieli, i quali influiscono i loro effetti per quanto possono inclinare, & si può dire, che il Signor Dio alle volte permette, che noi siamo castigati per i nostri demeriti con gl'accidenti, & difgratie, che ci auuengono, dicendo San Paolo, Peccatum autem cum fuerit consumatum gene rat mortem; ne la potenza humana può far refistenza alla grandezza, & potestà di chi diede legge,& termine al tutto: Nulla giouò ad E. fchilo Poeta Tragico d'andare in campagna. amena per schifare il pericolo della morte pre dettali, poiche vn' Aquila portando tra gli arti gli per aria vna testuggine, la lassò cadere soprail capo caluo dell'infelice Poeta, eredendon fosse vna pietra, & in tal guisa incorse nel la morte in quel medefimo giorno, nel quale temeua, di morire, come riferisce Plinio lib.x

PERDONO.

e'l volto, & gl'occhi verso il cielo, & nel la destra mano vna spada nuda con la punta riuolta in terra, mostra di far forza, & in effecto di spezzarla.

Il petto ferito, dimostra l'offese, le quali si

presuppongono dal perdono.

Il spezzare della spada, significa, che nel per dono si depone, & la volontà, & la commodia tà di fare ogni vendetta... Elloup obsissione

Il viso riuolto al cielo, denota il riguardo, che si hà nel perdonarea Dio siostro Signore il quale ci dice Dimittite, & dimittetur vobis, & altroue, mihi vindistam, & ego retribuam.

#### P E R F E T T I O N E Di Pier Leone Casella.







ONNA vestita d'oro, mostri le mammelle, & tutto il petto scoperto, statà den tro al cerchio del Zodiaco, disegnando col compasso nella finistra mano vn circolo, il qua le si scolpisca quasi finito.

Il vestimento d'oro, le si deue per la perfet-

tione, che hà frà tutti i mali.

Le mammelle, insieme col petto scoperto, significano vna parte della persettione molto principale, che è di nudrire altrui, & essen pronto a communicare i proprij beni, essendo cosa

più perfetta il dare, che il riceuere i benefici; laonde Iddio, che è infinita perfettione, a tutti dà, non riceuendo rofa alcuna dalle fue crea ture.

Il compasso, onde ella descrine il cerchio, è perfetta figura frà le Matematiche, & gli Antichi osservaura o (come narra Pierio Valeriano libro 39.) che fatto il sacrificio, si bagnasse vn circolo nell'altare col sangue delle vittime, raccolto in vn vaso con molta Religione, & questo era quella parola sacrata, che soleuano

K 2 pro

proferire in Greco Teleiesthæ, cioè hauer finito, laqual diceuano esfere inditio di Perfettio ne, essendo quella da ogni parte la più perfetta figura di tutte l'altre, & il cerchio del Zodia co è simbolo della ragione, & è debita, & conueneuole misura dell'attioni perfette.

PERFIDIA.

ONNA vestita del color del verderame, & in ambidue le mani tenga vn Serpente fignificatiuo, secondo che si caua d'Aristotitile, d'estrema perfidia.

PERPETVITA'. Vedi Eternità .

PERSECVTIONE. ONNA vestira del colore del verderame accompagnato col color della ruggine', alle spalle porti l'ali, & nella finistra tenghi vn'areo stando in atto di voler colpire & hauera 2' piedi vn Cocodrillo.

Il color del verderame, & della ruggine, significa il fine della Persecutione, che è di con sumar altrui, danneggiando, ò nell'honore, ò

nella robba.

L'ali, significano, che la Persecutione è sem

pre presta, & veloce al male altrui.

Tiene l'arco per ferire etiandio di lontano

con parole malediche.

Il Cocodrillo le si dipinge appresso, perche perseguita, e vuol guerra solo con quelli, che fuggono, così la Persecutione non si può dimandare con questo modo, se non è forza essercitata in persona, che non voglia, ò non si cu ri di refistere con le forze proprie. Però Persecutione fù quella de' Santi Martiri, che si lasciauano dar la morte, senza pensiero d'offender altri,& è persecutione quella degl'inuidio fi, e detrattori, che cercano leuar fempre la fama alle persone d'honore, non pensando mai ad altro, se non all'vtile proprio.

N fanciullo, il quale con le mani si so-PERSEVERANZA stenga ad vn ramo di palma alzato assai

Per la fanciullezza, si mostrano le prime im piegature dell'animo in bene, tenendofi alla palma, che fignifica vireù, per non sapere star soggetta a'pesi, come si è detto altre volte, mà s'alza quando il peso glis'aggraua sopra; come la virru, che fi conosce quando il vitio gli da occasione di far resistenza, & perdese stessa

la perseueranza, lasciando le buone opere, come il fanciullo spinto non può lasciare il ra. mo della palma, dal quale stà pendente, & lon! tano da terra, che insieme con esso non lasci ancora la vita cadendo. Però la perseueranza, come disse Cicerone nella Rettorica, si contra pone alla pertinacia, & è vna fermezza, e stabi lità perpetua del voler nostro, retta, e gouernata dalla ragione in quanto è necessaria all'. attioni honeste dell'huomo.

Perseueranza. Onna vestita di bianco, & nero, che signi ficano, per essere l'estremità de' colori, propolito fermo, in capo hauerà vna ghirlanda di fiori di velluto, altrimenti detto amaran to, il qual fiore si conserua colto, & dapoi, che tutti gl'altri fiori fon mancati, bagnato con l'a acqua ritorna viuo, & fà le ghirlande per l'inuerno, & questa sua perfetta natura gli hà trouato il nome derivato dal non marcirli mai, così la Perseueranza si conserua, & mantiene nello stato, & nell'esser suo. Abbraccia vn'Alloro, Albore il quale è posto dal Ruscelli, come ancora dal Doni per la Perseueranza, riguardando l'effetto di mantenere le frondi, e la scorza sempre verde.

Potrà ancora farsi detta figura vestita di tur chino, per simiglianza del color celeste, il qua

le non si trasmuta mai per se stesso.

PERSEVERANZA. Come dipinta nel Pala zo del Card. b. in Orsino, a Pasquino.

ONNA, che con la destra mano tiene yna serpe, riuolta in circolo, tenendo la coda in bocca, e con la sinistra yn mazzo di cor de d'Archibugio accese.

PERSVASIONE.

VNA Matrona in habito honesto, con bella acconciatura di capo, fopra alla. quale vi sia vna lingua, & a' piè d'esta lingua vn'occhio farà stretta con molte corde, & ligaccie d'oro, terrà con ambi le mani vna corda, allaquale sia legato vn'animale con tre teste, l'yna di Cane, l'altra di Gatto, la terza di Scimia\_0.

La lingua per esfer il più principale,& più necessario istromento da persuadere altrui, si dipingerà nell'acconciatura della testa, che si faceua da gli Egittij Antichi, per dimostrare le parole, e la persuasione senza arte, solo con l'aiuto della natura.

Per

#### SVASI E R







Per mostrare poi vn'parlare aiutato da molto esfercitio, & da grand'arte, faccuano vn'occhio alquanto sanguigno, perche come il sangue è la sede dell'anima, secondo il detto d'alcuni Filosofi, così il parlare con arte è la sede delle sue attioni, e come l'occhio è finestra, onde ella vede, così il parlare è finestra, ond'è veduta da gl'altri.

Le ligaccie dell'oro per la vita, dimostrano che la persuafione non e altro, che vn'esser cat tiuato ad altini, e legato con la dettrezza, e foa

uità dell'eloquente parlare.

L'animale di tre faccie, mostra la necessirà di tre cose, che deue hauere coiui, che dà luo-

go in se flesso alla persuasione; prima deue ester fatto beneuolo, il che si moltra con la faccia di Cane, che accarezza per suo interesse. Deue ancora farsi docile, cioè che sappia quel lo che gli si deue perfuadere, ciò si dimostra con la Scimia, che frà tutti gl'altri animali pa re che capisca meglio i concetti degl'huomini. Ancora si deue far attento, e si dimostra ciò col Gatto, che nelle sue attioni è diligentisse, mo & attentissimo. Tiene la corda di detto ani male con ambi le mani; perche se la persuasione non hà questi messaggieri, ò non si genera, debolmente camina ...

Carrier The State of yt m

· town

#### RT I



ONNA vestita di nero, con molta hedera, che gli nasca sopra il vestito, & in capoterrà vn dado di piombo .

14.

A color del vestimento significa fermezza, stabilita, & ignoranza, i quali effetti sono notati per l'oscurità sua, e da questi effetti nasce la Pertinacia..."

Per questa cagione, si pone il dado di piombe in capo, il quale è graue, e difficile da muomersi, & il piombo è inditio dell'ignoranza, come habbiamo detto al suo luogo;& si ramen ra come madre, e nudrice della pertinacia.

L'Hedera abbarbicatale addosso, si fà per dimostrare, che l'opinioni de gli ostinati ne gl'animi loro, fanno l'effetto, che fà l'Hedera nel suo luogo oue si tratta hauer buon fondamento, la quale se bene si radica, non perde il vigore,& febene si fà diligenza; pur molte volte fà cadere in terra il luogo medefimo, fopra il quale si sostentaua....

PERTURBATIONE. ONNA vestita di varij colori, con vn Mantice in mano.

La perturbatione nella vita dell'huomo,nasce dal disordine delle prime qualità nell'anima, nasce dal disordine delle opinioni de Magistrati, e de' Popoli; talche col disordine si cagiona, e si conosce il confuso ordine delle per turbationi, non essendo altro il disordine, che disunione, & inequalità. Dunque la perturbatione nasce dall'inequalità; il che si mostra col Mantice, che col vento souerchio desta la calidità del fuoco, e maggiormente l'accende, & oue non sono motiui contrarij non può esser perturbatione; però la mescolanza de colori mostra confusione delle passioni.

#### E S T E. Ouero Pestilentia.

ONNA vestita di color tanè oscuro, hauerà la faccia smorta, & spauenteuole, la fronla fronte fasciata, le braccia, e le gambe ignude, la veste sarà aperta da sianchi, & per l'aper tura si vedrà la camiscia imbrattata, & sporca, parimente si vedranno le mammelle anch'esse sozze, & ricoperte da vn velo trasparente, & a' piedi d'essa vi sarà vn Lupo.

La peste, è vn'infermità contagiosa, cagionata in gran parte dalla corrottione dell'aria, della quale non occorre dir altro, per esser la figura assai chiara per se stessa; solo dobbiamo pregare Iddio, che non ce ne saccia hauer altra cognitione, che quella che ci viene dalli Scrittori, ò quella, che ci danno i ragionamen-

ti de' vecchi

Il Lupo fignifica pestilenza; però secondo, che dice filostrato, vedendo Palamede scorre re alcuni Lupi per il monte Ideo, sece sacrificare ad Apollo, sperando souuenire al pericolo della peste, il quale vedeua soprastare; & si sà a tempo di peste vedersi per le campagne più Lupi dell'ordinario.

Peste, à pestilentia.

Onna vecchia, macilente, & spauenteuole, di carnagione gialla, sarà scapigliata, & in capo hauetà vna ghirlanda di nuuoli oscuri, sarà vestita di color bigio, sparso d' humori, e vapori, di color gialliccio, starà a sedere sopra alcune pelli d'agnelli, di pecore, & in altri animali, tenendo in mano vn stagello con le cordo accolte sanguinos.

Come è questa figura per la vecchiezza, & color macilente, spiaceuole a vedere, così la peste per la brutta, e malenconica apparenza vniuersale è horribile, e detestabile; la carnagione gialla dimostra l'infettioni de' corpi, esfendo questo color solo in quelli, che sono po-

chi sani della vita.....

I nunoli mostrano, che è proprio effetto del Cielo, e dell'aria mal conditionata; Il color bi gio è si color, che apparisce nel Cielo in tem-

po di pestilentia....

Le pelli di molti animali fignificano mortalità, fentendo nocumento da questa infettio ne d'aria non pur gl'huomini, mà anchor l' bestie, che nel viuere dipendono da esse.

Il flagello, mostra, che egualmente batte, e sferza ciascuno, non perdonando ne ad età, ne a sesso, ne a gradi, ne a dignità, ne a qual si voglia altra cosa, per cui suote andarsi ritenendo nel castigo il rispetto humano.

F I S I C A.

ONNA che stia con la destra mano in
atto di girare vn globo con la terra in

mezo, il quale farà fisso sopra li Poli, & lo mir i con attentione', e con la sinistra mano tenghi vicino al detto globo vna Elepsidra, cioè vn'-Horologio antico d'acqua, perche la consideratione Fissca, non è altro, che quella dellecose soggette alla mutatione, e all tempo in quanto tale, & sempre seguita il senso.

#### PIACERE.

N Gionane di sedici anni in circa, di bello aspetto, & ridente, con vna ghirlanda di rose in capo, vestito di verde, e molto ornato, con vn'Iride, che da vna spalla all'altragli circondi il capo; con la mano destra tenga vn filo verde con molti hami ad esso legati, e nella sinistra vn mazzo di siori.

La Giouentù di questa età è più di tutte. l'altre dedita a piaceri, per esser come vn nuo uo, & mondo cristallo, per lo quale traspari. scono belle, & chiare tutte le delitie mondane.

Per lo volto bello, e ridente si dimostra, che

dalla bellezza deriua il piacere.

Le rose surono dedicate a Venere, come soprastante de' piaceri, perche queste hanno soque odore, & rappresentano le soquità de'piaceri amorosi, come ancora la loro debole, & corta duratione.

Il vestimento verde conuiene alla Giouentù, & al piacere, perche essendo il color verde il più temperato frà il bianco, & il negro, ò frà l'opaco, & il lucido de gl'altri, sia in sè la perfetta misura dell'obietto alla virtù del vedere proportionata, che più consorta, e rallegra la vista, che gl'altri colori non fanno, i qua li s'auuicinano all'estremo.

Gl'hami fono i varij allettamenti, che nelle cose piaceuoli del mondo si rittouano appe si al verde filo della debole speranza; sentendosi al sine le ponture della conscientia, senza che l'huomo si sappia torre dal dolce inganno-

L'Iride è indizio della bellezza apparente delle rose mortali, le quali quasi nell'apparire spariscono, e si disfanno.

PIACERE.

IOVANE, con la chioma di color d'o.
ro, & inanellata, nella quale fi vedranno
con ordine molti fiori, e sarà circondata di per
le vna ghirlanda di mortella fiorita, hà da esse
re nudo, e non vestito, & alato: le ali saranno
di diuersi colori, & in mano terrà vn'Arpa, e

KK 4 nelle

PIACERE.







nelle gambe portarà stiualetti d'oro.

La chioma profumata, & ricciuta con arte, sono segni di delicatezza, di lasciuia, e d'essemi nati costumi; Vi sono moltissimi essempi; appresso i Poeti, che per mostrare d'hauer dato bando a' piaceri, dicono di no acconciarsi i capelli; mà lasciargli andar negletti, & senza arte; però al piacere si faranno con artificio inanellati.

Le Gemme, & i fiori, sono ministri, & incita

menti al piacere.

La Corona di mirto, nota l'istesso per esser dedicato a Venere, & si dice, che quando essa s'espose al giuditio di Paride, era coronata di questa pianta.

L'ali mostrano, che il piacere presto và a fine, & vola, e sugge; e però sù da gl'Antichi La

tini dimandato, Voluptas.

L'Arpa, per la dolcezza del fuono, fi dice hauer conformità có Venere, e con le Gratie, che come questo, così quella diletta gl'animi, e ricrea li spiriti.

Gli stiualetti d'oro, conuengono al piacere, per mostrare, che l'oro lo tiene in poco conto, se non gli serue per sodissarne gl'appetiti, oue ro perche pigliandosi i piedi molte volte per l'incostanza, secondo il Salmo. Mei autempenè moti sunt pedes, si scuopre, che volentieri s'im piega a nouità, & non mai stima molto vna co-sa medesima.

Pracere

G verde la veste sarà tutta siorita, con vn Corsaletto dipinto di varij colori, per cimiero portarà vna Sirena, nella mano destra tenendo molti hami legati in seta verde, e nella sinistra hauerà vn scudo ouato, e dorato, dentro la qua le sarà dipinta vna meta di marmo mischio, col motto Huc omnia, col numero di xvj. notauano gl'Egittij il piacete; perche in tal Anno comincianano i Giouani a gustarlo, come racconta il Pierio, doue ragiona de' numeri.

Il cor-

Il corsaletto dipinto, mostra, che vn'huomo dedito, a'piaceri, ogni cosa impiega a tal sine; come chi porta il corsaletto, il quale solo douerebbe seruire per disender la vita, & così dipinto serue per vaghezza, & lasciuia; & così l'huomo di solazzo, vorrebbe ch'ogni gran negotio terminasse ne' piaceri, e nelle delicatezze del viuere.

La Sirena, mostra, che come ella inganna col cato i Marinari, così il piacere con l'apparente dolcezza mondana, manda in ruina i

fuoi feguaci.
L'impresa dipinta nello scudo, mostra quel
lo, che habbiamo detto, cioè il piacere esseril

fine de gli huomini vani.

PIACERE HONESTO.

V ENERE 'vestita di nero, honestamente, cinta con vn cingolo d'oro, ornato di gio ie, tenendo nella destra mano vn freno, e nella sinistra vn braciolare da misurare.

P I E

Per fignificare il piacer honesto, Venere, viè chiamata da gl'Antichi Nera, no per altra cagione, secondo, che seriue Pausania nell'Arcadia, se non perche alcuni piaceri da gl'huomini si sogliono pigliar copertamente, & honestamente di notte, a differenza de gl'altri animali, che ad ogni tempo, e inogni luogo si fanno lecito il tutto.

Dipingesi col cingolo, come è descritta Venere da Homero in più luoghi dell'Iliade, per mostrare, che Venere all'hora è honesta, e lode uole, quando sta ristretta dentro a gl'ordini delle legge, significate da gli Antichi, per quel cingolo; e dipoi si dipinge il freno in mano, e la misura perche ancora detro alli termini delle leggi, i piaceri deuono essere moderati, e ritenuti.

PIACERE VANO.

N Giouane ornatamente vessito, il quale porti sopra la testa vna tazza con yn cuore dentro; perche è proprietà dell'huomo

T A:







vano, dimostrar il cuor suo, e tutti i fatti suoi ad ogn'vno,e chi cerca i piacer fuor di Dio, bifogna che necessariamente a gl'altri manifesti il cuore ; però si dice volgarmente , che nè il fuoco,nè l'amore, si può tener secreto, perche il cuore i fonte donde necessariamente scaturiscono, & oue si formano tutti i caduchi pia-

PIACEVOLEZZA.

Vedi Affabilità.

PIETA'.

TOVANE, di carnagione bianca, di bel-G lo aspetto, con gl'occui grassi, e con il na so aquilino, hauerà l'ali alle spalle, sarà vestita di iosso con vua siamma in cima del capo, si tenga la mano finistra sopra il cuore, e con la destra versi vn cornucopia pieno di diuerse cofe vtili alla vita humana...

Si dipinge di carnagione bianca, di bello aspetto, occhi grassi, & col naso aquilino, perche in questo modo la descriuono i Fisogno-

Vestesi di rosso, perche è compagna, e sorel. la della Carità, allaquale conuiene questo colore, per le ragioni dette al suo luogo.

Porta l'ali, perche tra tutte le virtu, questa principalmente fi dice volare, perche vola da Dio, alla patria, e dalla patria a' parenti, e da. parenti a noi stessi continuamente.

La fiamma, che l'arde sopra il capo, fignifica la mente accendersi dall'amor di Dio, all'essercitio della Pieta, che naturalmente aspira

alle cose celesti.

La mano finistra sopra la banda del cuore, fignifica, che l'huomo pietofo, suol dar inditio della sua carità, con opere viue; e nobili, e fatte con intentione salda, & perfetta, senza often tatione, ò desiderio di vanagloria; Però dicono alcuni, che per leuare ogn'onibra alla Pierà d'Enea, Virgilio, con gl'altri Poeti, disse la gra d'opera della sua pietà, essersi essercitata frà l'otcurità della notte.

Il Cornucopia, mostra, che in materia di Pie rà, non fi deue tenere conto delle ricchezze del mondo; il che hà mostrato come si faccia, con fingolar essempio fià gl'altri, nelle molte penurie de' nostri tempi di Roma, il Sig. Patritio Patritij, alquale si deuono da tutte le parti molto maggior lodi, di quelle, che possono na

Icere dalla mia penna....

Onna, la quale con la finistra mano tiene vna Cicogna, & hà il braccio destro posto sopra vn'altare con la spada, & a canto vi è vn'Elefante, & vn fanciullo.

La pietà, è amor di Dio, della patria, de' figl'inoli, & di padre, & di madre, però fi dipin-

ge con il fanciullo.

La Cicogna, infegna la Pietà verso il padre, & la madre col suo essempio detto altre volte.

Il tenere il braccio destro con la spada in mano sopra l'altare, dimostra quella l'ietà, che si deue vsare verso la santa Religione, esponen

dosi a tutti i pericoli.

Riferisce dell'Elesante Plutarco, che in Rt. ma certi fanciulli per scherzo, hauendo punto la proboscide ad vn' Elefante, e perciò essendo esso adirato, pigliò vn de' detti fanciulti per gettarlo in aria; mà gridando, e piangedò gl'altri per la perdita del compagno, l'Elefante con pietà piaceuolmente lo ripose in terra, sen za fargli male, hauendo castigata la troppo au dacia folo con la paura...

PIETA'.

Nella Medaglia di Tiberio si vede scolpita. N A Donna a sedere, con vna tazza nella destra mano, & col gomi to manco posato sopra vn fanciullo. Piora.

Vando gl'Egittij voleuano significar la Pietà, dipingeuano due Giouane infieme, che tirauano vn carro, per la ricorda za di Bitonide, & Cleobe fratelli, che per atto di Pietà, tirarono la propria Madre al Tempio di Giunone.

PIETA'.

Come fu dipinta da Antonino Pio. NA Matrona, con la veste lunga, con vn Turibolo in mano, chiamato da Latini Acerra, & auanti effa Matrona, vn'ara cinta. d'yn festone, sopra laquale v'è fuoco acceso per sacrificare.

Cicerone dice nelllib, della natura delli Dei. che l'esser pio, non è altro, che la riuerenza, che noi habbiamo hauer, a Dio; a i nostri Mag giori, a Parenti, a gli Amiqu& alla Patria.

Pieta. Si vede antora nella Medaglia d'Antonino. Onna con vn fanciullo in braccio; e con vno a' piedi.

### PIETA' DE FIGLIVOLI VERSO IL PADRE.





O I O V A N E modesta, tenga la tetta siin atto di spremerla, & a' piedi vi sia vna Cornacchia.

Gli Antichi Romani per figura della Pietà, volendo esprimere la Pietà di Antonino Pio, fecero stampare in Medaglia Enea, che tiene, per mano Ascanio fanciullo suo figliuolo, e porta su le spalle il Padre Anchise della cui pie tà cantò Virgilio nel secondo dell'Eneide, e l'Alciato l'espresse nell'Emblema 194.

In vn'altra Medaglia Greca pur d'Antonino stamporno il simulacro della Dea Pietà a
sedere, che tiene in braccio vn putto ignudo, a
cui ella mostra le poppe, Mà non però da questa habbiamo la presente imagine formata, attelo che quella è generica, & la nostra in specie figura la Pietà de' figliuoli verso il padre,
& l'habbiamo in tal' guisa rappresentata per
memoria di quella pietosa figlia, laquale di na
scosto allatò il padre in prigione, oue era con-

dannato a morire, a cui fù interdetto, che nou se gli portasse da mangiare da niuna persona, mà essendo scoperto dal custode della carcere, che egli campana per merce della figliuola, piacque tanto questo pietoso offitio, che Caio Quintio, & M. Attilio Consoli Romani, oltre l'impunità rimessa al reo dedicorno vn tempio alla Pietà in quella parte istessa di prigione, oue occorse il caso vicino al Theatro di Marcello, come dice Plinio, che adesso è sasa degli Illustrissimi Signori Sauelli, la qual par te di prigione hebbe a essere tra questo Theatro, e Santo Nicola in carcere. Narrasi tal caso da Sesto Pompeo, & Solino in persona, d'vna figlinoladi bassa conditione verso il padre. che verso la madre, dice che successe Plinio lib. 7.cap. 36. & Valerio Massimo lib. 5. cap. 4. 0 padre, ò madre, questo poco c'importa, che è il medesimo atto di Piera.

Ancor che altre volte habbiamo detto, che la Cicogna è Geroglifico della Pietà paterna,

nondi-

nondimeno la Cornacchia ci serue hora per simbolo della Pietà verso il padre, & la madre: imperciòche cascando al padre, ò alla madre loro per la vecchiezza le piume,i figli li copre no con le proprie penne, e portano loro il cibo da pascerli, & li solleuano con le ale nel volare in fede di che adurrò qui le parole da Bartholomeo Anglico de proprietatibus rerum lib. 12.cap.9. Admiranda est huius auis clementia, nam cum parentes per longauam senectutem, plumarum tegmine, & alarum regimine nudari contingit. Cornices suniores propi us pennis eos fouent, & collecto cibo pascunt quando etiam parentes earum senescunt, eos fulcro alarum fuarum sublement, en ad volandum excitant, vt in pristinos vous membra dissueta renocent, Greducant. Laquale autrorità è presa da S. Ambrogio nell'Heilamerone lib. 5.c. 16.010 della cornacchia parla, & le attribuisce pietosa natura verso di chi l'hà prodotta, & alle-

Confondansi li figliuoli ingrati, & disamo renoli, che ingiuriano, & battono il padre, & la madre, da che vna cornacchia prina d'intelletto, hà più discretione di loro, & maggior pietà verso li suoi genitori.

PIETA'. De' figliuoli verfo i Padri. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

N Giouane, che porti sopra le spalle vn vecchio, fugendo l'incendio, per la ricor danza della pietà d'Enea.

PIGRITIA.

ONNA, con faccia, e fronte grande, e ) naso grosso, con le gambe sottili, starà a sedere in terra L'Arrosto.

Dall'altro la pigritia in terra siede, Che non può andar, e mal si regge in piede, Pigritia.

Onna scapigliata, terrà il capo chino, sa-I rà vestita d'habito vile, e rotto, tenendo ambi le mani in seno coperte, & i piedi vn so. pra l'altro, & a canto starà vn' Asino a giacere, ouero vna Tartarug ......

Essendo la denominatione di pigro epiteto dell'Inuerno, ragioneuolmente si fa quest Lo figura della Pigittia sua collaterale figua:per croche come il calor nelli corpi humani è cagione del moto, e delle preste attioni, così all'incontro il freddo fa immobilità, stupidezza, rardicase fomiglianti effetti.

Stà la detta figura col capo chino,e fie de tenendo le mani, & i piedi nella guisa, che s'è detto; perche gl'Egittij (come riferisce Pierio Valeriano lib xxxv. delli snoi Geroglifici) in questa forma rappresentorno, volendo fignifi car che l'huomo pigro è come immobile, e pri uo d'ogni forte di buona operatione.

Atteso che la mano sciolta, & in aperto pale fata; gli Egittij fignificauano l'opera, l'auttorità, & la potestà, mà per contrario volendo de notare vna persona da nulla,& da poco,& per otio, e per pigritia aggranchiata, figuranano le mani sue insieme messe in seno, & a sedere, il qual gesto è veramente di huomo dapochissimo, & vilissimo: onde è negli adagij manum sub pallio habere prouerbio, che si dice di quelli, che marcifcono nell'otio, & che sono persone fredde, & pigre. E però Anaslagora diste, che l'huomo pare molto più sufficiente di tutti gl'altri animali, perche è dotato delle mani, qual detto replica Plutarco, ne Arist lo tace.

Il capo scapigliato, la veste vile, e rotta, denotano l'infelice conditione della pigritia., mercè della quale l'huomo pigro per se stesso è sempre pouero, vile, e di niun prezzo quanto all'anima, & quanto al corpo, perche non acquista virtu, nè ricchezze, nè honore; come ben dice Esiodo in questa sentenza.

Non enim piger vir implet domum Neque differens studium sane opus auget Semper differens vir damnis luctatur.

Le si dipinge a canto l'Asino a giacere, essen do questo animale reputato da molti assai pigro, come dice il sopradetto Pierio nel lib.xij. Et il medefimo dice, che fignifica la Tarta-

ruga al lib.xxviij.

#### TT

ONNA bella, con capelli negri, & grof fi, sparsi, & ritorti in diuerse maniere, con le ciglia inarcate, che mostrino pensiei fantastichi, si cuopre la bocca con vna fascia. legata dietro à gli orecchi, con vna catena d'oro al collo, dalla quale penda vna maichera, & habbia scritto nella fronte, imitatio. Terrà in vna mano il pennello, & nell'altra la tauola, con la veste di drappo cangiante, la quale le cuopra li predi , & a' piedi di esla si potranno fare alcuni istromenti della Pittura, per mo strare che la Pittura è effercitio nobile, non si porendo farefenza molta applicacione dell'in telletto, dalla quale applicatione sono cagionate, & miturate appreflo di noi, tutte le profes fioni di qual si voglia sorre, non facendo l'opre

fatte a caso, quantunque perfettissime alla lode dell'Autore, altrimente, che se non sussero

Si dipinge questa imagine molto bella, & che la bellezza noti nobiltà, si vede, perche l'vna, & l'altra è perfettione, & l'vna, & l'altra, è degna d'imperio; & secondo il detto di Homero, ambedue piacciono, & dilettano muouo no, & innamorano, mà l'vna, che è corporale, ptimieramente i sensi, l'altra che è intelligibile l'intelletto; anzi non pure sono simili, mà l'istessa riputate da molti Filosofi, & volgarmente si suol credere, che doue sono belle qualità del corpo, vi sieno per lo più quelle dell'animo, & doue è bellezza vi sia nobiltà.

I capelli della testa si fanno neri, & grossi, perche stando il buon Pittore in pensieri continui dell'imitatione della natura, & dell'arte, in quanto da prospettiua, & è oggetto dell'occhio, & per questo bisognandoli quasi continuamente hauer per la fantasia tutti gli esserti visibili della natura, viene per tal cagione a prendere molta cura, & malinconia, che genera poi adustione, come dicono i Medici, dalla quale naturalmente ne gli huomini con moltialtri, questo particolare accidete si produce.

Saranno i capelli hirfuti, & sparsi in alto, & in diuerse parti con anellature, che appariscano prodotte dalla negligenza, perche nascono questi esteriormente dalla testa, come interior mente ne nascono i pensieri, & i fantasmi, che sono mezzi come alla speculatione, così ancora all'opere materiali.

Le ciglia inarcate, mostrano marauiglia..., & veramente il Dipintore si estende a tanta... fottile inuestigatione di cose minime in se stesse se per aiuto dell'arte sua, che facilmente n'acquista marauiglia, & malinconia...

Tiene la carena d'oro, onde prende la Mafehera, per mostrare, che l'imitatione è congionta con la Pittura inseparabilmente.

Gli anelletti della catena, mostrano la conformità di vna cosa, con l'altra & la congiuntione, perche non ogni cosa, come dice Cicerone nella suo Rettorica, il Pittore impara dal Maestro, mà con vna sola neapprende molte, venendo per la conformità, & similitudino ongionte; & incatenate insem.

Le qualità dell'oro dimostra, che quando la

Pittura non è mantenuta dalla nobiltà, facilmente si perde, & la maschera mostra l'imitatione conueniente alla Pittura...

Gliantichi dimandauano imitatione quel discorso, che, ancorche falso si faceua con la guida di qualche verità successa, & perche voleuano che que' poeti,a quali mancaua quella parte, non fossero Poeti riputari, così non sono da riputarsi i Pittori, che non l'hanno, essendo vero quel detto triuiale, che la poessa tace nella Pittura, & la Pittura nella poesia ragiona.: vero è che sono differenti 'nel modo d'imita. re, procedendo per oppositione, perche gli accidenti visibili, che il poeta con l'arte sua fà quafi vedere con l'intelletto per mezo d'accidenti intelligibili, sono prima considerati dal pittore, per mezo delli quali fà, poiche la men te intende le cose significate, & non è altro il piacere, che si prende dall' vna, & l'altra di que ste professioni, se non che a forza d'arte quasi con inganno della natura, fà l'vna intendere co' sensi, & l'altra sentire con l'intelletto. Hà bisogno dunque la Pittura della imitatione di cose reali, il che accenna la maschera, che è ritratto della faccia dell'huomo.

La veste cangiante mostra, che la varierà particolatmente diletta, come mostrano i piedi ricoperti, che quelle proportioni, le quali so no fondamento della Pittura, & che vanno no tate nel disegno auanti che dia mano a' colori, deuino ricuoprirsi, & celarsi nell'opera compita; & come è grand'arte presso a gl'Oratori saper singere di parlar senz'arte; così presso a i pittori saper dipingere in modo, che non apparissa l'arte, se non a più intelligenti, e quella lode, che sol artende il pittore curioso di sama, nata dalla virtù.

LA PITTVRA. Sonetto del Signor Martio Milesio. Mula di Nasura, opra dinina, Ch'i volti nostri, i nostri affetti esprimi Sol da colori, e con lo stile imprimi Ouunque opri man dotta, e pelegrina... Ogn'arte a te con gran ragion s'inchina, E senza te non è chi quelle stimi. O' di loro maestra, che sublimi L'ingegno human, che a lere s'aunicina. Dolci fai merauiglie, e dolci inganni Apporti a chiti vede, onde a la mente, Rendi stupor sopra ogn° altro oprare Che nata alhor perfetta, immantenente Fai cose per durar molti, e molti anni . Fatte dal tempo viè più illustri, e chiare. PLANE-

#### PLANEMETRIA.



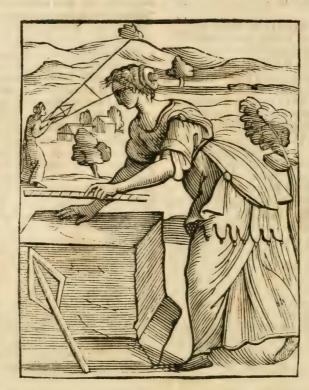



ONNA in vna vagha, & bellissima Dompagna, che con leggiadra dimostratione tenghi con ambe le mani il Bacolo di Iacob, il quale con arte, & opera di detto istrumento si mostra il pigliare le distanze si de le lunghezze, & larghezze di detta Campagna, com'anco per ritrouare qual si voglia piano, a piè di detta figura vi sarà anco vn Archipendolo.

Planemetria è arte geometrica la quale mifira la lunghezza, & larghezza di qual si voglia superficie della terra, & anco dimostra o per l'arte militare il pigliare le distanze, larghezze, & lontananze per doue l'huomo non si possa accostare, & è anco quella che misura qual si voglia cosa in piano, che sia le sue perficie tanto picciole, quanto grande che per ciò gli si mette a canto l'Archipendolo.

Gli si dà il bacolo di Iacob, essendo che il detto istrumento opera per via de la trauersa che corre innanzi, e in dietro con dui sole stationi, con le quali si sanno l'operationi sopradette, & questo batterà intorno a questa figura per hauer in parte detto nella figura della Geometria de le sue qualità.

POESIA.

IOVANE bella, vestita d'azurro celeste, fopra il qual vestimento vi saranno molte stelle, sarà coronata di alloro, mostri le mam melle ignude piene di latte, col viso insiamma to, è pensoso, con tre fanciulli alati, che volan dole intorno, vno le porga la Lira, è il Plettro, l'altro la Fistola, è il terzo la Tromba; è non volendo rappresentare i tre fanciulli, per non ingombrare troppo il luogo, i detti intromenti si posaranno appresso di esse.

Poessa, secondo Platone, non è altro, ch'espressione di cose diuine eccitate nella mente

da furore, & gratia celefte.

Si dipinge giouane, & bella, perche ogn'huo

mo.

#### S O E I







mo, ancorche rozzo è alterato dalla sua dolcezza, & tirato dalla sua forza.

Si corona di lauro, il quale stà sempre ver de, & non teme forza di fulmine celefte, perche la Poesia sà gl'huomini immortali, & gli assicura da colpi del tempo, il quale suol tutte le cose ridurre all'oblinione.

La veste con le stelle, significa la dininità, per conformità di quello, che dissero i Poeti

hauer origine dal Cielo.

Le mammelle piene di latte, mostrano la. fecondità de' concetti, & dell'inuentioni, che fono l'anima della Poefia....

E' pensosa, & infiammata nell'aspetto, perche il poera hà sempre l'anima piena di velocissimi moti somiglianti al furore.

I tre fanciulli, sono le tre maniere principali di poetare, cioè Pastorale, Lirico, & Heroico; le quali dipendono più dall'habilità naturale, che dall'altre; dicendosi per commune opinione, che gli Poeti nascono, & gli Oratori li fanno.

Infinite cose si potrebbono dire della Poesia senza variar dal nostro proposito; mà hora mai ogni bello spirito tanto ne sa, per lo molto esfercitio delle Academie, & Scuole d'Italia, che sarebbe vn voler dar lume alla luce del So le, volerne scriuere in questo luogo: Del che mi saranno testimonio certo in Perugia mia. patria, l'Academia de gl'Infensati illustre già molti anni, la quale rende merauiglia non purela se stessa, mà all'Italia, & a tutto il Mondo, per le nobili parti de gl'ingegni, che essa nodri sce, i quali tutti insieme lei rendono nobile, come ella poi ciascuno separatamente rende famoso, & in particolare il Signore Cesare Cri spoldo Gentilhuomo di rara Dottrina,& varia disciplina, nella nobil Casa, del quale come già i Platonici nella Villa d'Academo, gli Academici Insensari si radunano, & ben si potrebbe alla sua casa dare quell'Epiteto, che il Prencipe della Romana eloquenza, diede alla cafa... d'Isocrate Illustre Orator d'Athene: Domus I. socrasis quasi ludus quidam, atq; officina dicen-

di; 82

lenza\_o.

### Della nouissima Iconologia

di; & vn'altra volta confermò l'istesso.

Domus Isocratis officina habita eloquentia est. Si come dunque è stata tenuta la casa d'Isocrate sucina dell'eloquenza, così hora la casa del Crispoldo, e tenuta sucina d'eloquenza, & d'ogni arte liberale, oue concorreno a lauorare fabri di gran valore, & d'onde alla giornata n'escono opere di tutta persettione, & eccel-

Poefia.

Onna vestita del color del cielo, nella finistra mano tenga vna Lira, & con la destra il Plettro, sarà coronata d'Alloro, & a'

piedi vi sarà vn Cigno.

Si veste del color del cielo, perche il cielo in greco si dice Vranos, & la Musa, che da spirito di l'ocsia, è Vrania, & per testimonio di tutti i pocti non può vn'huomo esser valente in queste arti, se non è di particolar talento dal cielo dotato; & però si dicono i Poeti hauer origine dal cielo, come si è detto.

La Lira, fi dà in mano, perche molto gioua alla confonanza della Poena l'armonica confonanza del fuono, & in particolare fi feruiuano anticamente di questo istromento, quelli che cantauano cose l'asse, onde dall'istessa Lira su-

rono Lirici nominati .

La corona d'alloro, dimostra, che l'intento di tutti i po eti non è altro, che di acquistare, fama, oue tutte le altre professioni hanno mescolato seco qualche vtile, & l'Alloro non hà cosa più mirabile in se che la viridità delle so glie perpetua, come essi la viuacità del nome.

Il Cigno in vecchiezza và meglio articolan do continuamente la voce, per estenuarsi la gola; & così i poeti vanno migliorando nella arte loro con gli anni, come si racconta di E-

dipo Coloneo, & dialtri.

Poesia.

Donna, con l'ali in testa, coronata di lauro, con la finistra tenga vn libro, & con la destra vno Scettro similmente di lauro.

Per l'ali si conosce la velocità, & forza dell'intelletto; e per l'alloro, oltre quel che habbiamo già detto, si nota la fatica, & diligenza, perche nelle foglie sue vi è grandissima amatezza, come è grandissima fatica ridurre a per settione vn'opera, che possa portar lode, & glo via all'Autore.

Poesia.

S I potrà dipingere, secondo l'vso commune, d'Apollo ignudo, con vna corona di allo, con ella destra mano, con la quale faccia sembiame di volcie incoronare qualch'vno, & con

la sinistra mano tenghi vna Lira, & il Pletro .

POEMA LIRICO.

DONNA Giouane, con la Lira nella sinistra mano, & la destra tenghi il Plettro, sarà vestita d'habito di varij colori, mà gra tioso, attillato, & stretto, per manifestare, che sotto vna sola cosa, più cose vi si contengono, hauerà vna cartella con motto, che dica. Breni complettor singula cantu.

POEMA HEROICO.

H V O M O di real maestà, vestito di habito sontuoso, & graue, in capo hauerà vna ghirlanda d'alloro, & nella destra mano vna Tromba, con vn motto che dica. Non nisse grandia canto.

POEMA PASTORALE.

GIOVANE di semplice, & natural bellezza, con vna siringa in mano, con stiua letti a stassa, acciò che mostri il piede ignudo, con queste parole sopra. Passorum carmina ludo.

POEMA SATIRICO.

I V O M O ignudo, con faccia allegra, lafciuia, ardita, & che vibri la lingua, con vn Tirso in mano, & vi sia scritto il motto. Irridens cuspide sigo.

POLITICA.

ONNA che con la destra mano tenghi

vn paro di bilancie.

Perche la Politica aggiusta in modo gli stati della Republica, che l'vno per l'altro si solle ua,& si sostenta sopra la terra, con quella felicità, della quale è capace frà queste miserie l'infirmità, & la debole natura nostra.

POVERTA'.

DONNA vestita come vua cingara col collo torto, in atto di domandare elemosina, in cima del capo terrà vn vecello, chiama

to Codazinzola, ouero squassacoda.

Racconta il Valeriano; che volendo gli Egittij fignificar vn'huomo di estrema pouertà, dipingenano quest'vecello; perche, comedice; ancora Eliano, è animale di tanto poco vigore, che non si può far il nido, & per questo va facendo l'ona ne' nidi altrui.

Rappresentas la pouertà, in sorma di cingara, perche non si può trouare la più meschi na generatione di questa, la quale non hà nerobba; nè nobiltà, nè gusto, ne speraza di cosa alcuna, che possa dare vna particella di quella feligità, che è fine della vita politica.

PO-

I BE B.

P O V E R
In vno ch'habbia bell'ingegno.







DONNA mal vestita, che tenga la mano destra legata ad vn gran sallo posato in terra, & la sinistia alzata, con vn paro d'ali aperte, attaccate frà la mano, & il braccio.

Pouertà è mancamento delle cose necessarie all'huomo, per sostegno della vita, & acqui

Ro della virtù

Pouertà.

Onna ignuda, & macilente, a federe fopra vui aspra rupe, con le mani, & i picdi legati, tenti di sciorre le legaccie co' denti, esfendo nella spalla dritta punta da vn scarauag gio, & habbia-i capelli intricati.

Qui si dipinge, non quella pouerrà, della. quale si ragiona presso ad A istofane nel Pluto posta nell'hauere quanto è bastante alla necessità del vitto senza soprabbondanza mà la poucreà di quelli che non hanno da viuere: Però si dipinge ignuda, & macilente, con capel li intricati, & con le mani, & piedi legati fopra lo scoglio, per esfere il pouero priuo del ma neggio di molti negotij, che lo renderebbono famoso. Però disse San Gregorio Nazianzeno la pouertà essere vn viaggio, che molti viaggi impedisce, e molte attioni, & procura scioglier si i nodi co' denti, perche come si dice triuialmente, la pouertà fà l'huomo industrioso, & sa gace: onde disse Teocrito a Diofante: la pouerra fola effer quella, che suscita l'arri, perche èstimolo significate in quell'animaletto, che nei chiamiamo scarauaggio.

Onna pallida, & furiofa vestita di negro,

come dice Aristofane nella Comedia chia-

La pallidezza, si pone, perche dou'è pouertà, è carestia delle cose da viuere, & oue queste mancano, fanno perdere il colore, & lo spirito.

Si fa furiosa, ouero in atteggiamento di paz zia, perche tutte le parole, & attion d'vn poue ro, son tiputate pazzia, ne più si dà fede a lui, che ad vno insensato.

Il color nero, perche è nuntio di morte, & di cose spiaceuoli, ci dà ad intendere, che la pouertà, è cosa fassidiosa, difficile, luttuosa, & miserabile.

POVERTA' DEL DONI.

Onno distesa sopra rami d'alberi secchi,
con alcuni pochi stracci d'intorno.

Li rami secchi, mostrano l'essere d'vno, che viue al mondo in pouerrà che non è stimato buono, non potendo sar frutto da sè medesimo, se non per ardere, cio è per adoprarsi in tut ti i bisogni a capriccio dell'industria altrui. Però a tutti i pericoli della Republica, a tutti trauagli del Regno, a tutti gli aggraui della Città, subito si sottopongono i poueri, con gran dissimi pericoli della vita, se però Virgilio disse nel primo della Georgica.

Duris vrgens in rebus egestas .

POVERTA' DI SPIRITO

Vedi alla prima Beatitudine.

# P R A T T I C A Del Signor Fuluio Mariotelli.







rica. Essendo che come la Teorica versa intorno alle ragioni, & a i moti dell'intelletto, così la Prattica versa intorno all'operationi,& a i moti dal fenfo; di modo che quella rifguarda la quiete contemplativa, che è moto dell'anima principalmente: questa rifguarda la quie te attiva che è principalmente moto del fenfo essendo quella contemplativa delle cause supreme, questa investigativa de gli infimi esset ti: cioè l'vna sommità l'altra fondamento di tutta la fabrica dell'humano discorso.

Dicesi Prattica, quasi pratticata, perche è co mune a tutti gli huomini in qualche modo, che hauendo essi necessario affetto della vita... ragioneuole, il moto, non possono non prendere nell'istesso moto qualche habito & questo habito fatto di frequentata esperienza si dice Prattica. Onde con la Prattica fi ponno acquifar l'Arte, & la Prudenza già detti, mà non la fapienza, e l'intelletto che stanno nella cognitione de principij. Essendo dunque come due estremità la Teorica, e la Prattica si congiungono nondimeno infieme in vn mezo, e punto solo che è la cognitione del bene, vero, ò non vero; maggiore ò minore, fotto forma ò di bel lo, ò di giusto, ò d'veile, ò d'honesto il qual punto non è sempre ben colto di mira da ambedue, bene questo costeggiando l'vna dall'altra. Onde è la verità de i pareri frà gli huomini dotti, & ignoranti, nobili, & plebei, serui, e liberi, ricchi, e poueri, vecchi, e giouani, huomini, e donne credendosi da vna parte alle sen tenze de sapienti, dall'altra a i prouerbij del volgo, stante questa terminatione, & principal mente che la Prattica dica cosa opposta, & in certo modo contraria alla Teorica, viene ageuolmente rappresentata con le cose, similmen te opposte fra loro. Onde facendosi la Theorica giouane, vestita nobilmente di color celeste, con la testa, e mani in alto, con le punte di vn compasso verso il Cielo, in cima d'vna scala: si potrà far la Prattica Vecchia con la testa e mani verso la terra, vestita seruilmente, di colore tanè, con vn compasso grande aperto, & con vna punta fitta in terra, appoggiandofi co l'vna delle mani sopra il detto compasso con l'altra fopra vn regolo, in modo che vna punta del compallo aperto tocchi la sommità del regolo, per rappresentare insieme la lettera greca II con la quale essi soleuano significar la Prattica, come con la 9 Teorica. Et come dicemmo la gionenti fignificare agilità prestezza, sollecitudine, animosità, valore, vita lunga, speranza, Amore, & ogni bene. così all'incontro potremo dire per la vecchiezza significarli tardità, sonnoleza, pigritia, fiacchez za, viltà, vita breue, morte, timore odio, luspetto, & ogni male, & che tal fia la Prattica fi crede ageuolmente, perche è seguace dell'vso inuecchiato, che facilmente s'inganna, vede poco rispetto alle cagioni, dubita assai, inciampa spesso, & odia aspramente chi cerca nel sapere altro modo dal suo.

La faccia volta all'ingiù, mostra che la Pratica mira in basso solo quella parte di tutto l'vniuerso, che si calpesta co' piedi il che viene ancora significato dal colore della veste seruile, importa viile altrui, & prattica non è altro che vso, & viile all'incontro della Teorica, che non l'vso cerca delle cose, mà la cognitione nella quale come nobile si quieta. Et questo sesso significano le mani, che sopra due istrumenti da misurare, che sono il compasso, & il regolo, sostenano tutto il peso della 'testa e del corpo.

Il compasso, come dicemmo significa la ragione, la quale è necessaria in tutte le cose humane, mà per la Teorica volge le punte in alto per la Prattica in basso, perche la Teorica
da gli vniuersali conclude i particolari, che è
conclusione vera dimostrativa, mà la Prattica
da i particolari gli vniuersali, che è conclusione fallace, per lo più in seconda, e terza figura,
ò che si affermi, ò che si neghi, & è come particolare la terra rispetto al Cielo che la contiene.

Il Regolo tocco da vna punta del compasso aperto ad angolo rotto, dimostra che come la Teoria si regola dalle cose del Cielo eterne, e stabili sempre ad vn modo, così la Prattica ha il suo sondamento nella terra e nelle cose terrene, le quali variandosse, e corrompendos i han no bisogno d'essere stabilite in qualche forma dall'huomo la qual forma riceuuta vniuersalmente, e pratticata come regola delle misure, regolo si suoi chiamar volgarmente al che sor se hebbe risguardo Protagora dimandando l'huomo misura di tutte le cose.

Et si dà alla Teoria vn solo istrumento, alla Prattica se ne danno due, che sono il compasso, di Regolo, per mostrare, che la Teoria è vna sola indinsibile, come persetta in se stella la Prattica è di due sorti liberali e mecanica, la liberale spetta l'vso intorno alla conuersatio ne & vita Ciuile, la cui lode nasce dalle virtù dette morali, perche con l'vso si acquistano, & questa vien significata nel compasso, fermato in terra; il quale non ha proportioni terminate, mà la sua virtù è l'adattats alla quattià del le cose, cost la virtù metale non par che habbia altro termine, che il costume, e l'vso inuec-

chiato".

chiatose lodato, la mecanica vien figuificata...
nel regolo, che hà le fue mifure certe, e stabilite dal publico consentimento, quindì è il ven
dere, e comprare a mifura stabilita nella quan
tità del dinaro, e della robba. Et perche habbiamo detro che l'vso della ragione hà per si-

ne l'assister dell'attione per l'intero della giustitia si potrà dire che il compasso, e'l regolo nella prattica mostrino l'vna, el'altra giustitia destributiua, & commutatiua, Geometrica, & Arismetica, l'vna dimostrata nel compasso che non hà misura certa, l'altra nel regolo.

#### PRECEDENZA, ET PREMINENZA DE TITOLI. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







ONNA di graue aspetto tenga in testa il Re de gl'recelli, e con la mano destra s'opponghi ad vn'Aquila, che le statà a' piedi ardita, & dritta, & con la testa alta in atto di voler volare verso il detto Re per toglierli il luogo. Il Re de gli Augelli è da Latini detto Trochilo, da Aristotile Osebbys quasi Rex; or Prases anium; dice Hermolao Barbaro sopra Plinio lib.8.cap.25. come che sia Re, & capo de gl'Augelli, di che n'è simbolo, come si raccoglie da Sueronio in Cesare cap.8. oue lo chia ma per essere picciolo, Regaliolo. Pridie autem eassem idus Martias Auem Regaliolum

cum laureo ramulo Pompeiana euria se inferen tem, volucres varis generis ex proximo nemore persecuta ibidem discerpserunt. Nel qual luogo narra Suetonio, che tra li prodigis della. Congiura di Cesare occorse che vn Re d'vecel li il giorno auanti la morte di Cesare, che su alli 15 di Marzo.

Volando con un ramoscello di lauro verso il Teatro di Pompeo, che staua in campo di Fiore, oue addesso stà il Palazzo di Don Virginio Orsino, molte sorti d'Augelli da un bosco vicino lo perseguitorso, de lo sbranorno in più parti, nel qual Teatro sù appunto veciso

Cefare

## Parte Seconda.

Cesate il giorno seguente, dal che si vede che il Trochilo vien preso per figura d'vn capo d'-Imperio, & d'vn Re, perche è chiamato Re, & vien preposto a tutri gli altri, & dicesi, che l'Aquila spesse volte contende con detto Trochilo, come riferisce Aristorile nell'historia. de gl'Animali lib. 9. cap. 11. nel fine Trochilus vocaturidem, Senator, & Rex quamobrem Aquilam pugnare cum eo referunt. Et Marco Antonio Sabellico sopra il sudetto passo di Sue tonio, dice , Trochilus Rex Auium , ve scribit Plinius vocatur, & ob id perpetuam illi cum A- Predestinatione è efficacissima, non solo nella quila discordiam tanquam id agre ferat.

Si che l'Aquila che si conosce d'essere maggio re di grandezza, & potenza, ha per male che il Trochilo si prepaghi a lei dandosegli titolo . di Re, come alcuni Signori, & Principi per elsere più potenti non comportano d'esser proposti a più antichi, & nobili di loro per esser meno potenti, mà la Precedenza non si deue togliere a chi tocca, ancorche sia di minor potenza: & però poniamo il Re d'vecelli (ancor che picciolo) in testa della precedenza, la qua le fà stare a basso l'Aquila, che prende la maggioranza .

PREDESTINATIONE.

7 N A giouanetta di suprema bellezza, sarà ignuda hauerà in capo vn velo d'Argento che con bei riuolgimeti li cuopri le partë meno honeste,sarà con li occhi riuolti al Cie lo,& tutta intenta a rimirar quello, terra la de ftra mano al petto,& con la finistra vn candido Armellino.

Giouanetta fi dipinge la Predestinatione, per mostrare la sua eternità; come habbiamo in S. Paulo nella 1. epist ad ephesios pradestinauit nos ante Mundi constitucionem, vt essemus

Sancti.

Bella per ester la misura, & l'Idea d'ogni bellezza, onde S. Tomaso, & S. Agost. nel lib. de bono perseu al c. 14. dicono, pradestinatio est preparatio gratie in presenti, & glorie in futurum.

Nuda per estere quest'opera mezo dono di Dio, onde dice S. Agost. nel lib. de side ad Pet. cap. 5. pradestinatio est gratuita donationis pra

paratio .

Il velo che la cuopre d'argento pérche è mi ficrio occulto non folo alli livomini, ma anco alli Angeli, anzi all'istessa Santa Chiesa, onde S. Paulo esclama più volte parlando di ciò; o altitudo dinitiarum, quam innestigabiles sunt via illius.

La dimostratione delli occhi riuolti al Cielo, significa, che il predestinato infalibilmente cammerà, per i mezzi apparecchiari da Dio nella Predestinatione; come dice Christo benedetto in S. Gio. 10. G non peribunt in aternum, O nemo rapiet eas de manu mea, intendendo delli predestinati, & S. Paulo ad Rom. 8. Scimus quoniam diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum, his qui secundum propositum vocati funt fancti.

Il tener la mano nel petto fignifica che la prescientia, mà ancor ne mezzi, come habbiamo in Ezechiel 36. Faciam ve in praceptis meis ambuletis, & indicia mea custodiatis, & opere-

Tiene il Candido Armellino, perche si come detto animale più tosto vole morire, che giamai imbrutarfi nel fango, così vediamo, che Dio più tosto lena la vita al predestinato, che permetere, che s'imbratti nel fango dell'oftinatione, conforme à quello che habbiamo nel la Sap. al 4. Raptus est ne malitia mutaret intel lectum eius.

PREGHIERE.

VE Vecchie grinze, melte, zoppe, e guer cie, malinconiche, & vestite di turchino, così le dipinge Homero; & zoppe si dipingono forse, perche quando si vuol pregare, si pie gano le ginocchia, ouero perche con animo dubbioso si và a pregare, non hauendo certezza alcuna di ottenere quello, che si prega.

Hanno poi la faccia mesta, perche le preghiere, sono effetti, che notano indulgenza, & mancamento di cose, che non si hanno, ò timo re di non perderle, possedendole volentieri, & l'indigenza se bene è cagione di perfettion nelle Città, come dice Aristotile nel quinto libro dell'Ethica; è nondimeno indicio è mancanza,& genera mestitia, & macilenza ne gli huomini particolari, come il medesimo dice nel primo della Fisica, & per tal cagione, macilente, & mesta si delle fare la presente figura.

Sarà ancora guercia, per notare con la diuer fità dello fguardo di due occhi la diuerfità del l'intendere'di due intelletti, per estere ordinariamente di contraria opinione, quello che

prega altrui da quello che è pregato.

Il vestimento del color turchino, dimostra le preghiere douer esser del color del Cielo, cioè non mascherate & allisciate: non con finte ragioni abbellite, mà pure, chiare, & reali; accióche si possa ottenere quanto l'huomo vuo le,& desidera.

> LI PRE-

### 526

### Della nouissima Iconologia

PREGHIERE A' DIO.

Donna inginocchioni, con le mani giun te, con la testa alta verso il Cielo, dalla bocca le esca vna siamma di suoco.

Questa figura è molto all'inuocatione &

Oratione somigliante, hauendo il medesimo oggetto, & similissimo sine.

Le ginocchia in terra, & le mani giunte, insieme, mostrano l'effetto esteriore dell'huomo; la testa riuolta al Cielo, & la siamma, l'affetto interiore della mente, & cuore.

#### PRELATVRA







LI Egittij figurauano il Prelato con vn nobilissimo Geroglisico; perche dipinge uano vn huomo con vn'horologio da sonare, nella mano destra, e con vn Sole Eclissato nella sinistra, con vn motto appresso che diceua, NON NISI CV M DEFICIT SPECTATOREM HABET: nel che voleuano significare, che si cone il Sole ancorche sia lucidissimo non è però riguardato da alcuno, se non quando s'ecclissa così il Prelato per ottimo che sia, pochi lo mirano per imitarlo e lodarlo; mà quando s'ecclissa coschi di cutti con ammiratione e scandalo si

riuoltano contra di lui, e ne mormorano come fe vedessero il Sole ecclissato, & vn portento del Mondo. Non nisi cum desicit spettatorem habet.

Questo ancora significauano con l'horologio nella mano destra; e forsi a questo Gerogli fico degli Egittij rimirarono i sertanta interpreti in quel luogo d'Esaia. Qua speciosi super monte pedes Euangelizantu bona doue essi tras feriscono sicut hora, vel sicut horologium super montes. Per significare che i Prelati sono horologi del Mondo, che seruono per misura de tut ti i motti; e però bisogna che siano regolatissimi e giustissimi ne' propri loro moti, e costu-

mi perche vederete alle volte che in vna Città faranno molte Campane, le quali soneranno ogni giorno, e nessuno accurerà che suonino giusto, o che siano discordanti nel concerto, ne altra cosa simile: e se poi vn horologio falla vna volta, o suona suor di tempo, o da quattro botti, quando doueua darne due, subito tutti s'ammirano, e mormorano di chì n'hà cura, e di chì l'hà fatto, e si consondono tutti i negotij, e la ragione di questo si è, perche quella Campana non è come l'altre ordinarie, mà è horologio, che serue per regola e misura de tutti i moti; Tempus est mensura motus. Così

dunque i Prelati che sono horologij del Mondo, posti sopra i monti delle dignità, acciòche siano veduti, sentiti da tutti; deuono moltober ne auuertire di sonar giusto, e caminar delitto nelle loro attioni; perche sono da tutti accurati, e seruono per regola & essempio de gli altri. Onde Claudiano 4. Honor. parlando del prelato così dico.

Hoc te praterea crebro fermone monebo Ve te totius media telluris in orbe Viuere cognofcas, cundistua gensibus effe

Facta palum ,

### P R E M 1 O.







H VOMO vestito di bianco, cinto d'vn velo d'oro, tenendo nella destra mano vna palma con vn ramo di quercia, & nella sinistra corone, & ghirland.

Due sono le parti del premio principali, cioè honore, & l'vtile; però si dipinge in mano à questa sigura il ramo della quercia, & della

palma fignificando quella l'vtile, & questa l'honor.

Il vestimento bianco cinto col velo dell'oro, significa la verità accompagnata dalla virtù, perche non è Premio quel bene, che si dà al le persone senza merito. PREVIDENZA

DONNA con due teste, sarà vestita di giallo, nella destra mano terrà vno Schiratto, & nella sinistra vn compasso.

Il vestimento giallo fignifica sapienza, senza la quale non si può hauere la Preuidenza.

Lo Schiratto, da Plinio nel lib. 8, al cap.; 8. è potto per la Pretridenza, dicendo, che tra gl'altri doni, che tiene dalla natura, quando fi vuol ripofare all'aria, hà la coda, che gli ferue per coprirfi contra l'ardore de' raggi del Sole, & contra l'impeto de' venti, & delle pioggie, preuedendo per istinto naturale la mutatione

del tempo.

Le due teste, dimostrano, che per preuedere le cose da venire, gioua assai la cognitione delle cose patlare; però si vede che la esperienza è cagione della prudenza ne gli huomini, & van huomo prudente è facilissimo a preuedere; essendo il preuedere, & il prouedere essetti pro prij della Prudenza, onde si dice vitile alla vita humana, la cognitione di molte historie, & di casi successi di molte tempi, generando in noi prudenza per giudicare le cose da venire, le quali senza questo sine sarebbono mera curiosità, & perdimento di tempo.

Il compasso, mostra, che per preuedere le cose, si deuono misurare le qualità, gli ordini le disposizioni, i tempi, & tutti gli accidenti col discorso di sauio giuditio, & di discreto pen-

fiero.

PRIMA IMPRESSIONE.

ONNA Vecchia di color nero haurà in capo vn paro di Alette, vna per banda con la deitra mano terrà vn figillo, con il quale s'imprimerà la fronte, & con la finiftra vn'afpido, & starà in piedi sopra di vn Incudine.

La prima Impressione è vna apprehensione del primo oggetto presentato all'imaginatione, & vna dispositione di animo ostinato nel vo ler star duro e sermo nella prima opinione, ancorche salsa, & contendere contro qual si vo glia ragione contraria a detta opinione, & però si dipinge vecchia, & della natura, & qualizià dell'ostinatione, perche trà l'età dell'huomo il vecchio è più ostinato di tutti come dice. Hugone de claustro animalium lib.primo. Inter abusiones buius seculi sola maior esse sessione.

Et per esplicare che cosa sia opinione, & come si facci detta opinione, & la causa di detta orinatione, dico, che l'opinione su benissimo

difinita da Aristotile Ith primo Posteriorum cap. 23. Est acceptio immediate propositionis vel vera, vel falsa, & questa differentia pone tra la scientia, & l'opinione, che la scientia è delle cose vere, & che non accadono mai altrimente,& l'opinione ancor delle false. Nasce poi l'. opinione quado l'intelletto ricemtelle imagini,o spetie nella facultà imaginatiue, conside, ra se sijno vere, o false, & con qualche ragione ciò perfuadendofi acconsente a detta persua-' fione, & però la mutatione dell'opinione argui, fce calidità di ceruello perche come dicono i Filosofi calidi est agitare, & mouere; ma in que sto ancora il color innato, & i spiriti che prouengono dal cuore vi hanno la sua forza, perche si come dall'agitatione, & calore de i spiriti; si fanno varij moti del corpo, così ancorasi mutano le operationi dell'animo; la stabilità dunque dell'opinione non occorre dubitare che sia causata dalla, frigida temperatura del ceruello perche secondo la vera Filosofia. Frigidum est immobilitatis tausa. Onde ciò ci viene da Galeno confirmato nel libro dell'arte medicinale capi 12. Mobilitas opinionum calidam cerebri substantiam indicat; stabilitas autem frigidam ; mà ancora la ficcità vi hà la fua parte come dice Auicenna sermone de vir tutibus, perche per ritenere quello, che vna volta habbiamo appigliato, vi è di gran giouamento la ficcità, come anco la groffezza del li spiriti;& si come quelli, che hanno il tempe ramento del cuore caldo, & secco ritengono lungamente l'ira; come dice Galeno nel sopra detto lib.cap. 36. così quelli, che hanno il capo di detto temperamento fono di prima impresfione, & oftinati nelle loro opinioni, & per que sto anco si dipinge Vecchia, esfendo rafe il tem peramento delli vecchi assimigliato alla terra; onde questi tali per hauer il sangue, & i spiriti groffi sono rozzi,& di poco ingegno, come dininamente dice Aristotele nel lib.7. dell'Ethica aleapo nono, dicendo così.

Et fi dec sapere che il pertinace non ascolta ragione alcuna, anzi dà luogo ad ogni sorte d'afferto, & di cupidità, & da piacere al sin si lascia vincere, & questi pertinaci non sono altro, che huomini di lor capo, & di lor santasia, & li ignoranti, & villani, & rozzi sogliono haute e questo vitio, & di questa loro pertinace opinione si rallegrano, & si dogliono se l'opinioni loro sono mostrate esser false, non altrimenti che se fussero saldissimi decreti, & inuiolabili leggi. Per il contrario poi quelli che hanno la sustantia del ceruello, il sangue, & i spi-

li di opinione.

Si dipinge con veste di color nero per dinocare, che non può egli pigliar altro colore così chi è di prima impressione non si muoue di quanto si ha impresso nella mente, che perciò ancora dimostriamo, che detta figura s'imprima la fronte con il sigillo.

L'ale che tiene in capo dimostrano la velocità'dell'impressiua, che nella imagination

conliste.

L'aspido che tiene con la sinistra mano, significa la mala natura di coloro, che mal impressionati mal volentier ascoltano l'altrui per fuasioni, quantunque virtuose, & buone, onde disse il Regio Profeta Dauid nel Salmo 57.

Furor illes secundum similitudinem serpentis,

riti fortili sonome vonishimo ingegno, & mobi- seut aspidis surda, & obturates aures suas; Que non exaudiet vocem incantantium, & venefici incantantis sapienter.

& l'Ariosto nel Canto 32.

Da me s'asconde come aspido suole,

Cheper star empio il canto vdir non vuole. Et Galeno nel lib. 8. de compositione medicamentorum secundos locos cap. 1. Esplicando gl'effetti della falsa opinione, dice falsa etenim opiniones animas hominum praoccupantes, non solum surdos, sed & cacos faciunt, ita ve videre nequeant, que alys conspicue appareant.

Lo stare in piedi sopra l'incudine dimostra; che si come l'incudine sta ferma, & constante a i colpi del martello, così chi è di prima inpressione sta fermo, & constante nell'opinione

sua quantunque falsa, che sia.







N chiaro, & risplendente raggio che si veda dal Cielo fereno tutto stellato, il quale facci d'ogni intorno risplendere la terra, ornata di diuerse piante, Que sia vu gionanetto ignudo, & ch'habbia, a trauerfo vn panno che le copra le parti meno honeste, con la

destra mano terrà il simulacro della Natura, & con la finistra vn Al-pha, Littera greca Al-

Questo nome Principio può hauere diuersi analogici significati, puol significare prima la causa, & origine delle cose, come dice il Petrarca\_s.

,, Onde il principio di mia morte nacque.

Alle volte significa il fondametto delle scien tie,o arti,doue si appoggiano poi tutte le rego le, che in esse si danno; Significa anco vn particolare cominciamento cioè prima parte di tutte le cose, in quanto si distingue dal mezo, & dal fine onde il Poeta.

,,S'al Principio risponde il fine, e'l me (o,

Ciò conferma anco Platone lib. de uno omnium principio dicendo, Partes hee sunt Prineipium, medium, & finis termini cuiuslibet

Et in vltimo fignifica anco il Principio primo del vniuerfo, di donde son scaturite tutte le cose, il che non e altro che Iddio, essendo esso-il vero, & vnico Principio, dal quale & per il quale hanno hauuto origine tutti li corpi na turali,& è non solo proprijssima causa efficien te, vniuersale, agente, mouente, & essemplare, mà anco fine vniuerfale vltimo, & supremo di tutte le cose che si trouano create.

LiPrincipij interni delle cose naturali sono diuerfi, altri che costituiscono il corpo naturale, & per questo restano in eslo corpo, & questi sono dui, la materia, & la forma; l'altro Princi pio che serue nella trasmutatione, e la priuatione Fisica, quale non è altro, che vna vacuità,o carentia di forma nel subietto, o materia capace di quella forma, & questi sono i principij secondo Arist nel primo della Fisica dan doli questa prerogatina dicendo nel testo 12. Principia non fiunt ex alijs, nec ex alterutris, sed ex his funt omnia. il che anco cognobbe Cicerone 1. Tuscul. dicendo Principi nulla eff origo, nam ex principio omnia oriuntur .

Et Platone nel luoco sopracitato lo conferma dicendo, Omnium primo principium fit, & vnius, & reliquorum cuiusq; ac post principium catera vsque ad finem omnia, tal che potiamo dire che il Plincipio e la più nobil parte di tut te le cose, essendo che quel che non hà Principio, non posta ne anco hauer fine, onde non ienza ragione fù da Platone laudato il buon Principio delle cose nel lib. de legibus dicendo.

Principium dimidium totius operis, Prouerbio dicitur; atq; eum qui bene capit omnes laudamus; mihi autem plus quam dimidium effe

viditur, redumque Principium nunquam fatis ab aliquo laudatum fuisse, Sogginngendo anco nel libro de iusto

In vna quag; re maximü quid Principium est, Di ciò anco si accorse il Poeta dicendo

Dimidium fasti qui bene cœpit habet , & vu altro

Incipe dimidium facti est capiffe .

Ma per esplicare la figura, dico che il chia. ro,& risplendente raggio significa l'infinita. potenza di Dio, dal quale tutte le cose hanno essentia, virtu, & attione, essendo che lui in tue te le cose sia il primo agente, che opera più efficacemente di tutte le cause, essendo prima. causa, dal quale hanno origine tutte l'altre cause, tanto seconde, quanto terze, & tutte le cose che si trouano sono per opera sua; & se bene tutte le cose da lui procedono, e però lui sciolto affatto dalla communione di esse, Que sto Iddio si assimigliò lui istesso alla luce men tre disse, Ego sum lux Mundi, e se ben ciò consideriamo, trouaremo che si come il Sole hà fei gradi per ordine disposti, così Iddio hà sei prerogatine a quelli corrispondenti, il primo del Sole è la sua sostanza, il secondo la luce interna, e sustantiale; il terzo è il lume, che da quella scaturisce; il quarto e il splendore che dal lume ne segue ; il quinto è il calore per il splendore acceso, il sesto la generatione del cal do vnita dalla flagrantia, & così il splendor mediante il calore, genera tutte le cose corporee. Mà tutte queste cose con esficacia maggiore, & co indicibile meraniglia fono in Dio; perche alla prima corrisponde l'vnità, alla seconda la bontà; alla terza vna certa mente Diuina, quasi yn lume che scargrisce dalla luce, che cocepisse in se (per così dire) idee di varie forme non altrimenti che in vn lume, da vn raggio molti raggi di luce deriuano!

Doppo questo mondo Archetipo ne segue per la quarta l'anima del mondo Corporto, mondo già rationale generato dal Mondo intellettuale, come il splendore dal lume, Per il quinto succede la natura delle cose, mondo seminatio dal sopradetto resultante, come il calore dal splendore; Per vltimo questo mondo corporco dal precedente mondo feminario cosi per appunto cauato, come la generatione delle cose dal calore, hà origine, & Principio, come sparsamente, & più a lungo dice Marsilio Ficino nel compendio del Timeo de Platone, cap. 8 9. & 10.

Il Ciel stellato significa la porenza de Pianeti nel mondo fotto lunare, & ne i corpi a loro foggetti, la quale quanto ferui nelle generationi delle cose animate, & inanimate, mediante le prime quatro qualità non e da dubitarper lasciare anco da parte l'opinione di alcuni Astrologi, qual vogliono, che tutte le cose di questo mondo sieno talmente annesse al Cielo che secondo il suo moto si gouernino.

Tiene con la destra mano il simulacro della natura essendo che la natura secondo Aristotele Sit Principium motus & quietis in eo in quo est, &c. di done ne cauamo che sia Principio di tutte le generationi essendo la generatione la principale specie del moto tra le quatro da Arista ssegnate, & Platone libro de republica vel de iusto la propone sotto la similitudine di Colonna, essendo vn legame dell'vniuerso di cendo naturam esse vitalem, seminariamq; vir sutem ab ipsa mundi anima infusam materia mundi, la quale per questo la chiama lume, per che è vitale e penetrante, di più la chiama vna Colonna retta, perche quasi per longo penetra

tutte le materie per ogni lato, & produce molti gradi di forme tra se differenti, Si dice che si stende per ogni parte, & si connette da ogni banda con il Cielo, perche stà tutta in qual si voglia loco, & penetrando si dissonde, & disson dendosi, empie, & empiendo gouerna tutte le cose: di qui e quel detto.

Spiritus intus alit,

La figura humana vi si dipinge come Principio, & più nobile di tutte le altre cose create, imperò che mentre l'Altissimo se creò non mol ta fatica vi pose, mà dicendo sat simamentum Cæli, & subito sù fatto, si facci il Sole, la Luna, & li altri corpi celesti, & subito surno fatti; mà quando vosse crear l'huomo disse faciamus hominem ad imaginem, o similitudinem nostram, per dimostrarci che l'huomo è il più nobile di tutte le altre creature.

Il panno bianco fignifica la purità del Prin cipio il quale folo procede dalla grandezza... bontà, & purità del Creatore, & come racco-

### PRODIGALITA'.







glie Marsilio Ficino nel compendio del Timeo

al Capo 8.

Principium prafecto, & simplicissimum este debet, & optimum, nihil autem vel vnitate simplicius, vel bonitate melius. Neg; etiam vnitas melior bonitate, neg; bonitas vnitate simplicior.

Il quadrato doue sia la littera Greca Alpha A. dichiara benissimo il Principio di tutte le cose essendo la prima littera del Alphabeto, & la prima tra le vocali senza delle quali non si può esprimere parola, ne esplicare alcun concetto; com'anco perche Dio nel Apocalisse disse

Ego sum Alpha, & Omega, Principio & fine.

la parte finistra, & sopra alla testa di detta figura vi è vna Colomba....

PROMISSIONE.

DONNA, che stia col braccio, & con la mano dritta stesa, tenendosi la sinistra al

petto.

Il braccio dritto steso, è indicio di promettere alcuna cosa, con la sinsstra al petro si mostra di assecurare altrui sopra la fede propria col giuramento, per la conservatione di sè stesso la quale dal petro, e dal cuore dipende principalmente.

#### PRODIGALITA'.

DONNA con occhi velati, di faccia ridente, tiene con ambi le mani vn Cornucopia, col quale sparge oro, & altre cose di gran

prezzo

Prodighi sono quelli, che donano, & spendono senza guida della ragione le facoltà; & danari; però hà bendari gl'occhi questa figura dispensando i beni senza giuditio a chi non li merita, e lasciando di donare a' più degni. Et è biasimeuole non si saper temperare in dar la propria robba, & le proprie ricchezze, che possono esser sincoltra, & istromento di viuer bene, & beatamente...

Prodigalità.

Onna lascina vestita riccamente, con bel la acconciatura di testa piena di gioie, co' crini molli, come la descriue Dante, portan do a canto due gran borse di danari, de quali gitti via gran parte; si vedano ancora due Arpie, che le rubbino i danari nascostamente, per mostrare, che quelli, che stanno presso all'hno mo prodigo, mentre egli si occupa in gettar via le proprie facultà gli mostrano buona ciera, & gli sanno riuerenza; il che nota la faccia seminile dell'Arpia; mà nell'intentione la special corpo di questo mostro, che è brutto, & puzzolente.

PROFETIA.

Come dipinta in vna facciata della Libraria di N. S. nel Vaticano.

DONNA con il viso velato, con la destra mano tiene vna spada nuda, & vna tromba, & con la sinistra piglia vna catena, laquale esce & pende da vn Sole, che gli stà sopra dalPRONTEZZA.

DONNA ignuda, & alata, nella mano destra tenga vna siamma di suoco, & nel la sinistra vno Schirattolo.

Ignuda si dipinge, per esser libera d'ogni im

pedimento all'operate.

Alata per la prestezza, & velocità, indicij

della prontezza.

Il fuoco nella mano, fignifica viuacità d'ingegno, che si scuopre nelle operationi di vna natura pronta, & degli huomini tanto, è più pronto l'vno dell'altro, quanto più partecipa di questo elemento. E lo Schirattolo si dipinge, perche è animal velocissimo.

### PROSPERITA' Della vita.

#### Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

NA donna riccamente vestita, tenga in vna 'mano il corno d'Hercole colmo di moneta, nell'altra vn tronco di quercia, con qualche fronda,& ghianda,acciò meglio si co nosca. In testa porti vna ghirlanda di quelle viole nere, che non hanno rametti, mà che sin

dalla radice sono piene di fogli... Sò che alcuni per simbolo della prosperirà della vita figurano yna cornacchia, non per altra ragione se non perche campa assai, mà vaglia a dire il veto, che più tosto doueriasi pigliare per simbolo della lunghezza della vita, & non per la prosperità, perche molti possono hauere lunga vita, & non hauere prosperità, come alcuni vecchi oppiessi dal male, trauagliati da paralisia chi da podagra, & chì da delitamenti... Prospera vita non chiamero io quella di Caio Mecenare, il quale perpetua.

mente

# PROSPERITA DELLA VITA. Del Signor Gio. Zaratino Castellini.







mente haueua la febre, & ne gli vltimi tre anni della vita sua, non poteua dormire pur vn'hora; che prospera vita fù quella di Heraclito Filosofo, che patina d'hidropisia; quella d'-Ennio Poeta tormentato da morbo arterico?& che però ad Antipatre Sidonio poeta di capare molto vecchio, se ogn'anno hauea nel di che nacque la febre ? dalla quale al fine fù estinto. Certo che la di costoro vita, ancorche matura, & longa, prospera dir non si può, si come per il contrario prosperamente hanno altri vis futo, ancorche poco tempo, come Aleffandro Magno, Marcello nipote, & figlio adottino d'-Augusto, & altri Principi, che giouani in prosperità sono morti: mà non sono stati al tutto prosperi per la breuità della vita, si che alla .. prosperità della vita, bisogna, che vi concorrino più cose attinenti non folo alli beni del cor po,mà anco alli beni di fortuna. Vi si ricerca. la lunghezza della vita, la buona fanità, & la

Pauper enim non est, cui rerum supperit vsus. Disse Horatio nel primo delle Epistole.

La facoltà nella nottra figura la rappresentamo nell'habito ricco, & nel sudetto corno d'Hercole communemente detto della douitia, ò d'Amalthea non l'habbiamo figurato pieno di frutti come il solito, si per partirci dall'ordinario, si perche Palesato narra, che Hercole in Tespi Castello della Boetia era spesso allog giato da vna garbata donna chiamata Amalthea, la quale teneua il sito danato in vn corno di busalo, onde i compagni di viaggio d'Hercole cominciorno a dire, che Hercole haueua il corno d'Amalthea, dal quale ne riceuena abbondantemente quanto gli bisognaua per suo vso, il che non poteua comportare Iola ni

pote d'Amalthea vedendo, che il corno si votaua per souuenire Hercole. Altri vogliono, che Amalthea sosse vna vecchia ricca, che radunasse il denaro, che cauaua della vendita. delle mercantie in vn corno,come hoggidi san no molti artegiani, & che Hercole lo rubbasse pieno di danari, indi viuendo egli splendida mente, vscì suora vn detto, che Hercole dal corno d'Amalthea ne prendeua ogni bene: Quindì è, che Filemon Comico per ischerzo, disse, che il corno d'Amalthea, & della douiria non è altro, che hauere buoni danari.

Tunc illud esse cornu Amalthea putas Cuius modi pingit pictor cornu bouis? Argentea est moneta, quam qui possidet. Huic copiose pro votis cuncta affuunt.

Et però noi l'habbiamo empito di moneta, per simbolo della facoltà, e douitia necessaria a mantenersi in vita prosperamente, atteso che vno che non hà robba da mantenersi, per sano, & remperato, che sia non viue in prosperità, si com'anco prosperità di vita non hà colui, che per ricco che sia viue indisposto di sanità, talmente che la prosperità della vita non compor ta, che vno sia aggranato ne da bisogno, ne da male alcuno: xala buona facultà in questa... prosperità è bene esterno, interno sarà la buona sanità, che importa più, perche la sanità è il maggior theforo, she si possa desiderare. Pirro Re de gli Epiroti non pregaua Dio per accrescimento di Dominio, ne per ricchezze: mà solamente per la sanità. Lac bene constitura prosperius cessura viderentui omnia, dice Celio Rodigino lib. 4. cap. 14. & Horatio ad Iccio così scriste

Si ventri bene, si lateri est, pedibujque tuis nil Diuitia poterunt regales addere maius. Che gusto si hà delle ricchezze, se non si stà bene? Valeat possessor oportes, disse il medesimo Poeta

a Lollio, & a Torquato.

Quò mihi fortuna, si non conceditur vti?

A che mi ferue la fortuna, la ricchezza, fonon mi è concesso di poterla godere? conviene dunque che quello, che la possiede, stia bene di corpo, & anco d'animo, che non si lassi perturbare dalla cupidigia, dall'ira, dal timore, dalla speranza, dall'allegrezza, dal dolore, ò da qual si vogsia affetto, moto, & passione d'animo, come soggionge Horatio al sudetto Lolio.

Qui cupit, aut metuit, innat illum fic domu,

aut res

Vilippum picte tabule, fomenta podagram. Et questo è quello, che volte inferire Giune nale nella Satita X.

Orandum est, ve sie mens sana in corpore sano.

Dobbiamo pregare Iddio, che ci dia vna o mente sana in corpo sano, perche ben spesso dalle perturbationi della mente, e dall'infirmi tà, a passioni dell'animo s'inducono nel corpo infermità; che ci tolgono la prosperità del-

la vita

Il tronco di quercia, come di sopra habbiamo detto, vien dimostrata la prosperità in qua to alla fanità, & lunghezza della vita; perche la quercia, come arbore, che hà il legname duro, incorruttibile, & che in perpetuo a conferua, è simbolo della robustezza, & gl'huomini gagliardi fono detti robusti dalla Rouere come dice Festo. Robum dicitur a rubro, & rufo colore, unde, & materia, que plurimas venas eius coloris habet, dicta est robur, binc, & homines valentes, & boni coloris robusti dicuneur: & però Hercole, ch'era robusto, & forte portana la sua mazza fatta di quercia, è anco simbolo della diuturnità, & della vita lunga, perche tal arbore di quercia viue affai, & negli vlumi anni, se gli prolonga la vita, se si sotterra, & macera con l'acqua, per qualche tempo, e però gli auguri all' Auo di Galba,a cui di mano gli intestini della vittima furno tolti da vn'Aquila, che li portò sopra vna quercia, augurorno, che il fommo imperio, mà tardi per lungo tem po d'auuenire, si come successe, alla sua famiglia toccar doueua.

La ghirlanda delle sudette viole nere, denota pur la vita, lunga e prospera di sanità, perche tal viola nera perpetuamente verdeggia, e sempre può produrre il siore, come dice Theofrasto nell'historie delle piante lib. 6. 6. 6. Viola nigra, hac enim ramulis caret, ab radice soliata constat, & perpetuo viret: vtiq; aliqui serunt etiam storem semper promere posse, si modo quodam colatur. Così anco vno, che hà prosperità di vita, a posta sua può vscir suora per ogni tempo, & produrre non dirò siori, mà stutti di honorate operationi. Si modo quodam colatur; pur che si conserui, & mantenga comèssi deuc, & non guasti con li disordini la su.

prosperità di vita.....

PROSPETIVA.

ONNA di bellissimo, e gratioso aspetto; hauerà al collo vna collana d'oro, che habbia per pendente vn'occhio humano, tenga con la destra mano, Compasso, Riga, con Squadra, vn Piombo pendente, & vno Specchio, & la sinistra due Libri con Pinscrittioni di suori, ad vno Prolomei, & all'altro Visellio. mis; nel vestimento da piedi sarà il colore oscuro, & di mano in mano ascendendo sarà più chiaro, tanto che da capo venga ad effere chia-

La Prospetiua è detta da Greci Ontinà, dal vedere è nobilissima scientia, come sopra le Matematiche, & le Fisiche dimostrationi fondata, tratta dalla natura, & proprietà della luce, & potenza vifiua, della quale nella vita humana, & nell'vniuerfità delle cose non hà più eccellente, ne più marauigliofa. E la Prospettiua, come si è detto, diletteuole, & giocondissima; & perciò si rappresenta di bello, & gra tiofo aspetto. Hà il pendente con l'occhio, per ciòche dal vedere hà la sua denominatione, si come quella, che sù le spetie visibili, & attione visoria è tutta posta.....

Per gl'instromenti si dimostra la conditio-

ne, & l'operationi suc.

Nello Specchio le figure rette fi riflettono, & perche questa scienza di luce retta,& di riflessa servendos, fa vedere di belle meraviglie, per tanto in segno si è posto lo Specchio. E risedendo le scienze nelli scritti de samosi huo mini, si sono dati a questa figura l'opere di due Auttori, che per hauer d'esta ottimamente trattato, sono per lei celebrati; onde per gl'-Auttori tal scienza si rende molto ben manifesta.....

Li colori nelle vesti variati da oscuro al chia ro, sono per dimostrare, che l'operationi della Prospetiua si fanno col chiaro della luce, & con l'oscuro dell'ombra con vna certa gradua tione, secondo le distantie, & reflessi. Et in vero si deuono render gratie a Dio, che, & nel pas fato fecolo, & nel prefente non fiano mancati, ne manchino huomini in ogni force di fcienze,& arti celebri, come ne anco in professione di Prospetiua, fra' quali è stato M. Giouanni Alberti dal Borgo, il quale in che stima si douesse hauere, lo dimostrano rante famose opere sue, & in spetie quella di Pittura fatta nella Sala del nuouo Palazzo nel Vaticano, detta la Clementina, in compagnia di M. Cherubino vero suo fratello, non meno per natura, che per pari eccellenza in quest'arte.

Prospetiua.

Onna, che con ambe le mani tiene vna prospetiua, & alli piedi hà squadre, compassi, & altri stromenti conueneuoli a quest'arte, & come per rappresentare simil figura non si può allontanare dalle cose istesse, così non bisogna molto studio per dichiararle; atteso che elle medesime fanno noto quanto sopra. ciò fà mestiero.

PROVIDENZA.

Onna con due teste a somiglianza di Iano, vna testa sarà ghirlandata di spighe di grano, & l'altra di vite con il frutto, in vna mano terrà due chiaui, & nell'altra vn Timone, non potendo esfere alcun'huomo prouido senza la cognitione del tempo passato, & del futuro.

A' ragione si dipinge questa figura con le due faccie, le quali dicemo esser conuenienti

alla providenza descritta di sopra.

Le chiaui mostrano, che non basta il prouedere le cofe, mà bisogna ancora operare per esfere perfetto ne gli atti virtuofi, & le chiaui no tano ancora tutte le cose, che sono istromenti delle attioni appartenenti alla terra, & che ci aprono li laberinti fabricati fopra alla difficoltà del viuere humano.

Il timone, ci mostra ancora nel mare adoprarfi prouidenza in molte occasioni, per acquistarne ricchezze, & fama, & ben spello and cora folo per saluar la vita; Et la prouidenza. regge il Timone di noi stessi, & da speranza. al viuer nostro, il quale quasi naue in alto Mare è solleuato, & scosso da tutte le bande da venti della fortuna\_.

Providenza.

Ena con va timone & carro fi vede van Don na con vn timone, & con vn globo, come in vna di Floriano col globo, & con vn'hasta.

Prouidenza.

NA Donna, che alza ambe le braccia ver lo il Cielo, & si volge quasi con le mani giunte verso vna stella, con lettere, PRO-VIDENTIA DEORVM: laquale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo.

Frà gl'huomini plebei; la prouidenza, pare, che immediatamente nasca dal Prencipe, con me frà i Prencipi nasce immediatamente da Dio, ilquale è datore di tutti i beni, e conoscitore di tutte le cose, secondo il detto dell'Apostolo. Omnis sufficientia nostra ex Deo est; & non ci prouedendo esto delle cole necestarie, poco, ò nulla, vale la prouidenza nostra, che è come la volontà de teneri fanciullini traspor tata dal desiderio di caminare, che presto cade; se la forza della nutrice non la sostenta Providenzas.

CI vede nella Medaglia di Balbino, vna... Donna, che con la finistra mano tiene vn Corno di douitia, & nella destra vna claua, col

Mondo a' piedi, con lettere che dicono PRO-VIDENTIA DEORVM, & S.C.

> PROVIDENZA. Nella Medaglia di Probo.

S I vede per la Providenza nella Medaglia di Probo, vna Donna stolata, che nella destra mano tiene vno Scettro, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn globo a' piedi, & si mo stra la Providenza particolarmente appartenere a Magistrati.

Prouiden Za...
Nella Medaglia di Massimino.

DONNA, che nella destra tiene vn maz zo di spighe di grano, & nella sinistra o vn hasta, che con diuerse cose mostra il medesimo, che si è detto dell'altra o. PROVIDENZA DELL'ANNONA: Nella Medaglia d'Alessandro Seuero.

ONNA che'nella mano destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn vaso di terra pieno

medesimamente di spighe.

Questa figura è simile a quelle dell'abbondanza descritte nel principio dell'opera. Però non occorre, che ci stendiamo lungamente in ragionarne; basta sapere che è virrù, che deriua dalla prudenza, & si ristringe a particolari termini della prouisione delle cose necessarie al viuere, ò di sè stesso ò di molti; però si attribuisce questa lode ancora a Dio, come quello, che irreprensibilmente prouede tutte le necessità nostro.

PRVDENZA.







PRVDENZA.

ONNA con l'elmo dorato in capo, circondato da vna ghirlanda delle foglie

del moro; hauerà due faccie come s'è detto di fopra, nella destra mano terrà vna frezza, intorno alla quale vi sarà riuolto vn pesce detto Ecneide, Ecneide, ouero Remora, che così è chiamato da Latini, il quale scriue Plinio, che attaccandosi alla Naue, hà forza di sermarla, & perciò è posto per la tardanza; nella sinistra terrà lo specchio, nel quale mirando, contempla se stes sa' piedi vi sarà vn Ceruo di lunghe cor-

na,& che rumini.

La Prudenza secondo Aristotile, è vn'habito attiuo con vera ragione circa cose possibili, per conseguir il bene, & fuggir il male per fine della vita felice; & per la vita felice si deue intendere quella che si aspetta dopò il pellegrinaggio di questa presente, secondo i Theologi,& secondo vna parte di Filosofi quella che si può hauere, & partecipare nel tempo dell'vnione dell'anima col,corpo, per li quali ambidue fini, si può, & si deue adoperare la... Prudenza, come pare, che mostri Christo Signor nostro, dicendo nel Vangelo, Prudentiores sunt fily buius seculi fily's lucis. Ne vien distinta la qualità dell'attione, dalla diversità de fini, quando sieno insieme ordinati, come è la felicità politica, con la quale ordinatamente vinendo, si può fare scala per salire alla felicità preparataci in Cielo; la quale è più, & meno conosciuta, secondo che minori, ò maggiori sono i doni della natura, ò della gratia.

Per dichiaratione delli visi, basterà quello

che si è detto auanti.

L'Elmo dorato, che tiene in capo, significa l'ingegno dell'huomo prudente, & accorto, armato di saggi consigli, che facilmente si difen de da ciò, che sia per fargli male, & tutto risplende nelle belle, & degne opere, che sà.

La ghirlanda delle foglie del moro, che circonda l'elmo dinota, che l'huomo fauio, & pru dente non deue fare le cofe innanzi tempo, mà ordinarle con giudicio; & però l'Alciato disse.

Non germina giamai il tardo moro Fin che'l freddo non è mancato,e spento: Ne'l fauio fà le cofe innanzi tempo Màl'ordina con modo e con decoro.

Il Pesce auuolto alla frezza è indicio di que sto medsiemo; Di più ammonisce; che non si deue esser troppo tardo nell'applicarsi al bene conosciuto; il che ancora esprimendo l'Alciato non mi par suor di proposito scriuerlo qui sotto.

Ch'esser si debba in ogni impresa molto
Saggio al parlar, & nell'oprarintento,
Il pesce il mostra alla saetta auuolto,
Che suol naue fermar nel maggior vento,
Vola dall'arco, e dalla mano sciolto
Il tardo, e l'altro troppo pigro, e lento

Nuoce il tardar, come esserpresto, e liene La via di mezzo seguitar si dene.

Lo specchio, significa la cognitione del pradente non poter regolar le sue attioni, se i proprij suoi difetti non conosce, e corregge. E questo intendena Socrate quando essorana i suoi Scolari a riguardar se medesimi ogni mat

tina nello specchio.

Il Ceruo, nel modo detto, il medesimo mostra che il dardo, & il pesce; perche quanto le lunge, & disposte gambe l'incitano al corso, tan to lo ritarda il graue peso delle corna, & il pericolo d'impedirsi con essa frà le selue, e gli sterpi. E'a proposito ancora il ruminare, di questo animale al discorso, che precede la risso lutione de buoni pensieri. Ne m'increscerà a questo proposito scriuere il Sonetto del gentile Sig. Giouanni Buondelmote, che dice così. Rara, enobil virtù, che sola rendi.

Via più d'ogn'altra l'huom di laude degno. E sei del viuer nostro alto sostegno,

E del tuo ben oprar fol gloria astendi.
Tù luogo, e tempo accortamente prendi,
E distingui, risolui, e tocchi il segno
Del passato discorri, & per tuo ingegno,
Scorgi il suturo, & il presente intendi.
Ordinata ragion, tu guida, & duce,

Di chi gouerna sei, di chi consiglia, E biasmo, e danno sai schiuar souente, Prudens a amata, & cara, altera siglia

Di Gioue, un raggio almen della sua luce L'ignoranza disgombra alla mia mense,

Et per fare alquanto differente quella figura; potrassi in cambio di tener la frezza nella guisa che dicemo, appoggiare la mano ad van'anchora intorno allaquale vi sia auuolto vi delsino, che esplicarà il medessimo significato della frezza auuoltoui intorno il pesce detto Remora, & detta anchora col delsino su'impre sa d'Augusto per significare la prudenza, vedi Sebastiano Erizzo nel discorso, che sa delle Medaglie.

Pruden oc.

Onna, la quale tiene nella finistra mano vna testa di morto, & nella destra vna serpe.

La testa di morto, dimostra, che per acquisso della prudenza, molto gioua guardare il fine, & successo delle cose, & per esser la prudenza in gran parte effetto della Filosofia, la quale è secondo i migliori Filosofi vna continua meditatione della morte, l'impara, che il pensare alle nostre miserie, è la strada reale per l'acquisto d'essa.

Mm

Per la dechiaratione della Serpe basterà quanto si è detto.

Prudenza.

DONNA, con due faccie simile a Giano, & che si specchi, tenendo vna Serpe auuolta ad vn braccio.

Le due faccie significano, che la prudénza è vna cognitione vera, & certa, la quale ordina ciò che si deue fare, & nasce dalla considera tione delle cose passate, & delle suture insieme.

L'eccellenza di questa virtu, è tanto impor tante, che per essa si rammentano le cose passate, si ordinano le presenti, & si preuedono le future; onde l'huomo, che n'è senza non sà racquistare quello, che hà perduto, ne sà conferuar quello che possiede, ne cercare quello, che aspetta...

Lo Specchiarsi, significa la cognitione di se medesimo, non potendo alcuno regolare le suc attioni, se i proprij disetti non conosce.

La Serpe quando è combattuta, oppone tutto il corpo alle percosse, armandosi la testa con molti giri, & ci dà ad intendere, che per la virtu, che quasi il nostro capo, & la nostra pera settione, debbiamo opporre a colpi di fortuna, tutte l'altre nostre cose, quantunque care; & questa è la vera prudenza. Però si dice nella sacra Scrittura: Estore prudenzes sicut serpentes.

### P V D I C I T I A.



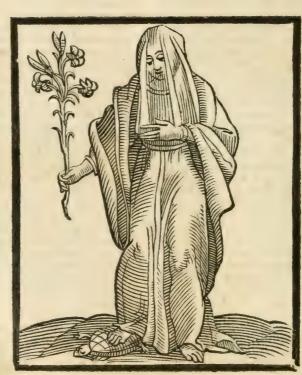

fi figura la purità, & integrità della vita, dallaquale deriua la pudicitia, onde Salomone vo lendo perfuadere il candore, & fincerità dell'animo dice.

mano tenghi vn giglio parimente bianco, & Sotto il piede destro vna testuggine.
Vestasi di bianco, perche sotto di tal colore

le cuopra la faccia fino alla cinta, con la destra

NA giouanetta vestita di bianco, in testa

habbia vn velodell'istesso colore, che

In omni sempore candida sint vestimenta tua. Si sà velata nella guisa, ch'habbiamo detto perciòche

perciòche la donna pudica, deue celare la bellezza della sua persona, & leuare l'occasione a gl'occhi,i quali sono cagione il più delle volte di contaminare la pudicitia, & a questo proposito Tertulliano chiama tal velo armatura di timor d'infamia, & pudicitia, bastione di mo destia, muro del sesso feminile, il quale non è passato da gl'occhi d'altrui; il medesimo Auttore determina il modo, al quale si deue disten dere la forma del sopradetto velo, dicedo quan to fon lunghi, & occupano i capelli, quando son distesi, tanto deue essere, & occupare il nominato velo, talche arriui per fino alla cintura, ad'imitatione de' Romani Gentili, i quali figu rarono la Dea Pudicitia con la faccia coperta, come si può vedere nella Medaglia di Sabina moglie di Adriano Imperadore, & in quella... di Herennia, & di Martia Otacilla Seuera. con tal titolo, PVDICITIA A G.

Le spose Romane per segno di pudicitia, etiamdio nello stesso giorno, che andauano a marito si velauano il capo. Onde in Sesto Pom peo leggeli, obnubit caput operit, & nuptie dicte à capitis opertione; sopra che diffusamete discor re il Brissonio de ritu nuptiaram: costume of. seruato medesimamente da Matrone Romane Poppea Sebina moglie di Nerone, ancorche impudica fulle per parer pudica, comparina in publico velata. Caso Sulpitio Gallo Romano repudiò la moglie, perche vscì fuora con la faccia scoperta: ne solo appresso Romani, mà anco appresso li Greci per dimostrare pudicitia, le donne andauano velate, e però Museo Poeta Greco, descriue Hero velata, come anco è descritta Penelope da Homero, & Helena... particolarmente nella 3. Iliade.

Protinus autem candidis operta velis ferebatur è domo.

Et nella Giudea riferisce Tertulliano de Coron. Milit. che le donne vsauano di velarsi. Apud Iudaos dice egli, Tam solemne est feminis eorum velamen capitis, vt inde dignoscansur; alle donne poi Christiane, S. Paulo a Corin thi comandò che orassero col capo velato, & nel cap. xj. spetialmente dice. Omnis autem mu lier orans, aut prophetans non velato capite, desurpas caput fuum , vnum enim est ac si decaluetur, na m si non velatur mulier tondeatur, si vero turpe est mulieri tonderi, aut decalnari, vel let caput fuum .

S. Pietro ancora ordinò che tutte le donne entrassero nel tempio velate, & il suo successore Lino Papa fece mettere in esscutione detto ordine, come narra il Platina nella fua vita.

Chì desidera più cose intorno al velo, legga il trattato di Tertulliano de velandis Virginibus; che a noi assai è quello che habbiamo detto per confermatione della Pudicitia, che col velo figurata habbiamo.

Tiene con la destra mano il giglio bianco, percioche interpreta S. Girolamo scriuendo contro a Giouiniano, che il giglio è il fiore della pudicitia, & verginità, mentre nel Cantico de Cantici quella sposa celeste canta Pascitur inter lelen, cioè tra persone caste, & pudiche.

Sotto al destro piede tiene la testuggine, per dimostrare, che le donne publiche deuono stareassidue nelle case loro come sà la tartaruca nella sua casa datale dalla natura, pensiero di Fidia in quella sua statua, perciò che'l nome, & la persona d'vna donna da bene non bisogna che esca delle mura di casa. Sentenza di Tucidide presso Plutarco, de curis Muliebribus, Proba multeris nomen itidem ac corpus domesticis parietibus contineri oportet.

P V D I C I T I A.

ONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vn' Aimellino, & hà il volto

Ogni peccato è macchia dell'anima;mà pro priamente pare, che solo dalle cose venere si dicano gl'huomini restar macchiati, & immondi, dimandandosi da Latini Polluto solo colui, che in simili piaceri è immerso. Et chì in questo erraua souerchiamente nella vecchia legge era castigato con la lepra, per la similitudine di contaminatione, & douendo il popolo d'Israel riceuer la legge da Dio; bisognò, che s'astenesse ancora dalle proprie mogli per tre giorni intieri, secondo il suo detto: Siate mondi voi come io son mondo, & netto; Per questa cagione si fà il vestito bianco, & l'Armellino il qual animale è tanto netto, che esfendo ferrato in qualche luogo d'immondezza, tal che non possa vscir senza imprattars, elegge più tosto morire, che perdere in parte 

Il volto velato, significa modestia, & pudicitia, & cominciò l'vso di velar la testa all. pudicitia, dalla memoria di Penelope, laquale essendo pregata del padre a starsene in Lacede monia per sua sodisfattione, & sentendosi spro nare dall'altra banda dell'amor d'Vlisse suo marico a feguitarlo, non hauendo ardire per modestia di manifestare apertamente la volon tà, se ne staua tacendo col viso velato.

Mm 2 PVDI-

PVDICITIA.

CI potrà ancora questa fanciulla far vestira di verde, con vn'Armellino in mano, il qua le hauerà al collo vn collar d'oro, & Topazij, come disse il Petrarca nel Trionfo della ca-

Era la lor vittoriofa Infegna In campo verde un candido Armellino.

E la veste verde significarà, che la pudicitia hà per fine la speranza delle cose promessole in premio da Christo N. Sig.

PVERITIA.

7 N puttino vestito di varij colori,a cauallo sopra vna canna. Pueritia, è la prima età dell'huomo, che co-

mincia dal nascere, & dura sino al decimo an. no, nella quale non potendo l'huomo esfercita re la ragione per i suoi mezzi, per esser debol i i sensi in questa età, per questo si chiama prin-

La varietà de' colori conuiene alla pueritia, & ancola canna, perche questa, & quelli

mostrano varietà, & leggiere zza...

Pueritia.

N fanciullo, che con la destra mano tenghi vna girella di carta, che gira al vento, con la finistra vn'vccello, alla cintola la sacoccia con libri, & vn calamaio, poserà il piede dettro sopra vn'oriuolo da poluere, il quale mostri che la poluere cominci a calare a basso, & dalla finistra banda vi fia vna scimia.

P N T







ONNA ribblendente, che stà sopra vna nella mano destra renendo vn braccio da miruota in pie in con va Timone a canto,

furare, & nella finistra vn freno.

PVNI-

#### PVNITIONE.

DONNA vestita di bianco, sarà alata, nella destra mano terrà vn passo, ouero legno da misurare, & nella destra vn freno.

Questa figura si rappresenta per la Dea Nemesi, onde si dice esser figlinola della Giustitia, & si veste di bianco per la ragione dett......

L'ali dimostrano la velocità, & la prestezzache si deue adoprare, in punire i maluagi,

& in premiare i meriteuoli .

Il freno. & il passo da misurare, significa, che ella raffrena le lingue, & l'opre cattiue, misurando il modo, che nè la pena, nè la colpa ecceda souerchiameute, mà che serbino insteme conueniente misura, & proportione, il che si osserva nell'antica legge, pagando ciascuno in pena l'occhio, per l'occhio, il piede, per lo piede, & sa vita, per la vita.

#### PVRGATIONE.

Dell'arsa fatta da Mercurio. ER la salubrità ricuperata appresso i Tanagrei fi soleua dipingere Mercurio nella guisa, che si suole rappresentare da tutti li poeti, mà che oltre ciò portasse vn montone sopra le spalle, e dice Pausania, che si chiamaua Crioforo, che vuol dite porta montone, & questo era Geroglifico della salubrità racquistara; percioche si dice, che Mercurio risanò il paese dalla pestilenza, che s'era distesa per Tanagra con la purgatione del montone, ch'egli haueua portato in collo d'attorno alla città. Per memoria del qual fatto era vianza nel giorno della sua festa, che vno de i più bei gio uani di Tanagra portasse sopra gl'homeri vn montone intorno alle mura, & tutta la nobiltà de i Cittadini pomposamente l'accompagna-

#### PVRGATIONE DE PECCATI.

uano in processione.







DONNA magra, che da glocchi verfi copiofe lactime; con la destra mano ten-

ghi vna disciplina, con la sinistra vn ramo di Hisopo, & della medesima pianta vna ghimianda

landa in capo.

Si dipinge magra, & che versi da gl'occhi copiose lacrime, tenendo con la destra mano la disciplina, per mostrare la conscienza non simulata, mà chiara per molti segni veri di purgare i peccati, i quali con gemiti, con lacrime, & con lamenti ci dogliamo delle cose tristamente, & bruttamente commesse, onde poi dal prosondo del cuore proponendo vn pianto si maceri la carne, i digiuni la indeboliscano, & l'astinenza la stenui, & consum per ottenere, con questi mezzi perdono dal Signor Dio de i commessi peccati.

PVRITA'.

Vedi Innocenza\_.

Purità .

GIOVANETTA, vestita di bianco con vna Colomba in mano.

Giouanetta si dipinge la purità, perche stà ne' cuori teneri, doue non hà ancora fatte le radici la malitia; & il vestimento bianco, e tal dispositione di mente conueneuole, come la bianchezza più d'alcun altro colore partecipe della luce, della quale nessumi accidente sensibile, è più puro, & persetto mostrandosi ancora in questo modo la purità essere più di tutte le altre virtù alla diuinità somigliante...

La Colomba bianca, ci dimostra la simplicità, & purità della vita, & col colore, ch'essa con ogni delicatezza mantiene, & col costume naturale, che è di godere con singolar purità il suo compagno, senz'altro desiderare, ò volere, per sine de naturali desideri i d'Amore.

P V R I T A', Et sincerità d'animo.

DONNA vestita di bianco, per la ragione detta in altri luoghi, & che tenghi

con bella gratia vn Gallo.

Il Gallo, come riferifce Pierio Valeriano lib. 2 4. appresso gli Antichi, significaua la purità & sincerità dell'animo, onde Pitagora comandò a suoi Scolari che douessero nutrire il Gallo; cioè la purità, & since ità de gli animi loro; & socrate appresso l'arone quando era per morire, lasciò nel suo testamento vn Gallo ad Esculapio; volendo in quel me do mostrare il saggio Filosofo, che rendeua alla diuina bon tà curatrice di tutti i mali, l'anima sua pura e, & sincera come era prima. Onde Giulio Camillo nel fine della canzone in morte del Delfin di Francia, così disse.

Mà a te Esculapio adorno Ei sacrò pria l'augel nuncio del giorno.

## Il fine della Seconda Parte.







DELLA NOVISSIMA

## ICONOLOGIA

## DI CESARE RIPA PERVGINO

Caualier de SS. Mauritio, & Lazzaro.

PARTE TERZA.

Nella quale si descriuono diuerse Imagini di Virtù, Vitij, Assetti, Passioni humane, Atti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prouincie d'Italia, Fiumi, tutte le parti del Mondo, & altre infinite materie.

#### OPERA

Vtile ad Oratori, Predicatori, Poeti, Pittori, Scultori, Disegnatori, & ad'ogni studioso.

Per inuentar Concetti, Emblemi, ed'Imprese,

Per diuisare qual si voglia apparato Nutiale, Funerale, Trionsale.

Per rappresentar Poemi Drammatici, e per figurare co'suoi proprij simboli ciò, che può cadere in pensiero humano.

AMPLIATA

In quest'ultima Editione non solo dallo stesso Auttore di Trecento e cinquantadue Imagini, con molti discorsi pieni di varia eruditione, & con molti Indici copiosi,

Ma ancora arrichita d'altre Imagini, discorsi, & esquisita corretione dal Sig.
Gio: Zaratino Castellini Romano.



In PADOV A per Pietro Paolo Tozzi. 1624. Nella stampa del Pasquati.



# DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA DI CESARE RIPA PER VGINO, Caualier de SS. Mauritio, e Lazzaro.

PARTE TERZA.



QVERELA A DIO.







DONNA vestita d'vn candido velo, che hauendo il viso mesto, & lagrimeuole tinolto al cielo, & la mano destra al petro, mostri l'altra mano esser morsicata da fieri, & velenosi serpenti.

La mesticia del volto, dimostra qual sia l'af-

fetto della querela....

Si dipinge con gli occhi lagrimeuoli, riuolti al cielo, perche come si è detto s'indrizza la querela a Dio Qui habitat in calis.

Con la mano morficata da serpenti', si vuol denotare la querela hauere per ragioni l'offese, & l'ingiurie significate per li serpenti.

Il vestimento bianco, & la mano su'l petto,

in 2 dimo-

dimostrano l'innocenza, & l'integrità, per la quale hà efficacia detta querela...

ONNA vestita di tanè perciòche gli Antichi ne' mortorij, & nelle aunersità loro, si vestiuano di tal colore, hauerà in capo vn Passaro solitario vecello, che hà il canto ma lenconico; & mesto.

Q V I E T E.

DONNA, che stà in piedi sopra vna base di figura Cubica, con la man destra...

sostenga vn Perpendicolo.

La figura Cubica, come riferisce Platon, secondo il parere di Timeo Locrense discepolo di Pittagora, il quale imparò la dottrinatua in gran parte da gli Egittij, significa laterra, che con dissioni si muoue per esser nel suo proprio, come è il centro dell'vniuerso. & riposandosi quietamente, si dimostra per cagio ne della sua quiete, & venendo questa principalmente, si immediatamente mostrara, a ragione si potrà dire, che il Cubo significhi quie te, & riposo, stando egualmente posato in tutti i modi, & mouendosi con dissionale.

Il Perpendicolo ci dimostra, che la quiete, & il riposo di tutte le cose, è il fine, & la perfet tione di esse; mà perche non possono mantenersi in quiete, ne pure gli elementi semplici, che non hanno compositione, anzi che si gene rano,& corrompono per lo mantenimento de composti, li quali medesimamente si compongono, & rifoluono di continuo, & ne' cieli che sono incorrottibili, vediamo chiaramente vu perpetuo moto; quindi è, che non conoscendo noi realmente la quiete, diciamo essere il cesfare del moto, il quale non potendo giustificare col senso, andiamo imaginando con l'intelletto; & perche della quiete noi parliamo in rispetto dell'huomo, diremo all'ho:a esso quie tarfi, quando i suoi moti del penfiero, e dell'attioni, sono regolari, e retti, in modo che distin ramente vadino a ferire al luogo della quiete. sua, che è l'altra vita apparecchiata a Beati, per quietarsi eternamete, come il Perpendicolo; che è graue, & fuori del suo luogo naturale,stà drittamente pendendo per arriuare mouendosi naturalmente al punto imaginato dell'Orizonte, oue è la sua quiete.

Onna, di aspetto grane, & venerabile, sarà vestita di nero, che porti seco qualche segno di Religione, sopra all'acconciatura del la testa, vi starà vn nido, dentro del quale si ve da vna Cicogna tutta pelata per la vecchiezza, la quale si riposa nel nido, & è nutrita dalla...

pietà de' figliuoli.

La vera quiere, è impossibile, come habbiamo detto, poterla ritrouar compita in questo mondo; Con tutto ciò vn certo cessar da negotij d'importanza per menare vita senza pensie ri, che mantengono con ansietà la mente, si domanda volgarmente Quiete, & è solo vn lasciar altrui per attendere a se stesso, e però è molto riprensibile nel consortio de gli huomini,& nel viuere politico, priuarfi di quella felicità, che viene dal giouamento, che sentono i Parenti, & gl'Amici dall'opera d'vn Cittadino, vtile alla sua Patria, se non si fà per cagione di Religione, la quale fola merita, che si lasci da banda ogn'altro interesse; & però si dipinge detta figura in habito Religiofo,& graue,& venerabile, non essendo ogni huomo atto a seguitar con lode tal sorte di vita, ch'hà biso gno d'intero giuditio, & di salda intentione notata nell'asperto del viso, & nella compositione del corpo, come racconta Aristotile nel lib. di Fison.

Il vestimento nero mostra la fermezza de pensieri, & la quiete della mente, non essendo atto questo colore a pigliar de gli altri, come

si è detto altrou.

Ancora dimostra che l'huomo, che attende alla propria quiete, è oscuro appresso il Mondo, non rendendosi famoso nel superar le difficoltà della vita con vtile del prossimo.

Per la Cicognas'impara, che in vecchiezza principalmenle, si deue procurare quella poca quiete, che si può trouare, quando stanchi, & sati j delle cose terrene, & caduche; con più ardore, & maggior sede speriamo alle celesti, & perpetue.

R A B B I A.

RATIOCINATIONE o difcorfo.

ONNA di età virile vestita di colorepaonazzo, starà a sedere, & sutta pensosa, terrà sopra li ginocchi vn libro, nel quale tenendoci il dito indice della destra mano, mofiri di essere alquanto aperto, & con l'aitra ma no vna cartella dentro alla quale sia vn motto, che dichi IN PERFECTO QVIESCIT.

La Ragione che noi chiamiamo discorso dal Filosofo servio de Anima è chiamata intelles-

10, &

## Parte Terza:

to, & la distingue in due specie, vna che si dice possibile, & l'altra agente; l'intelletto dunque possibile è quello, che riceue le specie, & le fan tasme delle cose dalla imaginatione; l'ageute è quello, che fà le cose, che sono potentia intelligibilia actualiter intellecta. Di più l'intelletto possibile hà tre stati, il primo è quando è solamente in potentia; cioè quando ancoi .... non hà niente delle cose intelligibili; mà solamente hà la sua natura, & essentia. Il secondo è quando grà hà in vn certo modo le cose intelligibili ancor che noi operi, & si chiama intelletto in habitu; il tertio è quando opera inten de,& discorre,& si chiama in actu. Dalche vediamo chiaro, che cosa sia ragione, ouero ratiocinatione, la quale dipende dal imaginatione, & come dice Aristotele nel loco citato, occorre tra l'imaginatione, & la ratiocinatione, come occorre tra li sensibili, & il senso eccetto che le fantasme, che porta la virtù imagina trice, alla ratiocinatione non hanno materia,

cioè non sono cose materiali.

Si che la Ratiocinatione non è altro che vn giuditio, & vn discorso che si fà sopra le fanta sime, & specie apportate dalla imaginatione, la quale imaginatione, come habbiamo detto alla sua figura si fà nel primo ventricolo del cer uello, & la Ratiocinatione nel secondo cioè in quello di mezo, si come anco la memoria nel tertio che è nella parte posteriore, ouero occipite, come dice Galeno lib. 8. de vsu partium, 82 lib.9. de anatomica administratione, & Andrea Vessalo de humani corporis fabrica lib. 7. cap. 12. Si rappresenta di età virile, & si veste di colore paonazzo per dimostrare la granità di co. ftumi. Il motto IN PER FECTO QVIE-SCIT, ci dimostra non solo perferrione della Ratiocinatione, mà anco che non risiede se non nelli animali più perfetti, a differentia della imaginatione che come habbiamo detto si troua aneo nelli animali imprefetti, estendo la Ratiocinatione potentia dell'anima in-

#### R A G I O N E.







tellettuale che discorre i fini delle cose, a fine di fuggire i cattiui, & seguir i boni, si dipinge che stia a sedere, & tutta pensosa, & con il libro suchiuso per essere la Ratiocinatione quella parte dell'intelletto veloce, che adagio discorre, & considera le cose.

RAGIONE.

N A Giouane, armata, con la corona d'oro in capo, & le braccia ignude, & nella destra mano tenga vna spada, & con la sinistra vn freno, col quale affrena vn Leone, sarà cinta d'vna candida benda, dipinta tutta con note d'Arithmetica.

Questa virtù è domandata da Theologi for za dell'Anima, per essere la Regina, che dà le vere, & legittime leggi a tutto l'huomo.

Si dipinge giouane armata, perche è difefa, & mantenuta dal vigore della fapienza, si piglia molte volte presso gli Antichi, l'armatura esteriore, come nel significato di Pallade, & in

altri propositi.

La corona dell'oro, che tiene in testal, mostra, che la ragione è sola bastante a far scoprire gli huomini di valore, & dar loro splendore, fama, prezzo, & chiarezza, nè così singolare l'oro frà metalli, ancorche siail più pregiato, che più singolare non sia frà le potenzo dell'anima nostra questa, che dimandiamo Ragione, la quale hà la sede sua nella più nobil parte del corpo, & oue hà l'anima maggior vigore all'operaro.

Per le braccia ignude, s'intendono l'opere, lequali quando hanno principio dalla ver agione, non hanno macchia, ò sospetto alcuno, che le veli, ò le adombri; talche non si veda immediatamente vera, & perfetta virtù.

La spada è il rigore, che bisogna adoprare alla ragione, per mantener netto il campo del le virtu da vitij predatori de beni dell'anima; & a questo proposito disse Christo Signor nostro, Non veni pacem mittere in terram sed gladium, perche tutta la sua dottrina, non su ad altro diretta, che a fare la disunione de vitij già inuecchiati nell'anima, dalla virtu, per me zo della ragione illuminata dalla sua gratia.

Il freno in bocca del Leone, ci nota il fenso soggiogato, & sottomesso ad esta, il quale per sè riesso, è ferocissimo, & indomito.

Le dote di Arithmetica sono poste, percheon queste si fanno le ragioni in detta arte, che prouano le cose reali, come con la ragio-e, che stà nell'anima, si proua, & si conosce

tutto quello, che appartiene al ben nostro.

Ragione.

Na Giouane vestita di color celeste, con Clamidetta d'oro, nella destra mano tiene vn'hasta, abbracciando vn'alloro con la sinistra, dal quale penda vno Scudo con la testa de Medusa depinta nel mezo d'esso; hauerà l'elmo in capo con vna siamma per cimiero.

Già si è detta la ragione del vestimento, & della Clamide dell'oro nelle figure di sopra; Et perche l'hasta significa l'imperio, ci dà ad intendere la Ragione esser la Regina, che comanda in tutto il regno della compostura del-

l'huomo

L'Arbore dell'alloro con la testa di Medusa pendente da esso, dimostra la vittoria, chehà la Ragione de gli inimici contrarij allavirtù, la quale gli rende stupidi, come la testa
di Medusa, che saceua rimanere medesimamente stupidi quelli, che la guardauano, & leg
giamo che Domitiano Imperadore la portaua
sempre scolpita nell'armatura, & nel sigillo,
a fine di mostrarsi vittorioso.

L'Elmo nota la fortezza, & la sapienza della Ragione, essendo ella quella prudenza nell'anima intellettuale, che discorre i fini dellecose, & quelli che giudica buoni segue, & sug-

ge i contrarij.

La fiamma, mostra che è proprietà della ragione inalzarsi verso il Cielo, & di farsi simi le a Dio, dal quale deriua la nostra nobiltà.

Onna Matrona di bellissimo aspetto, che con la destra mano tenghi vna sferza, & con la sinistra vn freno, si come il cauallo si do ma col freno, & li putti con la sferza, così la ragione gouerna, e doma le cattiue asfettioni dell'huomo.

RAGIONE.

DONNA vestita del color celeste, starà co' piedi sopra alcuni serpentialati, & mostruosi, li quali terrà legati con vn freno.

La Ragione è virtù dell'Anima, con la quale si reggono, & gouernano le potenze di essa, le quali per cagione del peccato originale, & del suo somite, sono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il vestimento, per che la ragione deue sempre conformarsi col Cielo, & hauere splendore, & chiarezza...

Il freno è indicio del discorso, & della Ragione, con la quale tutti gli appetiti inferiori, che si rappresentano sotto figura di serpenti; perche perche mordono l'anima, incitandola al pecca re; & tirando speranza della nostra ruina dall'effetto della lor prima impresa fatta con A-damo, sono tenuti a freno, & domati.

#### RAGIONE DISTATO.



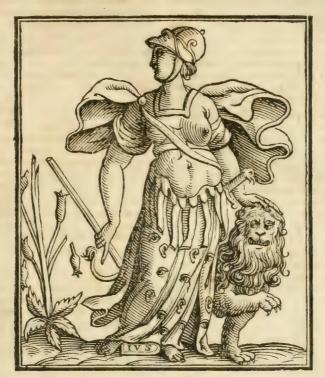



ONNA armata di Corazza, Elmo, & Scimitarra. Sotto l'armatura portarà vna trauersina di colore turchino ricamata tutta di occhi, e di orecchie, con la destra, mano terrà vna bacchetta, con la quale mostri di dare vn rouerscio dal lato destro, oue siano alcuni papaueri, i maggiori de' quali si mostrarà con l'atto sopradetto della bacchetta, chessiano da essa rotti, & gettati i capi per terra, vedendosi rimasto solo il gambo intiero, & alcuni altri piccioli papaueri.

Terrà la finistra mano appoggiata sopra la resta d'vn Leone, & a' piedi sia vn libro posto dall'altra parte, con l'inscrittione IVS.

Si dipinge armata, per dimottrare che l'huo mo che si ferue di tal ragione, vuole quando vi fustero le forze il tutto dominare, con l'arme, ò altro mezo.

Si rappresenta con la veste di colore turchi-

no contesta d'occhi, e d'orecchie, per fignifica re la gelosia, che tiene del suo dominio, che per tutto vuol hauer occhi, & orecchie di spie, per poter meglio guidare i suoi disegni, & gl'altrui troncar.

Se le dà la bacchetta per mostrare questa.

Ragione di stato esser propria di chi hà dominio, & signoria, dalla quale l'huomo divienie imperioso, ancorche ogn'yno, per ben che Prencipe non sia possa hauere vna cetta Ragio ne di stato impropria, con la quale vogli gouernare il dominio delle sue cose, & drizzarle al proposto sine.

I papaueri gettati per terra, come dicemo, fignificano, chochì si serue della Ragione di stato, son lassa mai sorger persone, che possa molestarlo: a somiglianza della tacita risposta data da l'arquinio al messo del suo Figliuolo. Rex velut deliberabudus in hortum adsum tran

N n 4 fi

sie, sequente nuncio filij, ibi inambulans tacitus summa papauerum capita dicitur baculo decusiffe; parole di T. Liuio nel primo lib. Decade prima. Mà cento anni auanti che Tarquinio regnasse, Trasibolo percotendo col bastone le più eminenti spighe, diede per consiglio a Periandro Tirano che leuasse via i principali del la Città. Il che vien osseruato da molti per rigore di Ragion di stato, & per mostrarsi seueri: mà di equità il principe deue più tosto farsi amare, che temere, & ciò per vtilsuo, perche il timore genera l'odio & l'odio le ribellioni, & però deue più tosto conforme all'equità amare, & hauer a piacere Vassalli ch'habbino polfo di ricchezze; nel modo ch'è configliato Vespasiano Imper. da Apollonio in Filostrato lib. s. cap. 13. Divisibus intempermittes, vt facultatibus tuto frui poffint.eminer.tiores spicas, quacunque supra ceteras se attollunt non amputato; iniusta enim est in boc Aristotelis ratio cioè permetterai che i ricchi possino godere le ricchezze loro, non tagliare le spighe più alte, cioè quelli che sono in grandezza de gli altri. Configlia sì ben poi che si spiantino quelli, che sono seditiosi, & che vanno machinando delle nouità, in questo modo. Difficiles homines, molestosq; prius tanquam spinas è segetibus aufer, & res nouas molientibus terribile te often de, manitando tamen magis, quam puniendo.

Le si mette ajcanto il Leone, per esser di natura simile a quelli, che per Ragion di stato cercano, esser di continuo superiori a tutti gl'a altri, come anco per denotare la vigilante custodia, che si deue hauere con sortezza, per con

seruatione del suo stato.

Il libro proposto col motto I V S, dimostra, che taluolta si pospone la ragione ciuile, per causa di regnare, quanto per la publica veilità, come per essempio può condonare taluolta il Principe a molti la vita, che per lor missatti per legge Ciuile haueuano perduta, per serunsi di essi in guerra giusta, essendo che risulta molto hauer huomini di virtù, e di valore. Mà più d'ogmastra cosa detto libro col motto, IVS, infertice quei detto che hauer soleua in bocca Cesare Dittatore, di Euripide. Tragico nelle Fenisse citato da Cic.nel 3.de. gli Ossiti, & riportato da Suctonio in Cesare al cap. 30.

Nam si violandum est IVS, regnandi gratia. Violandum est: alys rebus pretatem colas .

I quali versi così habbiamo tradotti mal conditi, mà in modo che intender si possino se guitando più che si può l'ordine del resto la tino. Se la ragione violar si deue. Solo si deue per ragion di stato Nell'altre cose la Pietade honora :

Il qual detto quanto sia impio ogni persona pia giudicar lo può, attesoche ogni Prencipe massimamente Christiano deue anteponere all'interesse proprio, & a simile detestabile Ragion di stato la giusta ragione giuridica, la quale chì calpestra vien poi al sine punito dal la giustitia di Dio.

RAMMARICO.

Vedi Affanno.

RAMMARICO DEL BEN'ALTRVI.

DONNA macilente vestita di nero, & sca pigliata, con la destra si strappi i capelli, habbi alla sinistra mammella attaccata vn a Serpe, & alli piedi vn Nibbio magro.

E' vestita di nero, perche i pensieri, che piegano a danno del prossimo, sono tutti luttuosi, & mortali, che fanno stare continuamento in dolore, & in tenebre, che ossuscano l'anima, e trauagliano il corpo. Et però si strappa i capelli dalla testa, essendo i suoi pensieri tronchi. & volti sinistramente con suo dolore, & fastidio.

Il che con più chiarezza dimostra il Serpe attaccato alla mammella, il quale come manda freddissimo veleno al cuore, & estingue il ca lore, che manteneua l'huomo viuo, così questa tristitia affigge l'anima, & l'vecide, introducendo il veleno per li fensi, che in qualche modo sentono altrui felicità, & però ancora si dipinge macilent.

che si stende fino all'odio de' proprij sigli, come si è detto in altro luogo, & però si adopra...

in questo proposizo. Vedi affanno.

RAPINA.

DONNA armata con vn Nibbio per cimiero, & con la spada ignuda nella man dritta, nella sinuitra hauerà vno Scudo in mezo del quale sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina, & a canto da vna parte vi sia vna Lupo.

Non è altro la rapina, secondo S. Tomaso 2.2 quæst. 66. artic. 8. che vn torre a forza la robba altrui, & però si dipinge armata con la spada ignuda in mano, come ancor lo dimostra Virgino, quando disse.

Raptas sine more Sabinas,

Il Nibbio è rapacissimo vecello, come è noto a ciascuno, & perche sempre viue con l'al-

cruz

trui, rappresenta la Rapina...

Proferpina in mezo allo Scudo in braccio a Plutone, fignifica questo medesimo, come auco il Lupo, come distra Tibullo eleg. prima.

At vos, exiguo pecori, fures q. Lupique Parcite, de magno est pradapetenda grege.

REALTA'.

ONNA, che aprendosi il petto mostri il cuore; perche all'hora si dice vn'huomo reale, quando hà quelle medesime cose nell'opre, & nella lingua, le quali porta nel cuore, & nell'intentione.

REFVGIO.

N'huomo auanti vn'altare, che stia inginocchione, con le braccia aperte. E cosa chiarissima, che gli altari appresso gl'antichi, come anche hoggidì sono per san-

to, & inuiolabile Afilo, è rifugio tenuti, & quin di è che appresso Virgilio Priamo di ogni altra speranza di salute priuo, se ne suggi all'altare.

Et Ouidio nel lib.de Trist. dice , Vnica fortunis ara reperta meis . Cioè . Vn sol risugio alle disgratie mie .

REGALITA'.

DONNA giouane, allegra, la quale stia in atto gratioso di potgere con la destra mano vna coppa d'oro, & a canto vi sia vn'A-

quil. Lo.

Si dipinge giouane, & che porghi la coppa d'oro nella guisa, che diciamo, perciòche è pro prio de i giouani di donare, & regalare altrui, per hauer loro l'animo grande, & generoso, co me anco dimostra questo istesso l'Aquila, per esser frà gli vecelli magnanimo, & liberale.

#### REBELLIONE.







H VOMO giouane, armato, & sopra il ci-miero porti vn. gatto, & sotto all'armatura hauerà vna faldiglietta fino al ginocchio del colore della ruggine, & alato la spada, mostrerà in prospettiua la schiena, & con la testa starà in atto di rimirare indierro con guardatura superba, & minaccieuole, terrà con ambe le mani con fiera attitudine vn'arma d'hasta, che d'ambe le cime vi sia il ferro, & per terra come per dispregio vi sia vna Corona, & sotto alli piedi terrà vn giogo, Diuerse sono le cau. se, che da esse ne succeda la Rebellione, tra la quali v'è quella che nasce per causa del tiranno, che dal modo di gouernare è iniquo, acerbo,& dispietato per gl'insoportabili aggrauij, & altre attioni di pessima qualità, come quella di Caligola, Vitellio, Domitiano, & altri sen za nominarli che non potendosi soportare, & refistere per la loro tirannica natura, che merauiglia non è, che il suddito si ribelli, suole anco molte volte auuenire dalla causa del detto fuddito, perciòche come superbo, & altiero per non stare sotto all'obedientia del suo Principe lo sprezza, & da esso si ribella, di questo inten do io di parlare & non d'altri, Però lo dipinge Gionane, percioche questa età non consente d'essere sottoposta per il vigore; & forza che sente d'hauer per il calore del sangue che si fà forte, & ardito, & non temere qual si voglia... incontro, & perciò Arist nel 2 della Rettorica dice, che il giouane è amatore della Vittoria, & dell'Eccellentia.

Si rappresenta che sia armato, per dimostrare di stare pronto con l'arme per il continuo sospetto che hà d'essere offeso, com'anco per

offender potendo.

Porta sopra il cimiero il gatto perciòche questo animale è Geroglifico di chì desidera di non stare soggetto, & esser libero, & perciò gl'Antichi Alani, i Burgundi, & i Sneui (come testifica Merodio ) soleuano vsare nelle loro bandiere questo animale, quasi che impatientissimi a guisa di gatti non voleuano soportare d'essere sottoposti, la faldiglierra sotto al Corsaletto del colore della ruggine ne dimostra che si come la ruggine vuole essere superiore oue ella si posa, così il ribello cerca di soprasta re,& non estere soggetto; lo stare in prospetina con la schiena nella guisa che habbiamo derro fignifica il dispreggio che sa il ribello al suo superiore con intentione d'essergli continuamente contrario, che perciò dimostriamo, che volti il viso in dietro con guardatura superba, & minaccieuole, la spada, & l'arma d'- hasta con il ferro in ambe le cime ne denota che chì casca nell'errore grandissimo, della ribellione gli conuiene di stare prouisto d'arme per non essere sicuro in qual si voglia parte. Del significato della Corona Pierio Valeria no nel sibro 41. sà mentione ch'ella sia indicio della legge, però che è con certi legami accinta con i quali la vita nostra è come ligata, & ritenuta, & però Hieron, lib.; contra Russimum dice.

Coronam minime carpendam idest Leges Vrbium conservandas

Narra anco il detto Pierio nel lib. 48. che il giogo medesimamente s'intenda per le leggi perche il nome del giogo il peso delle leggi, fù ancora inteso da Dauid,& certamente che per le leggi l'imperio, & il soggiogare intese Vergilio quando dice, Legesa, iuris, & manes ponet, cioè porrà le leggia gl'huomini, & a le mura,imperoche quelli che obediscano alle leggi, pure per vna certa similitudine, che mettono il Collo sotto il giogo, e quelli che si sottomettono all'arbitrio de Signori Potenti, medesimamente pare che entrino sotto il giogo, onde essendo il Ribello di natura altiera, & superba, si dimostra contrario & sprezzatore delle leggi, & non curandosi del viuere quieto, & politico, ricusa d'obedire al legittimo patrone, al quale per debito, & per legge è obligato, che perciò volendo noi dimostrare la. mala natura del ribello, rappresentiamo, che questa figura tenghi con dispreggio la Corona per terra,& sotto alli piedi il giogo.

#### RELIGIONE.

M ATRONA, d'asperto venerabile, vestita di panno lino bianco; terrà la destra mano aperta, & la sinistra sopra vn'altare, nel quale arderà vna siamma di suoco.

Il fuoco fopra l'altare, è stato in vso di sacrificio presso a molte, & antichissime nationi sino alla venuta di Christo, il quale placò l'ira di Dio, non col sangue de Tori, ò degl'Agnelli, mà con se stesso, & con la sua propria carne, & col proprio sangue sil quale miracolosamente si cela per salute nostra sotto specie di Pane, & di Vino nel Santissimo Sacramento dell'Eucharestia. Et si vede questa sigura con la mano aperta, & con l'altare in vna Medaglia antica di Elio Antonino.

Vestesi di panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si ricerca in materia di Religione, & però gl'Egittij non voleuano,

che

che ne' loro Tempij si portassero panni di lana, anzi ancora i morti si sepeliuano con'panni di lino, mostrando così la Religione, & purità, di essì Et Plutarco nel lib. d'Iside, & Osiride, dice, che a Dio non si conuiene cosa alcu-

na, che non sia pura candida, & percl. e il panno lino bianco si purga, e netta più degl'altri, giu dicorno gli Egitti, che soste più conuenenole a Sacerdoti, & alle cose di Religione, che ciascun'altra sorte di panno, ò di drappo.

#### RELIGIONE.



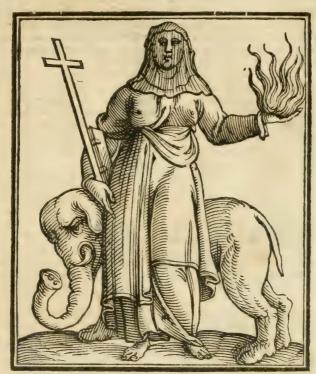



DONNA allaquaie, vn fotni velo cuopra il viso, tenga nella destra mano vn Libro, & vna Croce, con la sinistra vna siamma di suoco, & appresso detta figura sia vn'Elefante.

Secondo la diffinitione di S. Tomaso nella 2.della 2.parte, alla quæst 72. & art. 7. & alla quest. 84.art. 2. & degl'altri Scolastici, è virtù morale, per la quale l'huomo porta honore, & riuerenza interiormente nell'animo, & esteriormente col corpo al vero Dio. E anco negli huomini talmente inserta da natura la Religione, che come dice Aristotele per quella più, che per essere ragioneuole, sono differenti da brutti animali, vedendosi ciò chiaramente da questo, che ne' pericoli improuisi, senz'al-

tra'deliberatione, ci volgiamo a chiamare il diuino aiuto.

Se le fà velato il viso, perche la Religione, ne gli huomini riguarda Dio, come dice S. Pao lo per speculum in anigmate, estendo eglino legati a questi sensi corporei; & perche la Religione è stata sempre segreta, conseruandosi in misterij, che sono figure, riti, & cerimonie, come sotto certi velami ascosa.

La Croce, ò ne fignifichi Christo N.S. Crosifisso, ò cosa d'esso Christo, è gloriosa insegna della Religione Christiana, a quale i Christiani portono somma veneratione, riconoscen do per quella il singolar beneficio della redention loro.

Il Libro, ne dà ad intendere le diuine Scrie-

ture.

formata ne gli animi la Religione.

Il fuoco, fignifica la deuotione della pura, & fincera nostra mente tendente verso Dio, il

che è proprio della Religione.

Le si dipinga alato l'Elefante, per essere più d'ogn'altro animale, religioso come si dirà: Narra Plinio nel lib. 8. al c. 1. che questo anima le è raro in bontà, prudente, amator dell'equi tà, e humano, perciòche incontrando l'huomo a caso ne' deserti, che habbia smarrito il camino, tutto amoreuole, & mansueto gli mostralo via; è discreto, perche come dice l'istesso Plinio, occorrendo di passare frà armenti si scanza tanto destramente, per non far lor malo, che eglino medessimi non se ne auuedono.

Mà quel che fà più a nostro proposito, è questo raro animale il Geroglisico della Religione; raccontando pur esso Plinio al luogo citato, che egli hà in veneratione il Sole, & le Stelle, & apparendo la nuoua Luna, spontanea mente va a lauarsi in acqua di viuo siume, & amalandosi chiama aiuto dal Cielo, buttando verso il cielo dell'herbe, come mezze, per inter

cedere gratia di sanità.

Il che tutto vien confirmato da Pierio. Valeriano, & altri Autori, & il Sannazaro nella sua

Arcadia, così dice.

Dimmi qual fera, è sì di mente kumana, Che s'inginocchia al raggio della Luna, E per purgarsi scende alla fontana?

Onde vedendo in tante rare qualità in questo nobilissimo animale, non poco piacere, & sodisfartione hò preso, considerando, che tal sigura è propria insegna dell'Illustrissimo Cardinal Montelparo mio Signore, per vedere, che singolarmente conuengono in S. S. Illustrissima le sudette qualità di Religione Prudenza, Giustitia, & Manssuetudine, che con razillimo essempio risplendono nella persona d'esso sig. Cardinale; in modo, che non pure l'hanno reso degno del grado del Cardinala in al sano anco dignissimo di maggior homere, & esaltatione, come viene per i suoi gran meriti da tutto il mondo desiderato.

Religione .

Oma vestita d'un Camiscio, Stole, & Piniale, starà sopra d'una pietra quadrata come l'albiamo vetto in altre signie della so sellgionesterrà son la simistra maso, con pella gratia, un belissi mo Tempio, & perteria vi 1 a gena Chogna con una Serpe nel beccos Religione.

Onna di maestà, & di granità, vestita con manto ricco fatto a vso di Piniale hauerà velata la testa, sopra la quale lo Spirito Santo risplenda con la luce de suoi raggi in forma di Colomba. Starà detta figura sopra vna pietra riquadrata, che dinota Christo Signor nosfiro, il quale è la vera pietra angolare, che discil Profeta riprouata da gli Edistatori della vecchia Legge, & è per esser posta poi nel principal cantone della sua santa Chiesa; non è alcuno, che possa porui altro sondamento, come disse S. Paolo.

Hà questa figura da vna banda vn sanciullo con le tauole di Mosè, con alcune rose, & alcuni rami secchi, per mostrare le passate cerimonie de sacrissci j antichi, & dall'altra bauda sarà vn'altro fanciullo, che sostiene il libro de Vangelij, perche in Christo terminorono tutte le proserie, & le cerimonie della vecchia

legge

Tiene ella nella sinistra mano la verga del Sacerdote Aaron, & nella destra le chiaui della Potestà Ecclesiastica, per aprire, & serrari il Cielo a gli huomini conforme a' loro meriti. Dunque da questo vero, & viuo ritratto è nata la nostra Santa, & vera Religione modello disalute fabricato da Santi Dottori sopra le pietre riguardate da quattro Euangelisti Scrittori della Legge piena di Spirito santo, di Religione, di suoco, d'amore, & carità.

RELIGIONE VERA CHRISTIANA.

DONNA di bello aspetto, circondata intorno di risplendenti raggi, hauerà il petto bianco, & scoperto, & alle spalle l'ali, sarà vestira con una veste stracciata, e vile, le starà una Croce a lato, terrà nella man dritta alzata verso il Cielo un Libro aperto in modo, che paia vi si specchi, nel quale sia scritto.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, Grex tota anima tua, Grex omnibus viribus tuis. Hoc est primum, Grmaximum manda tum, secundum autem simile. Huic Diliges proximum peut te ipsum. In his duobus mandatis

totalix pendet, & Propheta.

Starà appoggiata con la man finistra in mo do, che para il riposi sopra la banda dritta del tronco trauerso della croce, & dalla banda sinistra del detto tronco, penderà vn freno, & calcarà con li piedi vna usotte in terra quiui prostrata, in mosio, che sia la Caluaria di essa al piede della Croce. Alla significatione della detta sigura, perche tanto bene, & così facilmen-

te è statastesa, & dichiarata da vn bell'ingegno, nell'epigramma sequente, non occorre, che vi aggionga altra espositione. Quanam tam lacero vestita incedis amictu? Relligio summi vera Patris soboles.

Cur vestes viles? pompas contemno caducas Quis liber hic? Patris lex veneranda mei. Cur nudum pectus? decet hoc candoris amieum Cur innixa Cruci? Crux mihi grata qui es . Cur alata? homines doceo super astra volare Cur radians? mentis discutio tenebras . Quid docet hoc frenum? mentis cohibere surores Cur tibi mors pramitur? mors qui a mortis ego.

R E L I G I O N E de SS. Mauritio, e Lazaro.







ONNA vecchia, d'ardito, & coraggiolo aspetto, sarà armata di corsaletto all'antica con ornamenti nobili, Hauerà lo stocco alato, & in capo vn'elmo cinto d'vna corona d'oro, è per cimiero vna siamma di suoco,
Le chiome saranno stese giù per gl'homeri,
facendo mostra leggiadra, e bella, in mezo al
petto hauerà la Gran Croce delli Santi Mauritio, & Lazaro.

Sotto all'armatura porti vna veste di drappo rosso, & sopra habbia vn manto d'oro co'l quale con la mano sinistra mostri di coprire, e di souvenire vn pouero leproso, che li giacappresso, tenendo anco nella detta mano vn libro, Ne i piedi hauerà i cothurni d'oro, ornati di varie gioie, & sotto il piè sinistro terrà vn Turbante, Scimitatre, Archi, saretre, & altre arme alla turchesca in atto di conculcarli con dispreggio, & col piè destro parimente concul chi l'heresia, per la quale si rappresenta Donna di spauenteuole, aspetto, bruttissima, e disforme, che ferita dall'hasta che detta Religione tiene nella man destra, sia caduta in terra, gittando per bocca siamma assumicata, Haue-

rà i capelli hirsuti, e disordinatamente sparsi, il petto, e parte del corpo, e le mammelle asseutte, e assai pendenti, posando la mano destra sopra vn libro suchiuso dal quale siano vsciti, & eschino varij, e spauenteuoli serpenti

per terra...

Si rappresenta che sia vecchia, per essere questa Religione più antica di tutte l'altre, essendo che questa Militia de Caualieri di S. Lazaro (secondo che testifica Francesco Sansouino nel suo trattato dell'Origine de Caualieri al libro 2. com'anco si legge chiaramente in vna Bolla di Pio Quarto) hà hauuto prin cipio fino al tempo di S. Bafilio Magno, augumentata, & illustrata dal Sommo Pontefice Damaso Primo al tempo di Giuliano Apostata, & Valentiniano Imperadori ne tempi de quali detta Religione talmente riluceua, che per tutto il mondo s'era diffusamente sparsa,e dilatata,& ciò fù ne gl'anni del Sign, 360.fù poi accresciuta di molti Prinilegij, Gratie, Prerogatiue da diuerfi Sommi Pontefici come ii legge nella detta Bolla, & in particolare Alestandro Quarto gli diede in perpetuo non fo lo la regola di Sant' Agostino, e suoi Prinilegij, mà anco gli confirmò tutti i beni, Possestioni, & altri luoghi che Federigo Primo Imperadore nominaro Barbarossa gli hauea donato in Sicilia, in Calabria, in Puglia, & in ter ra di lauoro come scriue il sudetto Sansouino, e perche per l'ingiuria de i tempi detta Religione di S. Lazaro era talmente mancata, che si potea dir quasi estinta, Piacque al Sommo Pontefice Pio Quarto di suscitare questa antica Militia, & per sua amplissima Bolla nell'anno 1565. Creò nuono Gran Maestro di quel la l'Illustrissimo Signor Giannotto Castiglione Milanese della cui Casa fù Papa Celestino Quarto. Concedendo a detta Religione noue Gratie, Immunità, e Priuilegij, i quali furno poi moderati, & dichiarati per vna Bolla di Pio Quinto, & doppo la morte di detto Castiglione nel tempo di Gregorio XIII. Il Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Sanoia. Zelantissimo della fede Catholica hauendo pensiero di instituirne vna Religiosa Militia lotto l'inuocatione del Glorioso Santo Mauritio Martire, e Regola Cifternense in difesa di Santa fede in tutti i suoi stari di Sauoia, e del Premonte, il sudetto Pontesice essendo informatissimo della bontà, e valore di questo Iuuittissimo Sire prontamente gradì il suo pio pentiero, e lo Creò Gran Maettro di quell ... e doppo la persona sua tutti i suoi successori

nel Ducato, come si vede nella Bolla di esso Gregorio l'Anno 1572, primo del suo Pontificato, e vedendosi i gran progressi che sotto si gran Duce per il suo singularissimo valore in honore di Dio, e essaltatione della fede Catholica si poteuano sperare non solo in quelle par ti, mà in tutta la Christianità, il medesimo Som mo Pontefice Gregorio nel detto anno 1572. Vni la Militia di S. Lazaro a quella di S. Mauritio creando Gran Maestro dell'yna,& l'altra l'istesso Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Sauoia, e fuoi difcendenti, con concedergli tutti i Priorati, Precessorie, Benefiti i, Hospitali, Castelli, Ville, Case, Possessioni, Ragioni, e beni di qual si voglia sorte di detta Religione, e Militia di S. Lazaro, Come più amplamente appare in detta Bolla, Dat. Rome apud San-Etum Petrum, Anno 1572. Indibus Nouembris, Anna Primo . Et vltimamente Clemente Ottauo di Felice Memoria l'Anno 1603. per i gran meriti del Serenissimo Gran Carlo Emanuele Duca di Sauoia cagionate in particulare dall'ardentissimo Zelo di Sua Altezza Serenisfima verso la fede Catholica, e Religione Chri stiana non solo confirmò l'vnione delle Militie de SS. Mauritio, & Lazaro, mà ancora gli concesse noue, & diuerse gratie, e dichiarò alcuni indulti, e Priuilegij a fauore di Caualieri, vsando poco doppo il principio della sua... Bolla l'infrascritte singularissime parole in honore, & Encomio dell'istesso Serenissimo Carlo Emanuele, e di suoi Generosi Caualieri.

Nos depramissis omnibus, & singulis plenissime informati, tam Carolum Emanuelem Ducem, & Magnum Magistrum, qui prater sui generis ex Clarissimis Imperatoribus deducti splen dorem, & eximia erga Ecclesiam, & Sedem Apostolicam pradictam deuotionis, & fidei feruorem, non sine summa animi pietate, & fortitudine, ac flagranti tuenda, & propaganda Religionis Catholica zelo gerere comprobatur, suorumque progenitorum exemplo antiquam illorum astimationem, ac perpetuam virtutis, & gloria hareditatem quasi per manus traditam, fæliciter conservare contendit, quam milites pra dictes fingulari nostra benignitatis, & munificentia fauore prosegui, ac alias pradicta militia 58. Maurity, & Lazari indemnitati decori, & ornamento Consulere dispendisq; occurrere volentes, e quel che segue.

Si rappresenta detta Religione che sia arma ta si per proprio instituto de Caualieri, come per l'habito acquistato da questa inuitta Militia, che come degna Guerriera di Christo hà

sempre.

fempre combattuto, & continuamente combatte per la Santissima fede contra ogni ribelle di Santa Chiesa.

Porta in mezo al petto la Gran Croce de SS.
Mauritio, e Lazaro, non folo come propria
impresa, mà anco per l'honore, e riuerenza
che se li deue, & per significare la memoria
della Passione del Nostro Redentore il quale
per mezo della Santissima Croce ci hà voluto
redimere co'l suo pretiosissimo sangue.

La Corona che gli cinge l'elmo denota non folo la sublime Grandezza di questa Religione, mà anco la Nobiltà eccelsa della Regiabirpe de Duchi di Sauoia Gran Maestri, e capi di tanta Militia, & per essere che ne i Gloriosi SS. Mauritio, & Lazaro, com'anco nel risplendentissimo Gran Maestro della loro Religione si sono veduti sempre euidentissimi se gni d'amore, & di Carità quale è vn assetto puro, & ardente nell'animo verso Dio, verso le creature, perciò si dimostra che porti in cima dell'elmo la siamma del suoco, Onde il Patriarca Giustiniano nel lib. de ligno vita, cap. 2. assomigliò la Carità al fuoco, dicendo,

Merito igni comparaturcharitas, quia ficut ignis imperiose ferrum quasi ignem effecit, ita vt charitas ignită reddit animam, quă possidet.

Le belle, & vaghissime chiome sparse giù per gl'homeri, altro non fignificano che i Nobilissimi pensieri, che si raggirano nella candidiffima mente di questa Religione sempre intenti,e disposti all'heroiche imprese senza discostarsi punto dal centro della vera virtù. La veste di drappo rosso, e per significare non sololla veste rossa dell'habito proprio ch'hanno tutti i Caualieri di quest'ordine, mà anco il desiderio ardente, e la prontezza de i medesimi di spargere il proprio sangue per la. Santissima Fede, ad imitatione del Glorioso S. Mauritio Martire, e sua Legione di soldati Tebei, che nell'Anno 301. alli 22. di Settembre vollero più tosto morire per la fede di Christo, che obedire all'empio Imperadore Massimiano in sacrificare a i falsi Dei .

Il manto d'oro denota la perfettione di que sta Militia, la quale con pietà, e carità, e continuamente prontissima in souvenire, & aiutare i poueri, che perciò si rappresenta che con esso manto cuopra il leproso, secondo il proprio instituto della Militia di S. Lazaro, come si è det to il che è opera dignissima, e pijssima, e di tan to maggior merito, quanto tal male della Lepra era, & è in maggior abominatione appresso a tutti, che l'antica Legge comandava che

i leprofi fossero scacciati fuori, e no habitassero con gl'altri, come si legge nel libro de Numeri al cap. 5. Onde per questo estremo bisogno il Gran Maestro di questa pia Religione professa anch'egli di souvenire non solamente (come habbiamo detto) i leprosi, mà anco a quanti infermi, & altri bisognosi di continuo aiuto, & con far ciò mostra la strada alli suoi Generosi Cavalieri, & altri quanto far debbono ancor Joro, che perciò piaccia al Grande, & Omnipotente Dio di conservare con ogni felicità maggiore, Sua Altezza Serenissima, con la sua sublime è risplendente Prole.

Il libro, che tiene con la finistra mano dimo stra il Psalterio abbreuiato; che recitar sogliono tutti i Caualieri di questa Religione, e le Regole, & ordini della medesima, per instruire, & ammaestrare i suoi sudditi, & altri secon do gl'oblighi di quella, onde anco si manifesta no l'opere spirituali, corporali, di detta Religione e suoi Caualieri.

Gli si danno li cothurni nella guisa ch'habbiamo detto, come calciamenti soliti portarsi da Heroi, Principi, & altri personaggi di gran de asfare, & però nella Cantica al 7. strà le lo-

di dice.

Quam pulchri sunt gressus tui in calciamen-

tis filia principis.

Tiene sotto il piè sinistro vn turbante, con altre arme turchesche, per significare che questa inuitta, & insuperabile Militia hà più volte con ogni ardire combattuto, e vinto li scelerati Mahumetani, & altri nimici di Dio, i qua li per esterminare la Religione Christiana hanno fatto proue grandissime, onde per il benestito grande che n'e risultato al Christiane-simo, hà questa Religione meritato di riccuere molti segnalati sauori, e Priuilegij da diuersi Sommi Pontesici, Imperadori, Regi, & altri Principi si come si è accennato.

Gli si dà l'hasta per segno d'vn sommo honore, la quale si soleua dare non solo a quelli che s'erano portati bene in guerra, mà anco come natra Pierio Valeriano lib. 42. de i suoi Geroglifici, appresso gl'Antichi è stata in tanta veneratione, che era tenuta in luogo di dia-

dema per insegna Reale.

Lo stare con dimostratione, & con prontezza di combattere, & con maesteuole sierezza mostra d'hauer ferita, & atterrata l'Heresia, la quale si sa di spauenteuole aspetto, è per dinotare l'vltimo grado di peruersità inueterata dell'heretico, onde Agostino de difinitione dice.

Hereticus est, qui conceptam nouis erroris per

fidiam pertinaciter defendit,

Si tappresenta bruttissima, & disforme, per essere l'heressa priua della bellezza, & della perfettione della vnità Christiana, per il cui mancamento l'huomo è più brutto dell'istesso demonio, & perciò Cipriano de Laps, dice.

Deformis quisque sine Dei decore,

Spira per bocca fiamma affumicata, per fignificare l'empie perfuasioni, & affetto prauo di consumare ogni cosa a lei contraria...

Hà i crini fparfi, & hirfuti, per dimostrare. Ii rei pensieri i quali sono sempre pronti in sua

difefil.

Il corpo quasi nudo, significa esfere nuda,

prina & d'ogni virtù, & vigore.

Le mammelle asciutte & assai pendenti, dinotano l'aridità del suo vigore interno, con il quale è impossibile di poter dar mutrimento, esar opere degne, & meritorie di vita eterna.

Tiene il libro suchinso sopra il quale si appoggia onde n'escono varij serpenti, è per di mostrare la falsa dottrina, e sue nociue sentenze, che come varij, & velenosi serpenti sparsi per terra mostrano l'esfetto pessimo che ne segue con seminare varie, e false operationi con trarie, & discordante dalla Santa, e vera Dottina Cattolica, e Christiana, Onde S. Gio. Grisos. nell'Homelia 46. in S. Matth. dice

Sicut serpentes vary sunt in corpore, sic hareti-

ci varijs in erroribus.

Molto si potrebbe dire per esaggerare la didetta Religione delli SS. Mauritio, & Lazato, e per accennare parte de gl'Encomij douuti al Serenissimo Duca di Sauoia, Gran Maestro di essa Religione, & a sua risplendente, & Setenissima Casa, di cui si può meritamente dire, Semper honos nomeng; tuum laudesq; manebūt,

Mà perche la bassezza del mio debol ingegno sublimarsi non può a tanta altezza sotto filentio racchiuderò gran cose assicurate da...

quel detto di Terentio.

Tacens satis laudat. e di Propertio Quod si desiciant vires, audacia certe Laus erit, in magnis & voluisse satest, In lode della Religione delli SS. Mauritio, & Lazaro.

#### ANAGRAMMAPVRO

Del Sig. Giulio Rospigliosi da Pistoia.

Religione delli Santi Mauritio e LaZaro In te è gloria, in te il valor si arma di zelo. Pio non men, che forte
Pregio d'Italia, bonor di Marte, e slima,
Chiaro sluolo d'Heroi,
Ben'à ragion tù puoi
Doppia vita sperar doppo la prima;
Che se la gloria, e'l Zelo
Il nome in terraponno, el'alma in Cielo
Immortali serbar doppo la morte.
E' in te gloria, ein te con Santo ardore
Di Zel si arma il valore.

De ordine Militari Sanctorum Mauritij. & Lazari.

#### ANAGRAMMA PVRVM.

Eiusdem Auctoris.

Religio Sanstorum Mauritij & La Tari. Ga Ta Victoria rum est illi mira nitore.

H Vic astra pugnant, pullulat Martis decus; Nec miror; ipsa dùm serit certamina, Sì illi est nitore mira, sì palmis nitens Vistoriarum gaza; Năm pugnat Deo.

De eodem ordine militari.

AD CAROLVM EMANVELEM Sabaudiæ Ducem.

#### E P I G

D. Francisci Alonij Ortensis.

P Egmata magnanimos Regum reddentia

Quaq; sacros referent cum pictate Patres, Te genus inuictum bello, nulliá, secundum Carols proclamant, Relligione Ducem: Es pius, vt fortis; docet hoc Mauritius ordo, Illud & inuicta parta trophan manu; Fortia nana; agere indefesso laudis amore. Et pia, solius Emmanuelis erit.

#### RELIGIONE, FINTA.

ONNA con habito graue e lungo, a federe in vna Sedia d'oro, sopra vn'Hidra di sette capi, hauendo detta Donna vna corona in testa piena di gioie risplendenti con molti orna.

#### RELIGIONE FINTA.



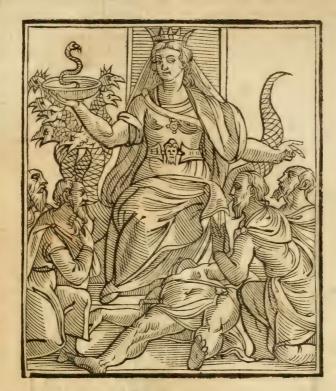



ri ornamenti di veli, & d'oro, nella destra mano hà vua tazza d'oro con vua serpe dentro. Inanzi a lei sono molti inginocchiati in atto di adorarla, & alcuni ne sono morti per terra; perche i fassi: mmaestramenti degl'essempi atlettano con qualche apparenza di piacere, ò di finta commodità terrena, mà al fine preparano l'Inferno nell'altra vita, & le calamità nella presente, che per secreti giuditi j di Dio, vengono in tempo non aspettato.

REMVNERATIONE.

ONNIA d'età virile, coronata di corona d'oro, vestita d'habito nobile ricco, & fontuoso, che sedendo tenghi in grembo vn braccio, da misurare, & che mostri con grandissima piontezza di porgere altiui, con l'adestra mano vna ghirlanda di Lauro, & vna destra mano vna ghirlanda di Lauro, & vna destra mano vna ghirlanda di piestra vn marzo di spighe di grano, & vna bo: (2 piena de danari. Si come sono dinerse le fatiche, & le seguiti

che fanno gl'huemini; così volendosi mostrare in pittura la remuneratione di esse, necessa riamente connerrebbe che diuersamente sossero rappresentate, mà perche volendo noi dipin gere quella delle fatiche, & della servittà virtuosa per essere più propria, & conneneuole, dell'vna, & dell'altra intendiamo di parlare, & lassare indisparte quella che si sa gente a cui si sà notte auante sera.

Diremo dunque che la Remuneratione è vn atto, & con attione di liberalità con termine, & misura,& si estende in doi capi principali l'vno è l'vtile,& l'altro è l'honore.

Si rappresenta d'età virile perciòche essendo in detta età il discorso, & il giuditio, conosse il giusto, & il conueneuole. Tiene in capo la corona d'oro perche è cosa da Principe da remunerare altrui, bunche hoggidi pochissimo si metta in opera, & ciò sia desto senza pregiustico, di chì esercita si nobile attion.

Il vertimento nobile, ricco, & fontricio non

0

solo ne denota la grandezza, & nobiltà dell'animo di chì hà per oggetto di benificare altrui; mà anco ne dimostra che chì remunera conuiene ch'habbi da poter remunerare.

Si dipinge che fieda, & che tenghi in grem bo il braccio da misurare per dinotare che la remuneratione è parte della giustitia, essendo che chì giudica, & misura le qualità delle perfone secondo i meriti loro, & non dà all'ignorante, quello che si conniene per giustitia al virtuoso. Il porgere altrui con la destra mano con prontezza la ghirlanda di lauro, & la Collana d'oro, & con la sinistra le spighe di grano, & la borsa piena de danari, ne significa. che si come son disserenti gli stati; & le conditioni delle persone, così ella riconosce i merireuoli chì con l'vtile, & chì con l'honore quella dell'honore si dimostra con la ghirlan da di lauro, & con la collana d'oro ambidui premij che si danno a persone di conditione, & degni di gradi, & dignità, & sopra di ciò di ce Cic.2.ost. Melius apud bonos, quam apud formatos beneficium collocari puto, & per la consideratione dell'vtile le spighe di grano, & la borsa piena de danari, che ciò si dà aquelli, i quali son degni, mà di più basso stato, & qualità di quelli ch'habbiamo detto di sopra.

#### REPULSA DE PENSIERI CATTIVI.







N huomo che tenghi per li piedi vn picciolo fanciullino, e che con disposta attitudine lo sbatta in vna pietra quadra, e per ter za ve ne sieno morti di quelli, che già sieno sta ti percossi indetta pietra.

Perche tutti i Theologi consentono, che Christo è pietra, si deue attentamente auuertire nel Salmo 36. Super flumina Eabilonis, L'vltimo terzetto, oue si parla de' piccoli fanciul
li sbattuti sopra la pietra, Beatus qui tenebit, Sa
allidet paruulos tuos ad petram. Così dalle Parafrasi esposto. Beato è chì si terrà, ouero contenerà dalli viti, & romperà i piccioli suoi,
cioè primi moti alla pietra di Christo, che è
stabile.

Dum licet, & modici tangunt pracordia motus, Si piget in primo limine siste pedem. Opprime dum noua sunt subiti mala semina.

morbi .

Et tuus incipiens ire resistat equus . Nam mora dat vires , teneras mora percoquit , vuas ,

Et validas segetes, qua fuit herba, facit. Qua prabet latas arbos spaciantibus umbras. Quo posita est primum tempore, virga fuit. Tunc poterat manibus summa tellure reuelli,

Nunc stat in immensum viribus aucta suis. Quale sit id quod amas celeri circunspice mête Et tua lasuro subtrabe colla iugo.

Principijs obsta, sero medicina paratur, Cum mala per longas conualuere moras.

RESTITVTIONE.

ONNA, laquale conta danari con la man destra sopra la sinistra sua, & a canto vi sarà vna cassa, & vn sacchetto di danari.

Il contare i danari d'vna mano nell'altra, ci dimostra, che vno, che sà restitutione della robba non sua, non si priua di cosa alcuna, anzi moltiplica in sè stesso le facoltà, disponendo così il Creditore ad esser liberale verso di se; ouero mostra che la restitutione deue esser libera, & la deue fare ciascuno da sè stesso, senzantà.

La cassa, di sacchetto, ci danno segno, che tanto il poco, quanto l'assa si deue retituire

a' proprij Padroni.

RESSVERETTIONE.

ONNA ignuda, che a trauerfo habbia va velo, & con la finistra tenga vna Fenice, la quale per opinione d'alcum Scrittori, è vecello, che fi troua nell'Arabia, oue se ne stà senza compagnia della sua spetie, & quando è vecchio, per lunga età, accende il suoco con l'- ali al calor del Sole, e s'abbrugia; poi dalle sue ceneri ne nasce vn'ouo, & da questo ella risorge giouane a viuere vn'altra volta, per far l'istesso alla vecchiaia, & è molto bene questa attione celebrata da Lattantio Firmiano.

Ressurrettione.

Onna ignuda, che esca fuora d'vna sepol-

#### RETTORICA.

DON NA bella, vestita riccamente, con nobile acconciatura di testa, mostrandos allegra, & piaceuole, terrà la destra mano alta, & aperta, & nella sinistra vno scettro, & vn libro portando nel lembo della veste scritto queste parole. Ornatus persuasso: & il color del viso sarà rubicondo, & alli piedi vi sarà vna chimera, si come si vede dipinta al suo luogo.

Non è huomo sì rustico, & sì seluaggio, che non senza la dolcezza d'vn'artificioso ragiona mento in bocca di persona faconda, che si sfor za persuadere qualche cosa, però si dipingo bella, nobile, & piaceuole, tiene la destra mano alta, & aperta, perciòche la Rettorica discorre per le vie larghe, & dimostrationi aper te, onde Zenone per le dita quà, & là sparse, & per le mani allargate per tal gesto la Rettorica interpretaua. Et Quintiliano riprende quel li, che orando in qualche causa, tengono le mani sotto il mantello, come che s'egli trattassero le cose pigramento.

Lo scettro è segno, che la Rettorica è dominatrice degli animi, & gli sperona, raffrena, piega in quel modo che più gli piac.

Il libro dimostra, che quest'arte s'impara con lo studio, per non hauersi da alcuno in per

fettione perdono di natura...

Le parole Ornatus, & Persuasio, insegnano l'offitio della Rettorica, che è di instruire altrui a parlare conuenientemente per persua-

dere

La Chimera, come è dipinta al suo luogo, Nazianzeno, e lo espositore d'Hesiodo intendono per questo mostro le tre parti della Rettorica, cioè la giudiciale per lo Leone, per cagione del terrore, che dà i rei, la dimostratiua per la capra, perciòche in quel genere la fauella suole andare molto lasciuamente vagando: & vltimamente la Deliberatiua per lo Dragone per cagione della varietà degl'argomenti, & per li assai lunghi giri, & auuolgimenti, de quali sa di mestiere per il persuader.

Oo 2 RIC-

RICCHEZZA.

ONNA vecchia, cieca, & vestita di pan no d'oro. Cieca dipinge Aristofane la Ricchezza nella Comedia intitolata Pluto, perche per lo più se ne và in casa d'huomini poco meriteuoli, a quali se haueste occhi, che le seruistro, non si auuicinarebbe giamai; ouero perche sa gli huomini ciechi alla cognicione del bene, con vn sinto raggio, che appresenta loro de commodi, & de piaceri mondani, senza lasciar loro veder la vera luce della virtù, se per particolar gratia non è superata la sua inclinatione.

Si dipinge vecchia, perche inuecchia alcuni col pensiero d'acquistarla; altri col timore di non perderla, hauendone il possesso. Il vestimento dell'oro, mostra, che le ricchezze sono beni esteriori, & che non fanno all'interna quiete, & al riposo del'huomo.

Ricchezza.

Donna in habito regale ricamato con diuerse gioie di gran stima, che nella man
destra tenga vna corona Imperiale, & nella sinistra vno Scettro, & vn vaso, d'oro a' piedi.

Ricchezza è possessione d'oro, d'argento, gioie, Stati, terreni, edifici j, giumenti, serui, ve

stimenti,&c.

La corona in mano, lo Scettro, & il vaso a' piedi, mostrano, che la prima, & principal ricchezza, è possedere la volontà de gli huomini, come fanno i Reila seconda è il denaro.

#### RICONCILIATIONE D'AMORE Del Sig. Gio. Zaratino Castellini.





D ONNA giouane, allegra, coronata d'yna ghirlanda d'herba, chiamata Anacamgferote; porti al collo yn bel Zafito, nella man dritta vna coppa, con la finistra tenga per mano due pargoletti Amori.

La Riconciliatione è vna rinouatione d'a-

more,

more, che si fa col ritornare in gratia della cosa amata; Imperciòche dall'amore tra gli amanti nascono continuamente sospetti, ingiu rie, a quali succedono lo sdegno, l'ira, & la guerra, come vagamente esprime Terentio; In amore hacomnia insunt vitia: iniuria, suspiciones, inimicitia, inducia, Bellum, pax rursum. Il medesimo dice Horatio nella Satira 3. lib. 2.

In amore hac funt mala, bellum

Pax rur fum

Lequali differenze occorreno tanto più spes fo,quanto più si ama, & quanto più vno ama, tanto più ogni minima cosa l'offende, riputan dosi di non essere stimato dalla cosa amata... conforme allo smisurato amor suo, & che si faccia torto a i meriti suoi, onde facilmente concepisce l'amante dentro di se sdegno, & ira, in tal modo che non pensa di portare più amore, anzi s'incrudelisce nell'odio, mà sfogata l'ira con far dispetti alla cosa amata, si pente dell'odio, che le hà portato, non può più sta re in ira, & in guerra, mà brama, & cerca la... pace, laquale ottenuta gode nella Riconciliatione d'Amore, dalla quale è rinouato, noto è quello di Terentio, Amantium ira ameris redintegratio est.

L'herba Anacampserote sarà figura della Ricociliatione, poiche gl'antichi tennero, che al tatto di essa ritornassero gli amori, ancorche con odio fossero deposti, si come riferisce

Plinio lib. 14. cap. 17. nel fine.

Il Zaffiro di colore azurro, fimile al Cielo sereno, seruirà per simbolo della Riconciliatio ne, che arreca all'animo fereno stato di tranquilità, perche hà virtù riconciliatiua, & molto vale a riformare la pace per quanto attesta Bartolomeo Anglico lib. xvj. cap. 83. per auttorità di Dioscoride. Saphirus itaq secundum Dioscoridem habet virtutem descordiarum reconciliatinam, multum etiam valet, vt dicitur, ad pacem reformandam : mà ciò sia posto per curiofità de' scrittori, no per efficaccia, ch'hab bia l'herba Anacampserote,& la pietra del zaf firo. Se bene può essere che il zassiro habbia virtù riconciliatina donandosi vn bel zaffiro all'irata Dama, la quale per rispetto del do no facilmente si può disponere a restituire l'amante nella priftina gratia, perche li doni, & presenti hanno gran forza. Si come chiaramente elprime quel Prouerbio. Victoriam, & honorem acquiret, qui dat munera, animam au tem aufert accipientium.

La coppa, l'habbiamo posta per figura del presente, poiche in essa si pongono i donatiui, che si mandano a presentare: I presenti si vagliano molto nel conciliare, & riconciliare l'amore, & mitigare glianimi sdegnati, & placar l'ira delle persone, come dice Ouidio ne! 2 dell'arte amatori...

Munera crede mihi, placant homines Deos 4;

Placatur donis lugiter ip se datis.

Detto preso dal terzo della Repub. di Platone citato da Suida, & derinato da vn verso di Hesiodo, secondo l'opinione di molti, mà appresso Greci era voce corrente, Euripide nel la Medea....

Persuadere munera etiam Deos dicterium est. Aurum vero potius est mille dictis hominibus,

Onde Seneca per motto d'vn Filosofo dice, che non ci è la più dolce cosa che il riceuere. Omnium esse dulcissimum accipere.

E' tanto dolce che nella nona Iliade Nestore sommo Consigliero, persuade Agamennone, Imperadore, a prouar di placare Achille con doni, & con buone parole. Videamus ve ipsum placantes slessamus donisá, placidis, verbisá, blandis disse Nestore. Rispose Agamennone che volontieri gli volcua dare infiniti doni, e li specifica. Inclita dona nominabo septem eripodas, decemá; auri talenta, lebetes viginti, equos duodecim, item septem mulieres palcherrimas, inter quas ssilam Brisei.

I presenti dunque hanno gran forza di indurre la cosa amata alla riconciliatione, tanto se è dama interessata, quanto nobile, & liberale d'animo, perche s'è interessata, si mouerà alla riconciliatione per l'interesse di quel presen te, se è nobile, & liberale d'animo si mouerà dalla gentil cortessa del donatore, essendo quel dono, come inditio, e tributo dell'amor suo-

Li due pargoletti Amori fignificano il doppio amore, che doppo l'ira fi genera, & fi raddoppia nella riconciliatione con maggior godimento, & gusto de gli amanti, il tutto vien descritto da Plauto nell'Ansitrion.

Nam in hominum atate multa eueniunt huiu/modi,

Capiunt voluptates, mox rur fum miferias. Ira interveniunt, redeunt rur fum in gratiam, Verum ira: (fi qua forte eveniunt huiufmodi Intereos) rur fum fi reventum in gratiam est Bis tanto amici funt interfe, quam prius

Riforzandosi l'amore nella riconciliatione, & crescendo due volte più di prima, non mancano amanti, & amici, che a bella posta cercano occasioni di sdegni, e risse, per duplicare, più volte la beneuolenza, & l'amore, & pronar spesso i suaui frutti della Riconciliatione Di-

Oo 3 scordia

fcordia sit carior concordia, disse quel Mimo Publio; e però Agathone poeta era vno di quel li, che daua occasione a Pausania suo cordialissimo amico di adirarsi, acciò che prouaste doppio contento nella Riconciliatione; di che ne sa mentione Eliano lib. 2. cap. 21. Iucundissimum amantibus est reperio, sex contentione.

Elitibus cum amasijs in gratiam redeant. Et sanè mihi vid: tur nihil illis delectabilius accidere posse. Huius ergo volupeatis persape eum participem facio, frequenter cum eo contendens. Gaudium enim capit, si contentionem, cum eo subinde dissoluam, Greconciliem.

#### RIFORMA.







DONN A vecchia, vestita d'habito semplice, corto, & senz'ornamento alcuno; con la destra mano terrà vn roncietto, ouero vn par di sorbice, & con la sinistra vn libro aperto, nel quale vi siano scritte le seguenti parole.

Pereunt discrimine nullo

Amifaleres .

Vecchia si dipinge, perciòche a quest'età più conuiene & è più atta a riformare, & reggere altrui, secondo Platone nel V della Reponde per la riforma intendiamo i buoni vsi con sormi alle leggi, i quali siano tralasciati per licentioso abuso de gli huomini, che poi si ridu-

cano alla lor forma, & consiste principalmente la riforma esteriore, & interiore.

Si velte d'habito semplice, & corto, per chegli habiti riccamente guarniti, non solo sono nota di superfluità, mà ancora alle volte di licentiosi costumi, & ciò causano la morbidezza, & gli agi di tali habiti nelle persone, chequelli vsano soprabondantemente.

Il roncietto ancora è chiara fignificatione di riforma, perciòche si come gl'arbori, i rami de' quali superfluamente cresciuti sono, con esso si riformano tagliando via quello, che soprabonda, & che toglie all'albero il vigore. Così la riforma leua via gl'abusi di quegl'huo

mini

mini in quelle cose, nelle quali licentiosamente si sono lasciati trascorrere più oltre di quello, che comportano le leggi. Il simile ancora si pud dire delle forbici, che tagliano le super-

fluità, come è manifesto a tutti.

Il libro dinota le leggi, & constitutioni, secondo le quali si deue viuere, & risormare i trasgressori, che se bene quanto a essi le leggi sono perdute, che non le osseruano, anzi sanno il contrario, non però quelle periscono per caso alcuno, come bene dimostrano quelle parole di Lucano nel libro 3. De bello Cinili, che dicono.

> Pereunt discrimine nullo Ammissa leges

Et così per esso libro si riducono all'yso antico le leggi tralasciate, tanto ne' costumi, come ne gli habiti, & di nuono si riforma ne gli huomini la virtù dell'osseruanza, & lo stato di buon reggimento.

EPIGRAMMA.

Quos ratio mores docet, & lex, praum abusus Deformat, longa diminuity; die Hinc velut arbori bus latè ramalia crescunt Nec matura suo tempore poma ferunt. Sic vana exurgunt vitiorum germina, & alta Virtus humano in pettore pressa iacet.

Noxia rerum igitur fortis censura recidat

Vi vita redeat splendida forma noua.

R I F O R M A.

M ATRONA vecchia, vestita d'habito graue, mà semplice senz'alcun'ornamento, con la destra mano terrà vna sferza, & con la sinistra vn libro aperto col motto, Argue,

in vna facciata & Obsecra, nell'altra. Per la riforma intédiamo quelle ordinationi de' Superiori, con le quali a'buoni costumi tralasciati per licentioso abuso de gli huomini fi dà nuoua, e miglior forma, conforme alle leggi,e si tornano di nuono ad introdutre tra i medefimi, e questo cou quei due principali, e conuenienti mezzi, cioè con l'esorrare dimostrato per illibro aperto; e col riprendere, e castigare dimostrato per la sferza, ambedue meglio fignificato co le due parole del motto cauate da S. Paolo nel cap. 4. della 2. a Timoteo, e del sacro Concilio di Trento alla sess. 13. nel c. 1. della Riforma, ricordato a detti Superiori,acciò che se ne seruano in questa materia, cioè, che debbono ester Pastori, & no percusto ri, che deuono ricercare di ritirare i sudditi da gli abusi più con l'essortationi, che col castigo, operando più in verso quelli l'amoreuolez za, che l'austerità, più l'esortationi, che le minaccie, e più la carità, che l'Imperio. Mà non bastado poi l'essortatione, si potrà venire alla sferza, sempre però mitigando il rigore con la mansuetudine, il giuditio con la misericordia, e la seuerità con la piaceuolezza, che così s'introdurrà facilmente ogni risorma ne' popoli soggetti, e tanto più quanto il tutto si sà con maturo consiglio, che però si dipinge in età di Matrona.

RIGORE.

H VOMO rigido, & spauenteuole, chenella destra tiene vna bacchetta di ferro, & a canto vno Struzzo.

Si deue dipingere quest'hnomo rigido, & spauenteuole, essendo il rigore sempre dispiaceuole, & risoluto ad indur timore ne gli ani-

mi de sudditi.

Onde la verga di ferro si pone per l'asprezza del castigo, ò di fatti, ò di parole. Perciò S-Paolo minacciando a Colossensi, dimando se voleuano, che egli andasse a loro con la piaceuoiczza, ò pure con la verga di ferro.

Dipingesi appresso lo Struzzo, per dimostra re, che il Rigore è ministro della Giustiria punitiua, & che supera per se stesso qual si vo-

glia contrasto.

### R I P A R O da i tradimenti.

H VOMO che tenghi in bracciovna Cicogna, la quale habbia in bocca vn ramu scello di Platano.

La Cicogna hà naturale inimicitia con la ciuetta, e però la ciuetta le ordisse spesso institucta, e però la ciuetta le ordisse spesso institucione di per corrempergli l'oua couandole essa medesima, cosa molto nociua al parto della medesima, cosa molto nociua al parto della Cicogna, per l'odio intestino che le porta ... Antiuedendo la Cicogna quello, ciòche interuenir le potrebbe si prouede d'yn ramo di Platano, & lo mette nel nido, perche sà benissano, che la ciuetta abborrisce tal pianta, & che non s'accosta doue sente l'odore del Piatano. In tal riparo resta sicura dall'insidie, & tradimenti della ciuetra.

RIPRENSIONE.

DONNA horrida, & armata con corazza, elmo, & fpada a canto, nella man deftra tiene vn vafo di fuoco, & nella fimiftra vn corno, in atto di fonarlo.

La Riprensione è vn rimpreuerare altrui i difetti, a fine che se ne astenga, & però si dipin

00 4

ge horrida, & armata, per generarsi dalla riprensione il timore, & si come l'huomo s'arma di spada, & altri arnesi per ferire il corpo, così la riprensione di parole ferisce l'animo.

Tiene il fuoco in mano, per accender nell'huomo colpeuole il roffore della vergogna...

Il corpo è per segno del dispiaceuol suono, generato dalle voci di riprensione.

#### RIPRENSIONE

Gionemole.

DONNA d'età matura, vestita d'habito grauc, e di colore rosso, terrà con la destra mano vua lingua, in cima della quale vi sia vu'occhio, porterà in capo vua ghirlanda d'assentio. & della medesima herba ne terrà con la sinistra mano.

Si rappresenta d'età matura, perciòche il ve ro sondamento di riprendere, & auuertire altrui, conuiene a persone di molta esperienza, & per estere l'età senile attissima, & di molta veneratione appresso ogn'vno, nella correttione, & nella riprensione è di maggior autorità.

e fà maggior effetto.

Veendum est forse in obiurgationibus, & vocis contentione maiore, & verborum granitate
acriore, dice Cicer-lib-primo, de offit. & questo
dice il Sannazaro nell'Arcadia nel xj. prosuI Priuilegij della vecchiezza figliuol mio sono si grandi, che vogliamo, ò no, siamo costret
ti ad'obedirli, essendo che per mezo dell'esperienza sono atti a far srutto nelle riprensioni,
perche come dice Cicerone nella v. epistoludel primo lib-delle sue familiari. L'esperienza
più insegna, che lo studio delle letter-

L'habito graue, & di color rosso dimostra, che la riprensione conviene di farla con gravi tà, e non fuor de termini, accioche sia di profit to, e gioueuole, essendo che tale operatione si può dire, che sia segno di vero amore, & atto di carità. Nunquam alieni peccasi obiurgandi suscipiendum est negotium, nisicum inserniscogisationibus examinantes confeientiam liquidonobis coram Deoresponderimus dilectione. S. Agostino supra epist.ad Galar. essendo, che quando si corregge, & riprende con animo appassionato, & con impeto, e furore, non è dilet zione, e amore, quindi foggiunge l'istesso Ago Rino nel medefimo luogo citato Dilige, & die quid voles, & fà a proposito quello, che dice, Grisostomo in S. Matteo al cap. 18. intorno alla tua vita fij austero, intorno a quella de gl'altri benigno.

Lalingua con l'occhio sopra fignifica vna

perfetta regola di parlare, percioche, comedice Chilone Filosofo, & lo riferisce Laertio lib.primo cap. 4.

Conviene all'huomo di pensare molto ben prima, che parla, quello, che hà da esprimere

con la lingua.

Cogisandum prius quid loquaris quam lingua prorumpat in verba, & Aulo Gellio lib. 8. Noct. Attie. Sapiens fermones suos pracogitat, sexaminat prius in pectore, quam proferat in ore, & per ragione potiamo anco dire, che la lingua per non esserci ella stata concessa, acciò che l'vsiamo in ruina, danno, ò detrimento altrui, essere accorti, & auueduti in adoperarla con ogni affetto gioueuole in aiuto, & aiuto di quelli, i quali hanno necessità, non che bisogno d'esser ripresi.

La ghirlanda d'Assentio, che tiene in capo, com'anco con la finistra mano gl'Egitti per quest'herba (come narra Pierio Valeriano net lib-cinquantaottelimo) fignificauano con essa vna riprensione gioueuole, & che hauesse fatto vtile a vno, che fosse suori della buona strada, & trascorso ne i vitij, & che poi auuertito, & ripreso si raunedesse vinendo per l'aunenire costumarissimamente, perciòche l'Assentio è amarissimo al gusto, si come ancora le riprésio ni paiono a ciascuno malageuoli, mà se mandato giù si ritiene, purga tutte le colere dello stomaco, & per il contrario il Mele l'accresce, il quale fignifica le dolci,& grate adulationi, perciòche dicesi negli Aforifmi de' Medici che le cose dolci si conuertono in colere, onde fanno cadere l'huomo in qualche mala dispofitione.

RISO.

GIOVANE vago, vestito di varij colori, in mezzo d'vn verde, & fiorito prato a in capo hauerà vna ghirlanda di rose, le quali comincino ad aprirsi.

Il Riso è figliuolo dell'allegrezza & è vno spargimento di spiriti sottili mossi nel diafram ma per cagione della merauiglia, che prendo-

noli sensi mezzani.

Si dipinge il Riso giouane, perche all'erà più giouenile, & più tenera, più facilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dall'allegrezza; però si dipinge giouane, & bello.

Rifo.

Giovanetto vestito d'habito verde, dipinto di fiori con va cappelletto in testa pieno di varie penne, le quali significano leggierezza, & instabilità, onde suol nascere l'immoderato riso, secondo il detto del Sauio.

Risus abaudat in ore sultorum.

N Gioua ne allegro, & bello; terrà in vna mano vna Maschera con la faccia distorta, & brutta, perche il brutto, & l'indecente, e senza decoro, come disse Aristotile nella Poetica, dà materia di riso, & vi sarà vn motto.

AMARA RISV TEM. ERA.

#### R O M A G N A.



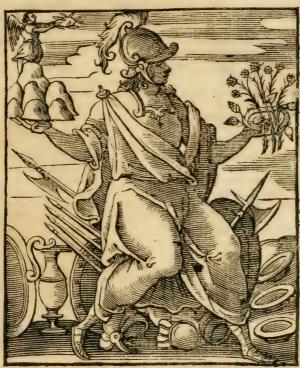



ONNA armata a federe sopra diuerse armi, con la man destra sostenga sette colli, in eima de quali vi sia la Vittoria, tenga nella sinistra fioriti gambi di lino con vna corona di Pino, a piedi vn bacile & boccase con altri vasi: figura simile vedesi nel Pasazzo di Faenza.

Bellicofa per ogni secolo e stata questa Prouincia. Con Toscani suoi primi habitatori com batte contro i Galli Transalpini lungo tempo, da quali scacciati li Toscani, & diuentata la... Prouincia de Galli infinite battaglie & acerbe zotte diede con i Galli a Romani, vinti finalmente li Galli da Romani vnita con esso loro combattè contro le nationi, e Popoli nemici al nome Romano, tanto per gloria della Republica quanto per l'accrescimento dell' Imperio Romano, che mostro fauorì questa Prouincia per lo suo coraggio militare. Augusto ordinò l'armata Nauale di Rauenna Citrà prossima al lito Adriatico Metropoli della Romagna, acciò guardasse il mare Adriatico superiore, come narra Strabone, & Suetonio in Augusto cap. 49. & Vegetio nel lib. 4. cap. 31. dice che l'armata de Rauennati andaua in corso per l'Epiro, per la Macedonia, per l'Achaia, per lo

Pro-

Propontide Canal di Bizantio, per lo Ponto, per l'Oriente, per la Candia, & per Cipro, ne fà di tale armata mentione Tacito nel quarto degli Annali & nel fecondo delle historie, Castiodoro nelle Varie, & l'inscrittione di Tito Appeo Prefetto dell'armata pretoria di Ranenna, & vn'altra inscrittione ch'era già in La terano di Tito statilio soldato di detta armata,

IVVENTIÆ. EVTICHIÆ
CONIVGI. KARISS.
T. STATILIVS. VALENS
M.L. C.L. P.R. R.A.
V. A. XX. B. M. P. C.

Oltre l'armata Nauale hebbe la Romagna molte cohorti per terra; si come notifica l'inscrittione di Lucio Vicedio Presente da Rauenna della Tribu Camilla soldato a Cauallo della sesta cohorte Rauennate, la quale trouasi in Roma a S. Biagio della Pagnotta...

DIS. MANIBVS
FOSSIÆ. GNOMÆ
L. VICEDIVS. L. F. CAM
PRÆSENS. RAVEN
EQ. COH. VI. R. MATRI
PIENTISSIMÆ

A tanta soldatesca di Romagna surono con segnati sotto il colle Gianicolo di Roma in Tiasteuere gli alloggiamenti, & chiamauansi Castra Raaennatium. Andrea Fuluio nell'antichità di Roma lib.2.cap.vlt. & lib.4. cap.19.

Laonde merito Rauenna d'esser Colonia de Romani, non Municipio come pensa il suo Eccellente Cittadino Historico, mà in questo poteua con ragione maggiormente nobilitare la sua Patria, perche più nobil titolo sù la Colonna del Municipio, Che Rauenna fusse Co-Ionia chiaramente lo dice Strabone lib. c. Ariminum V mbrarum Colonia, ve Rauenna, veraque Romanos habet inquilinos. & lo mantiene il Panuino nel libro dell'Imperio Romano, do ne tratta delle Colonie, tra quali pone Rauen-1.2:s'abbaglia il Rosci nella inscrittione di Pu blo Vettio Sabino pur della Tribu Camilla, nella quale legge MAG. MVN. RAVEN. cioè secondo lui, Magistro Municipij Rauennasium, mà nella pietra, ch'egli cita in Modena vi sta intagliato MAG. MAN. che vuol dir, Magistro Mancipium Rauennatium, così stampa il Panuino nel trattato de Ciuitate Romana fotto la Tribu Camilla, & lo Smerio foglio. 161 num.19.

P. VETTIO P. F. CAM SABINO. EQ. P. IIII. VIRO. AED. POT ET. MAG. MAN. RAVEN. CORNELIA. MAXIMINA MARITO, INCOMPARABILI ET. SIBI. VIVA. POSVIT

Bellicosa fù Rauenna con tutta la Prouincia più d'ogni altra d'Italia dalla venuta de Gothi, e Longobardi per fine all'Imperio di Carlo Magno, poi che tutte quelle Barbare Genti sboccauano a Rauenna, nella quale vol sero fare stanza gl'Imperadori per opporsi in quel passo, e porto di Mare all'impeto de nemiche squadre. Mà la forza de Barbari prenal se, che si fecero Rauenna (scacciati gl'Imperadori) residenza loro. Dato ch'hebbe Dio sine a Gothi, e Longobardi; se ben non hebbe la Prouincia continue guerre come prima; nondi meno stette alle volte in arme, spetialmente al Tempo di Federico secondo Imperadore il quale prese Rauenna, indi nel 1240. pose l'asse dio a Faenza Città di Romagna, e stentò vn'an no prima che la potesse ridurre a rendersi,ne fii poca lode a Faentino di resistere vn'anno a fi potente Imperadore fulmine di guerra, inditio di gran valore conosciuto etiamdio da stra nieri particolarmente da Giulio Cesare Scali gero in quel suo Epigramma.

#### FAVENTIA.

Pars magna Italia duro discrimine rerum Clara Fauentino milise sceptra capit. Quod meruit decus inuicis Heluetius armis,

Quod conducta ferox Brennus ad arma fuit; Hoc (umus:hoc fortis meruit i us ignea dextra, Arbitrio cuius, numine regna parant.

Non mancarono poi guerre a questa Prouin cia, cessato il surore di lontane Nationi, con i proprij habitatori, & Popoli conuicini, tanto che Dante Poeta proruppe in quel terzetto.

Romagna tua non è, Onon su mai

Sen a guerra necuor de fuoi Tiranni,
Doppo Dante sono in Romagna nati guerrieri, che possono stare con gli antichial paragone: Mà progresso maggior di tutte hebbe. Sforza Attendolo da Congnola Padre di Francesco e Duca di Milano, da quali sono deriuati millè eccessi Campioni dell'Illustrissima casa Sforza. In oltre stette la Romagna in guerra, Faenza spetialmente, col Duca Valentino viuente Alessandro Sesto, & nel seguente Pontiscato di Giulio secondo con l'essercito Franzese per la rotta di Rauenna, non senza danno & esterminio de vincitori. In vltimo l'anno 1597. a' 21. di Nouembre, essendo Legato della Provincia l'Illustrissimo Cardinal Bandino

cor fero

corsero gran preparamenti di guerra in Faenza, doue per la ricuperatione del Ducato di Ferrara nel core d'asprissimo innerno si fece con incredibile prestezza in ispatio di 20. di la massa dell'esfercito Ecclesiastico diviso in otto colonelli con tre mila fanti e 400. caualli per ciascuno, quali furono l'Illustrissimo Marche se de Bagni di questa Prouincia, il Marchese della Corgna, Generale d'Archibugieri a caual lo, il Signor Pirro Maluezzi Generale della Caualeria di Lance, il Signor Leone strozzi, il Sig. Mario Farnese Generale dell'Artiglieria, il Signor Lothario Conti Duca di Poli, il Signor Giouan Antonio Orsini Duca di Santo Gemini, Don Pietro Gaetano Duca di Sermoneta Generale della fanteria & il Signor Mar tio Colonna Duca di Zagarola Capo di tutti fi publicano gli officiali della militia, e tra gli altri il Capitano Gioua Battista Seneroli Faen tino per la molta esperienza militare, per lo seguito, & per la prattica che haueua nelli con fini di Romagna & del Ducato di Ferrara fù dechiarato Luogotenente di tutta la Caualleria. Fatte tutte le necessarie pronisioni d'Arme,& di Gente si conchiuse l'accordo tra l'Il-Instrissimo Cardinale Aldobrandino Legato dell'Esfercito del Papa, & la Serenissima Signora Lucretia da Este Duchessa d'Vrbino so rella dell'vitimo Duca Alfonso di Ferrara con la restitutione di detto Ducato seguita in Faen za alli 13.di Genaro dal 1598. si come apparisce in vna inscrittione, che nella Sala maggiore del Palazzo di Faenza fi vede, la quale poner vogliamo, acciò detta Città, & la Prouin cia tutta non resti più defraudata delle sue attioni, attesoche il Campana, & il Doglione historici di nostro tempo malamente informati scriuono, che la massa, & l'accordo si facesse in altre parti; mà più fede prestar si deue all'inscrittione composta dal Signor Giouanni Zaratino Castellini, che vide in Faenza tutto l'apparecchio dell'essercito, & delle armi, & ridusse in breue compendio tutta l'impresa, & il successo nel seguente elogio, diretto a Papa Clemente VIII. di felicissima memoria, che con folecita cura comandò l'impresa....

#### CLEMENTI. VIII. PONT. MAX.

Principi Optimo & clementissimo ob Ferrariensem expeditionem caleritate mirabili paratam, Fauentiam conuenientibus PETRO AL-DOBRANDINO CARDINALE Pontificis Fratris silia, ec clesiastici Exercitus supremo moderatore. OCTAVIO BANDINO Cardinale

Flaminia Legato caterisq belli Principibus ad lustrandum exercitum, aciemq; instruendam, Militibus undiq; media bieme confluentibus, qui libentissimis ciuibus excipiuntur, aluntur, fouentur, nec vllum Cinitas ob charitatis officium, Charitatis patitur incommodum. In tantorei militaris apparatu, Lucretia Estensis Vrbini Ducissa aduentu, CÆSARIS ESTENSIS nomine in hac Vrbe prolata pace, & ab codem confirmata, Obside misso ALFONSO Filio, Ferra. ria fine clade , S. R. E. restituitur idibus lan. M. DXCVIII. Comes Gabriel Gabriclius Eugubinus Fauentia Gubernator, eius g, militum, ac vigilum Pref. ad aternam preclare facti memoriam, atq ad perenne Fauentinorum Fidei, ac deuotionis testimonium in summum Pontificem ac S.R.E. Hoc laudis monumentum dedicauit approbante S. P. Q. Fauentino.

Essendo questa Prouincia vissuta in continue battaglie,& hauendo preso adogni occorrenza le armi con sua gloria & honore in difesa di Roma, dalla quale hà meritato il nome di Romagna per moto proprio di Carlo Magno Imperadore, & d'Adriano primo Pontefice, è ragioneuole anco che pigli la forma della figura come Roma di Donna armata... a sedere sopra le armi, con i sette colli nella... destra, per la stima che hà fatto la Romagna delli sette Romani colli, sostentati, & essaltati dal potente aiuto suo, a quali con molto valore è concorsa ad arrecare più volte gloriosa Vittoria, figurata nel colle superiore che sù il Capitolino capo di tutti gli altri, doue terminate sono tutte le trionfanti Vittorie. Tal vanto vie ne a dare l'Oratore Romano alla Romagna. quando nella terza Filippica dice, che non fi può tacere della virtù, costanza, e grauità di questa Prouincia, imperciòche ella è il fiore d'Italia, fermezza dell'Imperio, ornamento. della dignità, tanto è il consenso delli Municipij,& delle Colonie, che pare conspirino cutti a defendere l'auttorità dell'ordine Senatorio, & la Maestà del Popolo Romano. Come la più pacifica, & vnita Gallia con Roma prese nome di togata, & l'habito della Romana toga, come nota Dione lib.46 & nel quadragefimosettimo dice che riceuè la Cittadinanza secondo la forma de gl'instituti, & leggi d'Italia, la quale data le fù da Pompeo Strabone padre di Pompeo Magno finita la guerra Marfica. l'anno del suo Consolaro. 664. dall'edificatione di Roma, di che Onofrio Panuino nel libro dell'Imperio Romano sotto il capo delle Prefetture,& Giusto Lipsio nell'XI.de gla Ausas.

di di Tacito. Sebene il nome della Gallia Togata diuenne commune alla Gallia Traspa dana, a tutta la Lombardia, manifestasi questo da Gesare lib. viij. & da Hirtio quando scri ne che Cesare trascorse tutte le regioni della Gallia Togata, & che fece Prefetto di lei Tito Labieno. Dione parimente la chiama tutta... Gallia Togata, & Mela pone i Carni, & Veneti nella Gallia Togata, Autori che fanno contro Leandro Alberto, ilqual non vuole che si chiamasse Gallia Togata se non la Romagna Cispadana; mà vedesi che fù nome commune anco alla Transpadana. Nomi suoi particolari furono quelli che la Romagna prese da... Caio Flaminio, & da Marco Emilio Lepido Consoli di Roma l'anno dalla sua edificatione 566 perche questo lastricò la via da Rimini a Bologna secondo Strabone, secondo altri per fine a Piacenza, doue si stese la iurisdictione dell'Essarcato di Rauenna, & perche l'altro la stricò la via dalla porta Flaminia di Roma... per sin'a Rimini, ristaurata poi da Ottauiano Augusto, che era per guidar l'essereito per quel la via l'anno di Rema 727. come narra Dione, dicendo che per tale ristauratione gli sù posta la sua statua tanto sopra il Ponte del Teuere, quanto sopra il Ponte di Rimini. Et non solo tutto il corpo della Pronincia mà anco tre sue Città presero il nome da Romani Senatori, il foro di Cornelio, il foro di Liuio, & il foro di Pompilio. Per l'affetto dunque, che hà dimostrato la Romagna in pigliar l'habito, & li no mi de Romani, per la fincera sua fede, per la... similitudine del nome, che hà con Roma sua compagna nelli fatti egregij si deue a lei corpo di figura fimile a quello di Roma.

Nella finistra tiene fioriti gambi di lino per la finezza de quello che in Faenza tuttauia. f.orifce tanto quanto al tempo di Plinio. Il bacile,& il boccale conaltri vafi, per la delicata maiolica, e fignorili vafi di terra cotta, che nel la medema Città si fanno, la cui Argilla, & polito lauoro hà tolto il nome a gli antichi vasi di Samo, & d'Arezzo di Toscana tanto da... varij Autori celebrati de quali vasi se ne sa parte a tutta Italia con laude di Faenza per si vago artifitio, poiche secondo Plinio lib. 35.c. 12.così anco si nobilitano i paesi. La corona. di Pino se le da per lo gran circuito della Pine ta che in questa Provincia vicino a Rauenna vedesi la quale verdeggiana fin'al tempo di Theodorico Re de Gothi; che andò a Roma l'anno 500. del Signore & accampò il suo essercito in questa vasta Pineta contro Odouacro, si come narra Giordano, antico Vescono di Rauenna nelle imprese Getiche. Transatto Pado Amne ad Rauennam regiam Vrbem cassira componit tertio sere militario ab Vrbe, loco, qui appellatur Pineta. Altri Pini circondauano la campagna di Faenza-Silio Italico lib.8. Vndiá; Solers Arua coronantem nutrire Fauentia Pinum.

Fin hoggidì ritiene vn campo di Faenza ver fo San Lazaro il nome di Pigna. Nella base di Vlpio Egnatio Augure Faentino descritto da Smetio, vi era in ogni lato vn pino come ministro d'Iside nell' Imperio di Valentiniano e Valente. La corona di Pino dauasi alli vincito ri Ishmici, dismessa che fù la corona d'Apio, della cui corona di Pino Plutarco in Timoleon te, & nel quarto Simposiaco, Plinio lib. 19.c. to. Eliano lib. 6.cap. 1, de Animali, e Statio nel 5 delle selue nell'Epicedio al Padre.

Nunc Athamanta a protestum tempora pinu.

Trouasi vn riuerso di Medaglia con vnacorona di pino nel mezo della quale vi è laparola. ISTHMIA, nel dritto la testa di Lucio Aurelio vero Imperadore il quale per tene re essercitata la giouentù, & la soldatesca hebbe ordinare i giochi d'Isthmia, & proponerla corona di pino per premio a vincitori.

Per honore di questa Prouincia è da sapere che il detto vero Imperadore trasse origine da Faenza di Romagna non solo da canto materno, come scriue Giulio Capitolino, mà ancora da canto paterno, che da Toscana lo deriua detto Capitolino: e Spartiano dice che la nobilissima sua Origine paterna venisse dall'. Etruria, ouero da Faenza, e bene dice, perche Faenza, era nell'Etruria, ne vi era in quelli antichi tempi, la differenza, e varietà che fà Giu lio Capitolino', Auanti l'Imperio de Romani la potenza de Toscani si stendeua oltra modo per mare, & per terra, dal mare superiore all'inferiore, i nomi ne danno manifesto segno, vno de quali Tofcano si chiama, & è il Tirreno inferiore, nel quale entra il Tenere di Roma alla bocca d'Ostia, l'altro Adriatico da Adria Colonia de Toscani, & è il superiore quanto dominò la più antica Toscana in queste parti Adriatiche, Transpadana, & Cispadana, tanto fù poi occupato dalla Gallia, nella quale si comprendeua Padoua per auttorità di Dione libro quarantesimoprimo, & per autorità di Cornelio Tacito nel primo della sua historia si comprendeua Milano, Nouarra, e Vercelli nella Gallia Transpadana, doue anco lo metre Plinio, il quale fà cominciare la riuiera della

Gallia

Gallia Togata da Ancona, che è sopra l'Adria tico, nella medema riuiera vedesi la Città di Rimini, & di Cesena, 20. miglia discosto da\_ Faeza edificata nella via Emilia dirittiuamen te verso Bologna, la qual Bologna era capo di Toscana per fino al Rubicone fiume, termine già della primiera Italia; che questi luoghi fussero de Toscani habitati scacciati poi da Boij, Senoni, & da altri Galli, lo restifica. Polibio libro secondo & Liuio libro 5. & 37. & 39.quindi è che Plinio lib. 3. cap. 13. ragionando di questa ottaua regione chiama Bologna Felfina capo d'Etruria; veggafi quanto no ta il Panuino nelle Colonie dell'Imperio Romano, & il Sigonio de Antiquo iure Italia lib. 1.cap.24 25.26. non ci sparagnaremo di allegare in questo passo Porcio Catone citato da. Gio: Battista Pio nelli suoi annotamenti cap. 27.dal Sigonio, & Caio Sempronio commentati da Frate Annio Viterbese, ancorche sieno riputati per Apocrifi dal Volaterrano, & dal Posseuino, poiche concordano in ciò con li fudetti Auttori.le parole di Porcio Catone nel libro delle Origini sono queste, Gallia Ci-Spadana olim Bianora a victore Ocno, postea Fel sina dieta vsq; Rauennam . Tra Rauenna & Felsina, che è Bolognasi contiene Faenza, posta nella Gallia Cispadana di quà dal Pò, seguira Catone a dire, che questo sito a suo tempo fi chiamana Gallia Aurelia, & Emilia, come hora, ciò è Emilia, & loggiugne che capo della Metropoli era Fellina primieramente detta dal Re Tosco, che la fondò, indi dal successore Bono Toscano Bononia su chiamata. Caio Sempronio nella divisione d'Italia piglia Flaminia per l'Emilia, si come altri Autori etiamdio de nostri tempi. Flaminia a Bononia ad Rubiconem amnem antea Felsina a principe Hetruris missis Colonijs Lamonibus. Tra Felfina Bologna & il Rubicone fiume non lungi da Rimini, vi è nel mezo Faenza, & di più il fiume di Faenza chiamasi Lamone, & da lui la denomino Dante nel canto 27. dell'inferno.

La Città di Lamon, e di Santerno.

Annio in detto luogo di Sempronio. Durat huius regionis longitudo a Bononia vsapost Ariminum in Rubicone fluento, in quam cum Hetruscis, ctiam Lamones Colonias must, id est Herruscas maritimas ob vicinum mare Hadria ticum. Lamones enim sunt Hetrusci maritimi Hercusci. Da questi Lamoni Toscani maritimi Hercusci è detto il Lamone siume che da Plinio Ancmo s'appella, & da Pio secondo nelli Commentarij lib. 3. Amon. il qual siume sorge

dalle Alpi, ò per dir meglio Apenino & passa per la Valle di Lamone fatta a guisa d'vn labda greco. A. il cui supremo angolo assai stretto tocca l'Apenino, si dilata poi tanto che tiene di larghezza sei miglia, di lunghezza xviij. con sedici milla habitanti, capo della qual Val le è Bresighella per relatione del Botero, sei miglia fopra Faenza, nella qual Valle da fuoi feroci habitatori veciso Oddo figliolo di Brae cio Montone che per la Republica di Fiorenza combatteua cotro i Capitani di Filippo Visconte Ducadi Milano, dissipato, & messo in isbaraglio il suo esfercito sù preso Nicolo Piccinino, che lo reggeua, & condotto prigione a Guido Antonio Manfredi Signor di Faenza, & Conte di Valle Lamone, i cui Huomini sono dal Bembo de Re Veneta commendati per Braui foldati, & riserua ( comé dice Annio) il valore de Tirreni antichi Toscani, i quali non tanto nella Gallia Cispadana doue è Faenza, mà anco nella Gallia Transpadana di là dal Pò prima de Galli dominorno, & mol te Città edificorno, tra quali Verona nominata secondo Caio Sempronio da Vera famiglia de più antichi Toscani, & confermasi da Porcio Catone che denomina Verona da Vera Colonia Toscana, l'istesso che da famiglia Toscana, a Vero Verona poiche molte-Colonie trouansi nominate da famiglie e Genti che le hanno dedotte, come anco la Tribu Fabia, Horatia, Sergia, & altre. De Colonie in Cirno Isola di Corsica, Colonia Maria da Caio Mario, in Achaia Colonia Iulia, da Augusto che per adottione fù della Genre Giulia, nella. Palestina Colonia Aelia da Adriano Imperadore che fu della Gente Elia, nella Gallia Bel gica Colonia Augusta Vlpia, da Traiano che fù della Gente Vlpia. Così nella Gallia Transpadana o de Cenomani, Verona da Vera Colonia denominata dalla famiglia Toscana Vera, della quale fù la Gente Ceionia, & fi riten ne sempre il cognome Vero per memoria della famiglia Vera d'Antico Toscani, dalla quale discendeuano. Di loro trouasi nelli fasti Con folari Lucio Ceionio commodo Vero Console di Roma l'anno del Signore 79. & vn'altro Console del 107. seguita poi Lucio Ceionio commodo Vero con titolo di Cesare adottato da Adriano Imperadore & hebbe per moglie Domitia Lucilla Augusta così nominata da Adolfo Occone nelle Medaglie, & dal Panuino nel libro de Romani Prencipi, la quale su da Faenza figlia di Nigrino che d'ordine d'-Adriano per timor della sua potentia su am-

mazzato in Faenza sotto pretesto che hauesse voluto tramargli infidie; dal nome della figlia si caua che Nigrino susse della Gente Domitia perche le femine quanto i Maschi ritenenano il nome Gentilitio del padre; dal qual Vero Cesare & Domitia Lucilla nacque Vero Imperadore d'origine Faentina, che imperò con M. Aurelio Antonino Imperadore Filosofo, dal quale come suo genero, & per adottione prese il cognome de gli Antonini si come a lungo si è trattato nella figura dell'Adottione: de quali Antonini se ne troua memoria in Faen za nelle croniche antiche manoscritte del To-Iosano Canonico della Cathedrale di Faenza, che scrisse del 1226.nel quale anno tuttania. fioriuano, si come egli testifica, & narra quando Luitprando Re de Gothi pose l'assedio intorno a Faenza l'anno del Signore 740. che generosamente per la difesa della Patria, com batterono. iiij siglioli di Valentino restandone morti tre di loro, discesi dall'Imperiale stirpe de gli Antonini, cognominati anco nel medemo tempo di Camonitia, nome corrotto da Cata Domitia Faentina, perche si debbero quel le due famiglie Antonina Vera, & Domitia. incorporare in vna, per adottione e parentela; come fecero diuerle famiglie Proba Faliconia, Olibria, Anicia, Manlia, per varie cagioni, & descendenze incorporate in vna, per quanto si vede nelle antiche inscrittioni Romane, nell'Epistola di San Girolamo a Demetriade, & appresso Gio. Murmellio sopra Boerio de consolatione, così tra loro si vnirono la casa. Domitia & l'Antonina Vera Faentina discesa dagl'Antichi Toscani che dominorno per le parti di Faenza, anch'essa in quelli primi tempi compresa in Toscana, la qual Toscana haneua le sue confine dette Colonne in fino alla Città d'Adria in Romagna, in sul Golfo del mare di Venetia, per lo cui nome quel mare anticamente è detto seno Adriatico, & nelle parti di Lombardia erano i confini e le Colonne di Toscana, in fino di là dal fiume del Pò, e del Tesino al tempo di Tarquinio Prisco Re de Romani, si come attesta Gio: Villano lib. 1. cap.44 la cui autorità si può acconpagnare con l'Autorità di Seruio sopra quelli versi di Vergilio nel decimo.

alle it iam patrijs agmen ciet Ocnus ab Oris Qui mures, matrisq; dedit tibi Mantua nomen & più a basso

Ipsa caput Populis Tusco de sanguine vires.

Doue Seruio asservice, che Ocno figlio del
Teuere Toscano edificò Mantoua, che i To-

scani regnauano in Mantoua, che haueua tre Tribu, diuise in quattro Curie rette da Lucomoni Capitani Toscani, & che Mantoua posta nella parte Veneta detta Gallia Cisalpina, ho. ra Lombardia, era capo di tutte le Prefetture, & Popoli di Toscana. Se la Toscana distese i suoi confini nella Gallia Cisalpina, e transpadana di là dal Po, non fia marauiglia che Faen za nella Gallia Cispadana di quà dal Pò si com prendesse in Toscana, poiche la Diocese Faen tina è tutta via contigua alla Diocese Fiorentina,& in Fiorenza era vna porta, che si chiamaua la Porta a Faenza, ch'hoggi murata... si vede tra la Porta di S. Galdo, & Pinti, che riusciua sù la piazza dell'Annuntiata, fù serra ta al tempo dell'assedio del 1528. Mà non vi è meglio per maggior certezza, che produrre il testo di Polibio, che siori nel tempo di Publio Scipione Africano. 200, anni auanti la venuta di Nostro Signore. Egli nel secondo libro doue descriue l'Italia, così dice. Le Campagne, che sono in mezo tra l'Apenino, e'I mare Adriatico, si distendeno sino alla Città di Senigaglia, i Toscani habitarono già tutti questi Campi . mettiamo le parole latine secondo la tradottione del Perotto. Campi verò, qui inter Apenninum , & Adriaticum sinum medij sunt vsq; ad Vrbem Senam extendun tur. & più fotto. Campos omnes, quos Apennino, atq; Adriatico mare terminari diximus olim habitauere Tyrrheni. Hora. Faenza è posta in detti campi fotto l'Apenino nel mezo della via dritta che va da Bologna a Senigaglia. Seguita Polibio a dire, che i Francesi tratti dalla bellezza, & fertilità del Paese trouando vna certa debile occasione, misero insieme vn'esser cito, & andando con furia adosso a Toscani, li cacciarono dalli confini occupando essi i luoghi loro: nomina prima i Popoli Transpadani tra il Pò, & le Alpi, che per breuità tralascio, & poi li Cifpadani tra l'Apenino, e'l Pò, dicendo che vi erano gli Anani, i Boij, gli Egani, & li Senoni, i quali vltimi di tutti i Francesi habitarono appresso il mare Adriatico. Inter Appen ninum rursus, & Fadum primo Ananes, post Boy, inde Eganes, postremo Senones, qui iuxtas Adriaticum mare extremi omnium Gallorum incoluerunt . Tra l'Apemino e'l Pò nella sua... pianura vi è Faenza. Testifica l'istesso Polibio nel terzo libro, che Piacenza fù edificata di quà dal Pò, & che la pianura del Pò finisce ad Arimini Città, ch'è sù la riua del mare Adriatico, già detto habbiamo che da Arimini a Piacenza dura la via Emilia di Romagna...

Dal Rubicone fiume vicino ad Arimini infino nella Lombardia era quella parte de Toscani, che occuppata da Galli fù detta de Boij come afferma Frà Leandro, & prima di lui il Biondo ci fà sapere che i Boi i non solo tennero dominio per la Romagna, & per tutto il Bologne se, mà per quel di Modena anco, & di Reggio, non fuor di proposito altri reputano Parma. fondata da Toscani, & principessa d'alcuni Popoli Etruschi, auanti che fussero posseduti da i Galli Boij, che scacciarono i Toscani da que ste parti si come scriue Tito Liuio nel 37. lib. doue nomina la Colonia Latina di Bologna. Ager captus de Gallis Boys fuerat, Galli Tuscos expulerant, & nel 39. libro doue fà mentione della Colonia di Modena, & Parma dedotta... da Marco Emilio Lepido, dal quale, Reggio, di Lepido s'appella. Eodem anno Mutina, Go Parma Colonia Romanorum, cinium sunt dedueta. Bina milia hominum in agno qui proxime Boiorum, ante Tuscorum fuerat. Per li sudetti Historici, Popoli distinti, & cose narrate, fi viene in cognitione che il fito di Faenza, era in Toscana, nel mezo di quella parte che fù occupata da Boij, & non si troua che questi campi, & pianure hauessero altro nome auanti li Galli, che di Toscana, ne che vi habitassero altri che Toscani. anzi li monti sopra Faenza sono messi in Toscana dal Cardinale Adria no nel viaggio che fece con Papa Giulio secondo da Roma a Bologna, che paísò per luoghi alpestri di Modigliana, & Maradi Diocese di Faenza, & per Tossignano Diocese d'Imo la, in quelli versi Essametri .

Est locus extremis in montibus asper hetruscis. Hunc dictum perhibent a Tussi Tussinianum.

Il qual Tossignano è 17 migliassopra Faeza. Vn'altra simile equiuocatione in preginditio di questa Pronincia occorre, & è che Papa Pascale secondo si tiene in certe Cronologie per Toscano; l'Abbate Vuspergnese, Pandolfo, & il Ciacone di lui, natus in Tuscia, alias Flaminia, apunto come Spartiano di Vero Cesare Maiores omnes nobilissimi, quorum origo plerag; ex Hetruria fuit, vel ex fauentia. Si come hab. biamo certificato che questo Vero Cesare con Vero suo figliolo Imperadore sia stato di Romagna, cost anco certificaremo che Papa Pascale secondo sia stato ancor esso della medema Prouincia: arresoche nacque in Bieda contado di Galliada che nella sua Creatione l'anno 1099 doueua estere della Republica di Fioren za, si come hora è del Gran Duca di Toscana, mà è postanella Prouincia di Romagna, & è

di niuna Diocese, nondimeno riconosce nello spirituale Rauenna Metropoli di Romagna, & però molto bene il Platina lo chiama Romagnolo. Papa Honorio secondo se è del contado d'Imola come piace al Platina, senzala dubbio viene ad esser Romagnolo, & chì lo sa di Bologna non pregiudica nulla, perche Bolo gna è posta in Romagna da Fra Leandro Alberto Bolognese, & è nella parte di Romagna detta propriamente Emilia, Martiale lib. 6. epig. 85 nel quale piange la morte di Ruso Bolognese.

Eurde tuo lachrymas orbata Bononia Rufo, Et resonet tota planctus in Aemilia.

Et Gio. Villani lib. 10. cap. 16. mette la Gen te del Signor di Bologna con certi altri Roma gnoli. Pio Papa Secondo nelli commentarij lib. 2. apertamente la mette in Romagna. Bononiensis agerinter Apenninum & Padum iacet Regionem hanc Aemiliam dixere Romani, nunc Romandiolam vocant . Papa Gio. X.èin dubio il Biondo, & il Razzano lo fà Roriagno lo da Tossignano serte miglia sopra Imola. Il Panuino nella Cronologia lo fà da Rauenna, & nell'Epitome due volte lo mantiene, il Petrarca, il Volaterrano, & altri lo fanno Romano tra quali Gio. Azorio, & si confondeno nel numero del nome di detto Papa, & nelle su dignità, poiche fù Arciuescouo di Rauenna vn Papa Giouanni, Certo è che la Prouincia di Romagna hoggidì abonda di Personaggi instgni?nell'eccellenza delle armi corrifponde all'antica fama de suoi maggiori il Marchese Malaresta al presente Generale del Papa in A. uignone. Fioriscono in Roma molti Prelati, & principali Palatini da Rimini, & Monfignor Maraldi da Cefena Datario di Nostro Signore. Sopra tuttto viueno nell'Apostolico: Senato: di Santa Romana Chiesa tre Cardinali l'Ilsustrissimo Gimnasio da Castel Bolognese creatura di Papa Clemente Ottauo, & due creature di N.S. Papa Paolo V. l'Illustrissimo Tonti da Rimini, & l'Illustrissimo Galamini detto Aracelida Brefighella patria fimile alla famo sa Ithaca di sito, e copia di saggie, & valorose Persone a gli Heroi del gran Laerte non inferiori. Patria che hà mandato fuora Generali d'efferciti, & Colonelli inuitti viciti dall'Armigera famiglia de Naldi. Da Brefighella. parti Bobon Naldi che del 1494. fù Generale: dell'Arriglieria di Carlo Ottauo Re di Francia, col quale in detto Regno se n'ando, & da cui nacque Filiberto Naldi Bordigera, che fit Ambasciatore in Roma d'Henrico secondo, in

Francesco secondo, & di Carlo Nono Re di Francia, ad instanza del quale sù fatto Cardinale da Papa Pio Quarto. Da Brefighella fono sempre stati prodotti Huomini ch'hanno illustrato tutta la Provincia di Romagna nella. corte di Roma, per lo passato i Monsignori de Recuperati & Monfignor Caligari Vescouo di Bertinoro Nuntio al Re Sebastiano di Portogallo; & a Stefano Battorio Re di Poloni ..... Al presente in Campidoglio risiede l'Illustrissimo Signor Gio. Battista Fenzoni Senatore di Roma, lungo tempo hà dimorato nel Vaticano per Maestro del sacro Palazzo il Padre Gio Maria da Brefighella Domenicano celebre Predicatore, da N.S. Paolo V. creato Vesco uo di Polignano. Vi forge nouamente tra Reuerendissimi Abbreuiatori de Parco Maiori Monfignor Bernardino spada in tenera età Pre lato di graue configlio, & di saper senile. Che fu poi Chierico di Camera, & Nuncio in Fran cia. Considerando il Signor Ciouanni Zara-

tino Castellini detto l'intrepido nella Illustre Academia de Filoponi di Faenza nobiltà di questa Prouincia accresciuta dalla gratia & benignità di N.S. Paolo V. introdusse il Lamone Fiumea cantare il seguente Encomio, che seruirà per figillo d'honore di questa Pro-uincia......

Lamon Fluuius . Ad suam Prouincia honorilus, & dignitatibus.

A PAVLO V. Pont. Max. illustratam .

O viinam possem Tiberino soluere Patri,
Qua quondam Eridano clara tributa dedi.
Si nequeo si nettu, pretiosos gaudeo partus
Hetruscis, Latij s mittere Littoribus.
Laudibus egregijs natos ad culmina honoris
Suprema enexit dextera Pontiscis.
Purpureis cinxit GALAMINI tempora spiris,
Atá Ara Cæli praposuit Titulo.

RIVALITA'.







FENZONIO iundas capitoli contulit ades, Quem plauju excepit publica Pompa Equitü. Frater GV ANZELLVS Dinini buccina Verbi

Sacra Polinian: templa mitratus adit. Sic Mitra atg; Ostrum torques, atg; aurea vestis Ciuibus obtingunt, sceptrach eburna meis.

Spes noua de Parco Maiori maxima furgit, Inde St AT Æ maior sempore crefe t honos. Gestit ouans Marricla simul sub signa Draconis, Exultat gradibus sapidis unda suis.

Antiquam Aemilia Aemilio ia reddere nomen. Flaminio gipotes reddere Flaminia :

Bia age PONTIFICE a PAVLO noua nomina sume,

li strauere vias, extulit ISTE VIROS.

RIVALITA'.

N A giouanetta coronata di rofe, pompofamente vestita, che con la destra mano porghi in atto liberalissimo vna collana d'oro, & auanti di essa vi sieno due montoni, che stiano in atto siero di vrtarsi con la testa.

Giouane, & coronata di rose si dipinge, perche il Riuale pone studio in comparire con gratia, & di dare buono odore di se, si come gratiosa, & odorifera è la rosa, la quale non è senza spine, volendo significare, che li diletteuoli pensieri amorosi, che hà in testa vn riuale, non sono senza spine di Gelosia.

Vestesi pomposamente, & mostra di porgere la collana d'oro nella guisa, che si è detto, perciòche l'huomo, che ama, & hà altri concorrenti, vuol mostrare di non essere inferiore del suo riuale, mà con l'apparenza, & con l'opere cerca di essere superiore, & si à a gara di sporgere liberalmente più pretiosi doni allacosa amata.

Li due montoni, che con le corna si ssidano a combattere insieme, significa (come natra

R V M O R E.







Pierio Valeriano nel lib. 10.) la Riualità, poiche a simili combattimenti mostra, che cozzino per causa d'Amore, come quei, che vengono a conoscere d'essere offesi, le pecorelle daloro amate vedono essere da altri montate, onde il Bembo nelle sue stanze dissi-

Pasce la Pecorella i verdi campi E sente il suo monton cozzar vicino. Mà di questi simili contese di Riualità ne sono piene quasi tutte l'egloghe Pastorali.

R V M O R E.

V O M O armato, che mandi saette, così lo dipingeuano gl'Egittij vedi Oro
Apolline.

## SALVBRITA' O' PVRITA' DELL'ARIA. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







ONNA di asperto sereno, & bello, ve stita d'oro, che con vna mano tenghi vna colomba, & con l'altra solleuata in alto il vento Zessiro altrimente detto Fauonio trà le nubi con questo motto. SPIRAT LEVIS AVRA FAVONI, & a canto vi assista vn'Aquila.

Si fà di aspetto sereno, & bello, come princi-

pal segno di salubrità.

Il vestimento d'oro, perche l'oro è detto da l'ora, ouero aura, Aurum enim ab aura est di-

Etum, secondo Isidoro lib. 16. perche tanto più risplende quanto che è più percosso dall'aria, la quale quanto è più pura, tanto più è deletta bile, & salubre, di che n'è simbolo in questa nostra figura l'oro metallo più d'ogni altro pu ro, dilettabile, salubre, & confortatiuo, comedice Bartolomeo Anglico lib. 16. cap. iiij. Nihil inter metalla quoad virtutem inuenitur efficacius: aurum enim temperatius est omni metal lo, & purius, & ideo virtutum habet confortatiuam; così l'aria temperata, & pura, & confor

tatiua

eatina vale tant'oro.

Tiene con vna mano la colomba, perciòche (come narra Pierio Valeriano lib. 22.) è geroglifico dell'aria, & nel tempo pestilente, & con tagioso quelli, che altra carne non mangiano, che di colombe, non son mai da contagione alcuna offess, & era in vso, che se la peste cominciaua a offendere gl'huomini, non si preparaua altro cibo a i Re, che la carne delle colombe, quantunque Diodoro affermi, che il vitello, & l'ocha solamente sosse li nutrimenti

di quei Re.

Il vento Zeffiro, che tiene in alto, gli si dà, perche secondo alcuni Auttori i venti nascono dall'aria, come attesta Isidoro de natura rerum cap. 3 6. & l'aria vien purgata da venti benigni, e temperati, si come da venti maligni, & intem perati vien corrotta, come dall'Austro vento detto, ab hauriendo, da trahere l'acqua, che fà l'aria, grossa, nutrisce, & congrega le nubi, & chiamasi Notho in Greco, perche corrompe l'aria, la peste che nasce dalla corrottione dell'aria per la distemperanza delle pioggie, e della ficcità, soffiando l'Austro vien trasportata in varij paesi; mà sossiando Zessiro, che fignifica portature di vita discascia la peste, rende pura l'aria, & dissipa le nubi, la medesima virtù hà il vento Borea altrimente detto Aquilone, mà noi habbiamo eletto Zeffiro, come vento più d'ogn'altro benigno, e grato a Poeti. Hom. padre di tutti gl'altri, volendo nel la quarta Odissea descriuere l'aria falubre, pura, e temperata dal campo Elisio, così dice-Sed te ad Elisum campum fines terra

Immortales mittent, vbi flauus Radamanthus est.

Vbi viique facillima viuendi ratio est hominibus.

Non nix, neq; hyems longa, neque vnquam imber,

Sed semper Zephyri suauiter spirantes omnes Oceanus emittit, ad refrigerandum homines. Cioè

Mà te ne li confini de la Terra Al campo Eliso di celesti numi Ti manderanno doue è Radamantho Oue è tranquilla vita a li mortali, Oue neue non è, ne lungo verno Ne pioggia mai; mà sol zestro spira Aura soaue, che da l'Oceano Mandata fora refrigerio apportas.

Ne quali versi auuerti sce Plutarco sopra. Homero, ch'egli conobbe la temperanza dell'aria essere salubre, & confarsi alla sanità de-

corpi, & che il principio de i venti deriua dal\_ l'humore,& che l'innato calore de gli anima, li hà di bisogno di refrigerio d'aura suaue Onde per significare questa salubrità, & temperanza d'aria, habbiamo posto quel motto, SPIRAT LEVIS AVRA FAVONI, cioè, che doue è salubrità d'aria, spira la suaue, & delicata aura di Fauonio, che è l'istesto che Zeffiro, habbiamo figurato detto vento fol leuato in alto dall'aria, per dinotare, che l'aria quanto più è lontana dalla terra, tanto più è pura,& simile alla purità celeste, & per conseguenza più salubre: quanto poi è più vicina alla terra, tanto più è aria fredda, & grossa simile alla qualità di essa, & per conseguenza meno salubre.

L'Aquila, che vi affifte, fignifica la falubrità dell'aria, perche essa conosce quando in vn paese vi è l'aria infetta, donde ne fugge, & và a far stanza, doue è l'aria salubre, & ciò naturalmente sanno tutti gli augelli, mà basti a dimostrar ciò con l'Aquila, come regina di tut-

ti gl'altri augelli.

SALVTE.

DONNA a sedere sopra vn'alto seggio, con vna tazza in mano, & a canto vi sa rà vn'Altare, sopra al quale sia vna Serpe raccolta con la testa alta.

Questa figura è formata secondo la più'antica intelligenza, dalla quale s'impara facilmente, che sia salute,& in che consista; la descriue Lilio Giraldi nel primo syntagma, & è presa in parte da vna Medaglia di Nerone, & di Marco Cassio Latieno, e totalmente da vna di Probo Imperadore descritta da Adolfo Occone. Salus sella insidens, cui sinistra innititur, dextra pateram surpenti ex ara prosilienti porrigit.

Primieramente l'Altare presso gli Antichi, era vitimo rifugio di quelli, che non haueuano altro modo per scampar dall'ira dell'inimi co; & se ad esso alcuno s'auuicinaua, non si tro uaua huomo tanto prosontuoso, ò di si pocareligione, che l'offendesse; & però Virgilio, introducendo Priamo nell'vitima necessità sen za alcuna speranza humana, sinse che da Creu sa fosse esortato a star vicino all'Altare, co fer ma credenza di conseruare la vita per mezo della religione.

Adunque esser saluo, come di qui si raccoglie, non è altro che essere libero da graue pericolo soprastante, per opra ò disè, ò d'altri.

Il seggio, & il sedere, dimostra, che la salute

Pp 2 partu-

partorisce riposo, il quale è fine d'essa ouero di quello, che la riceue. Però Numa Pompilio pri mo introduttore delle cerimonie sacre in Roma, vosse, che dappoi che il sacristito sosse compito, il Sacerdote sedesse, dando indicio del la ferma sede del popolo, per ottenimento, del le gratie dimandate nel sacriscare.

La tazza dimostra, che per mezo del beuere fi riceue la salute molte volte, con le medicine, & con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancora è fegno di falure, perche ogn'anno si rinoua, & ringiouenisce è tenacissimo della vita, forte, & sano, & buono per moltissime medicine. Si scriue che per sè stesso tro ua vn'herba da consolidar la vista, & vn'astra, che è molto più da suscitar se stesso ancoramorto. Et nelle sacre lettere misterio samente dal Signor Iddio sù ordinato da Mosè, chefabricasse vn Serpente di bronzo su'l legno, nel quale guardando ogn'vno che si trouaua ferito, riceueua solo con lo sguardo la sanità.

Si notano adunque in quelta figura quattro cagioni, onde nasce la salute, quali sono prima Iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene, & si dimostra con l'altare; l'oi le medicine, & si significano con la tazza, l'altra l'euacuatione de gli humori souerchi mostrati nel Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiouenire. Il quarto è il caso accidentale nato senzopra, ò pensamento alcuno, il che si mostra nel sederotioso, come auuenne a quello, che si risanò della pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda postema.

Et perche si distingue la falute de Sacri Theo logi in salute d'anima, & di corpo, diremo quella dell'anima possedersi, quando si spoglia l'huomo delle proprie passioni, & cerca in tutte le cose conformarsi con la volontà di Dio, & quella del corpo quando si hà commodità da nodrirsi in quiete, & senza fassidio. Il che si mostra pella sazza, & nella seggia.

mostra nella tazza, & nella seggia.

IN vn'altra del medefimo, si vede vna Donna, la quale con la finistra mano tiene vn'ha ita, & con la destra vna tazza dando da berevna Serpe inuolta ad vn piedestallo.

L'hasta, & il piedestallo, mostrano la fermezza, & stabilità in luogo della seggia detra di sopra, perche non, si può dimandare salute, quando non sia sicura, & stabile, ò che habbia pericolo di sinistro accidente, ò pur di cadere. Dal che l'assicura l'hasta, sopra alla quale si sostenga questa sigura.

Nella Medaglia d'Antonino Pio stà scolpita.

ANCIVLLA, che nella destra mano
tiene vna tazza, con la quale porge a be-

T tiene vna tazza, con la quale porge a beuere ad vna Serpe, & nella finistra vna verga, col titolo, SALVS PVBLICA AVG.

#### S A L V T E. Del genere humano come dipinta nella libraria Vaticana.

N A donna in piedi con vna gran Croce, & appresso detta figura vn fanciullo, che regge su le spalle l'arca di Noè.

SALVEZZA.

S I dipinge, come narra Pierio Vaferiano tib. 27. per la faluezza il Delfino co'l freno, il quale ci dà inditio, & fegni di faluezza il che fenza dubbio penfiamo, che fia ftato farto per esfer stati molti dall'acque co l'aiuto di quello faluati, poiche nel tempio di Netunno, che era in Isthmo spesso s'andaua a vedere sopra il Delfino Palemone fanciullo d'oro, & di auorio fatto, il quale haueua consacrato Hercole Atheniese; perciòche i nochieri per hane re sicura nauigatione fan riuerenza a Palemo ne, dunque per la Saluezza si potrà dipingere Palemone sopra il Delsino.

SANITA'.

DONNA d'età matura, nella man deftra hauerà vn Gallo, & nella finistra un bastone nodoso, al quale sarà aquiticchiata

intorno vna serpe.

Il Gallo è confecrato ad Esculapio inuentote della medicina, per la vigilanza, che deue hauere continuamente il buon medico. Questo animale da gli Antichi era tenuto in tanta veneratione, che gli faceuano facrificio, come a Dio. Socrate, come si legge presso a Platone, quando si trouaua vicino alla morte, lasciò per testamento vn Gallo ad Esculapio, volendo significare, che come saggio Filosofo rendeua gratie alla diuina bontà la quale medica facilmente tutte le nostre molestie, & però è intesa per Esculapio la participatione della vita presente.

Il serpe nel modo detto è segno di Sanità per esser sanissimo, & molto più de gli altri aminali, che vanno per terra; & posti insieme il bastone, & la serpe, che lo circonda, significano la sanità del corpo mantenuta per vigore dell'animo, & de gli spiriti.

Er così si dichiara ancora da alcuni, il serpente di Mosè posto medesimamente sopra.

illegno .

SANI

S A N I T A.







ONNA di aspetto robusto, & di età matura, che con la destra mano tenghi vna gallina, & con la sinistra vna serpe.

Le si dà la gallina, perche appresso gl'Antichi, si soleua sacrificare a Esculapio, & era segno di Sanità, imperciòche quella sorte di sacristio dicono, che sù ordinato, perche la carne delle galline è di facilissima digessione, & per questo a gli infermi è cosa gioueuole di questa cosa si hà vn chiarissimo tettimonio appresso M. Angelo Colotio, & questo sù vna gra copia di piedi di galline, la quale sù cauata adi sotto terra appresso a que i monte, nel quale in Roma era stata posta la statua di Esculapio, in quel luogo, ch'hoggi è detto il Viuaio, però che chi mat tanto numero di piedi in quel luo go hauerebbe ragunato, se quiui non sosse so to costume lasciare le reliquie de sacrifici)?

Il Serpe anch'egli è fegno di falute, & di Sanità, perche ogn'anno fi rinuona, ringionanifce, è tenacifimo della vita, forte, & fano, & come habbiamo detto in altro luogo, è buono per molte medicine.
Sanità.
Vedi Gagliardezza.

SANTITA'.

V NA donna di suprema bellezza, con i capegli biondi com'oro semplicemente stessi giù per gl'homeri, Haurà vn manto di te la d'argento, il viso riuolto al Cielo, & che mo stri d'andare in estasi, Starà con le man giunte, & solleuati in aria, & lontana dalla terra, & sopra il capo vi sia vna Colomba che dalla bocca gl'eschi vn raggio il quale circondi, & facci chiaro, & risplendi tutto il corpo di detta figura.

La suprema bellezza che dimostra questa immagine, ne dinota che quanto la creatura è più presso a Dio, più partecipa del sito bello, & però vn'anima beata, & santa risplendendo con la beltà sua auanti dell'altissimo Dio, passa reemini di ogni bellezza, & però il Dante nel

13. del Paradiso dice.

P 3 Cid

## 580

# Della nouissima Iconologia

Cio che non more, & ciò che può morire Non è se non Iplendor di quella idea Che partorisce amando il nostro Sire,

Li capegli nella guisa ch'habbiamo detto, ne dimostiano che non si deue volgere li pensieri nelle vanità, & adornamenti del corpo, come quelli che impediscono la beatitudine, mà solo attendere alla semplicità, & purità del l'aninia, Gli si da il matto di tela d'argento, per significate che conuiene alla Santità essere pura, & netta la ogni macchia che possa in qual si vogsia parte oscurare, & sar brutta luqualità sua, onde S.Th. L. se tentiarum, distin. 10.9.1. attic. 4. Sanstitas essa ab omni immundita libera, & perfecta, & omnino immaculata

munditia.

Tiene il viso riuolto al Cielo, & le mani giunte, mostrando di andare in estasi, per dino tare che la Santità e tutta intenta, riuolta, & vnita con Dio, e soleuata in aria per dimostrare, d'essere lontana dalle cose terrene, & modane.

La colomba sopra il capo con il risplendente raggio che ricopre detta sigura, ne dimostra che il Signor Dio non solo ricopre, & riceue a se, & sà degna della sua santissima gratia in anima beata, & Santa, mà anco quelli che caminano nell'opere pie, & Sante nella via della salute onde S. Gioanni al primo Gratia, en veritas per le sum Christum fasta cet, & nel Salmo 84. gratiam, & gloriam dabit Dominius.

## S A P 1 E N Z A.







G IOVANE in vna notte oscura, vestita di color turchino, nella destra mano tiene vna lampada piena d'olio accesa, & nella Anistra vn libro.

Si dipinge giouane, perche hà dominio so-

pra le stelle, che non l'inuecchiano, ne le tolgano l'intelligenza de secreti di Dio, i quali sono viui,& veri eternamente.

La lampada accesa è il lume dell'intelletto, il quale per particolare dono di Dio,arde nell'anima l'anima nofira senza mai consumarsi, ò sminuirsi; solo auuiene per nostro particolare man camento, che venga spesso in gran parte ossurato, & ricoperto da vitij, che sono le tenebre, le quali soprabondano nell'anima, & occupando la vista del lume, sanno estinguere la sapien za; & introducono in suo luogo l'ignoranza, & i cattiui pensieri; Quindì è, che essendo pratichi poi per le vie del Cielo, le quali sono asserbre, & dissicili, insieme con le cinque vergini incaute, & imprudenti, restiamo serrati suora della casa nuttiale.

Il libro si pone per la Bibia, che vuol dir libro de' libri, perche in esso s'impara tutta lasapienza, che è necessaria per farci salui.

S A P I E N Z A.

ONNA ignuda, & bella, solo con vn velo ricuopra le parti vergognose, starà in piedi sopra vno Scettro, mirando vn raggio, che dal Ciclo le risplenda nel viso, con le mani llbere da ogni impaccio.

On si dipinge la Sapienza, che risponde alla sede, & consiste nella contemplatione di Dio, & nel dispreggio delle cose terrene, dalla quale si dice; Qui invenerit me, inveniet vitam, con hauriet salutem a Domino. Et però si dipinge ignuda, come quella, che per sè stetta non hà bisogno di molto ornamento, ne di ricchezze, potendo dire con ragione chi la possiede d'hauer seco ogni bene, non con l'arroganza di Filosofo, come Biante, mà con l'humiltà Christiana, come gli Apostoli di Christo, perche chì possiede Iddio per intelligenza, & peramore, possiede il principio, nel quale ogni cosa creata più persettamente, che in sè stessa

Calca questa figura lo Scettro, per segno di dispreggio de gli honori del mondo, i quali tenuti in credito d'ambitione, fanno che l'huo mo non può aunicinarsi alla sapienza, essendo proprio di questa illuminare, & di quella ren,

der la mente tenebrofa....

## SAPIENZA HVMANA.







Pp 4

Mira

Mira con giubilo il raggio celeste, co le ma ni libere d'ogni impaccio, per essere proprio suo il contemplare la diuinità, al che sono d'a impedimento l'attioni esteriori, & le occupationi terrene.

SAPIENZA HVMANA.

V N Giouane ignudo con quattro mani, & quattro orecchie, con la man destra diste sa con la Tibia instromento musicale confacra to ad Apollo, & con la faretra al fianco.

Questa su inventione de Lacedemoni, iqua li vollero dimostrare, che non bastaua per esser sapiente la contemplatione, mà vi era necessario il molto vso, & la pratica de negotij, significata per le mani, & l'ascoltare i consigli altrui, il che s'accenna per gli orecchi; così fortificandosi, & allettato dal suono delle proprie lodi, come dimostra l'instromento musica le, con la faretra appresso s'acquista, & ritiene il nome di sapient.

### SAPIENZA VERA.

DONNA quasi ignuda, la quale stende le mani, & il viso in alto, mirando vna luce, che gli soprastà; hauerà i piedi eleuati da terra, mostrando essere assorta in Dio, & spo-

gliata delle cose terrene.

Non è la Sapienza numerata frà gli habiti virtuosi acquistati con vso,& esperienza; mà è particolar dono dello Spirito Santo, il qual spira doue gli piace, senza accettatione di persona. E gli Antichi che parlauano, & discorrenano non hauendo lume di cognitione di Chri sto Signor nostro vera Sapienza del Padre Eterno, con tutto ciò ne ragionauano con gran religione, molto cautamente, & voleuano, che il nome di sapiente non si potesse dare ad alcun'huomo mortale, se non fosse compito, & irreprensibile. Quindi è, che in tutta la Grecia madre delle scienze, & delle virtu, sette huomini solo seppero sciegliere per dar loro questo nome, reputando, che ò fosse cosa maggiore di virtù, ò almeno virtù dalla quale l'altre virtù deriuassero, essendo ella ab eterno generata, come dice Salamone, inanzi alla terra, & inanzi al Cielo, godendo nel feno dell'eterno Dio, & quindi secondo i giusti giuditij di lui, communicandosi particolarmente nel pette di pochi mortali. Però si dipinge elevata da

terra, con la luce, che le scende nel viso, dimofirando che sia il sapiente distaccato col cuore da gli affetti terreni, & illuminato dalla Diuina gratia, & che chì la ritruoua, senza consondersi frà la finta sapienza de gli sciocchi, ritruo ua la vita, & ne conseguisce la salut.

Sapien a.

Commune opinione, che gl'Antichi nell'imagine di Minerua con l'olino appresso volessero rappresentare la Sapienza, secondo il modo, che era conosciuta da essi, & però finsero, che sosse a conosciuta da essi, & però finsero, che sosse a conosciuta per molto più perfetta, non sapendo errare in cosa alcuna, di quel che comporta la potenza dell'huomo, & singeuano che hauesse tre teste, per consigliare altrui, intender per sè, & oprare virtuosamente; il che più chia rosi comprende per l'armatura, & per l'hasta, con le quali si resiste ageuolmente alla forza esteriore d'altrui, essendo l'huomo fortificato in sè stesso, & gioua a chì è debole, & impotente, come si è detto in altro proposito.

Lo Scudo con la testa di Medusa, dimostra che il sapiente deue troncare tutti gli habiti cattiui da sè stesso, dimostrarli, insegnandoa gl'ignoranti, acciòche li suggano, & che si e

mendino.

L'oliuo dimostra, che dalla sapienza nasce la pace interiore, & esteriore, & però ancora interpretano molti, che il ramo finto necessario da Virgilio all'andata di Enea a i campi Elisi, non sia altro, che la sapienza, la qual con duce, & riduce l'huomo a felice termine in tut te le difficoltà.

Alcuni la figuranano col cribro, ouero criuello, per dimostrare, che è effetto di Sapienza saper distinguere, & separar il grano da l'oglio, & la buona, dalla cartina semenza ne' co-

stumi, & nell'attioni dell'huomo.

SAPIENZA DIVINA.

Dilectio Dei Honorabelis Sapientea. Nell'Ecclesiastico cap. 1.

Del Signor Gio: Zarasino Castellini.

PERCHE in altro luogo si è ragionato del la Sapienza profana sotto la figura di Pallade, mi par quasi necessario, che si formi vna figura, che rappre senti la Sapienza Diuina, la quale sarà in cotal guisa.

V N A donna di bellishmo,& santishmo 2spetto, sopra vii quadrato, vestita di tra-

uerfa

## Parte Terza.

### SAPIENZA DIVINA.

Dilecto Dei honorabilis Sapientia. Nell'Ecclesiastico al cap. 1. Del Signor Giouanni Zaratino Castellini.







uersa bianca armata nel petto di corsaletto, & di cimiero in testa, sopra del quale stia vn gal lo:dalle cui tempie trà l'orecchie, e l'elmetto n'eschino i raggi della Diuinità, nella man destra terrà vn scudo rotondo con lo Spirito Santo in mezo, nella man sinistra il libro del la Sapienza, dal quale pendano sette segnaco li con l'Agnello Pasquale sopra il libro.

Si pone sopra il quadrato, per significare, che è sondata stabilmente sopra serma sede, done non può vacillare, ne titubare da niuno lato. Pierio Valeriano lib. 39 de quadrato nel titolo della Sapienza. Si veste di bianco, perche tal colore pure, è grato à Dio, & l'hanno detto sino i Gentili. Cieerone lib. 2 de legibus Color autem albus pracipue decorus Deo est. Et i Sanii della Persia diceuano. Deum ipsum non delestarenis in albis vestib. il che Pierio Valeriano lib. 4 credo, che l'habbino preso da.

Salamone. In omni tempore, i, quit, eandidas fint vestimenta tua.

In quanto all'atmature fa lette, sono arma ture mistiche, delle quali l'intesta Sapienza d'Iddio s'armerà nel giorno suo, in Sapienza cap. s. induet pro thorace iustitiam, & accipiet pro galeà iudicium certum, sumet scutum inexpugnabile aquitatem. Il corsaletto da Latini detto Thorax, si poncua per segno di munitione,& sicurezza, perche difende tutte le parti vi tali intorno al corpo, & pigliafi per fimbolo di virtù, che no si può rapire, perche la spada, & il murione si ponno battere à terra,e perdere, mà l'armi della Sapienza delle quali vno sara cinto sono ferme, e stabili'; impercioche si tiene, che il petto sia la stanza della Sapienza, anzi alle volte pigliasi il petto per l'istessa Sapienza. Onde Ho ratio ad Albio Tibulo. Non su corpus eras sine pettore, cioè, non eri persona senza Sapien-

Il Galloper cimiero in testa il pigliare mo per l'intelligenza, & lume rationale, che risiede nel capo, secondo Platone, che si siguri il gallo per l'intelligenza non è cola absurda. Da Pithagora, & Socrate misticamente per il gallo è stata chiamata l'anima, nella quale sola vi è la vera intelligenza, perche il gallo ha molta intelligenza conosce le stelle, & come animale Solare, risguarda il Cielo, & considera il corso del Sole, & dal suo canto si compreside la quantità del giorno, & la varietà de' tempi, per tal sapere, & intelligenza era dedicato ad Apollo, & à Mercurio riputati sopra la Sapienza, & intelligenza di varie scienze, & arti liberali. Oltre che Dio di sua bocca disse a. Iob nel cap. 28. Quis dedit Gallo intelligentiam, nel qual luogo da gli scrittori il gallo. è interpretato per il Predicatore, & Dottore Ecclesiastico, che canta, & publica nella Chie santa la Sapienza Diuina. Nella rocca. d'Elide vi era vna statua d'oro, e d'augrio, di Minerua con yn gallo sopra il murione, non tanto per esser augello più d'ogn'altro belicolo, come pensa Pausania, quanto per esser più intelligente, conneneuole à Minerua, che per la Sapienza si pigliaua.

Le corna di raggiotrà l'elmetto, & l'orecchie nelle tempie pigliansi per simbolo della Sacrofanta dignità Inde Mojes cornibus insignibuseffingitur, dice Pierio 1.7. & figurafi, come raggi, e siamme di dininità.

Lo scudo hauerà in mezo lo Spirito Santo, poiche Sapientiam docet Spiritus Dei, Iob. cap. 32. e nell'Ecclesiastico parlandosi della Sapienza, ipse creauit illam in ispiritu saneto, perche si ricerchi lo scudo di forma rotonda leggafi Pierio Valeriano lib. 42. volendosi dimostrare il mondo, il quale sotto la figura rotonda dello scu lo si regge dall.... Sapienza, la quale deuono procurare con eutre le sorze di acquistarla coloro, à quali tocca il gouerno del mondo, conforme a. quelle graui, & sententiose parole della Spien za nel 6. cap. Si ergo delectamini sedibus G sciptris, o Reges Populi, diligite Sapientiam vt in perpetuum regnetis, diligite lumen sapientia omnes qui praestis populis, & percio si pone lo spirito Santo in mezo allo scudo rotondo figura d'orbe, fi perche la fomma Sas pienza dinina gonerna perfettamente tutto il noumo colluo medefinio ipirito, fi anco perche egli può infondere il perfetto lume, & perfetta Sapienza à i Prencipi per gouernareil Mondo conforme alla Sapienza poiche si come detto habbiamo. Spiritus Dei sapientiam docet.

Il libro simbolo della Sapienza serrato con i lette fignacoli fignifica primieramen te li giuditij della Sapienza dinina essere occulti. Gloria Dei est calare verbum, glo ria Regum inuestigare sermonem: impercioche appartiene all'honor del sommo Giudis ce ascondere le ragioni de i suoi giuditij; dice il Cardinal Gaetano sopra le parabole de Salamone cap. xxv. occultiffime ci fono le ragioni delli divini giuditij, che spesso essercita. Tra Dio, & i Re vi è disparità, alli Re è ignominia celare la ragione de suoi giuditij, perche deuono manifestare le ragioni per le quali giudica no, perche condannino vno all'essilio, ouero alla morte, all'honor di Dio appartiene occultar le ragio ni delli giudicij suoi, perche non ha superiore, ne vguale, perche il luo dominio depende solamente dalla sua volontà, & retto giuditio.

Secondariamente il libro figillato con sette figilli denota l'occultamente della dinina scienza respetto alle cose future, che è per fare Dio finche le riueli, come espone il Pererio nell'Apocalisse cap. 5. disput 3. Septenarius numerus sigillorum denotat vniuersitatem obscuritate, & difficultatem latentium in diuina prascientia suturorum. Nel medesimo luogo dice, che quelli sigilli non sono altro, che la volontà di Dio. Sigillailla non esse aliud, nist Dei voluntatem, que arcana sua prescientie claudit, & aperit, quam din vult, & prout vult, &

quibus vult.

Terzo fignifica l'oscurità, nella quale è in uolta la Sapienza, & per la quale difficile si rende ad acquistarsi, però Salomone l'assimi gliò ad vn tesoro nascosto nel 2, c. delle parabole. Si quasieris eam quasi pecuniam, & sicut Thesauros effoderis illä, tunc intelliges timore Domini, & scientiam Dei inuenies. Sta nascosta appresso Dio, & sigillata la Sapieza, non perche gli huomini ne restino priui, mà perche la dimadino à Dio, & cerchino acquistarla con industria, e farica: acciò che no s'insuperbischino di se stessi, mà riconoschino tanto dono dalla fomma Sapieza . Sant'Agostino parlando dell'oscurità della Scrittura nel Tom 3 de doct, Chriffi . Quod totum pror-

(um

fum divinitus effe non dubito ad edomandam labore superbiam. L'istesso de Trinitate. Vt aute nos exerceat sermo diuinus non res in prom ptu sitas, sed in abdito scrutandas, & ex abdito cruendas maiore studio fecit, inquiri, nella que stione 53. così dice. Deus noster sic ad salutem animarum diuinos libros Spiritusantto moderatus est, venon solum manifestis pascere, sed etiam obscuris exercere nos vellet. Degna è da riportarfi quella sua sentenza, che è nelle sentenze. Tom. 3. bona sunt in scripturis sanctis mysteriorum profunditates, que ob hoc teguntur, ne vilescant, ob hoc quaruntur ut exerceant, ob hoc autem aperiuntur ve pascant. Molte cagioni di ciò raccoglie anco Francesco Petrarca nel terzo lib. delle inuettiue cap. vj. tra lequali è questa pur di Santo Agostino nel Salmo 126.ideo eniminquit obscurius positum est, ve multos intellectus generet, & dittores discedant homines, qui clausum inuenerunt, quod multis modis aperiretur, quam si vno modo apertum inuenirent. L'oscurità del parlar diuino è vtile, perche partorisce più sentenze di verità, & le produce in luce di notitia mentre che vno l'intende in vn modo, & l'altro in vn'altro modo Dum alius eum sic, alius sic intelligit, disse nel vndecimo di Ciuitate Dei, per vltima pone quella di S. Gregorio sopra Ezechie le magna inquit vtilitatis est obsc uritas eloquio rum Dei, quia exercet sensum, vet fatigatione dilatetur, & exercitatus capiat quod capere non posset ociosus, habet queque adhuc aliquid, quia scriptura sacra intelligentia si cunctis esset apersa vilescent sed in quibus dam locis obscurioribus, tanto maiori dulcedine inuenta reficit, qua to maiori labore castigat animum quesica. Et queste sono le cagioni, per le quali la sapienza diuina habbia nascosto molti suoi misterij den tro oscura nube di parole. Nube dico conforme a Santo Agostino, De Genesi conera Manichaos, oue chiama l'oscurità della scritura nube. De nubibus eas irrigat id est de scripturis Prophetarum, & Apostolorum; recte appellantur nubes, quia verba ista, que sonant, sciso, o percusso aere transeunt, addita obscuritate allegoriarum, quasi aliqua caligine obducta velut nubes fiant. Tanta è l'oscurirà della scrittura in alcuni passi, che Santo Agostino, il quale fenza maestro apprese molte discipline, & ciò che trattano i Filosofi sopra li dieci categorie, confessa di non hauer potuto intendere il prin cipio di Esaia:ne marauiglia è che il Tostato nella prefatione sopra la Genesi dica, Scripeurasacra adeo est difficilis, ve in quibusdam lo-

cis,vfq; hodie non pateat intellectui. Gli Egittij l'oscurità della sapienza, & vana dottrina loro di cose sacre la denotanano con ponere auanti i tempij le sfingi, lequali anco nel tempio nostro habbiamo vedute con oscure note Geroglifice, nelle base auanti il Pantheon, det to la Rotonda, trasferite per ordine di Sisto V. alla fontana di Termine; delle quali sfingi Plutarco in Ifide, & Ofiride. Ante templa Sphin ges plerumque collocantes : que innuunt suam rerum facrarum doctrinam constare perplexa, & sub inuolucris latente sapientia. Mà noi hab biamo figurato l'oscurità, & difficoltà della Sapienza diuina col libro ferrato con fette fegnacoli prefi dalla facra Apocalisse, volendo inferire, che nella recondita Sapienza diuina vi sono cose tanto oscure, quanto pretiose di certissima fede, & autorità: liquali sette signacoli a quelli facilmente saranno aperti, che chiuderanno le fenestre de i sensi alli serre capitali vitij, con le sette virtù a loro contrarie; & cercaranno di conseguire con la pietà, e timor di Dio la sapienza, & scienza doni dello Spiritosanto.

L'Agnello Pasquale sopra il libro si pone perche Dignus est Agnus qui occisus est, accipere virtutem, & dininitatem & sapientiam Apoc.cap. 5. Vn'altra ragione vi si può addur. re, rispetto l'humana conditione delle creature, lequali per ottenere la Sapienza, non deuo. uono esfere superbe, e inique in Animam enim maleuolam non introibit Sapientia; mà deuono essere humili, & puri: & in questa guisa si piglierà l'agnello per la mansuetudine, ouer timor di Dio, che tutti dobbiamo hauere, Initia enim sapientia est timor Dominia Eccl. I. volendo inferire per l'agnello animal timoroso, innocente, puro, e mansueto, che li mortali non ponno acquistare la Sapienza se non con il timor di Dio, e con la mansuetudine, con il cui mezo hamo fatti partecipi de' tesori Celesti, fi come accenna l'Eccles cap. 1. Fils concupifcens sapientiam, conserua iustitiam, & Deus prabebie illam tibi: saprentia enim, & desciplina timor Domins: on quod beneplacitum est illi, sides, oo mansuotudo, & adimplebit thesauros illius, i quali il Sig. Dio per sua insinita bontà ce li con serui nell'eterna gloria.

SACRILEGIO.

N giouane di bruttissimo aspetto, vestimo del colore del verderame, dalla parce destra di detta figura vi sarà vn'altare, & sopra 586

# Della nouissima Iconologia







di esso diuersi instromenti sacerdotali secondo l'vso Catholico, & Christiano, che con la destra mano tenghi vn calice d'oro, & sotto il braccio sinistro vna pianeta, & stola in atto di tenere celato quanto habbi tolto da l'altare, & che si veda che gli sia cascata in terra vna mitria, tenendo il viso riuolto da la parre opposta del furto, dubbioso di non essere scoperto,& a piè di detto altare vi sarà vn porco,che calpestri delle rose, con diuersi bellissimi siori.

Giouane se dipinge per essere questa età disporta più de l'altre a far quello, che gli propone il senso, il quale come nemico del bene oprare, fà che il giouane come inesperto, & imprudente, commetta molti errori.

Innentus pro se ipsa ad ruinam proclinis, dice

Grif hom. 61.

Si rappresenta di brutto aspetto, perciòche il Sacrilegio e di sua natura bruttissimo, 8: però in qual si voglia modo contaminandosi da ello il luogo sacro, è di bisogno riconciliare la Chiesa, onde essendo questo vitio di tanta mala, & praua natura, lo vestimo del Colore del verderame come quello che significa molti hu mori,& complessioni maligne, da quali poi ne seguono li cattiui costumi.

Natura praua bonos mores non nutrit, dice

Actop.

Il tenere con la destra mano il Calice, & sot to il braccio sinistro la pianeta, stola, & per ter ra la mitria in atto di furto, & dispreggio, sopra di ciò non mi estenderò con giro di molte parole per essere questa dimostratione assai chiara per se stessa, solo dico che secondo S. Thom. 1.2. quest.99. Sacrilegium est facra rei violatio seu vsurpatio, & questa violatione significa qual si voglia irriuerentia, & poco rispetto portato alle cose.

Si dipinge che tenghi il viso riuolto da la. parte opposta del furto per significare il timore di chi hà commesso qualche male di essere scoperto, estendo il timore vn affetto, che perturba l'animo per dubbio di qualche castigo.

Vi si dipinge l'altare con le sopranominate

cose sacre appiè sia il porco che calpestii le rose, & altri siori, perciòche narra Pierio Vale riano lib. 9. dei suoi Geroglissi, che nella sacra e diuina scrittura le rose, & i fiori, significano la sincerità di vita, & di buoni costumi, onde con la dimostratione, che questo animale sprezza, & calpestra le rose, e fiori, appiè dell'-

altare, s'intende di quegli ch'hanno in dispregio la virtù, & che sono immersi ne i virij & particularmente nel vitio della lussuria, del che n'è simbolo il porco, la quale commetten dosi da qualunque persona in qual si voglia, o modo in luogo sacro, s'intende sacrilegio.

S C A N D O L O.







N vecchio, con bocca aperta con i capelli artifitio samente ricciuti, & barba bian ca, d'habito vago, & con ricamo di grande spefa, terrà con la destra mano in atto publico va mazzo di carte da giocare, con la sinistra va leuto, & alli piedi vi sarà va flauto, & va libro di musica aperto.

Si dipinge vecchio lo Scandolo, perciòche fono di maggior confideratione gli errori commessi dal vecchio, che dal giouane, & perciò ben disse il Petrarca in vna sua Canzone, il prin cipio della quale.

Ben mi credea paffar, &c.

Ch'n giouanil fallire, è men vergogna.

Il tenere la bocca aperta fignifica, che non folo con i fatti, mà con le parole fuor de i termini giusti, & ragioneuoli, si da grandemente Scadolo, & si sà con esse cadere altrui in qualche mala operatione, con danno, & con ruina grandissima, come ben dimostra S. Tomaso in 2.2. quæst. 43. art primo dicendo, che Scandolo è detto, ò satto meno dritto, che dà occasione a gl'altri di ruina...,

I capelli ricciuti, la barba biaca artificiosame te accocia, l'habito vago, & gli strometi sopra detti dimostrano, che nel vecchio è di molto Scadolo il metter in disparre le cose grani, & ar tendere alle lasciuie, conuiti, giuochi, seste, cara

ti, & altre vanità conforme al detto di Corne-

lio Gallo.

Turpe seni vultus nitidi, vestesq; decora, Atq; etiam est ipsum viuere turpe senem Crimen amare iocos crimen conuiuia cantus, O miseri, quorum gaudia crimen habent, Perche si come dice Seneca in Hippolito

atto.2.

Al giouane l'allegre Za,

Al vecchio si conuien seuero il ciglio. Latitia iuuenem frons decet tristis senem.

Il tenere, ch'ogn'yn veda, le carte da giocare è chiaro fegno come habbiamo detto di Scandolo, e particolarmente nel vecchio, essen do che non solo non sugge il giuoco, mà da ma teria, che li giouani saccino il medesimo ad'imitatione del suo male essempio.

### SCELERATEZZA, O VITIO.

V N Nano sproportionato, guercio di carnagione bruna, di pelo rosso, & che ab-

bracci vn'Hidra....

me convenienza.

Così si chiama vicio tutto quello, che non è secondo la sua proportione in vn corpo, che perciò si dipinge la forma d'esso, che habbia vitij della natura, come al contrario si sà per significar la virrù, essendo che secondo il Filo soso, la proportione di belli lincamenti del corpo, arguisce l'animo bello e bene operante; stimandosi, che come i panni s'acconciano al dosso, così i lineamenti, e le qualità del corpo si conformino con le perfettioni dell'anima; però Socrate su anch'egli d'opinione, che le qualità del corpo, e dell'anima, habbino insie-

Guercio, brutto, e di pelo rosso si rappresenta, perciòche queste qualità sono stimate com munemente vitiose onde a questo proposito dis se Martiale xvj. de suoi epigrammi.

Crine ruber, niger ore, breus pede, lumine lasus, Rem magnam prastas, Zoile, si bonus es.

Si dipinge, che abbracci l'Hidra, laquale hà fette teste, e vien messa per i sette peccati morzali; perciòche s'auuiene, che alcuna d'esse teste sia tagliata, si come in essa rinascono dell'altre, & acquista maggior forza, con chi gli s'oppone, così il vitio in vn corpo, il quale tutto

che venga combattuto dalla virtù, nondimene per hauer egli più capi in esso per la volontà habituata nel male, tosto per essa zisorge più rigoroso, costinato nelle peruerse operationi, mà al fine conuiene che resti superato, con con resisterli, ò fuggirlo, come quello che sin dal principio del mondo, gabbando il nostro primo Padre, è stato, & è la rouina di noi miferi mortali, come si dimostra per il seguente. Anagramma che dice così.

VITIVM. MVTIVI. Capisti primum submissa voce Parentem,

Hinc nos clamores tollere ad astra facis.

Heu scelus? heu viinam mutescas tempus in omne,

Quamiua nostradant amplius ora neci.

EPIGRAM MA.

Miraris sceleris monstrum deforme nefandi, Talia non, dices, stix & Auernus habent. Aspice quam facie, quam formidabile vultu

Quam turpes macula corpora nigra notant. Quam facile arridens lernaam amplestitur hi-

Porrigit, & collo brachia nexa fera.

Nil miram hac sceleris sunt argumenta probross Quo nil aspectu fadius esse potest.

Tale igitur monstrum, dum se mortalis iniquis Obstringit vitijs criminibusq; refert.

### SCIENZA.

DONNA con l'ali al capo, nella destra mano tenghi vno specchio, & con la sinistra vna palla, sopra della quale sia vn triangolo.

Scienza, è habito dell'intelletto speculatino di conoscere, & considerar le cose per le sue

caufe.

Si dipinge con l'ali, perche non è scienza a doue l'intelletto non s'alza alla contemplatione delle cose; onde disse Lucretio nel lib. 4. del la natura delle cose.

Nam nihil egregius quam res discernere a-

At dubijs animi quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quel, che dicono i Filosofi, che scientia sit abstrabendo, perche il sen son el capire gli accidenti, porge all'intelletto la cognitione delle sostanze ideali, come vedendosi nello specchio la forma accidentaledelle cose esistenti si considera la loro essenza.

La

S C I E N Z A.







La palla dimostra, che la scienza non hà contrarietà d'opinioni, come l'orbe non hà con trarietà, di moto.

Il triangolo, mostra, che si come i tre lati sanno vna sola sigura, così tre termini nelle propositioni causano la dimostratione, & scienz.

In scientiam ab eodem descriptam.
Casar scientiam pinxit mulierem serre
Alatam in capite desuper cristam,
Et in dextera reste continere speculum

Conspicuis è longe imaginibus splendens, In alia vero orbem manu apparere,

Et super orbem figura triangularis inest Hac scientia imago, at si aspicias Casarem, scientia imaginem Casarem dixer

Casarem, scientia imaginem Casarem dixeris Scienza.

Onna giouane, con vn libro in mano, e in capo vn deschetto d'oro da tre piedi, per che senza libri solo con la voce del Maestro, difficilmente si può capire, e ritenere gran copia di cose, che partoriscono la cognitione, e la

scienza in noi stessi.

Il deschetto, ouero tripode, è inditio della... scienza,e per la nobiltà del metallo, col quale adornandosi le cose più care, si honorano; e per lo numero de' piedi, essendo il numero ternario perfetto, come racconta Aristotile nel primo del Cielo, per esser primo numero, a cui conuiene il nome del tutto, come la scienza è perfetta, e perfettione dell'anima nostra: e però racconta Plutarco nella vita di Solone, che hauendo alcuni Milesija risico comperara vna tirata di rete di certi pescatori nella Città di Coo, i quali hauendo tirato in luogo del pefce vn desco d'oro, dubitandosi poi frà di loro di chi douesse essere tal pescagione, & nascendo perciò nella Città molto disturbo, secero finalmente conuentione, che si douesse andare all'Oracolo d'Apolline Pithio, e che da lui si aspettasse risolutione, il quale rispose douersi dar in dono al più sauio della Grecia, Onde di commun consenso sù portato a Socrate, il quale essendo consapeuole del significato d'es590

## Della nouissima Iconologia

so, subito lo rimandò all'Oracolo, dicendo, che fuor di lui medesimo non si doucua ad alcuno, perche solo Dio penetra, sà, & conosce tutte le cose.

SCIENZA







DONNA vecchia, vestita di color turchino, tutto fregiato d'oro, con l'ali al capo, nella destia mano tenghi vno specchio, & con la finistra vna palla sopra della quale sia vn triangolo, & vi sarà vn raggio, o splendore, che venghi dai Cielo.

Scienza è vn habito dell'Intelleto speculatiuo, il quale conosce, & coadera le cose diuine, naturali, & necessarie per le sue vere cause, & principij, diffinitione però breuissima ne dà Platone libro de scienza dicendo.

Scientia est opinio vera cum ratione,

La scientia secondo l'istesso Platone nel libro intitolato Leigiosus, è vua vera strada, & potenza alla felicità il che ne dimostrano quel li tre nomi della felicità assegnati dalli Greci antichi cioè Eudemonia, Eutichia; & Eustragia; il primo fignifica la cognitione del bene, & il secondo l'assectione di esso, il terzo l'vso, il che tutto dipende dalla scienza, la quale scienza in quanto al bene e in vn certo modo ogni sorte di virtù, Però dice l'istesso Filosofo che la scienza del bene diuino si chiama asso-

lutamente Sapienza.

La scienza del bene, & del male che aspetta all'huomo si chiama prudenza, la scienza del distribuire il bene, & il male a meriteuoli di essi, e la giusticia; circa l'osare, o pauentare il bene; o il male è la sottezza, & la temperan za è scienza di abbracciarlo o sugirlo. Per mez zo dunque della prudenza si arriua ad'una ret ta opinione che non e altro che la scienza ser a opinione che non e altro che la scienza ser astrada alla selicità lo dice l'istesso Diuino Filosofo lib. de l'irtute. Prudentia est virtus qua dam ad restam opinionem attinens.

Hora trouandost tre sorte di selicità come habbiamo detto, bisogna anco che neccessaria mente si trouino tre sorte di scienze: a questa

verità

verità aspirando il sopracitato Filosofo lib. de Regno dice Scientia tria sunt genera. primum consistit in cognoscendo, vt Arithmetica, Geometria, secundum in imperando, vt Architectura tertio cor in saciendo vt fabrilu, & alij ministri, Bisogna però che l'huomo auanti che si possa dire hauer acquistato la scienza, che vi habbia satto buon habito nell'intelletto, & che la possieda bene, & però dice in Alcibiade, optima coniectura Scientis est vt ea, qua scit oftendere possie, Hora habbiamo dimostrato secondo Platone, qual solo in questa sigura habbiam seguitato, lasciate per hora le distintione Peripatetiche, che si come sono tre selicità così sono ancor tre sorte di scienze.

Hora per esplicare la figura, Dico che si fà

vecchia perche come dice Ouidio.

Melte cose saper fà l'età graue, Et prima di lui non senza ragione disse Plauto che l'età e il condimento del sapere & Platone lib-de Scientia, che li vecchij è veresimile che sieno più sapienti, & anco per le molte fatiche fatte, & tempo speso nelli studij. In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudentia, dice Iob, capitolo primo & perche come si causa dal nostro Autore nel libro Litigiosus già citato, ci comanda che per conse guir la virtu, & la sapienza bisogna patire non solo incommodi, perdite, fatiche, seruitù, mà se sperassimo anco di disfarsi, & deuentare migliori permettere a chi ciò ci promettesse, che ci scorricasse, ci liquefacesse, & a fatto ci dissol uesse; dalle cui parole apparisce quanto facci la bontà dell'animo, & quanto fiano degni di lode quelli antichi fortissimi Martiri di Chri-Ro, & a questo molto simile quel sacro detto, Qui animam amat suam in hoc mundo perdet eam, qui vero hic eam perdiderit, eandem in aterna vita recipit.

La veste turchina significa la scienza delle cose naturali, li fregi d'oro significano la Sapienza delle cose dinine, & per questo il nostro sopracitato Filosofo nel lib. de pulchritudine introduce Socrate che prega li Dei in questa.

gui falo.

O Amice Pan, atq; catera numina, date obse cro, vt intus pulcher officiar, quacunq; & mihi extrinsecus adiacent intrinsecis sint amica sapientem solum divitem putem tantum vero huius auri tradite, quantum nec ferre nec ducere alius quam vir temperatus possit, Ecco dunque che Socrate dimanda il bene, Che bene? la Sapienza cioè la cognitione delle cose divine, le quale solo Dio puol dare, & riccuere vn animo

netto, cioè temperato puto, & candido, che cosa dimanda Socrate, che lo faccia degno della Sapienza, Chi dunque e degno della Sapienza?quello che è apparecchiato riceuere il suo lume per mezo della continenza, Tempe ranza, & virtu di vnanimo purgato, bello, & chia ro,& che habbia desiderio di acquistare questa sapienza, come vn thesoro di tutte le ricchezze, & per questo Socrate dimanda questo oro lucente della diuina sapienza apparecchia to con le sopradette conditioni & non la dimanda superbamente, ne rimessamente, perche poca cognitione di essa appartiene ad'vn huomo intemperato. La perfetta & infinita co gnitione fi troua folo in Iddio, mà la grande, & ampla l'acquista l'huomo temperato, & que sto pensa Marsilio Ficino nel argumento del fopracitato lib. Che sia l'oro infocato che comanda che si compri. S. Gio: nel Apocalipsi.

Si dipinge con l'ali, perche non è scienza, doue l'intelletto non s'alza alla contemplatio ne delle cose, onde disse Lucretio nel lib. 4. del-

la natura delle cose.

Nam nihil egregius, quam res discernere portas At dubijs animis, quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quel che diconoi Filososi che scienzia siz abstrahendo, perche il senso nel capire gl'accideti porge all'intellet to la cognitione delle sustanze ideali, comevedendosi nello specchio la forma accidentale delle cose esistenti, si considera la loro es' senza.

La palla dimostra, che la scientia non hàcontrarietà d'opinione essendo opinione verasecondo Platone, come l'orbe non hà contrarietà di moto.

Il triangolo mostra che si come i trelati fan no vna sola sigura, così tre termini nelle propositione causa la dimostratione, & la scienza,

Il raggio, o splendore celeste significa che faccia l' huomo quante fatiche vuole, & puole per acquistare la sapienza non sarà satisfatto senza il diuino aiuto, & per questo dice Platone nel sopradetto lib. Litigiosus sapientia non tam humano studio comparari quam purgatis mentibus diuinitus infundi solere, perche l'animo congiunto al corpo non si rende atto a speculare le cose affatto dal corpo separate, anzi come vna nottola piena di caligine và suolazzando sotto il gran splendore delle cose diuine, Dice il Ficino nel suo Argumento.

DONNA mal vestita, la quale ride di vana girella, che tiene un mano di quelle,

the fanno voltare i fanciulli al vento, con vna massa di piombo in capo, alludendosi al detto latino, Plumbeum ingenium, perche come il piombo è graue, & le ne stà di sua natura al ballo, così ancora è lo sciocco, che non alza. mai l'ingegno, ò la mente a termine di discorso, ouero perche, comeil piombo acquista lo spiendore, e tosto lo perde, così lo sciocco facilmente s'allontana da buoni propofiti.

Il riso senza occasione, e effetto di sciocchezza; però disse Salomone, molto riso abbon

da nella bocca di sciocchi.

La girella, limostra, che come i suoi pensieri, cosi l'opre sono di nessan valore, & si girano continuamente.

SCOLTVRA.

YOVANE bella, con l'acconciatura del-J ia teita semplice, & negligente sopra laquaie sarà vn ramo di lauro verde, si farà vestita di drappo di vago colore, con la destra. mano sopra al capo di vna itatua di sasto, nell'altra tenghi varij istromenti necessarij per l'essercino di quest'arte, co' piedi posati sopra vn ricco tappeto.

Si dipinge la scoltura di faccia piacenole, mà poco ornata, perche mentre con la fantasia l'huomo s'occupa in conformare le cose dell'arte con quelle della natura, facendo l'vna, & l'altra fomigliante, non può impiegarli molto.

nella cura delle cose del corpo.

Il ramo del lauro, che nella seuerità del ver no conserua la verdezza nelle sue frondi, dimo stra, che la scoleura nell'opere sue, si conserua bella, & viua contro alla malignità del tempo.

Il vestito di drappo di vago colore, sarà con forme alla scoltura istessa, laquale estercit per diletto, & si mantiene per magnificenza.

Le mano sopra alla statua, dimostra, che se bene la scoltura e principalmente oggetto degl'occhi, può ester medesimament ancor del tatto, perche la quantità foda, circa la quale arriticiofamente composta dalla natura si esfercita quell'arte, può esfer egualmente oggetto dell'occhio, e del tatto. Onde sappiamo, che Michel'Angelo. Buonarrota, lume e splendore di ella, ellendogli in vecchiezza per lo continuo studio mancata quasi affatto la luce, solena col tatto palpeggiando le starue, ò antiche o moderne che si follero, dar giuditio, & del prezzo, & del valore.

Il tapeto sotto i piedi, dimostra come si è detto, che dalla magnificenza vien foitenut. la scoltura, & che ienza essa sarebbe vile, è for-

Conulla.

SCORNO.

HVOMO con vn Gufo in capo, e con la veste mal composta, discinta.

Lo scorno è vna subira offesa nell'honore, & si dipinge col Gufo, il quale vecello di cattiuo augurio, secondo l'opinione sciocca de'-Gentili, & notturno, perche fà impiegar gli animi facilmente a cattini pensieri.

### SCIAG V RATAGGINE.

NA donna bruttissima, mal vestita, & scapigliata, e che i capelli sieno disordinatamente sparsi, terrà in braccio vna Simia, ò Berta che dir vogliamo.

Brutta, e mal vestita si rappresenta la Sciagurataggine, percioche non ci è più brutta, & abomineuole cola, quanto vn'huomo, che non

opera virtuofamente,& con quella ragione da tali dalla natura, che lo fà differete dagli animali irrationali, i capelli nella guifa, che dice mo, fono i pensieri volti al male operare.

Tiene in braccio la Simia, perciòche è cosa volgatissima, & dal testimonio degli scrittori di tutte l'età approuata, che per la Simia, ò Berta s'intenda vn'huomo da gli altri sprezzatissimo, & tenuto per vn manigoldo & sciagurato ; si come lo mostrò Demostene nell'Oratione; che fece per Tesifonte; dicendo, che Eschine era vna Bertuccia tragica, métre ei s'andaua in certo modo con grauità di parole mascherando, essendo egli tuttauta va gran pezzo di trifto, e Dione historico, Io, dice, non fò de i miei maldicenti più stima, che si faccia, come si suol dire, delle berte. Trouarete ancora appresso Cicerone nelle Epistole la berta non effere posta se non per huomo da niente. Ne scioccamente è chiamata da Plauto la berra hora cosa da nulla, hora sciaguratissima, come sà nella Comedia del Milire, & del Seudolo, & in quella del Rudente la merte per il ruffiano che dietro à sogni si và lambiccando, Conciosia cosa, che non si trout generatione di persone più scelerata, e più perduta de ruffi; elfendo elli si come egli afferma, in difgraria, & odio à Dio, & à gl'huomini.

### SCROPOLO.

N vecchio magro & macilente in atro vergognato & timido vestito di bianco che riguardi verso il Cielo terrà con ambe le mani vn criuello ò setaccid, harà vna collana dalla quale penda vn cuor humano, & attacca. to vn fornello, con il fuoco acceso.

I

Ö.







Il scropolo e detto Synteresis, che dal Greco non sona altro che attetione, o conservatione, & e quella parte dell'anima, che hà in odio il vitio,& cerca sempre tenersi monda da colpa di peccato, & se qualche fallo hà commesso continuamente l'odia, & ne sente dispiacere. S. Gieronimo la chiama coscienza; S. Basilio vuol che significhi vn giuditio naturale che fà l'huomo del bene, & del male. S. Gio. Damasce no la chiama luce della nostra mente, Ludouico Viucs vna censura della nostra mente, che approua le virtù & scaccia i vitij, mordendo continuamente la roscienza. Si dipinge vecchio, perche li vecchi ponno molto più ageuolmente giudicate del bene, & del male per la loro esperienza, & perche cercano teneres la coscienza più netta conoscendosi essere più vicini alla morte, de Gioueni; i quali attendendo a piaceri alle volte, non pensano alle offese che fanno a Dio, non essendo altro la coscienza secondo Hugone che cordis scientia, sor enim se nouit sua scientia.

Si dipinge magro, & macilente per esfere tormentato, & consumato continuamente dal rimorfo della coscienza come dice Ouidio de Ponto lib. 1.

Et vt occulta vitiata teredine nauis . Equoreos scopulos ve cauat unda Solis. Proditur vt scabra positum rubigine ferrum. Conditus ve tinea carpitur ore liber. Sic mea perpetuos curarum tectora morfus. Sine quibus nulles conficiantur habent. Nec prius hi mentem stimuli, quà vita relin-

quent Quiq, dolet; citius, quam dolor ipse cadet. Sta in atto vergognoso essendo proprio del

colpeuole hauer vergogna. Si dipinge timoroso essendo che chi hà qual

che rimorfo di coscieza sempre habbia timore della giustitia di Dio, che non li dia il condegno castigo in questa vita, & nell'altra dicendo anco Pithagora, che niuno si troua, tanto ardito, che la mala coscienza non lo faccia. timidiflimo, perche von sta mai quieto d'ani-

Qq

mo, & ha paura fino del vento & Menandro Poeta Greco.

Qui aliquid sibi conscius est, etiamsi fuerit audacissimus.

. Confecentia tamen facit illum timidissimum, & yn altro Poeta.

Quid pena presens consciamentispauor. Animus q culpa plenus, & semer timens.

Il vestito bianco denota che si come cadendo nel bianco qualche maechia anchor che leggiera subitto facilmente si vede, & conosce, & vi genera biuttezza, così il scropoloso, che hà fatto qualche errore, se ben susse piccolo subito se ne accorge, lo biassa, & cerca di correggerso, & pentendosi cerca ricorrere a Dio come misericordioso cercando di nuouo impetrar la sua grana, & per questo sta con gli occhi verso il Cielo.

Tiene il criuello essendo vn istrumento che separa il buono dal cattiuo, separando dal grano l'oglio, veccia, & altre cose cattiue, a guisa della Synteresi quale và cossiderando & elegen do le attioni buone, & virtuose, dalle cattiue, & virtiose, restando le catiue nel ventilabro del

la coscienza.

Tiene la catena con il cuore dicedo i Theologi che il configlio rifiede nel cuore, & in quello pongono il principio di tutte le cofe agibili, ammaestrandoci il Signore che nel cuore confiste quello che macchia l'huomo, & li Antichi lo chiamorno ventre dell'anima.; & per queste Dauid disse cor mundum crea in me Deus, intendendo i buoni pensieri.

La catena a cui detto cuore e appeso significa secondo Pierio Valeriano nel lib-34 penden do sopra il petto, il parlar veridico, & de persona che non sapesse mentire, o ingannare, & come volgarmente si dice quel che tiene nel cuore, hà nella lingua, lontano da ogni fintio ne, & da ogni bugia, & conseguentemente di

buona coscienza.

Il fornello, ouero Clibano appresso Pier Valeriano nel loco citato significa la coscienza con ardore esaminata, essendo che Dio comanda per i Prosetti che alcune cose, li siano osferte nel fornello, cioè tacitamente tra se stes so esaminate, quando pentendoci noi delli errori commessi la coscienza nostra in noi occul tamente s'accende,& ci rimorde, così sforzan dosi a poco a poco di purgate il suo peccato, & questa e la cagione che alcuni interpreti del la facra scrittura lo espongono per il cuore del huomo.

Di più il fornello e vn istrumento de prin-

cipali che servono all'arte spagyrica, che non vuol dir altro che separatrice; non hauendo altro sine che separare il puro dal impuro; a quel la guisa a punto che il scropoloso nel sornello del suo cuore, con il suoco del timore della coscienza, con il vento delle buone ispirationi cerca mondat l'anima da ogni bruttura acciò sia atta ad offerirsi a Dio

SDEGNO.

I VOMO armato, e vestito di rosso, con alcune siamme di suoco, starà con le brac cia ignude, porterà ricoperte le gambe, con due pelli, di piedi di Leoni fatte a vso di calza tenendo in capo vna testa d'Orso, dalla qua le esca siamma, e sumo.

Il suo viso sarà rosso, e sdegnoso, e in mano

porterà alcune catene rotte in pezzi.

Il vestimento rosso, & le siamme, mostrano che lo sdegno, è vn viuace ribollimento del

fangue.

Le gambe, & le braccia, nel modo detto, dan no indicio, che lo sdegno può esser sì potente nell'huomo per opra delle passioni meno nobi li, che si renda simile a gli animali brutti, & al le siere seluaggie. Et però ancora vi si dipinge la pelle dell'Orso, il quale è incitatissimo allo sdegno.

Le catene rotte mostrano, che lo sdegno suscita la forza, & il vigore per superar tutte le

difficultà.

SECOLO.

H vOMO vecchio con vna Fenice in mano, che fi arde, & stà dentro alla nonasfera

SECRETEZZA.

ONNA, che non solo habbia cinta la bocca con vna benda, mà anco sigillata, & il resto della persona sia da vn gran manto nero tutta coperta.

Soleuano gl'Antichi con la bocca legata..., e figillata rappresentare Angerona Dea della secretezza, per denotare l'obligo di tacere i

fuoi,& gli altrui secreti.

SECRE-

## SECRETEZZA OVERO TACITURNITA.







DONNA graue in habito nero, che con la destra mano si ponga vn'anello sopra la bocca in atto d'imprimerla, & alli piedi da vn canto vi sia vna Ranocchia...

Vuol esser graue, perche il riferir secreti è atto di leggierezza, ilche non fanno le persone sode, & graui · L'habito nero significa la buona confidenza, e costanza, perche il nero non passa in altri colori: così vna persona stabile, e costante non passa il secreto in altri, mà se lo ritiene in bona confidenza.

Tiene l'anello in atto di suggillar si la boc-

ca, per segno di ritenere i secreti.

Arcanum ve celee claudenda est lingua si-

Disse Luciano Greco, altri dissero metaforicamente la chiaue nella lingua, volendo inferire, che li secreti si denono tenere chiusi in bocca.

Sed est mihi in lingua clauis custodiens. Verso d'Eschilo Greco Poeta, così tradotto da Gentiano in Clemente Alessandrino Stromate V. Nell'Edipo Coloneo di Sosocle tragico, parla il coro in questa guisa...

Vbi veneranda Sacerdotes Fouent Sacra Cereris

Hominibus : & quorum auren

Clauis linguam claudit Ministri Eumolpida

Et ciò dice per dimostrare, che quelli teneuano occulti i secreti misteri di Cerere, come se hauestero la lingua serrata in bocca a chiaue, nel che hanno mira i detti auttori a quelle piccole chiaui antiche fatte a guisa d'anello at te a serrare, aprire, signare, & sigillare le cose, acciò si mantenessero custodire, & non sustero da serui tolte senza conoscersi, de' quali anelli da segnare ne tratta Giusto Lipsio nel 2. lib. degl'Annali di Cornelio Tacito; dagl'Auttori citati da sui si raccogsie che quelle picciole, chiaui erano anco chiamate auelli, massimamente da Plauto, quando s'à dire a quella ma-

Qq 3

dro

dre di famiglia. Obsignate cellas referte anulum ad me . De quali anelli con chiauet annessi; se ne vedono infiniti in Roma da studiosi raccolti. Vsauasi anco da gli antichi sigillar, come hora, le lettere con anelli, che si portano in deto, acciò non si vedino, ò palesino li negotij, onde occorse vna volta che essendo presentata vna lettera ad Alessandro Magno di sua madre contra Antipatro in presenza di Efestione suo caro amico, senza scostarsi no guardarsi da lui la lesse: mà subito letta si leuò l'anello dal dito, col quale solea segnare le sue lettere, e lo pose in bocca ad Enfestione, per ricordo di secretezza, acciò non riferisse il contenuto. Ne è marauiglia, che Augusto come racconta Suetonio al cap. 5. vsasse sigillare le lettere con vno anello, nel cui impronto era vna Sfinge; perche la Sfinge è Geroglifico nel l'occultare i secreti, secondo Pierio lib. 6. Altri vsarono per impronto l'imagine d'Harpocrate reputato dalla superstitiosa gentilità Dio del Silentio, per dare ad intendere con tali fegni a chì scriueuano che stessero cheti, & occultassero i secreti.

La Ranocchia fù impresa di Mecenate per simbolo della taciturnità:trouasi in Plinio lib. 32.c. 7. che vi è vna sorte di Ranocchie nelli canneti, e nell'herba, mute, senza voce, e simili sono in Macedonia, nell'Africa in Cirene, in Tessaglia nel lago Sicendo, & in Serifo Isola del Mare Egeo, 20. miglia discosto da Delo, nella quale Isola vi nascono le Rane mute, onde passa in prouerbio, Seriphia Rana, per vna persona cheta e taciturna, veggansi gl'Ada gij, e Suida nella parola . Barrachos Seriphios, oue dice Rana Seriphia dicitur de mutis, quod rana Seriapha in Scyrum perlata, non vociferabantur. La Rana Seriphia dicesi di persone mute, e taciturne:perche le Rane Serifie non gridauano, ancorche fossero portate in Sciro, oue le natiue Rane gridauano:e però quelli di Sciro marauigliandosi delle Rane mute di Serifo soleano dire Batrachos ech Seriphu, cioè Rana Serifia, laqual voce passò poi in prouerbio. Si che non è fuor di proposito pensare (si come anco giudica il Paradino nelli simbo li heroici) che Mecenare vsasse nel suo anello la rana, per simbolo della Taciturnità, e Secre tezza, mediante laquale era molto grato ad Augusto Imperadore come narra Eutropio:se bene Suetonio al cap. 66. dice che Augusto restò disgustato di lui, perche riferì vn secreto della congiura scoperta di Murena a Terentia sua moglie; mancamento in vero grande, per-

che li secreti massimamente de Prencipi non si deuono riuelare a niuno huomo, non che a Donne di natura loquaci, come le gazze, che ridicono ciò, che odono dire, e se bene la secre tezza, e taciturnità è femina, nondimeno li secreti, che sono maschi non possono star rinchiusi nel petro delle femine. Perciò hebbe ragione Esopo di por quel ricordo. Mulieri nunquam comiseris arcana.e dicesi di Catone, ch'ogni volta che conferiua qualche secreto alla moglie sempre se ne trouaua pentito :anco se ne trouò pentito Fuluio amico d'Augusto, il quale hauendo vn giorno sentito piangere l'-Imperadore, e lamentarsi della solitudine di casa, e di due nepori da canto di figlia tolti di vita, & di Postumio vnico rimasto, che in essilio per calunnia di Liuia sua moglie viueua; perche era sforzato lassare il figliastro successore dell'Imperio, con tutto che hauesse compassione del nipote, e desiderasse di richiamarlo dall'essilio, Fuluio riferì questi lamenti a sua moglie, la moglie a Liuia Imperatrice, di che ella acerbamente se ne lamentò con Augu sto:e Fuluio andatosene la mattina, secondo il costume a salutare, e dare il buon giorno all'-Imperadore gli rispose Augusto. Sanam mentem Fului, cioè, Dio ti dia buon senno, dandogli ad intendere con tal motto, che haueua hauuto poco ceruello a ridir il secreto alla moglie, con laquale poi se ne dolse fortemente dicendo, Augusto s'è accorto, ch'io hò scoperto il luo animo: però da me stesso mi voglio dar morte, e meritamente rispose la moglie, essendo stato tanto tempo meco, non ti sei accorto della mia leggierezza, dallaquale guardar ti doueui? mà lassa ch'io muoia prima di te, e preso vn coltello s'vccise auanti il marito. Onde molto si deue auuertir non conferir secreti con donne: ne meno lassarsi cauar nien te di bocca dalle loro, affidue preghiere, poten ti lufinghe, e carezze, che bene spesso, come curiose d'intendere i fatti altrui, a bella posta fanno: mà in tali casi bisogna gabbarle per leuarsele dauanti con qualche artifitiosa inuen. tione, come fece Papirio pretestato giouanetto accorto, che taciturno tenne occulti i secreti del Senato, e alla Madre che con istanza gran de da lui ricercaua che cosa s'era consultato nel Senato, rispose doppo lunga resistenza, che s'era trattato s'era meglio per la Republica, ch'vno huomo solo hauesse due mogli, ò vna donna due mariti, ciò subito inteso, lo riferì all'altre matrone, le quali se n'andorno vnite insieme piene d'ansietà al Senato, e lo pregor-

nq

no con lacrime a gl'occhi, che si terminasse più tosto di dare per moglie vna donna sola a due huomini, che vn huomo a due donne. Il Senato si stupi di simile domanda: intesa la cosa, come era passara, fece gran festa a Papirio abbracciandolo ogn'vno per la sua fede, e secretezza, dandogli priuileggio, ch'egli solo de' putti per l'auuenire potesse in conseglio interuenire, come riferisce Macrobio ne' Saturnali lib. 1. cap. 6. non è inferiore la burla, che narra Plutarco, nel trattato de Garrulitate, pro fitteuole in questa materia, d'vn Senator Romano, ilquale stando molto pensoso sopra vn configlio occulto del Senato, fù con mille scon giuri pregato dalla moglie, che la facesse confapenole del secreto, dandoli giuramento di non douerlo ridir mai; il marito fingendo esser conuinto dalle sue preghiere, disse sappi che è venuto auniso, ch'vna lodola è volat. armata con lancia, e celata d'oro; hora stiamo

con gl'Auguri a consultare se sia buono, ò cartiuo augurio, mà di gratia taci, non lo ridire a niuno. la secreta moglie partitosi il marito dubitando di finistro augurio, cominciò a pian gere, e dar materia alla serna d'accorgersene, che disgratia vi era, si come fece, la Padrona narrolle il tutto, con la folita claufula, auuerti non lo dire a niuno; mà ella discostatasi dalla Padrona, raccontò il tutto ad vn suo amante, l'amante ad vn'altro, & in breue si sparse per il foro Romano, done peruenne all'orecchie dell'Auttore della nuoua, ilche tornatosene a casa, disse alla moglie, tum'hai roùinato, già s'è saputo in piazza il secreto, che t'hò detto, sò che'l Senato si lamenterà di me, bisogna... ch'io muti paese per la tua incontinenza,& es sa rispose, non è vero, non hò detto niente, non sei tù il trecentesimo Senatore del Senato? per che hà da esser data la colpa più a te ch'a gl' altri?come il trecentefimo? rispose il marito,

# S E D I T I O N E C I V I L E. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







quefte

Q9 4

questo non lo sà niuno del Senato se non io, che hò trouato simil fintione per prouare las tua secretezza. Ma per l'auuenire non accade far proua della secretezza delle donne, che per l'ordinario tutte cantano volentieri . Meglio anco sarà di andar cauto in ciò, e riseruato con gl'huomini, e non confidare i suoi secre zi con niuno, e chi li confida, se si diuolgano, non si lamenti d'altri, mà di se stello, che è stato il primo a dirli, perilche deuesi osteruare la continua taciturnità della Rana Serifia, la quale se bene è presa da gl'Adagij per vitiosa, edi souerchia taciturnità in altre cose; nulladimeno è commedabile in questo particolare della secretezza; perche il secreto deue esser zenuto in bocca chiuso, e sigillato.

> SEDITIONE CIVILE. Del Signor Gio: Zarazino Castellini.

ONNA armata con vn'hasta nella mano diritta,nella sinistra vn ramo di Elce, alli piedi due Cani, che si azzustano, vno in-

contro l'altro.

Le seditioni, le guerre, & le differenze Ciuili niuna altra cosa le commuoue, che il corpo, & li suoi appetiti, & cupidigia, tutte le guerre pascono dall'acquisto delle ricchezze, & le ric chezze ci sforzano d'acquistare per le commo dità del corpo, al quale cerchiamo feruire, & anco procuriamo di satiare tutti gli appetiti nostri, & cacciarci tutte le cupidigie, & voglie, che dal senso ci vengono fomentate, ò per vtile di robba, ò per amor di Dame, ò per ambitione di dominare, & pretensione di magioran za, non volendo cedere a gli altri, mà superarli in ogni conto: per quali rispetti veugono i Cittadini a perturbare il tranquillo stato della patria, & seminano per la Città dissensioni, & si pongono in arme per le Seditioni suscitate, & perciò la figuriamo armata, dalla quale Seditione deuono in ogni modo astenersi li Citta dini, per la quiete publica, & deuono esterminarla a fatto, come dice Filostrato lib. 4. cap. 2. Seditio, que ad arma, mutuas á plagas ciues deducit, a cinitatibus exterminanda penitus eft : impercioche è cosa impia a cittadini machina re tra loro mali, & sciagure: per detestare questa seditione domestica, conviene assai quel verso d'Homero nell'Odissea.

Impiares meliori inter sese mala.

Non è da lodare Solone in quella sua legge, in honor della quale riputaua infame vuo, che non si aderiua ad vua parte, nata che sus-

se vna Seditione Ciuile, della qual legge ne fà mentione Plutarco ad Apollonio, & nel tratta to del gouernare la Republica verso il fine; ne si deue colpare vno, che non si accompagna con vna parte in fare ingiuria, alienato da Cit tadini, mà più tosto cittadino commune in da re aiuto, ne se gli porterà inuidia, perche non sia diuentato partecipe della calamità, poiche apparisce, che vgualmente si duole della infelice forte di tutti, anzi tra le ciuile opere la. maggiore si deue riputare il procurare, che non nasca niuna seditione, come si comprende da Plutarco. Est autem praclarissimum in id operam dare, nulla vt unquam oriatur seditio: idque artis quasi ciuilis; opus maximum est: 🕉 pulcherrimum existimandum: Et però deue vn'huomo ciuile interponersi alle differenze, ancorche prinate, ne i principij, acciò non sor ghino seditioni trà cittadini; essendo che, di prinate; molte volte dinentano publiche, imperciòche non sempre vn grande incendio piglia origine da luoghi publichi, mà per lo più vna picciola scintilla, vna lucerna disprezzata in vna particolare casa suole attaccare gran fiamma in danno publico. Er però foggiunge Plutarco. Ex officio cinilis vir subiectis rebus hoc unum ei restat, quod nulli alteri bono pra-Stantia cedit, ut ciues suos concordia, mutuad amicitia inter sese vei doceat, lites, discordias, seditiones, inimicitias víq; omnes abole at.

Tiene vn ramo d'Elce nella mano sinistra per simbolo della Seditione ciuile, poiche que sti arbori se tra loro si sbattono, & vrtano, si rompono Arist. nel 3. della Rettorica per auttorità di Pericle, che i Beotij erano similia gli Elci, imperciòche si come quelli trà loro si rompono, così li Beotij trà loro combattenano. Pericles, inquie elle, Bæotios ilicibus esse similes dixit, vt enim ilices sese vicissim frangune, ita Bæotios inter se praliari; onde ne deriuò l'-

Alciati nell'Emblema. 20 f.

Duritie nimia quod se se rumperet ilex, Symbola civilis seditionis babet.

Dalla cui figura dell'Elce si raccoglie, che si come gl'Elci piante grandi, gagliarde, salde, dense, & dure, difficili a spiantarsi, & tagliarsi da colpi di serro nondimeno vitandosi trà loro facilmente si rompono, così le Republiche ancorche ben munite, & fortificate, difficile ad essere spiantate da serro, & nemicamano, nondimeno se si cittadini trà loro s'vrtano facilmente cadono, & rouinano a satto per le Seditioni ciuili, onde Plutarco disse, Cimitates in universum seditionibus conturbata,

fundimes

funditus perierunt .

Li cani che alli piedi della figura si azzusta no con ragione seruono per simbolo della sedi tione ciuile, poiche se bene sono animali dome stici,e d'vna medesima spetie, nondimeno sono soliti d'azzuffarsi per lo nutrimento del corpo, per gl'interessi loro venerei, & per irritarsi trà loro, con l'abbaiare, & ringhiare co' denti scoperti, non volendo cedere l'vno all'altro, così anco gl'huomini, ancorche domestici d'vna medesima Città per gli istessi tispetti di fopra toccati vengono in contesa, & partoriscono alla parria,& Città loro pernitiose turbu lenze di seditioni ciuili, di modo che sono, come tanti cani arrabbiati, famelici, & sitibondi del sangue ciuile, riputati da tutti gl'huomini sfacciati, audaci, & cattiui, si come esclama. Cic nell'Oratione pro Sestio. Hi, @ audaces, G mali, S pernitiosi cines putantur, qui incitat populi animos ad seditionem.

### SENTIMENTI.

VISO.

GIOVANETTO, che nella destra mano tenga vn'Auoltoio, così lo rappresentauano gl'Egitti j, come racconta Oro Apolline, nella sinistra terrà vno specchio, & sotto al braccio, & a canto, si vedrà vno Scudo, oue sia dipinta vn'Aquila con due, o tre Aquilette, che guardino il Sole, col motto che dica, CO-

GNITIONIS VIA.

Lo specchio dimostra, che questa nobil qua lità non è altro, che vn'apprensione, che sà l'occhio nostro, il quale è risplendente, come lo specchio, ouero diafano come l'acqua delle forme accidentali visibili da' corpi naturali, & le riceue in sè non altrimenti, che le riceue lo specchio, porgendole al senso commune, & quindi alla fantafia, le quali fanno l'apprenfio ne, se bene molte volte falsa; & di qui nasce la difficoltà nelle scienze, & nelle cognitioni appartenenti alla varietà delle cose; da questo Aristotile giudicò la nobiltà di questo sentimento, e che più ageuolmente de gli altri faccia firada a gli occulti fecreti della natura fepolti nelle sostanze delle cose istesse; che si riducono poi alla luce con questi mezzi, dall'in-

L'Aquila hà per costume, come raccontano i diligenti Osseruatori, di portare i suoi figli uoli vicino al Sole, per sospetto che non gli sia no stati cambiati, & se vede che stanno immobili, sopportando lo splendore, li raccoglie, &

li nutrifce, mà fe troua il contrario come parto alieno li fcaccia da che s'impara questa singo lar potenza quando non serua per fin nobile, & per essercitio di operationi lodeuoli; torna in danno, & in vituperio di chì l'adopra; Et for se a questo sine durò nell'Italia, & nell'Europa per molti anni, mentre durorno le seditioni de' Vandali', che i Signori principali, i quali hauessero mancato di debito, ò con Dio, ò con gli huomini si faccuano accecare, acciòche viuessero in quella miseria.

Si può ancora vicino a questa imagine dipingere il Lupo Ceruiero, da Latini dima ndato Lincio, per l'acutezza del suo vedere.

V D I T O.

Y OLENDO gli Egittij fignificar l'vdito, dipingeuano l'orecchia del Toro, perche quando la Vacca appetisce il coito (il che è solo per termine di tre hore ) manda fuori grandissimi mugiti, nel qual tempo non sopra uenendo il Toro (il che rare volte auuiene) non si suol piegare a tal atto sino all'altro tem po determinato; però stà il Toro continuamen te desto a questa voce, come racconta Oro Apolline fignificando forse in tal modo, che si deue ascoltare diligentemente quello in particolare più d'ogn'altra cosa, che è necessario alla duratione & alla conseruatione di noi stes si, in quel miglior modo, che è possibile. Et perche meglio si conosca questa figura, si potrà dipingere detta imagine, che tenga con le manil'orecchia d'vn Toro.

Vdito .

Onna che suoni vn Liuto, & a canto vi sarà vna Cerua...

ODORATO.

GIOVANETTO, che nella mano sinistra tenga vn vaso, & nella destra vn mazzo di siori, con vn Bracco a' piedi, e sarà vestito di color verde dipinto di rose, & altri siori.

Il vaso significa l'odore artificiale, & il maz

zo di fiori il naturale.

Il Cane bracco si pone, perche la virtù di questo sentimento, come in tutti i cani è di mos to vigore, così è di grandissimo ne' Bracchi, che col solo odorato ritrouano le fiere ascose molte volte in luoghi secretissimi, & all'odore si sono veduti spesso fare allegrezza de Padroni vicini, che altramente non si vedeuano.

Si veste di color verde, perche dalla verdura delle frondi, si tolgono i fiori teneri, & odo-

riferi .

G V S T O.

DONNA, che con la destra tenga vn cesto pieno di diuersi frutti, & nella sini-

itia vn frutto di perfico.

Il Gusto, è vno de cinque sentimenti del cor po, ouero vno delle cinque parti per le quali entrano l'idee, & l'apprentioni ad habitar l'anima, della quale santo i loro configli bene spesso in ville, & spessissimo anche in ruina di esta, ingannati dalla falsa imagine delle cose apparenti, che sono gli esploratori, & spie tal volta false, & però cagionano gran male a lei, & ad essissimo alle spie hebbero in particolare gli Epicurei, li quali gli riferiuano, che buona cosa sossi attendere alla crapula senza molti pen sieri d'honore, ò di gloria humana.

Si dipinge con varietà di frutti perche que sti senza attistio, diuersamente dal gusto sissamo sentire, & il frutto del persico si prende spes

so a simile proposito da gli Antichi.

### TATTO.

DONNA col braccio finistro ignudo, sopra del quale tiene vn Falcone, che con gl'artigli lostringe, & per terra vi sarà vnatestugine.

### SENTIMENTI Del corpo. Del signor Gio: Zaratino Castellini.

N'huomo, che tenga da vna mano legati con cinque cingoli alquanto larghi quefti animali; vno Sparauiero, vna Lepre, vn Cane, vn Falcone, & vna Simia, nel primo cingolo in mezo fia figurato vn'occhio, nel fecondo vna orecchia, nel terzo vn nafo, nel quarto vna lingua, nel quinto vna mano.

Cinque sono i sentimenti, come ogn' vn sà, Vista, Vdito, Odorato, Gusto, & Tatto: altrettanti sono gli instromenti, & organi sensorij, per liquali si riceuono i detti sensi dall'anima, quali stromenti sigurati habbiamo per ogni

cingolo.

Non faremo lunghi in discorrere sopra cid, potendosi ordinatamente vedere tal materia in Arist.in Galeno, in Auicena, & in altri Fissi. & Filosofi, come anco in Plin-lib.x. cap. 69. in Aulo Gellio lib. 7. cap. 6. in Plutareo de tlacitis Philosophorum in Lattantio Firmiano, in Santo Damasceno, & in Celio Rodigino: basti a noi reccare le ragioni, per le quali mossi ci siame a figurarli con li sudetti animali.

La vista si saria potuta rappresentare con il lupo ceruiere, di cui diconfi gli occhi di acuta vista e lincei: con tutto ciò la figuramo con lo sparauiere augello di potentissima virtù, visiua che fin nel sole fissa lo sguardo, il cui felo rischiara la vista, & leua le macchie, & le caligini da gl'occhi, come l'Aquila mà noi habbiamo più tosto eletto quello, che questa, perche egli è di più simbolo dell'Ethere, dello lingua, mà alle parti che sono d'ogni canto, splendore, & lampa del Mondo è chiamato da gli Egittij Ofiride, di cui n'era detto Augello figura per l'acutezza della fua vista: Plutarcho nel trattato d'Ifide, & Ofiride. Accipitre etiam picto Osirin sape proponunt, auis enim ea pollet acumine visus: che la vista habbia affinità con la luce, con lo splendore, & con l'Ethere affermasi da Plutarcho ne morali, oue dice che il Mondo se bene è vn solo nondimeno è composto in vn certo modo di cinque corpi, del corpo della terra, dell'aqua, dell'aere, del fuoco,& del Cielo, chiamato da Aristotele quinta softanza, da altri luce, & da altri Ethere,ne mancano di quelli che applicano le facultà de i sensi, eguali di numero alli sudetti cinque corpi, il tatto alla terra, perche refifte, il gusto all'aqua, perche piglianfi le qualità de sapori per l'humidità della lingua spongosa & humida; l'vdito all'aria, la quale ripercossa, sì fà la voce e'l sono; l'odorato di natura ignea al fuoco, & l'ethere alla luce, perche l'occhio lucido stromento della vista hà puro humore christallino, & nel Timeo si tà partecipe de i raggi & lumi Celesti. Visu, fulgore, ather, & lux res cognata contemperantur, sensumq; concordi motu percellunt, dice Plut.nel discorso d'-Ei, appresso Delfi.

L'vdito hà per simbolo il lepte, che da gli egittij per l'vdito sigurauasi. Plutarcho nel quarto simposio questione quarta, Celeritate exaudiendi videtur alijs anterre, cuius admiratione dicti Ægypij in suis sacris litteris picto le-

pore auditum significant.

L'odorato si dimostraua da gli egittij col cane, il quale all'odore scopre le cose nascoste, conosce la venuta di gente incognita, & del Patrone, ancorche lugo tempo sia stato lontano, e sente nella caccia doue sieno passate le siere, & le perseguita sin che le troua, onde si suol dire come in prouei bio, nasoda bracco, p vno che habbia buono odorato: della sagacità, & odorato de cani veggasi quel vago libretto del la Caccia di Senosonte: Questi tre sensi che sin qui esplicati habbiamo, non sono communi a

tutti

tutti gli animali, poiche alcuni nascono ciechi senz'occhi, altri sordi senza orecchie, altri sen za narici, & odorato, se bene i pesci ancorche non habbino membro, o forami di vdito, & odorato, nondimeno, & odeno, & odorano: delli due seguenti sensi ne sono, partecipi tutti gli animali perfetti, come piace ad Arist. nel 3. lib. de Anima cap. 13. & nel lib. del sonno & della vigilia. Omnia animalia tactum, & gustum habent preterque animalia imperfecta: l'huomo auanza tutti gli altri animali nel gusto, & nel tatto, ne gli altri fensi è auanzato egli da... altri, l'aquila vede più chiaramente di lui, Pli nio dice che l'Auoltore hà più sagace odorato, la talpa, ode più liquidamente se bene è coperta dalla Terra elemento denso. dice il medemo Plinio, che l'ostrica hà solamente il tatto priua d'ogni altro senso, mà potiamo dire che in vn certo modo habbia anco gusto poiche di rugiada fi pasce.

Il Gusto è da credere, che sia in ogni Animale, perche ogni Animale si nutrisce di qual che cibo & fapore; conforme al parere dell'istesso Plinio. Existimauerim omnibus, sensum on gustatus esse, cur enim alios alia sapores appetunt? se bene appresso il medemo narrasi, che nel fine dell'India circa il fiume Gange nasce certa gente detti Astoni senza bocca, che non mangiano, ne beueno, mà viueno d'halito, & di Odore che per le narici tirano, onde sempre portano in mano radiche, fiori, & pomi filuestri,ne i lunghi viaggi,acciò non gli manchi da odorare:mà questi sono mostri di natura... fenza bocca, però fon priui del gusto. Il Porco hà gusto d'ogni cosa per fino del lutto & delle immonditie,& perche ciò è vitio di gola l'hab biamo lassato da parte, si come anco lassiamo gli augelli di lungo collo come la grue, & l'-Onocrotalo simile al cigno, perche questi sono simbolo della gola, attesoche Filo xne figlio d'Erixide si lamentana della natura che non gli hauesse dato lungo collo come alla Grue per poter più lugo tempo godere del gusto delli cibi, & delle beuande, si come anco Melanthio del quale Atheneo nel primo libro. Melanthius voluptatis desiderio captus anis cuiuspiam longam ceruicem dari sibi postulabat, vt quam diutissime in voluptatis sensu moraretur. Onde Martiale nel xj.libro.

Turpe Rauennatis guttur Onocrotali.

Et l'Alciato nell'emblema nouantesimo.

Curcullione gruis tumida vir pingitur aluo,

Qui Laron, aut manibus gestat Onocrotalum.

Per fuggir noi vitioso Geroglisico, faccia-

mo simbolo del gusto l'Herodio detto il Falcone augello di ottimo gusto, poiche per gran fame ch'egli habbia, come narra San Gregorio, non vuol mangiare mai carni putride, mà la comporta sinche troui pasto degno del suo

purgato gusto.

E necessario che ragioniamo alquanto sopra la lingua posta nel cingolo del gusto, poiche non tutti concedono il sentimento del gusto alla lingua, mà chì al palato solamente, chì alla lingua, & insieme al palato, & chì alla lingua fola. Marco Tullio nella natura degli Dei mostra d'attribuirlo al Palato quando dice che Epicuro dedito alli gusti del palato, cioè della gola, non hebbe risguardo al Cielo, il cui concauo, & volto, da Ennio chiamasi Palato. Epicurus dum Palato quid sit optimum indicat Coli palatum, ot ait Ennius, non suspexit. Et nel libro intitolato, de finibus, Voluçtas que palato percipitur, que auribus, intendendo del piacere del gusto, che si piglia col palato, & del piacere dell'ydito, che si piglia con le orecchie Quintiliano lib. 1. cap. 2. lamentandosi che i putti s'instituiscono prima nelle diuitie, & gusti, che nel parlare, ancor esso l'attri buisce al palato. Non dum prima verba exprimit, & iam coccum intelligit, iam conchi lium poscit, ante palatum eorum, quam os instituimus. Horatio nel secondo delle epist, facendo mentione di tre conuitati, che haueuano diuerío gusto, dice ch'erano di vario palato. Tres mihi conuiua prope dissentire videntur

Foscentes vario vultum diuersa palato.
Fauorino appresso Gellio lib. 15. cap. 8. dice che quelli non hanno palato, cioè gusto che mangiano la parte superiore de gli augelli, & de gli animali ingrassati. Superiorem partem autum atque altilium, qui edunt, cos palatum non habere.

Altri l'attribuiscono tanto alla lingua, quato al palato, dicendo che il gusto sia vn senso, che piglia i sapori nella lingua, ouero nel palato: Plinio nell'vndecimo lib. cap. 37. l'attribuisce ad ambedue. Intellettus saporum est cateris in prima lingua, homini & in palato,

Altri con li quali ci siamo tenuti, l'attribuiscono solamente alla lingua, tra quali Lattantio Firmiano, che nell'opisitio di Dio cap. 10.
specificatamente assegna il sapore, non altrimenti al palato, mà alla lingua, nè a tutta la
lingua: mà alle parti che sono da ogni canto
le quali come più tennere tirano, il sapore con
sottilissimi sensi. Nam quod attinet ad saporem
capiendum, fallitur quisquis, hunc sensum pa-

lase

lato inesse arbitratur: lingua est enim, qua sapores sentiuntur, nec tamen tota, nam partes etus, que sunt ab vtrog; latere teneriores; saporem subsilissimis sensibus trabunt. Aristotele nel 1. lib dell'historia de gli animali cap. x1. dice che la forza di questo gusto l'ortiene sperialmente la parte anteriore della lingua : ci sono anco Filosofi che pongono l'organo, & l'origine di questo gusto in vna pelletta sotto la lingua & fotto carne spongosa, & porosa nell Lo superficie della lingua, & perche fanno che simile pelletta sia anco nel palato, quindi è che si pone da molti il gusto nella lingua, & nel palato: onde Aristot dice che certi pesciche non hanno lingua riceuono gusto dal palato loro carnoso; Anco la gola è partecipe del gusto, anzi Cicer dice, che il Gusto habita... nelle fauci della gola. Gustatus habitat in ea parte Oris, qua osculentis & poculentis iter nazura patefecit; mà non per questo si hà da far simbolodel gusto altro che la lingua, perche in lei è il principio del gusto, ella moue il sen so de sapori; il godimento poi & il piacete delle cose, che si mangiano consiste nell'ingollare, per la soauità delli cibi che nel descendere toccano la gola; come si raccoglie da Arist.nel lib.4.cap.x1.delle parti de gli animali: lingua sensum mouet saporum, esculenterum autem om nium voluptas in descendendo contingit, & più a ballo, in denorando gula tactiono suaurtas existit, & grasia: però dice il medemo nel terzo a Nicomacho, cap.x che filoxeno erixio defideraua la gola più lunga del collo della grue, come che si comp. acesse del tatto dentro la gola-si che la lingua desta il gusto, di cui fattone partecipe il palato, giù per la gola con gu sto si constima, onde habbiamo in Aristotele nel lib.4.cap.8. dell'Historia de gli animali, che la lingua è ministra de sapori, però noi con ragione attribuimo il gusto alla lingua, & la. facemo nel cingolo simbolo del gusto.

Il tatto è senza dubio commune a tutti gli animaliancorche priui d'ogn'altro fenfo. Aristor nella Hist de gli animali cap. 3. lib. 1.0mribus sensus unes communis tactus: & è disfuso per tutto il corpo, il quale per mezo della potenza del tatto riccue,& sente le poten tie delle cose che si toccano: l'oggetto del tatto fono le qualità prime, il freddo, l'humido, il caldo, e'l secco, perciò diffe Cic nel 2.de Nat. Deorum. Tactus toto corpore aquabiliter fafas est, vt omnes ictus omnes quinios, & frigeris, & caloris appulsus for tire possimus: 1000 anco le qualità seconde il molle, il duro, le cose gra

ui, & leggeri, morbide, lisce, ruuide, & pungen ti: le bene è diffuso in tutto il corpo nondimeno il tatto stà principalmente nelle mani, con le quali toccamo, & pigliamo nelle nostre attioni ogni cosa, però l'habbiamo rappresentato con la figura della simia, la quale s'accosta alla similitudine dell'huomo, principalmente alle mani, alle dita, all'vnghie, con le quali toc ca, piglia, palpeggia, & maneggia ogni cosa, & imita li gesti, & le attioni humane, onde Minisco chiamò Callipide histrione simia, & Demostene, Eschine, per i loro spessi mouimen ti,& gesti, che facenano con le mani; gli stessi atti con mano, fanno i Cinocefali, ò Gatti mammoni che dir vogliamo; mà noi lo figuramo con la fimia, essendo la sua simiglianza humana da Poeti celebrata; da Ennio primieramente.

Simia quam turpis simillima bestia nobis. A sua imitatione Q. Sereno disse. Sine homo, seu similis turpissima bestia nobis.

Vulnera dente dedit,

Claudiano Humano qualis simulator simius

Et Ouidio nella trasformatione de cercopi in Simie così cantò.

In deforme viros animal mutauit vt ijdem Dissimiles homini.possent similes ; videri.

Se bene li Cercopitheci sono propriamente i fudetti Gatti mammoni, simie con la coda per la cui differenza disse Martiale. Callidus emissas eludere simius hastas,

Si mihi canda foret Cercopithecus eram.

Habbiamo rappresentato li sentimenti del corpo legati tutti in vna imagine, perche è necessario; che si trouino annessi tutti in vn corpo, che senza vn di loro, è imperfetto, e sconcertato, come vn'instruméto senza vna corda.

Si potria ad ogni occasione rappresentare anco ciascuno sentimento separato col suo cin golo,& animale, aggiungendo in tal cafo alla vista vn mazzo di finocchietti nella sinistra. mano, il sugo de quali toglie via la caligine da gli occhi, & rischiara la vista. Plinio nel penultimo capitolo del decimonono libro dice. che il finocchietto, è nobilitato dalli serpi, per che col suo sugo si ricuperano la vista, dalche si è poi compreso che gioni alla caligine de gli huomini. Fæniculum nobilitare serpentes gustatu, vt diximus, scuectam exeundo, oculorumá aciem sucro el us resiciendo. Vnde intellectum est, hominem queg caliginem pracipua eo l. uari. All'vdito aggiongali vn ramo di Piop po bianco, ouero di Mirio, perche il sugo cal-

do delle foglie del Pioppo bianco leua il doloredall'orecchie, di che Plinio lib. 24. cap. 8.il mirto, perche l'oglio tratto dalle sue foglie, & bacche stillato nelle orecchie le purga All'odorato aggiongafi la rofa, dalla quale spira soauissimo odore, più che da ogni altro fiore: Al gusto vn pomo, che se bene i pomi sono giocondianco all'odorato & alla vista, nondimeno l'vitimo fin loro è il guito.

Al tatto si potrà aggiongere nella sinistra. mano verso il petto vn'Armellino, & vn Riccio, per denotare le seconde qualità dinerse del tatto, l'aspero, & il morbido; quello al tasto è runido, & pungente, per il contrario la ... pelle di questo è di liscio morbido, & delicaro

tatto .

SENSO.

GIOVANE ignudo, & grasso, stando in vn Ruscello d'acqua a mezza gamba, & nelle riue vi fieno varie piante, da vna delle quali esfo con la destra mano colga il frutto, & con la finistra tenga vn mazzo di fiori.

Il senso si dipinge ignudo, perche sà gl'huo miniandar nudi de' beni, dell'anima, & del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere, non si prouedendo, ne si preuedendo, per le

future calamità.

La grassezza, è indicio d'anima sensitiua. di pensieri bassi, & di poca speculatione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo, & indebolisce le membra, come confermanoi Fisiognomici.

Stà co' piedi nell'acqua corrente, per dimostrare, che i piaceri del senso, sono in continuo moto,& corrono,& menano via l'età senza... profitto,& senza merito. Et è disficile il sostenersi, come pericoloso il caminar per essi.

Si piglia alcune volte l'acqua per i peccati, & l'huomo, che vi stà per lo peccatore, secondo il detto di David: Intranerunt aque via ad animam meam . Et in questo proposito, si mostra, che seguitando l'huomo la vita del senso, stà in gran pericolo di non sommergersi per mezo d'esso, mortalmente cascando.

I fiori, & i frutti, notano più particolarmen te quattro effetti del senso, cioè il vedere, il gu sto, l'odorato, & il tatto, i quali si oprano ne' fiori, & ne' frutti, scoprendo l'altro dell'vdito nel mormorio, che facilmente si può venire in cognitione, che faccia l'acqua corrente.

> Sensi, come si possono rappresentare in vna figura sola.

louane, vestito di varij colori, hauerà in G capo vna ghirlanda di diuersi fiori, &

frutti, con vn pennacchio, il quale mostri d'es. fer mosso dal vento; nella sinistra mano hauerà vna Cetera, ò Tibia, ouero Fistula, & la destra terrà nel guanto.

Giouane si dipinge, per dimostrare con que-

st'età la volubilezza dei sensi.

Li varij coloridel vestimento, dinotano il senso del vedere, di cui insieme con la luce sono obietto; così i fiori l'odorato, & i frutti il gu sto, dimostrano; & l'instromento da sona re fignifica quello dell'vdito; riferendo Pierio Valeriano nel 7 lib. de suoi Geroglifici gli Egittij hauer con alcuni de detti istromenti fignificato il senfo dell'orecchio.

Il tatto si dimostra col guanto, il cui vso è di difendere la mano dal freddo, dal Sole, & fo miglianti cofe, che al senso del tatto fanno al-

teratione.

Gli si pone il pennacchio in capo, perche i sensi facilmente si mutano, come si muone il pennacchio a picciol vento. S E N S

E NSI.

PER rappresentare i cinque sentimenti del corpo in vna sola figura, si dipinge vn giouane vestito di bianco, che in capo habbia vn ragnatelo,& che gli fieno appresso vna Simia, vn Auoltoio, vn Cignale, & vn Lupo ceruiero; ciascuno di questi animali si crede, che habbia vn senso più acuro, & più esquisito, che non hà l'huomo; però si dicono questi versi. Nos aper auditu, linx visu, Simia gusto, Vultur odoratu, superat Araneatactu.

SERVITV'.

NA Giouane scapigliata, vestita d'habito corto, e spedito, di color bianco, che tenghi in spalla vn giogo, ouero vn grosso, & pesante sasso: Hauerà i piedi nudi alati: & camini per luogo difastroso, & pieno di spine, essendole a canto vna Grue, che tenghi vn sasso con vn piede.

Le si potrà anco mettere in capo vna cande-

la accesa, con vn motto, che dichi .

IO SERVO ALTRVI, E ME STESSO CONSYMO.

Seruitù non è altro ( come si caua dal primo libro dell'Instituta ciuile, nel titolo de iure personarum) che vn stato della legge de gl',huomini, col quale viene qualch'vno a effer sottoposto all'altrui dominio non per natura.

Giouane si dipinge la seruitù, perciòche refiste a gl'incommodi, a i disaggi, & alle fa-

tiche.

L'effer

S E R V I T V







L'esser scapigliata, dimostra, che essendo chi stà inseruità obligato alli seruiti del Padrone, non può attendere alli suoi; come ben dimostra Aristotele nel primo lib della Politica, dicendo, che il seruo sia istromento attiuo animato con ragione, tutto d'altri, & nulla di sè stesso.

Il color bianco del vestimento, denota la scandida, & pura fedeltà, la quale continuamente deue regnare nel seruo, come dice San Matteo xxv.

Euge forue bone, & fidelis, quia in pauca fuisti Fidelis, &c.

Il giogo in spalla anticamente erà posto per simbolo della seruitù, come narra Pierio Vale riano nel lib.47 de suoi Geroglifici, come anco sa mentione Seneca in Hercole Furente, doue dice.

Quot ifte famulus tradidit Roges neti (ur ego Regi feruit, & patitur iugum? Et Plauto in milite. Nam homini feruo suos

Domitos oportet habere oculos, & manus.

Et come habbiamo detto, in cambio del gio go si potrà rappresentare, che tenghi vn graue sasso perciòche veramente, è duro. & graue, il sopportare il peso della seruitù, come dice Seneca in Troade.

Durum, inuisum, graue est servitium ferre.

L'habito corto, & i piedi nudi, & alati, figni ficano, che conuiene alla seruitù la prontezza, & velocità

Il caminar con li piedi sopra le spine, dinota gl'incommodi, & difficultà, che patisce di continuo chi in seruitù si troua. Onde Dante nel 3 del Purgatorio così dice.

Tu proueras si come sà di sale Lo pane altrui, & quanto è duro calle Lo scendere, e'l salire per l'altrui scale .

La Grue con il sasso nel piede, come dicemo, significa la vigilanza, che i seruitori debbano hauere per seruigio de i lor Padroni, co-

me il

me il Signot Nostro Giesù Christo. Beati serui illi, quos cum venerit dominus inuenerit vigilantes.

### SERVITY PER FORZA.

DONNA con il capo raso, magra, scalza, e mal vestita, che habbia segnato il viso da qualche carattere, che sia legata con catene, e ferri alli piedi.

La seruitù, di cui parliamo vien detta a seruando, perciòche essendo alcuni presi alla guer ta, non s'ammazzauano, mà si seruauano, & si saccuano serui, i quali si chiamauano serui

sforzati.

Si dipinge con il capo raso, perciòche appresso i Greci, & Latini (come riferisce Pierio Valeriano lib 32.ne' suoi Geroglissi) era manisesto segno di Seruitù.

L'esser magra, scalza, & mal vestita, dimostrain questa specie di seruirù la pouertà del vitto, gl'incommodi, e non hauere cosa alcuna, che la solieui, ripari, & che enopra le sue miserie.

Il viso segnato nella guisa, che dicemo, è chiarissimo segno di prinatione della libertà, come chiaramente hoggidì anco si vede.

Le catene, & gli ferri dinotano i duri legami, che di continuo tengono oppressa l'infelice vita dello schiano.

Seruitu .

Donna scapigliata, scalza, magra, & legata con catene, manette, & ferri a' piedi. scapigliata si dipinge la scruitù, perche es-

fendo il tuo pensiero occupato in sciorsi da' saftidij importantissimi delle catene, non attende a gl'ornamenti: Mostra ancora, che i pensie ri seruili sono bassi, vili, & terreni.

E' scalza, perche non hà cosa alcuna, che solleun le sue speranze, che ripari i suoi intoppi, & che ricuopra le sue bruttezze.

## S E V E R I T A.







E magta

E' magra, per la pouertà del vitto, che fegui za principalmente gli huomini di seruitù.

Le legaccie di catene, & di ferri, sono indicio di ammissione di libertà, & d'vn possesso certo di pene, & di dolori.

SETE DI GIVSTITIA. Vedi la quarta Beatitudine.

### SEVERITA'.

DONNA vecchia, vestita d'habito reggio, coronata d'vna ghirlanda d'alloro. Terrà con la sinistra mano vn Cubo sopra del quale vi sia sitto vn pugnale nudo, & il braccio destro steso tenendo con la mano vno scetro con gesto di comandare, & alli piedi vi sarà vna Tigre in atto seroco.

Si dipinge vecchia, essendo che è proprio de i vecchi d'esser seueri, hauendo la Seuerità per oggetto di non rimuouersi per qual si voglia cosa, & hauere per sine la grauità & di non si piegare a leggerezza, o vanità per qual

si voglia occasione.

Si veste d'habito Reggio, essendo cheadhuomini Reggij & digiande assare conviene

Seueritas Regem decet, Maiestatem prastat, dignitatem auget, dice Francesco Patr.de Re-

gno lib. 8. cap. 6.

Gli fi da la ghirlanda di lauro per dinotare la Virtù, & la grandezza che conuiene all Lus Seuerità, effendo che con la Corona di lauro fi coronava gl'Imperadori come huomini infigne, grani, & feueri.

Trene con la sinistra mano il Cubo, per dimostrare che si come il Cubo significa fermez va perche da qual si voglia banda si posi stà saldo, & contrapesato vgualmente dalle sue parti (il che non hanno in tanta perfettione i corpi d'altra sigura...)

Così la Seuerità è costante, & stabile, & sem pre d'vn animo sermo, & perseuerante in vno stesso proposito, non titubando verso d'alcuna

parte.

Il pugnale nudo fitto in mezo al Cubo, fignifica, che la Seuerità è vna virtù, inflessibile intorno all'afflittioni di pene quado ciò ricerca la dritta ragione, lo dice S. I omaso 2. 2. q. 157. art 2.

Tiene con la destra mano il scetto con gesto di comandare, essendo che Seuero si dicquasi sempre vero, il che è proprio de Giudici, & Regij che tengono il scetto, comandano, le cui parole deuono essere sempre vere, costanti, & immutabili, come scriue Francesco Patr. nel libro 8 de Regno.

Gli si mette a canto la Tigre perciòche si come questo animale è di natura feroce, essendo che non si lassa maneggiare da qual si vo-

glia persona......

Così la Seuerità non si piegaa i prieghi, ne a qual si voglia altra attione, haauendo per sine di non degenerar punto di quanto hà per inclinatione naturale, oue sopra di ciò Virgilio nel 4 Encide.

Mens immota manet, lachryme voluuntur i-

nanes.

### SFACCIATAGGINE.

ONNA con occhi bene aperti, & fronte grande, & palpebre sanguinose, sarà la scuiamente vestita, & alzandosi i panni con ambe le mani, scuopra le gambe, & le cosciignude, appresso vi sarà vna Simia, che mostri le parti dishoneste.

La sfacciataggine, è vn'effetto vituperabile opposto alla vergogna, che per mala operatio-

ne apporta biasimo.

Hà gli occhi con fegni fopradetti, perchenotano sfacciataggine, come dice Aristotilenel 6 cap della Filonomia.

Et lasciuamente si veste, per lo desiderio d'impiegare l'opere sue in danno, & vituperio

dell'honor proprio.

Parimente scuopre le celate parti del corpo, perche lo sfacciato non prezza l'honoreposto in quel modo, che lo mantengono gl'altri huomini.

La Simia fignifica sfacciataggine, perchequelle parti, che fi deuono tenere celate, essa per naturale instinto, scuopre, & manifesta sen za alcuna auuertenza, come dimostra Pierio Valeriano lib 6.

### SFORZO CON INGANNO.

V N Giouane robusto, armato da guerriero, nel destro braccio tenga auuolta vna
pelle di Leone, & nella sinistra mano vna di
Volpe, in atto di ester pronto a tutti i bisogni
per offendere il nimico con la forza fignificata per il Leone; & con la fraude, ouero inganno dimostrato nella Volpe.

SICVREZZA, ETRANQVILLITA'. Nella Medaglia di Gordiano.

DONNA in piedi appoggiata ad vna colonna, & tiene con mano vn'hasta, oue ro, vn Scettro, & auanti vn'Altare.

Possiamo intendere, che colui, che stà bene con Dio, al quale si conviene il sacrificio, può

sicuramente riposare.

SICVRTA', O SICVREZZA.

DONNA, che si appoggia ad vn'hasta
con la destra mano, & con la finistra ad
vna colonna, così si vede in vna Medaglia di
Macrino.

E sicurtà si dice, quella fermezza, che sente l'huomo nello stato suo, come in ogn'altra socia, senza pericolo d'esset rimosso; Però si sà appoggiata alla colonna, che dimostra fermezza, & all'hasta, che dimostra imperio, & maggioranza, dalla quale è pericolo cascare a terra, come è virtù sapersi conseruare con honore, Gli si potrà anco far che tenghi in capo vna ghirlanda di selce, dimostrando per essa la sicurezza, per tenere lei i serpi lontani, animali sopra ogni altra sorte molto pericolosi, e nociui, & questa essere la potissima cagione, che i contadini vsassero d'empirne i lor letti. si come hanno detto gli espositori di Teocrito.

S I C V R T A.







ONNA, che in capo tiene vna ghirlanda d'oliuo, sta a sedere dormendo, con la destra tiene vn'hasta, nella sinistra mano po sa la guancia e la testa, tenendo il gomito del braccio della medesima mano sopra vna colonna.

Sicured.

S Ta nella Medaglia d'Otone vna donna..., che nella destra mano tiene la corona, ec nella sinistra vn'hasta, con lettere, SECVRITAS P. R.

Rr

Sicurga

Sicurtà .

N Ella Medaglia d'Opilio Macrino si di-pinge vna donna, la quale con la sinistra mano s'appoggia ad vna mazza, e con l'altra fopra d'vna colonna, con lettere, SECVRI-TAS TEMPORVM.

SILENTIO APPVLEIO.

H V O M O senza faccia, con vn cappellet-to in testa ignudo, con vna pelle di Lupo a trauerso, e tutto il corpo suo sarà pieno d'occhi,e d'orecchi,

Questo huomo senza faccia, dimostra, che con tutto il viso si parla, & prestamente, con la lingua,tacitamente con gli occhi, con la fron te,& con le ciglia; & però per dar ad intendere il silentio, Apuleio formò questa imagine.

Il cappello sopraalla testa, significa la liber tà, che l'huomo hà di parlare, & di tacere, mà sopra d'vna testa senza lingua dimostra esfer meglio il tacere, che il parlare, quando non sia necessario, perche gli occhi, e gli orecchi per la veste auuertiscono, che molto si deue vedere,& vdire, mà parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo, se vede alcuno auanti, che sia veduto da lui, gli sà perdere subito la parola, in modo che con gran sforzo quello, che è veduro, a pena può mandar fuori vn deboli simo suono, e tacendo, a gran passi questo animale se ne sugge con la preda rapi-12. Però giudicorno gl'antichi, che si doueste adoperare per memoria del filentio.

Silentio . Onna, con vna benda legata a trauerso del viso, che le ricuopra la bocca.

E sentenza di Macrobio, che la figura di An gerona con la bocca legata, & suggellata insegni, che chì sà patire, & tacere, dissimulando gli affanni, li vince al fine facilmente, & ne go de poi vita lieta, & piaceuole.

Silentio .

V N Giouanetto, che si tenga il dito indice alla bocca in atto di far cenno, che si taccia, & che nella finistra mano tenghi vn persi-

co con le foglie.

Fù il perfico dedicato ad Arpocrate Dio del filentio, perche hà le foglie simili alla lingua humana, & il frutto rassomiglia al cuore, volsero forse significare, che il tacere a suoi tempi è virtù, però l'huomo prudente non dee consu mare il tempo in molte parole vane, & senza. frutto, mà tacendo hà da confiderare le cose, prima, che ne parli.

Si fà gionane, perche ne i gionani principal mente il filentio è segno di modestia, & effetto

virtuofo, seguitando l'vso de gli Antichi, che dipingeuano Arpocrate giouane con l'ali, e col viso di color nero, percioche il silentio, è amico della notte, come dicono i Poeti. Ne mi pare di douer tralasciare i versi dell'Ariosto, che del filentio dicono così.

Il silentio và intorno, e fà la scorta. Hàle scarpe di feltro, e'l mantel bruno, Et a quanti n'incontra di lontano, Che non debban venir cenna con mano.

Silentia.

H VOMO vecchio, il quale si tenga vn di to alle labbra delle b to alle labbra della bocca, & appresso vi farà vn'Oca con vn sasso in bocca

Perche l'età senile persuade facilmente il filentio, come quella che confida più ne' meriti, e nella fama acquistata, che nelle parole, si fà il silentio da alcuni di questa età.

L'Oca, è molta dedita al continuo stridere, & cingottire con molta garrulità, & senza con fonanza, ò armonia alcuna; però tenendo il faf fo in bocca, c'infegna, che non ci trouando noi atti a poter parlare in modo, che ne possiamo acquistare lode, dobbiamo tacere più tosto; acciòche se non si cresce, almeno non si sminuisca l'opinione del nostro sapere; essendo che il filentio agguaglia più i più ignoranti, a più dotti, & però dicena vn sauio, che l'huomo s'assomigliaua alle pentole, le quali non si cono scano se siano sane, ò rotte, se non si fanno sonare. Et Socrate douendo dar giuditio di vno nuouo Scolare della sua scuola, disse di volerlo sentire, per poterlo vedere. Scriue Ammiano dell'Oche, che partendosi per lo troppo calore del Sole dall'Oriente, all'Occidente, & essendo loro necessità passare per lo monte Tauro, oue è grand'abbondanza d'Aquile, rimide della forza loro, per non manifestarsi con lo strepito naturale della bocca, prendono con esta vn sasto, & lo sostentano sino che esco no fuora del pericolo.

Silentio.

Anciullo, come si è detto, col dito alla boc ca, con l'ali alle spalle di color nero; stà sedendo, & mostrando di non potersi reggere in piedi, per difetto della debolezza delle gambe; tiene in mano vn corno di diuitia,& d'intorno alcuni vasi pieni di lenticchie, & d'altri legumi, con le persiche, che sono le primitie, che al silentio per religione si offeriuano.

Gli si farà ancora appresso vn Cocodrillo, il quale non hauendo lingua da fare alcuna. sorte di strepito, a ragione si potrà dire Gero-

glifico del filentio.

SIM-

S T M M E T R Ī







ONNA di età virile, ignuda, & di fingular bellezza, & che tutte le parti del cor po sieno corrispondenti con proportione a det ta bellezza, haura gratiofamente a trauerfo vn drappo di color turchino contesto di stelle, & delli 7. pianeti .

Starà a canto d'vna fabrica di artificiofa, & bellissima Architettura, con la sinistra... mano tenghi vna Riga, & vn perpendicolo con il piombo, & con la destra vn compasso con il quale mostri di misurare le parti di vna statua rappresentante vna bellissima.

Venere.

Simmetria è nome Greco, che in nostra lingua vuol dire vna consonante, & proportionata commensuratione delle cose, & se bene secondo la vera forza della parola non si intende se non circa le misure, che sono tre, cioè longhezza, larghezza, & profondità, si stende però in molte cose, nelle quali si ricerchi vna grata moderatione, perciòche la sciati da parte i corpi soggetti alla trina dimensione, e vn

nome generico a tutte le proportioni, percidche se le consideriamo rispetto alla figura, gra tia, & colore de corpi, si chiama bellezza, se nel temperamento di essi, cioè nelle proportioni delle quatro qualità elementari, si dice Eucra sia Se nelle voci sonori, si dice Melodia, com'an co si come la consonanza corporale consiste nella Bellezza, Simmetria, & Eucrasia, così la consonanza dell'anima consiste in vn proportionato, & Simmitro reggimento delli suoi affetti, che sono Irascibile, Concupiscibile, & Rationale,& questo si chiama Temperantia; Doue è d'auertire che ne i corpi semplici non si dice Simmetria, essendo vna proportione che nasce dall'accordo di tutte le parti del copasso insieme giunte, Diremo dunque che la Simmetria è vna retta proportione delle cose commensurabili, tanto naturali, quanto fattitie, quali parimente lontana dalli dui estremi, fenza menda alcuna non se gli può ne aggiun gere, ne diminuire alcuna cofa.

Fu in tal stima l'arte del bene, & rettamente Rr 2

misurare appresso li Egittij, che instantemente procurauano che i loro giouani a questa dessero opera, com'anco all'Aritmetica, con le quali due arti si regolano quasi tutte le cose che accadono alla vita humana, & per mezo di queste essi. Egittij componeuano le discordie che tra Cittadini nasceuano per l'allagare del Nilo, quale con il suo crescere guastaua i confini de le possessimo, onde per mezo della missura si metteuano poi in accordo, & per questo disse Pithagora, Mensura omnium optima, come anco vedemo che la Sapienza diuina an Numero, Pondere, & Mensura cunsta dissposuir, come dice la Sapienza al 2. Anzil'istesso Dio dice per bocca di Iob al 38.

Vbi eras quando ponebam fundamenta terra quis posuit mensuras eius? vel quis tetendit super eius linea vt in debitam mensuram extenderentur producta omni a, Mà di che altro parla la Sacra Scrittura, se non della marauigliosa Sinmerria che Dio hà vsato nella Creatione dell'vniuerso? perche se pur anco consideriamo li quatro corpi simplicissimi vi trouaremo vna Antiparistasi così tra di loro moderata, che per mezo delle qualità simbole si sà vn concetto con le dissimboli ancora, che tra loro di accordo non si ossendono punto, onde

disse Boetio.

, Tu numeris Elementa ligas, vt frigora flammis,

Arida conneniant liquidis, ne purior ignis Enolet, aus mersas subducant pondere terras

Questa è vna gran Simmetria, mà consideriamo appresso qual si voglia composto, che vi trouaremo vna melodia soauissimamente organizata, & quanto più il composto sarà nobile, & perfetto, tanto maggior Simmetria vi si trouerà, che, più bella armonia che la natura humana, che Protagora (come dice Platone lib. de Scientia) affermò che l'huomo è la misuta di tutte le cose.

Si dipinge dunque di età virile per mostrare vn corpo ben complessionato, quale i Greci chiamono Eusarcon, essendo che vn corpo con Simmetria organizato, non così facilmen te. & presto incorra nelle senile calamità, anzi più longo tempo duri prospero, & vigoroso, essendo che l'età non si consideri da numero delli anni, mà dal temperamento, come anco si dipinge di età virile perche all'hora è finito di crescere il corpo nelle sue debite misu te, & proportioni, essendo che il fanciullo non vi sia ancor arrivato, & il vecchio calando da essi si slontana.

La bellezza accompagna la Simmetria, fi perche ragioneuolmente quello al quale non si può ne aggiunger, ne diminuir alcuna cosa si chiama bello, si anco perche dice Platone nel Timeo, Pulchrum sine mensura, in moderatione, effe non potest. Ideoq; animal, quod tale fueurum est, convenients mensura moderata elle oportet, & nel lib. detto Philibeus, Commensuratio pulchritudo plane, & virtus vbiq; fit, perche si come la bellezza del corpo per esse. re vna alta, & conueneuole dispositione delle membra di soaue gratia di diceuole colore attamente aspersa tira a se gl'occhi altrui con marauiglia, così la virtu, & particularment la Temperanza Simmetria dell'anima la qua le (come diceua Pithagora) è la regola di tutto quel che conuiene, fà che sieno de comun consentimeto lodate le misurate attioni di coloro lequali ella accompagna col suo splendore, Anzi di più la bellezza del corpo apparecchia la via ad'entrare in cognitione dell'animo, estendo che l'esteriore dimostra anco il più delle volte lo stato interno come vogliono molti Filosofii, & Galeno sop a di ciò n'habbi scritto vn libro particulare intitolato, Quod animi mores sequantur corporis temperaturam.

Basta però a noi parlar della bellezza del corpo con la quale si hà da delineare la nostra figura, se bene la Natura poche volte raccoglie tutte le parti belle in vn sol corpo com

dice il Petrarca.

Questo nostro caduco, e fragil bene Ch'è vento. & ombra, & hà nome beltade Non fù già mai se non in questa etade

Tatto in un corpo, & ciò faper mie pene.

Se bene la bellezza si suole variare secondo
li esfercitij, l'età, li paesi, & il sesso perche sarà
in un soggetto bella una cosa, in un altro parimente un'altra, onde la bellezza di una donna
la quale viene a proposito nella nostra figura

così è dal Tasso nella sua Armida descritta.

Argo non mai, non vide Cipro, o Delo,
D'habito, o di beltà sorme si care.

D'auro hà le chiame, & hor dal bianco velo
Traluce inuolta, hor discoperta appare.

Così qual hor si rasserna il Cielo

Hor da candida nube il Sol traspare Hor da la nube v(condo i raggi intorno Più chiari spiega,e ne raddoppia il giorno

Fà noue crespe l'aura al crin disciolto Che natura per se vincrespa in onde, Staffi l'auaro sguardo in se raccolto

E i tesori d'Amer, e i suoi nasconde Desce color di rose in quel bel volto

Fra

Fra l'audrio si sparge, e si confonde Mà la bocca ond'esce aura amorosas Sola rofleggia, e semplice la rofa, Mostra il bel petto le sue neui ignude Onde il foco d' Amor si nutre, e desta, Parce appar le mammelle accerbe, e crude, Parte altrui ne ricopre inuida vesta,

& quel che segue

Si dipinge nuda per mostrare, che tutte le parti del corpo denono corrispondere all'essere della sua equalità, ordine, & proportione, co m'anco perche la bellezza del corpo appaia. senza esfere ricoperta da alcuno impedimento,& per questo Paride douedo giudicare qual fosse sa più bella tra Giunone, Venere, & Pallade, volle vederle ignude per conoscere molto bene le proportioni, corrispondenze, & Sim metria di tutte le parti del corpo, & l'Ariosto per delineare vna esquisita bellezza in Angelica, la descriue nuda, dicendo.

La fiera gente inhospitale, e cruda A la bestia crudel nel lito espose La bellissima donna così nuda Come natura prima la compose Vn velonon hà pure che rinchiuda 1 bianchi gigli, e le vermiglie rose, Da non cader per luglio, o per decembre

Di che son sparse le polite membre, Il drappo turchino tutto stellato, fignifica il Cielo nel moto, del qual si troua vna armonica proportione di consenso de tutti li più sapienti, di più per il moto del Cielo fi mantiene,& conserua il temperamento delli Elemen ti, da quali dependono i composti, & per il suo moto si trasfonde a noi la virtu delle stelle, come conferma doppo hauer discusse molte opinioni di Astrologi il R. P. Alessandro de An gelis, nel 1. lib. contra Astrologos cap. 6.

Adhar morn Coeli ignis, aerisq; calorem foueri, ac conseruari, eaq; de causa non in congrue dici motu Cœli aerem, & ignem califieri, vltro damus. Deinde Cæli moru defferri, ad nos astrorum efficientiam in confer est, Oltre che ciò anco afferma Arift.lib. 2. de Generat. tex. 56. & 2.

de Cœlo,tex. 20.

Che diremo del Sole che con tanta bella. proportione, & Simmetria ci distingue il giorno, & la notte, ci apporta quatro differenti stagioni con Simmetria diuise, Dui Equinorij,& dui Solstirij come benissimo dice Cicerone lib. de Natura Deorum.

Sol qui astrorum obtinet principatum ita mowetur, vt cum terras larga luce compleuerit, eafdem modo his, modo illis partibus opacet, ipfa-

en im umbra terra soli efficiens noctem efficit, no-Eturnorum autem spaciorum eadem est aquabilitas, qua diurnorum, eiusalemas solis tum acces sus modici, tum recessus, & frigoris, & caloris modum temperat, inflectens autem Sol cursum tum ad septentrionem tum ad meridiem, estates, & hiemes effici, & ea duo tempora quorum alterum hiemi senescenti adiunctum est, alterum estati, ita ex quatuor temporum mutationibus omnium, qua terra, muraq; gigniuntur i-

nitia, & cause ducuntur.

Non hà anco la Luna la sua Simmetria nel suo corso, Si certo, & al Sole non hà inuidia. alcuna, lo dice l'istesso Cicerone, non da Oratore, mà da grandissimo Filosofo, parlando. In luna quoq; cur su, est bruma quadam, & Solftiti similitudo, multaq; ab ea manat, & fluunt, qui bus, & animantes alantur augescantq; & pubescant maturitatemq; assequantur, que oriuneur e terra, Ecco dunque per qual cagione hab biamo messi li sette pianeti nel sopradetto drap po, come anco perche li Pianetti hanno qualche forza, anologia, & proportione non dico nelli animi come falsamente affermano li Astrologi, non ne i temperamenti, come benissimo esplica il R.P. Alessandro sopra citato nel 2. lib al cap. 1. dicendo

Maximum igitur, quo vis astrorum pertingere potest corporis est temperamentum, ex quo postea non nulla animorum propensiones existüe (nam & animum corpus, & corpus animum foles permouere) il che ancor affermò Prolomeo

nel I. lib. de Iudicijs cap. 4. & 8.

L'istesso conferma Cicerone 2. de Dininat. dicendo che fù anco antica opinione de Caldei, animorum mores ex corporum temperamen to e Calo hausto putendos esse, soggiungendo

Cum anni tempora, tempestatumq; Cæli conuersiones, commutationesq; tanta fiant accessu Stellarum, Grecessu, cunq; ea vi solis efficietur. qua vidimus : non veresimile solum, sed etiam. verum esse cessent, perinde vicunque temperatus sit aer, ita pueros orientes animari, atq; firma\_ ri,ex eog; ingenia, mores, animum, corpus, actio num vita, casus cuiusq; euentruq; fingi.

Voglio per hora tralasciare quello che dice Arist nel lib. de Fisiognomia al 1 cap. bastarà l'accennare, che tutto quello che habbiamo detto de Pianeti, non così facilmente succederebbe se con ordine, & Simmetria non si mouessero, & rotassero di continuo, dal qual ordine ne nasce tutto il bene, come se per il contra tio nel moto non vi fosse ordine, ogni cosaanderebbe in ruina.....

Si dipinge che stia a canto d'yna fabrica di artifitiosa, proportionata, & bellissima architettura, essendo che tra tutte l'opre di artefici industriose non vi sia opera, nella quale vi sia di mestieri di maggior Simmetria, che la fabrica dalla quale l'Architettura ha presoil no me, dando essa le vere regole di Colonne, Pedestalli, Base, Capitelli, Architraui, Altezze, Larghezze, Tondi, Quadrati, Simicir. culi, Tringoli, Concaui, Vani, & mill'altre cose a detta arte spettanti, com'anco perche l'-Architettura soprastà, & dà regula a molt'altre arti acciò con Simmetria essercitano il lor magistero, & con gratiosa proportione satisfacendo ad arte porghino dileno a gl'occhi d'huomini virtuofi.

Tiene con la finistra mano la riga. Le le pendicolo con il piombo, come istrumenti da misurare la lunghezza, Larghezza de corpi, trouandosi anco con la riga tutti i piani, con il perpendicolo le linee che deuono cadere a pio bo, Le per molte cagioni tiene con la destra il compasso, quale istrumento quanto sia neccessario per proportionatamente misurare, no ha bisogno di proua, seruendo per trouare il mezo (essendo che le misure dependono dal punto, Le tutti i numeri dal vnità) per far tondi per setti, ouati, semicirculi, curuelinee, La altri infiniti offitij a chì vuol co Simmetria operare.

Mostra di misurare la bellissima statua. di Venere, prima perche come dice Vitruuio dalle membra humane hanno hauuto origine le misure, come dalla mano il palmo, dal braccio, il braccio, & dal passo il piede, com anco perche non vi è cosa creata da Dio con maggior Simmetria dell'huomo hauendolo creato ad imagine,& similitudine sua, qual è vna vera proportione, vera armonia, vero ordine, vera virtu, & verissima, & perfettissima commensuratione, Simmetria di tutte le cofe. Onde be disse Marsilio Ficino nel argumen to del libro de Temperantia di Platone, Corporis pulchritudo non per se amanda, sed taquam Dinina pulchritudinis imago nobis existimanda, & se bene ciò consideriamo, trouaremo che l'huomo Microcosmo chiamato contiene in se zutte le misure, i pesi, qualità, & moti, che il Mondo grande contiene, & per questo diste Mercurio Trimegisto, Homo est quoddam omne, o quoddam totum in omne, & primieramente si come il Sole con Marte corrisponde al fuoco, Venere con Gioue all'aria, Mercurio con Saturno all'acqua,& la Luna alla terra, così l'huomo con Simmetria risponde con le

fue qualità alli quatro sopradetti Elementi, vogliamo il Sole, eccoui il core, vogliamo la Luna, ecco il fegato; per le Stelle ecco le pupil le, la pioggia corrisponde al pianto, il vento al sospiro, il baleno al riso, il tuono alle minaccie.

Li metalli li fimigliamo li quatro humori, Il chilo il siero, & la sperma, Alli sette Pianeti l'huomo corrisponde in più maniere, Prima. con la virtu vitale al Sole, con la vegetatiua alla Luna, con l'impulsiua a Marte, con la ... fantasia a Mercurio, con la Naturale a Gioue, con la concupiscibile a Venere, & con la ricettiua a Saturno. Mà andiamo più oltre, rassomiglia l'huomo il Sole con la chiarezza de lensi, con la fecondità di generare la Luna, con la fortezza dell'animo Marte, con la facol tà dell'interpretare Mercurio, con la possanza del fignoreggiare Gioue, con il caldo del Amore Venere, & con la sottigliezza del contemplare Saturno, & per tutte queste ragioni diremo con Francesco Puteo, che a Gioue si attribuisce la beneuolenza, a Saturno la stabilità, a Marte la potenza, a Mercurio la sagacità, a Venere le delitie, & al Sole, & alla Luna la Generatione, & Corruttione, più oltre a que sto mirabile microcosmo potremo dire cherassembra tutti gli animali con la parte sensi. tiua, le piante con la vegeratiua hauendo il fupremo fattore a tutte le sorte di vegetabili dato le radiche come certi fondamenti acciò co esse a guisa di piedi si sostenessero (come dice Plinio) il tronco non lo rassembra il busto, li ra mi le braccia? volete le mani?le dita?ecco diuerfi surculi, che da i rami fi spartiscono, Vogliamo la pelle,o cute?ecco la scorza alla qua le foggiace vn humore qual a guifa di fangue ogni parte nodrifce, & ristora, Più oltre non vi sono anco le vene per li rami, & surculi in sino alle foglie penetranti, non diremo altro ellendo noto che tutte le parti che sono nell'huomo sono anco negl'albori come difusamente esplica il Mizaldo nella sua Dendranatomia.

Si dipinge che misuri la statua della Dea ...
Venere, prima perche non si troua cosa nella ...
quale vi sia più Simmerria, & nella quale si
scopra maggior proportione, & commensuratione del corpo humano, essendo harmonico,
& di perfettissima misura, Primieramente dun
que bisogna pensare che la natura ci hà propo
sta, la faccia dell'huomo nel loco più alto dal
corpo acciò dalla proportione di essa tutte le
altre parti del corpo si commensurassero, Il
viso dunque si spartisce in tre misure, o parti,

Yna

vua è dalla cima della fronte fino alle ciglia, l'altra dalle ciglia fino alla punta del nafo, & la terza dal nafo al mento, onde queste tre mifure noue volte multiplicate formano tuttalla statura dell'huomo, che in noue parti si dinide.

La prima è la faccia, la feconda il petto cioè dalla Clauicula fino al sterno, ouero principio dello stomaco, La terza di li sino al vimbelico, La quarta dall'vimbelico sino alla sommità della coscia La quinta, & la Sesta le coscie sino al poplite, ouero ginocchio, La settima, & l'ottaua al talo: L'vltima è tutta la lunghezza del piede, intendendo sempre d'vin huomo che sia perfettamente cresciuto; Mà circa di questio non mi stendo più oltra essendo materia disfusamente trattata da Pomponio Gaurico & dal celebre Mathematico Anton Mizaldo sopra citato nel opusculo de Symmetria hominis.

La Dea Venere fignifica vna perfetta bellezza essendo posta da molti autori per la Dea di essa bellezza, essendo anco che nella contessa tra essa Venere, Pallade, & Giunone per il pomo d'oro doue era scritto Pulchriori detur, su di cata per la più bella, hauendo prima benismo esso Paride considerata la proportion Simmetria, & esquista bellezza del corpo di Venere; onde poi ne riceue il pomo che a lei come più bella dell'altre si doueua...

SIMPLICITA'.
GIOVANETTA, vestita di bianco,
la quale tenga in mano vna Colomba.
bianca, & vn Fagiano.

Gionanetta si dipinge, per la proportione dell'età la quale nel principio del sapere, è simile ad vna carta bianca, oue non sia scritto, non essendo altro la simplicità, che vn'ignoran za iscusabile del bene, & del male senza cattiua intentione. Et si prende in questo luogo in buona parte per coloro, che non hanno applicato l'animo a' vitij, se bene ancora si domandano semplici gl'huomini di poco partito.

Vestesi di bianco, per essere questo colore semplicissimo, ouero senza compositione.

E la colomba ancora si pone per esse da Christo Sig. Nostro data per inditio della vera, & lodeuole simplicità, con la quale si arriua al Cielo. Et per questo egli medesimo chiamaua i fanciulli, dicendo. Sinite paruntos venite ad me. Et in proposito di simplicità biasimeuole si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser

veduto da altrui, quando esso ha nascosta la testa, e che non può vedere, come raccontano molti. Et Ouid. nel 6, delle Metamor sosi.

SIGNORIA.

### SIMONIA.

NA donna coperta tutta da vn velo negro, mà che si vedano le braccia, & gam be nude, ambe leprose, Terrà con la sinistra. mano vn Tempietto fopia del quale vi sia vna colomba bianca con l'ale aperte con raggi d'a ogu'intorno come si suole rappresentare lo Spi rito Santo, & con il braccio destro alto, tengha vna borfa fospesa in aria, sopra la colomba con vn motto, che dica INTVITV PRETII; La Simonia (secondo i Sacri Theologi) è vn studiosa, & deliberata volontà di comprare, o vendere qualche cosa spirituale, o annessa allo spirituale, S. Thom. 2. 2. q. 100. art. 10. La douc la Simonia è detta da Simon mago, il quale nel nouo testamento, fù il primo inuentore di questa scelleraggine, essendo che volse comprare da S. Pietro Apostolo la gratia dello Spirito Santo, per riuenderla ad altri, dicendo date ancora a me questa potestà, acciò che qualunque io tocherò con la mia mano, riceua lo Spirito Santo come riceuono da te, al qual rispose S. Pietro i tuoi danari ti sieno in perditio ne, poi che pensi, & stimi che i doni de Dio si acquistino con danari, ciò si vede negl'atti de gl'Apostoli al c. 8. Si rappresenta che sia coperta tutta da vn velo negro, perciò che la Simonia suole molte volte ricoprire con pretesti Simoniaci quelle cose, che fanno a proposito per la sua mala intentione, oude da Sacri Theo logi in tal caso vien detta Simonia palliata,com'anco fignifica la prinarione della luce,& del la gratia de Dio, essendo che chi vende ò compra li doni de Dio, oltre che non fa attione chiara, & manifesta oscura l'anima sua in dan natione, onde sopra di ciò S. Gregorio in Registro dice Anathema dati, Anatema accipienes hac est Simoniaca harefis. Si dimostra ch'habbia le braccia, & gambe leprose in segno che Giezi discepolo di Eliseo profeta, si fece le proso con tutti i suoi discendenti, per hauer egli preso dui talenti da quel gran Signore della Siria detto Naamani; il quale gratis era stato liberato dalla lepra da Elisco, il quale ricusò ogni dono, e quel seruo del bene spirituale fatto dal detto Eliseo, ne dimando il prezzo Rr 4 come

come si legge nel 4.lib.de Re, al cap. 5. Onde quelli che vendono i beni spirituali, non solo si dicono simoniaci, mà ancora Gieziti, da Giezo detto di sopra. Si rappresenta che tenghi il Tempietto sopra del quale v'è la colomba nel la guisa ch'habbiamo detto, per significare che essendo la Santa Chiesa retta, & gouernaaa dallo Spirito Santo, ne vengono da eslo generalmente tutti li beni ecclesiastici, & doni spirituali, come scriue S. Giacomo al 1, cap. Om ne donum perfectum discursum est, Onde per far chiaro l'effetto della Simonia si dipinge questa figura che stia con la borsa sopra la colomba per dimostrare l'atto del pagamento de det ti doni spirituali, onde volendo Simon mago comprare li doni dello Spirito Santo da S. Pietro come habbiamo detto, non poteua fare ciò senza dimostratione di pagare con danari li sopranominati doni come si vede chiaramente nel fopradetto motto INTVITY PRETII.

> S I M O N I A. Del Signor Gio: Zarazino Castellini.

IOVANE pescatrice hauera le mani leprose tenga nella destra vna verga d'oro longa, & grossa, nella cui cima sia ligata vna lenza, dalla quale penda vn'amo d'oro, & vno d'argento; nella sinistra vna Ceraste serpe bian ca, che ha quattro picciole corne in testa; a pie di habbia quattro pesci, da vna banda la rana marina, & la squatina, dall'altra il rhombo, & la raggia...

La Simonia è vna studiosa volontà di comprare, o di vendere qualche cosa spirituale, o a spirituale annessa, posta in effetto, opere subsecuto Panormitano, e S. Th. 2.2, q 100 art. 10.

La Simonia è detta da Simone mago,il qua le vedendo, che gli Apostoli sanauano paralitici,e stroppiati, & faceuano gran miracoli,& che quelli riceueuano lo Spirito Santo, a quali gli Apostoli imponenano le mani sopra. Egli offeri denari a gli Apostoli dicendo date anco ra a me questa potestà, che a qual si voglia ch'io imponerò le mani, riceua lo Spirito Santo: Allhora S. Pietro rispose sia teco la tua pecunia in perditione, poiche pensi che il dono di Dio si possa possedere per via di denaro. Historia ch'è ne gli atti de gli Apostoli cap.ottano, done si vede che la Simonia scatorisce da dui estremi virij, dall'ambitione, & dall'auaritia ambedue in Simon mago, il quale era... ambitioso di far segni mirabili,& di hauer porestà di dare lo Spirito Santo. Date hanc mihi potestatem, disfegli con ambitione, & con fine

di cauarne denari. Così gli Ambitiosi per soprastare ad altri ambiscono dignità, & alcuni di loro cercano d'impetrarle per mezo della Simonia con patti, promesse presenti, e denari; il fine è l'auaritia per accrescere facoltà alle case loro con rendite de benesitij, & perche Simon mago cercò di comprare il dono dello Spirito Santo con intentione di riuenderlo, e guadagnarci sopra; quindì è che quelli, che vendeno le cose spirituali si conformano a Simon mago nell'intentione, in atto poi quelli che le vogliono comprare. Ma quelli che in arto vendono imitano Giezo discepolo di Eliseo Profeta, del qual Giezo leggisi nel quarto delli Rec. 5. che si fece pagare spendendo falsamente il nome d'Eliseo, dui talenti da Naaman Re di Siria leprofo modato da Elifeo fuo maestro: laonde i venditori di cose spirituali si possono chiamare non solo Simoniaci, mà anco Gieziti secondo S. Tomaso.

E' pescatrice la Simonia, perche i Simoniaci hanno mira di pescare i benefiti i non anime & huomini, de quali sono veri pescatori i chiamati da Dio; e questi sono alla Nauicella di Piero salutiferi. Pestifera è la pescagione de Simoniaci. & le operationi loro sono leprose 📡 maledittione data da Eliseo Profeta a Giezo ... & a tutta la sua posterità: a cui brauò dicendo, hai riceuuto argento, & oro, per comprare oliueri, vigne, & bestiami, mà la lepra di Naaman s'attaccarà a te, & a tutti i tuoi descenden ti:lepra che piglia tanto quello che vende le dignità, e benefiti j, quanto quello che li compra, è lepra ch'infetta l'anima, e spesse volte tormenta il corpo con mille castighi & slagelli che manda Dio a lui,& a suoi posteri, Times tur Simonis insta damnatio, qui emendum credidit totius largitatis auctorem. dice Cassiodoro nelle varie lib. 3. cap. 15. però la Simonia hà le mani leprose, perche i Simoniaci non se le fono lauare col timor di Dio, mà con oro, & co argento, che fece venir la lepra a Giezo Timor di Dio hebbe Balaam, che quanto più Balac Re de Moabiti volle corromperlo con oro, & argento, acciò maledicesse il Popolo d'Israel, tanto più lo benedisse & rispose a suoi Ambasciatori & a Balac, istesso. Si dederit mihi Balas plenam domum suam argenti. & auri, non petero immutare verbum Domini Dei mei. Numeri. 22. & 24. con simili degne parole si possono licentiare quelli ambiriosi che per me zo di Simonia cercano le dignità. Absint damno sa compendia, illud tantum vere possumus lucrum dicere, quod constat dinina indicia non

punire.

punire. Cassiodoro nel luogo citato Abhorisco no i buoni Religiosi il dannoso guadagno della Simonia come lepra stessa; l'Abbate Stesano Cisterciense andando alla cerca in villa riprese il suo conuerso, ch'hauesse preso gran quantità di pane da vn Prete Simoniaco, ne vol se che si portasse al Monasterio mà lo distribui a Pastori che erano per quella villa. Santo Antonino nelle sue croniche tit. 15. cap. 18. 6.1. Abbas ingemuitet ait, quare accepisti? nesciebas, quod Presbyter ille Simoniace ordinatus est? quic quid accepit de Ecelesia lepra est, & rapina, abfit ut peccatum illius comedamus.

Con che pesca questa Pescatrice ?i Pescatori fogliono pescare con canna ch'habbia neruo mà sottile, perche quando è grossa da pesce di natura sospettoso si spauenta dell'ombra della cannacome dice Plutarco de solertia Animalium. Mà questa Pescatrice pesca con vn Lo verga d'oro, che quanto è più grossa rato man co spauenta il pesce, anzi gli da animo d'andare alla volta sua a pigliare il boccone. Mi souuiene di quella verga d'oro che mette Homero nell'Odissea quinta in mano a Mercurio pre fidente del guadagno, & della negotiatione, con la quale addormentana, e suegliana dal sonno gli occhi di chi voleu.

Capit autem virgam, qua virorum oculos de-

mulcet,

Quorumcumo; vult, eos autem ipsos sopieos ex-

Hanc in manibus tenens delabitur fortis Mer-

Et nella 10. Odissea. Aurea virga vtens Mereurius. Così la Simonia nutrice del guadagno, e scaltra negotiatrice con questa medema verga d'oro procura di far chiudere gli occhi a passare indegni alle dignità, & fare aprir gli occhi per admetterli a chi più sepolti nel sonno li tiene, e niente intendere ne vuole. Il pescar con l'amo d'oro fù prouerbio d'Augusto pronuntiato in opera che non mette conto, per che a pescar con l'amo d'oro è superfluo non mette conto, e porta pericolo che il pesce lo strappi via, si come alle volte sole auuenire, e strappasi particolarmente dalla Volpe marina. Mà la Simonia pesca sicuramente con l'amo d'oro, & d'argento, & si contenta che le Volpi marine se lo portino seco la onde il buo Poeta Dante così esclamò contro i Simoniaci nel 19. canto dell'inferno.

O Simon mago, o miseri seguaci Che le cose di Dio, che di bontate Deon effer spofe, voi rapaci

Per oro, & per argento adulterate. Et più a basso.

Nostro Signore in prima da San Pietro Che ponesse le chiaui in sua balia Certo non chiese se non viemmi dietro. Ne Pier, ne gli altri chiefero a Matthia Oro, ò argento, quando fu fortito

Nel luogo, che perdè l'anima ria. Cognobbero gli Antichi Romani, che l'oro l'argento, & li donatiui nell'ambire le dignità & li magistrati era per opprimere col tempo la Republica, però non si troua ch'essi habbino posto più cura in estinguere altri disordini, che in toglier via così nociuo abuso, posero in varij tempi contro ciò più di dieci leggi, tra le altre per la legge Acilia de Ambieu, si ordinò, che chi fusse conuinto di far prattiche non potesse pigliar magistrati, ne esser Senatore, & che fosse condannato in pena pecuniaria; Marco Tullio di più fù cansa che gli si desse l'esilio per dieci anni, proposero honori a gli Accu satori, Caio Carbone che accusò Marco Cotta ancorche fusse stato solamente Tribuno della Plebe, fù per quella accusa fatto console. Quin to Scipione Socero di Pompeo fu per tal conto reo, & Q. Coponio fù condannato nella pena delle prattiche per hauer donato vn'anfora vaso da vino ad vno, che gli desse il voto nella dimanda d'vn magistrato; prohibirono il pasteggiare, & far conuiti per tal causa di prattiche, veggafi Dione lib. 36.39. 41.54. & altroue, Plutarco in Catone minore, & quanto radu nato trouasi nelli Geniali d'Alessandro & nelle antichità Romane del Rofino lib. 8. cap. 29. de Ambieu. Polibio nel 6. lasso scritto che i Carthaginesi con aperti doni ne veniuano alli Magistrati; mà che li Romani puninano ciò con pena capital.

La Ceraste, per quanto Pausania ci fa sapere, và carponi apunto nel modo che camina il granchio per obliquo e trauerso, così il Simoniaco aspira, & camina per vie storte, & indirette a dignità. & gradi. Questo è quel serpente che per sentieri, e strade occulte assalta i via danti, di cui la Genesi c. 49. siat Dan coluber in via, Cerastes in semita, mordens ungulas equi, vt cadat affenssor eius retro. Eliano de anima... lib. 1. cap. 57 dice che è di color bianco, & che hà due corne in testa Plinio lib. 8. cap. 23 scriue che ne hà quattro / Nicandro poeta greco nella Teriaca riferisce-che alcune ne hanno due, alcune quattro, & quattro afferma Isidoro, & Bartolomeo Anglico, quali corna l'astuta ceraste, nascondendo tutto il resto del suo

corpo

corpo fotto l'arena, discoperte lassa. & le và mo tiendo per allettare gli augeletti, li quaii pensandosi d'hauer tronato esca di ristoro, volano verso quelle, e quando stringono per pigliar cibo, restano essi deuorati dal malitioso serpen te. Così alcuni Simoniaci aspirando a supreme dignità nascondeno ogni rigore, & adescano altri con quattro promesse,& offerre,arriuati poi all'intento loro, ottenuta la pretesa pote-Rà, spesse volte opprimeno quelli stessi che sono calcati, & inclinati verso loro, come si può vedere nell'historia di Santo Antonino part. 3. tit. 20. cap 8.6.1. & nella terza vita del Panuino: forsi perche quelli che sono calati vogliono stringere importunamente le corna, che in Pierio sono simbolo della dignità, & vogliono imprudentemete domesticarsi vn poco trop po, e disponersi a lor modo di chi hanno promoslo, & non vorrebbono che fusse capo se non pro forma. Mà chi viene essaltato massimamente con i debiti modi, è ragioneuole che ministri a suo arbitrio & giuditio, & che si lasfi ellere quello che è stato fatto, si come da Remigio Fiorentino faggiamente si discorre nelle sue considerationi ciuili.

Si può anco la Ceraste prendere per figura dell'antico serpente nemico del genere huma no, che per mezo della Simonia diuora tutti i Simoniaci adescati in questo mondo da beni zerreni, e temporali. Quindi è che Dante pone i Simoniaci nell'inferno dentro vn pozzo col capo ingiù, & con le gambe in sù, & con fiamma di fuoco fopra la pianta de piedi, pena conueniente dice il Landino, perche essendo creato l'huomo con la faccia in su leuata al Cielo per contemplare Iddio, e le cose superne & celesti, Il Simoniaco, il quale per l'anaritia vendese compra le cose spirituali per oro & argen to, che sotterra nasce, preuerte l'visitio dell'huomo contemplatiuo, perche si sommerge nelle cose terrene, scordatosi delle celesti, a qua li tirano de calci, come figura il Poeta col frequente moto de piedi, li quali allego ricamente dinotano la cupidità delle cose terrene, & il veloce moto de piedi mossi da natural dolore dimostrano il molto affetto della cupidità che li agita, & il fuoco l'ardore di tal cupidità. Pote anco il Poeta Dante in quelle gambe fuor del pozzo hauer rifguardo alla vituperofa pena, & morte dell'Auttore della Simonia; poiche Simon mago per farsi tener mirabile dal Volgo con aiuro de Demonij prese il volo in alto: mà vinto dalla presenza di Simon Pietro, che la sua Simonia derestò, cadde principalmente in terra di la da Campidoglio, e si ruppe le gambe, & dallo spasimo pochi giorni doppo morì alla Riccia, si come narra Niceforo

I pesci che stanno a piedi della pescatrice Simonia hanno la medema astutia della Ceraste, Plinio lib. 9. cap. 42. dice che la rana maris na chiamata pescatrice intorbida prima l'acqua, poi cana fora le corna che l'escono di forto a gli occhi, allettando i pesciolini, i quali le vanno appresso, & ella salta loro addosso; la squantina, & il rhombo ascosti moueno le pen ne, mandandone fora a guisa di vermicelli, il medemo fà la raggia....

SIM VLATIONE.

ONNA con vna mascara sopra al viso in modo, che mostri due faccie, farà veftita di cangiante, nella deftia mano terrà vna pica, nella finistra vn pomo granato, & alli pie di vi sarà vna Monna, ò Simia, che dir vogliamo. Simulatione, è il nascondere con doppiezza di parole, e di cenni l'animo, & il cuor proprio, però tiene la mascara sopra il volto ricoprendo il vero per far vedere il falso, il che si mostra ancora per lo colore cangiante della... veste.

Tiene con la destra mano la pica, essendo. che detto vecello fignifica fimulatione, perciò che hà vna parte della penna bianca,e l'altra

Il pomo granato, che tiene con la finistra, Pierio Valeriano lib. 54 narra che la maggior parte de gl'huomini più dell'apparenza, che dell'essenza è studiosa; e perche la mela grana ta fopra tutti gl'altri pomi il compratore folennemente schernisce, & al saggio non corrisponde, allettando coloro, che la guardano con porporino, rosseggiante, e gradito colore, ntà occorre il più delle volte a quelli, che l'aprono la muffa, con puzza, e marcia, quindi auuie ne, che molti de gl'antichi scrissero la simulata bontà, per cotal pomo fignificarsi. Laonde quello fcolastico maestro della più seuera dortrina hebbe a dire, il superbo essere a guisa del la melagrana, dentro puzzolente, & di fuori ornata di marauigliofa bellezz......

Questa sorte d'huomini da Horatio notati con questi versi tradotti di latino in volgarea Chi del nome di buon fi rende degno?

Chi de Padri i decreti almi, e gradisi Osserua, e stà de la ragione al segno? Per senza di cui molte, e gran lisi Si troncano, o la cui promessa d fede

Difende

### Parte Terza.

Difende i piati con honeste liti : Mà che? se dentropoi ciascuno il vede Diforme, e rio di fuor vestito tutto, Di bella veste dalle spalle al piede.

Luciano agguaglia questi tali ad'alcuni libri di tragedie con coperta, & ornamento d'oro,e di porpora, che con vna vaga legatura, fanno di fuora bellissima vista, mà dentro non contengono altro, che incesti, stupri, furori, pa tricidij, tranagli, pianti, ronine di famiglie, di Città, & ogui sorte di atrocissime, & bestialisfime sceleratezze.

Le si mette a canto la monna, perciòche gli Egittij, per dimostrare vna persona dissimulatrice de i suoi diffetti, & ricopritrice delle proprie lordure, prendeuano la Monna, che piscia, per esser quella così schifa, & vergognosa di natura, che votata, ch'essa hà la vessica nella maniera, che vsa il gatto di fare dell'altre feccie, cauando in terra nasconde tal superfluità, ò sopra gittandoui qual sia altra cosa la ricuopre tuttime.

#### N C E R T



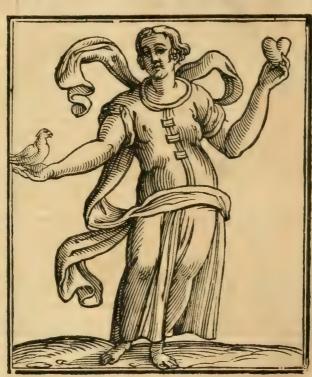



ONNA vestita d'oro, che con la destra mano tenghi vna Colomba bianca, & con la finistra porghi in atto gratioso, & bello vn cuore.

E'la sincerità pura, & senza finta apparenza, & artificio alcuno; però si rappresenta., che tenghi la bianca Colomba, & il vestimenso d'oro.

perche non hauendo l'huomo fincero vitio alcuno di volontà, non cela l'intrinseco del cuor suo, mà lo sa palese ad ogn'vno.

#### Sincerità.

Na bellissima giouanetta con capelli bio di com'oro, sparsi giù per le spalle, senz'-Il porgere il cuore, dinota l'integrità sua, attisitio alcuno, sarà vestita d'un sottilissimo,

& candido velo, & che con la destra mano mostri d'hauersi scoperto il petto, mostrando ambe le mammelle, & con la sinistra tenghi vn Caduceo, in cima del quale sia vna colombabianca....

SOBRIETA'

ONNA vestita semplicemente, che con la destra mano tenghi vna chiaue, la sinistra sopra il petto, & sotto alli piedi vn pesce, & da vn lato di detta sigura vi sia vna sontana, dalla quale scaturisca acqua chiara...

### SOCCORSO.







H VOMO armato, che nella destra mano porti vna spada ignuda, & nella sinitra vn tamo di Quercia col suo frutto.

Il Soccorso hà due parti principali, l'vna aiuta, & soccorse altrui con vertouaglia, per scacciare il pericolo della fame, con l'altra ressiste alla sorza de gl'inimici per salute di quel lo chesi soccorre; però si dipinge armato per aiutare i deboli, & bisognosi, contro alla poten za de gl'inimici, & col ramo di quercia carco di ghiande, per aiutare nelle necessità della same, hauendo anticamente soccorso a sè stessi gli huomini in tempo di necessità per mezo di questo frutto, che è dedicato a Gioue, il qual

gioua, & foccorre tutto il mondo, essendo Gio ue l'aria più pura & purgata, onde noi respiriamo, e viuiamo.

SOLITVDINE.

O N N A vestita di bianco, con vn Passa ro solitario in tima del capo; terrà sotto il braccio destro vn Lepre, & nella sinistra vn libro, stando in luogo remoto, & solitario; & però dicesi, che la solitudine è habitatione de gl'huomini in luogo rustico, & remoto lungi dalle conuersationi del volgo, & da publici, & priuati maneggi della Patria, esseritando religioni, dottrine, ò qualche virtuosa attione;

& il

& il Petrarca nel Sonetto 28, Solo, e pensoso i più desersi campi Vò misurando, apassi tardi, e lenti.

Il color bianco del vettimento, fignifica l'in tentione di colui, che habita nella folitudine, che è di mantenersi candido, & puro da ogni sorte di macchia, che possa imbrattare l'anima, ò da negotij, che la coloriscono, ò da gl'amori mondani, che la rendono sossa il Petrarca nel Sonetto 222. sopra di ciò così dice.

Cercato hi sempre solisaria vita. Le riue il sanno, le campagne, e i boschi, Per fuggir quest'ingegni sordi, e loschi, Che la strada dal Cielo hanno smarrita.

Il Passaro, come dicemmo è per sua natura vecello solitario, come dice il Salmo 91. Fastus sum sicut passer solitarius in testo.

Gli si mette sotto il braccio destro il Lepre, perciòche volendo gl'Egittij, (come narra-Pierio Valeriano nel lib. 13.) significare l'huo mo solitario, si dipingeuono vn Lepore nel suo couile, atteso, che questo animale stà solo, & ra te volte se ne trouano nel medesimo couile, due ò quando stanno vicino, stanno lontano l'vno dall'altro per spatio d'vna pezza di terra.

Il libro, ci dimostra, che il fine dell'huomo solitario, deue essere lo studio di sapienza, & di dottrina altrimente la solitudine è cosa degna d'infamia; però disse Aristotile nel primo lib. della Politica, che l'huomo solitario ò è Angelo, ò bestia, per Angelo intendendo quel, che satio delle cose mondane si riuolta alle contemplationi, & gode in sè stesso, ne gl'Angeli,ne gl'huomini,nelle piante, & in tutte le cose, rendendo le lodi, che deue al suo Creatore, per bestia dall'altra banda, quel che viue in solitudine per poltroneria, perche la vita so litaria a chi non hà dottrina, è piena d'infidie, di paura, come disse Cicerone nel primo libide fini: & a chi non hà religione è biasmeuole, & vituperof.

SOLLECITY DINE.

ONNA vestita di rosso, & verde, nella destra mano tenga vn stimolo, ouero spe rone, & nella sinistra vna facella.

Il vestimento rosso, « verde, significa la spe ranza insieme col desiderio « l'amore, onde si

genera la sollecitudine.

Il stimolo significa il desiderio efficace di conseguire, ò di finire alcuna cosa; però Teocrito vsaua spesso di nominare la sollecitudine, amorosa punta ouero stimolo d'amoro. Per la facella, ancora si dimostra il desiderio, & la sollectrudine intenta, che ardendo nel cuore non lascia viuere in pace, sin che non si è venuto a buon sine.

Et la fiamma fignifica la follecitudine, perche con caldezza, & prestezza sà l'opera sua, consumando, quel che bisogna, per mantenere

nell'esser suo il proprio splendor.

SOLLECIT V DINE.

D'ONNA Giouane, con l'ale nelle spalle,
& a piedi, hauerà le braccia, & le gambe
ignude, & hauerà vna trauersina rossa con vn'arco reso nella sinistra mano, cauando con
la destra vna saerta dalla faretra, & a piedi vi
sarà vn Gallo.

L'ali alle spalle, & a piedi, mostrano velocità, & sollecitudine, & però si dice alcun'hauere messe l'ali, quando è sollecito nelle sue attio ni, così disse Vergilio di Caco ladrone perse-

guitato da Hercol.

Speluncama; perit pedibus timor addidit alas. Le braccia, & gambe ignude, fignificano de strezza, & speditione.

Il color rosso, è per la somiglianza del suoco, il quale significa sollecitudine, per la già

detta ragion ...
L'arco teso, & lo strale apparecchiato per faettare, è la continua intentione della mente, che drizza i pensieri all'opera, come a suo siné.

Si dipinge il Gallo come animale follecito, il quale all'hore sue determinate, si desta cantando, perche non lascia la sollecitudine finisce li sonni intieri, conforme al detto di Homero.

SOLLECITY DINE.

BELLA Donna leuata sopra due ali, con vn Gallo sotto a' piedi, & il Sole che spunti fuori dall'onde marine, & in ambe le mani vn horològio da polucre.

Si dipinge questa figura bella, perche la follecitudine piglia per i capelli l'occasione, & la ritiene con tutto il bene, & bello, che porta

feco.

L'ali significano velocità, & il Gallo diligenza. Et per mostrare, che deue essere perseuerante la sollecitudine, per essere commenda bile, si aggionge l'horologij, & il Sole, il quale nel suo veloce corso, è durabile, & permanente.

Sollecitudine.

Onna con vn'Orologio in mano.

L'Orologio fi pone per il tempo, il quale è

# Della nouissima Iconologia SOLLECITY DINE.







le è tanto veloce, che propriamente l'andar suo si puol dire volo, & ammonisce noi altri, che nelle nostre attioni, siamo presti, & solleciti, per non essertardando, oppressi da lui, & presi nelle insidie, che tutta via ci ordisce.

SOLSTITIO ESTIVO.

V N Giouane d'età di 23. anni, tutto nudo, eccetto le parti vergognose, quali saran no coperte con vn velo di colore purpurino; starà detta figura in atto di ritornare in dietro, hautendo in capo vna ghirlanda di spighe di crano.

di grano.

Hauerà fopra la testa a vso d'vna corona, vn circolo turchino, largo quanto sarà la figu ra nelle spalle, nel qual circolo si scolpiranno noue stelle, & in mezo d'esse il segno del granchio, ouer Cancro. Con la destra mano terrà vn globo, ò palla, che dir vogliamo, della quale sarà oscura la quarta parte, che sarà la par-

Il Solstitio, è in quel tempo, che il Sole ? più vicino a noi, & in quel tempo, che è più lontano. & si dimanda l'vno estino, & fassi alli 21. di Giugno, & l'altro Hiemale, e fassi a 21. di Decembre, & si domanda Solstitio, cioè stato del Sole, perche il Sole non passa più auanti, & in questo suo viaggio ne descriue due circoli, che terminano il suo corso, vno verso il polo Artico,& l'altro verso il polo Antartico, & ciascuno di essi è distante dal suo polo gradi 66. & dall'equinottiale gradi 24. & ciascuno divide la sfera in due parti ineguali,& si chia mano circoli Tropici, che vuol dire conuerfio ne.ouero ritorno, perche stando il Sole nel pri mo punto del Cancro, ne fà il circolo detto nel moto del firmamento, & è l'vitimo da lui fat-

to nel-

#### SOLSTITIO ESTIVO.







to nella parte Settentrionale, & è quello, che si dice circolo del Solstitio estino, & doue per il passato si aunicinana a noi, per l'annenire si discosta, & allontana sino che arriva al punto del Capricorno, facendo l'altro vitimo circolo nel moto del firmamento dall'altre parti verso il polo Antartico, & è quello, che si dice circolo del Solstitio Hiemale, & doue prima sem pre si allontanana da noi, per l'auuenire si vien'accostando, & l'offitio de i detti circoli, è di distinguere i Solstitti nelle maggiori declinationi del Sole, come si è detto nelli primigradi del Cancro, e del Capricorno, e si dice estiuo nel primo punto del Cancro, perche essendo più vicino, che possa essere a noi, ne porta l'estate, & in ral tempo è il maggior giorno di tutto l'anno, & la minor notte; & nel primo punto di Capricorno chiamasi Solstitio brumale, cioè dell'Inuerno, & è quando il Sole se ne stà più lontano da noi, che possa essere, apportandoci l'Inuerno, & in tal tempo è la mag

gior notte di tutto l'anno, & il minor giorno. & tanto è il giorno del Solstitio estiuo, quanto è la notte del Solstitio hiemale.

Si dipinge giouane di età di 25, anni, perche essendosi partito il Sole dal primo punto di Ariète, & arriuato al primo punto del Cancro, hà setto la quarta parte del suo corso.

Si fà nudo, & con il velo, come dicemo, di color purpurino, per segno de' maggiori caldi dell'anno.

Stà in atto di ritornare îndietro, perche il Sole toccado il circolo equinottiale, non si ferma, mà ritorna indietro.

Il circolo con il fegno del Cancro, & le noue stelle si domanda Tropico del Cancro, & vi sono le noue stelle, per essere le più notabili nel detto segno, & gli si pone in cima del capo, perche il Sole in tal tempo è più vicino a noi, & toccando detto circolo, sa il Solstitio.

Il Globo ouero palla, lo deue tenere con la mano destra, per esfere il Sole in quel tempo

della

della parte di Settentrione, che è la parte deftra del mondo.

Li tre quarti luminosi ne fignificano la lunghezza delli giorni in tal tempo, & il quarto oscuro ne dinota la cortezza della notte, facen do il Sole tale effetto.

Tiene con la sinistra mano il Cancro, cioè Granchio, per essere vno delli dodici segni del Zodiaco, & questo segno hà proprietà del detto animale, essendo, che gli camina all'indictro sacendo in tal tempo il Sole similmente tale effetto, ritornando indictro.

L'alete alli piedi, fignificano il moto del tepo, perche come vogliono alcuni Filosofi, il tempo non è altro, che vn moto circulare successivamente, & ne porta le stagioni vna doppo l'altra. L'Estate doppo la Primauera, l'Inuerno doppo l'Autunno, & di nuouo ritornando per modo di successione ciascuna stagio ne, ne porta l'essetti suoi.

Le tre bianche, ne dimostrano tanto maggiore esfere il giorno, quanto minore la notte significata per la negra, che tanto l'vno quan-

to l'altro caminano.

La ghirlanda di spighe di grano, dinota tal segno portarci l'estate, per differenza del Solstitio hiemale, che ne porta l'Inuerno.

### SOLSTITIO HIEMALE.







H VOMO maturo quasi vecchio, vestito tutto di pelle, vn circolo alli piedi a vso di corona di color turchino, in mezo del quale vi sarà il segno del Capricorno, & a torno a dec to circolo, vi saranno scolpite dodici stelle.

Con la finistra mano terrà vn globo, ouero palla, della quale la quarta parte sarà luminosa, & il restante oscura...

Sotto al braccio destro terrà con bella gratia vna capra...

Alli

Alli piedi hauerà quattro alette, al piededeftro l'vna sarà bianca, & l'altra sarà negra, & al piè sinistro, saranno ambedue negre.

Si deue figurare quasi vecchio, perche essen dosi partito il sole da! primo punto dell'Ariete,& aunicinato al Capricorno, hà fatte le tre parti del suo viaggio:

Vestesi di pelle, per essere in quella stagio-

ne li maggiori freddi di tutto l'anno.

Hauera alli piedi il circolo con il fegno di Capricorno, & le 12. stelle, attesoche il Solosia arriuato doue ha potuto arriuate lontano da noi, verso il polo Antartico, & chiamasi il carriorne.

circolo Tropico di Capricorno.

Tiene con la finistra mano il globo, ouero palla simile all'altre, eccetto, che dalla parte da basso li tre quarti sono oscuri, & il quarto di sopra luminoso, & per dimostrare, che tal tem po ne porta la notte più longa, & il giorno più breue.

Lo tiene con la mano finistra, perche il Sole in questo tempo si ritruoua a man finistra...

verso il polo Antartico.

Tiene fotto al braccio destro vna Capra, ani male appropriato a detto segno, perche si come la capra si pasce nell'alte rupi, & ne gl'alti precipitij, così il Sole in questo tempo è nell'altissimo grado verso mezo giorno, ouero, perche il Capricorno suole salire li monti, così il Sole in questo tempo comincia a salire verso noi.

L'alette alli piedi, ne fignificano, come si è detto, il moto del tempo, le tre parti negre per la notte, & la bianca per il giorno; & per dare ad intendere la disuguaglianza, che è da vn'altro, la bianca sarà dal piede destro, perche la

luce precede alle tenebre.

SONNO.

VOMO corpolento, & graue, vestito di pelle di Tasso, stando sopra vn letto di papaueri, & vna vite carica d'vua matura gli farà ombra, & hauerà vna grotta vicina, oue si veda vn zampollo d'acqua...

S O N N O.

Come dipinto da Eilostrato Greco nell'imagine di Anfiarao.

H VOMO di faccia languida, e molle, che habbia vna veste bianca sopra vna nera, quan che dinori il giorno, e la notte, in mano tenga vn corno polito, e netto, dalquale manda sogni veri, perche il corno assottigliato per la rarità traluce, di sogni, che son veri, latina-

mente cornea dicunsur, chiamanfi Cornei, di corno, però da' poeri pur latini gli fi dà il corno. Silio Italico lib.x.

Curnog; volucris

Per tenebras portat medicata papauera cornu. E poco doppo.

Quarit inde foporas.

Deuexo capiti pennas oculifque quietem

Irrorat tangens letaa tempora virga.

Il medefimo fà Statio nella 6 Thebaide.

Et cornu sugiebat somnus inani.

Dal corno voto ne suggiua il sonno.

Nel qual luogo Lattantio grammatio dice . Statio disse il corno voto, perche lo haueua tut to dissulto la notte: imperciòche così da' pittori si rappresentarà il sonno in modo che paia infonda, e versi dal corno il liquido sogno sopra quelli, che dormono, però si potrà dipingere, che dal detto corno n'esca, come sumo, il qual dimostra la cagione del sonno essere i vapori, i quali salendo alla testa, lo cangiano, & per mezo di esso si risoluono.

Et oltre a quello, che hà descritto Filostrato, saremo anco con l'autorità di Tibullo, che la detta figura del sonno habbia l'ali, dicendo in vn verso tradotto in nostra fauella, & il son no spiegando le negre ali. dalle quali parole si conosce, che il sonno si può dipingere con l'ali, dimostrando con esse la velocità del sonno, & la piaceuolezza dell'hore, che dormendo si

passano.

Faremo anco, che con l'altra mano tengavna verga, per fignificare il dominio, che hà il fonno topra i mortali. E Virgilio nel v. dell'Eneide descriuendo il fonno, che sece cader Palinuro dalla naue in mare, dice, che portaua vn ramo infuso, e bagnato nell'onde stigie, e per non mi stendere più a longo, dirò solo, che tutte le cose sopradetre non hanno bisogno di altra dichiaratione, per esser ampla descrittione poetica, tirata da gli essetti, che si vedono, & si trouano del sonno.

Sonno .

I L Doni finse per lo sonno vn'huomo, che dorme tra due Tassi, con alcuni ghiri appresso; i quali sono animali inclinatishimi a dormire.

SORTE.

DONNA vestita di color mischio, nella destra mano tiene vna corona d'oro, & vna borsa piena, & nella sinistra vna corda.

La corona d'oro, & il laccio, sono segno che

pe

SORTE.







per sorte ad alcuno tocca la felicità, ad altri l'infortunio; & il discorrere se la Sorte sia, o che cosa sia, è opra da trattare in altra occasione, Basta solo, che noi Sorte dimandiamo i rari auuenimenti delle cose, che sono suor dell'intentione dell'agente. Il che su espresso benissimo consorme a questa sigura, in quei quattro versi tradotti d'Ausonio di Greco in questa.

guisa...
The sauro invento, qui limina mortis inibat
Liquit ouans laqueum, quo periturus erat.
At, qui, quod terra abdiderat, non repperit au-

Quem laqueum innenit, nexuit, & perit.

C Iouanera cieca, mà di fresca età. alla quadi gonfiare la veste, & porti nel grembo alcune gioie, & ornamenti di nobiltà.

Poca distintione si dà frà la Sorte, & la forenna, & però l'vna, & l'altra si dipinge cicca, perche non seguitano il merito de gli huomini, anzi quasi naturalmente ambedue attendono a fauoriril merito di minor prezzo; però diciamo, che l'età fresca, & giouenile suol esfer madre de pochi meriti.

I venti, che gonfiano la veste, dimostrano, che la Sorte viene aiutata dalle parole, & dal fauore de gl'huomini efficaci, ouero dall'aura populare, & porta il grembo pieno di gemme, perche ella si essercita in sar abbondare gl'huomini de beni non aspettati, & si dice tal'hora sorte ancora, il successo de gli auuenimenti cattiui.

SOSPIRI.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

ARIE figure si possono sot mare sopra i sossimo, e le passoni, da quali sono somentari.
Nascono i sospiri dalla memoria delle affirzioni, e percoste riceunte, dal pentimento de falli commessi, del tempo, e delle occasioni

per-

perdute, dalla rimembranza delle felicità possedute; dalle perturbationi presenti per il dolore e desiderio di qualche cosa, tali sono i sospiri de gl'amanti, che sospiriano dal desiderio della cosa amata-dal desiderio di gloria, & di erouare vn sublime ingegno simile ad Homero, chi cantasse le sue lodi sospirò il gran Macedone.

Giunto Aleßandro alla famosatomba Del stero Achille sospirando disse, O fortunato, che si chiara tiomba Trouasti & chì di te si alto scrisse.

Ne solamente da casi passati, & presenti li sospiri deriuano, mà anco da' futuri, poiche dall'opinione, e timore de' mali auuenire, che la persona soprastar si vede sospira; ne sempre sospiri sono veri, alle volte sono finti, come i so spiri delle meretrici, & delli falsi traditori A. mici: Alcune volte sono per accidenti d'infirmità, alcune volte quasi naturali, per vna certa consuctudine, ch'esser suole in quelli che spesso sospirano, dal pensare alli negotij, & a gli studij loro, si come spesso Virgilio sospirar solea (per quanto narra il Sabellico lib. 7. cap. 4) onde è quel faceto motto d'Augusto, il quale sedendo in mezo a Virgilio, che sospirana, & ad Horatio, che come Lippo patiua di lacrima tione d'occhi, fù addimandato da vn'amico, che cosa facena, rispose, seggo tra le lacrime, e sospiri. Se bene qui li sospiri sono dalle lacrime separati, nondimeno il pianto è sempre col gli amorofi Poeti spesso l'vniscono. Il Montemagno Coetaneo del Petrarca.....

Mille lagrime poi mille sospire Piangendo sparse

Il Petrarca istesso.

Quel vifo lieso Che piacer mi facea i Jospiri, e'l pianto. Monfignor della Casa.

Et già non haue Schermo miglior, che lacrime, & sospiri. Il medenmo.

E non v'han loco Lacrime,& sospir,nouiò freschi affanni.

Si può ben l'ospirar senza piangere, mà non piangere senza sospirare, vengono a punto le l'acrime con i sospiri, come pioggia, & vento insieme. Il Bembo.

Et nubiloso tempo Sol l'ire, e'l pianto pioggia, i sospir vensi, Che muoue spesso in me l'amato lume.

Ogni sospiro di qual sorte si sia, figurisi alato nelle tempie, & porti nella destra verso il petto pur vn par d'ale, in mezo le quali fiavn cuore, la ragione di ciò l'arrecaremo più a basso: nella sinistra poi pongasi cosa atta a dinotar l'affetto, per il quale si sospira, che daquesto istesso nostro libro prender si può a suoi luoghi particolari, iquali però non accade ripetere.

Al fospiro d'infirmità pongasi nella sinistra vn ramo d'Anemone, perche scriue Oro Egittio ne i suoi Geroglisici, che gli Antichi per quest'herba significauano la malaria; sà il siore purpureo, bello, mà poco dura il siore, & l'herba & per questo denotauano l'infirmità.

Il sospiro quasi naturale nutrito da vna com suetudine, essendo egli spetie di malinconia ha uerà in capo vna ghirlanda d'Assentio, alludendo quello, che a questo proposito disse il Petrarca.

Lacrimar sempre è il mio sommo diletto Il rider doglia, il cibo assentio, e tosco.

Si che quella persona, che pensando alli negotij, e studij, e che continuamente sospirando stà melanconico, per rimedio di esso si rappresentarà, che sia per la man sinistra congiunto con la destra di Bacco, che dall'altra mano habbia la sua solita tazza, perciòche altro temperamento nonci è, che vn'allegria di cui n'è simbolo Bacco da Poeti, & Filososi tenuto per segura di spirito diuino, & sublime intelletto, Disso Comico in Atheneo lib. 2. chiama Bacco (che col suo liquore rallegra il cuore) sapientissimo soaue, Amico a prudenti, & animossi, il quale eccira l'animo de gli abietti, & vili, persuade li seueri a ridere, i poltroni a prendere ardire, & i timidi ad esser forti.

Prudentibus, ac cordatis omnibus amicifime Bacche, atque fapientifime; quam fuauis es, Abiecti magnificè et fentiant, de fe su folus efficu:

Superciliofis, & tetricu perfundes verideant : Ignauis ve audeant: ve fortes fine timidi,

Cheremone Tragico afferma, che col vino si concilia il riso, la sapienza la docilità, & il buon consiglio: non è marauiglia, che Homero nella nona Iliade induce persone di gran maneggio nella dieta Imperiale di Agamennone Imperadore, auanti si consigli, e tratti di negoti i militari, farsi molti brindisi l'vn l'altro: ciò poi tanto più è lecito a persone di studij, specialmente, a' Poeti, de' quali è presidente Bacco; scriue Filocoro; che gli Antichi Poeti, non sempre cantauano i Dithirambi: mà solo quando haucuano beuuto: all'hora inuocan do Bacco, cuero Apollo ordinatamente canta-

nano odasi Archiloco .

Bacchi Regis canticum elegans Disyrambicum auspicari scio,

t ini fulmina percust a mente.

Però Demetrio Alicarnasseo sotto il titolo di Nicerate chiama il vino cauallo del Poeta, senza il quale non si può sar viaggio in Parnaso.

Vinum equus est lepido promptus veloxque

Si potantur aqua nil paris egregium.

Più volte habbiamo non veduto esser consolato con ottimi, e cordiali vini da amici Torquato Tasso, che era sempre pensoso, pieno di

melanconia, e sospiri.

Al sospiro finto delle Meretrici, & delli falfa traditori amici, sotto il sinistro braccio si può mettere vn teschio di Cocodrillo, perche i sospiri toro finti, sono a punto come le fintelacrime del cocodrillo, che prima piange, e poi ammazza l'huomo.

Tal piange del mio mal, che poi mi lacera

Dietro le spalle con acuta limula.

Tal meretrice sospira, & sà la passionata in presenza dell'amante per coglierlo assatto nel la rete, e pelarlo ben bene; che in absenza poi di lui si ride, & l'odia, come la volpe il cano: mà se questo è sinto, si conuiene anco sigurato il vero sospiro d'Amore.

Il sospiro d'amore, oltre le ali intesta; habbia vna corona di Mirto, & porti ancor esso nel la destra verso il petto, il cuore in mezo a due

ali, nella finistra vna face accesa.

Le ali sono figura della velocità del sospiro, che per lo pensiero, che nella mente vol. penetrando nel cuore, da lui subito si spicca a volo. Il Petrarca nella canzone.

Se il pensier che mi strugge viene ad assegnare il volo a sospiri.

Odi'l tù verde riua

E presta à misi sospir si largo volo.

Il cuore, secondo sindoro è detto dalla cura, perche ogni cura, e pensiero passa nel cuore, il quale riccuendo lo spirito vitale dall'aere, tirato a se, mediante l'ordinato moto del polmone, se da qualche accidente vien soprapteso, s'opprime l'alito, e'l fiato, onde la persona sà ogni ssorzo di rompere quella oppressone con l'esaltatione de' sospiriti per riccuere refrigerio dall'aria temperata: Mà si come spesso occorrer suole, che dall'aria troppo calda, per accrescimento di caldo al natural calore s'aggrana il cuore, non potendo essere refrigerato; atteso che s'impediscono i meati del siato: e sa

come dall'aria troppo fredda, per la frigidità che stringe insieme inerui del petto, si distringe, & congela il cuore; così auuiene, che gl'amanti, o per troppa gelosia, che restringe loro lo spirito, o per troppo ardor d'Amore, che sostoca il cuore, concepiscono passioni tali, che souente sono sforzati a trar suora dal petto loro sossipiri a mille, a mille, de' quali pasconsi gl'Amanti. il Petrarca.

Pasco il cor di sospir, ch'altro non chiede.
Però gli suol chiamar hor dolci, hor soani, & perche il sospiro è nutrimento, e rfrigerio degl'Amorosi cuori, & dal cuore e scono a volo i sospiri, però gli ponemo tra le ali nella destra il cuore verso il petto. Petrarca.

Sospir del petto, & degli occhi escon onde.

Il medefimo altroue.

Mà per mº,lasso, tornano i più grau i Sospiri, che del cor profondo tragge Quella, che al Ciel sene porto le chiaui .

Ben disse graui, perche inuero ogni amoroso sossina per dolce, & soaue che paia, è yn penoso nutrimento, & cocente refrigerio all'amante. La Corona di acuto Mirto, che porta
in testa, è simbolo dell'amoroso pensiero acuto, e sisso, che stringi a sospirar gli Amanti. Vir
gilio dà per pena a gl'Amanti nel sesto, oue sigura l'Inferno di star, in boschi di mirto.

Nec procul hinc partem fuß monstrantur in

omnem

Lugentes Campi, Sic illos nomine dicunt.

Hic quos durus Amor crudeli tabe peredit, Secreti celant calles, & myrthea circum

Sylna tegit: Cura non ipfa in morte relinquus Mà che pena è questa? star in selua di verdeggianti, e vaghi mirti senza dubbio vuol inferire il Poeta l'inferno, che patiscono gli Amanti per lo stimolo del continuo pensiero, della rimembranza, e desiderio de' loro Amoril. Poiche con l'occasione di vedere il Mirro grato a Venere Madre d'Amore, si ricordano con acuta pena de' loro amorofi piaceri. Simile pena si consegna a Megapente nel fine del Dialogo di Luciano intitolato Cataplo, ouer Tiranno, per inuentione di Cinisco Filosofo, il quale configlia Rhadamanto, che non li faccia bere nel fiume Lethe d'Obliuione perche grauissima, & molestissima pena è, a chi è caduto in miseria, ricordarsi della potenza, e felicità passata. Così gl'Amanti prini delle delitie, & gusti loro, e degli amati oggetti, per il desiderio che hanno di quelli, pensandoci di continuo piangono, e sospirano tra boschi di

Mirto, che il Poeta chiama di fopra campi di pianto, Lugentes campi. per confeguenza anco di sospiri cagionati dal pensiero, però dice da basso. Cura non in spsa morte relinquant. No meno i lor pensier lassano in morte: alche rifguarda in parte quello del Petrarca.

S'io credessi per morte essere scarco Dal pensier amoroso, che m'atterra Con le mie mani haurei già posto in terra

Queste membra noiose.

Ne quali versi, massimamente in quelli di Virgilio si esprime il pertinace humore, l'ostinato costume, & l'inquieta conditione de gli Amanti, che quanto più languiscono, & muoiono, per la cosa amata, tanto più portano la mente cinta d'acuti mirri, cioè de' pensieri amorosi; ne quali s'imboscano, e per quali pian gendo, e sospirando, sempre vengono a prouare in questa vita vn perpetuo inferno: l'amoro fo pensiero, che hanno in testa somministra lo ro materia di sospirare presa da ogni minima cosa, la rimembranza d'vn atto li sa consumare, & distruggere.

Ardomi, & struggo ancor, com'io solia:

Laura me volue, & son pur quel ch'io m'era Qui tutta humile, & qui la vidi altera;

Hor aspra, hor piana, hor dispictata, hor pia. Et quel che segue per fin l'vltimo terzetto. Quì disse una parola, & qui sorrise:

Qui cangiol viso. In questi pensier lasso

Notte, & di tiemmi il Signor nostro Amore. Il veder luoghi, doue con diletto habbiano veduto vna volta la lor dama gli fà sospirare: Il Petrarça rimirando l'amenità di Sorga, e le acque, dentro lequali la sua donna ignuda vid de sospirando così cantò.

Chiare, fresche, & dolci acque
Oue le belle membra

Pose colei, che sola a me par Donna,

Gentil ramo, oue piacque (Con fospir mi rimembra)

A lei di far al bel fianco colonna.

Doppo morte dell'amata sua scorgendo da alti colli la casa di lei natiua piange, e sospira. In ho pien di sospir quest'aertutto,

D'aspri colli mirando il dolce piano, Oue nacque colei, ch'hauendo in mano Mio cor, in ful fiorire, e'n ful far frutto.

Corone di Mirto, simbolo del pensiero amoroso, parimente sono i capelli tessuti con perle, i siori verdi, & secchi, & li sioretti di seta., che con altri fanori di Dame si portano inuoltinella treccia, e nel velo del cappello in testa, come trosei amorosi, la memoria de' quali trauaglia, & punge la mente, il cuore, & l'anima de miserelli amanti con infiniti sospiri.

Rompete il ghiaccio, che pietà consendo: Ite caldi sospiri al freddo core Altre volte Fiamma li reputa.

Fiamma i sospir, le lagrime cristallo, Il medesimo in morte dell'amata Laura Gli alti sospiri, e i miei sospir ardenti.

Quel viuo lauro oue folean far nido Er per fine concludiamo con quello dell'Ariosto

Di cocenti sospir l'aria accendea. Effetti della face d'Amore dalla quale sfauil

lano infocati fospiri.

#### SOSPITIONE.

ONNA vecchia magra, armata, & per cimiero portarà vn Gallo, sarà vestita so sotto all'armatura d'vna trauersina di color turchino, & giallo; nel finistro braccio porterà vn Scudo, nel quale sia dipinta vna Tigre, porgerà il detto braccio in fuori in atto di guardia, & con la destra terrà vna spada ignuda in atto di ferire.

Vecchia si dipinge, per la lunga esperienza, della quale ella è solita di nascere, & però si veggono i giouani essere pochissimi, & i vec-

chi moltissimi sospettosi.

L'Elmo, & lo scudo con la spada in atto di ferire, significa timore, con che il sospettoso, e solito di prouedere a se stesso, onde sopra di ciò l'Ariosto nel secondo degl'yltimi cinque Canti del sopradetto, così dice...

Grida da merli, & tien le guardie deste, Ne mai riposa al Sol, ne al ciel oscuro.

E ferro sopra ferro, e ferro veste,

Quanto più s' arma, è tanto men sicuro, Muta, & accresce hor quelle cose, hor queste Alle porte, al serraglio, al sosso, al muro

Per darne altrui monition, gli auanza, Enon pare che mai ne habbia a bastan (a.

Il Gallo nel cimiero, dimostra la vigilanza de sospettosi, essendo il gallo come dice Appiano, animale egualmente vigilante, & sospettoso.

La Tigre posta nello Scudo, secondo Aristotile nell'historia degl'animali, significa sospettione; sorse perche il sospettoso prende in sini-

f 3 stra

stra parte le cose, che si fanno, come la Tigre, che sentendo l'armonia del suono, che è marico.

per sè stesso piaceuole, prende fastidio, & rammarico.

### SOSTANZA.







DONNA vestita d'oro, nella destra mano tiene vn mazzo di spiche di grano, & nel la sinistra alcuni grappi d'vua, gettando latte dalle mammelle.

A Sottilità hà somiglianza con la pruden za perche come il prudente/penetra tutte le cose.così anco la sottilità: nel corpo de' Beati penetra tutti gli spatij; Però si diping. Donna, che trapassi vna muraglia da vna parte all'altra, & si dicono per metasora, sottili i pen fieri alti, & difficili de' belli ingegni.

SPAVENTO.

H VOMO di bruttissimo aspetto, armato, che con la destra mano tenghi vna spa-

da ignuda in atto minaccieuole, e con la finifira mano la testa di Medusa, & alli piedi vn ferocissimo, & spauenteuole Leone,

Si rappresenta di bruttissimo aspetto, & si arma lo spanento, per dar tema con le minac-

cie, & l'opera....

Le si fà tenere la testa di Medusa a similitudine di Domitiano, che per impresa solea portare vna Medusa, per il terrore, che cercauametter di sè ne gl'animi de i populi: Gli si met te a canto lo spauenteuole, & ferocissimo Leone perciò che gli Egittij volendo dimostrare vn'huomo spauenteuole, il quale con lo sguardo solo sacesse tremare altrui, lo significau ano con questo animale, Onde Agamennone per mostrare d'essere spauenteuole, & tremendo, solea portare il Leone per insegna, essendo che

la na-

#### E 0.







la natura di questo animale, quantunque egli, fia pacifico, non imeno fa paura, a chi lo guar da:tanta è la forza, & la maestà de i suoi occhi, & i poeti così Greci, come Latini douedo scrinere lo Spauento, hanno volontieri presa la. comparatione dalla fierezza di questo animale.

SPAVENTO.

S I dipinge con faccia, & habito di femina, mà alterato, & spauenteuole, & vna così fatta imagine dello spauento dedicorno a Corinthia' figliuoli di Medea da loro vceisi, già per lo dono, che haueuano portato alla figliuola di Creonte, la quale ne peri con tutta la casa regal

SPERANZA

mano, perche il fiore ci dimostra la Speranza, laquale è vna aspettatione del bene, si come all'incontro il timore è vn commouimento dell'animo nell'aspettatione del male, onde noi vedendo i fiori, sogliamo sperare i frutti, li quali poi col corso, qualche giorno ci dà la natura, per non ingannar le nostre speranze, & se bene i fiori tutti destano in noi la Speran-22, il giglio nondimeno, come fiore molto più suaue de gl'altri, la porge maggiore, come dice il Pierio nel lib. 55.

Vestesi questa figura di verde per la similitudine dell'herbe, che danno Speranza di buo-

na raccolta.

#### SPERANZA.

ELLA Medaglia di Claudio è dipinta

donna vestita di verde; con vn giglio in Donna vestita di verde, con vna ghir-donna vestita di verde; con vn giglio in Donna di fiori, tenendo Amore in braccio, ONNA vestita di verde, con vna ghir-51 4 laquale

630

### Della nouissima Iconologia

SPERANZA.







laquale dia a suggere le proprie mammelle.

La ghirlanda de' fiori, per la ragione, detta del giglio nell'altra figura, fignifica Speranza, sperandosi i frutti all'apparire, che fanno i fiori.

Amore che prende il latte dal petto di questa, è vno inditio, che dimostra la Speranza esser vero fomento d'amore, & che doue manca la Speranza, amorcin vn subito sparisce, perche essendo vna passione alterativa del desiderio, per possedere vna cosa amata,non è dub bio, che ne senza amore ella, ne amor senza lei, può durare lungo tempo. Et come non si desidera già mai il male, così sempre si spera il be ne, da vn'huomo, che viue con la guida della natura, & della ragione, & per essere il bene ageuolmente conosciuto, facilmente muou ad amare, & a sperare d'essere posseduto, & goduto. Però disse S. Agostino nel Salmo 104. che l'amore senza la speranza, non può venir'a fine de desiderij.

Speranza.

Donna vestita di giallo, con vn'arboscello fiorito in capo, la veste sarà tutta piena di varie piante, & nella sinistra terrà vn'anchora.

Due sono le qualità del bene, che si può desiderare, vna è l'honestà, l'altra l'vtilità, quella si accenna con la pianta siorita, che sono gl'ornamenti d'honore; l'altro con l'anchora che aiuta ne i pericoli maggiori della fortuna.

Si veste di giallo la Speranza, & di tal colore vestesi l'Aurora, & non senza ragione gl'Atheniesi addimandorno Aurora Speranza, perche dal nascer di quella insieme col giorno, ogni cosa si rinouella, & si incomincia nuouamente a sperare alcuna cosa già persa.

Speranza.

Onna vestita di verde, con la sinistra mano alzi vn lembo della veste, & nella destra tenga vna tazza, dentro alla quale sia vn giglio, così si vede scolpita in vna Medaglia

d'oro

d'oro d'Adriano Imperadore con queste lettere. P. R.

#### SPERANZA DELLE FATICHE.

DONNA vestita di verde, che nel grembo tiene del grano, & con l'altra mano

Questa figura mostra, che la Speranza è vn desiderio di cosa buona, con la cognitione del l'attitudine a potersi conseguire, & acquistare, perche seminando il grano con debito modo, si sà per esperienza passata, che moltiplica, & volentieri si gitta via il poco presente, con lus Speranza del molto da venire. Il che può ancora essere impedito da molti accidenti; Però disse Dante.

Speranza è un certo mel misto d'assentio , Che hor dolce, hor aspro il tempo al gusto porge In cui nostro desio s'abbassa, & sorge , Ein che la morte al tutto pon silentio .

### SPERANZA. Come dipinta da gl'antichi.

N A fanciulletta allegra, con vn vestito longo, & trasparente, & senza cingersi, tiene con due dita della mano vn'herba di tre foglio, & con l'altra mano s'alza la veste, & par che camini in punta de piedi.

Fanciulla si rappresenta la Speranza, percid che ella comincia come i fanciulli, perche si come di loro si tiene speranza, che saranno buo ni, così quello, che l'huomo spera, non lo gode

ancora perfettamente.

Si dimostra allegra, perche ogni seguace di quello, che l'huomo spera, gli causa allegrezza.

Il vestimento longo, e trasparente dinota, che tutte le speranze sono longhe, & per esse

fi strauede il desi derio

Si dimostra esso vestimento senza cingersi, perche la Speranza non piglia, ne stringe la sverità, mà solamente prende quello, che gli vien portato dall'aria, & di quà, & di là.

L'herba chiamata trifoglio, è quella prima herba, che nasce dal grano seminato, & questo è quello che si chiama il verde della Speraza.

Il caminare in punta di piedi, perche la Spe ranza non stà ferma, e non si raggiunge mai se non a caso, & sempre ci pare assai maggiore, quel che desideriamo, che quello, che habbiamo, SPERANZA DIVINA, E CERTA.

O IOVANETTA vestita nel modo detto di sopra, con le mani giunte verso il cie-

lo,& gl'occhi alzati.

Come il modo, e gl'huomini, che sono mor tali, & incerti della duratione di se stessi non possono partorire effetto di ben certo, & sicuro, così Iddio che è datore di tutti i beni, & il vero fondamento delle speranze humane li do na, & li possiede in se stessi però si dipinge questa figura con gli occhi alzati al cielo, & con le mani giunte, dicendo an cora il Profetta; è beato colui, che non hà sissi gli occhi alle vanità, & alle salse pazzie, mà con la mente, & con l'intentione nobilita se stessio, desiderando, & sperando cose incorruttibili, non soggette alla mutatione de' tempi, ne sottoposte a gl'accidenti della vita mortale.

Si fà anco giouanetta, perche deue effere fana, & ben fondata, gagliarda, & piaceuole, non fi potendo sperare quel, che non si ama, ne amar quel, che non hà speranza di bene, ò di bello, & questa speranza non è altro, come dice San Girolamo nei la quinta Epistola, chevna aspettatione delle cose, delle quali habbia

mo fede .

#### SPERANZA FALLACE.

GIOVANETTA di grande statura, con capelli diritti verso il cielo, con le mammelle ignude, con vu'occhio solo in fronte, ha uerà due grande ali a gl'homeri, nella destra mano tenendo vna nuuola, & con la sinistra vna nottola, & vna zucca.

Si dipinge giouanetra, perche si come quell'età è instabile, così questa speranza vacillà, sperando senza sondamento cose suor di ra-

gione, & del douere.

Hà vn'occhio solo, perche l'huomo, a cui manca il lume delle cose mondane, non hauen do altra considenza, ò altro lume nato dalla sede, ò dalla religione, che è la vera tauola nel naufragio delle speranze cascate, perde la luce a fatto & si dispera.

Si fà con l'ali molto grandi, perche all'ombra d'esse corre assai gente, perche infinita è la

turba delli sciocchi.

La nuuola ci mostra che questa Speranza quasi nuuola dal vento scacciata in vn subito, senza che l'huomo se n'auueda sugge, & sparisce.

Viene ancora affimigliata la Speranza mon dana alla nottola, la quale più parte del tempo vola nell'ofcuro, non hauendo lo fplendore

della

della luce, che è Christo S.N.il fauore della lu ce, che è il medefimo Christo, & il fauore della fua gratia. Però si dipinge con essa, e si dice esser leguaci della Speranza, bugie, sogni, atti. allaci, & mentite conietture.

Dipingesi con le mammelle ignude, perche volentieri ciascuno nodrisce col suo latte.

La zucca, laquale in pochissimo tempo afsai cresce, & s'inalza, mà poi in vn subito casca in terra, & si secca, dimostra che questa Speranza, che è mal fondata, quanto più si vede in alto, tanto più stà in pericolo d'annichilarsi & d'andare in fumo :







VOMO vestito nobilmente, tenghi coperto quasi tutto il viso col capello, & con la cappa, o ferraiolo che dir vogliamo, il quale sia tutto contesto d'occhi , orecchie, & lingue, terrà con la finistra mano vna lanterna; i piedi faranno alati, vicino a quelli vi farà vn bracco, che stia con il muso per terra, odotando in atto di cercar la fiera......

Il vestimento nobile dimostra, che alla spia conviene hauer habito ricco, & nobile per poter pratticare non solotrà la Plebe, mà anco fràgli Huomini di conditione, che altrimen-

te sarebbe scacciato dal commertio loro, & no potrebbe dare alla corte relatione di momento: le conviene anco il detto habito, perche vi sono anco de nobili, che sono tali, e fanno la. spia, che per non accrescere l'obrobrio, l'infamia & il vituperio loro grandissimo, taccio, e lascio di nominarli: Dico bene che la republica Romana non permise mai, che vn Senatore potesse fare la spia, come auertisce Asconio Pediano nella Verrina detta dininatione, ou dice. Neque Senatoria persona potest indicium profiteri saluis legibus. Vergogna de nostri tem

pi, che si ammettono alla spia più nobili, che plebei.

Tiene coperto il viso, perche chì sa tale essercitio, se ne va incognito, ne si lassa conoscere da niuno, per poter meglio esfercitar l'offitio 190, & per dimostrare anco quelli che sono di maggior confideratione, i quali se ne stanno nelle corti, & altri luoghi fi publici, com anco prinati, che pe: acquistar la gratia de i loro Patroni, fanno secretamente la spia, e no curano, ne stimano l'honor loro, & non hanno riguardo di tradire,& assassinare qual si voglia amico, quantunque caro gli fia; come anco potiamo dire che il tener coperto il viso, dinota che essendo la spia huomo viruperoso, & infame, non può come gli huomini d'honore tenerlo scoperto,& però si suol dire da quelli, i quali risplendono di honorata, & chiara fama; posto andar con la Fronte scoperta. Il viso coperto può di più fignificare, che gli spioni nel conuersare vanno sempre copertamente, non iscopreno il lor core, & il lor pensiero, mà l'occultano, mostrano vn volto per vn'altro, copre no la malignità con cera placida, & benigna, & con modestia discorreno, per meglio scalzare altri, esplorare l'intrinsico altrui, & leuar di bocca qualche secreto per riferirlo subito, a i loro Signori:ne cessano mai da tale ossitio stimolati dall'ambitione per infinuarsi ogni di più nella familiarità loro, sperando dottenere per mezo della spia fauori, & gradi: simili costumi acconciamete descriuere l'Intrepido Academico Filopono in questo suo Anagrama. De Sipa .

Sipa doces Patriam: post Pi, si iota locatur, Italice nobis indicat officium.

Solus APA sapit, SIPA quamplurima cernit, Plurima sipa notat, plurima sipa resert. Subter ouis specie mitis versatur in Aula

Sipa sed intuitus, extaque Vulpis habet. Virtutem, & vitam alterius liuore mormor det. Pallentiq; suo virus in ore teris.

Pallentiq; suo virus in ore terit.
Santonico pileo maciem per compita vultus
Celat, vi inuisus, quos videt insiciat.

Arte, astu petaso, cen Nuncius ille susurro Mercurius lucrio, subdolus ingenio. Adde alas pileo.non cur? quia callida sipa Alas intus alit, non foris ambitio.

Gli occhi, & l'orecchie fignificano gli stromenti, con quali le spie essercitano tal arte per compiacere a Signori, & Patroni, conforme a quello Adagio. Multa Regum aures, arque oculi, il qual prouerbio pigliasi per le spie perche i Principi eol mezo de gli occhi, & orecchi

d'altri vedeno, & odeno quello che fi fà, & che si dice, & cotali spie si dimadano da Greci Oracuste, che suol dire huomini, che sempre vanno porgendo orecchi, per intendere quello che si fa,& che si dice, come habbiamo detto di sopra. Da Dionisso Siracusano sono chiama ti Prosagogidæ, qui singuloru dieta f. etaq; referebant, come dice Plutarco, & Alessandro nelli Geniali lib.4.cap.22. a quali dalla legge Papia fù constituto per premio la metà della pena, & per ingordigia di tal sozzo pagamento, sempre se ne sono trouati fin'adesso in gran numero, fomentati da superiori, come da Tiberio Imperadore parimente per lo guadagno. Qui sane Imperator causa pra ipui questus, cantum delatoribus tribuit, vt nemini fidem abrogaret, sine quid vert sine quid vani referrent, & però crebbero in colmo grandissimo per il che il Senato, acciò scemasse il numero de spioni, trattò di sminuire loro il salario; mà Tiberio non volfe, dicendo in fauor de gli spioni, che le leggi si souerteriano, se li custodi di esse si leuallero. lura subuerti si custodes legu amouerentur, & Domitiano Imperadore, che nel prin cipio dell'Imperio cercaua dar buon saggio di se,& di parer clemente per acquistar la gratia del Popolo volse opprimere le calunnie fiscali delle spie dicendo spesso. Princeps qui delatores non castigat, irritat. Il Principe che noncattiga le spie, le fomenta, & irrita a far l'offitio della spia,e lo fanno più alla peggio, querelando altri a torto con falle accuse colorite col verisimile; per escluderli dalla gratia de Principi, & Signori. In processo poi di poco tempo trascosso Domitiano in reprobo senso diede tant'oltre l'orecchie a gli spioni per far rapina, & confiscar beni de viui, & de morti, che niuna cosa era ad alcuno sicura, ne vno spione dell'altro si fidaua, mà ciascuno temeua l'altro, & in tanto fauore appresso l'Imperadore erano gli spioni che li Procuratori, & altri causidici lassate le cause si dauano alla. fpia: Vituperio di quelli Principi che tengono aperte le orecchie a gli accufatori, & danno loro fubita credenza. Ammiano Marcellino vitupera Costanzo Imperadore, che tutte le relationi de spioni tenega per chiare, & vere, & bastana solo, che vno fosse stato nominato, & imputato da Sarimicho spione. Quindi nasce. che difficilmente fi può sfuggire dalle molestie della Corte per innocente che sia vno, tan, dosi a detto d'vna, spia. Giuliano Imperadore prudentemente per raffrenare la lingua ad vno spione disse. Quis innocens esse poterit si accu alle

eusasse sufficier? Sono da essere escluse le viperine lingue da Palazzi de buoni Principi, acciò non turbino la innocente vita de buoni cortegiani, & deueno esfere abborriti più che peste; veleno, & morte, si come diceua Annibale. Deue vn buon Principe imitare quelli dui Ottimi Imperadori Padre, & figlio, Vespasiano, e Tito, i quali odiorno gli spioni, come huomini. destinati al publico danno, e spesso ne fecero frustare per li Teatri, acciò si astenessero gli altri dal peruerso vifitio della spia. Antonino Imperadore, che meritamente Pio chiamosti, hebbe per costume di condannare a morte gli spioni, quando non si prouaua il delitto, & qua do si prouaua li pagana, scacciandoli da sè come infami, & questo principalmente doueriasi osseruare di castigare le spie false, che a questa guisa molti galant'huomini non patirebbono persecutioni a torto. Pertinace Imperadore se bene andò più piaceuolmente con gli spioni, nondimeno comandò che fusiero legati & puniti, ponedo pena particolare a ciaschedúna dignità incorfa nella spia. Sertimio Seuero esfendo Proconsole in Sicilia su accusaod'hauer dimandato a Caldei, & indouini, s'egli haueua da essere Imperadore veduta la. causa, fù assoluto, & l'Accusatore posto in croce. Theodorico Gotho Re d'Italia, ancorche barbaro come giusto Principe tenne gli spioni per estecrabili, & volse che si abbruggiassero gli accusatori che no prouauano il delitto. Odasi il suo editto registrato da Cassiodoro Senat ore suo Secretario. Is qui sub specie vielitatis Publica, vt sic necessarie faceat, delator exisiat , quem tamen nos execrari omnino profitemur, quamuis vel vera dicens legibus prohibeatur audiri, tamen si ea, que ad aures publicas detulerit, inter acta constitutus non potuerit ad probare, flammis debet absumi.

Le lingue dimostrano l'oggetto, el'operationi delle spie, essendo che non si tosto vdito, & veduto ch'habbino ogni minima cofa, ancor che degna non sia di riprensione, per esser egli no di pessima natura, subito riferiscono, & dan no relatione il più delle volte empie, & ingiuste. A questo non hauendo consideratione alcuni di qualche grado, pongono cura, che si spijno i ragionamenti de Popoli, & si gloriano discoprirli. Gloria Regum inuestigare sermonem . Prouerbio nel cap. 25. di Salomone: mà spesse volte accade ché danno orecchie alle bu gie de calunniatori, in tal caso, come indiscreti a credere facilmente. Dipinse Apelle vn Re con orecchie d'Afino, concetto de più antichi,

i quali finsero Mida Re di Frigia con orecchie d'Asino, per li molti spioni che haueua, a quali porgena largamente l'orecchie d'Afino, perche questo animale le hà amplissime, & per che hà l'vdito più acuto di qual fi voglia altro animale fuor che del sorce, come asserisce Suida, la cui traduttione non è da tralassare. Mydis Phrygum Rex aures afini habere dictus est, quod multos haberet delatores Otacustas, Asinus enim excepto mure alijs animalibus acutius audit. Auniene poi, che nelle corti non si può con pace dimorare, perche quelli Principi, che volontieri danno orecchia alle false, & mendaci relationi, hanno tutti i loro ministri empij, & scelerati: ciò non è detto mio, mà d'vn Principe Salomone al cap. 29. de suoi Prouerbij. Princeps, qui libenter audit verba mendacy omnes ministros habet impios.

La lanterna che tiene con la finistra mano, fignifica che non folo si fà la spia di giorno, mà anco di notte:se Diogene portaua la lanter na di di per cercare vn'huomo, lo spione cerca gli huomini di notte con la lanterna in mano; & Luciano introduce nel dialogo intitolato il Tiranno, la lanterna a far la spia a Radamanto giudice dell'inferno, delli misfatti &

sceleratezze di Megapante.

I piedi alati dinotano, che alla spia conuiene estere diligente & presta, altrimente non farebbe profitto se non fosse sollecita, & veloce come Mercurio alato, il quale, secondo la fintione de Poeti, & di Lucino nel detto dialogo, conduceua l'anime dannate alle infernali pene, così gli spioni conducono li rei al supplitio mediante le parole. Alata verbu dicuntur ab Homero, & però Mercurio referendario delli fauolosi Dei si dipinge alato da gli Antichi. Significare volentes volucrem per aera ferri fermonem, ideoque & Nuncius dictus est Mercurius, quoniam per sermonem omnia enunciatur. dice Lilio Giraldi.

Il Bracco, che stà in atto di cercar la fiera, vi si pone per significare la spia, il cui officio consiste in cercar, & inuestigare ogni giorno li fatti & detti d'altri Platone in Parmenide ceu Canes lacena bene insequeris, & vestigas dicta atteso che il bracco va cercando di trouare la pastura, & và sempre indagando le fiere con l'odorato, che in latino per translatione Odorari pigliasi per presentire, & inuestigare le altrui cose con diligenza, & secreta sollicitudine, si come fanno le spie, dalle quali Dio ce

ne guardi fempre .

#### SPLENDORE DEL NOME.







VOMO proportionato, & di bellissimo aspetto, d'età virile, vestito di broccato d'oro misto di porpora, sarà coronato d'vna ghirlanda di fiori, cioè di Giacinti rossi. Porte rà al collo vna collana d'oro, con la destra ma no si appoggierà ad vna Clana, o dir vogliamo mazza d'Hercole, & con la finistra terrà con bella gratia vna facella accesa.

Si dipinge proportionato, & di bellissimo aspetto, perciòche la bellezza corporale (secondo l'opinione Platonica) è argumento d'vn'animo virtuoso; & Aristotile, ancora nel pri mo dell'Etica dice, che la bellezza del corpo è inditio, che l'animo, il quale stà nascoso dentro d'vn corpo bello, sia nella beltà simile a quello, che si vede di fuori.

Si rappresenta d'età virile, essendo ch'ella hà tutti quei beni, che nella giouentù, & nella vecchiezza stanno separati, & di tutti gl'eccess, che si ritrouano nell'altre età, in questa ci si troua il mezo, & il conueneuole, dice Aristo-

tile nel 2. della Rettorica.

Vestesi di broccato d'oro, perche il primo metallo, che mostra colore, è l'oro il quale è il più nobile di tutti gl'altri metalli, come quello che naturalmente è chiaro, lucido, & virtuo so, & però portauasi da persone, che haueuano acquistato splendido nome in valorose imprese, quando trionfauano, si come portò Tarquinio Prisco, quinto Re de Romani, che primo di tutti entrò in Roma Trionfante, come dice Eutropio. Primusque triumphans Romamintrauit, & Plinio lib 33. cap. 3. Tunica aurea triumphasse Tarquinium Priscum Verrius tradit. Lo facemo misto, ouero ressuto con la porpora perciòche la veste trionfale fù anco di tal drappo. Plinio lib 9 cap. 36 ragionando della porpora. Omne vestimentum illuminat in triumphali miscetur auro, cioè, che la porpora illumina ogni veste, & si meschia con l'oro trionfale, le quali vesti hanno origine dalla veste chiamata pinta da diuersi poeti, & Plinio

Historico lib. 8. cap. 48. dice, Pittas vestes iam apud Homerum fuisse, unde triumphales nate, che queste fossero le vesti trionfali l'afferma. Alessandro nelli Geniali lib. 5.cap. 18. Que qui dem purpurea auro intexta erant, O nisitriumphalibus viris ex Capitolio, & Palatio haud a. liter dari solita. Ne solamente da Gentili dauasi la veste di porpora, & d'oro a persone Illustri di chiaro nome, mà anco nelle sacre lettere habbiamo il medesimo costume al cap. 28. dell'Essodo. Accipienta; aurum & hyacintum. & poco doppo, facient autem super humerale de auro, & hyacineo. Faranno vna sopraueste d'oro,& di Giacinto, cioè di porpora, perche il Giacinto era di rosso colore, come dice Ouidio ragionando de' Giacinti nel X. delle Metamorf. Purpureus color his, & Virg. Suane rubens Hyatintus, si che tal habito d'oro, & di por pora, essendo che è solito darsi a generosi perionaggi, molto ben si conviene a-lo splendore del nome, Si corona de i sopradetti siori, perciòche Giacinto bellissimo giouane sù (come canta Ouidio nel x, delle Metamor.) conuertito d'Apollo in fior purpureo detto Giacinto; & per estere Apollo delle Muse, dell'ingegno, & delle lettere protettore, dicesi che detto siore sia Simbolo della Prudenza, & Sapienza,, dalla quale spirano suanissimi odori, si che non fuor di proposito conviene detta ghirlan. da a quelli, liquali risplendono, & operano vir tuosamente dando buono odore di lorostessi, & però Apollo nel sudetto libro di Ouidio, così conclude nel caso di Giacinto ad'honore,& Iplendore del suo nome.

Semper evis mecum memorióz harebis in ore. Te Lyra pulsa manu, te carmina nostra so-

La collana d'oro si daua per premio a valorosi, & virtuosi huomini, al nome de' quali
molte volte li Romani drizzauano inscrittioni, nelle quali faceuano mentione delle collane, che a loro si dauano, come specialmente ve
desi ne la nobile memoria di L. Sicinio Denta
to, del che ne sa metione Aulo Gellio lib. 2.c.
zj.antichissimo Scrittore celebrato da Sant'Agostino de Ciuit. Dei li. 9. c. 4.

L. Sicinius Dentatus Trib. pl. Centies vicies praliatus octies ex pronocatione victor. XLV. Cientricibus aduerfo corpore infignis nulla, in tergo, idem spolia cœpit XXXIIII. Donatus hastis puris IIXX. Phaleris XXV. Torquibus III. & LXXX, armillis CLX.coronis. XXXV.ciuicis. XIII. Aureis. VIII. Mural, III. Obsidional I. Fico ÆRIS.captiuis, XX. Imperatores VIIII. psins

maxime operatriumphantes secutus?

S'appoggia con la destra mano alla Claua d'Hercole, perche gl'Antichi soleuano significare con essa l'idea di tutte le virtù. Ondes quelli, che cercano la fama, & lo splendore del nome, si appoggiano alla virtù, & lassano in disparte i vitij di doue ne nascano le tenebre, che oscurano la buona fama, dicendo Cicerone nel 3. de gl'oss. Est ergo villa restanti, aut com modum vullum tam expetendum, et viri boni, & splendorem, & nomen amittas. Quid est quod afferre tantum vtilitas issa quam dicitur possit, quantum auserre, si boni viri nomen eripuerit t

fidem, iusticiamque detraxerit.

Tiene con la finistra mano con bella gratia la facella accesa, dicendo S. Matt.cap.v. Sic luceae lux vestra coram hominibus, ve videantopera vestra bona, & glorificent patrom vestrum, qui in Cælis est. Et gl'antichi sono stati soliti porre Geroglificamente il lume per fignifica. re quell'huomo, ilquale nelle forze dell'ingegno, ò del corpo hauesse operato con fatti illustri, & preclari; & gl'interpreti espongono per tal fignificato la Gloria, & lo splendore del nome degl'huomini giusti, e virtuofi, liqua li sempre per ogni posterità risplenderanno, secondo la Sapienza al cap. 3. Fulgebunt insti, Granquam Scintille in arundineto discurrent, & non folo in questo caduco suolo, mà nell'eterno ancora, S. Mattheo nel 13. Iusti fulgebunt ficut Sol in Regno Patris corum. Ond'io confiderando i chiari lumi, & lo Splendore grandissimo dell'immortal nome dell'Illustrissima Casa Saluiati mi pare di dire senza allontanarmi punto dal vero, che sì nell'vniuerfale, come particolarmente nell'Eccellenza Illustrissima del Sig. Marchese Saluiati, risplendano tutti gl'honori,& tutte le virtù, che possono fare di eterna fama, & Gloria felicissimo l'huomo; a cui molto bene si può applicare per tal conto quel nobil verso di Virg. nel 1. dell'Eneide. Semper honos, nomenque suum laudemque manebuns.

#### SOPRA LO SPLENDOR Del nome.

N ACQUE da Raggi, oue il sembiante eterno.

Colori di virtù l'immenfo Apelle Si viuo ardor, ch'appena anime belle Torminaro il gioir col Ciel superno Quindi tentò del mar l'aspro gouerno lasone in ricercar glorie nouelle, E vinse i Mostri, e'l Sol resse, e le Stelle

Alcide

Alcide innitto, e foggiogò l'Inferno,
In mille specchi all'hor Fama rizenne
L'alto splendor dell'immortali imprefe,
E del ver cantatrice alzò le penne.
Così per bell'oprar nome fi stese
D'Olimpo in seno, e in tale ardor pernenne,
Che men lucid'il Sol suoi lampi accese.

A L L'ILL Y S T R I S S. S I G. Marchefe Saluiati.

VESTO, che'n voi Signor viuace splende
Sublime honor d'altera stirpe, e d'ore
Di Palme onusto, e di sacrato Alloro
Pompa degl' Aui, à gran Nipote scende
Mànuouo Sol, ch'a serenarsi intende
Giungete i raggi Vostri a i lampi loro
Lucidi sì, ch' Eterno alto lauoro
Tesse la fama, e'l nome vostro accende
Onde la gloria innamorata ammira
Voi di bella virsù tempio terreno,
E così poi dal cor dice, e sospira;
Da questo Eroe d'alte vachel ze pieno
Hoggi l'antico honor sorge, e sospira.
Non hà pari il valor che gl'arde in seno.

STABILITA'.

ONNA vestita di nero, con la man destra & col dito indice alto, starà in piedi sopra vna base quadrata, e con la sinistra si ap poggiarà ad vn'hasta, laquale sarà posata sopra vna statua di Saturno, che stia per terra.

Vestesi di nero, perche tal colore dimostra stabilità, conciosa cosa che ogni altro suor che questo colore può essere commutato, & conuertito in qualunque altro colore si voglia..., mà questo in altro non può essere trasserito, dunque dimostra stabilità, & costanza.

Lo stare in piedi sopra la base quadrata, ci dimostra essere la stabilità costante, & salda... apparenza delle cose, laquale primieramente noi esperimentiamo, & conosciamo ne' corpi materiali, dalla stabilità de' quali facciamo poi nascere l'analogia delle cose materiali, & diciamo stabilità essere nell'intelletto, nell'operationi del discorso, & in Dio istesso, il quale disse di propria bocca; Ego Deus, & non mutor.

La mano destra, & il dito alto si sa per simiglianza del gesto di coloro, che dimostrano di voter star fermi nel lor proponimento.

L'hasta di legno mostra stabilità, come la canna il contrario; per la debolezza sua, come si è detto al suo luogo, perche come si suol dire volgarmente: Chi male si appoggia presto cade.

La statua di Saturno, sopra laquale stà pofata l'hasta, è inditio, che vera stabilità no può essere, oue è il tempo, essendo tutte le cose, nel lequali esso opra, soggette inviolabilmente alla mutatione; onde il Petrarca volendo dire va miracolo, & esserto di beatitudine nel trionso della dininità scrisse.

Quando restare Vidi in un piè colui, che mai no stette Mà disserendo &c.

Et doue è il tempo vi è tanto annessa la mu tatione, che si stima ancor esser opta da sapiente il sapersi mutare d'opinione, & di giuditio; onde l'istesso Pocta disse.

Per tanto variar Natura è bella.

Se bene ricorda l'Apostolo, che chi stà in pie di con le virtù, sopra le quali non può ne tempo, ne moto, deue auuertire molto bene di non cascare in qualche virio, acciò poi non si dicas Stultus, ve Luna mutatur.

Stabilità .

Onna che stia a sedere sopra d'vn piedestallo alto, tenendo sotto a i piedi vna palla di colonna in grembo molte Medaglie.

STABILIMENTO.

N'Huomo vessito con vna Ciamarra longa da Filosofo, che stia a sedere in mezo di due anchore incrocciate, che tenghi la destra mano posata sopra l'anello dell'vna dell'anchore, e il simile faccia con la sinistra dall'altra parte.

Si veste con detta Ciamarra da Filosofo, sa come viene descritto Socrate, e tal habito conuiensi appunto allo Stabilimento, il quale suo le essere in tali persone togate, e Filosofiche più che in altri d'habito succinto, e men graue del'togato, il quale è graue, stabile, e di ceruello.

Soleuano gl'Egittij per fignificare lo stabilimento dimostrarlo con due anchore insieme, & faccuano di questo comparazione alla naue, laquale all'hora sprezza la furia de' venti, e dell'acque da essi commossa, che con duanchore è sermata, e di questa comparazione, anchore è sermata, e di questa comparazione. Is serve Aristide ne Panatenaici, & Pindaro nel PIsthmia vsa per denotare, sermezza, & stabilimento, vn'anchora, dicendo l'anchora hà ser mato per la felicità sua, cioè è stabilito in vita tranquilla, & felice.

STAGIONI.

Auasi la Pittura delle stagioni, da i quae tro versi, che pone Giosesso Secondo

secondo libro Catalettorum.

Carpit blanda suis Ver almum dona rosetis.

Torrida collectis exultat frugibus Aestas.

Indicat Autumum redimitus palmite vertex.

Frigore pallet hyems designans alite tempus.

Furno queste da Gentili assegnate a particolari Dei loro. La Primauera a Venere, l'Estate a Cerere, l'Autunno a Bacco, l'Inuerno al

li venti.

Vere Venus gaudet florentibus aurea fertis Flaua Ceres astatis habet sua tempora regna: Vinifero Autumno summa est tibi Baccho potestas.

Imperium sauis hyberno tempore ventis.

Veggansi altri dodici tetrastici ne gli opusculi di Vergilio, doue in varij modi si descriuono gli frutti, & effetti delle quattro stagioni.

#### STAGIONI DELL'ANNO.

Primauera

NA Fanciulla coronata di mortella, e che habbia piene le mani di varij fiori, hauerà appresso di sè alcuni animali giouanet ti, che scherzano.

Fanciulla si dipinge, perciòche la Primauera si chiama l'infantia dell'anno, per essere la terra piena d'humori generatiui, da quali si ve de crescere frondi, siori, & frutti ne gl'alboti, & nell'herbe.

Le fi dà la ghirlanda di mortella, perciòche Horatio libro primo Ode 4-così dice.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire

myrto,

Aut flora, terra quem serunt soluta.

I fiori, & gl'animali, che scherzano, sono conforme a quello, che dice Ouidio nel libro primo de Fasti.

Omnia tunc florent, tunc est noun temporis atns.
Et noua de grauido palmite gemma tumet.
Et modo formatis operitur frondibus arbor,

Produt, & in summum seminis herba solum. Et tepidum volucres concentibus aera mulcent,

Ludit, & in pratis, luxuriatá pecus.
Tunc blandi foles, ignosaá prodit hirundo,
Ft luteum cella lub trabe finait opus.

Et luteum celsa jub trabe singit opus Tunc patitur cultus ager, & renouatur aratro; Hac anni nouitas iure vocanda suit.

Si dipinge anco per'la Primauera Flora, coronata di fiori, de' quali hà anco piene le mani, & Ouidio poi descriuendo la Primauera, dice nel 2-lib delle Metamorfosi. Gli stà dalla man destra una don Cella

Ne mai stà, che non rida, giuochi, ò balli,

E la stagion che verde hà la gennella Sparta di bianchi sior, vermigli, & gialli. Di rose, e latte, è la sua faccia bella, Son perle i denti, e le labra coralli, E ghirlande le fan di varij siori, Scher ando seco i suoi lasciui amori.

STAMPA.

ONNA d'età virile, vestita di color bian co compartito tutto a scaechi, nelli quali siano le lettere dell'Alfabetto, nella mano destra terrà vna tromba intorno alla quale sia vna cartella riuolta in bei giri con vn motto, che dichi V B I Q V E, & con la sinistra vn sempre viuo parimente con vn motto che dichi S E M P E R, & da vno de lati vi sia vn Torcolo, con li mazzi, & altri stromenti conueneuoli all'operatione di questa nobil arre.

Di quanto pregio, & stima sia stata, & èla. Stampa dicalo il mondo tutto, poiche da essa, è venuto in cognitione di conoscere il bene, & il male, le virtu, & li vitij, li Dotti & gl'ignoranti, per mezo di essa gl'huomini, si fanno immortali, perciòche prima ch'ella fosse, i belli ingegni stauano si può dir sepolti & molte ope re d'huomini illustri sono andate male, perciò debbiamo ringratiare infinitamente il Signor Dio che si sieno per benefitio vniuersale trouati inuentori de si alto, & nobile magistero per mezo del quale la fama s'inalza a volo,& con la sonora tromba manifesta li varij componimenti de diuersi litterati, ò quanto si potrebbe dire sopra la grandezza della Stampa, & ancor che io sia stato troppo ardito di mettermi a scri uere sopra si nobile soggetto, mi dolgo infinitamente, chel'ingegno mio non sia bastante a trouare concetti che siano atti a esprimere le grandissime lodi che se gli conuegono, solo dirò chi fù il primo, che ritrouò la Stampa, il quale per quanto riferisce Polidoro Virgilio fù Giouanni Cuthenberbo Todesco, Caualiere, il quale del mille quattrocento quarantadue, ouero secondo altri cinquant'uno, l'essercitò la prima volta nella Città di Maguntia. hauendo anco ritrouato l'inchiostro, il quale insino a questo tempo vsano gli stampatori di detta inuentione, & doppo nell'anno 1458. da vu'altro pur di natione germana detto Corra. do fù in Italia, & in Roma prima portata, & poi da altri è stata marauigliosamente accresciura, & illustrara, mà il Giouio dice che non gli Alemanni, mà che è molto più antica ch'altri non pensa, & di tal opinione sono anco molti

S T A M P A.



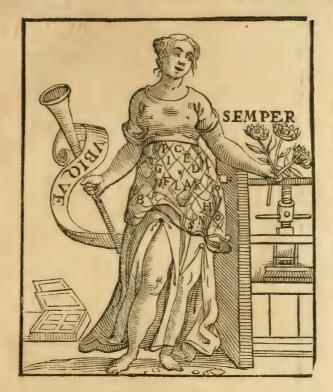



molti con le ragioni che rendono delle Medaglie antichissime, doue sono impresse litteregreche, & latine lassando da parte sigilli, & altre antichità ancor loro con le medesime scrittioni: Hor sia come si voglia che chi la ttouò sù huomo d'alto & nobilissimo ingegno,

Si dipinge d'età virile per dimostrare che gli ministri di stampa conuiene che sieno huomini di giuditio, & di sapere, acciò che l'opere sieno stampate in somma perfettione.

Gli si dà il vestimento di color bianco, per significare che l'operationi della stampa hanno da esfere pure, & corrette; le lettere dell'Alfabetto dentio a gli scacchi significano la sua materia, & gli scacchi sono le cassette per distinguere le lettere per trouar modo di coporte. & dar forma all'opere. Tiene con la destra mano la tromba con il motto, VBIQVE per dimostrare la sama che la stampa dà a gli scrittori illustrando l'opere loro in ogni loco.

Il sempreuiuo che tiene con l'altra mano

con il motto SEMPER, denotala perpetuità che apporta la stampa, assomigliandosi a questi herba, la quale per proprio humore dura, & è sempre verde.

Gli si pone alato il torcolo con li mazzi, & altri strumenti per essere il tutto necessario all'operationi della stampa, & a questo alto, & nobil soggetto sarà infinitamente a proposito il vagho, & bellissimo Sonetto del Signore. Giouanbattista Viuiani Dottore Vibinate.

Arte nobil, gentil, ch'al mondo illustri L'opere de scrittori e i fatti egregi Dalla morte dissendi, e ad alti Regi Di fama agguagli i begl'ingegni industri Altre ghirlande dai, che di ligustri Altri, che marmi, e bronzi, son tuoi fregi, Della virtù per te splendono i pregi Per te son chiari i saggi in mille lustri, A quanti iniqui sei timore, o sprone,

Che

### 640

### Della nouissima Iconologia

Che i mersi di ciascun palesi fai Petessi in dir pur le sue lodi a pieno, Come noto farei, ch'a paragone Di se, rilucon men del Sole i rai.

#### STEROMETRIA.







ONNA che con ambe le mani tenghi il passetto, con il quale stia in atto di misurare con diligentia vn corpo solido, o vn sasso che dir vogliamo, che sia lungo, largo, & alto, & a canto di esso sarà il Radio latino.

Sterometria è quella che misura il lungo, il largo, & il prosondo, intendendo particularmente, de i corpi solidi, quali hanno lunghezza, & larghezza, & prosondità, che perciò lazappresentiamo che con il passero misuri il corpo solido nella guisa ch'habbiamo detto, ritrouando con arte tutte le parti conueniente a detta misura, & per essere anco quella che ritroua le distanze, le larghezze, l'altezze, & le prosondità d'ogni sorte di sito, gli damo il Ra dio latino, il quale trapassa tutti gl'altri istrumenti con la varietà delle sue operationi, atteso che con esso s'opra aperto, serrato del tutto, mezo serrato, & in quals voglia modo s'à

l'operationi diuerfe, perciòche stando in pial no a liuello, inclinato in sù,o in giù sos piombo, misura ogni altezza, larghezza, altezza, & prosondità.

ESTATE.

N A Giouane d'aspetto robusto, coronata di spighe di grano vestita di color gial lo, & che con la destra mano tenghi vna sacella accesa.

Giouanetta, & d'aspetto robusto si dipinge, perciòche l'Estate si chiama la giouentù dell'anno, per essere il caldo della terra più forte, & robusto a maturare i fiori prodotti dalla Primauera, il qual tempo descriuendo Ouid. nel 15. lib delle Metamors così dice.

Transit in astatem post ver robustior annus, Fitque valens iuuenis,neq; enim robustior aeas

Vlla,

#### E. E S







Vlla, nec vherior, nec que magis ardeat vlla est, La ghirlanda di spighe di grano, dimostra il principalissimo frutto, che rende questa.

stagione. Le si dà il vestimento del color giallo, per la similitudine del color delle biade mature.

Tiene con la destra mano la facella accesa, per dimostrare il gran calore, che rende in que sto tempo il Sole, come piace a Manilio lib.5. così dicendo.

Cum verò in vastos surgit Nemaus hiatus Exoriturg, canis, latratog canicula flammas Et rapit igne suo, geminato; incendia Solis Qua subdente facem terris radiosq; mouente.

Et Ouidio così la dipinge nel 2. libro delle

Metamorfofi.

Vna donna il cui viso arde, & risplende Vè, che di varie spighe il capo hà cinto. Con un specchio che al Sol il fuoco accende Done il suo raggio è ribattuto, e spinto. Tutto quel che percuote in modo offende, Che resta seco, strutto, arso, & estinto.

Ouunque si riuerberi, & allumi

Cuoce l'herbe, arde i boschi, for secca i fiumi. Solenano anco gli Antichi (come dice Gregorio Giraldi nella sua opera delle deità ) dipingere per l'Estate Cerere in habito di Matrona con vn mazzo di seighe di grano, & di papauero con altre cose a lei appartenenti.

AVTVN N A Donna di età virile, grassa, & vestita riccamente, hauerà in capo vna ghirlanda d'vue con le sue foglie, con la destra ma no tenghi vn Cornucopia di diuersi sfrutti.

Dipingesi di età virile, perciòche la stagione dell'Autunno si chiama la virilità dell'anno per esfere la terra disposta a rendere i frutti già maturi dal calore estino, & diporre i semi, & le foglie quasi stanca del generare, come si leg ge in Ouidio lib. 15. Metam.

Excipit autumnus polito feruore iuuenta Maturus mitisa, inter innenema, enen a Temperio medius spirsus quoq; tempora canis

Grassa, & vestita riccamente si rappresen-Tt 2 ta, per-

ta, perciòche l'Attenno è più ricco dell'altre

stagioni.

La ghirlanda di vue, & il cornucopia pieno di diuersi frutti, significano che l'Autunno è abondantissimo di vini, frutti, & di tutte le cose per l'vso de' mortali.

Et Ouidio lib. 2. Metamorf. così lo dipinge

ancor'egli.

Staua vn huom più maturo da man manca,
Duo de tre mesi a quai precede Agosto,
Che'l viso hà rosso, e già la barba imbianca.
E stà sordido, e grasso, e pien di mosto.
Hàil stato inferto, e tardi si rinfranca,
Che vien dal suo venen nel letto posto.
Di vue mature son le sue ghirlande,
Di sicchi, e ricci di castagne, e ghiande.

Si può ancora rappresentare per l'Autunno Bacco carico d'vue con la Tigre, che saltando, gli vogha rapire l'vue di mano, ouero dipin gerassi vna Baccante nella guisa, che si suole rappresentare, come anco Pomona.

INVERNO.

H V O M O, ò donna vecchia, canuta, e grinza, vestita de panni, & di pelle, che stando ad vna tauola bene apparecchiata appresso il fuoco, mostri di mangiare, & scaldarsi.

Si rappresenta vecchia, canuta, e grinza, per ciòche l'Inuerno si chiama vecchiezza dell'anno, per essere la terra già lassa delle sue naturali fatiche, & attione annuali, & rendesi fred da, malinconica, e priua di bellezza, il qual tem po descriuendo Outdio nel 15. lib. delle Metcosì disse.

Inde fenilis hyems tremulo venit horrida paffu, Aut spoliata suos, aut quos habet alba ca-

pillos.

L'habito de panni, di pelle, & tauola apparecchiata appresso al fuoco, significa, (come narra Pierio Valeriano) perche il freddo, e la quiete doppo i molti trauagli d'Estate, & lericchezze dateci dalla terra, pare che ci inuitino a viuere più lautamente di quello, che si è fatto delle stagioni antecedenti; & Oratio nell'Ode 9 lib. 1. così dice.

Vides, ve alta flet niue candidum Soracte; nee iam fustineant onus Sylua laborantes, geluch Flumina constitutint acuto? Dissolue frigus; ligna super foco Largo reponens; atq; benegnius, Deprome quadrimum Sabina Q Thaliarshe merum dyota. Ouidio ancor'egli, dipingendo l'Inuerno, nel 2.libro delle Metamorf. così dice. Vu vecchio v'è, che ogn'un d'horrore eccede.

E fà tremar ciascun, che a lui pon mente. Sol per trauerso il Sol taluolta il vede,

Ei stà rigido, e freme, e baste il dense, E ghiaccio ogni suopel dal capo, al piede,

Ne men brama ghiacciar quel raggio ardête, Et nel fiattar tal nebbia spirar suole,

Che offusca quasi il suo splendore al Sole, Dipingesi anco per l'Inuerno Vulcano alla sucina, come anco Eolo con i venti, perche questi fanno le tempeste, che nell'Inuerno son più frequenti, che ne gl'altri tempi.

S T A G I O N I'. Le quattro flagioni dell' Anno nella Medaglia d'Antonino Caracalla.

S I rappresentano le sopradette stagioni per quattro bellissime sigure di fanciulli vn maggior dell'altro.

Il primo porta sopra le spalle vna cesta pie-

na di fiori

Il secondo tiene con la destra mano vna-

Il terzo con la finistra porta vn cesto pieno de varij frutti, & con la destra vn'animalomorto, & questi tre fanciulli sono ignudi.

Il quarto è vestito, & hà velato il capo, & porta sopra le spalle vn bastone, das quale pen de vn'vecello morto, & con la sinistra mano parimente porta vn'altro vecello morto l'en differente dall'altro.

#### STAGIONI.

Come rappresentate in Fiorenza da Francesco Gran Duca di Toscana in un bellissimo apparato.

PRIMAVERA.

R E Fanciulle con bionde, & crespetreecie, sopra le quali vi erano bellissimi adornamenti di perle. & altre gioie, ghirlandate di varij, & vaghi siori, si che esse treccie saccuano acconciatura, & basa a i segni celesti, & la prima rappresentaua Marzo. & comehabbiamo detto, in cima della testa fra le gioie, & siori, cra il segno dell'Ariete.

La seconda Aprile, & haueua il Tauro.

La terza Maggio con il Gemini, & il vestimento di ciascuna era di color verde, catto ricamato di varij siori, com'anco d'essi ne teneuano con ambe le mani, & ne i piedi stiualetti d'oro.

ESTA-

STATE.

RE Giouane ghirlandate di spighe di

La prima era Giugno, & hauea sopra il ca-

po il segno del Granchio.

La seconda Lugio con il Leone.

La terza Agosto, & portaua la Vergine; il colore del vestimento eragiallo, contesto di gigli, & ne i piedi portauano stiualetti d'oro.

AVTVNNO

RE Donne d'età virile, che per acconcia tura del capo haueuano adornamenti di gioie, & ghirlandate di foglie di vite, & con vue,& altri frutti .

La prima era Settembre, & per il fegno ha-

ueua la Libra.

La seconda Ottobre con il Scorpione.

La terza Nouembre, & hauea il Sagittario; il colore del vestimento era di cangiante rosfo, & turchino, fregiato delli medefimi frutti delle ghirlande, con stinaletti d'oro alli piedi.

INVERNO.

TRE vecchie per acconciatura del capo portauano veli pauonazzi, & vedeuansi sopra di essi la brina, e la neue, & chiarissimi cristalli somiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre, & haueua il segno

di Capricorno.

La seconda Genaro, co'l segno dell'A-

La terza Febraio, & per insegna portaua il Pesce; il color del vestimento era pauonazzo scuro, mà pieno di neue, brina, & di ghiaccio, & del medefimo erano guarniti i stiualetti.

STERILITA'.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini . O N N A incoronata d'Apio inuolto con i'herba Climene, fieda fopra vna muletta, tenga nella destra mano insieme con la briglia vn ramo di Salice, con la finistra vna taz-

za di vino, nella quale vi sia vna Triglia.

Si come la fecondità, e felicità, che arreca piacere, & allegrezza, così la sterilità, e infelicita, che arreca dispiacere, & mettitia, qual si scuopre particolarmente in Sarra moglico di Abraam, in Anna moglie di Elcana, & in Elisabetta moglie di zaccharia; & quanto più vna persona è facultosa,& ricca tanto maggior dolore prende dalla sterilità della sua consorte,& di se medesimo, non hauendo successore del sangue, & della robba.

Dolorifica res est si quis homo diues

Nullum habet domi sua successorem. Disse Menandro: & se bene Eu ipide mette in dubio qual sia meg'io la prole, ò la Sterilità, & giudica che sia tanto miseria, & infelicità il non hauer figliuoli, quanto l'hauerne, per che se si hanno cattini arrecano estrema calamità alla casa, & dolore continuo ne gli animi del padre, & della madre loro : se si hanno buoni loro Genitori gli amano tanto, che temeno tempre internenga loro qualche male. le parole di Euripide nell'Enomao sono queste tradotte in latino.

Dubius equidem fum, neg; digudicare possimo Verum melius sie progeges leberos

Mortalibus, aut Sterels vita frui.

Istos enim, quibus liberi nulls funt, miferos elle video.

Et contra illos, qui prolem genuerunt, nihilo

feliciores .

Nam si mali fuerint extrema calamitas est, Rursus si probi enadant magnum pariune malum:

Affligunt enim genitorem, dum ne quid patiantur metuit.

Nondimeno molto meglio è hauerne, che non hauerne, non è mai tanto cattiuo vn figliuolo, che non dia qualche consolatione al Padre, il quale naturalmente ama il figlio ancor che cattiuo sia, & se scorge qualche vitio in lui, spera, che si habbia col tempo a mutare, & fente gusto in alleuarlo, in dargli buoni consigli,& documenti paterni, anzi è tanto grande in alcuni l'amor paterno, che accecati da quel lo non scorgono i difetti del figlio tanto dell'animo, quanto del corpo, e se gli scorgono, li cuoprono appresso le gétime possono compor tare sentirne dir male; se vn Padre ha vn figliuolo guercio lo chiama però di guardo grario so alquanto veloce, come riferiscono i poeti che hauesse Venere: se hà vn figlio oltramodo piccolo lo chiama pupino, se lo hà storto, scian cato lo chiama scauro di piede grosso, come dice Horatio ne la Satira 3. del primo lib.

At pater ut gnati, se nos debemus amici Si quod ju vitium, non fastidire, Strabonem Appellat Petum Pater, & pullu, male paruns Si cui filius est, ve aboresuus fuit olim

Sisyphus, hunc varum, distortis cruribus illum Batbutit scaurum, prauis fultum male talis.

Et perche l'amore della prole è cieco gode il padre,& la madre del figlio ancorche imper fetto,& cattiuo, come l'amante dell'amata ancorche brutta fia . Amatorem quod amica, tur-

> Tt 3

pia decipiunt racum vitia. Così li vitij delli figliuoli agabbano i Padri, a' quali i figliuoli ancorche brutti paiono belli, ancorche vitiofi, & i poltroni paiono virtuofi, & forti è nelli Prouerbij.

Me quoq; Pollucem mea Mater vincere dixit,

Dice mia madre, ch'io vincere posso Polluce. Si che la cecità dell'amor paterno sà che
si goda del figliuolo, ancorche cattiuo. La contentezza poi di hauere i figliuoli buoni supera il timore, che si hà di loro che non patiscono qualche male, dunque meglio è la prole,
obuona, o cattiua che sia, che la sterilità; la
quale non arrecca mai allegrezza, mà sempre
dolore per lo continuo desiderio, che si hà di
hauerne.

L'Apio hà le foglie crespe, onde è quel promerbio detto per le vecchie Crispiores Apio, del
la cui forma Plinio lib. 20. cap. 11. n'habbiamo
incoronata la sterilità, perche nel gambo dell'Apio nascono alcuni vermicelli i quali mangiati fanno diuentare sterili coloro che li man
giano tanto maschi, quanto femine. Plinio nel
sudetto luogo: Caule vermiculos gigni. Ideos,
eos qui ederint sterilescere mares, seminasque...
L'habbiamo inuolto con l'herba Climene, laquale dissero i Greci esser simile alla piantagine, di questa Plinio lib. 25. cap. 7. dice che beuu
ta rimedia a molti mali, mà che cagiona sterilità anco negl'huomini; dum medeatur, sterili-

tatem pota etiam in viris fieri .

Siede fopra vna muletta, perche vna donna sterile hà la medesima conditione della mula, che di natura è sterile. Ogni sorte di muli è sterile, la cagione di che non fù bene intesa da Empedocle, & da Democrito, questo l'attribui a i meati corrotti nell'vtero delli muli; & quel lo alla mistura de semi densa dall'vna, & l'altra genitura molle: se bene altra cagione d'Em pedocle si assegna da Plutarco deplacitis Phidosophorum, in quanto che la mula habbia stret na natura nata nel ventre al contrario perloche non può riceuere la genitura. Mà Aristozile nel 2. libro della generazione degl'animali cap.6. non accetta simili cagioni, mà attribuisce la sterilità de' muli alla frigidità delli fuoi genitori, perche tanto l'Afino, quanto la caualla è di frigida natura, da' quali nato il mulo ritiene la frigidità di ambedue. Plin. lib-3.c.44 dice, che si è osseruato che gli animali nati da due diuerse sorti, diuentano d'vna terza sorte,& che no sono simili a niuno de' suoi genitori,& che quelli, che fono così nati, non i generano & ciò in qual si voglia sorte d'anima

li:e che perciò le mule non partoriscono: mà che nondimeno alle volte hanno partorito; cosa tenuta in luogo di prodigio. Est in annalibus nostris, Mulas peperisse sape, verum prodigij loco habitum. Giulio Obsequente nel consolato di Caio Valerio, & di M. Herennio 665. anno doppo l'edificatione di Roma mette per prodigio, che vna Mula partorì nella Puglia: In Apulia mula peperit. Perche è cola insolita; quando si vuole inferire ch'vna cosa non farà, dicefi; cum Mala pepererit. Quando l. Mula partorirà. Il che fù detto a Dario Re di Persia da vno di Babilonia, quando i Persiani lo stauano assediando, che cosa fate qui ò Persiani andateuene via, allhora ci pigliarete quando le Mule partoriranno, non molto doppo occorse, che vna Mula di Zopiro Amicissimo di Dario partorì, perilche presero animo di pigliar Babilonia, & la pigliarono: vi è anco vn detto simile in Suetonio Tranquillo nella vita di Galba Imperadore c. 4. quando al suo Auo facendo facrifitio vn'Aquila tolse di mano le interiora della vittima, che se ne suggi sopra vna fruttifera quercia, perloche essendogli augurato, che la fua famiglia otterrebbe col rempo l'Imperio mà tardi: egli rispose, quando la mula partorirà. Theofrasto dice che nella Cappadocia; ò nell'Arcadia le mule partoriscono, & Aristotile nel I.de Nat. Animal.cap.6.riferisce, che nella Siria le Mule similmente partoriscono, mà sono d'vna sorte d'Animali particolari di quel paese simili alle nostre Mule; non che siano veramente Mule. Si che la Mula come Sterile pigliasi per simbo lo della sterilità.

Il Salice tenuto dalla man finistra serueanch'esso per simbolo della Sterilità, se bene alcuni tengono, che vaglia contro alla sterilità delle donne, malamente intendendo quel luogo di Plinio lib. 16. cap. 26. Semen falicis mulie ri sterilitatis medicamentum esse constat, nel qual luogo altro non vuol dire, se non che il se me del salice è rimedio della sterilità alle don ne, cioè di farle diuentare sterili, ritrouandosi molti, che doppo hauer riceuuti assai figliuoli, per non crescere più in famiglia fanno adoperare rimedij alle lor donne atti a farle dinentare sterili, si come sogliono fare anco Citelle, & Vedoue per non essere scoperte in grauidan za, sceleraggine detestara non solo da Christia ni, mà anco da Gentili, onde Musonio Greco Autore disse. Quamobrem mulieribus ne abortum facerent interdixerunt, non obedientibus autem pænam scripserunt:item ne medicamendis fterititatem inducentibus, & conceptum adimentibus vterentur, prohibuerunt. Eandem ob causam multitudinis liberorum veriq sexui pramia, & sterilitatis panam statuerunt . Che il Salice induca sterilità chiaramente l'afferma Dioscoride lib. 1.c. 16. dicendo, che le sue frondi, seme, corteccia, & liquore hanno virtù costrettiua, le frondi trite, & beuute sole con acqua non lasciano ingrauidar le donne; Ne solamente le donne, mà anco gl'huomini rende sterili si come apertamente Sato Isidoro nel lib. 17. dell'Etimologia dice. Salix dicta, quod celeriter saliat, & velociter crescat, cuius seminis dicunt hanc esse naturam, vt si quis illud in poculo hauserit, liberis careat, sed & fæminas infecundas efficit.

La Triglia tenuta dalla finistra mano in vna tazza di vino da vgual segno della sterilità. Atheneo curiose cose riferisce della Triglia nel settimo libro, per auttorità di Platone poe ta comico in Faone dice, che è casto, & pudico pesce; & però consacrato a Diana in questi

versi.

Dedignatur mullus, nes amat virilia Est enim Diana sacer, propterea é, arrectum pudendum odit.

Se bene Egesandro Delso nelle seste di Diana dice, che se le offerisse, perche perseguita, & vecide il venenoso, & mortisero sepre marino: sacendo ciò per salute dell'huomo alla. Dea Cacciatrice, la cacciatrice Tiglia si dedicaua. Mà Apollodoro vuole, che per essere Diana stata detta sotto nome di Hecate Dea Trissome, la Triglia per similitudine del nome a lei si sacrificasse in Athene vi era vu suogo detto Triglia, perche si vi si vedeua la statua di Hecate Triglantina, di che Heraclite, poeta nella catena disse.

O hera Reginad, Hecate Triniorum prafes , Triformis,triplici facie spectabilis , qua Triglis

propitiaris.

Il qual pesce è anco detto da Poeti latini Bar batus Mullus, si come su chiamato da Sofrone greco. Mà noi non lo pigliamo per figura della Sterilità, come pesce dedicato alla Casta Dia na, per la sua honesta continenza: mà perche se vn'huomo beue il vino, nelquale sia stata sossiona la Triglia diuenta impotente alli pia ceri Venerei, & se lo beue v na Donna, come sterile non concepirà, ilche conferma Atheneo con l'Auttorità di Terpsicle nel libro delle cose Veneree. Vinum, in quo sussociatus Mullus sueries se vir bibat ad Venerem impotens erit, si Mulier non concipiet, et refert Terpsicles libro de Venereis.

STOLTITIA.

ONNA ignuda, e ridente, e gettata per terra in atto sconcio, in modo però, che non si mostrino le parti dishoneste, con vna pecora vicino, perche il pazzo palesa i suoi difetti ad ogn'vno & il sauio cela, & perciò si dipinge ignuda, & senza vergogna.

La pecora da gl'antichi, secondo che segna il Pierio Valeriano, sù posta molte volte per la

stoltezza, però disse Dante.

Huomini state, én non pecore matte.

Hauerà in vna mano la Luna, perche ad effa stanno molto soggetti i pazzi, & sentono facilmente le loro mutationi.

STRATAGEMMA MILITARE.
Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

Nel carrello si hà da leggere. H E. ΔΟΛΩ. H E. BIHΦI.

PINGASI vn'huomo armato, che porti in testa in cima dell'Elmo, questo motto Gre co, ne δόλω, ne βιηφι, terrà lo stocco cinto al sinistro lato, e dal braccio sinistro vna rotella, nellaquale sia dipinto vna Ranocchia, che por ti in bocca per trauerso vn pezzo di canna, incontro all'Hidro animale aquatile fatto a gui sa di serpe, ilquale con la bocca aperta cerchi diuorarla, appoggierà la man destra al sianco con brauura, gli sederà presso li piedi da vn canto vn Leopardo ardito con la testa alta, & sopra del Cimiero pongasi vn Delsino.

Questa figura è totalmente contraria al parere di Alessandro Magno, ilquale abhorri ol tramodo lo Stratagemma, & perciò essendo egli persuaso da Parmenione, che assaltasse all'improuiso li nemici di notte, rispose, che era brutta cosa ad vn Capitano rubbare la vittoria, e che ad vn Aless si conueniua vincere senza inganni . Victoriam furari, inquit, turpe eft: manifeste, ac sine dolo Alexandrum vincere oportet, riferisce Arriano non ostante questo altiero detto considerando, che Alessandro Magno fù nelle attioni sue precipitoso, & hebbeper l'ordinario più temerità, & ardire, che vir tù di fortezza, la quale vuole essere congiunta con la prudenza, & col configlio. Habbiamo voluto formare la presente figura dello Stragemma, come atto conueniente, anzi necessario ad vn Capitanio, al quale s'appartiene non tanto con forza, & brauura espugnare li nem!ci, quanto all'occorrenze per la falute propria della

### STRATAGEMMA MILITARE.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

Nel cartello si hà da leggere. HE. ΔΟΛΩ. HE. BIHΦI.







della patria, & dell'effercito suo superarli col confeglio, & con l'ingegno, nel quale confifte lo Stratagemma: perche lo Stratagemma no è altro, che vn fatto egregio militare trattato più col confeglio, & ingegno, che con il valore, e forze, impercioche fortezza è se alcuno con valore combattendo, li nemici vince: Con feglio poscia oltre al combattere con arte, & con aftunia confeguir la vittoria. Fortitudo enime st, si quis robore pugnantes hostes deuineit. Consilium vero extra pralium arte, atque dolo victoriam adipisci: Dice Polieno Macedonio nel proemio de gli suoi stratagemmi, Autore greco molto graue, & antico, che fiori nel tem po di Antonino, & Vero Imperadori. Soggiun ge il medesimo Autore, che la principal sapien za de' singulari Capitani, è certamente senza periglio acquistar la vittoria, ottima cosa è poi andare imaginando qualche cosa, accioche

col giuditio, e configlio fcorgendo auanti il fine della battaglia si riporti la vittoria. Optimum vere est (dice egli lassando il testo greco, per non arrecar tedio) In ipsa acie quiddam machinari, va consilio praneniente finem pralij victoria paretur. Ilche pare ancora ne persuada Homero. che spesse volte dice, ne Sono ne Binos, seu dolo, seu vi, cioè, è con inganno, è con forza, e questo è il motto, che habbiamo posto sopra nel cimiero del nostro Stratagemma, che parimente fi legge in Polieno, da cui detto fi derina quello di Vergilio nel 2 delle Eneide in persona di Corebo, Mutemus Clypeos: Danaumque insignia nobis Aptemus dolus, an virtus, quis in boste requirat? quasi dica procuriamo pur noi di conseguir vittoria con tal Stratagemma, mutiamo gli scudi, accommodianci gli elmi, & l'infegne de' Greci, e chi poi vorrà andar cercando s'habbiamo vinto con

ingannia

<sup>1</sup>nganni,o con valore?oue l'interprete di Ver gilio dice, che non è vergogna vincere l'inimico con infidie . Turpe autem non esse insidijs hostem vincere, & periculum prasens docere debuit, & captum de Gracis exemplum. Anzi non solamente non è vergogna, mà è più tosto som ma lode, impercioche l'ingegno, & l'industria prevale alla forza, & vno Stratagemma ordito prudentemente, supera gran copia di soldati, dice Euripide in Antiope. Consilium sapienter initum multas manus vincit: imperitia vero cum multitudine deterius malum est, & il medesimo in Eolo. Exiguum est viri robur pranaleat autem animi industria, semper enim virum imperitum, Grobustum corpore minus timeo, quam imbecillem, & versutum.

Veggasi circa ciò il sermone 14 di Stobeo, doue ci sono molte sentenze in fauor dello Stra tagemma. Quindi è, che Lisandro essendogli rinfacciato, che con inganni facesse molte cose indegne, rispose, che quando non bastaua la pelle del Leone, faceua di mestiero cucirla con la pelle della Volpe: Vbi Leonina pellis no fufficit, ibi adsuenda est Vupina, dice Plutarco negli Apostemmi.volendo inferire, che done non bastano le forze, deuono supplire l'astutie de lo Stratagema: Il primo che l'viasse tra Greci, riferifce Polieno fù Sififo figliuolo di Eolo il secondo Autolico figliuolo di Mercurio, il terzo Proteo, & il quarto Vlisse che Homero chiamò poylcretos, cioè vafer, aftuto, & di più fà ch'egli stesso nella nona Odissea s'auanti d'essere astuto, & fraudolente. Sum Vlyffes, Laertiades, qui omnibus dolis

Hominibus cura sum, & mea gloria cœlum attingit.

Vlisse io son del gran Laerte figlio,

Che per gl'inganni miei, de' quali abbondo Di stima sono a tutti gli mortali,

Di stima jono a tutti gli mortali , Ela mia gloria giunge infino al Cielo .

Asturissimo Capitano su anco Anibale Caraginese, e molto lesto in ritrouar muoni Stratagemmi, e come scriue Emilio Probo nella sua vita, quando non era eguale di sorze, com batteua con l'ingegno, e con gl'inganni, e per venire all'esplicatione della nostra figura...

Rappresentiamo lo Stratagemma tutto armato con lo stocco al fianco: perche siasi il Capitano inferiore, o superiore di forze; siasi eg si per combattere con forza, o con inganni, sa mestiere, ch'egli sia sempre provisto; onde è che da latini cinstuti, accinsti, spracinsi milises sono detti quelli valorosi, se vigilanti solda si, che stanno cinti con le loro armi, essendo

che ogn'accorto foldato deue fempre tenere l'armi sue con se, la spada alla cinta, e la mano pronta, & apparecchiata a combattere, per lo contrario Discincti sono detti li poltroni, ina. bili alla militia, di che Seruio sopra Verg.nel fine dell'Ottauo: onde Augusto daua per pena ignominiosa a' soldati delinquenti, che stessero discinti, senza cinta militare, disarmati, come indegni di portare armi: mà castigati più seueramente erano quelli soldati, che volontariamente per pigritia, ò dapocaggine hauestero lassate le armi, massimamente la spada. Cox bulone Capitano di Glaudio Imperadore, fecemorire vn foldato, che senza spada & vn'altro che col pugnale solamente zappana intorno ad vn Bastione. Cornelio Tacito lib.xj. Ferunt militem qui a vallum non accinetus, & alium quia pugione tantum accinstus foderet, morte punitos. E se bene l'istesso Historico non lo può credere, parendogli troppa seuerità nondimeno tengo, che Corbulone, ilqual premeua in riformar la militia, pur troppo lo facesse: ne lo fece per seuerità di suo capriccio, mà per rigore della disciplina, e legge militare; attefo che era debito de' soldati, quando essi zappanano, e faceuano fosse per fortificare gli alloggiamenti del campo, tener la spada al fianco deposti giù gli scudi, e le bagaglie loro sopra. i proprij segni intorno alla misura de' piedi assegnata a ciasenna Centuria per scouarla., nella guifa che testifica Giulio Frontino, che scrisse dell'arte militare, molti, e molti anni inuero doppo Tacito, mà conforme alli costumi de' maggiori tratti da diuerfi Historici più antichi : dice egli nel terzo lib.cap. 8. Statina autem castra astate, vel byeme, hoste vicino, maiore cura, ac labore firmantibus. Nam fingula Centuris dividentibus campiductoribus & prim epibus, accipiunt pedaturas, & scutis, ac sarcinis suis in orbem sirea propria signa dispositis, sindi gladio fossam aperiunt : oltreche cotta. per leggi, che si puniuano capitalmente quelli, che hauessero alienata, venduta, perduta, o lassata la spada. Paolo Giurisconsulto nel libro delle pene de soldati, l. Qui commeatus. ff.de re militari; e Modestino lib. 4. delle pene, lib.3.ff.de re militari. Erano anco cinti d'arme per fine quando pranzauano, quando poi cena uano con l'Imperadore sciolti, e disarmati, come narra Giulio Capitolino nella vita di Salonino Galieno Imperadore, al cui tempo i conuitati cominciarono a cenare con l'Imperado. re einti con le solite cinte soldatesche: poiche essendo putto Salonino, mentre si staua at con-

uito, andana togliendo le cinte de' foldati con uitati stellate d'oro; & perche dissicil cosa era nella Corte Palatina trouar chi l'hauesse pre-se, i soldati quieti si comportauano la perdita, mà di nuouo inuitati non voleuano più scio-lersi le cinte. Postea rogati ad conuinium cinsti accubuerunt. Cumque ab his quareretur, curnon soluerent cingulum, respondisse dicuntur Salonio deferimus, atque hino tractum morem, ut deinceps cum Imperatore cinsti discumberët.

In quanto a gli animali figurati, prima ch'io venga alla loro espositione, metterò in consideratione, che il Capitano per due effetti si serue dello Stratagemma, alle volte per saluar se stesso solamente, quando è pouero di forze, senza curarsi di superare il nemico, riputando affai guadagno di mantenersi in vita insieme col suo esfercito. Altre volte poi, quando è più potente, se ne serue per sbaragliare l'essercito nemico con risoluto pensiero di rimanere vincitore; e questi due effetti sono rappresentati dalla natura degli animali proposti; e per venire al primo, Racconta Eliano Historico nel primo lib.cap. 2.che in Egitto la Rana è dotara di particular prudenza, impercioche se s'ancontra nell'Hidro alunno del Nilo nemico suo, conoscedos inferiore di forze, subito prende vn pezzo di canna in bocca, e la porta firetta per tranerso, onde l'Hidro non la può inghiottire, perche non hà tanto larga la bocca, quanto si stende la Canna, & in questa guisa la ranocchia con la sua astutia scampa dalla forza dell'Hidro, il quale è serpe di bella vista, mà di atroce veneno, di cui Plinio lib.29.cap. 4. dice. In orbe terrarum pulcherrimum anguiu oenus est, quod in aqua viuit Hydri vocantur, nullius serpentium inferieres veneno: sotto questo effetto cade quello Stratagemma de' Britan ni, o vogliamo dire Inglefi, iquali ritrouadofi inferiori di Cesare, tagliorno buona quantità d'arbori, e li attrauersono molti spessi in vna... selua, per la quale passar doueus Cesare, e ciò fecero per impedirgli l'ingresso; Vn'altro Stra tagemma vsò Pompeo in Brundusio turbato dalla venuta, che intese di Cesare, donde tosto si parti, e per ritardar l'impeto di Cesare, fece murar le porte, e fece fare fosti a trauerso le vie, piantandoni legni aguzzi coperti di terra. Il suo figliuolo ancora Sesto Pompeo in Ispagna ad Ategua temendo la venuta di Cefare fece attrauersare carri per le strade per tratte nere l'esfercito nimico, & hauere più tempo di ritirarli, e fortificarli in Cordona done egli ando: Anibale fimilmente vedendoù con difauan

taggiò chiusi quasi tutti i passi da Q. Fabio Mailimo; lo tenne abada tutto il giorno venen do poi la notte accesi certi sarmenti in su le cor na di molti boui, gli inuiò verso il mote, ilqua le spettacolo sbigottì disforte l'essercito Romano, che non fù alcuno, ch'hauesse ardire d'vscire de' ripari, e con tal Stratagema trattenuto il Campo nemico, se ne suggi senza detrimento del suo esfercito. Il secondo effetto è, quando il Capitano ritrouandosi prouisto di forze,mà però con qualche disauantaggio pen sa di supplire to l'ngegno, e con l'astutie indur re l'inimico a qualche passo non pensato, e di girarlo in modo, che con sua sicurezza venga a sottometterlo per inalzar se alla gloriosa vit toria: Di tal natura è il fiero Leopardo, il quale non fidandosi nelle sue forze contro il leone, cerca di mettersi al sicuro con sì fatta astutia: fà egli vna cauerna, ch'habbia due bocche, l'vna per entrare, l'altra per vscire larghe ambedue, mà strette nel mezo, quando si vede perseguitato dal leone sugge nella cauerna, oue il leone dal desiderio di trionfar di lui sottentra con tanto impeto, che per la grossezza del suo corpo s'incalza in modo nella strettura di mezo, che non può andare auanti, ilche sapendo il Leopardo, che per la sottigliezza. del suo corpo passa veloce la buca fatta, ritorna dalla parte opposita detro la fossa, e con li denti,e'l vnghie lacera, e sbrana il leone dal canto di dietro. Et sic sape arte potius, quam viribus de leone obtinet victoriam leopardus, dice Bartolomeo Angelico, De proprietatibus rerum lib. 18.cap.65.

Simili astutie sono di quelli accorti guerrieri, che fanno dare nelle sue imboscare le nemiche squadre, come fece Anibale a Tito Semprono Gracco, e Cesare a gli Heluetij, o dir vogliamo Suizzeri, iquali guereggiando con lui entrarono ne i confini de i Francesi, e de' Romani con numero intorno a ottanta milia, de' quali 20. milia poteuano portar l'armi; Ce fare sempre ritirandosi cedeua loro, vn giorno, i Barbari perciò maggior fiducia prenden+ do lo perseguitauano, mà volendo essi passar il fiume Rodano, Cesare non molto innanzi accampò,onde i Barbari hauendo passato con gran farica l'impetuolo fiume, mà non tutti, volendone passare ancora il giorno seguente, 30 milia, quelli, che erano passati stanchi sopra la riua si riposauano, Cesare la notte assalendoli, gli vecise quasi tutti, essendo loro interrotta la facoltà di ritornarsene per lo fiumetaltri Stratagemmi a questo proposito recàr si potriano, mà bastino questi, rimettendoil lettore curioso di saper varij Stratagemmi al sudetto polieno, a Giulio Frontino, a quelli pochi di Valerio Massimo, e di Rassael Volaterrano, & alle copiose raccolte de' Mo-

derni. Il Delfino, sopra l'Elmo, fù impresa di Vlisse autore delli Stratagemmi, e se bene lo portaua nello scudo per grata memoria, ch'vn Del fino liberò Telemaco suo figliuolo dall'onde, nelle quali era caduro, secoodo la cagione espo sta da Plutarco per relatione delli zacinthei, & per autorità di Critheo; nondimeno potiamo dire, che stia bene ad Vlisse il Delsino animale astuto, e scaltro, come simbolo dello Stratagemma, & astutia conueniente ad vn Capitano:perche il Delfino è capo, e Re degl'aquatili, veloce, pronto, sagace, & accorto; come deue esfere ogni Re, Generale, e Capitano d'esser citi; sagace, & accorto in saper pigliar partiti in ardue occasioni, veloce, e pronto, in esseguir li: Hà l'asturo Delfino molto conoscimento, e confidera quando è per combattere con il Cro codillo feroce è pestifera bestia, a cui egli è inferior di forza, ferirlo nella parte più debile lenza suo periglio: Vuol egli dal Mare entrar nel Nilo, il Cocodrillo non lo potendo comportare, come se gli occupatle il suo regno, cer ca di cacciarlo via; done il Delfino non potendo con la forza, lo vince con l'asturia; esso hà sul dosso penne taglienti come coltelli, e perche la natura hà dato ad ogni animale, che no solo conosca le cose a lui giouenoli, mà anco le nociue al suo nemico, sà il Delfino quanto vaglia il taglio delle sue penne, e quanto sia م tenera la panza del Cocodrillo; informato del tutto, non và il Delfino incontro al Cocodrillo, perche hà grande apertura di bocca fortificata intorno di terribiliffimi denti, orditi a gui la di pertini, e perche anco è armato di vighie spauenteuoli; ne l'assalta di sopra perche hà la schiena, e la pelle dura, che resiste ad ogni colpo, mà come accorto, e lesto fingendo d'hauer paura fugge veloce fotto acqua, e và con le sue acute pene a ferirlo sotto il ventre, perche comprende, che in tal parte tenera, e molle,e facile ad esser trapassato; Solino. Croco dilos su dio eliciunt ad natandum, demersig; astu fraudolento tenera ventrium subternatantes secant, Ginterimunt: in quella astutia fraudolente consiste lo Stratagemma, adoperato per lo più da quelli, che sono disuguali di forze. Plinio lib. 8. cap. 25. Delphini impares viribus astu interimunt, callent enim in hoc cuncta animalia

sciuntá, non modo sua commoda, verum & hostium aduersa, norunt sua tela, norunt occasiones, partesq; dissidentium imbelles; in ventre mollis est, tenuisq; cutis Crocodillo, ideo se vs territi immergunt Delphini, subeuntesa, aluum illa secant spina: poiche chiaramente apparisce, che il Delfino vince il suo nemico median te l'astutia, totalmente per via di Stratagemma; con ragione lo veniamo a figurare simbolo dell'istesso Stratagemma nel cimicro in testa, per dimostrare la sollecitudine, & prestezza, con la quale ne' casi vrgenti si deue col pen siero imaginare lo Stratagemma, ed imaginato con la medesima sollecitudine, e prestezza ponerlo in essecutione: come i Delfini, fanno quelli Capitani di giuditio, iquali informatifi del fito, & dell'ordinanza del campo nemico, l'assaltano da quella banda, doue conoscono sia più debile, e facilea rompere, & metterlo in sbarraglio: essendo il Delfino minore di for, za, e di statura del Crocodillo, che per l'ordina rio passa ventidue brazza di lunghezza, superandolo, e vincendolo, può seruire per simbolo a quelli, che sono minori, di non temere i nemi ci maggiori di loro: però quelli, che sono di più polto, e di maggior nerbo, stiano anuertiti di non andar tanto altieri, per le forze loro, che sprezzino li minori, e con brauure, & orgoglio facciano loro oltraggio, perche non vi è niuno, p er grande, che sia, che con lo Strata. gemma giunger non si possa da qual si voglia infima persona.

A cane non magno sape tenetur aper .

Spesso il Cignal da picciol can s'afferra.

Picciolo è lo Scarabeo, & nondimeno con astutia, si vendica dell'Aquila, nella guisa, che narra l'Alciato nell'Emblema, cento fessantot. to, picciolo è l'Ichneumone, da Solino chiama to Enidro animaletto fimile alla Donnola, come n'auuertisse Hermolao Barbaro sopra Plinio lib. 10.cap.74.da alcuni tenuto sorze d'India . & pure questa bestiola attuffandosi nella creta se ne fà corazza seccandosela al Sole, & contro l'Aspide combatte riparando con la ... coda i colpi, finche con il capo obliquo rifguar dando si lancia dentro le fauci dell'Aspide L'istesso quando vede il Crocodillo con la.o bocca aperta (allettato dal Re d'vecelli detto Trochilo) che glie la fà tenere aperta, grattan dogliela delicatamente, & beccandogli-le sanguisughe, come dice Herodoto, vi se gli auuen ta dentro, gli rode le interiora, e come acuto dardo gli trapassa il ventre, donde se n'esce fuora....

L'Egi-

L'Egitho parimente è picciolo augello da Aristotile detto, Salo, da Achille, Bocchio nell'Emblema 91. Acanthe, che da alcuni pigliasi per il cardello, della qual differenza Hermolao Barbaro sopra Plinio libro decimo capitolo 32.52.& 74.nondimeno fimile augelletto fi sfoga contra l'Afino, che trà li spini doue l'Egitho, coua stergolandos, gli guasta il nido, perciò gli salta con impeto addosso, e col beccogli punge gli occhi,& le piaghe, che tal vol ta suole hauere sul collo, & nella schiena. Il Delfino ancora vien superato da vn picciol pesce, che per Enigma lo propone Bernardino Rota nell'Egloga X. piscatoria.

Dimmi qual picciol pesce il mare accoglie. Che col Delfin combatte, & vincer pote.

Qual picciol pesce si voglia inferire, non sò di certo, mi souvien bene che il Delfino è nemico del Pompilo chiamato anco da alcuni Nautilo pesce picciolo, del quale Athenco nel settimo libro ne tratta diffusamente luogo mol to curioso, oue tra le altre dice, che se il Delsino lo mangia, non lo mangia senza pena; atteso che subito mangiato, rimane addolorato, ed inquieto, tanto che stanco & infermo vien ributtato dall'onde al lito, oue diuenta esso preda, e cibo d'altri; mà fiasi che pesce picciolo si voglia. La conclusione è, che li maggiori possono essere superati dalli minori, qual si voglia per abietto, che sia, è da temersi, Publio ne i mimi.

Inimicum quamuis humilem, docte est metuere,

Quelli dunque, che nelle forze loro si confidano, nelle proue di crudeltà, e misfatti com messi, & fanno del brauaccio, si astengano di fare ingiurie ad altrui, e credano pure, che quelli stessi insulti, ch'essi hanno fatto ad altri, possono esfer fatti a loro, e si ricordino, che chi non può esser vinto conegual forza, è vin to con astutie, e Statagemmi; & chi non può essere superato da vno, è superato da più; mot to che fù detto in Greco a Massimino Imperador feroce, che per la fua robuftezza, & gran de statura si teneua inuincibile.

Qui ab uno no potest occidi, a multis occiditur; Elephas grandis est, & occiditur. Leo fortis, & occiditur,

Cane multos, si singulos non times.

Il senso de quali versi posti da Giulio Capitolino fù da Ludouico Dolce acconciament tradotto, mà noi lassato da parte ogni acconcio, e pompa, alle parole solamente ci tenere-

24 sche non può da un sol effere veciso,

Da molti ben s'uccide, E grande l'Elefante, e pur s'uccide i Fort'e il Leon, ed egli ancor s'uccide, Guardati pur da piū, s'un sol non temi.

Ben lo prouò l'insolente Massimino, il quale riposandosi intieme col figlio sul mezo gior no all'assedio d'Aquilea nel suo padiglione, su da foldati ammazzato col medelimo figlio, mandatene le teste d'ambedue a Roma; ne solamente da moltitudine di persone, mà da vn minimo folo ogni alto perfonaggio può esfere superato, come il Crocodillo dal Delfino per via di Stratagemma. Aod, nel terzo de' Giudici, portando presenti ad Eglon Re de Moabiti, finse d'hauergli a dir parola di secreto, entrato solo dal Re lo percosse a morte nel ventre con vn coltello, che tagliaua d'ogni canto: caso rinouato a tempi nostri nel 1589. da Frà Giacopo Clemente dell'Ordine de Predicatoriche sotto colore di presentare alcune lettere ad Henrico Terzo Re di Francia, nel porgerle chinandosi a fargli riuerenza inginocchione, lo feri parimente con vn simile coltello nel pettigione; se bene il suo esito fù dissimile a quello d'Aod, poiche Aod fuggi sal uo,ed egli fù subito da circostanti veciso, auan ti che spirasse il Re. Salua similmente l'animosa vedoua Giudith alla Patria sua tornò con la testa d'Holoferne Principe de gli Assirij. Pausania giouane di niuno sospetto (come dice Giustino) essendosi più volte querelato a Filippo Re di Macedonia de la violenza fattagli da Attalo vedendo che il Re non lo puniua, anzi se ne rideua, & honoraua l'auuersario, laslato il Reo prese vendetta dall'iniquo Giudice, ammazzandolo in vno stretto passo lontano dalla sua guardia. Vna vecchiarella vedendo da alto fopra vn tetto, che suo figlio era alle strette col Re Pirro, per liberare il figlino lo dal pericolo, buttò addosso a Pirro vna tegola, che l'vecife, per quanto narra Plutarco. Vn Persiano astutamente con vn'hasta trafisse Giu liano Apostata Imperadore Gio. Battista Egnatio. Persis (adepto Imperio) bellum indixit, vbi dum inconsultius agit, Persa viri dolo in deferta cum exercitu ductus, conto traiectus perije. Stefano Procuratore, come se susse infermo, comparue col braccio finistro infasciato auari Domitiano Imperadore, ilquale mentre stana intento a leggere certi memoriali, che gli diede, fù da lui ferito nell'inguinaglia con vn coltello.con tale astutia vn Procuratore domò vn mostro di crudeltà, formidabile a tutti per tanto sangue di nobili, ch'egli seco ipargere

spargere: di maniera che li torti, e gl'ingiurio- lo per via di Stratagemmasi oltraggi publici, e priuari, fatti da' grandi, vengono vendicati etiandio da vn minimo so-

STVDIO DELL'AGRICOLTYRA. Vedi Agricoltura.







'N Giouane di volto pallido, vestito d'habito modesto, sarà a sedere, con la sinista mano terrà vn libro aperto, nel quale miri attentamente, con la destra vua penna da scriuere, & gli sarà a canto vn lume acceso, & vn Gallo.

Giouane si dipinge, perciòche il giouane è atto alle fatiche dello studio.

Pallido, perche quelle fogliono estenuare, & impedire il corpo, come dimostra Giunenale fatira v.

Ac te nocturnis inuat impallescere cartis.

Si veste d'habito modesto, perciòche gli stu diofi fogliono attendere alle cofe moderate,& fode.

Si dipinge, che stia a sedere, dimostrando la quiete, & affiduira, che ricerca lo studio .

L'attentione sopra il libro aperto, dimostra

che lo studio è vna vehemente applicatione d'animo alla cognitione delle cose.

La penna, che tiene con la destra mano, significa l'operatione, & l'intentione di lasciare,scriuendo, memoria di sè nesso, come dimostra Persio, Satira prima.

Scire sun nibil est, nisi te scire hoc sciat alter. Il lume acceso, dimostra, che gli studiosi consumano più olio, che vino.

Il Gallo si pone da diuersi per la sollecitudine,& per la vigilanza, ambedue conuenienti,& necessarie allo studio.

STYPIDITA', OVERO STOLIDITA'.

7 N A Donna, che ponga la mandritta fopra la testa d'yna capra, laquale tenga in bacca

#### STYPIDITA' OVERO STOLIDITA'.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







La stupidità è vna tardanza di mente, ò di animo tanto nel dire, quanto nel fare qualche cosa così definita da Theofrasto nelli caratteri etici, la cui diffinitione, non è dissimile alla descrittione fatta da Arist. suo maestro sopra. lo stupido nelli morali grandi lib. primo cap. 27. in tal forma di parole. Stupidus, seu attonitus, & cundta, & cundtos veritur tam agendo, tam dicendo solertia expers, talis est qui in eunetis obstupeseit. Lo stupido, ouero attonito impaurito d'ogni cosa, & d'ogn'vno, tanto nel fare, quanto nel dire, priuo d'industria, e tale. che in egni cosa resta stupido; & altroue nell'-Ethica dice, che lo stolido si trattiene anco doue non occorre: secondo l'autorità del medesimo Filosofo lo stupido da vn canto è contracio nel bene alla diligenza, & industria dall'altro canto nel male alla sfacciatezza, perche lo sfac

ciato, è temerario, & ardito in ogni luogo con tro ogni cosa, & contro ogn'vno nel parlare, & nell'operare, mà lo stupido è freddo, e timi. do tanto nel bene, quanto nel male, per la stupidità del suo animo, e tardanza della sua men te. La Stupidità nelle persone, ò per natura, ò per accidente, per natura è tardo di mete quello, ch'è d'ingegno grosso,e d'animo timido; per accidente auuiene in varij modi, ò per infermità, ò per marauiglia, e stupefattione d'vna cosa insolita, che s'oda, si vegga in altri, ò si proui in se,ouero dalla contemplatione de stu dij, stando quelli che studiano per l'ordinario tanto intenti alle materie, che paiono stupidi, insensati, astratti; & però meteoria in Greco tanto fignifica speculatione di cose sublimi, quanto stupidità, ouero stolidità. Suetonio nella vita di Claudio cap. 39. volendo esprimere, che Claudio Imperadore era smemorato astratto stupido, & inconsiderato disse. Inter ca. tera in eo miragi sunt homines, & obliusonem,

Gincon-

& inconsiderantiam, vel ve grace dicam µerew piav, ni a'Bregiav, idest stupidisatem, & inconsiderantiam. Superasi la stolidità, ò stupidità naturale con l'effercitio delle virtu, si come con l'otio si accresce, poiche l'ingegno in quello si marcisce, e diviene più obtuso, & offuscato dalla caligine dell'ignoranza Zopiro Fisonomico essendosegli presentato auanti Socrate Filosofo da lui non conosciuto guardandolo in faccia disse, costui è di natura stupido, balordo; li circostanti, che sapenano la sapienza di Socrate,e che discorreua con accorro giu dicio, & solleuato intelletto, si misero a ridere: mà Socrate rispose, non ve ne ridete, che Zopiro dice il vero, & tale io ero, se non hauessi superata la mia vitiosa natura con lo studio della Filosofia, vi è vn detto preso da Galeno. No Mercurius ipse quidem cum Musis sanarit. Il quale si dice verso yno, che sia oltra modo stu pido, & ignorante, volendo inferire, che è tanto stolido, e stupido, che non lo sanarebbe Mer curio inventore delle scienze con tutte le muse:talche lo essercitio delle scienze, e delle virtù è atto ad assottigliare l'intelletto, e toglierne via la stupidità, & stolidità.

La capra tenuta dalla man dritta è simbolo della stolidità. Aristot, nel cap. x. della sisonomia dice che chi ha gli occhi simili al color di vino, estolido, perche tali occhi si riferiscono alla capra. Quibus autem vino colore similes funt, stolidi sunt referuntur ad capras. Il medesimo Aristotile lib.9. cap. 3. d'animali, dice che se dalla greggia delle capre se ne piglia. vna per li peli che gli pendano dal mento, chia mato arunco, tutte le altre stanno, come stupide con gli occhi fissi verso quella: veggasi parimete Plin-lib-8.c. 50. L'herba Eringion, che tiene in bocca, hà il gambo alto vn cubito con li nodi, & le foglie spinose, della cui forma.... veggafi più distintamente nel Mattiolo, & in Plinio lib. 21. cap. 15. & lib. 22, cap. 7. Plutarco nel trattato, che si debbia disputare con Principi da vn Filosofo, riferisce che se vna capra piglia in bocca l'Eringio, ella primieramente, & dapoi tutta la greggia stupefatta si ferma..., fin che accostandosi il Pastore gliela leui di bocc.L.

Il Narciso, che porta nella sinistra mano, co me anco in capo è fiore, che aggraua & balordisce la testa, & però chiamasi Narciso, non da Narciso fauoloso giouanetto, come dice Plinio nel lib. 21 cap. 19. mà da Narce parola greca, che significa torpore, e stupore: anzi il finto giouanetto piglia il nome da Narce, perche egli mirandosi nella fonte, prese tanto stupore della sua imagine, che langui, & si conuertì in fiore, che induce stupore, & tosto languisce: mentre si stupiua pareua vn simulacro di marmo, come canta Ouid. nel 3. delle Metamorf. Ac stupet ipse sibi, vultug; immotus codem

Haret, ut è parto formatum marmore signum. Plutarco nel terzo fimpofio questione prima conferma, che il Narciso fiore, è detto da Narce parola greca, perche ingenera ne i nerui torpore, & grauezza stupida: perilche Sofocle lo chiama antica corona de gli gran Dei Infernali, cioè de morti. Narcissum dixerunt, quia torporem (qui narce gracis est) neruis incutiat, grauedinemque torpidam: unde, & fopho cles eum veterem magnorum Deorum coronam appellat, nimirum Manium.

#### SVBLIMITA' DELLA GLORIA.

PONGASI vna statua sopra vna gran colonna fregiata di bellissima scoltura, tenga con la man destra vna corona d'alloro, con la finistra vn'hasta.

Soleuano i Romani essaltare i loro più valorofi Cittadini alla sublimità della gloria. drizzando statue sopra colonne ad honor loro; Onde Ennio parlando in lode di Scipione, così disse.

Quantam Statuam faciet Populus Romanus. Quantam columnă, qua res tuas gesta loquatur?

Volendo inferire, ch'era meriteuole d'essere inalzato sopra gli altri a superma Gloria, e per tal ragione le si fabricauano dette statue sopra colonne, si come dice Plinio lib. 34. cap. 6. Columnarum ratio erat, attoli supra ceteros mortales. Il primo, a cui fosse eretta vna colonna, chiamasi Caio Menio, che superò gli antichi latini del 416 dall'edificatione di Roma fecondo Plinio nel medefimo libro cap. 5. Se bene Liuio nell'ottauo libro non dice, che gli fuste eretta vna colonna, mà riferisce, che Menio trionfò insieme con Furio Camillo nel consolato loro, che sù secondo alcum del 418. dall'edificatione di Roma, per hauer superato i Tiuolefi,i Velletrani, i Nettunefi,& altre nationi del Latio, & che il Senato pose nel foro ad amendue ke statue equestri. Certo è che Caio Duellio da altri detto Duilio, fù il primo ad ascendere alla gloriosa colonna rostrara, che primiero trionfò de impresa nauale contro il Cartaginesi del 493. dalla fondatione di Roma, secondo il Computo d'Onofrio Panuino nelli fasti, la qual colonna Rostrata, dice

Plinio,

# Della nouissima Iconologia SVBLIMITA' DELLA GLORIA:







Plinio, & Quintiliano lib. 1. cap. 7. Hauer veduto nel foro Romano, oue appunto è stata. trouata fotto terra, a' tempi nostri vn fragmen to della base di detta colonna con l'inscrittione, ch'hoggidì si vede nel Palazzo de' Conser natori in Campidoglio: in fauor di questa nostra figura due colonne al presente si veggono in Roma vna di Traiano Imperadore, con la scala Lumaca, alta piedi 123. l'altra fatta dentro pura chiocciole, è di Antonino Imperadore alta piedi 175. nella cui sommità sù posto vna statua nuda, che tiene vna Corona nella. man deftra, nella finistra vn'hasta, come si scor ge nella sua Medaglia, che di lui si troua, lequali colonne sono di fuora ornate di eccellente scoltura, che rappresenta molte imprese, battaglie, vittorie, e trofei de nemici per gloria di questi inuitti Imperadori.

Hora sopra questa di Antonino vi è vn San Paolo di bronzo indorato. Sopra quella di Traia: o vn S. Pietto postoni per ordine di Papa... Sisto V.a gloria delli due Santi Apostoli, per esser quelli due eccelse Colonne, sopra lequali è fondata la Santa RomanalChiesa. Intorno a tal materia di Colonne è statue drizzate dal Se nato Romano a gloria de' loro Cittadini', & anco Cittadine, veggasi Plinio ne i luoghi citati, & Andrea Fuluio nel 4-lib dal cap. 26.sino al 29. & nel cap. 36. veggafi anco le antiche Romane inscrittioni stampate da Aldo Manutio, dallo Smetio, da Giusto Lipsio, & dal Gru terio. A tempi nostri l'inclito Popolo Romano hà di nuouo posta in vso così gloriosa attione: & però nel Campidoglio si vedono statue drizzate sopra nobili basi con loro inscritioni. A Papa Leone X a Paolo III a Gregorio XIII.a Sisto V. che stanno a sedere in Pontificale. Vltimamente non solo a i loro Pontefici Massimi, mà anco ascittadini di gloriosa virtù, & fama, hanno in vn'altra nobile Sala de Consernatori, erette in piedi statue, ad Alessan dro Farnese Duca di Parma, a M. Antonio Colonna, & a Gio. Francesco Aldobrandini Generali di esterciti contra nemici di Sant.

Chiefa

### Parte Terza

Chiefa Romana con tali inscrittioni.

QVOD. ALEXANDER. FARNESIVS. PARMAE. ET. PLACENTIAE. DVX III. MAXIMO. IN. IMPERIO. RES. PRO. REP. CHRISTIANA. PRAE-CLARE. GESSERIT. MORTEM. OBIERIT, ROMANIO, NOMINIS. GLORIAM. AVXERIT.

HONORIS, ERGO. MAIORVM. MORE M SAECYLIS. MV LTIS. INTERMISTYM. REVOCANDYM. CENSVIT STATVAMO. CIVI. OPTIMO. IN. CAPITOLIO. EIVS. VIRTYTIS! SVAE. IN. ILLV M VOLVNTATIS. TESTIMONIVM.

EX. S. C. P. CLEMENTIS. VIII. PONT. MAX. AN. II. GABRIELE. CÆSARINO. I. V. C. IACOBO, RVBEO PAPIRIO. ALBERO COSS. CELSO. CELSO. CAP. REG. PRIORE.

M. ANTONIO. COLVMNAE CIVI. CLARISSIMO. TRIVMPHALI DEBITYM. VIRTYTIS. PRAEMIYM. VTILE. POSTERITATI.

EXEMPLYM GRATA. PATRIA. POSVIT.

EX. S. C. ANNO. M. D. XCV. IO. FRANCISCO. ALDOBRANDINO.

CIVI. ROMANO. BELLI, AEQUE. AC. PACIS. ARTIBUS,

INCLITO. QVOD. MVLTIS: DOMI. FORISQ. PRAECLARE. GESTIS. REBVS. ITALICI. NOMINIS GLORIAM. LONGE. LATEQ. PROTVLERIT. S. P. Q

VIRTVTIS ER GO. MAIORVM. EXEMPLO. IN. CAPITOLIO.

COLLOCAVIT.

ANNO. SALVTIS. M DC. II. CLEMENTIS. VIII. PONTIFICATVS. VNDECIMO.

E tutto ciò si fà per dare la debita gloria a chi si deue, e per eccitare con tale sumolo di gloria gli animi de' posteri a gloriose imprese, per estere estaltati ancor esti aila sublimità del la Gloria.

Ponemo in vna mano la corona d'alloro, e l'hasta dall'altra, perche tali cose; s'applicano tanto a quelli sublimi spiriti, che acquistano glori a per l'armi, quanto a quelli, che l'acquistano per le lettere: atteso che con corone di sauro s'incoronauano li virtuosi poeti, e li valorosi Capitani. Onidio nel primo delle Mecamorfosi fa, che Apollo capo delle Muse co-

Arbor eris certe, dixit, mea semper habebunt Te coma; te cithara, te nostra laure pharetra Tu Ducibus latis aderis, cum, lata triumphum Vox canet, & long as visent Capitolia pompas.

L'hasta poi è simbolo della guerra, e però ponesi in mano a Bellona, ananti al tempio della quale era la colonna bellica, doude i Romani (si come vu'altra volta habbiamo detto) lanciauano vn'hasta verso quella parte, contro la quale volcuano muouer guerra. è Sintbolo anco della Sapienza, e però ponesi in mano a Pallade riputata da' Gentili Dea della. Sapienza, mediante laquale, come anco mel diante la eccellenza della disciplina militare, s'arriua alla sublimità della Gloria.

S V P E R B I A.

ONNA bella, & altera, vestita nobilmen te di rosso, coronara d'oro, di gemme in gran copia, nella destra mano tiene vn pauone, & nella finistra vno specchio, nel qual miri, & contempli se stessa.

La Superbia, come dice S. Bernardo, è yn'ap petito disordinato della propria eccellenza, & però fuol cadere per lo più ne gli animi gagliardi, & d'ingegno instabile, quindi è che si dipinge bella, & altera, & riccamente vestira.

Lo specchiarsi dimostra, che il superbo si rappresenta buono, & bello, a se stesso vagheggiando in quel bene, che è in se, col quale fomenta l'ardire senza volger giàmai gl'occhi all'imperfettione, che lo possono molettare, però si assomiglia al pauone, il quale compiacen dosi della sua piuma esteriore, non degna la co

compagnia de gli altri vecelli.

La corona nel modo detto, dimostra che il superbo è desideroso di regnare, e dominare a gl'altri, & che la superbia è regina, ouero radice, come dice Salomone, di tutti vitij, & che frà le corone, & nelle grandezze s'acquista,& si conserua principalmente la superbia; di che porge manifesto essempio Lucifero, che nel colmo delle sue felicità cadde nelle miterie della superbia. Però disse Dante nel 29. del Paradifo.

#### 658

## Della nouissima Iconologia

Principio del cader, fu il maledetto
Superbir di colui, che tu vedesti
Da tusto i pesi del mondo costretto.

E però si dice per prouerbio.
A cader và chì troppo in alto sale
Il vestimento rosso, ci sà conoscere, che la

Superbia si troua parricolarmente ne gli huomini colerici, & sanguigni, li quali sempre si mostrano alteri, sforzandosi mantenere questa opinione di se stessi con gli ornamenti esteriori del corpo.

#### SVPERSTITIONE.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







NA vecchia, che tenga in testa vna Ciuet ta, alli piedi vn Guso da vna banda, dall'altra vna Cornacchia, & al collo vn silo con molti polizini, nella man sinistra vna candela accesa, & sotto il medesimo braccio vna lepre, nella man dritta vn circolo di stelle con li pianeti, verso le quali con aspetto timido riguardi.

La Superstitione è nata dalla Toscana, la quale da Arnobio lib. 7. chiamasi madre della Superstitione. Neque genitrix, & mater superstriziais Hetruria opinionem eius nouit aut sa. mam: è nominata Superstitione dalla voce superstitie latina, che significa soprauiuente, On-

de Marco Tullio nel 2 lib. de nat. Deorum, dice, che li superstitiosi sono così chiamati, perche tutto il di pregano Dio, che li suoi figliuo-li sopratiuano a loro; mà Lattantio Firmiano lib. 4. cap. 28. dice, che questi non sono superstitiosi, perche ciascuno desidera, che i suoi figli soprauiuano, & quelli chiamaua superstitiosi, i quali riueriuano la memoria, che soprastaua de morti, ouero quelli, che sopranisturi al padre, & alla madre teneuano, & celebrauano le imagini loro in casa, come Dei penati: Imperciòche quelli, che pigliauano nuoui riti, o che in suogo de' Dei honorauano i morti, erano chiamati superstitiosi. Religiosi poi chiama-

nanfi

nan fi quelli, che honorauano i Publici, & antichi Dei, & proua ciò Lattantio da quel verso di Virgilio nel lib. 8. dell'Encide.

Vana superstitio, veterumque ignara Deorum.

Meglio di tutti Sernio, sopra il detto verso, dice che la Superstitione è vn superstitione dalle vecchie, e perche molte sopranissure, dall'età delirano, & stolte sono, onde per tal cagione vecchia la dipingemo.

Et chiara cosa è, che le vecchie sono più Superstitiose, perche sono più timide. Il Tiraquello nelle leggi Connubiali part. 9. dice che le vecchie sono spetialmente dedite alla Super stitione, & però Cicerone in più luoghi la chia ma Anile riputandola cosa particulare da vecchia, quindi è che le donne sono dedite alle stregonarie, & alla magia, arti familiari alle donne, come dice Apuleo nel 9-lib. del suo A-

fino d'oro.

Le ponemo vna Ciuetta in testa, perche è presa dalle timide, e Superstitiose persone per animale di cattino augurio, & come notturno è fatto simbolo della morte nelli Geroglisici di Pierio Valeriano, il quale dice, che col canto suo notturno sempre minaccia qualche infortunio, & narra l'infelice caso di Pirro Re de gli Epiroti, ilquale reputò per segno cattiuo della sua futura, e ignominiosa morte, quan do andando a espugnare Argo, vidde per viaggio vna Ciuetta ponersi sopra l'hasta sua; impercioche ne fegul, che giunto a dar l'assalto fù leggiermente ferito da vin figliuolo d'vna vecchiarella, la quale vedendo da alto, che Pir ro perseguitaua detto suo figliuolo, gli buttò in testa vna tegola con tutte due le mani, per ilqual colpo cade morto, & questa è Superstitione a credere, che tal morte di Pirro fusse agura ta da quella Ciuetta. Per il medesimo rispetto se le pone alli piedi il gufo, & cornacchia. animali, che sogliono essere tenuti di male augurio da superitiriosi ancor hoggi, della Cornacchia Verg. Egloga prima...... Sape sinistra caux pradixit ab ilice cornix.

Et Plinio la tiene per augello d'infelice can to, quando nel x-li-c. 12 dice di lei.

Ipfa Ales est inau picata garrullitatis.

Del Guso nell'istesso loco, dice Plinio, che è animale di pessimo prodigio. Babo sunebris, es maxime abominatus, & più abasso. Itaque in vrbibus automnino in luce visus, dirum ostentum est. L'intesso riferisce Isidoro arrecando li seguenti versi d'Ouidinel si delle Metamors. Fadaque sit volucris venturi nuntia lustus,

Ignauus Bubo dirum mortalibus omen .

Nel Consolato di Seruio Flacco, & Q.Calfornio, fù vdito cantare vn Gufo sopra il Cam pidoglio, & allhora appresso Nomantia te cose de Romani andauano male, & perche era così abomineuole concetto, narra Plinio, che nel Consolato di Sesto Palleio istro, & di Lucio Pediano, perche vn Gufo entrò nella cella di Campidoglio, fù la Città in quell'anno pur gata con sacrifitio, pensieri tutti superstiriosi # poiche Superstitione è quando si crede, che vna cosa habbia da essere da qualche segno, il quale naturalmente non paia denotare fimil cosa, dico naturalmente, perche ci sono anima li,da'quali naturalmente si preuede vna cosa " come la sicura tranquillità del mare dall'Alcione, il quale augello fà il nido d'Inuerno, & mentre coua per sette giorni, sicuramente, il Mare stà tranquillo, di che n'è testimonio San to Isidoro lib. 12. cap. 7. Aleyon pelagi volucris dicta quasi ales Oceanea, eo quod Hyeme in stagnis Oceani nidos facit, pullo sque educit, qua excubante fertur extento aquore pelagus silentibus ventis continua septem dierum tranquillitate mitescere, & eius færibus educandis obsequium rerum natura prabere. Et perciò Plutar co de Solertia Animalium dice, che niuno animale merita d'essere più amato di questo. Alcyoni autem circa brumam parienti totum mare Deus fluctuum, & pluuiarum vacuum, prabet, ut iam aliud animal sit nullum, quod homines ita merito ament : huic enim, acceptum referre debent, quod media Hyeme septem diebus totidemq; noctibus absque vlle periculo nauigant, iterque marinum, tum terrestre tutius habet. Così anco quando apparisce il Cigno è segno di bonaccia, onde il suo aspetto è grato a Marinari Cygnus in augurijs nautis gratissimus ales, Hunc optant semper, quia nunquam mergitur vndis. Versi addutti da Seruio nel primo dell'Eneide sopra quelli 12. Cigni, che doppo tante turbulenze furno di felice Aufpicio alla nanigatione d'Enea, & per lo contrario la tempesta è preueduta dal pesce Eschine. Che auanti venga si cuopre con arena, & picco le pietre per stabilirsi nelle ondose procelle, il che vedendo li Marinari buttano l'anchore, & si preparano per la futura tempesta, la quale è anco presentita da gli animali nominati da Plinio lib. 18. cap. 34. & del Polipo Plutar nelle questioni naturali num. 18. dice, che preuedendo la tempesta corre verso terra e cerca. di abbracciare qualche sasso. Ne è marauiglia, perche questi animali aquatili conoscono V H 1

la natura dell'acqua, & fi accorgono della mutatione del Mare, & però facendo essi li sudetti motiui, si può predire senza Superstitione la tempesta, mà da Ciuetta, Cornacchia, Gufo, & altri animali non si può senza Superstitione predire bene, o male alcuno, non hauendo esti naturalità alcuna col bene, o col male, che ci hà da venire, mà li superstitios timidi attendono a leggierezze fimili, & mostrano d'haue re il ceruello di Ciuetta, che intesta alla Super stitione habbiamo posta, e d'essere come insen fate cornacchie, e come Gufi goffi, & sciocchi, che li stanno intorno al li piedi, poiche pongono i loso studij, e' pensieri sopra di quelli, & fondano sopra loro così vane offernationi. Onde Budeo nelle Padette, dice, Propterea factum, vt Superstitio pro inani etiam observatione pona sur; amentis est enim Superstitione praceptorum contra naturam causa trabi. Anzi Santo Isi. doro non solo tiene tale Superstitione insensata, & vana, mà anco reputa cosa nefanda a credere, che Dio faccia partecipe de' suoi disegni le Cornacchie, Magnum nefas est credere vt Deus consilia sua cornicibus mandet. Porta al collo molti polizini, essendo costume di perso ne Superstitiose, timide di male portare addosso caratteri, lettere, & parole per sanità, per armi, per isfuggire pericoli, & per altre cose a' quali non possono recare giouamento alcuno, perche non hanno virru, ne forza alcuna. Cara calla Imperadore ancorche gentile odiò simile superstitione, & condanno a morte chi por caua al collo polizini, per rimedio di febbre terzana, e quartana. Mà piacesse a Dio, che simili superstitiose cose fussero estinte con la ... gentilità; poiche tuttauia ne sono anco tra' Christiani, ne mancano di quelli, che aggratiano bene spesso il peccaro della Superstitione con seruirsi in cose, che non si conviene delle parole della scrittura sacra, le quali si denono portare semplicemente per deuotione, come si auuertisce nel Manuale del Nauarro. Qui consulunt, fingunt, vel portant cum certa spe quedam nomina script and aliquid habendum, vel fugiendum peccat mortaliter, quia talia nomina nullam vim habent, nist simpliciter portent verba scriptura ob denotionem similiter, & illi qui vinunt superstitiosa in actionibus suis.

Tiene la candela accesa per denotarel'ardente zelo, che pensano d'hauere i superstitiofi, riputandosi d'essere timorati di Dio, & piemi di Religione, come gli Hippocriti. Superstinio etiam proxime accedit ad hypocrifim, dice il Tiraquello, mà non s'accorgono i meschini,

che sono priui di religione, & che il lortimore, è timore vitioso, poiche la Superstition (come dice Polidoro Virgilio nel dialogo della verità) non è altro, che vna importuna; & sciocca religione, non punto vera, & Santa. conciosiacosa che, come la religione adora, & honora Dio; così all'incontro l'offende la Superstitione, la quale è vitiosa estremità della religione, che la religione, come ogni virtù è posta trà due vitij, tra la superstitione, e trà l'impietà l'vno de' quali vitij pecca in troppo & l'altro in poco, il superstitioso teme più del do uere, l'empito non teme niente: Concetto di Francesco Conanolib.z.cap. I. Est ergo religio, ve omnis virtus, inter dua vitia posita, & modus quidam internimium, & paruum, nam fuperstitio sus dicieur, qui plus iusta metuens est religionis, ex quo metu falfos sibi Deos imaginatur, quos veneretur, & colat, neglecto interim unius veri Dei honore, & cultu. Impius autem e st, qui nullos omnino Deas esse credit. Ilche si conforma col detto di Seneca; citato dal Beroaldo fopra Suetonio nella vita d'Ottone cap. 4. Superstitio est error infanus, Superstitio autem nis bil aliud est, quam fals Dei cultus, & secut religio colit Deum, ita superstitio violat.

Tal cosa denesi tanto più abborrire da ogni Christiano, quanto che è costume deriuato da superstitiosi Gentili, si come consta appresso antichi Poeti . Tibullo nella seconda elegia.

Et me lustrauit tadis.

Ouidio nel 7 della Metamorfosi. Multi fidas g faces in fossa sanguinis atra Tingit, & infectas geminis accendis in aris. Terque sonem flamma, ter aqua, ter sulphure

Et Luciano nel dialogo di Menippo. Medio noctis silentio ad Tigridem me fluurum ducens, purgauit simulat gabstersit, face gillustranit. Più a ballo.

Interim accensam facem tenens, haud amplius iam summisso murure, sed voce quam poterat maxima clamitans simul omnes convocat Erynnes, Hecaten nocturnam, excelfamq; Profer pinam. Estendo già la Gentilità spenta dalla celeste, salutifera luce del nostro Saluatore, spengansi anco in tutto, & per tutto da noi la di lei pernitiosa, & infernal face della Superstitione.

La Religione honora, & offerna il culto diuino, la Superstitione viola il culto di Dio; il Religioso dal superstitioso con questa distintione si discerne, il superstitioso hà paura di Dio, mà il Religioso lo teme con riuerenza

come

come padre, non come nemico, bellissima distintione posta da Budeo sopra le Pandette, per auttorità di Varrone. Quale autemilludi est quod Varro religiosum a superstisioso ea distinctione discernit, ve a superstitioso dicattimevi Deos a religioso autem vereri vt parentes, non ve hostes timere. Greci superstitionem disidamoniam appellant, & disidemonas superstitios, abinco sulta, o absurda dinine potentia formi dine, huius modi meticulos. Scrupulos nunc appellant non inepto verbo. & inde superstitiosos scrupulosos, inest enim semper aliquid, quod ma le eos habeat, & tanquam lapillus, idest scrupulus in calceo edentedem punctitet; Si che li superstitiosi per tal spauento, ch'hanno della potenza dinina si pensano d'essere giustamente timorati di Dio, & ardenti nella buona Religione, mà s'ingannano, perche totalmente sono aggiacciati, & freddi nel culto diuino, costretti dal gelido timore, che hanno, imperciò che non basta adorare Iddio per timore, mà si deue temere, & amare insieme, & con ardente amore honorarlo, & riuerirlo. Ancora li tiranni, & huomini facinorosi si temeno, temendosi non s'amano, mà si odiano, & con tutto ciò per timore si fà loro honore, ne per questo quell'honore è volontario dato di buon cuore, perche non si porta a quelli amore, mà Iddio si deue ben temere, mà con amore, douendo noi conforme al principale precetto dell'ardente carità amare Dio sopra ogni cosa; Onde li superstitiosi temendo, & non amando Dio, ancor che per tal timore esfercitino digiuni, & s'occupino in oratione, & altre Religiose opere, non per questo sono ardenti nella religione. si come in apparenza mostrano d'essere, mà so no più tosto spenti, e morti, estendo priui del zelante amore verso Iddio, contro il quale per timore commettono facrilegij bene spesso, leruendosi di cose sacre, & benedette in empio, & maladerro vso applicandole a loro superstiriose imaginationi per fuggire quel che temeno, ò per ottenere quel che defiderano per commo do, & veil loro in questa vita mortale; Onde con molta ragione il Tiraquello dice, che s'accosta all'Hippocrissa, anzi Budeo asserisce nelle Pandette, che si piglia ancora per l'Hereha. Ponaresur etsam a ductis superstitio pro ea quam heresim vocamus. Plutarco nel trattato della Superititione proua, che per il dannofo', vitiolo, & spauenteuole timore di Dio chiamato da Greci Disidemonia, li superstitiosi fieno nemici di Dio. Necesse est, quod superstitiosum, Godiffe Deos, & mesuere, quid ni enim, cum ab

ijs maxima sibi illata esse, illutumo; iri mala existimet, iam qui Deum odit, & metuit eius est inimicus. Neque interim mirum est, quod eor timens adorat ac facris veneratur, Gad templa affidet, Nam tyrannos quoq; coli videmus, G salutari, ysque aureas statuas poni ab ijs, qui tacitè eos oderunt, & execrantur, e nel medelimo trattato proua che li superstitiosi sono più empij degl'empij, e che la Superstitione è origine dell'impietà: di modo che non possono es-fere altrimenti ardenti di zelo, di Religione ancorche mostrino d'essere infiammati nel cul to di essa, essendo la Supersticione separata dalla Religione, come proua Santo Agostino de Ciu. Dei lib. 4. cap. 30 & a lungo ne discorre per turto il 6. lib. imperciòche la Religione osserua il vero culto, & la Superstitione il falso, dice Lattantio Firmiano Nimirum Religio veri Cultus est, superstitio fals. Habbiamo posto forto il medesimo braccio finistro, che tiene la Candela accesa, il lepre verso il seno, per mo strare che il zelo apparente di Religione del superstitiofo è congionto con il vitioso timore, & lo tiene celato dentro del suo seno, del qual timore n'è fimbolo il lepre, che le stà nel lato manco del cuore, essendo che alli timidi super stitiosi palpita il cuore, come alli timidi lepri; Cornificio poeta, chiamar soleua i soldati paurofi, che fuggiuano, lepores galeatos, lepri con la celata. E Suida rifferisse, che li Calabresi da Reggio erano, come rimidi, chiamati lepri. Timidum animaliculum est lepus; unde Regini lepores dicti sunt, tanquam timidi, oltre di ciò i timidi superstitiosi, quando s'incontrano per viaggio in vna lepre la fogliono pigliare per male augurio, & tenerlo per finistro incontro, onde è quel verso greco riportato da Suida.

paveis onavas Susunes miet tribus Conspectus lepus infelices facit calles. L'incontro del lepre fà le strade infelici.

Nella man dritta tiene vn circolo di stelle, e di pianeti, verso li quali risguarda con timore, perche, secondo Lucretio la Superstitione è vn superstuo, e vano timore delle cose, che stanno sopra di noi, cioè delle celesti e delle diutine, Autorità allegara da Seruio nel luogo sopra citato: Secundum Lucretium Superstitio est superstantium rerum, idest Calestium, & diuinarum, qua super nos stant inanis. & superstuus simore è proprio costume de superstitiosi di hauere timore delle Stelle, Costellationi, & segni del Cielo, & di regolatsi con li Pianeti, & fare vna cosa più tosto di Mercordi, e Giouedi, che di Venerdi, & Sabbato, & più d'vn gior-

no, che d'vn'altro, & farla allhora che con ordine retrogrado si deputa al giorno del pianeta che corre: del quale errore n'è cagione l'Assirologia, dallaquale è deriuata la Superstitione, si come afferma Celio Rodigino lib. 5 cap. 39 per auttorità di Varrone. Ex Astrologia portinu profluxisse superstitionum omnium vanitates, lo cupletissemus auttor Varrò testatur.

Mà li timidi superstitiosi, lassino pure la vana Superstitione, & il vano timore, che hanno delle stelle, costellationi, Pianeti, & delli fegni, che nel Cielo appariscono, poiche non pos fono a loro fare, ne bene, ne male, & dieno più tosto credenza a Dio padre della verità, che a gli Astrologi figli della bugia, il quale in Gieremia cap. x.ci ammonisce, che non li temiamo. Iuxta vias gentium nolite discere, & a signis Cæli nolite metuere, qua timent gêtes, quia leges populorum vana suut, & poco più abasto. Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt facere,nec bene: & però San Gregorio nell'homi lia X. disse Neque enimpropter stellas homo, sed stella propter hominem facte sunt. L'huomo non è nato per star sottoposto alle influenze delle Stelle,mà le stelle sono fatte per seruitio dell'huomo.

S V P P L I C A T I O N E.
Nello Medaglie di Nerone.

NA verginella coronata dilauro, con la finistra mano tiene vi cestello pieno di varij fiori, e frondi odorifere, i quali con la destra mano sparga sopra d'vn'Altare co gran sommissione, al piè del quale Altare vi è vi letto con grandi, & varij adornamenti.

Hauendo i Romani in vso per supplicare i Dij,i lettisternij, che erano alcuni letti,i qua li stendeuano ne i tempij, quando voleuano pregaregli Dij,gli fossero propitij, e queste supplicationi, & lettisternij si faceuano, o per allegrezza, ò per placare l'ira delli Dei , nel qual tempo gli Senatori con le mogli, & figliuoli andauano a i tempij, & alli altari delli Dei,& alcune volte soleuano anco in tale occa sione andare i nobili fanciulli, & li libertini, & anco le vergini tutte coronate, portando la laurea, hauendo seco con pompa i sacri Carri delli Dei, & foleuano dimandare, & pregare con facri verfi la pace a quelli, e fi stendeuano i lettisterni j appresso gli altari delli Dei con va rij ornamenti,& fpargeuano, come habbiamo derro verdi, & odorifere frondi, & fiori d'ogni forte,& le verbene auanti,& dentro delli tepij.

TARDITA'.

DONNA vestita di berrettino, & hauerà la faccia, & la fronte grande, starà a cauallo sopra vna gran Testuggine, laquale regga con la briglia, & sarà coronata di giuggiolo, arboro tardissimo a frutto.

#### TEMPERANZA.

DONNA vestita di porpora, nella destra mano tenga vn ramo di palma, & nella sinistra vn freno.

La Temperanza è vna mediocrità determinata con vera ragione circa i piaceri, & dispiaceri del corpo, per conto del gusto, & del tatto, vsandosi come si conuiene per amor dell'honesto, & dell'vtile; che sia mediocrità si mostra col vestimento di porpora composto di due diuersissimi colori, li quali così posti insiemo fanno apparire vna diletteuole, & vaga compositione, come due estremi guardati da vn sagace, & accorto intelletto, ne nasce vn'idea, & vn concetto di molta persettione, laqualo poi manisestata nell'opere dimandiamo con questo nome di temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, & dispiaceri del corpo.

Le fi dà la palma in mano, fimbolo del premio, che hanno in cielo quelli, che dominando alle passioni, banno soggiogati se stessi.

La palma non si piega, ancorche le stiano so pra grandissimi pesi, anzi si solleua, come dico no li scrittori, così anco l'animo temperato, quanto più sono apparenti le passioni, che lo molestano, tanto è più attueduto, & accorto in superarle, & in procurarne vittoria.

Il freno dichiara, che deue essere la Temperanza principalmente adoperata nel gusto, & nel tatto, l'vno de' quali solo si partecipa per la bocca, & l'altro è steso per tutto il corpo.

Gli antichi col freno dipingeuano Nemens figliuola della Giustitia, la quale con seuerità castigaua gli affetti intemperati de gli huomini, & alcuni dipingono la temperanza con dui vasi, che vno si versa nell'altro, per la similitudine del temperamento, che si sà di due liquori insieme, con quello, che si sà di due estremi diuersi.

Si potrebbe ancora fare în vna mano vu'arco di tirar frezze, per mostrare la mezzanită
fatta,& generata dalla temperatura nell'attioni,perche tirato con certa misura,manda fuori le saette, con velocită,& non tirando la corda,o tirandola troppo,o non vale, o si spezza.

Temperan (a:

DONNA, che nella destra mano tiene vana palma, & nella sinistra vn freno, & a canto vi sia vn leone abbracciato con vn toro.

Il freno si piglia per la moderatione de gli

appetiti, & la palma per la vittoria, che hà il temperante vincendo se medesimo, come si è detto.

Il Leone abbracciato col toro è simbolo del l'huomo dato alla temperanza.

#### TEMPERANZA.







DONNA, la quale con la destra mano tiene vn freno, con la sinistra vn tempo di horologio, & a canto vi tiene vn'Elefante.

Dipingesi col freno in vna mano, & col tem po nell'altra, per dimostrare l'ossitio della temperanza, che è di raffrenare e moderare gli appetiti dell'animo, secondo i tempi, significandosi anco per lo tempo la misura del moto. & della quiete, perche con la Temperanza si misurano i monimenti dell'animo, & si danno i termini dell'vna, & dall'altra banda, da' quali vscendo la Temperanza, si guasta come i fiumi, che vanno fuori delle sponde loro.

L'Elefante dal Pierio nel 2. libro, è posto per la Temperanza, perche essendo assuefatto ad vna certa quantità di cibo, non vuol mai passare il solito, prendendo solo tanto, quanto è sua vsanza per cibarsi; Et a questo proposito Plurarco racconta, che in Siria hauendo vn seruidore ordine dal-suo Signore di dare vna misura di biada al giorno ad vno Elefante, che haueua, il seruidore per molti giorni sece stare detto animale solo con meza misura, & essendoui vna volta il Padrone presente gli diede il seruido e tutta la misura insieme, di che l'Elefante a redutosi diuise in due parti l'orzo con la proposicide, & lasciatane vna mangiò l'altra secondo il suo ordinario; dal che il Padrone venne in cognitione facilmente di quello, ch'era, prendendo segno dell'ingordigia.

Tt 4

del seruidore poco fedele, e marauiglia della Temperanza dell'Elefante molto continente.

Temperan (a.

B Ella giouane, vestita di tela d'argento, con Clamidetta d'oro: sopra la testa per accon ciatura portarà vna Testudine nella destra ma no vn freno d'argento, & nella sinistra vn'oua to, oue sia dipinto vn paio di ceste con motto che dica, VIRTVS INSTRVMENTVM.

Temperan (a.

Onna di bello aspetto, con cappelli lunghi, & biondi, nella destra mano terrà vna tanaglia con vn serro infocato, & nella sinistra vn vaso di acqua, nel quale tempera quel ferro ardente, & sarà vestita di velluto rosso,

con lacci d'oro.

TEMPERAMENTO.

Delle cose terrene con le celesti.

H vomo vestito con habito graue, che con la destra mano tenga vna pianta di Solissequa, cioè helitropio, e con la sinistra valtra pianta detta, Lunissequa, altrimente

chiamata, Selinotropio.

Volendo gl'Egittij (come narra Pierio Ve-Ieriano nel lib. cinquantaottesimo) dimostrare l'vnione, concordia, & temperamento, che hanno le cose di questa natura inferiore con le Celesti, come quelle, che sono collegate insieme per alcune forze oc culte, non viauano di esprimerlo con più manifesto segno, e più pro prio Geroglifico, che figurare le sopradette due herbe,o piate, che dir vogliamo, cioè l'helitropio, e'l Selinotropio, perciòche quella si muoue, e gira secondo il Sole, e questasecondo la Luna.e dicefi, che ci sono de gl'altri fiori tan to d'alberi, quanto d'herbe, che dimostrano far il medesimo, mà non già più enidentemente di queste due, onde è da sapere, che gli Egittij teneuano, che tutte le cose hauessero vno istes fo ordine, e modo, talche hauessero dipendenza dalle Superiori, e con quelle fossero collegate, vna per forza dell'intelletto, vn'altra per forza della ragione, vn'altra della natura, vn'altra del fenso, e così ciascuna seguisse la sua, con la quale benissimo si confaceise.

TEMPESTA NINFA DELL'ARIA. Vedi a Grandine.

TEMPO.

H v O M O vecchio, vestito di cangiante color vario, & diuerso, sarà il detto vestimento riccamente satto a stelle, perche di tem po, in tempo esse sono dominatrici alle cose cor rottibili, sarà coronato di rose, di spighe, di frutti, e di tronchi secchi come Re, e signore, dell'anno, e delle stagioni, starà sopra il circolo del Zodiaco, perche la sua virtu è la su nel Cielo altamente collocata, & misurando a noi moti del Sole, & de gli altri pianeti, ci distingue, & estingue i mesi, gli anni, & l'età; terrà vn specchio in mano, il quale ci sà conoscere, che del tempo solo il presente si vede, & hà l'essere, il quale per ancora è ranto breue, & incerto, che non auanza la fassa imagine dello specchio.

A canto hauerà vn fanciullo magro, & macilente, da vna banda; & dall'altro vn'altro bello, & grasso, ambidue con lo specchio, & sono il tempo passato, che si va consumando nelle memorie degli huomini, & il futuro, che ac-

cresce le speranze tuttauia.

A' piedi sarà vn libro grande nel quale due altri fanciulli scriuano, tenendo l'vno significato per lo giorno, il Sole in testa, & l'altro per la notte, la Luna...

Tempo.

Mecchio vestito di varij colori, nella destra mano terrà vna serpe riuolta in circolo, mostrerà di andare con la tardità, & lentezza, hauerà il capo coperto di vn velo di color ver de, sopra alla chioma canuta, perche il freddo, & le neui significati nella canutezza sono cagione, che la terra si veste di herbe, & di siori.

La Serpe, nel modo sopradetto, significa l'an no, secondo l'opinione de gli antichi, il quale si misura, & si distingue col tempo, & è imme-

diatamente congiunto con se stesso.

Tempo.

H Vomo vecchio alato, il quale tiene vn cer chio in mano: & stà in mezo d'vna ruina, hà la bocca aperta, mostrando i denti, li qua li sieno del colore del ferro.

Si fà alato, secondo il detto Volat irreparabile tempu, il che è tanto chiato per esperienza, che per non disacerbar le piaghe della nostra miseria, non occorre farui lungo discorso.

Il cerchio, è segno, che il tempo sempre gira, ne hà per sua natura principio, ne fine, mà è principio, e fine di se solo alle cose terrene,

& a gli elementi, che sono sferici.

La ruina, e la bocca aperta, & i denti di ferro, mostrano, che il tempo strugge, guasta, con suma, & manda per terra tutte le cose senza spesa, & senza fatica...

Tempo.

Tempo .

H Vomo vecchio, alato col piede destro sopra d'vna ruota: & con le bilancie, ouero col peso geometrico in mano.

Il piè destro sopra alla ruora; laquale con la sua circonferenza non rocca; se non in vn pun to, che non stà mai fermo, ci sà comprendere, che il tempo non hà se non il preterito, & il suturo, essendo il presente vn momento indiuisibile.

Le bilancie, ouero peso Geometrico dimostrano, che il tempo, è quello, che agguaglia; & aggiusta tutte le cose.

#### TENACITA



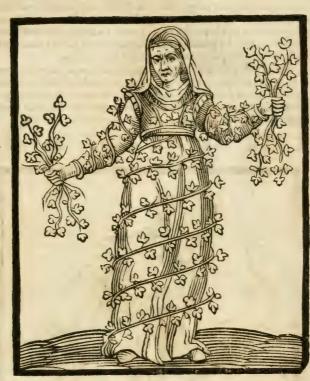



NA vecchia, che d'ogni intorno sia circondata di hellera, e de' rami della medesima pianta ne tenga in ambe le mani.

E attribuito di tal maniera il nome della ...
Tenacità all'hellera, come fignificato di legare, e d'abbracciare, che già appresso i Romani al Sacerdote di Gioue non solo era tristo augu rio toccarla, mà anche il nominarla, acciòche indi non apparisse legato in alcun modo, ne in fatti ne pur col pensiero, e per questa cagione non gli era pur lecito di portarne vn'anello, volendo, che a' Sacerdoti suffero tutte le cose libere. Onde appresso Virgilio si legge, che volendo far sacristito Didone, leuò viai

legami de i piedi, e discinsessi d'ogni intorno la veste.

#### TENTATIONE.

DONNA laquale con la destra mano sie ne vn vaso di fuoco, e con la sinistra renendo vn bastone lo stuzzica & maneggia per che tentare, non è altro, che somentare quello, che per se stesso ha poca sorza, se bene è potente ad hauerne assai, & ad accelerar l'opera, ò di corpo, ò di mente.

TENTATIONE D'AMORE.

N A bella verginella, di poueri habiti veftita, la quale mostri di stare ambigua, fedebba

se debba raccogsiere alemne collane d'oro, & gioie, & denari, che stanno per terra, & si dipin gerà in vna notte; dietro lei si vedrà vna vec-

chia brutta, & macilente .

Alla gagliardezza delle tentationi molto sa l'importanza delle cose, che si promettono, mà molto più stimola la necessità, che l'huomo sente in se stesso delle cose offerte. Però si dipinge questa giouanetta pouera, & mal vestita, con l'occasione d'aricchire in luogo, che col silentio, & con la secretezza, par che inclimi, & pieghi l'animoa farlo con le persuasioni, che non cessano stimolare, ò l'orecchie, ò il cuore, vedendo, ò dalla concupiscenza, che per se stessa non cessa, ò dalle parole di persona habituata nel vitio, che continuamente sprona, & tanto più se l'animo è seminile, che per se stesso concorre a' fomenti della natura, a queste inclinationi principalmente accom-

pagnato dalla debolezza, che volentieri si lascia partecipare, & dalla verginità, che per la poca esperienza incauta facilmente si lusinga, & tira...

La vecchia macilente, che vistà dietro, è figura della persona habituata nel vitio, che per suade a malitiosi amori, la conuersatione de quali deuesi suggire, e ciascuno deue procurare di non lassate praticare in casa, essendo bene spesso cagione delle perditione delle famiglie, di che ne auuertisce. Naumachio Poeta. Greco, essortandoci a discacciare gli esterni amori, prima che da altri si conosca il disegno della mente loro.

Externos amores reice ; primquam ab alijs Reuera cognoscas studia, mentes gipsorum Nec Anŭ improbam tuis vnquã adibus recipias Multorum bene conditas familias pessundederunt Anus.

TERRORE.







H VOMO con la testa di Leone, vestito di cangiante, tenendo in mano vn siagello,

perche par proprietà del Leone, atterire chi lo riguarda, però gl'antichi vsarono al terrore

far la

far la facccia di questo animale.

Il flagello è inditio, che il terrore/sforza gli animi, & gli guida a modo, suo, & i colori anco ra fignificano le varie passioni, alle quali impie ga l'animo vn'huomo, che dal terrore si lascia spauentare.

Sono ancora queste le tre cagioni, che atteriscono gli huomini, cioè gli aspetti formidabili, i successi nociui, & le subitanee mutationi delle cose; l'vno è nel viso, l'altro nella sfer-

za; il terzo nella veste di cangiante.

Paulania finge, che Marte per commissione di Gioue vada a suscitar guerra frà gl'Argiui, & i Thebani, & dice che pigliò lo spanento, & il terrore, & gli fece andare auanti, & lo disegna in parte, & in parte, descriue gli ef fetti, che da lui vengono, & si è voltato in lin-

gua nostra così

Della plebe crudel, che hà intorno elegge Il terror, e a i destrier to manda innan (i Al cui poter non è, che il suo paregge, In far temer altrui, non che l'auanzi, Per costui par che l'huom, il ver dispregge, Se nel timido petto, auuien, che stanti Il mostro horrendo, che hà voci infinite, Et mani sempre al mal poste, é ardite. Vna solanon è sempre la faccia,

Mà molte, e tutte in variati aspetti. Che si cangiano ogn'her, pur che à lui piac-Di accordar quei co' spauentosi detti. Quelli ne' cuori human si forte cascia, Che a dar loro ogni fede sono astretti, E con tanto spauento spesso assale Le Città, che poi credono ogni male.

Il Terrore dipinto con la faccia di Leone, racconta Paufania, che si vedeua scolpito presso a gl'Elei nello Scudo di Agamennone, mà che ih molte altre occasioni si dipingeua donna infuriata, & terribile, forse per memoria. di Medusa, la testa della quale era da Domitiano portata innanzi al petto nell'armatura, per dar terrore, & fpanento a chi lo mirana.

TERREMOTO. L Terremoto fi potrà rappresentate in di-I segno con figura d'huomo, che gonfiando le guancie, & storcendo in strana, & siera attitudine il vifo, mostri con gran forza di vscire da vna spelonca, ò dalle fissure della terra, & già si veda con i crini longhi, & sparsi.

La terra intorno si potrà fare rotta, & solleuata con arbori gettati a terra fracassati, con

le radiche riuolte al Cielo.

Il terremoto, è quel tremore, che fà la terra per cagione dell'essalationi ristrette nelle

viscere di essa, che cercando l'esto la scuotono & si fanno strada all'vscire fuora con euidente apertura di quella. Onde Lucretio dice. Quod niss prorumpit tamen impetus ipse animal, Et fera vis venti per creba foramina terra. Dispertitur of horror, & incutit inde tremorem.

> H E O R I A. Del Signor Fuluio Mariotelli.

THEORIA, voce a i Greci fignifica-tiua di contemplatione, & visione è venuta a noi per significare ogni deduttione di ragione, fondata nelle cagioni delle cose secon do gl'ordini loro con la notitia de principij dependenti non dal fenfo, mà più tosto dall'intelletto, percioche quei principij che pendo! no dal senso, fanno la prattica che alla Theoria si oppone, rispetto a i principij; i quali tutti sono diretti a bene operare con arte, cioè a misura, & a segno, come testifica Arist. per principio di tutta la sua Metafisica onde Theoria sarà cognitione e deduttione di principii dependenti immediatamente: & mediatamente dall'intelletto. Et perche come i principij che nascono dall'apprensione del senso, tanto sono tenuti più certi, quanto più immediatamente pendono da quello, così doura dirsi all'incontro dell'intelletto, che i suoi principij tanto sia no più veri, quanto, dal senso più stanno lontani, bisogna dire che principio fermo, reale, e primo di tutta la Theoria, non sia altro che Dio, perche ne cosa più di lui lontana dal senso si può apprendere, ne similmente più all'intelletto vnita, di lui solo, primo, & infinito : potentissimo per se stesso, & efficacissima cagione del nostro intendere. Talmente che molto più repugnante all'effere humano è l'a haner l'intelletto alieno dalla notitia di Dio, che non è l'hauer il senso lontano dalla notitia del moto del caldo, del freddo, e d'altri fimili accidenti perche come a queste cose in tutte sensibili si crede senz'alcun opera dell'intelletto così a Dio in tutto intelligibile co l'intelletto subitos'aderisce, senza alcuna operatione del esteriore, poco prezzato dall'interiore,e stabilito sentimento dell'anima. Et quirdi è forse che i Greci dissero Iddio Osov, dall'istessa voce Ocoposa, quasi che sia Iddio al nostro discorso non altro che principio, e prima forma. Et così conoscendosi, che la Theoria dalla prattica vien distinta in quel modo che l'intelletto dal fenso, & la cosa intelligibile dalla sensibile, si pnò ageuolmente dire, che da

666

## Della nouissima Iconologia

T H E O R I A.
Del Signor Fuluio Mariotelli.







cinque habiti interiori posti da Arist nell'Etica appartengano l'Arte, & la Prudenza alla Prattica. & alla Theoria la sapienza e l'intellet to,& che da ambedue le parti la scienza depen dente, tenga il luogo di mezo per l'humana... apprensione. Rispetto a queste circostanze io giudico, che la Theoria fi possa conuenientemente rappresentare informa di Donna gionane che miri in alto, tenendo le mani congiunte insieme sopra la testa con le quali tenga vn compasso aperto, con le punte riuolte al Cielo, che sia nobilmente vestita d'azurro: in atto di scendere dalla sommità d'yna scala con tutte queste circostanze significandos eminenz. nobiltà, e sublimità la giouentù significa agilità, speditezza, ardore, vita, speranza, & allegrezza, cose alla Theoria conuenienti, perche la notitia dell'ordine delle cagioni, tien la men te desta audace, confidente, lieta, pronta, presta, infoluta, & efficace.

Il colore del vestimento dimostra, che come termine vitimo della nostra vista mediante la luce è questo colore, che apparisce nel Cielo, così termine dell'intelletto, mediante il discorso, el'istesso Dio, di cui è luogo proprio e propria sede proportionata alla natura di lui, che e natura di tutte le cose l'istesso Cielo.

La faccia riuolta in alto, mostra che comosono gli occhi nostri col Cielo, con la luce, e col Sole, così e il nostro intelletto con le coso celesti, e con Dio. Et perche nell'occhio per la vista v'è l'imitatione del Cielo, hauendo l'orbe suo circondato di sette pelicole, che rappresentano i sette orbi planetari del Cielo, & in mezo vn globetto duro, che prende il lume da quei circoli maggiori, e minori con diuerse restessioni, a dissimilitudine della terra, però possimo dire, che nell'intendere vi sia l'imita tione di Dio, & della Diuinità, mà tanto in angusto, rappresentata, quanto tutto il Cielo nel

giro

giro degl'occhi nostri si rappresenta...

La scala hà i suoi gradi distinti vguali, & proportionati al passo humano, perandar col medesimo moto del corpo all'innanzi, & all'insù in vn tempo nel che si mostra, che così le cose intelligibili hanno ordine proportione, to che Pithagora considerò in yna sola. per andar discorrendo di grado, in grado, dalle cose vicine, alle lontane, col tempo che è mi sura del moto progressivo,& di ogni moto, non potendo l'intelletto humano senza tempo fermare, & assicurare il discorso del più, e del

Le mani e le braccia che in circolo tengono la testa in mezo rappresentano in qualche modo la lettera greca O, con la quale si soleua significare per breuità l'istella Theoria, seza scri uere l'altre. Et la positura delle mani sopra la testa dimostra che la Theoria, & cognitione del le cagioni hà eleuate sopra l'esperienza nella maggioraltezza dell'huomo, & sostenute le operationi, le quali sono istrumenti di sostenta.

mento doue non è Theoria.

Il compasso con le punte riuolte all'insù di mostra l'istello risguardo delle cose sublimi co me la faccia. Et il compasso significa per se stef so quasi sempre misura, perche è il più commodo istrumento che sia in vio, per misurar le cole, per non hauer in se segni, o termini fish, & poterciadattare a tutti i fegni,& termini a i quali si stende con le sue punte. E'istrumento proprio da formare il circolo, che e la prima figura irrationale dalla quale pendono le ragioni di tutte le altre come da primo, e proprio principio onde Euclide nell'assegnare de primi elementi il primo di tutti costituì il trigono equilatero, il quale immediatamente fi prou col circolo, e con l'operatione del compasso. quindi è la difficoltà che hanno trouato fempre, e trouano, ancora hoggi tutti i Matematici nella quadratura, ouero commisuratione, proportionalità del Circolo con le altre figure. Significa ancora il Compasso infinità, & perche il suo moto in circolo non hà termine, & perche ad infiniti termini, si può adattare, & perche operando sta insieme in quiete & in mo to, è vno, & non vno, congiunto, e disgiunto; acuto, & ottufo, acuto doue fi difgiunge, ottulo done si vnisce simile alle gambe, & a i piedi del l'huomo co i quali si forma (mouendosi a vicenda l'vno mentre l'altro si posa) il passo ond'è che noi diamo nome di compasso, a questo istrumento, da i latini detto rispetto al giro cir cino e da i greci similmente SiaBirns che è quanto compasso & seito è detto da noi, onde è

il verbo assestare cioè adattare a giusta e vera misurarispetto al festante, che era la minor mi fura nel valor del dinaro, simile al nostro quattrino è rappresentato da i greci in due lettere P.A, le quali ambedue rappresentano quel tut-

E per la commodità di questo istrumento; ancora viue la memoria dell'Inuentore, che fit Talo Atheniesemipore di Dedalo che senz'esto difficilmete fi potrebbono hauer le distanze cosi della terra, come del Cielo anzi che ne dell'huomo stesso si possono assegnar le debite proportioni senza l'vso del compasso; come io ho dimostrato nella mia noua Enciclopedia, che presto piacendo à Dio darò fuori:onde per tutte queste ragioni viene il Compasso alla Theo ria bene applicato, con le punte in alto ver so il Cielo, ch'è di figura sferica, e cir colare. Et oltre alle dette ragioni conufene ancora alla Theoria il Compasso, perche significa il vero modo del nostro sapere, perciòche il sapere humano non è altro se non adattarsi con facultà misurare, & proportionar insieme le cose onde con questo rispetto, come testifica Diogene Laertio, i filosofi da principio Analogitici furono detti. Il compasso e fatto di due come membra in parte vguali, in parte ineguali, vguali quanto alla lunghezza, mà ineguali quato alla conversione, e participatione del mezo; perche l'vna parte e tocca dal mezo che le stringe insieme vna volta sola, & l'altra due volte, ne' due braccietti:il che ageuolmente apparisce significatino della ragione, dalla quale pende il saper nostro; essendo essa, quando è ragioneuolmente formato di due membra, l'vno più vniuerfale dell'altro, mà vgualmente potenti rispetto alla conclusione, & il mezo termine stringe insieme ambigli estremi; onde vgualmente vniuerfali, o almeno non noti vgualmente tale è buono e giasto il compasso per fare il circolo, e misurar la quantità nelle cose. tale è buona e vera, similmente la ragione per formarne la ragione demostratione, ò lineare ò circolare. Et perche l'vso del la ragione hà per fine l'assestar dell'attioni, quindi è che con metafora tolta dal compasso fi dicono le attioni nostre giuste, & ingiuste secondo che si conformano con la ragione, e con le leggi, la qual giustitia legale per essere il vincolo della vita Ciuile, allhora e interamente:perfetta, quando si forma della linea il circolo, cioè che la vita serue a Dio, che l'hà data che questo è il tirar dalla linea, inreprenfibilmete all'vnione del suo principio, & que.

cosa che supera le forze humane, hauendo bifogno di forza superiore che purifichi in tutto l'anima dagl'affetti terreni, come dimostra

Ro è solo, che da i titoli di sapienza perche è frà gl'altri Platonici, Iamblico, al quale nondimeno non arriuò la luce serbata, solo per riuelarsi a i seguaci di Christo, sapienza eterna del Padre.

#### L







ONNA con due faccie dissimili, guardando con l'vna più giouane il Cielo, con l'altra più vecchia la terra, starà a sedere sopra vn globo, ouero vna palla turchina, piena di stelle, tenendo la destra mano al petto, & la finistra stesa verso la terra, & sostenedo il lem bo della veste, vicino alla quale si vede vna... ruota, che è il proprio Geroglifico nelle sacre lettere della scienza Theologica, perche come la ruota non tocca la terra, se non con l'infima parte della sua circonferenza mouendos, così il vero Theologo si deue seruire del senso nel-· la fa fcienza, folo tanto, che l'aiuti a caminare inanzi, e non per effondaruisi dentro.

Le due faccie, con le quali guarda il Cielo, e la Terra, dimostrano, che come diste S. Ago-

stino a Volusiano, tutta la Theologia è fondata nel riguardare continuamente,& amare con perseueranza Dio, & il prossimo, & per non si poter alzar l'vna, che l'altra con si abbassi, dimostra, che il Theologo, non bisogna, che mai tanto s'inalzi con l'ingegno, che non fi ricordi di essere huomo, & che facilmente può incorrere in molti errori, & però deue andare cauto, & prouedere con auuertenz. nel rinolgersi per la bocca il testameto di Dio.

Si somiglia all'età giouenile quello, che guarda il Cielo perche le cose alte, & remote, sono curiose, & piaceuoli, come le cose terrene, & basse per hauer seco fastidij, & molestie, sono dispiacenoli, & tediose.

Stà a sedere sopra il Cielo stellato, perche

la Theologia non si riposa in cosa alcuna inferiore, mà và direttamente a ferire alla cognitione di Dio, donde hà poi regola, & norma da sapere, & intendere tutte le cose, che le sia con facilità ordinate, rendono maraniglia a gl'occhi nostri interra....

La mano al perto, mostra grauità, per esser

questa, scienza ; tutte le scienze.

Il lembo delle veste sostenuto dalla mano, che stà distesa verso terra, dimostra, che vna parte di Theologia si stende alle cose basse, mà necessarie, che sono il formare debiramente le attioni nostre, regolarsi nelle virtu, suggire li vitij, honorar Dio interiormente & esteriormente, altre cose simili, lequali sono, come vna veste, sotto alla quale non penetrano, se non le menti illiminate da Dio.

TIMIDITA', O'TIMORE.

L'OMO vecchio vestito di giallolino, col corpo curuo; la faccia alquanto pallida, gli occhi piccioli, & bianchi, le mani lunghe, & sottili, & i piedi alati; starà mesto, & sotto il braccio sinistro terrà vn Lepore, se bene frà il timore, & la timidità vi è qualche poco di differenza, non però tanta, che non si postano abbracciare sotto vn'istessa imagine; onde diciamo, che il timore è vna passione dell'animo, che l'opinioni satte, non vengono giustificate a bastanza.

E vecchio, per che si genera doue non è abbondanza di sangue, ne viuacità di spiriti, ilche si vede auuenire ne' vecchi, che perdono il vigore insieme con l'età, & facilmente temo

no tutti gl'infortunij .

Il giallolino, del quale colore è la veste', e imperfetto, come il timore mostra imperfettio ne dell'huomo non nascendo se non dalla cognitione della propria indignità.

I segni sopradetti del corpo, sono ne' timorosi notati tutti i sisognomici,& da Aristotile

in particolare al cap. 6.9.10.

Il Lepre fotto al braccio finistro, come dice il medesimo Autore nel lib.dell'historia de gl'animali è timidissimo di sua natura, & se nevedono manifesti segni, & effetti.

I piedi alati, fignificano la fuga, che nasce per lo timore spessissimo, come si è detto in al-

tro propolito.

TIMORE.
VECCHIO, pallido, vestito di pelle di
ceruo, in modo che la testa del ceruo sac

cia l'acconciatura del capo,& ne gl'occhi del ceruo vi faranno molte pene di color rosso.

Si dipinge pallido il timore, perche rende

pallidi quelli, che l'hanno .

Vestesi di pelle di ceruo; perche il ceruo è animale rimidissimo, & suggendo da qualche sinistro, se troua correndo delle penne rosse, fer ma il corso, & si aggira in modo, che spessivolte ne resta preso, ilche Vergilio nel 12 del-l'Encide, accennò con queste parole.

Inclusi veluti si quando flumine nactus. Ceruum, aut punicea septum formidine penna.

TIRANNIDE.

DONNA armata, alquanto pallida, superba, & crudele in vista, & stando in piedi, sotto all'armatura hauerà vna trauersina di porpora, in capo vna corona di ferro, nella destra mano vna spada ignuda, & con la sinistra terrà vn giogo.

Armata, & in piedi si dipinge per dimostrare la vigilanza, che è necessaria al tiranno per conservare la grandezza dello stato violento; che però stà sempre con l'animo, & con le forze apparecchiate alla disesa di se stesso, & al-

l'offesa d'altrui.

E' pallida, per lo timore continuo, & per l'ansietà, che perpetuamente la molestano, & af-

fliggono.

Dimostra crudeltà, e superbia nell'aspetto, perche l'vna di queste due pesti, le sà la strada alle ingiuste grandezze, & l'altra ce la sa essere re perseuerante.

Si veste di porpora, & si corona di ferro, per dimostratione di signoria, mà barbara, &

crudele .

In vece dello scettro segno di dominio, & di gonerno legittimo, tiene vna spada ignuda, come quella, che si procura l'obedienza de' sudditi, con terrore, pascendoli, non per il ben loro, come sa il buon pastore, mà per soggiogarli all'aratro, & per scorticarli, come sa il bisolco mercenario de buoi, hauendo per sine solo la propria vtilità, & però tiene il giogo in mano.

TOLERANZA.

S I dipinge donna, vestita di berrettino, d'aspetto senile, in atto di sopportare sopraalle spalle vn sasso con molta salica, con vn
motto, che dica, REBVS ME SERVO SECVNDIS.

Tolerare, è quasi portare qualche peso, dis-

umu-

670

# Della nouissima Iconologià

#### TOLERANZA.



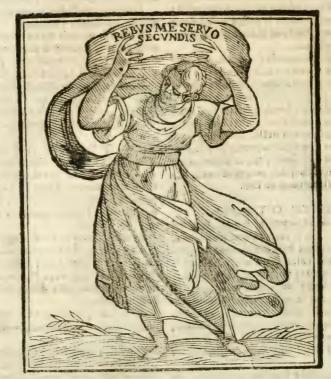



simulando la grauezza di esso per qualche buon fine, & son pesi dell'anima, alla quale appartiene il sopportare, & tollerare per cagio ne di virtù gli fastidij, & le assittioni, le quali si dimostrano col sasso, che per la grauità sua opprime quello, che gli sta sotto.

E vecchia d'aspetto, perche la toleranza, nasce da maturità di consiglio, laquale è dell'ctà senile in maggior parte de gl'huomini

mantenuta, & adoperati....

Et il motto dà ad intendere il fine della toleranza, che è di quiete, & di riposo, perche la speranza sola di bene apparente sà tolerare, & sopportare volontieri tutti li fastidij.

TORMENTO D'AMORE.

H V O M O mesto, & malinconico, vestito di color bruno, & fosco, cinto di spine; nell'acconciatura del capo porterà vn cuore passato da vna frezza con due serpi, che lo circondano, mostrerà essa figura il petto aperto, & lacerato da vno Auoltore, stando in atto di

mostrare con le mani le sue passioni, & il suo tormento.

TRADIMENTO.

H VO MO vestito di giallolino, con due teste, l'vna di vaga giouane, & l'altra di vecchio orgoglioso; nella destra mano terrà vn vaso di suoco, & nella sinistra vn'altro vaso d'acqua; sporgendo il braccio inmanzi.

Il tradimento è vn vitio dell'animo di colo ro, che macchinano male contr'alcuno, fotto pretesto di beneuolenza, & d'affettione, o con fatti, o con parole; & però la detta figura, veste di giallolino, che dimostra tradimento.

Dipingesi con due teste, per la dimostratione di due passioni distinte, l'vna, che inclina alla beneuolenza finta, l'altra alla maleuolenza vera, che tiene celata nel cuore per dimostrarla con l'occasione della ruina altrui.

I due vasi l'vno di fuoco, & l'altro d'acqua insegnano, che il tradimento si serue di contra rij, perche quanto il tradimento deue essere

maggiore

maggiore, tanto mostra maggiore l'affettio-

L'acqua,& il fuoco silprende per lo bene,e per lo male, secondo il detto dell'Eccl, al 15. Apposuit tibe aquam; & ignem: ad quod vo-

lucris porrige manum tuam .

#### TRADIMENTO.

T N'huomo armato, di brutto aspetto, il quale stia in atto di baciare vn'altro huo mo bello, & senza armi; terrà la mano dritta al pugnale dietro al fianco.

Si fà d'a spetto dispiaceuole, perche questo vitio è macchia enorme, e deformità infame

della vita dell'huomo.

Il bacio è indicio d'amicitia, & di beneuolenza; dar la mano al pugnale per vecidere, è effetto d'odio, di rancore, & di tradimento.

L'huomo disarmato, dimoitra l'innocenza, la quale fà scoprir maggiore la macchia del tradimento, & che i traditori sono vigliacchi nell'effercito dell'armi, non si curando perdere l'honore, per esser sicuri nel risico della. معاد vic

Tradimento .

7 Na furia infernale, acconciatamente vestita, tenga vna maschera sopra il viso, & alzandola alquanto con vna mano, faccia scoprire in pante la faccia macilente, & brutta, la detta maschera hauera i capelli biondi, & ricci; in capo porterà vn velo sottilissimo dal qua le traspariscano li capelli serpentini.

Fingono i Poeti, che le Furie, sieno alcune donne nell'Inferno destinate a' tormenti altrui ; & che fieno sempte inclinate alla ruina degli huomini, brutte, dispiaceuoli, fetenti, con capelli serpentini, & occhi di fuoco, & per que

sto estendo este ministre di grandissimo male, ricoperte con la maschera, noteranno il tradimento, che è vn'effetto nociuo, e luttuofo rico perto con apparenza di bene, & però hà la det-







ta maschera i capelli biondi, e ricci, che sono i pensieri finti, per ricoprire la propria sceleraggine, & mantener celata la calamità, che preparano altrui. Il che notano i serpenti, che sono tutti veleno, & tossico, & i capelli serpentini, che appariscono sotto al velo, dimostrano, che ogni tradimento alla fine si scuopre, & ogni mal pensiero si sà, secondo il detto di Christo Nostro Signore. Nihil occultum quod non sciatur. Mat. 10.

#### TRAGEDIA.

DONNA vestita di nero, nella destra mano tiene vn pugnale ignudo insangui nato, congli stiualetti ne' piedi, & in terra dietro alle spalle vi sarà vn vestimento d'oro, & di diuerse gemme pretios.

Vestesi la Tragedia di color nero, per esser ral habito malinconico, & conuencuole in questa sorte di Poesia, non contenendo essa altro, che calamità, & ruine di Principi con morteviolenta, & crudele; il che dimostra il pugnale

infanguinato.

E fù questa Poesia ritrouata da gli antichi per molte ragioni, mà principalmente per si creare, & confortare gli animi de'cittadini, li quali hauessero potuto pensare per considenza de se stessi, di doner arriuare alla tirannide, & al reggimento de gli huomini, toglicdo loro la speranza di buon successo, con l'essempio del l'infelicità de gli altri, che a queste ariuari ci sono fabbricate grandissime calamità.

Dal che si conchiude, esser bene contentars, dell'honesta foriuna, & senza altra pompa viuere allegramente, con quei pochi commodi, che partorisce la debole fortuna de semplici

Cittadini.

Insegna ancora a' Prencipi, & Signori, a no violentar tanto il corso della loro grandezza col danno de' Cittadini, che non si ricordino, che la loro fortuna, & la vita stà spesse volte.

riposta nelle mani de' Vassalli.

Il pugnale infanguinato dimostra, che non le morti simplicemente, mà le morti violente de' Prencipi ingiusti sono il suggetto della Tra gedia, & se bene dice Aristotile nell'arte Poetica, che possono essere le Tragedie senza aune nimento di morte, o spargimento di sangue, con tutto ciò è tanto ben seguitare in questo caso l'vso de' Poeti, che le hanno composte di tempo, in tempo, quanto i precetti, che ne dia va filososo, ancorche dottissimo.

Gli stiualetti erano portati da' Prencipi per mostrare preminenza alla plebe, & a gli huomini ordinari), & però si introduceuano i rappresentatori ad imitatione di quelli calzati, con questa sorte di scarpe, & li dimandanano coturni. E dimostra, che questa sorte di Poema hà bisogno di parole graui, & di concetti, che non sieno plebei, ne' trituali. Però disse Horatio.

Effutire leues indigna Tragadia versus .

TRANQVILLITA'.

ONNA con allegro volto, tenga con ambe le mani vn'Alcione, vccello, il qua le stia dentro al suo nido, & vn'altro ne voli in

torno alla testa di essa.

Gli Alcioni fanno il nido alla ripa del marecon mirabile artifitio di officciuoli, & spine di pesci assai piccioli & in tal modo intessuto, & fortificato, che ficuro ancora da' colpi di spada, hà forma simile alla Zucca, & non hà se non vi picciolo pertugio, per il quale a fatica entra, & esce d'Alcione shesso, il quale su presso a gl'antichi Egittij indicio di tranquillità, perche esto per naturale istinto conosce i tempi, & si pone a faril nido, quando vede, che si per continuare molti giorni tranquilli, & quie ti, però tirando di qui la metasora, dimandauano i Romani giorni Alcioni, quei pochi di, che non era lecito andare in giuditio, & attendere alle liti nel soro.

Donna bella d'afpetto, la quale stando appoggiata ad vna Naue, con la destra mano tenga vn Cornucopia, & con la finistra le falde de' panni; per terra vi sarà vn'anchora arrugginita, & in cima all'albero della naue si vedrà vna siamma di fuoco.

Si appoggia alla naue, per dimostra re la fer mezza, & tranquillità che consiste nella quiete dell'onde, che non la solleuando, fanno, che sicuramente la detta donna s'appoggi.

Il Cornucopia dimostra, che la tranquillità del Cielo, & del mare producono l'abbondanza, l'vna con l'arte delle mercantie, l'altra con

la natura delle influenze.

L'anchora è instromento da mantenere la naue salda, quando impetuosamente è molestata dalle tempeste, gittandosi in mare, & però satà segno di tranquillità, vedendosi applicata ad altro vso, che a quello di mare.

La fiamma del fuoco fopra alla naue dimofira quella, che i nauiganti dimandano luce di S. Ermo, dalla quale, quando apparice fopra

l'albe-

l'albero della naue, essi prendendo certo presa gio di vicina tranquillità.

Tranquillità .

Vedi a Sicurezza.

TRANQVILLITA'.
Nella Medaglia d'Antonino Pio.

ONNA, che tiene con la man destra vn Timone, & con la sinistra due spighe di grano, mostrando per esse spighe, l'abondau za del grano, che si può hauere per mare in tempo tranquillo, & quieto

T R E G V A.

Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







N A donna, che stia in vna isoletta, nel mezo del mar tranquillo a sedere sopra vn sascio d'armi in hasta legare, porti il petto armato, come Bellona, habbia sopra il ginocchio destro il murione, e sopra il murione tenga posato il pugno, e con esso stringa vna verga, intorno laquale sarà inuolto il pesce lupo, e il mugile, ò muggine, che dir vogliamo vniti insieme; con la sinistra tenga legati con vn cingolo vn cane, e vn gatto, che pacificamente sedano al paro.

modi. Inducia sunt pax castrensis paucorum

dierum, vel Inducia sunt belli feria. La tregua è vna pace di pochi di fatta nel campo, ouero la tregua è vna vacanza di guerra; lequali definitioni ad Aulo Gellio nel 1-lib.cap. 25. non piaceno, & gli paiono più tosto breui, & giocon de descrittioni, che perfette definitioni: inquan to alla seconda dice, ch'è più tosto gratios che apertamente definita, & che più significan temente è da Greci detta Eccchiria, cioè, astinenza di menat le mani; perche nel tempo della tregua non è lecito combattere.

In quanto alla prima dice, che non si può chiamar pace, perche stà anco in piedi la guer-

X x 2 ra, se

674

ra se ben l'atto di menar le mani cessa, ne pace castrense dir può, cioè fatta nel campo, o ne gli alloggiamenti de soldati, perche si fà anco altrouc fuor del campo, e de gli alloggiamenei militari; ne anco è per pochi di, perche si concede parimente a mesi; tre mesi di tregua diedero i Romani a Cartaginefi, come narra Liuio nel x.lib. & sei mesi a Nabide Tiranno de Lacedemoni; Quadrigatio poi nel primo de gli Annali lassò scritto, che Caio Pontio San nito, dimandò al Dittatore Romano tregua. per sei hore, si che la Tregua non è come dice Varrone, per pochi giorni, ma anco per hore, e mesi anzi le ggiamo in Tito Liuio, che a Perugia, Cortona, & Arezzo, le quali erano quasi ca pi della Toscana chiedendo pace da Romani, fu conceduta tregua per trenta anni, & in Atheneo lib. 15. leggeli, inducius tecum paciscor ad annos triginta, & tal tregua di 30. anni fù farta da gli Atheniesi con i Lacedemoni soggiogata, ch'hebbero l'Eubea; il medesimo Tito Liuio, riferisce che alli Veietani fù da Romani conceduta tregua di 20.8 40. anni, & di più nel primo libro di cento anni. Subadi Vesentes pacem petitum Oratores Romam mittut, agriparte multatis, in centum annos inducia da ta. Nel settimo libro racconta vna tregua da. ta a Ceri pur di cento anni, essendo la tregua. per hore, giorni, mefi, & anni, di lungo, & breue tempo, potremo dire, che la Tregua sia vna conuentione di sospendere le armi, per vn certo tempo determinato. Non è da tralasciare la definitione, ch'è nella prima legge cap. 1.0uesi comprende interamente la conditione della tregua, perche in essa si dà sicurezza alle cose,& alle persone, mentre che anco non è finita la discordia. Tregua est securitas prastisa rebus, & perfonis discordia nondum finita, & questo in quanto alla definitione.

In quanto alla Etimologia della voce latina Inducia, il sudetto Gellio, pensa che sia voce composta di tre parole inde, vti; iam. Cioè, che non fi combatti per fino al giorno determi nato, da indi in poi fia lecito trattare, come già si soleua da nemici per via di guerra. Aurelio Opilio la giudicò voce deriuata, ab initu, ( in troitu, perche nel tempo della tregua li nemici sogliono hauer commertio insieme, & ciascuno può entrare nello stato dell'altro sicura-

mente.

L'inuentore della Tregna secondo Plinio lib.7.cap. 56.fu Licanore; Indusias lycanor, for dera Thefens . Giudici tanto della Tregua, quanto della lega erano i Feciali, perche que-

sti si deputauano sopra la fede Publica de popoli, come si è detto nella figura della lega, & Cic.pone questa legge. Nel lib.2. de legibus. Fæderum, Pacis, belli, induciarum, oratorum feciales iudices sunto. Mà io son d'opinione. che il primo, ch'habbia proposta la Tregui, fia stato Priamo Re de' Troiani, il quale doppo vna battaglia fatta contro i Greci, con mor talità dell'vna, & l'altra parte, mandò Ideo per suo Ambasciatore ad Agamennone Imperadore de Greci a formar tregua, finche desse ro condimento a i Cadaueri de suoi col suoco, per quanto si canta da Homero nella g. Iliade. Nune quidem con am sumite in Vrbe sicut prim. Et solitas excubias agite, ac vigilate quisq. Mane autem Idaus eat concauas ad naues, Vt dicat Atridis, Agamemnoni, 🔗 Menelao Sententiam Alexandri, cuius gratia contentio orta est,

Illud etiam cause addant si velint, Cessare a bello tristi, donec cadauera Comburamus, postea iterum pugnabimus, donet forsuna

Nos dirimat, detá alterutris vistoriam.

Laqual tregua fù accettata da Agamennone Imperadore, & giurò di mantenerla alzando lo scettro al Cielo.

Sed de mortuis cremandis nihil inuideo, Neque enim vsus quisquam cadauerum mor-

Est; postquam occubuerins, igne cremandi suns

Fœderis autem esto testis Iuppiter alsi sonans, maritus lunonis,

Sic satus sceptrum sustulit omnibus Dijs.

Ne quali versi affatto si rappresenta la forma della tregua, ancorche vi sia la parola forderis, così posta in quanto che fædus generica. mente parlando può fignificare ogni patto,& accordo stabilito con giuramento tià nemici, come è la tregua, tanto più, che nel testo Greco legesi Horcia, che significa giuramento; mà in spetie la parola fædus non lignifica altro più propriamente, che amicina, & pace, fi come nella figura della lega habbiamo con auttorità prouato, & più certezza ne danno gl'Histo. rici, che spesse volte pogon l'amicicia, & la pace sotto nome di fædus, si che propria, & distin ramente parlando la tregua non fi può dir fadus, atteso che vi è differenza grande zra loro, perche la tregua da latini detta inducia, è pace temporale per vn certo spario di tempo, & fæ dus è patto d'amicitia, & pace perpetua, ne è marauiglia che i Romania parecchi oratori ,

the dimandarono loro lega, diedero più, rosto tregua, si come ne auuerrisce il Sigonio nel 1. lib.de Antiquo lure Italia cap. 1. Et se la traduttione sudetta dice . Fæderis autem esto tefis Iuppiter. Lo dice per isprimere, che Agame, none Imperadore, inuocò Gioue per testimonio del patto giurato nell'accettar la tregua: Dunque la proposta, che sa fare Priamo Re de Trorani da Ideo suo nuntio a Greci, essendo vna sospension d'arme, finche s'abbrucino i Cadaucri, viene ad esfere tregua formata, poiche finito di abbruciare detti Cadaueri, dice di voler combattere di nuovo: ne più antica tregua di quetta fi legge, onde potemo dire, che l'inventore fella tregna fia stato Priamo Rede' Trojani.

Il corpo della nostra sigura stà in vna isoletta nel mezo del mar tranquillo per dimostrate, che lo stato della tregua, è come il mare tranquillo, mà non per sempre, perche al sine prorompe in aurbolenza, e tempesta, e si come cestata la tempesta dell'onde si può andare sicuramente nel mezo del mate durante la atranquillità, così cessata la tempesta delle armi, per sin che dura il tranquillo tempo della tregua si può andare sicuramente nel mezo del lo stato nemico, è ciò cade sotto la sudetta Etimologia d'Aurelio Opilio. Ab initua si intenta Perche nel tempo della tregua s'entra anel paese de' nemici senza pericolo.

Siede sopra vu sascio d'armi in hasta legate, perche se bene il tempo della tregua si soprasedeno le armi, & si ripongono, nulladimeno finito il tempo della tregua si sciolgono le armi, & ritorna in piedi la guerra, come pri ma, e ciò cade sotto le definitioni di Varrone, & sotto l'Etimologia di Gellio di quelle tre.

parole Inde, vti, iam .

Porta il petto armato, come Bellona, perche nel tempo della regua stà nel petto de' Popoli la cura della guerra, ancorche si facci vacan

za delle armi.

Tiene sedendo il murione su'lgnocchio, e non in testa, per significare maggiormente il riposo, che si prende nel tempo della tregua, & vi tiene la mano sopra per mostrare la pron tezza di ponerselo in testa, finito il tempo della tregua.

Il pesce Lupo vnito col Muggine, è simbolo della tregua, poiche questi due pesci, ancorche siano capitali nemici, nondimeno ad vn certo determinato tempo sogliono insieme, congregarsi, per quanto, il Filosofo nella Historia d'Animali lib, 9 cap. 2, così narta. Lu-

pus, & mugilis quamquam inimici sunt capita. les, tamen stato tempore congregantur: sono inuolti poi intorno alla verga, per dimostrare. che la conuentione della tregua astringe le parti a stare vnite senza offenders, non effendo lecito col dar nota & molestia, rompere la verga, cioè la legge della tregua, perche chì rompe la tregua, fa violenza alla legge delle genti, come fi hà da Liuio lib. 40. riputandosi fraudolenti quelli, che la rompeno. Omnes poreas concionabundus ipse Imperator circumit, & quibuscumq irritamentis poterat, iras militum acuebat, nunc fraudem hostium incufans, qui pace petita, inducijs datis, per ipsum induciarum tempus, contra lus gentium, ad castra oppugnanda venissent, Fraudolehti furono i Cartaginefi, che violorono la tregna contro Romani prima, che spirasse il penultimo giorno della tregua, come riferisce Liuio lib. 20, fraudolenti furono i Longobardi, che nell'Imperio di Mauritio più volte comperono la riegua in Italia. Fraudolenti furono i Thraci, i quali vinti dalli Beotij alla palude Copaide se ne fuggirono in Helicona, & fecero tregua co i Beouj per cinque giorni, secondo che riferisce Suida, pel qual tempo i Beotij fatto consiglio si partirono assicurati dalla Vittoria, & dalla tregua: & mentre che a Minerua Itonia, come dice Polieno antichissimo Auttore nell'ottano lib. de gli stratagemmi, sacrificanano, & conuiti celebrauano, furono di notte da. Thraci affaltati, parte vecifi, & parte presi viui; I Beotij lamentandosi con i loro nemici della violata tregua, risposero i Thraci, ch'esa fecero tregua per i giorni, e non per le notti:con molta ragione fimili fraudolenti vengo no meritamente vituperati da Cicerone nel pri mo de gli ofitij, perche fotto vna malitiofa,& astuta interpretatione di legge fanno ingiuria, come quello, che hauendo fatto col nemico per trenta giorni tregua di notte faccheggiaua i campi, volendo che la tregua pattuita fusse per li giorni, & non per le notti. Vt ille qui cum triginta dierum effent hoste pasta inducia, noctu populabatur agros, quod dierum essent pacta, non noctium inducia.

Per meglio dimostrare l'obligatione del pat to conuenuto nella tregua vengono dalla nostra figura tenuti legati vn cane, & vn gatto, perche il patto della tregua lega gli animi de' nemici,& fattioni contrarie, che nel tempo del la tregua riposano, estanno in pace, finita latregua tornano ad essere come cani, & gatti, i quali alle volte stanno pacificamente insieme,

mà in breue tempo poi si azzuffano.

TRIBVLATIDNE.

ONNA vestita di nero, sarà scapigliata,
nella destra mano terrà tre martelli, &
nella sinistra yn cuore.

E' vestita di nero, perche porta neri, & oscu ri li pensieri, i quali continuamente macerano l'anima, & il cuore, non altrimente, che se sussero martelli, iquali con percosse continue lo sormentassero. I capelli sparsi significano i pensieri, che dis sipano, & si intricano insieme nel multiplicare delle tribulationi, & de trauagli.

Onna mesta, & assista, con le mani, & i piedi legati. & che a canto vi sia vn'assamato Lupo, in atto di volerso diuorare.

TRISTITIA, OVERO Rammarico del ben altrui. Vedi Rammarico.

T V T E L A.

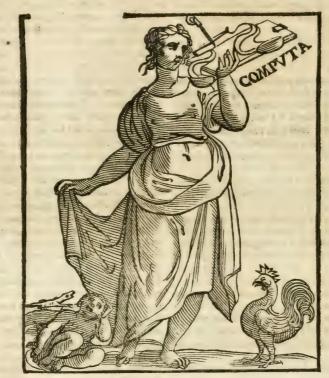

ONNA di età virile, vestita di rosso con la sinistra mano tenghi vn libro di conti oue sia scritto COMPVTA, & sopradi esso vn paro di bilancie, dalla sinistra banda vi sarà vn Gallo, & detta siguia starà in atto che con la destra mano mostri di coprire con il lembo della veste vn fanciullo che gli stadalli piedi dormendo, & in oltre appresso di det to fanciullo vi sia vn Racano, ò Ramano che dir vogsiamo.

Due sorte di Tutela si trouano vna più generale dell'altra, quale figurorno gl'Egittij nella maniera che descriue Oro Appolline, l'altra più particolare notissima a Iurisconsulti laquale dissimisse Servio Iurisconsulto, & la riseriscono Paolo nella prima legge del titolo De Tutilis ne digesti, & Giustiniano insieme nel tirolo istesso al paragrafo primo delle Institutioni che è tale Tutela est via atspotessa in capite libero ad tuendam eum qui propter

atatem se desendere nequit iure ciuili data ac permissa; & se bene nella definitione si dice data, & permessa dalla legge Ciuile, si nondime no dalla legge Naturale introdotta come dice Cicerone ne libri de gl'officij; & Giustiniano medesimo nel titolo 20. al paragraso penulti-

mo del primo libro.

La facciamo che sia d'età virile perciòche (come racconta Aristotele nel lib. 2. della Ret torica) questa età hà tutti quei beni che nella giouanezza, & nella vecchiezza stanno separati. & di tutti gl'eccessi, & di tutti li distet ti, che si trouano nell'altre età, in questa di loro così troua il mezo, & il conueneuole per carichi, offitij, & maneggi. Si veste di Rosso effendo che nelle sacre lettere detto colore signi fica la Virtu dell'amore, & della Carità, checiò molto conuiene a quelli che hanno cura de pupilli.

Tiene co la finistra mano il libro, oue è scrit to COMPVTA, & sopra del quale sono le bilancie, per significare che il tutore è obligato amministrare con giustitia la robba de pupilli, & insieme renderne minuto conto.

Il Gallo che gli sta a canto, significa la Vigilanza che deuono hauere gl'huomini de

negotij.

La dimostratione di coprire con il lembo della veste il fanciullo che dorme dimostra il zelo, & il buon gouerno della Tutela...

Il Ramano che gli stà a canto è animale no to, & è publica voce, & fama la protettione, & Turela che si dice hauer questo animale dell'huomo mentre dorme in campagna.

> T V T E L A. Del Signor Gio: Zaratino Castellini.

M ATRONA con vna colomba in testa, tenga la mano destra sopra il capo d'vna tanciullo, e la sinistra sopra il capo d'vna fanciulla, sopra ciascuna mano vn passere.

La Tutela è vna forza, & potestà data, & permesta dalla legge Ciuile in capo libero, per custodir quello che per mancamento d'età difender non si può; però si figura la mano sopra il capo d'vn fanciullo che inisce la tutela di 14 anni compiti, & sopra vna fanciulla che compiti li 12 esce di tutela.

L'autorità di dar tutori fù propria de Romani, di ciò quello n'è fegno, che se li tutori, o pupitti cessano d'esser Cittadini Romani si tegnena la tutela. A Padri è stato permesso di lasciar tutori per testamento a siglinoli, che siano in potestà loro, perche secondo la natura è verifimile, che niuno più effattamente pensi di lasciare migliori tutori a suoi figliuoli,che i Padri stessi.

Per legge, o per costume trouasi la Tutela sin da Roma nascente; habbiamo in Tito Liuio, & Dionisio historici, che anco Martio quar to Re de Romani, ilquale morì l'anno 138. dall'edificatione di Roma, lassò per Tutore a suoi figliuoli Lucio Tarquinio. L'anno poi 302. surono publicate le leggi delle 12. Tauole, da quali si concedeua piena potessa l'are di samiglia di testare come voleua sopra la pecunia, e Tutela delle cose sucon tal forma di parole.

Pater familias vei legassit super pecunia,

Intelane rei sua, ita ins esto.

Parentibus tutorum liberis in potestate dandorum ius esto. Prouederono di più le leggi del le xij tauole a pupilli de padri morti senza. testameto in Tutela de quali chiamauasi il più prossimo parente della medema casa paterna. Vlpiano.l. 1. ff. de leg. tu. se non vi era nessuno parente per legitimo tutore, ne tutore per testa mento, la legge Attilia della quale Linio lib. 39 ordinò che si dessero Tutori a pupilli che non ne haueuano dal Pretore Vrbano, & dalla maggior parte de Tribuni, la qual legge il Sigonio giudica fusse auanti il Cosolato di Posthumio Albino, & di Martio Filippo l'Anno di Roma. 567. Onde è quel detto, di Verre Pre tore in Cicerone.che i pupilli, & le pupille era no preda ficura de Pretori; la medema legge Attilia secondo Vlpiano daua li Tutori anco alle Donne, le quali per debilezza di configlio si teneuano in perpetua Tutela presso Romani, si come veder si può in M. Tullio nell'oratione fatta da lui per Murena. Decretò poi Claudio Imperadore per quanto narra Suetonio che si dessero tali Tutori dalli Consoli. Mà l'Imperadore Antonino Filosofo tolta la cura a Consoli fù il primo a deputare vn Pretore Tutelare acciò si trattasse con più diligenza. de Tutori Giulio Capitolino Pratorem tutelarem primus fecit, cum antea Tutores a Consulibus poscerentur, ve diligentius de tutoribus tra-Haritur; nel qual luogo vuole Gioan Battista Egnatio che il Pretore tutelare giudicasse con tro i Tutori, se hauessero commessa fraude nel la amministratione della Tutela.

Deuesi amministrare la Tutta con sincerità, & pietà della quale n'è simbolo la Colomba, che è senza fete, & nutrisce i polli d'altri, veggasi la Glosa sopra il primo della Cantica Oculi tui columbarum. Con occhi di colomba

A deueno custo dire i pupilli, & i suoi beni, non con occhio di lupo ingordo come Gildo, Russino, e Stelicone lassati Tutori da Theodosio Imperadore d'Arcadio & Honorio suoi sigli uoli; era l'animo loro d'osurpare l'Imperio a detti figliuoli, i quali Pupilli alla sine superor no con gran disticoltà il peruerso pensiero delli loro Tutori in diuersi tempi tutti vecisi: Poiche Dio vuole che si tenga retta cura de Pupilli, Esaia Subuenite oppresso, indicate Pupillo, defendite Viduam, & venite, & arguite me dicit Dominus, & Dauid nel nono Salmo, Pupillo tu gris adiutor.

Tutte le leggi gridano e minacciano a chì opprime li Pupilli. Seuerissimamente vuole Co stantino nel libro nono del Codice, ritolo decimo, & molto più il Codice Theodofiano lib, no no titolo ottauo, che fi castighino i Tutori, che coglieno il fiore alle loro Pupille con pena di relegatione,& confiscatione di tutti i suoi beni. Si tutor jupillam suum violata castitate stuprauerit, deportatione plectatur atq vninerfa eius facultates fisci iuribus vendicentur, quis tam fænam debuerit fustinere, tam raptori leges imponunt. doue li giudica anco degni di pe na di ratto, cioè della morte. Galba Imperadore lodafi da Suetonio, perche condannò alla Croce vn Tutore che auueleno il Pupillo, a cui era successore nell'Eredirà, & perche quel Tu sore cercò di patir l'vltimo supplitio con qual che morte più honoreuole, allegando d'esfere Cittadino Romano, commandò Galba, che fusse assissio in vna Croce imbiancata più alta delle altre, acciò fusic da lontano più veduto. Con molto giuditio il legislatore Athenies Solone vieto che non potesse essere Tutore quello, al quale apparteneua l'heredità doppo la morte del Pupillo, perche con mille maniete occulte potrebbe esser ministro della morte del Pupillo, al quale può anco nocere solo con · la poca cura, lassandolo esser trascurato acciò s'ammali, e mora per disordini, al qual pericolo di vita non basta la sigurtà di mantener sal ua la robba delli pupilli. Chi fusse stato conuinto d'hauer fraudato o rubbato al Pupillo era notato d'infamia, & tenuto alla pena del doppio per decreto della legge delle xij. tauole, di cui Trifonio in l.tres tutores ff. de adm. aut lib. 8. disp. Cicerone nell'oratione per Ceeinna, & per Quinto Roscio.

Mà il Tutore oltre la robba deue hauer cusa della perfona, & della vita delli pupilli, deme amare i Pupilli figli d'altri come i Passeri li figli delle Rondine, i quali se tronano i Ron dinini per disgratia lassati dalle madri, li raccoglie, e nutrisce come proprij: Se il passervede qualche mustela o donnola, che voglia a
entrare nel nido delle Rondini, col gridare è
sischiare la scopre, & se le oppone col rostro a
difesa, e salute delli rondinini.

TVTELA DA MEDAGLIE.

Del Signor Gia: Zaratino Castellini.

A DO LFO Occone in vna Medaglia di
Vespasiano battuta sotto il suo terzo con
solato l'anno del Signore 74, pone il titolo di
TVTELA, AVGVSTA mà non la descriue.

In vna Medaglia di Nerua fotto il fuo fecon do confolato l'anno del Signore 97 fi figura . Vna Donna con dui putti auanti l'Impera-

dore che sede TVTELA. ITALIÆ.

Nel terzo confolato l'anno 98. Vna figura con putti & con Nerua Imperadore fotto il medesimo anno Vn riuerso con più Putti senz'altra figura.

TVTELA ITALIAE COS. III. P. P. S. C.

L'Italia & Roma sperialmente per lungo tempo fù nell'Imperio di Domitiano Imperadore trauagliata da continue rapine, occisioni. & da spie false, per le quali ogni giorno si accre sceua argento, & oro all'Erario fiscale con indebite confiscationi & condannationi di perso. naggi ricchi, e nobili, per lo che venuto income portabile fù egli alla fine meritamete ammaz zato. In luogo suo sù eletto Imperadore Nerua, il quale giurò che a niuno Senatore sarebbe data violente morte, per suo commandameto, rimesse tutti quelli ch'erano stati banditi, estinse la malignità de spioni, e tra gli altri fece morire Sura che sorto filosofica veste mesticaua la Spia co la filosofia,& fece dare a poueri Cittadini vn campo di seicento milla scudi d'oro, hauendo commessa la divisione a Senatori deputati, come narra Cione; & Sesto Aurelio riferisce che solleud le afflitte Città, & commando fi alimentassero per l'Italia putti, & zitelle di pouere famiglie à spese del publico. Afflictas Cinitates relevanit, puellas, puerosq; natos parentibus egestosts sumptu publico per Ita lia oppida ali instit. La onde il Senato Romano. fece imprimere le sudette medaglie ad honore di Nerua Imperadore con titolo di Tutela d'Italia: & certo che vn Principe buono è verso i fuoi Stati, & Vassalli come vubuon Tutore ver so i suoi pupilli, che tiene in protettione, e defende la vita è le facoltà loro.

La medema lode di bona tutela diede il Senato al fudetto Vespassano Imperadore auan-

ti lui

ti lui di bestiali, e pessimi costumi nociui all'-Vniuerso, si misea ristorare lo stanco Mondo. Fessumg terrarum orbem breui refecit dice di lui seito Aurelio; & Suetonio scriue che suppli a Senatori il valsente che ciascuno hauer doueua, sostento le pouere casate consolari con 500. sestertij l'anno per ciascuno, migliorò per tutto il mondo molte Città guaste da terremoto,o da incendio, & che fù verso ogni gente liberalissimo; attioni tutte di Augusta Tutela,

V T E L A. Secondo gli Egittij .

VE teste, vna d'huomo che guardi in dentro, & vna di Donna che guardi in fora. Horo Apolline fotto titolo di Tutela, & Pierio sotto titolo di custodia; si porriano figurare in mano d'vna Donna di graue aspetto .

#### L R E.







VOMO di età virile, vestito d'oro, nella 1 destra mano tiene vna ghirlanda d'Allo ro, & vno Scettro, e con la finistra accarezza vn Leone, il quale gli si appoggia al sinistro Canco.

All'età virile si appoggia il valore facilmen te, perche suol per se stessa portare la fortezza dell'animo, & la robustezza del corpo vestesi d'oro, percioche, si come l'oro nelle siamme si affina, così la perfettione dell'huomo si acquifa nelle fiamme de gli odij nodriti, o dall'Inuidia, o dalla Fortuna.

Gli si sà lo scettro, perche al valore si deuono di ragione i gouerni, le signorie: & la corona dell'Alloro, che sempre mantiene il verde senza impallidirsi, dimostra l'officio dell'huomo valoroso, secondo il detto d'Horatio nelle Epistole.

Nil conscire sibi, nulla palescere sulpa.

Perche la pallidezza, è segno ne' pericoli di poco valore.

Il Leone, col quale si accarezza dimostra she &

che è opera di vero valore, saper acquistare gli animi de gli huomini fieri, & bestiali, con prouocarli alla beneuolenza, spogliandogli con particolar garbo de' costumi maligni, & delle maniere spiaceuoli.

VALORE.

S I dipingerà per il valore la figura d'Hercole con la pelle del Leone attorno, & che sia cinto da vna gran serpe, allaquale con le

mani stringa la gola, e la soffoghi.

Essendo il Valore vna congiuntione della virtù del corpo, & dell'animo insieme, per quella del corpo si dimostra nella serpe, ch've cide detta figura con le mani rappresentadosi l'inuitta proua, che sece Hercole fanciullo mentre staua in culla, vecise vna grandissima serpe, & per quella dell'animo le spoglie del Leone, & percià gl'antichi figurarono il Valore nell'imagine d'Hercole, e lo dimandaromo con nome di Virtù.

VANA GLORIA. Dell'intrepido Academico Filopono.

ONNA di vano aspetto con vin par di corna in testa, trà le quali pongasi vin fafectto di sieno; i suoi pendenti saranno due san guisughe, vina per orecchia; terrà nella destra vina tromba, nella sinistra vin filo col quale sia ligata vina Vespe, che suolazzi in alto, simile alle Api, mà più grossa con ale maggiori.

La vanagloria è vn moto inordinato dell'animo, col quale vno desidera la propria eccellenza per esser più de gli altri honorato, così è definita da S, Girolamo in vna epist. Gloria inanis est inordinatus animi motus, quo aliquis propriam desiderat excellentiam, vt alios honore pracellat. La gloria veramente incita. gli animi de gli huomini alla virtù, imperciòche se il corso delli caualli si eccita col fono della tromba; se nella caccia i veltri con la voce, & grida degli huomini, prendeno animo a confeguir la preda; se non con lo strepito del le mani si fà, che da gli animali muti si appetisca la velocità, quanto crediamo noi, che si accendino, e destino gli spiriti rationali de gli huomini,i quali nati sono all'appetenza della lode, & della gloria? Quello che si commoue dalla face, & dallo stimolo della gloria ad honorate imprese, non si può dir se non che habbia vn Bell'animo, & nobile ingegno: bella co-· sa è confeguir bona sama per mezo d'honorate imprese.

Quid autem pulchrius viro .

Quam gloriam bonam inter homines con-

Disse Theocrito trà tutti i premij della virtù amplissimo è quello della gloria, che ricom penfa la breuità della vita con la memoria del la posterità, & sà che lontani, presenti siamo, & morti, viuiamo. Mà dall'altro canto si deue ogn'vno guardar dalla cupidità della gloria, che secondo Tullio nel primo de gli offitij toglie la libertà, induce gli animi a cose ingiuste, per pretendenze di superiorità, d'honori, di precedenze, d'Imperij, & potenze; communemente gli huomini sono tanto accecati dal desiderio della lode, & della gloria, che per esfer tenuti sopra gli altri più eminenti, vanno mendicando la gloria con immoderara afferta tione, nel che si dimostrano totalmente vani. La vera gloria è d'occuparsi in opere bone, solo per fine d'operar bene, & per conseguir l'eterna gloria, disprezzando l'applauso, & la gloria del Mondo, al quale anco dispiaceno gli huomini vanagloriofi, con tutto che faccino per fine della gloria operatione degne di gloria. Dispiacque Alessandro Magno ancorche vittorioso Imperadore, perche gloriandosi di se stesso voleua esfer tenuto per figlio di Gioue Hammone, & per vn Dio, dispiacque Silla a Mario che si mostrasse ambitioso, & troppo immerfo nel gusto della gloria, quando che preso Giugurta Re, scolpì l'imagine di lui nel suo anello, però lo priuò della questura, & lo scacciò da se, di che sdegnato Silla diede principio alle guerre ciuili, acceso per certo dalla vana gloria. Mario stesso a cui dispiacque la vana gloria d'altri, hauendo fatto molte cose egregiamente, per vn fol vanto di se stesso datofi, perdè la fama della gloria, & perche presume ascriuersi, quello che doueua riceuere dall'altrui bocca, non meritò i voti della publi ca commendatione; Dispiacque anco l'Orator Romano che si gloriasse tanto del suo Consolato, & della congiura di Catilina da lui estinta, massimamente in quel verso.

O fortunatam natam me consule Romam.
Chì vuol conseguir gloria anco appresso il Mondo disprezzi la gloria, la quale ottenuta dissicile è a custodiri, perche chi opera benego solo pet desio di gloria, al fin non sà celare il suo vanaglorioso affetto, per il che fatto palese perde la conquistata gloria. Gloria insequentem sugit, sugientem insequitur. Vana sciocchezza dell'huomo, che s'applica al bene per amor di fragil gloria, & non si accorge chequel bene ch'estercita, è male non essendo sattendo sat-

to per amor del fommo bene Iddio, vnico nostro scopo, & vero fine, & per meritar l'eterna gloria. di che si gloria l'huomo ? della sapienza?la gloria della sapienza è ignominia, sentasi la Sapienza c. 17. Sapientia gloria correpero cum consumelia, chi si gloria di sapere, non sà, onde quel Sauio diffe. hoe vnum feio, quod nihil scio, col qual detto fù giudicato si venisse a gloriare, & attribuire di saper molto, però quell'altro più accorto volse più tosto dire. Ne id quidem scio, an nihil sciam. perches'affatiga l'huomo in componere opere? per mo strare alli futuri seculi il suo sapere, & perche fi spargail nome suo per lo Mondo? O come riesce vana questa vana gloria; poiche alli snoi medemi giorni da pochi vien conosciuto; qua ti si conoscono a vista, le virtù de quali, & l'opere non si sanno, & quanti sono conosciuti a nome per l'opere, & virtu loro, che per vista non si conoscono, se dunque a tempi loro non conseguiscono la bramata gloria, ne meno secondo l'intento loro la conseguiranno per tem pi auuenire, poiche la lunghezza, & mutatione de tempi, opprime la fama delle cose passate; mà che gusto sentiranno essi d'esser doppo morte nominati? & in vita non fi sente bene spesso disgusto in sentir lacerare l'opere sue da inuidi, da maligni, & dalla moltitudine, & varietà de giuditi j critici, trouandosi di quelli, che in vece di gloria danno biasimo? Oltre che diuerse sono le professioni. I Professori d'vna scienza, & arte per lo più non si curano de trattati d'vn'altra ; tronandomi vn giorno in vn circolo honorato di letterate persone su citato ad vn'occorrenza Tito Liuio, dimandò vn Theologo Spagnuolo eccellente nella sua disciplina chi era Tito Liuio, & di che trattaua, tanto che appresso di lui la gloria di quel nobile Auttore, & de Romani de quali egli tratta era incognita; & pur Tito Liuio (per qua to narra Plinio, nella sua dedicatoria a Vespafiano Imperadore) si gloriana di haner acquistato tanta gloria, che non haueua bisogno di scriuer più; nondimeno il suo vanto, & la sua gloria non è nota a tutti i letterati, tanto meno farà nota quella d'altri di minore auttorità : difficil cosa è conseguir la gloria che si appetisce appresso ogn'vno, & inogni luogo I Cortigiani, che si gloriano d'hauere i primi gradi, & fauori in vna Corte, di vana gloria gonfij pensano, che non ci siano altri ch'essi al Mondo,& che i nomi loro siano celebri,& noti dal l'Indo al Mauro, ò quanto si aggabbano, che sapemo noi come si chiami i Cortigiani prin-

cipali del Redi Francia, di Spagna, & dell'Imperadore, ne tampoco quelli di là, sanno questi di quà anzi ne in Roma medema, sono da tutta la Nobiltà conosciuti, e stimati; mà che dico io de Cortigiani? quanti Principi, Baroni, & Prelati ci sono al Mondo, il nome de quali no sappiamo: & se da vno si sà, da altri non si sà; quante statue, armi, de Principi, & insegne vediamo ne Palazzi, Tempij, & Sepolerida noi non conosciute? ne solo de passati, mà anco di quelli ch'hoggi giorno viueno sono da tutti , & per tutto conosciute. La Maggior gloria. che più oltre sia dilatata è quella de Romani, & nondimeno a tempi dell'Oratore la gloria loro, che pur haucuano riportate gloriose vittorie d'Africa, de Parthi, & d'altre più remote Regioni del Mondo, non haueua passato il fiu me Gange, & asceso il Monte Caucaso; laonde nel sogno di Scipione da M. Tullio imaginato così parla Africano . Ex his ipsis cultis notisa; terris num aut tuum, aut cuiusquam nostrum nomen vel Caucasum hunc, quem cernistranscendere potuit, vel illam Gangem transnare? quis in reliquis Orientes, aut obeuntis soles vliimis, aut Aquilonis, Austriue partium tuum nomen audiet? quibus amputatis, cernis profecto. quantis in angustis vestra gloria se dilatati velit, veggafi tutto il testo cominciando più sopra, che certo è degno d'esser veduto in tal ma teria di vana gloria, & con esso veggasi Macro bio cap. x. & Boetio de Consolatione lib. 2, prosa sesta, il quale nel verso essorta i desiderosi della vana gloria a rimirar la gloria del Cielo immenso, in tal guisa, per vile terrà ciascuno la gloria del Mondo, & vergognerassi che il suo nome non possa impire il breue spario della Terra.

Breuemá, replere non valentis ambitum Pudebit au éti nominis.

Vergogninsi ben meglio quelle persone, che prendeno vana gloria da quel caduco, e fragil bene, ch'e vento, & ombra, & hà nome beltade. Confondansi quelli ambitiosi, che per gloriarsi d'hauer amistà de Prencipi, con presenti, e superstue spese comprano l'amicitia lo ro. Nascondansi quelli, che priuati Cittadini, che per esser tenuti magnanimi, & ricchi al par de Prencipi, pongono quanto hanno in sabriche, & edisti j smisurati, e tal volta in sondar nuoui Castelli, gloriandoss, che vi resti l'arme, il nome loro, & la fondatione col millessimo, vanità che dolcemente impouerir li sagloria, che cara lor costa; si come caro pagar volse Firne Meretrice, la vana gloria della sua

inemoria, che il guadagno di molti anni offerte d'impiegarlo in rifat le mura a Thebani, ogni volta ch'essi hauessero posta questa inscrittione intorno alle Mura, destrutte da Alessandro & ristorate da lei . Alexander quidem subuertit, sed Phyrne restituit; Meschini & inselici si reputino coloro che si gloriano della ricchezza, & potenza loro, che in vn punto perder possono, ne veggono la morte che si appros sima, sopra che da Christiano più che da Gentile parlo Sossifane Greco Poeta,

Oinfelices ut plurimum, minimum voro felices Mortales, quid gloriamini propter potestates, Quas una lux vel dedit, vel abstulit?

Cum primum aliqua fortuna affulferet, homines nihili illico

Ad cœlos caput erigitis, interea dominum Orcum, seu Plutonem astantem non videtis proxime.

Ho voluto scoprire auanti li precedenti pas fi, acciò siamo più cauti a non ci lassar coprite dalla Vana. Gloria sotto spetie d'honorata Gloria; veniamo hora all'espositione dell...

figura.

Donna figurasi la Vana Gloria perche se bene quasi ogni sorte di persona è Vanaglorio sa nulladimeno le donne come più vane. Leg giere hanno dentro di se vn particolare affetto; estudio di Vana Gloria; ciò tiene il Tiraquello nelle leggi connubiali per autorisa San Chrisostomo. Vane aut gloriosum omne genus hominum est vi ita dicam, maxime autem muliebre, il medemo Santo nelle epistole ad Escij Homilia. xiij. Habent inquit mulier in se quoddam Vana Gloria studium.

La Vana Gloria è vna grande spietata Bestia. Immanis Bestia Vana Gloria. di sie Filone Ebreo nella vita dell'huomo ciuile, come gran bestia porta in testa le corna, le quali presso altri sono simbolo della potenza, & dignità; appresso noi in questo luogo figurano la superbia, che dalla dignità, potenza, & facultà, di qualche dote, & virtù ch'vno conosce in se per lo più si genera, & dà lei nasce la Vana Gloiia, che del pari con la superbia sempre camina, poiche niun superbo è senza Vana Gloria, ne niun Vanaglorioso è senza superbia. Lucifero vanamente gloriandosi della sua eccellen za bellezza, & eminenza, insuperbitosi meritò d'eller incoronato dal Mondo con vn par di corna le quali denotano l'alterezza della super bia & della Vana Gloria. Al Popolo Moab Vanaglorioso & superbo volse Iddio fusse rotto il corno della sua superbia, e'l braccio dell Lo

sua potenza Geremia c 48. Abscissum est corna Moab, & brachium eius contritum oft. Audiui. mus superbiam Moab, superbus est valde: sublimitatem eius, & arrogantiam, & superbiam, & altitudinem cordis eius; Cessabit Moab esse Populus, quoniam contra Dominum gloriatus est. Ad Israel che pigliò Vana Gloria, & superbia delle sue felicità, & delitie temporali, che nien te sono, minaccia Dio in Amos. cap. 6. Qui latamini in nihili, qui dicitis, nunquid non in for titudine nostra assumpsimus nobis cornua?ecce enim suscitabo super vos domus Israel gentem, Greent vos ab introitu Emath, víque ad torrentem deserti. Onde il Regio Poeta Dauid nel Salmo. 74. apertamente ci ammonisce che non alziamo il corno della superbia, & della. Vana Gloria. Nolite exaltare in altum cornu vestrum, ego autem annunciabo in saculum: can tabo Deo lacob. Or omnia cornua peccatorum confringam. dicesi romper le corna, per leuar la superbia, & l'orgoglio di capo ad altri, attefoche il toro con le corna è superbo. & feroce; fe glisi rompeno le eorna perde la superbia,& ferocità, a questo allude Horatio nella Satira quinta lib.primo.

O, tua cornu

Ni foret execto frons, inquit, quid faceres? cum Sic mutilus minitaris.

Etaltroue le pone pur per l'alterezza, super bia, & ardire nell'ode 21-lib 3. one canta le vis tù del vitio.

Tu spem reducis mentibus anxijs , Viresá, & addis cornua Pauperi Post te neg; iratos trementi Regum apices, neg, militum arma . Et nell'Epodo, Ode 6. Cane, caue, namá in malos asperrimus

Parata tollo cornua.

Alzar le corna, & erger il corno dicono i no ftri Poeti, laonde anco da loro piglianfi le corna per la fuperbia. Torquato Taflo.

A ragion dico, al tumido Gernando Fiacco le corua del superbo orgoglio. Petrarcha.

Il successor di Carlo Prese hà già l'arme per siaccar le corna A Babilonia.

Et nel trionfo del tempo.

Hor perch'humana gloria hà tante corna, Ciò è tanto è superbia; per hauer human.... Gloria tante corna, figurasi la Vana Gloria... con le corna simile ad vna bestia; Bestie apunto sono i Vanagloriosi, che mossi dalla Vana... Gloria commetteno bene spesso bestialità gran

diffime,

distime, & incredibili. Bestia fù Empedocle Filosofo riputato a suoi tempi di mente saggia, & sincera, il quale per ambitione d'esser tenuto vn Dio, come se fusse sparito, & asceso al Cie lo, non sapendosi noua di lui, da nascosto sì get to nell'ardente voraggine del Monte Etnas; mà la vehemeza del fuoco sbalzò in alto fuor della voraggine la sua scarpa di ferro che portar soleua, in tal guisa il suoco palesò l'ardente fiamma della sua Vana Gloria. Bestie sono coloro, i quali non essendo nati a fatti egregij, cercano diuentar famosi n'i misfatti; tale su Herostrato che abbruggiò il tempio di Diana Efefia, solo per farsi nominareal Mondo, si co me egli confessò, perilche prahibirono che non fusie nominato, se ben il suo nome non si potè opprimere come incendiario d'vn si stupendo edifitio annouerato tra le sette merauiglie del Mondo. Bestie sono quelli che col san gue de Prencipi, & loro insieme si scriueno nel l'immortalità ò per dir meglio mortalità della Vana Gloria con euidente perdita della vita. Girolamo Olgiari incitato all'ingordigia di Gloria dall'eloquenza di Cola Montano suo Maestro vecise in Chiesa con altri congiurati Galeazzo Sforza, non tanto per liberar Milano patria sua dà tirannico dominio, quato per Vana Gloria, si come all'vitimo supplitio nel far animo a se stesso manifestò così dicendo. Colligete Hieronyme, mors acerba, fama perpesua, stabit vetus memoria facti. A tempi nostri F. Iacomo Clemente anch'esso volse immortalare il suo nome con la morte d'Henrico III. Re di Francia; se ben esso restò morto prima. del Re. Gio. Schatel Scolaro Parigino del 1,94.2' 17 di Decembre mosso anch'esto da persuasioni d'vn suo Maestro volse dare vn cor tello nella gola ad Henrico Quarto Re succes sore del sudetto, imà fallò il corpo, mentre il Res'inchino per fender faluto ad vn principal Monsu che si partina da lui, gli colse pero in bocca, che lo ferì nel labro, & gli buttò vn den te: Il consultore fini la vita col laccio, & il gio uane per premio della sua Vana Gloria, estendogli prima tagliata la mano, fù da quattro caualli diviso in quattro parti, & abbruggiato miseraméte: visse l'inuitto Re fulmine di guer. ra doppo lo schifato pericolo. 15. anni & cinque mefi, in capo a detto tempo del 1610.a' 14. di Maggio dentro in Parigi su le 21. hore esfendo in Carrozza che fermar fece per rimirare vn Arco trionfale eletto ad honore della Regina Maria sua moglie su con dolore vniuersale di tutta la Christianità pur con vn col-

tello affaltato, & in dui colpi di vita prino da ... Francesco Rauallot Franzese d'Angolemme, indutto senza dubio dà liberalità di Vana Glo ria, poiche n'i tormenti si burlaua & rideua... de Giudici gloriandosi di tanta enormità, volle morir ostinato & impotente: il suo Braccio facrilego percuflore fù fin al éubito arlo & con sumato dà feruido piombo gettatogli sopra a poco a poco, il restante del corpo su tenagliato con infocati ferri, & posto nelle piaghe piombo,& folfaro liquefatto, gli furono suelte le poppe medicate con l'istesso ardente liquore, finalmente fù da quattro caualli spartito in più pezzi, i quali dà furor di Popolo pri ma che si riducessero in cenere secondo la sentenza data furono strascinati per la Città. Tutte queste sono bestialità dettate dalla gran bestia della Vana Gloria, per la quale i temerarij, superbi, e Vanagloriosi alzano le corna, mà rimangono scherniti, escornati con vilipendio & ignominia loro. Tralasso qui la Bestialità de gl'Hipocriti, i quali si come riferisce Castor Durăte vsano cambiar colore e farsi pal lidi col fumo di cimino, & estenuato la faccia loro solo per Vana Gloria, commetteno anch'esti eccessi di bestialità.

Il fieno intornoalle corna, posto ne gli Ada gij sotto quelle parole di Horatio lib. primo Sat.4.

Fonum habet in cornu, longe fuge.

Pigliafi da Pierio per fimbolo della ferocità non longana della Vana Gloria, perche fi come i Tori per l'abbondanza del pasto ingraffati diuengono più altieri, & infolenti, così le perfone del Mondo per l'abbondanza della commo dità, felicità, & potenzaloro diuengono più superbi, & Vanaglorios; con tutto ciò noi per altro rispetto ponemo intorno alle corna della Vana Gloria il fieno; per dimoftrare che le graui corna dell'alterezze si riducono in leggierezza di fieno, in vanità, in niente; & che li superbi, & alti pesseri, che ha in testa il Vanagloriofo, restano all'vltimo offuscati da vna viltà abietta,& minima:poiche il pensiero del Vanaglorioso è apunto come il fieno, gli fiori sce nella mente per vin poco, mà tosto si risolue in aridità di fieno, che in vn ameno prato baldauzoso verdeggia,mà in breue si secca,e'l sio re gli casca. Esaia c. 40. Omnis gloria eius quas. flos agri, exiccatum est fænum, & cecidit flos .. concetto, che si repete da San Pietro, & da S. Iacomo nella prima epistola. Glorietur autem frater humilis in exaltatione fun, diues autem in humilitate sua, quoniam fient flos fæni tranAbit, exortus est enim fol eum ardore, & arefeit fanum, & flos eins decidit, & decor vuleus eins

deperijt .

Le sanguisughe che alle orecchie stanno attaccate, denotano la Vana Gloria esser come vna magnatta, che magna di continuo l'anima, & succhia la mente, che non si stacca se non alla morte, poiche gli huomini ancorche fapentissimi fin che viueno sono dentro di loro nel pensiero tocchi dall'auidità della gloria, però disse Platone che la cupidigia della gloria, è l'vltima spoglia di che si spogli l'Anima. Cupidinem gloria velut vltimam tunicam anima solet deponere. alche risguarda quello di Cornelio Tacito nell'Historie lib. 4. Erant quibus appetentior fama videretur, quando etiam sapientibus cupido gloria nonissima exuitur.nel qual luogo parla di Peto Trasea disprezzator di ricchezze, mantenitor del giusto intrepido e costante, se non che ad alcuni parue troppo auido di fama, poiche anco ne gli huomini fa uii l'vltimo affetto the si lassi è il desiderio di gloria; la quale sottilmente entra, mà ingordamente deuora il bene che si fa, senza che ce ne Sentiamo. S. Chrisostomo, Quo inanis gloria ingreditur, omnia qua intus funt infensibiliter aufert, onde con proportionato nome S. Gio. Climaco chiama la Vana Gloria sanguisuga, il qual Santo per quanto riferisce il Granata in vna predica del tomo 2 dice che egli espugna ua l'anariria con la misericordia, l'accidia con la meditatione della morte, & la Vana Gloria col farfi veder di rado, col parlar poco, con la solitudine, & con la taciturnità, rimedij veramente atti a schifar questa sanguisuga che si fortemente s'attacca, & con gran difficoltà da gli animi staccar si può, le cui forze dice Santo Agostino, che non le sà se non chi cerca far gli relistenza, perche le ad alcuno le facile il non desiderar lode quando non si porge, difficil cosa è a non se ne pigliar diletto quando s'offerisce. Quas vires novendi habeat humana gloria amor non fentit, nist qui ei bellum indixerit, quia etst cuique facile est laudem non cupere dum negatur, difficile tamen est ea non dele-Hari zum offertur. Mà questa sanguisuga è tanto giotta, che non ci lassaspettare ch'altri ci offerisca lode, mà fà che noi l'andiamo procac ciando perche naturalmente ciascuno hà dentro di se questa sanguisuga d'Amor di gloria, però non così facilmente il può in tutto starcar dal senso, ne men da quelli, che pensano. disprezzar la Vana Gloria; quando se ne compiaceno, non la sprezzano altrimenti, glorian-

don dentro di loro della gloria ch'esti abbras ciano inauedutamente; Grande ingordo di Va na Gloria è colui, secondo Valerio Massimo, che si gloria ester lontano dalla gloria, la quale da huomini chiari & illustri si chiede per sin da humili cose, quelli stessi che essortano il disprezzo didei, non la sprezzano, quando che nelli medemi volumi, ne quali trattano del'disprezzo della gloria vi aggiongono auanti il nome loro. Tullio in Archia Poeta. Trahimur omnes laudis fludio, & optimus quisque maxime gloria ducitur, Ipsistis Philosophi etiam in illis libel lis, quos de contemnenda gloria scribunt, nomen suum inscribunt, in quo pradicatio nem, & nobilitatem despiciunt, pradicari, & nominari volunt. Quanto soauemente succhi questa sanguisuga, si può conietturare da quel li personaggi di suprema autorità, & virtil, che con honorate imprese, & attioni hanno ornato la vita loro, & dato materia a culti inges gni testerne historie; ne hanno aspettato ch'altri le scriuano, come Cesare Dittatore che di suo pugno compose le sue generose faccionia Adriano Imperadore fece libri della sua vita; & li diede a liberti suoi litterati, che li publicas sero sotto nome loro, tra quali i libri di Fles gonte, dice Spartiano che fusiero di Adriano; Settimio Seuero li fece publicare col proprio nome. Pio secondo scrisse di sua mano i Commentarij delle cose occorse nel suo Pontifica. to, ne quali a passo, a passo và difegnando sue lodi con la propria penna; veggafi in questo particolare Fulgosio lib.8 c.15.

La Tromba che nella destra tiene, è ordina rio stromento della Vana Gloria che fà l'offitio da se stessa della fama; & significa quelli che nella Vana Gloria eccedono, & che di pro pria bocca cantano di se medemi, & inalzano con magnificenza di parole le cose loro, & se fanno qualche opera bona; la farmo in modo che si sappia, & acciò si sappia bene la publicano esti. S. Chrisostomo sopra S. Mattheo cap. 6. in quel passo. Cum facis eleemosynam noti zuba canere ante te; dice, che la tromba è ogni attione, ouer parola per la quale il vanto dell'o2 pera si rappresenta, & che il cantar con la trom ba è defiderar la Pompa della Vana Gloria. Tuba est omnis a ctus vel sermo, per quam ipsa operis sactantia defignatur. Tuba ergo caneres, est pompum vanalandis appetere. Brutta cosa è il vantarfi,odiofa a gli huomini,& a Dio stefso, che odiana Moab, perche era Vanaglorio: so, superbo, & perche si vantaua, n'ella virrù sua la quale non era vguale al vanto, Ego scio ait

Domi-

Dominus l'affantiam eius, & quod non sit iuxsa en virtus eius. Aristide Orator Greco tiene che quando i fatti corrispondeno al vanto delle parole, che sia conueniente di lodar se stesso:per appoggiar la sua opinione arreca le parole d'Achille nel nono dell'Iliade.

Oppida ter quattuor copi naualibus armis, Terrenis unum atque decem circum Vbera

Lrosa

The sauros qui bus è cun tis multos q; bonos q; Eripui at q; omnes Atrida munera feci.

Soggiunge Aristide, Nemo Gracorum indignatur cur? quia congruunt sasta verbis. Mà dica put quet che si voglia. Non ci è cosa che sminuisca più la lode, che il vantassi, & gloriassi delle sue opere ancorche vere. Laus in ore proprio sordescit. Non è degna d'essere appronata la disesa, che sa Aristide, il quale hauendo lodato vna sua Oratione sopra Minerua, perche sù ripreso della lode datasi da se medemo, nel Parastegmate: sostiene, che sece bene a gloriassi con molti essempi; spetialmente d'Homero, che si attribuiua il Principaro della Poesia, & che Hésiodo ancor egti si glori........

.... Musarum laudes infert,

Que quondam Hesiodum docuerunt carmina

pulcra.

Rispondo che all'essempio de Poeti in auan tarfi è gloriarfi non fi deue poner mente, perche è loro proprio vano costume, essendo che essi appetiscono più la Gloria Vana, che le sostanze, e se la danno bene spesso con apparato d'Hiperbole, & grande apertura di bocca, nel che i Poeti d'hoggidì auanzano quanti Poeti hano mai stari al Mondo, perche ho sentito diread alcuni di loro, che Virg. non è tanto mirabile, quanto si tiene dal Mondo, come che essi habbino più giuditio di tutto il Mondo; che il loro file è più sonoro del suo: altri che habbino più culta, dolce, & soaue facondia di Catullo, Tibullo, e Propertio: altri nella poessa volgare dicono; che lo stile del Petrarca, non è da imitare, perche non si vsa più, quasi che lo stile ortimo sia qualche braga alla Martingalla, ò calzone alla finigliana, & che lo stile de capi principali non sia valido, per ognitem po, ancorche si muti forma di lingua, si come sempre sarà degno d'esser imitato più d'ogn's altro, lo stile d'Homero, di Pindaro, di Virgilio,& d'Horatio nel genere loro, così nel suo sa rà quello del Petrarca; se nons'vsa; nons'vsa da chi non vuole, da chi non pnò, & da chi no sà vsarla:però taccino i nostri Poeti,ne dichinopiù, che se il Petrarca ritornasse in vita-

mutarebbe maniera di dire, & componerebbe come essi compongono, talmente che il Petrar ca pigliarebbe essempio da loro, mà io credo. più tosto che si riderebbe di loro, & chiamareb be la lor Poesia, Poesia de spropositi, quando leggesse, nel Monte del Ciel, tana di stelle, stat le del Mare per superar Hometo che pose vua spelonca de caualli nel prosondo del Mare Animata notte, per vna vedoua, & altri mille til diculosi spropositi, tenuti da loro spiriti di Poe sia: dicono di più, che il Poema dell'Ariosto và terra, terra, & che quello del Tasso fà troppo alte coruette; Mà che essi hanno trouato la vera sorte di stile Heroico. Io per me vorrei che lo facessero per gloria dell'età nostra; mà non che lo dicessero per più riputatione loro, il dire è facil cosa, difficoltà è fare di propria inuentione cose nuoue senza repetere cose diuola gate da altri,da quelli medemi, che essi biasia mano, & arrinare i predetti Poeti, non che paffarli: la verità è ch'essi cercano opprimere con parole la gloria d'altri, per inalzar se stessi; mà ci vuole altro che parole di vanto, con le quali moueno arifo le genti, & per le quali fi rendeno odiofi, & abomineuoli, & quando ben anco hauessero i fatti, non per questo fariano bene a gloriarfi; la lode che vien data da altri è foaue da vdirsi ( dice Senofonte) mà noiosa è da vdirsi quando vno da se stesso se la piglia; tanto più poi è noiosa quando, che deroga alla. gloria altrui per gloriar se stesso, essendo cosa fuor d'ogni vrbanità, Nequaquam ciuile est lau di, Or gloria aliena fe ipfum opponere, dife Plutarco. Mà torniamo ad Aristide. Che Hesiodo fi lodi da se stesso in quel verso, n el principio della Theogonia, a me non pare che tanto filodi, quanto che riconosca la lode, della sua Poesia dalle Muse. Tolerabili sono coloro, che nel toccar qualche cofa di se, non s'attribuisco no il tutto, mà riconoscono la virtù, il valore, & il talento loro da Dio, & questa è la quinta maniera, & cagione ch'arrechi Plutarco di poter lodar se stesso, quando, che le sue lodi si trasferiscono in altri, come principalmente. riceuendole dalla Diuina mano, Che Homero s'attribuisca il Principaro della Poesia confesfo di non hauer letto doue, però non posso giudicare la fua vana gloria, se l'hà farro, non per questo piglia conveniente essempio da lui Aristide, al quale come Oratore non si conviene la libertà Poetica, anzi al Poeta istesso è biasimeuole passar nelle sue lodi, si come Plutarco nel trattato di lodar se stesso biasima Pindaro. che f vanta, & non fà mai finedi magnificar le

sua facoltà. Hò ben veduto in Homero, che le più principali, & saggie persone del suo Poema fuor di decoro si vantano, come Vlisse, nel l'Odissea, il quale esponendo le sue calamità ad Alcinoo Imperadore, narra le sue imprese ordinaramente in quattro libri, dall'ottano al duodecimo. Permetto l'occasione di raccontare l'imprese, le prodezze, & le vittorie sue, dalle cose auerse conforme al parer di Plutarco,mà non amerro l'essordio, & la forma delle parole, con le quali troppo s'inalza, massima mente rirrouandosi all'hora in basso stato, come bisognoso forastiere.

Sum Vlysses Laertiades qui omnibus dolis Hominibus cura sum, & mea gloria cœlum at-

tingit .

Se noi sentissimo dire ad vn sauio più d'Vlisse,& di Salomone insieme, la mia gloria per fin al Ciel si spande, ci metreriamo a ridere, & lo giudicariamo non sauio mà stolto, & tanto più rideriamo se lo sentissimo dire ad vu meschino forastiere da noi non conosciuto: come arriua la sua fama, e gloria tanto alto, se si dà a conoscere ad Alcinoo che non sapeua chi si fus se? & che sia il vero nel fine dell'ottauo vedendo Alcinoo che Vlisse piangeua dirottamente, gli addimandò perehe piangeua, chì era., come si chiamaua, & da che luoco fosse; Vlisse nel principio del nono gli risponde. Sum Vlyffes, &c. Alcinoo doppo hauerlo vdito molto a lungo mostra di non conoscerlo ne men per fama, quando che nel mezo dell'vndecima Odissea, altro non replica in sostanza, che queste parole. Dall'aspetto non posso giudicare che tu sia vn furbo, ne vn falsario, come molti huomini, che vanno vagabondi per la. terra, a piantar pastocchie, canzone, & menzogne dandosi vanto d'hauer fatto, e detto, perche hai bella maniera di dire, & buoni pefieri, Ma dato che anco Alcinoo Imperadore l'hauesse conosciuto per fama non istana bene che Vlisse di se stesso dicesse.mea gloria Celum attingit; ne a sua imitatione l'Enea di Vergilio. Sum pius Æneas fama super athera notus.

Può ben vuo darsi a conoscere ad vn'altro con riputatione, & honor suo, senza inalzar la fama sua con essagerationi di parole, & senza dare a se stesso epitheti di lode. Nestore parimente fi gloria troppo; & parlando con Agamennone Imperadore, & con Achille Re, & Capitano più de gli altri Greci valorofo, nel gloriarsi viene ad auuilirli dicendo a loro, io hò pratticato con persone più forti di voi, da quali sempre fui stimato.

lam enim aliquando ego, & cum forzioribus quam vos

Viris consuetudinem habui : & nunquam me ipsi parui penderunt,

Douena aggrandir la grandezza di quelli . con chi conuersò in giouentù sua senza venire ad vna noiofa comparatione con poca stima de i Prencipi con quali, parlana . Achille hà dell'arrogante a dire ad Agamennone suo Imperadore in presenza de Greci. Tu non hai honorato me, che sono il più forte de tutti i Greci; & dolendosi con Theri madre sua conferma l'istesso.

Noscat autem, & Atrides late dominant Agamemnon

Suam culpam: quod fortissimum Achinorum non nominauit .

Haueua campo di mostrar le sue ragioni,& il torto fattogli da Agamennone senza vantarsi d'essere il più forte de Greci; terto che simi li parole lo fanno superbo & immodesto; cono sciuto per tale da Cicerone, disse nelle Tusculane. Quid Achille homerico fædius? Parla bene con giusta maniera nel nono dell'Iliade, quan do recufa di non tornare a seruire Agamennone, ad Vlisse, Aiace, & Fenice suoi Ambasciato ri, dicendo loro, d'hauer sempre combattuto, & esposta la vita sua per servitio d'Agamenno ne, d'hauer preso dodici Città per mare, per ter ra vndeci,& d'hauer fatto molti bottini de The sori pretiosi, & datili tutti ad Agamennone, poiche tutto ciò non lo dice a fine di vantarsi delle sue imprese, mà per far vedere i giusti meriti della sua seruità, & l'ingiusto torto riceuuto.in ricompensa dal suo Imperadore, attesoche il contar i suoi fatti, per difesa sua, e scolpar se stesso, è la prima cagione che permet ta Plutarco in lodar se stesso, Però Aristide non piglia vgual estempio, perche ad Achilleera necessario in tal caso narrar le sue prodezze veramente fatte tanto più che le narra sempli cemente senza essageratione di lode. Mà a lui non era necessario, ne conuentua lodare l'oratione sua: concedisi bene che si difendino l'opere sue, & mantenere d'hauerle fatte bene, quando da altri sono riprese: ma non essendo itara a lui da alcuno sbiasimara, non doneu. egli prima lodarla, ne mantener poi ch'hauesse fatto bene ad estersi lodato da se stesso, quan do fù ripreso ch'egli si gloriana. Il maggior Oratore di tutti i Greci lo viene a conuincere, dicendo che niuna persona di sodezza, & dottrina segnalata non solo non dirà cosa alcuna gloriosamente di le stesso, mà s'arrossirà

### Parte Terza?

inco sentitue dire da altri. Quelli poi che sono lontani dalla vera dottrina, che si attribuiscono, & presumeno hauerla, per non sapere, parole, noiosi ssime ad vdirsi, di se stessi prosetiscono. Tantum abest rllum illerum, qui solide dosti sunt, quicquam de se gloriosius dicere, vet alio etiam dicente erubescant. Qui vero longius a vera, qua m sibi ven dicant, activina absunt, propter inscitiam verba molessissime audienda de se issis proserunt. Si che niuno deue sa re il uombetta delle sue lodi, ò vere ò non vere

che fiano. La Vespe che suolazza in alto, è di quella forte simile all'Api n à riù gressa, la quale perche manda fuora vn suoro che ribomba, da latini chiamasi Bombylius, è inutile a produr mele, e si fabrica i faui di luto, dentro voti di fostanza, attissimo simbolo dell'huomo vanagforieso, che per l'ordinario hà molte parole di vanto, e sa molto strepito del resto è inutile, & si forma nella mente Castelli in aria, pensieri voti di senno, & di sapere, fabricati apunto di luto, poiche si fonda sopra la vanagloria delle cose terrenc, ond'è quell'Adagio'. Bombylius Homo. Tali fono quelli huomini. che descriue Theofrasto nelli charatteri Ethici cap. 57. & 62. inetti, ambitiofi, oftentatori, a quali si assimigliano quelli che borriosamente compariscono sontuosi, & profumati con Paggia liurea, & moretti appresso, per ester più rifguardati, & ammirati, portando collane al collo, & gioielli in testa; quelli che ogni minima cosa, che fanno, cercano di farla con vano, & affettato apparecchio, tenendosene poi bono appresso le genti che incontrano, fermano ciascuno, danno conto dell'ordine tenuto, & vi fanno i commenti sopra. Quelli che con noiosa ostentatione celebrano la nobiltà de gli ani loro, le ricchezze, & facoltà, convitano altri a casa loto non per cortesia, mà per vanità, acciò si vegga il loro splendido addobbamento,& la loro superflua politia,a quali no si può far maggior dispetto, che non accettar l'inuiro, & non risguardare ciò ch'essi reputano grãdezza loro. Quelli che da tutti, & per tutto pigliano la precedenza, la banda dritta, e'l pri moluogo. Quelli che si compiaceno d'esser veduti appresso vn Prencipe, e stanno più su'l grane che l'istesso Prencipe massimamente fuora in carrozza. Quelli che per parer d'hauer gran negotij, maneggi, e secreti d'importanza si ritirano da banda per ogni poco di co-\$, & s'accostano all'orecchie delle persone, come che ragionallero d'occulte imprese, ne

dicono cosa che in palese dir non potessero. Quelli che sanno mostra d'un soprascritto con titolo di Molto Illustre, e tal volta d'Illustrissimo, & dicono di riccuer continuamente lette re hor da un Prencipe, hor dall'altro, & s'osseriscono di sauoriti appresso quelli non come officiosi, mà come vanagloriosi, per darti ad intendere, ch'essi possono appresso Prencipi, di così satte leggierezze si pasceno, & sono intuili per se, non che villi per altri, essendo tutto illoro studio posso nella vanità, che si risolue al sine in un rimbombo, che in breue suanisce: si come ogni Pempa, & gloria de mortali in questo Mondo con sono rimbombo perisce, conforme a quel Dauidico terzetto.

Perit eorum memoria cum fonitu.

VANITA'.

or IOVANETTA, ornatamente vestita, con la faccia lisciata, porti sopra alla testa yna tazza con vn cuore.

Vanità si domanda nell'huomo tutto quello, che non è drizzato a fine persetto, & stabile, per essere solo il fine regola delle nostreattioni, come dicono i Filososi. E perche il vestire pomposamente, & il lisciarsi la faccia si si per fine di piacer ad altrui con intentionedi cosa vile, & poco durabile, però questi si pon gono ragione uol mente per segno di vanità.

E' Vanità medesimamente scoprire a tutti il suo cuore, & i suoi pensieri, perche è cosa, che non hà fine alcuno, & facilmente può nuo cere senza speranza di giouamento, & però il cuore si dipinge apparente sopra alla testa.,

V B R I A C H E Z Z A.

ONNA vecchia, rossa, & ridente, vestita del color delle rose secche, in mano terrà vn vaso da beuere pieno di vino, & a canto vi sarà vna Panteia.

Rappresentasi vecchia, perche il troppo vino sà, che gli huomini presto inuecchiano, &

diuentano deboli.

La Pantera mostra, che gli vbriachi sono su riosi, di costumi crudeli, & feroci come sono le Pantere, lequali come dice Aristotile nella historia de gli animali, non si dimesticano mai.

Vecchie za.

Donna grinza, & canuta, vestita di nero semplicemente, con vn ramo di Senicio in mano; perche i fiori di questa herba sono di color pallido, & nella loro più alta parte dinotano come canuti, & cadono.

Υу

## Della nouissima Iconologia

V A N I T A'.







Vecchie? 7 4.

Onna con la testa canuta, macilenta, & con molte crespe per la faccia, vestita di quel colore delle foglie, quando hanno perdu to il vigore, senza ornamento, tenendo nella man sinistra vn horologio da poluere, ilquale stia nel fine dell'hora, & vn paro d'occhiali con l'altra appoggiandosi ad vn bastone, insegnerà col dito il detto horologio, & terrà vn piede alto, & sospeso sopra vna fossa, mostrando il vicino pericolo.

Vecchiezza è quella età dell'huomo, che tie ne da cinquanta fino a fettanta anni, nella qua le l'huomo, che và in declinatione per la freddezza del fangue, diuiene inhabile alle fatighe corporali, & effercitij mentali, i quali per la debolezza de' fenfi, non pud fare fenza difficol tà, e questa età è tutta declinatione.

Che la vecchiezza fminuisca la vista, le for ze, l'ambitione, le bellezze, & le speranze, si mostra con gli occhiali, col bastone, col vestimento, con la faccia, & con l'horologio, chestà in fine, ouero dal color della veste somi, gliante a quello delle frondi de gli alberi nell'Autunno, ouero dalla fossa, nella quale staper cader.

Si potrà ancora dipingere, che tenga in mano le spine, ouero la pianta d'alcune rose, le quali siano ssondrate in gran parte, & languide.

Vecchie za .

Na vecchia, magra, pallida, coperta d'vn manto nero, & che si appoggi ad vna Crocciola, e con la finistra mano tenga vn ramo seccho senza soglie da vna patte vi sia vna tattaruca, e dall'altra vn horologio da poluere, e che mostri, che la detta poluere sia al sin....

#### VELOCITA'

ONNA con l'ali alle spalle, in atto di correre, tenga vno Sparuiero in capo con l'ali aperte, il che è conforme ad vn detto di Home-

### VELOGITA'.

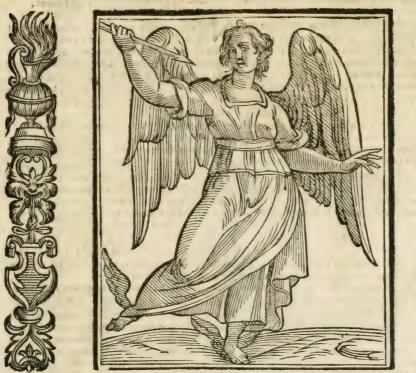



Homero, done si esprime vna gran velocità col volo dello Sparuiero.

Velocità.

Onna conhabito, con l'ali alle spalle, por tando i l'Talari, ouero stiualetti simili a quelli di Mercurio, & nella destra mano vna saetta...

I talari sono inditio di velocità, però disse

Virg di Mercurio .

Aurea, qua sublimem aly sine aquora supra Seu terră rapido pariter cum flumine portant.

La faetta ancora nel suo moto velocissimo merita, che se ne faccia memoria in questo pro posto.

Appresso hauerà vn Delfino, & vna Vela, questa perche sà andare veloce la naue: quello, perche muoue se stesso velocemente.

VELOCITA' DELLA VITA HYMANA.

S I dipinge per la velocità della vita humana vn Centauro, il quale animale fino alle parti estreme del ventre hanno forma huma-

na,& il resto del corpo si finge simile a vn Ca-

Racconta Pierio Valeriano, che il termine della nostra vita con veloce corso sopratuiene, & questo, perciòche noi con vna marauigliosa lubricità cadendo, siamo dalla morte a rapiti.

VENDETTA.

DONNA armata, & vestita di rosso, nella destra tiene vn pugnale ignudo, & si mor de vn dito della sinistra, a canto hà vn Leone ferito con vn dardo, il quale si veda in detta ferita, & il Leone stia in atto spauenteuole.

La vendetta si rappresenta con vn pugnale in mano, per dimostrare quello atto spontaneo della volontà, che corre a vendicare le ingiurie, con lo spargimento del sangue, & però ancora si veste di rosso.

Si dipinge armata, perche per mezo delle proprie forze facilmente può l'huomo vendicare l'offese.

E si morde il dito, perche chì è inclinato a

Yy 2 ven-

ve i licarsi per hauer memoria pi u stabile, si serne così del male spontanco, che si fà da se Reifo, per memoria del male violento, che pruo

na per lo sforzo degl'altri.

Il Leone essendo ferito osferua mirabilmen te il percussore, & non lascia mui occasione di vendicarh. Onde il Pierio racconta, che vn gio uane compagno di Giuba Re de' Mori, menre il detto Re andaua con l'Esfercito per li de serti dell'Africa per cagione di prouedere alle sue cose, incontrandos in vn Leone, lo percosse con vn dardo & l'anno dapoi ripassando il detto Regià spedito per quel medesimo luogo, comparue il detto Leone, & offernando il gionane, che l'haucua ferito, andando con velocif simo corso frà la gran moltitudine de' Soldati, miserabilmente lo lacerò, partendosi senza offendere alcun'altro; solo sodisfacendosi d'hauer vendicara la vecchia offesa Però gli Egirtij dipingenano nel detto modo il Leone per la vendetti.......

#### Vendetta -

Onna armata, con vna fiamma di fuoco lopra all'elmo, hauerà mozza la finistra mano, & tenendogli occhi fish al tronco del braccio dimostri con l'aspetto turbato, malinconia, & rabbia; dall'altra mano terrà il pugna le in atto di voler ferire, sarà vestita di rosso, & a canto hauerà vn Corno, con vno Scorpione in bocca, ilquale punga con la punta della coda il Coruo nel collo.

L'armatura dimostra il valore, & la fortez-2a del corpo esfer necessario alla vendetta de'

danni riceuuti.

Il fuoco è inditio del moto, & del feruor del sangue intorno al cuore, per ira, & per appetito di vendetta, a che corrisponde l'aspetto

E guarda il tronco del braccio, perche non è cofa alcuna, che inanimi maggiormente alla vendetta, che la memoria freica de' danni riceuuri.

E però è dimostrara col Coruo punto dallo Scorpione, dal che l'Alciato tira vu suo emblema dicendo.

Raptabat volucres captu pede Corum in auras, Scorpion, audaci pramia parta gula,

Astille infujo sensimper membra veneno. Raptoremin stygias compulis vilor aquas. Orifu res digna , alijs qui fata parabat, Ipse peris, propris succembuisquelis.

#### VENVSTA'. Del Signor Gio: Zaratino Castellini à

NINFA bella di gratiofo aspetto vestita di cangiante, cinta, con un cingolo, nel quale vi siano ricamati intorno Cupido, le faciardenti, & il caduceo di Mercurio, porti in testa vna corona di rose, tenga nella destra ma no l'Helichriso fiore giallo, & lucido come l'oro, nella sinistra l'augellerro chiamato da

Greci linge.

La Venustà è vna certa gratia, che arreca. perfetto condimento alla bellezza: perche non ogni persona bella hà Venustà. Suetonio descri uendo le fatezze di Clandio Nerone, fece diffe renza nel cap. 51. dalla bellezza alla Venuità, in quelle parole. Fuit vultu pulcro magis, quam venusto. Fù di volto più totto bello, che venusto, e gratioso. Catullo facendo comparatione di Quintia con la sua diletta Lesbia, concede, che Quintia fusse bella, non però totalmente bella, perche non haucua alcuna Venustà mà proua, che Lesbia sua era tutta bella, perche haueua ogni Venustà

Quintia formofa est multis mihi candida, loga, Recta est, hac ego sis singula confiteor.

Tosumillud formofa nego, nam nulla Venustas. Nulla in tam magno est corpore mica salis. Lesbia formosa est, que cum pulcherrima tota est.

Tum omnibus una omnes surripuit Veneres. Dal quale Epigramma si racoglie, che oltre alle fatezze d'vn corpo grande, e ben formato. d'vn color candido, bisogna hauer anco Venustà, e questo lo dimostra Carullo non tanto in quella sua voce Venustas, quanto in quella. Mica salis cioè, che Quintia era insipida, non haueua niente di Venuità, e gratia, sopra di che Alessandro Guarino Atauo del Caualier Guarino autore del Pattor fido, dice. Quemadmodum cibi sine sale minime delectant, ita Quintia quoque, scilic t longa, & candida effet, sinc venustate non videbatur formosa.

Si come il cibo fenza fale non gusta, così an co Quintia, ancorche fulle bella, grande, e can dida, uondimeno non pareua bella fenza Venu stà, la quale non è altro che vna certa gratia, si come nell'vitimo verso espone il sudetto Au tore in quel mezo pentametro, Omnes surripuis Veneres. Videtur, inquit, cateris mulieribus omnes venustates surripuise, cum omnis gratia in ipfa fola appareat: cioè pare, che Lesbia habbia rubbato tutte le Venustà alle altre donne, poiche in lei fola apparisce ogni gratia:a gui-

# V E N V S T A' Del Signor Gio: Zaratino Castellini.







fa del ritratto di Zeuxide Pittore, che per figu rare a gli Agrigentini in Sicilia Giunone Lacinia, scielse le più belle bellezze dalle più bel le, e gratiose donzelle, ch'hauessero: si conserma da Lucretio Poeta, che verso il sine del 4lib, chiama la gratia, mero sale.

Paruula Pumilio, hariti i atota, mor fal.
Volendo inferire, che a tal amante accecato
dall'amore vna Dama picola, di bassa statura da lui amata parerà vna delle Gratie, tutta saporita, e tutta gratiosa, imperciòche Chariton i assono due parole in alcuni testi malamente, congionte, che in Greco significano gratiarum una, vna delle gratie, laquale gratia sotto no me di sale vien da molti Auttori compresa, perche la Venustà, & la gratia è il condimento della bellezza, come il sale d'ogni viuanda. Plutarco nel quinto simposso nella questione decima. Fastum est vi gratiarum nomen salibus imponeretur a quibus samoneretur a supposito. Atque hac fortasse de causapulchritudinem

mulieris non ociofam, aut inuenustam, sed gratio sam, on ad promouendum aptam, salsam voeant. Per questa cagione, dice egli la bellezza d'vna donna, che non sia oziosa, sciapita, & senza Venustà, mà che sia gratiosa, & atta a commouere gli animi, è chiamata salsa, cioè saporita, & gratiosa: & però Venere riputata Dea della bellezza si finge nata dal Mare,che è salso:si che la Venustà, che dice Catullo, il Sa le, & le Veneri, altro non sono, che la gratia, & la gratia non è altro, che la Venustà, parola derinata da Venere: à Venere enim (vt inquit Cicero) dicitur Venustas, perciò disse Catullo. che Lesbia rubbò tutte le Veneri, cioè ogni gratia, & Venustà, perche Venere, come Dea. della bellezza, & capo della gratie, oltre la. bellezza del corpo hebbe in se tutte le gratie, che si ricercano ad vna persetta Venustà, la. quale contiene due doti principaliala gratia. dell'aspetto, & la gratia della voce; circa l'-2spetto consiste nel grato, & gratioso colore,

692

nel gratiofo moro, nel gratiofo rifo, & nel gra tioso sguardo. Circa la voce consiste nel gratiofo parlare, nel quale spetialmente si ricerca il saporito sale delle saggie, soaui, angeliche, parole, e però disse Quintiliano lib. 6. cap. 3. che la Venustà è quella cosa, che si dice con vna certa gratia. Venustum est, qued cum gratia quadam, & Venere dicieur. Et nel decimo libro capitolo primo disse. Isocrates omnes di cendi Veneres secutus est. Volendo esprimere, che Isocrate hebbe nel dire ogni gratiola maniera. Tutte le sudette parti della Venustà vengono considerate più volte dal Petrarca nel caro oggetto dell'amata Laura: conside rò il grato colore di gratia, & di dolcezza pieno in quello quadernale. Tosto che del mio stato fussi accorea,

A me si volse in si nuono colore, Ch'haurebbe a Gione nel maggior furore Tolto l'arme di mano, & l'ira morta.

In quel terzetto poi considerò il candido co lore del volto, la biondezza del cappello, la. negrezza delle ciglia, lo splendore de gli occhi, la bianchezza delli denti, & la rossezza. delle labra , colori che arrecano gratia, & Venusta, quando con proportione composti si ritrouano tutti in vn foggetto.

La testa or fino, & calda neueil volto, Hebeno i cigli , e gl'occhi eran due Relle Ond'Amor l'arco non tendena in fallo. Perle, & rose vermiglie.

Et quel che segue.

Considerò il gratioso moto, e sguardo, quan do disse.

Che dolcemente i piedi, e gli occhi muone.

Et nel Sonetto in qual parte del Cielo confiderò infieme con lo sguardo il gratioso parla re, e'l dolce riso.

Per dinina bellozza indarno mira Ghì gli occhi di costei giàmai non vide Come soanemente ella li gira.

Non sa com' Amor fana, & come ancide Chison sà come dolce ella fospira. E come dolce parla, e dolce ride.

E nel seguente Sonetto, Amor , Go io si pien di meraniglia, Come chi mai cofa incredibil vide Miriam coffei, quando ella, parla, o ride.

Nell'altro. Sonetto, considerò medesimamente il gratioso passo, & moto del piede, & il spane parlare.

Lieti fiori, & felici, & ben nat'herbe, Che Madonna passando premer suole .. Piaggia ch'ascolsi sue dolci parole.

E del bel picde alcun vestigio serbe:

In queste parti dunque, nel colore,nel moto, nel riso, nello sguardo, e nel parlare consiste la Venustà, che rende gratia alla bellezza, perciò l'habbiamo vestita di cangiante compo sto di varij colori, per le varietà delle gratie. che si ricerca in vn bell'oggetto, accioche habbia vna compita bellezza. Perche fecondo il Platonico Ficino, la bellezza è vna certa-Venustà, & gratia, la quale il più delle volte si deriua sperialmente da vno adornamento, & eleganza di più cose: & è di tre sorti. Primieramente per l'ornamento di più virtù si forma la gratia negli animi: secondariamente per la concordia, & proportione de colori, & linee nasce nelli corpi la Venustà, e la gratia : terzo Venustà, e gratia parimenti grandissima nasce dalla consonanza della voce, e della dolce armonia delle parole, si che di tre sorti è la bel lezza, dell'animo, del corpo, & della voce. La bellezza dell'animo si gode con la mente,la... bellezza del corpo con gli occhi, la bellezza della voce con le orecchie; Onde l'istesso Ficino in Platone de Pulcro, dice Pulchrum effe gratiam quandam, que animum per mentem, visum, & auditum mouet, & allicit, oue in sostanza concluder si deue, che la bellezza consiste in vna certa gratia, & Venustà, che commuoue, e tira l'animo mediante la mente l'occhio, e l'vdito; tutte queste tre sorti di bellezza, nelle quali vnite infieme apparifce la gratia, & la Venustà, sono dal Petrarca meditate specialmente la virtu, che forma la gratia ne gli animi, in quel Sonetto.

Od'ardente virtu, honesta , e bella

Alma gentil .

Et in quello che comincia.

Chi vuol weder ..

Vedrà s'arriua, a tempo egni virsute Ogn: bellez (a ognireal costume, Giunti in un corpo con mirabil tempre, Nel Sonettos

Amor con la man destra .

Fama, honor, & virtute, & leggiadria Casta belle za in habito celeste Son le radici dell'a nobil pianta.

Et nel Sonetto, Voglia mi sprana. Nel cui primo terzetto particolarmente fono raccolte tutte le tre sudette sorti di bellezza dell'animo del corpo, & della voce, nelle quali, è la Ve nustà, & gratia.

Virtute, honor, bellezza, atto gentile, Dolci parole a i bei rami m'han giunto. One formements il cuor m'inuesca.

Virtu-

Virtute, honor, ecco la bellezza dell'animo, che ne gli animi concilia la gratia. Bellezza, atto gentil; ecco la gratia del corpo. Dolci parole; ecco la gratia della voce.

A i bei rami m'han giunto .

Oue foauemente il cuor m'inuesca; ecco la possanza della gratia, che inuesca, commuoue alletta, e tira l'animo per mezo della mente, l'occhio, e l'vdito.

La gratiosa Venustà, dice Platone nelle leggi, che si conuiene più alle semine. Venusum autem, modestumque magis feminis esse accommodatius: quindi è, che M. Tullio per l'ordinario Platonico nel primo degli offitij dice. Venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. Dobbiamo pensare, che la Venustà sia cosa da femina, la degnità, e grauità da huomo:mà è da credere,che voglia no intendere d'vna certa delicatezza, morbidezza, e modestia feminile, non che la Venustà, & gratia stia male in vn'huomo, perchevn'huomo senza Venustà, e gratia sarà disgra tiato: & come fauola del volgo, Homo Achatis quasi fabula vana, & in ore disciplinatorum affidua erst. Pigliasi Acaris nell'Ecclesiastico cap.20.l'huomo senza gratia; anzi la Venustà, & gratia rende l'huomo grato, e giocondo, ancorche brutto sia. Vlisse era deforme, nondimeno cou la sua Venustà, e dolce persuasione s'acquistaua gli animi di tutti i Greci, e con la sua gratiosa facondia puote anco fare innamorar di se le Dee, come di lui testifica Ouid-Nonformosus eras, sed eras facundus Vlysses. Et tamen aquoreas torsit amore Deas,

Quinto Roscio Comedo, era guercio, e brut to d'aspetto, ond'egli per coprire la deformità sua fù il primo che vsalle comparire in Scena con la maschera secondo Celio Rodigino:mà il popolo voleua più tosto vederlo, & vdirlo fmascherato, perche oltre la dolce pronuntia, haueua vna fingolar Venustà, & gratia nel mo to, e nell'attione in esprimere con gratiosi gesti, & mutatione di viso dinersi affetti : hora se in brutto corpo cagiona la Venustà così grato affetto, tanto maggiormente cagionerà più grato effetto in vnbello: & però, niuno certo affermarà, che ad vn'huomo non fi conuenghi la Venuttà, pur che non sia di quella effeminata:mà di quella virile, che habbiamo veduta esfere in Montig. Panigarola, che con la bellezza del corpo haueua accompagnata tanta Venuttà; e gratia nel dire che sarianno stati ad vdirlo senza prendere dalla mattina alla sera altro cibo, che la sua facondia: & più di quat-

tro volte veduto habbiamo il Tasso starlo all vdire auanti il Pergolo in piedi a bocca aperta fenza muouersi mai, esfetti della Venustà, & gratia, che incanta le persone, & rapisce gli animi. Si come l'animo d'Alcibiade restauz in cantato dal parlar di Socrate con tutto chefozzo Filosofo, & brutto fusie: perciòche solea dire Alcibiade, ch'egli rimaneua più addolcito dalle parole di Socrate, che dalla soaue me. lodia di Marsia, e Olimpio eccell-musici: tanto era vehemente, & efficaçe la sua gratia nelle parole, & gesti; la quale gratia è da tutti gli Oratori assai commendata:nè solamente la dolce gratia del dire, mà la bella Venustà del volto, & della persona è commendabile in vn huomo, Plutarco celebra il gratioso volto di Pompeo, che perueniua la gratia del suo parlare. Vulsu inisio pradicus fuis non mediocriser gratioso, qui praueniebat eius orationem: seguita poi dire, che tutte le sue Veneri, cioè gra tie piene di grauità erano con humanità congionte,& nel vigore,& fiore della giouentù se nile riluceua vna regia maestà. Sueronio in Au gusto cap. 79. loda la bellezza, & la Venustà della sua presenza. Forma fuit eximia, es per omnes atatis gradus venustissima; di tal Venustà per tutti i gradi d'età vien anco da Greci lodato Alcibiade. M. Tullio istesso loda il volto, che arreca dignità, & Venustà insieme. Vultus multum affert tum dignitatem, tum Venustatem. Talche la Venustà in vn huomo èlodabile, e conueneuole: Nella donna non ne ragiono, poiche più tosto si amerà vna men bella, che sia virtuosa, gentile, gratiosa nel caminare, ragionare, & conversare, che vna più bel la di volto, senza Venustà, senza virtù alcuna, rustica nel procedere, sciocca nell'andare, & infipida nel parlare.

Habbiamo cinta la nostra figura detra Venustà col sudetto cingolo da Greci chiamato cesto, ouero baltheo, che Venere di natura Madre d'ogni Venustà, & gratia portar solea per comparire gratiosa, nel quale vi era tanta virtù, che negli amorosi sdegni placaua per sine l'iracondo, e suribondo Marte, & col medesimo Giunone riceuutolo impresto da Venere puotè placare l'Altironate Gioue, scherzo gratiosamente sopra ciò Martiale nel 6, lib. volen do lodar Giulia di gratia, & bellezza, a cui dis se, ch'era tato bella, & gratiosa, che da lei Giunone, e Venere istessa sarciosa, che da lei Giunone, e Venere istessa sarciosa canada.

dare impresto il gratioso eingolo.

V t Martis reuecetur amor: jummiq: tenantis . A te lu-10 petat cestum, & ipsa Venus ,

Yy 4 Questo

Questo pretioso cingolo è descritto, si come l'habbiamo sigurato da Homero nel xiij. della sua Iliade, oue a Giunone Venere l'impresta. A pettoribus soluis acupittum cingulum.

Variŭ:ibi autë in eo illecebra omnes facta erat, Ibi erat quidem Amor,et desideriŭ, & colloquiŭ Blandiloquentia, qua decepit mentem valde etiam prudentium.

Hoc ei imposuit manibus, verbumg dixit, on

Accipe nunc hoc cingulum, tuo q; impone sinui. Consextum varie, in quo omnia facta suns, neq; t ibi puta

Inefficax futurum esse, quod cun q mentibus tuis

cupis.

. -.

Apparisce da questo testo d'Homero, che in detto cingolo vi erano ricamati a ponta d'aco Amore, i desiderij, e la soaue eloqueza del parlar dolce. Amore l'habbiamo presentato con la solita imagine di fanciullo alaro, i desideri i con le faci ardenti, i quali sono quelli, che a guila di facelle accese ardeno continuamente i cuori degli amanti. La soaue eloquenza, & il dolce parlare col caduceo di Mercurio riputato da Poeti padre della eloquenza,& ancora\_\_\_ capo delle gratie, come dice il Giraldo nel Sin tagmate xiij. Mercurium in super veteres gratiarum Ducem constituerunt. E però Luciano antico Filosofo nel dialogo d'Apolline, & Vul cano dice, che Mercurio rubò il cingolo a Venere, dalla quale fù abbracciato per la vittoria, che riportò mediante la sua gratia: ne senza cagione gli! Atheniesi posero (per quanto narra Pausania) nell'andito della rocca la statua di Mercurio insieme con le gratie. Si che il Caducco, come strumento di Mercurio serue per simbolo della soaue eloquenza, e della gra tiosa facondia del parlare: nel qual cingolo Homero ci volse dare ad intedere la forza del la gratia, senza la quale la bellezza no val nien te:bella era Venere, mà senza il cingolo simbo lo della gratia no poteua addolcire, & allettare Marte; bella era Giunone, mà fenza il cingolo di Venere, cioè senza la Venustà, & gratia non pote mitigar Gioue, mediante laquale pur lo mitigo, si come Venere Marte, volendo inferire, che la bellezza congionta con la gratia può adescare ogni persona, ancorche sia di siero cuore, come Marte, e d'animo sublime, & alto come Gioue; mà che la bellezza non hà questa virtù senza la gratia, laquale induce Amore, & desiderij con la soanità del parlare nelle menti de' più prudenti huomini, allettandoli in tal maniera, che si ottiene da loro ciò, che

si sà desiderare.

Libanio Filosofo Greco sopra il cesto, e sopra la rosa finge vn bellissimo scherzo risegna to da Angelo Politiano nella Centuria prima cap.xj.& narra che Pallade,& Giunone, essendo comparite auanti il pastore Giudice delle bellezze loro, disfero a Venere, che si leuasse il detto cingolo, perche le dana tanta gratia che incantaua le persone: rispose Venere, ch'era... contenta di deponerlo, mà che era ben doucre, che se vna di loro haueua il Murion d'oro, & l'altra vna diadema pur d'oro, ch'ella ancora fi procaciasse qualch'altro adornameto gra tioso: rimaser d'accordo Pallade, e Giunone. Venere discostarasi da loro se n'andò in vn bel lissimo prato, oue colse gigli, viole, & altri siori per addornarsene, mà passando auanti senti l'odore della rofa, alla quale accostatasi, veden dola sopra ogni altro fiore bella, & gratiosa. butto tutti gli altri, e fecchi vna corona di rose, con la quale compari auanti il Giudice, mà Pallade, & Giunone vedendola oltre modo, con tal corona di rose gratiosa, non aspettorno il giuditio, mà ambidue si chiamarono vinte,& corsero ad abbracciar Venere, & baciar la corona di rose, & postasela ciascuna sopra il crine loro di nuono la ripofero in capo a Venere, da questo noi ci siamo mosti ad incoro nare la Venustà con corona di rose, & con ragione inuero, perche la rosa per la Venustà sua è regina delli fiori, ornamento della terra. splendor delle piante, occhio de fiori, questa... amor spira, & Venere concilia, & sopra tutti i fiori porta il vanto, si come più gratiosamente di ciascun Poeta de' nostri tempi col suo dolce canto nella gara de' fiori definisce il Murtola. Anacreonte Poeta Greco la reputa honor delle gratie.

Rosa fles, odorque diuum; Hominum vosa est voluptas. Decus illa gratiarum.

Conuiensi dunque alla Venustà, perche la rosa dedicata da Poeti a Venere è simbolo del la gratia, & della bellezza, nella quale se si deue ricercare, secondo i Platonici le tre sudette parti, che rendeno gratia, cio è la Virtù, il proportionato colore, & la soauità della voce, certo, che nella rosa vi è simbolo di tutte queste parti, vi è la virtù sua in confortare i corpi no stri con tante sorti di liquori di tose, vi è il color grato incarnatino misto dibianco, e di rosso, come singono i poeti sparso dal sangue di Venere sopra la rosa già totalmente bianca si è la sua fragranza di odore simbolo della.

foquità

foauità della voce, attesoche tengono alcuni Filosofi, che l'odore, & il colore della gratiosa stella di Venere: quindi è quel prouerbio, Rosas loqui, e poeticamente dicesi, che Venereparli con bocca di rose. Virgil nel 2. dell'Eneide.

Roseogs hac insuper addidit ore.

Cioè, con bocca gratiosa, per la soauità del parlar.

Il Petrarca\_.

Perle, e rose vermiglie, one l'accolto Dolor formana ardenti voci, e belle. Et vn'altra volta...

La bella bocca, angelica di perle Piena, dirose, e di dolci parole,

Oue in tal tenore esprime il Petrarca vna bocca al tutto gratiosa, pigliando le perle per li candidi denti, e le rose per le vermiglie labbra, da' quali vsciuano pretiosi detti esposti con soaue esoquenza, & gratia di parlare. Torquato Tasso ancora...

Enella bocca, ond'esce aura amorosa, Sola rosseggia, e semplice è la rosa.

L'Helicriso, che porta in mano, è vn sior così nominato da Helicrifa Ninfa, che primie ra lo colse per quanto scrisse Themistagora Efefio, mà io tengo, che sia detto, perche il suo nome è composto da Helios, che significa Sole, e da Chrysos, che significa oro, attesoche l'ombrella di questa pianta piena di pendenti co: rimbi, che mai non si putrefanno, quando è percossada' raggi del Sole, risplende come fusse d'oro, laonde si costumaua da' Gentili incoronarne gli Dei,ilche con grandissima diligenza osferuò Tolomeo Re di Egitto, si come narra Plin. lib. 21. cap. 25. oue dice, che hà i fusti bianchi, e le frondi biachiccie simili a quel dell'abrotano; e più sopra nell'vndecimo capitolo, dice, che l'Helicrifo hà il flore simile all'oro, la foglia gentile, & il gambo fortile, mà sodo:e questo sia detto, perche si sappia..., come s'habbia a figurare, e per mostrare la sua forma essere differente dal Chrisanthemo, e dall'Amaranto, perciòche, se bene con tali nomi è stato anco chiamato l'Helicriso, come riferisce Dioscoride lib. 4. c. 59. nodimeno la for ma è differente, come si coprende dalle figure impresse dal Matthiolo suo Espositore : Habbiamo dato questo fiore in mano alla Venustà, perche è fior gratioso, che prende il nome dall'oro, e dal Sole, forto li cui raggi, è vago, e lucido come l'oro; nè più gratiosa vna cosa dir si può, che quando è risplendente, e lucida, come l'oro ripercosso dal Sole : di più hanno

osseruato gli inuestigatori de' naturali secreti, che questo fiore rende la persona gratiosa, a tes serne ghirlande portate nella guisa, che dice. Plinio, & Atheneo autore Greco antichistimo, il quale nel XV. libro così lassò scritto. Ad gratiam, & gloriam vita pertinere si quis se coronet Helichryso . Vale alla gratia, e gloria. della vita, se alcuno s'incorona con l'Helicrisio. Tiene dunque in mano questa nostra agura della Venustà l'Helicriso, come simbolo della gratia,& della gloria popolare, perche chì hà in se Venustà, & gratia, hà per s'ordinario ancora appresso gli altri applauso, fasto, gloria, fauore, & gratia, & perche la Venustà concilia la gratia, mediante la quale si ottengono le cose,s'è detto da' Latini pieno di Venu stà, & fortunato vno, che gli fiano succedute bene le cose, secondo la sua intentione. Panfilo nell'atto quinto dell'Hecira essendogli succes se fuor di speranza cose bramate circa la moglie diffe.

Quis me est fortunation? venustatis q; adeo ple-

nior

Per lo contrario inuenusto s'è detto vno, che sia disgratiato, alquale non succedono cofe desiderate: l'altro Pansilo nell'Andria Scenaquinta, Atto primo parlando delle nozze, che

non desideraua, disse.

Adeon'hominem effe inuenustum, aut infelicem quemquam vt ego sum? Ecci niuno huomo così inuenusto disgratiato, & infelice, come son io?onde chì hà in se gratia, chiamar si può feli ce, perche troua anco facilmente presso altri fa uori, & gratia, li che facciamo simbolo l'elelicrisio, il quale come siore nobile, vago, & gratiolo, può estere d'ornamento, vaghezza, & gratia a chi lo porta, non che veramente questo fiore possa, come dicono i sudetti Autori, fare acquistar gratia, & fauore; Si come gli Irdiani scioccamente tenenano, che la rosa potesse far conciliare gratia appresso i Prencipi, ciò è stolta vanità. Vanità similmente è di celoro, che pensano la lepre faccia gratiose que l le persone, che mangiano della sua carne, ne poco marauigliomi di Pierio Autrore grane, che lo affermi, & s'affatighi di persuadere altri a crederlo, corrompendo il testo di Plinio nel 28. li. ca. 19. oue dice Plinio. Somno sos fiers tepore sumpto in cibis Cato arbitratur. & Pierio in vece di fomniofes, vuol più tosto leggere formofos. Plinio vuol dir secondo Catone, che la carne del lepre fà le genti sonnacchiote.& Pierio vuole, che faccia le genti gratiole, & belle, & loggiunfe;

l'ulgo etiam perfuasum conciliari ex eo corpo-

rigratiam.

L'opinione del vulgo, che dia gratia alli cor pi,detto preso da Plinio, ma non l'arreca lealmente intiero, perche Plinio lo metre per dispiezzo rigittando in quanto a se, simile folle opinione.

Vulgus, & gratiam corpori in septem dies friuo-

lo quidem 1000.

Cioè, il vulgo crede, che a mangiare il lepre dia per sette giorni gratia con ischerzo inucro friuolo: quasi dica, che sia vna baia; mà Pie rio quali, che tale opinione fulle vera, fà, che il lepre sia verace simbolo della Venustà, & gra tia, Laquale non si deue, per l'antica, & sciocca persuasione del volgo, che sopra niuna certa caula, & ragione si fonda, rappresentare sotto ngura del lepre, & se in quelli medesimi tempi, mentre la detta perfuatione era nel vulgo iparfa, come da fauij schernita, non si trou ... da muno Auttore tenuto il lepre per fimbolo della Venustà, tanto meno adello rener si deue, poiche il vulgo d'hoggidi non hà fimile diceria.

Si vale Pierio in fauor suo di vna figura di Filostrato, che dipinse sotto vnarbore di melo i Pargoletti Amori, che sche izanano con vn lepre, mà ciò non ha, che fare con la Venusta, porche di fimili scherzi, mille si veggiono in fiegi posti nelle facciare di case, e la azzi, in Giardini di Roma, pargoletti Amori, e fanciul li, che scherzano con capie, martini, & altri a-

nimali di giuoco.

In quanto che i pargoletti Amori non volessero ferir la lepre con dardi, ò faette; mà pigliarla viua, coine soauissima offeita a Venere; soauthima a Venere disse Filostrato, non perche nella lepre fia fimbolo di Venustà, mà erche è animale fecondo, Venereo; anzi Filoitrato indetta figura apertamente giudica per iciocchi quelli amanti, che tengono nella lepre sia forza d'incitamento di Amore; Inepti autem amatores, amatorium quoddam lenocinsum in spfo effe existimauerunt : però indarno anco cita Pierio, Martiale nell'Epigramma. scritto a Gellia nel quarto libro.

Si quando leporem mittis, mihi Gellia dicis;

Formosus sepsem Marce diebus eris : Si non dersdes: si verum Gellia narras Edisti nunquam Gellia en leporem.

Main quetto Marciale si burla di Gellia. donna brutta, la quale gli mandò a donare vn lepre, con dire se mangiasse di quello egli saredue bello, e gratiolo per sette giorni : a cui

Martiale, tenendo ciò per scioccheria, rispose, Gellia, se tu non burli, se tu dici da vero, tu mo stri non hauer mangiato lepre; perche sei sem pre brutta. Fà mentione anco Pierio di Alessan dro Seuero, ch'era gratiofo Imperadore, e man giana spesso de' lepri, mà certo, che la gratia non procedeua dal cibarfi di lepre, mà dalla... gratia sua naturale: mangi vno, che non sia di natura gratioso, quanti lepri, che vuole, che mai non farà acquisto di gratia alcuna: la gra tia è data gratis dalla Natura, ne si può comprare, ne acquistare con rimedij, e cibi conditi . Arreca oltraciò Pierio certi versi d'vn Pocta, che scherzò sopra il sudetto Imperadore, pigliando materia dal suo gratioso lepore, e dat lepre, che spesso mangiar solea, quasi che il lepore, e la gratia dell'Imperadore procedes se da' lepri mangiati.

Pulcrum quod vides effe nostrum Regem, Quem Syrum sua detulit propago. Venatus fecit, & lepus comesus, Ex quo continuum capit leporem.

Mà Lampridio nella vita di lui dice, che l'-Imperadore effendogli mostrati detti versi rispondesse in greco per disprezzo del Poeta con tal sentimento.

Pulcrum, quod putas effe vestrum Regem Vulgari miserande de fabella, Si verum puras effe, non irafcor, Tantum eu comedas velim lepusculos, Vs fas animi malis repulsis, Pulcher, ne innideas linore mentis.

Ne' quali versi chiama miserando il Pocta, che si mouesse a credere dalla volgar diceria, & opinione, ch'egli fusse bello, perche mangiasse lepri. Se tu credi questo. risponde l'Imperadore, io non me n'adiro, solamente voglio da te, che mangi ancor tu lepri, acciòche scacciati i mali affetti dell'animo diuenti gratiofo,e non m'habbi più inuidia. dal tenore di tale rispotta, si conosce, quanto l'Imperadore tenesse per cosa ridicola quella vulgara... diceria, perloche chiama il poeta miserando, e meschino: L'Imperadore, se mangiaua i lepri, li mangiaua non per diuentare gratioso, che già era di natura, mà perche egli gustaua il lepre, ch'egli stesso pigliaua nella cacci رصا della quale molto si dilettaua come scriue Lapridio. Che i poeti habbiano scherzato sopra il lepre,& il lepore, lo hanno fatto per lo pron to bitticcio, che se ne forma Si non vis edere leporem, ade leporem , diffe vu'altro poeta ad vno, che staua a tauola, nè mangiaua del lepre, che vi era,nè diceua niente:mà questa confor-

mità di voce detta Annominatione, o Paronomasia, non basta ad includere il simbolo del lepore, e della gratia: perche il lepre non si forma dal lepore, ne il lepore dal lepre, mà fi dice lepus, quasi sit leuipes, perche è leggiero di piedi, come tiene Lucio Elio presso M. Varrone lib. 3. de re rustica cap. 12. ouero come più tosto vuole Varrone è detto dall'antica voce Greca Eolica, leporin, perche è simo di naso Liporis, ouero Liporis fignifica fimo, per quanto n'auuertisce Gioseppe Scaligero: mà il lepore della gratia, e Venustà non si deriua da... simili voci, diuerse di significato: dunque per niuna via, ne per etimologia, ne per natural intrinseca virtù, ne per vaga estrinseca sembianza, il lepre, che più tosto brutto è, può seruire per Geroglifico della Venustà, e gratia; alla quale habbiamo dato noi la corona di rose,e l'Elichriso fiori al tutto belli, vaghi, e leggiadri, che spirano tanta soauità, e gratia, che diedero occasione a gli Antichi di pesare, che fullero atti allo acquisto della gratia; i quali, come gratiofi fiori possono arrecare adornamento, e gratia a chi li porta, perche la gratia naturale viene accresciuta da gli artifitiosi àdornamenti, però fingesi conforme al verisimile da Libanio, che il Murione d'oro desse gratia a Pallade, e il diadema a Giunone, per questo anco Venere di natura bella, e gratiosa portar volle il detto cingolo ricamato, e scelse la corona di rose per comparire più gratiosa con simili artifitiosi adornamenti, iquali si con uengono a Dame, mà però seruati i termini del l'honestà, e modestia, essendo disdicenole ad honorate Dame lasciarsi trasportare dal souerchio desiderio di farsi vedere belle, e gratiose con superbi, e lascini abbellimeti. non piacque ad Augusto Imperadore, ancorche tacesse, di vedere vn giorno Giulia sua figlia con habito licentioso, che non si conueniua : la vidde poscia il di seguente adornata più modestamente, allhora egli abbracciandola dissele; o quan to è più lodeuole questo habito in vna figlia d'Augusto, che quello di hieri;e se bene esta. rispose, hoggi mi sono adornata per gli occhi di mio Padre, e hieri per gli occhi di mio marito, nondimeno si conuerria più alle Dame andare adorne in guisa tale, che hauessero da piacere più tosto a gli occhi de' padri, che a gli occhi de gli huomini. A Caualicri poi in nessun modo conuengonsi gli artifitiosi adornamenti, se non tanto, quanto comporta la virilità caualleresca, perche la bellezza virile poco deue eller coltinata. Onidio, Fine coli mo

dico forma virilis amas. Nafeondanfi quelli Canalieri, che per parer gratiofi pongono cura, & arte particolare di spasseggiar fuora con ciuffi, ricci, e vestimenti lasciui, e profumati, affettando tanto il portar della vita, i gesti del volto, con istorcimenti di testa, e ghigni sforza ti, il parlar melato con parole stentate e studia te, che in vece di gratiosi dinengono più tosto con la loro affertatione odiosi, in vece di viri li,esteminati, morbidi, e delicati pensano d'esfere stimati, e lodati, mà sono sprezzati, e biasimati; Si come il Caualiero Mecenate, se be da Poeti per la sua liberalità celebrato, da Seneca Filosofo per la sua affettatione vilipeso nella Epistola 114 oue dice, Quomodo Meranas vixerit, notius est, quam at narrarinue debeat, quomodo ambulanerie, quam delicatus fuerit, quam cupierie videri, quam vitia sua latere nolueris . Quidergo! non oratio eins aque foluta est, quam ipfe discinctus ? non tam insignita illius verba sunt, quam vultus, quam comitatus, quam domus quam vxor? E più a basso. Macenas in cultu fuo quid purius amne, siluisas ripa comantibus, vide ut alneum lintribus aret, verloque vadoremittant hortos quid si quis femina cirro crispat, & tabris columbatur? sono questi affettati Caualieri spiaceuoli a tutti, etiamdio a' loro affettionati. Dispiacque ad Au gusto l'affertato parlare dell'istesso Toscano Mecenate, ancorche per altro da lui fusie ama to, per quanto si narra da Suetonio nel cap. 86. nella vita d'Augusto, e da Macrobio in quel te nore di lettera inserta nel primo, libro de Satur nali cap. 4. nella quale facendosi beffe della. sua affettatione dice, Sta sano mele delle genti, meluccio, auorio di Toscana, Lasero Aretino, Diamante del Mar inferiore Tirrheno, gioia Tiberina, Smeraldo di casa Cilnia, Diaspro de' figoli, Brillo di Porsenna, habbi il car bonchio, acciò che possi congregare tutti i fomenti delle adultere. In questa maniera i Caualieri, che vogliono affertare la Venustà, e gratia, con artifitiofi componimenti di persona, d'habito, e di parole vengono scherniti, e burlati per fino dalli proprijamici, con gran perdita di riputatione, e gratia appresio ogni persona grane, e prudente.

L'augelletto, che nella finistra mano nella nostra figura si tiene, da' Greci, e dal nostro Plinio chiamato Linge non è altrimenti la codazinzola da' Latini detta Motacilla, si come malamente alcuni auttori hanno tradotto in Pindaro, in Suida, e l'interprete di Theocrito nella Farmaceutria, errando inseme con loro

molti

molti altri principali scrittori, tra' quali Gregorio Giraldi Syntogmate 8. Natal de' Conti nella Mithologia lib. 8. cap. 18. E l'Alciato nel l'Emblema 78. Erra parimenti Theodoro Gaz za a dir, che la Linge dal vulgo sia chiamata torquilla, e da gli Antichi Turbo, come ne anucrtisce Gio: Battista Pio ne gli annotamen ti capit, 2. chiamafi rettamente da alcuni Torcicolo, perche l'Linge è vn'augelletto, che tor ce il collo, stando fermo il restante del corpo, secondo Aristotile nel 2.lib.cap. 12. de natura d'Animali, doue ragiona delli spartimenti del le dita, dicendo che tutti gli augelli hanno 4. dita tre dauanti, vno dietro, pochi hanno due dita diuise per ogni banda, come hà l'augellet to Linge, grande poco più del fringuello, di co lor vario, hà la lingua simile a quella delle ser pi, la caua fuora quattro dita, e di nuono la risira dentro, torce il collo contro di se, tenendo il resto del corpo quieto. Paucis quibusdam verinque bini ve anicula, quam Lyngem vocant: hac paulo maior frigilla est, colore vario, habet sibi propriam digitorum, quam modo dixi dispositionem ; & linguam serpentibus similem ; quippe quam in longitudinem men sura quatuor digitorum porrigat, rursumque contrahat intra rostrum; collum etiam circum agit in a uersum, reliquo quiescente corpore modo serpen jum: Equesto è il testo d'Aristotele, al quale aderisce Plinio lib.xj.c. 47. oue scorrettamente alcuni scriuono Lynx, in vece di Iynx,e Lin ce in vece di Linge. Lynx fola verinque binos habet : eadem linguam serpentum similem in magnam longitudinem porrigit:circum agit col lum in aduersum se, ungues et grandes ceu Grachulis. Certo, che la Motacilla, oucro codazin zola non hà le dita distinte a due per ogni par te; mà tre dauanti, e vno dietro, ne distende la lingua fuora in lungo quattro dita, ne gira inioino il collo contro se, stando ferma nel resto, come fà l'Iinge; poiche quell'altra, come squas sa coda muone la coda; chiamasi volgarmenre: l'Iinenge in Roma Picce, perche picca l'albero donde sà vscire le formiche, il cui canto pare ad Eliano che imiti l'aulo ritorto, il cornetto, nel libro 6. cap. 19. de Animali. Tor alaγίον η το γξ αυλόν. qual verso non è della codazinzola, mà dell'linge.

Fingesi da' fauolosi Auttori, che l'Iinge suf se vna Donna conuersa in augello da Giunone, perche con certi incanti sece innamorar Giouesuo marito della figlia d'Inacho chiamata, lo come riferisce Zezze, & altri, se ben l'interprete di Teocrito dice, ch'ella sece quel

l'incanto per tirar Gioue ad amore verso di lei stessa. Callimaco la finge figlia d'Echo, altri figlia di Pitho riputata da' Gentili Dea della persuasione. Pindaro Poeta Greco nella Pithia Ode 4. oue canta la vittoria curule d'Arcesilao Cireneo, finge, che Venere portò dal cielo in terra questo gratioso augelletto, e che lo donò a Giasone, per far innamorar Medea. Domina autem velocissimorum telorum versicolorem Mo tacillam e cœlo cum alligasset rota quatuor radiorum indissolubili furiosam auem Cypris attulit primum ad homine, supplicatricesque incantationes docuit sapientem Aesoniden, ut Medea eximeret reuerentiam erga parentes, desiderabilisque Gracia ipsam in pectore ardentem ver saret flagello persuasionis. Per tal cagione fu da gli Antichi Greci tenuta idonea a gl'incan tamenti amorosi. Theocrito nella Farmaceutria Edillo secondo introduce Sineta Ninfa... innamorata di Delfide Mindio, così catando. Sicut hanc ceram ego, Deo adiuuante, liquefacio,

Ita pra amore flatim liquescat Myndius Del-

Vique voluitur hic aneus orbis opè Veneris', Sic ille voluatur ante nostras fores , Iynxtrahe tu illum meam ad domum Virum.

Ilquale vitimo verso è intercalare nella det ta Egloga. E perche finsero li poeti Greci, che in questo augelletto fusie natiua forza d'amoroso incitamento, quindi è, che communemen te appresso i Creci per metafora, si chiamano linges tutte le gratiose cose, che incitano ad amore, e che sono atte a persuadere, per vigore della gratia, e Venustà: Zezze le parole gratio se le chiama, Verborum linges, perche le parole tirano gli animi, ancorche duri, e difficili a piegarfi, & d'Helena dicono i Greci, che haue ua così potente linge, cioè così potente gratia, e Venustà, che alletaua Priamo istesso, Re di Troia, ancorche conoscesse, ch'ella era la. ruina del suo Regno, ne si poteua con esso lei adirare, mà con paterno amore la chiamana. figlia:e Suida narra di Cleopatra, ch'ella penfaua di poter adescare, e tirar all'amor suo Augusto Imperadore con la medesima linge, cioè gratia, e Venustà efficace con la qualeadesco, e tirò Cesare, e M. Antonio. Hora, se ripigliamo il mistico parlar di Pindaro, che Venere portasse dal Cielo l'Inge, sotto adombrata figura, chiaramente vedremo espresso, che la Venustà, e gratia è dono particolar del Cielo, e della Natura, donata poi a Giasone, che fù bello, e nobile Caualiere, acciòche potesse

commuouere ad amore Medea, e persuaderla contro la voglia del Re de' Colchi suo padre, e della Reina ma dre a pigliarlo per suo sposo come sece; si manifesta, che la nobiltà e la bel lezza non hà vigore di disponere gli animi sen za la gratia, però Suetonio mostra di sprezzare la bellezza di Nerone Imperadore, perche era senza gratia, e come priuo di amabil gratia, e colmo diodiosi costumi era da tutti odiatosilche pon auniene in quelli, che hanno Venustà, e gratia, taquale è di migliore conditione, che la bellezza; perche la bellezza per se stessa di allettare gli a-

nimi senza la giatia, mà la gratia, e Venustà hà anco essicacia grande senza la bellezza, si come habbiamo di sopra mo trato con l'essem pio d'Visse, socrate, e Quinto Roscio, i quali ancorche brutti, mediante la gratia, e Venustà loro; tirauano a se gli animi delle persone, e saccuano acquisto dell'altrui gratia. Onde prouerbialmente dicesi. Lyngem habet. D'vno, che habbia tal gratia, e Venustà, che pare, che incanti le persone, e le ssorzi ad amarlo; però presso di noi la Linge è simbolo, e sigura della forza, & essicacia della gratia, e Venustà.

### VVLGO, OVERO IGNOBILITA'.







AVÉNDO io nella mia Iconologia, dipinto la figura della Nobiltà, mi è par fo di rappresentare in questa vitima edditione la figura del Vulgo, ouero l'Ignobilità a lei contraria del che volendosene far pittura, si potrà, far Huomo, o Donna come più piacerà a chi se nè vorra seruire, Mà che il vestimento sa curso, & vile di color giallolino, i cape-

gli faranno stesi, & mal'composti, Haurà l'orecchie d'asino, & incima del capo vissarà l'vecello detto Assolo, & che stando china, & mirando la terrà, con ambe le mani tenghi vna
scopa in atto di scopare, & per terra vi sia vna
zappa.

Vulgo è detto quell'ordine di gente nella Città, che sono distrili al Consiglio, a MagiArati, a dottrine, ad arti liberali, a professioni Ciuili, & a conuerfationi nobili, & politiche.

Gli si dà l'habito curto, & vile, essendo che la veste longa appresso a i Romani non eralecito portarsi da ignobili, & per più mostrare la bassezza di questo sugerto, si rappresenta. che sia vestito di color giallolino, il quale non si può come gl'altri colori applicare ad'alcuna virtù non hauendo in se fondamento stabile,& reale, per estere la generatione sua debole, & baffa.

I capegli stefi, & mal composti significano pensieri bassi, & plebei, i quali secondo l'inclinatione del Vulgo, non s'alzano a cose degne di consideratione, mà sempre al peggio, Natuva populus tendet ad peior, dice Francesco, Petrarca in Dial. Com'anco per fuggir la conditione di esto, inaltro luoco disse,

Rispose, mentre al volgo dietro vai, Et a l'opinion sua, cieca e dura Esser felice zu non può giammai

Più Cicerone nel primo de'gl'offic. Non è da porre tra grand'huomini colui, che pende dal

Vulgo.

L'orecchie d'asino denotano Ignoranza essendo che i sacerdoti dell'Egitto dicono (come narra Pierio Valeriano nel lib.xij. de i fuoi Geroglifici) che questo animale è priuo d'intelligentia, & di ragione, così è il Vulgo ilqua le per sua natura è incapace, indotto, & no conoscendo il bene,ne il male, muta ad ogn'hora pensieri, per essere incostante nelle sue voglie.

Tam mobile est vulgi ingenium, & perplezum, ve quicquid constanter velit, aut nolit, non facile intelligi possit, dice Demost. 1. Olynt.

Tiene in cima del capo l'vecello detto Afsiolo, perciòche volendo gl'Egitij rappresenzare l'Ignobilità, dipingeuano l'Assiolo, il qua le è, (come narra Pierio Valeriano lib. 2. de i suoi Geroglifici differente da quello che di continuo appare, è grasso di corpo, mà senza... voce, Non si hà cosa certa della sua spetie, cioè come, & quale si sia.....

Si rappresenta che stia china, & miri la terra, per hauere l'Ignobilità l'animo basso, vile,

& terreno.

Tiene con ambe le mani la scopa, in atto di scopare, & per terra v'è la Zappa, per essere il Vulgo quella parte del populo, che serue all'arti rustiche, & mecchaniche essendo inesperto delle cose diuine, morali, & naturali.

Vulgus de religione rixatur, ignarum quid sit baresis, dice G. Pachym. hist. lib. quinto .

N TI. Eolo Re de' Venti.

H VOMO con vn manto regio, e ventito con l'ali a gli homeri, e capelli rabbustati, cinti di vna corona, le guancie gonfie, e con ambe le mani tenga in fiera attitudine vn

Si dipinge, che porti la corona, & il freno, percioche i Poeti lo chiamano Re de' stenti, e per quanto riferisce il Boccacio lib.xiij.coel. Venne in Eolia alla Città de' Venti, Oue con gran furor son colmi i luoghi, D' Austri irati, quinci in la gran caua. Eolo preme i faticosi venti, E la sonante Tempe, e come Reges Per lor legami, e gli raffrena chiusi . Ou effe disdegnose d'ogni interno, Fumano & alto ne rimbomba il monte.

E Vergilio ancor descriuendolo nel primo dell'Eneide così dice.

Talia flammanti, secum Dea corde volutans Nimborum in patriam, loca fæta furentibus austris

Aeoliam venit, hic vasto Rex Aeolus antro Luctantes ventos, tempestates q; sonorus. Imperio præmit ac vinclis, & carcere frenat Illi indignantes magno cum murmure montis Circum claustra fremüt; celsa sedet Acolus arce Sceptra tenens, mollitque animos, & temterat iras .

OLO. Come si possa dipingere d'altra maniera.

J V O M O in habito di Re, con vna fiam. ma di fuoco in capo, terrà con vna mano vna vela di Naue, e con l'altra vno Scettro

Si rappresenta in questa guisa, perche Diodoro Siculo nel 6.libro delle sue historie dice. che Eolo regnò nelle Isole chiamate da gli Antichi dal suo nome, Eolie, che sono nel mare di Sicilia, e fù Regiustissimo, humano, e pietofo, & infegnò alli Marinari l'vso delle ve le, e con la diligente osseruatione delle fiamme del fuoco conosceua i Venti, che doneuano tirare,& li prediceua; onde hebbe luogo la fauola, che egli era Re de' venti.

#### VENTI.

NCORCHE di molti venti si faccia A mentione, nondimeno quattro sono li. principali,e di questi faremo pittura, i quali fosfiano dalle quattro parti del mondo ciascuno dalla sua parte; & Ouidio nelle Metamor-

fosi di loro così dice, mettendo ciascuno al suo luogo nel libro primo.

\*Euro versol Aurora il regno tolse. Eauonio nell'Occaso il seggio volse Opposto al ricco albergo di Ticone, Per la fredda, e crudel Scitia li volse L'horribil Borea nel Settentrione. Come l'austro la terra a lui contraria,

Che di nube, e di pioggie ingombra l'aria. V R O.

TVOMO con le gote gonfiate, con l'ali a gli hometi, di carnagione moresca, hauera in capo vn Sole roslo.

Si dipinge di color nero, per similitudine de gli Ethiopi, che sono in Leuante, donde egli viene, & così è stato dipinto da gli Antichi.

L'ali sono inditio della velocità de' venti,e circa l'ali questo basterà per dichiaratione di

tutti gli altri venti .

Si rappresenta col Sole rosso in cima del capo, perche se il Sole quando tramonta è rosso, & infocato, mostra, che questo vento hà dans soffiare il di, che vien dietro, come mostra Ver gilio nel libro primo della Georgica scriuedo li fegni, che hà il Sole delle stagioni, dicendo . Caruleus pluniam denuncias igneus Eurus

#### FAVONIO, O ZEFFIRO che dir vogliamo:

N Giouane di leggiadro aspetto, con l'ali,e con le gote gonfiate, come communemente si fingono i venti, tiene con bella gra tia vn Cigno con l'ali aperte, & in atto di

cantare

Hauerà in capo vna ghirlanda contesta di varij fiori, così è dipinto da Filostrato nel libro dell'imagini, doue dice, che quando viene questo vento, i Cigni cantano più soauemente del solito, & il Boccaccio nel quarto libro della Geneologia delli Dei dice, che Zeffiro è di complessione fredda, & humida, nondimeno temperatamente, & che risolue i verni, & produce l'herbe, & i fiori, e perciò gli fi dipinge la ghirlanda in capo.

Vien detto Zeffiro da Zeps, che volgarmente suona vita, vien detto poi Fauonio, perche fauorisce tutte le piante, spira soauemente e con piaceuolezza da mezo giorno fino a notte, & dal principio di Primauera fino al fine dell'E-

state.

BOREA, OVERO AQVILONE. Y VOMO horrido, con la barba, i capelli, I e le ali tutte piene di neue, & i piedi come code di serpi; così viene dipinto da Pausania, & Ouidio nel 6. lib. delle Metamorfofi, di lui cosi dice.

Deh perche l'arme mie poste ho in oblio . E'l mio poter, che ogni potenza sfor a, Perchevo vfar contra il costume mio Lusinghe, & prieghi in vece della forza; Io son pur quel tenuto in terra Dio, Che soglio al mondo far di giel la scorta; Che quando per lo ciel batto le piume Cangio la pioggia in neue, en ghiaccio il fume

Tutto, all'immensa terra imbianco il seno Quando in giù verso il mio gelido lembo. E come alla mia rabbia allento il freno Apro il mar fino al suo più cupo grembo, E per rende re al mondo il ciel sereno Scaccio dall'aere ogni vapore, e nembo, E quando in giostra incontro, e che percuoto, Vinco, & abbatto il nero horrido Noto.

Quando l'orgoglio mio per l'aria irato. Scaccia i nembi vers' Auftro, e foffia, e premes E'l forte mio fratel dall'altro lato Altre nubi ver me ributta, e preme, E che questo, e quel nuuolo è for ato Nel mezzo del camin d'ortars insieme, To pur quel son, che con horribil suono For cir il fuoco, la saetta el tuono. Non solo il soffio mio gl'arbori atterra, Mà sia palaz To pur fondato, e forte,

E se tal'hor m'ascondo, e sto sotterra Nel tetro carcer delle genti morte, Fò d'intorno tremar tutta la terra, Se io trono all'oscir mio chinse le porte, E fin che io non esalo all'aria il vento Di tremor empio il mondo, e di spanento. AVSTRO.

Come descritto da Ouidio nel primo libro delle Metamorf.

Con l'ali humide su per l'aria pioggia Gl'ingombrail volto molle oscuro nembo Dal dorse horrido suo scende tal pioggia, Che par che tutto il mar tenga nel grembo Piouon spesse acque in spanentosa foggia

La barba, il crine, e il suo piumo so lembo. Le nebbie hà in fronte, i nuuoli alle bande

Ouunque l'ale senebrose spande.

Per quanto riferisce il Boccaccio nel lib.4. della Geneologia delli Dei, dice che questo vento è naturalmente freddo, & secco, nondimeno mentre venendo a noi, passa per la zona torrida,

### 702

## Della nouissima Iconologia

torrida, piglia calore, & dalla quantità dell'acque, che consiste nel mezo giorno; riceue l'humidità, & così cangiata natura, peruiene a noi calido, & humido, & con il suo calore apre la terra, & per lo più è auuezzo a moltiplicar l'humor, & indurre nubi, & pioggie; & Ouidio descriuendoli tutte quattro nel primo lib. Trissium eleg. 2. così dice.

Nam modo jurpurco vires capit Eurus ab ortis. Nunc Zephyrus serò respere missus adest. Nunc gelicus sicca Boreas baccatur ab arcto: Nunc Notus aduersa prelia fronte gerit.

AVRA.

N A fanciulla con i capelli biondi sparsi al vento, con bella acconciatura di varij fioti in capo.

Il viso sarà al quanto grasso, ciò è con le go te gonsie simili a quelle de' venti, mà che sieno tali che non disdicano; a gli hemeri, porterà l'ali, le quali faranno di più colori, mà per lo più del colore dell'aria, & fpargerà con ambe le mani diuerfi fiori.

L'Aure sono tre, la prima è all'apparire del giorno, la seconda a mezo giorno, & la terza

verso la sera.

Furono pinte dalli Poeti fanciulle, piaceuoli, feminatrici di fiori con l'occasione di quei venticcioli, che al tempo della Primauera van no dolcemente spaigendo gli odori de' fiori, come dice il Petracajin vua sestina, doue dice,

Là ver l'Aurora, che si dolce l'Aura. Al tempo nuouo suol muouere i siori.

Enel Sonetto 162.

L'Aura Gentil, che rafferena i poggi Defiando i fier per que fio ombrofo bosco; Al suaue suo spirio riconosco, Grc.

Giouane, e cou l'ali si dipinge, per rapprese

tare la velocità del suo, moto,

O R I E N T E.







V N fanciullo di fingolar bellezza di carna gione vermiglia, con chiome bionde com'oro, stesi giù per gl'homeri, sopra del capo hauera vna chiara, & bellissima stella. Sarà vestito d'habito vago, & di color rosso, & che d'ogni intorno di detto vestimento, lia vn fregio di belle, & lucidiflime perle: Et farà cinto da vna Zona, ò Cintola che dir vogliamo, di color turchino, oue sia intorno per ordine il fegno di Ariete, Leone, & Sagittario, Terrà il braccio destro alto, & il viso riuoito dalla medesima parte, Con la destra mano tenghi vu bel mazzo di fiori d'ogni colore, in thato di comiaciarh ad aprire, & dalla medelima parte per terra li vedrà, che na vicito il Sole co chia ri, & rifplendentissimi raggi che d'ogni intorno si veda verdeggiare l'herbe ; le piante, & gl'augelani con il tor fuantilimo canto, inficme con altri animali, diano fegno d'allegrezza infinita.

Con la finistra mano tenghi vn vaso di bellissima forma, & che mostri essere vn prosumiero, oue sia suoco, & si veda che da esso vaso eschi del sumo, Et che l'ombra del composto di detta figura sia più longa del corpo-

Si rappresenta che sia fanciullo, perche volendo noi diuidere il giorno in quattro parti, eouiene per la prima sia fanciullo, per la secon da giouane, per la terza virile, & per la quatta vecchio, & però quando il Sole vien d'Oriente (che è principio del giorno) comincia il Cie lo schiarirsi per illuminare la terra, Petrarca.

Appena spunta in Oviente on raggio.

Si dipinge di singolar bellezza, perciòche all'Oriente esce il Sole, il quale s'auuiene che nella natiuità di alcuno stia inascendente a gl'altri sopra celesti corpi, per vna certa singu lar potenza, produce quello bellissimo di faccia, amabile, veloce, splendido, di costumi riguardeuole, & di generosità notabile. Si dipinge di carnagione vermigha, & con chiome como nella guisa che habbiamo detto, perciò che come dice Pamphilio saxo.

Aurora aurigeris comis refulgens Aurora aurigeris comis refulgens Iam furgis, rofeosá, clara vultus Oftenait, thaetontis, Geitatis Currunt flammigers rotts ingales

Tiene in cima del capo la chiara, & bellifma steila come apportatrice del giorno, & però è detta Lucifer, onde il Petrarca. Qual in su'l giorno l'amorosa stella. Suol venir d'Oriente innanzi il Solo,

Et Vergilio nel z.delle Eneide.

lamq'; iugis fumme furgebat lucifir Ida Ducebat qui diem .

Gli si fà il vestimento di color rosso, attento che il Boccaccio lib-4, della Geneologia delli Dei dice che la mattina ostando i vapori che si licuano dalla terra leuandon il Sole, è di color rosso

Il ricamo delle belle, & lucidissime perle dimostra che d'Oriente vengono le perle, lequa li per tutto il mondo si tengono in grandissimo pregio, & stima, per essere gemma di molta bianchezza, e valor.

La cinta di color turchino que è il segno del l'Ariete, Leone. & Sagittario, sono secondo gl'-Astrologi segni Orientali, Tiene il braccio destro alto per dimostrare, che l'Oriente è alla destra del mondo, & però si dipinge che tenghi il vi so tiuolto da quella parte, com'anco per dimostrare che meritamente si suole in quella tenere riuolto il viso adorando, o pregando Iddio.

li bel mazzo di fiori de diuersi colori in stato de cominciarsi aprire che tiene con la destra mano, & il Sole nella guisa che habbiamo detto, ne dimostra che nell'apparire de i chiari, & risplendenti raggi del Sole in Oriente, ridono i prati, s'aprono i fiori, & ogn'vno si rallegra, & gioisce.

Con la finistra mano tiene il vaso sopradetto dal quale n'esce il sumo, per dimostrare che nelle parti Orientali vi sono diuersi odori, aro mati, balsami, & altre delitie che produce quel benignissimo Clima onde il Bembo.

Nell'odorato, e lucido, Oriente.

Et il Petrarca.

Quel che d'odor, & di color vincea. L'odorifero, e lucido Orienze.

Gli si fà l'ombra maggior del corpo perciò che Silio, lib, quinto.

Aurora ingrediens serris exegerat vmbras.

Et a questo proposito non lasciarò di scriuere il seguente sonctto del Signor Gio. Camillo Zaccagni nobil Romano, huomo di bellissimo ingegno, di lettere, & di valore fatto da.

lui sopra la presente figura dell'Oriente.

Sù la riua del Gange in Orsente,
L'alba madre del Sol, l'Alba vezzofa,
(o'l pre d'argento, e con la man di rosa.
Apre l'uscio odorato al di nascente.
Mà spunta appena il primo raggio ardente
Del Sol fanciullo, che la notte ombrosa
Cede a la face d'oro, e luminosa

Che rende el fosco Ciel chiaro e lucente. Alhorpistoso co' suoi dolci ardori,

7. 72

704

## Della nouissima Iconologia

Febovafeiugu i rugiadosi pianti , Dell'humid'herbe, e de' languenti fiori . Dolci sospiri, amorosetti canti Spargon l'Aure, e gl'augei lieti e canore Fatti del nouo sol felici amanti .

MEZZODI'.







N gionane moro, ricciuto di statura più tosto picciola che grande. Haurà in cima del capo vn Sole, che lo circondi tutto con risplendenti raggi. Sarà vestito di color rosso infiammato, mà che però tiri al giallo. Haurà vna Cinta, o Zona che dir voglamo di color turchino, intorno alla quale vi sia il segno del Tauro, Vergine, & Capricorno. Terrà con la destra mano strali, & con la sinistra vn Cespuglio di loto con fronde, & fiori, ilquale (secondo che riferisce Plinio lib. 13, al cap. 17. & 18.) è simile alla faua, & è folta di gambi, & di foglie, mà più corte, & sottili, i fiori sono bianchi simili al giglio, & l'ombra di tutto il composto sarà quasi perpendiculare a detto corpo, & p terra siano secchi i fiori, & l'herbe.

Si rappresenta giouane per la ragione detta alla figura dell'Oriete. Si dipinge che sia mo ro, & riccio, perciòche nelle parti Meridionali oue il Sole hà grandissimo dominio, sà gl'huo mini mori, & ricciuti. Si dimostra ch'habbi in cima del capo il Sole che circondi tutta la figu ra con sulgentissimi raggi, perciòche essendo il Sole in mezo del Cielo, la sua luce è splendente, & a tutti si dimostra più ardente, onde Virgilio lib. 8 dell'Eneide.

Sol medium Cali confeenderat igneus orbem -Il vestimento di color rosso infiammato che

tira al giallo, ne fignifica lo stato più chiaro, & potente del Sole come narra Marcello con li seguenti versi.

Et iam lampade torrida

Fulgebat medio Sol pater athere

La Zona con laquale è cinto oue sono li segni sopradetti, secondo gl'Astrologhi sono segni Meridionali, Tiene con la destra mano

gli

li firali, perciòche nel mezo dì, il Sole con i fuoiraggi, & con la fua virtù, penetrano fino nelle viscere della Terra. Il Cepuglio del Loto con le fronde, & fiori come habbiamo detto (secondo Theofrasto) è pianta marauigliosa, perciòche ritrouandosi deu herba nel fondo del fiume Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, ancor ella incomincia a spuntare suori dell'acque, & secondo che il Sole si và alzando, così sà quest'herba, in modo che quando il Sole è arriuato a mezo il Cielo, ella è in piedi dritta, & hà prodotti, & aperti i suoi fiori, & secondo poi che il Sole dall'altra parte del Cie-

lo verso l'Occidente và casto, così il loto và seguitando sino al tramontardel Sole, & entra nelle sue acque. Gli si sà l'ombra nella gui sa ch'habbiamo detto, perciòche essendo il Sole in mezo al Cielo, sa che l'ombra del corpo sia perpendiculare. Ouidio lib. 2. Metam. lama; dies medius rerum contraxerat umbras.

Si tappresenta, che d'ogni intorno siano sechi i fiori, & l'herbe, perciòche la gran potenza, & souerchio ardore del Sole, non vi essendo ainto da potere contemperare l'eccessiuo ca lore, i fiori, & l'herbe restano languide, & seche.

### SETTENTRIONE.



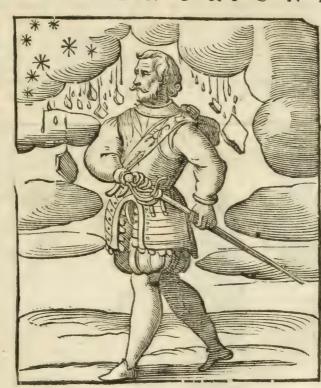



I VOMO di età virile, di fiero aspetto, di statura alta, di carnagione bianca, & di pel biondo, occhi cerulei, sarà armato d'arme bianche, & starà in atto di cacciar mano alla spada della quale n'habbia già tratto suori la maggior parte, & dal collo penda attrauer-sua sotto il braccio destro yna banda di color

turchino entro la quale sieno scolpiti i tre segni Settentrionali del Zodiaco Cancro, Scorpione, & Pesce, & che riuolto con la faccia al Celo, stia in atto di guardare in vn medesimo tempo all'orsa maggiore, & minore, con il Cie lo nubiloso, & scuro dal qual caschi ghiaccio, & neue gelate.

22 %

### 706

## Della nouissima Iconologia

Si rappresenta d'età virile, per la ragione

detta alla figura dell'Oriente.

Si dipinge di aspetto siero, & di statura molto robusta, & di carnagione biaca insanguigna oscura & piena di carne, qualità che gli dà il Clima freddo, che sa gli huomini di assai buo no stomaco, & di miglior digestione. Qualità opposte & contrarie a quelli che nascono a me zo giorno con poco sangue di statura picciola, d'arro colore, ricciuti, adusti, gracili, & parchi del sparger sangue preualendo nell'arte dell'astutie, & de gl'auantaggi.

Si dipinge che sia armato d'arme bianche, in atto di cacciar mano alla spada della quale n'habbia già tratto suori la maggior parte, per dimottrarci la brauura e l'indomita siereza della gente Settentrionale, bellicossissima stata sempre a i danni dell'Italia, & della maggior parte del Mondo, gente dico pronta all'arme per la copia grande del sangue di che abbonda, e dell'ira da che facilmente e concitata, nemici naturalmente di pace, & a cui il

morir non dole, come ben ci lasciò scritto .

Nemica natur almente di pace

Nasce una gente a cui il morir non dole. Gli si dà la banda di color turchino oue sono li segni del Zodiaco Cancro, Scorpione, & Pesce perciòche secondo gl'astrologi sono se-

gni Settentrionali.

Si rappresenta, che tenghi riuolta la faccia al Cielo con rimirare in vn medesimo tempo due stelle, cioè l'orsa maggiore, & la minore, come stelle sisse nel Settentrione lequali non tramontano mai, il Petrarca.

Ai due lumi, ch'hà sempre il nostro pole. Si mostra che il Cielo sia nubiloso, & scure, & che da esso caschi ghiaccio, & neue gelate, perciòche il medessmo Petrarca parlando del

Settentrione dice.

Vna parte del mondo è che si giace Mai sempre in ghiaccio, & in **gelate nens** Tutta lontana dal camin del Sole La sorto i giorni nibulosì, e breui.

OCCIDENTE.







HVO

I VOMO vecchio vestito di color pauonazzo, cinto da vna Zona turchina, oue sieno li segni di Gemini, Libra, & Acquario.

Haurà cinta la bocca da vna benda, in cima del capo haurà vna Stella; starà quasi che riuolta con la schiena, tenendo il braccio destro
stesso à basso verso la terra, con il dito indice di
detta mano, in atto di mostrare la parte d'Occidente, oue sia tramontato il Sole, & con la sinistra tenghi vn mazzo di Papauero: Sarà l'aria bruna, oue si veda che voli vna Nottola, ò
Vespertisione, che dir vogliamo, & l'ombra di
detta figura sarà lunghissima.

Vecchio si dipinge, perciòche hauendo il giorno già fatto il suo camino, & ritrouando si il Sole nell'Occidente, si è nella declinatione

di esto.

Si veste di color Paonazzo, per dimostrare con questo colore, quasi prino della luce, quel tempo che è nel tramontare del Sole, & che l'aria comincia ad oscurarsi, onde il Pontano.

Nec color vllus erat rebus, tenebrisque malignis
Et cœlum, & terras nox circumfusa tenebat.

E'cinto con la Zona, oue sono scolpiti li tre segni del Zodiaco, Gemini, Libra, & Acquario, essendo (secondo gl'Astrologi) segni Occidentali, Si dipinge ch'habbia cinta la bocca da vna benda, per dinotare, che venendo la notte ogni cosa stà in silentio, & quiete combenissimo dimostra Ouidio lib. 10. Metam.

Tempus erat, quo cunsta silene, & Virgilio lib. 4. Eneide.

Nox erat, & placidum carpebant fessa soporem Corpora per terras, syluag, & saua quierant Aequera quum medio voluuntur sidera lapsu, Quu tacet omnis ager, pecudes pictag; volucres, Quag, lacus late liquidos, quag; aspera dumis Rura tenent, somno posita sub nocte silenti Lenibant curas, & corda oblita laborum

Tiene in cima del capo la stella detta Espero, perciòche ella apparisce nell'Occidente nel principio della notte, onde Silio Italico

lib.xj.

lamý; diem ad metas defessis Phebus olympo Impellebat equis fuscabat & Hesperus ombra Paulatim infusa properantem ad littora cuirú.

Lo stare quasi che riuolto con la schina, tenendo il braccio destro steso abasso verso la terra, & con il dito indice in atto di mostrare la parte dell'Occidente, oue sia tramontato il Sole, è per dimostrare che partendosi il giorno ci volge le spalle, & ci priua della sua luce, mostrandoci con il dito l'Occidente a diferen tia dell'Oriente, che tiene il braccio destro dal la parte Orientale. Tiene con la finistra mano il mazzo di pap pauero essendo simbolo del sonno come cosa propria della notte, come dice Ouidio lib.4-Metamorfosi.

Interea placidam redimita papauere frontem Nox venit, & secum somnia nigra trabit

Si dimostra che l'aria sia bruna, nella quale si veda la volante nottola, o vespertilione, che dir vogliamo, così detto a vespertino tempore, perciòche essendo nel principio della sera l'aria s'imbruna, & questo animale si vede, Ouidio lib. 4. Meta.

... peraguntá; leui stridore querelas Tectaque non fyluas celebrant, lucemque perofa Noste volant, feroque trahunt a vespere nomen.

Si dipinge che l'ombra di detta figura fiamolto maggiore, del corpo perciòche quanto più il Sole fi allontana da noi, tanto più viene maggiore l'ombra a tutti i corpi, onde Verglib primo Eneide.

Et iam summa procul villarum culmina fumăt Maiores j; cadunt altis de montibus vmbra

Et in altro loco.

Et sol crescentes decedens duplicat umbras.

#### VERGOGNA HONESTA.

ONNA di gratiofo aspetto, col volto, e gli occhi bassi, con la sommità dell'orecchie, & guancie asperse di rossore, vestasi di rosso, habbia in capo vna testa d'Elefante porti nella destra mano vn Falcone, nella sinistra tenga vna cartella, nella quale vi sia scritto questo motto DYSORIA PROCVL.

La Vergogna, ancorche non sia virtu, è lodata da Aristotile, dellaquale ne ragiona susse guentemente doppo le virtu, & a guisa di virtù è da lui posta tra due estremi vitiosi, tra la sfacciatezza, e la paura. Lo sfacciato non si vergogna di cosa alcuna; il pauroso si vergogna d'ogni cosa : il vergognoso è in mezo di questo, che si Vergogna di quello, che vergognar si dene: sopra che veggasi nel 2. lib. cap. 7. dell'Ethica a Nicomacho, il medesimo nelli morali grandi pone la Vergogna tra la sfaccia tezza, e lo stupore, circa li fatti, e le parole. Verecundiainter impudentiam, & stuporem me dietas, in actionibus colloquijsque constituta: Zenone disse che la Vergogna è timore d'igno minia, conforme alla difinitione d'Aristotele nell'Ethica lib.4.cap.vltimo, oue dice il Filosofo, Verecundia timor quidam infamia de finisur; però da' Latini, e detta verecundia a ve-Zz 3 rendo,

708

### Della nouissima Iconologia VERGOGNA HONESTA







rendo, dal dubitare, & hauer paura di qualche fallo, e d'esser ripreso nelle attioni sue: perche la Vergogna è vna molestia, e perturbatione d'animo, nata da quelli mali, che pare ci apportino dishonore, o dalle cose presenti, o passate, o d'auuenire. così definita da Arist nel 2. della Ret.secondo la traduttione del Mureto. Pudor est molestia quedam, & pertubatio animi orta ex ijs malis, que ignominiam inurere videntur, aut presentibus: aut preteritis, aut futuris. Alcuni hanno fatto differenza tra, Pudor, & Verecundia, dicendo, che Verecundia sia la Vergogna, ehe si hà, & il timore di non commettere qualche errore, che poi gli dia. infamia, & ignominia, & Pudor fia il rossore, che si riceue doppo qualche errore commesso: mà trouasi presso gli auttori indifferentemente presa vna voce per l'altra, e Verecundia dicesi tanto auanti, quanto doppo l'errore com-messo & così Fudor fari vellem, sed me prohibet pudor, dice Alcco a Saffo, & questo è auanet il fatto prima che parli:ne più ne meno,come in Italiano Vergogna dicesi, senza si commetta alcun fallo, vna certa modestia, & hone stà lodabile, laquale suol'essere nelle donzelle, e ne' giouani modesti, che per honestà si vergognano passare, e parlare doue è moltitudine di gente, e d'essere veduti da loro: il Petrarca mostra l'honesta vergogna della sua modesta Dama, quado sù da lui veduta nuda.

Steti a mirarla: ond'ella hebbe vergogna, E nel Trionfo della Castità celebra la di lei

Vergogna.v.

Honestate, e Vergogna a la fronte era Nobile par delle virtù diuine, Che fan costei sopra le donne altera.

Vergogna anco dicesi il rossore dolore inter no, e pentimento, ch'habbiamo qualche cosa mal fatta. Il Petrarca vergognandosi de' suoi giouanili errori, così cantò tutto dolent.

Mà ben veggio hor, si come al popol tutto Fauola fui gran tempo: onde souente Di me medesmo meco mi vergogno: E del mio vaneggiar vergogna è il frutto,

E'l pen-

E'l pentirsi, e'l conoscer chiaramente. Che quanto piace al Mondo, e breue sogno.

Mà questa vitima sorte di Vergogna è di minor lode, che prima, perche la prima sà, che la persona s'astenga dall'errare per timor di biasimo, e questa è dimostratione di Virtù chiamata da Valerio Massimo madre d'honestra risolutione, e d'ottimo consiglio, tutela de' solenni ossitij, maestra dell'innocenza, cara a' prossimi, & accetta alli stranieri, in ogni luogo, in ogni tempo porta seco vn grato, e sauogo, in ogni tempo porta seco vn grato, e saucabile sembiante. S. Bernardo la chiama sorella della continenza, e Sant'Ambrogio compagna della pudicitia, per la cui compagnia l'istessa castità è sicura...

L'altra Vergogna, che nasce dall'errore commesso, è certamente lodabile, mà meno commendabile della prima, perche molto me glio è non errare per la Vergogna che Vergognarsi per l'errore, attesoche la Vergogna se bene e segno di virtù, nondimeno quello, che induce la Vergogna è vitio. Il sudetto Alceò quando disse a Sasso, vorrei parlare, mà Vergogna mi ritiene. Sasso gli rispose, se susse tonesta non ti vergognaresti dirla...

Si quidquam honesti mens serat, ac boni. Nec lingua quidquam turpe parce tua Nullo impedir eris pudore,

E però molto più lodabile è il non far cofa, per la quale ci habbiamo a vergognare, che
il vergognarci: pur tal vergogna ancor essa
non è senza tintura di virtù, perche è bene vergognars, dolers, pentirs, & arrossirs degli errori commessi. Diogene in Laertio dice, che il
rossore è colore della virtù. Santo Ambrogio
vuole, che la colpa si accresca col disendere le
cose malfatte, & che sminuisca col rossore, e
con la Vergogua. Mà veniamo all'espositione
della figura.

E di gratioso aspetto conforme al parere di San Bernardo sopra la Cantica sermone 33:0ue tiene, che la Vergogna somministri Venustà, & aggiunga la gratia. Verecundia zenu-

statem ingerit, & gratiam auget .

Porta gli occhi bassi secondo il costume di chi si vergogna. Socrate hauendo a ragionare d'Amore, vergognandosene, come Filosofo attempato, si copri gli occhi con vna benda: si riferisce a questo proposito vn verso di Euripide.

Mea gnata in ocu'is nascitur homină pudor. Figlia mia ne gli occhi nasce la Vergogna de gli huomini Atheneo nel lib 13 per autotità d'Aristotile dice, che gli amanti non guar dano in niuna parte del corpo della cosa amata più, che ne gli occhi oue risiede la Vergogna. Scribit, Arist. Amatores nullam magis corporis partem in ijs contueri, quos amant, quam oculos, vibi pudoris sedes est. Plinio pone la sede della Vergogna nelle guance, per lo rossore, che vi si spatge, e però la pingemo con le guance rosse. La sacemo parimenti con la sommità dell'orecchie rosse, perche Aristotele ne problemi dice, che la Vergogna adduce ne gli occhi insieme col timore certo freddo, onde il caldo abbandona gli occhi, e partendosene và nella sommità delle orecchie, luogo capace di se, perche il restante è come d'osso.

La vestiamo anco per tal cagione tutta di rosto, essendo questo colore proprio della Vergogna, bellissimo in donzelle, & garzoni per inditio della modestia loro. Pithia figlia d'Aristotile, addimandata qual colore, susse il più bello, rispose quello, che si dissonde nelle gentili, e nobili zitelle dalla Vergogna. Catonolodana più i giouani, che si arrossiuano, di quel li, che s'impallidiuano, e Menandro solea di re. Omnis erubescens probus esse mini videtur. Ogni huomo che s'arrossisce milpare buono, si che il colore rosso molto conuiensi alla figura

della Vergogna...

Hà in capo la testa d'Elefante, per denotare, che le persone deuono essere di mente Vergognosa, come l'Elefante, il quale, per quanto riserisce Plinio lib. 8. capit. 3. Concepisce in se notabile Vergogna, il perditore si Vergogna del vincitore, e sugge la sua voce: mai non vsa per Vergogna l'atto venereo in palese, come stanno le bestie sfacciate, mà in occulto. Se bene l'huomo, come il più persetto degli altri animali deue non solo vergognarsi in palese, mà anco in occulto. Pithagora moralissimo Filosofo, diede questo ottimo precetto. Turpe quippiam nunquam facies, net cum alijs, net tecum, sed omnium maxime te issum reurezare.

Non commettere cosa dishonesta ne conaltrui, ne da te stesso, mà principalmente rispetta, e riuerisci te stesso, senteza molto conforme a quella di Democrito. Ancorche si solo non fare ne dire cosa che sia cattiua, impara a riuerire più te stesso, che gli altri. San Girolamo più breuemente disse. Quicquid pudet dicere, pudeat, se cogitare, ciò che è Vergogna a di re, sia anco Vergogna a pensare. Fel consiglio è di Theostrasto, habbi Vergogna di te stesso, se non ti voi arrossire frà gli altri. Mà passiamo a considerare l'honcita Vergogna del Falcone.

cone.

Il Falcone è tanto nobile di cuore, che si Vergogna pascersi de' cadaueri, e patisce la fa me. Vergogna similmente riceue de' suoi mancamenti, il come si raccoglie da Bartholomeo Anglico . De pro prietatibus rerum lib. 12.cap. 20. ilquale allegando. San Gregorio dice, che quetto animoso augello, se non piglia al primo,o secondo impeto la preda, si Vergogna. di comparire, e tornare nel pugno di chi lo por ta, e dalla Vergogna va suolazzando per l'aria Iontano da gli occhi de' cacciatori: imperciòche gli pare di degenerare, a non riportar trion fo di chi hà cercato conquistare dalla natura Vergogna all'Elefante animale nobilissimo, e del Falcone, che si vergogna de' suoi difetti, ne vuole comparire nel cospetto delle persone, si può comprendere, che gli animali nobili, a' quali preme più l'honore, che a gli altri, concepiscono maggior Vergogna quando incorrono in qualche errore, il che non fanno gli animi vili, bassi, e poco honorati, che se bene commettono errori groffi, & infami, nondimeno non se ne vergognano, mà come non sia fatto loro, sfacciatamente compariscono per tutto. Augusto Imperadore di gransentimento d'honore adirossi fortemente, quando seppe gli stupri, e' misfatti di Giulia sua figlinola, & in quell'ira fece publicare vn processo dal Questore ad alta voce al Senato pieno de' vituperij dilei con animo di farla punire, e morire, mà dipoi cessata l'ira sì vergognò d'hauer fatto publicare il processo, perche inuero ad vn Principe, come lui non conueniua tan to di palesare, e vendicare gli stupri di sua figli uola, quanto di tacerli, e ricoprirli, perche la bruttezza, e macchia d'alcune cose. ritorna sopra di chì si vendica. Quia quarundam rerum surpitudo esiam ad vendicantem redit, dice Seneca nel Setto de' benefitij c. 32. Considerando ciò Augusto, pianse di non hauere oppresse col filentio le attioni dishonefte di fua figliuola, & dalla Vergogna per molti giorni non fi lasso vedere. De filia absens, ac libello per Que-Storem recitato notum senatui fecit, abstinuitque congressu hominum pra pudere. dice Suetonio cap.65.nella vita d'Augusto.

Mà con tutto ciò deuessa auuertire di non in correre nell'estremo, cioè di non prendere so-uerchia Vergogna, perciò habbiamo posto nel la finistra mano quel motto. DYSORIA PROCVL. cioè sua lontano la souerchia, e viriosa Vergogna, perche douemo si benebauere in noi vergogna, mà senza Dysotia, cost detta da' Greci la soprabbondante, & vi-

tiosa Vergogna, nella quale si eccede il termine del rollore, mettendo a terra glio cchi infie me co l'animo, imperciòche, si come chiamasi Catesia vn mestitia, e dolore, che butta a terra gli occhi, così la vergogna, per laquale non habbiamo ardire guardare in faccia a niuno, chiamasi Dysoria, alla quale chi facilmente si da in preda, mostra d'esser d'animo troppo delicato, & effeminato; ne gli giona di coprire la sua morbidezza d'animo con l'honesto nome di Vergogna, per laquale sono forzati, a cedere a' più animofi, ne fi fanno risoluere a met tersi innanzi, e fare niuna attione honestà in publico.ma stanno sempre ritirati in vn cantone dalla Vergogna ne se ne partono punto sen za stimolo d'altrui Isocrate. Oratore Atheniese haueua due scolari Theopompo troppo ardito, & Eforo troppo vergognoso con quello soleua dire, che adoperana il freno per ritenerlo, e con questo lo sprone per incitarlo, e rimo uerlo della vitiosa Vergogna, perniciosa a tutti, massimamente a poueri, che hanno bisogno dell'aiuto d'altrui. Vlisse, nella 17. Odissea, tor nando a casa sua tranestito in habito di mendico, come ponero vergognoso, e rispettoso mostra di non hauere ardire d'entrare doue fanno il conuito li Proci, Telemacho, pensando sia veramente vn pouero, ordina ad Eumeo, che dica a quel pouer'huomo, che non si Vergogni, mà fi faccia auanti a dimandare il vitto a' Proci, attesoche la Vergogna e nociua a' po neri bisognosi.

Da huse hospiti hae færens, ipsumque iube Petere pistum valde omnes adeuntem procos Pudor autem non est bonus indigenti viro, ve

adfit.

Perloche, si come la discreta e moderata.» Vergogna è lodabile, & vtile, così la indiscreta, & immoderata Vergogna è biasimeuole, e nociua, e questo è quello che volse inferire. Hesiodo, quando disse;

Verecundia que viros multum ledit, & iunat.

La Vergogna, che molto gli huomini offen de, e gioua, hauendo risguardo al debito modo: gioua l'honesta, e conuencuole Vergogna, offende la disoria superflua, e vitiosa Vergogna, della quale ne tratta Plutarco in quel bre ue, mà saggio, & accorto discorso intitolato, De vitioso tudere.

V E R I T A'.

N A bellissima donna ignuda, tiene nella destra mano alta il Sole, ilquale rimi:

12,80

#### V E R I T A'.



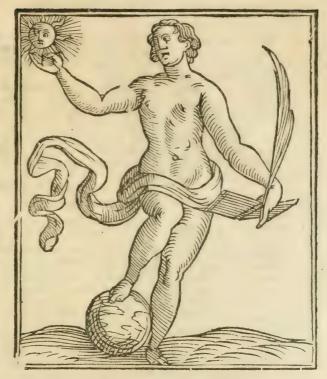



ra,& con l'altra vn libro aperto, e vn ramo di Palma, e fotto al destro piede il globo del Mondo.

Verità è vn'habito dell'animo disposto a no torcere la lingua dal dritto, & proprio essere delle cose, di che egli parla, esseriue, afferman do solo quello, che è & negando quello, che

non è senza mutar pensiero.

Ignuda si rappresenta, per dinotare, che l. ... simplicità le è naturale : onde Euripide in Phanissis, dice esser semplice il parlare della ... Verità, ne gli sà bisogno di vane interpretatio ni; perciòche ella per se sola è opportuna. Il medesimo dice Eschillo, & Seneca nell'Episto la quinta, che la Verità è semplice oration ..., però si sà nuda, come habbiamo detto, & non deue hauere adornamento alcuno.

Tiene il Sole, per significare, che la Verità damica della luce, auzi ella è luce chiarissi-

ma, che dimostra quel, che è.

Si può anco dire, che riguarda il Sole, cioè Dio senza la cui luce non è Verità alcuna; anzi egli è l'istessa verità; dicendo Christo N.S. Ego sum Via, Veritas, & Vita.

Il libro aperto accenna, che ne'libri si troua la Verità delle cose, & perciò è lo studio

delle scienze.

Il ramo della Palma ne può fignificare la fua forza, perciòche, si come è noto, che la palma non cede al peso, così la Verità non cede alle cose contrarie; & benche molti la impugnino, nondimeno si solleua, & cresce in alto.

Oltre a ciò fignifica la fortezza, & la Vittoria; Eschine poi contra Timarco dice, la Verità hauer tanta forza, che supera tutti i pensie

ri humani.

Bacchilide chiama la Verità onnipotente sapienza nell'Esdra al 4. cap.

E la sentenza di Zerobabel Giudeo dice, la Verità esser più forte d'ognialtra cosa, & che valse più di tutte l'altre presso al Re Dario.

Mà che dico io delle sentenze? poiche li sat ti de' nostri Christiani amplissimamente ciò hanno prouato, essendosi molte migliaia di per

Cne

## Della nouissima Iconologia

sone d'ogni età, d'ogni sesso, & quasi d'ogni puele esposte al spargere il sangue, & la vita. per mantenere la verità della fede Christiana; Que i portando glorioso trionfo de' crudelissimi titanni, d'infinite palme, & corone hanno la verità Chr stiana adornata......

Il mondo sotto i piè, denota, che ella è supe riore a tutte le cose del mondo, & di loro più pretiosa, anzi che è cosa diuina, onde Menandro in Nannis dice, che la Verità è cittadina. del Cielo, & che gode folo stare tra' Dei.

Verità.

Donna risplendente, & di nobile aspetto, vestita di color bianco vestita di color bianco pomposamente, con chioma d'oro, nella destra mano tenendo vno specchio ornato di gioie, nell'altra vna bilancia d'oro.

La conformità, che hà l'intelletto con le cose intelligibili, si domanda da Filosofi con que sto nome di Verità, & perche quel, che è vero, è buono, & il buono è priuo di macchia, & di lordura però si veste di bianco la Verità, aggiu gendosi, che è simile alla luce, & la bugia alle tenebre, & a questo alludeuano le parole di Christo N.S. quando disse, quel, che vi dico nel le tinebre narrate nella luce, cioè, quel, che io dico innanzi alla pianezza del tempo, che sia scoperta la Verità delle profetie in me ditelo voi, quando sarò salito al cielo, che sarà rinolto, & aperto il tutto, & però egli ancora è dimandato, & luce, & Verità: onde lo splendore di questa figura, & il vestito si può dire, che si conformino nel medesimo significato.

E lo specchio insegna, che la Verità all'hora è in sua perfettione, quando, come si è detto, l'intelletto si conferma con le cose intelligibili, come lo specchio e buono quando rende la vera forma della cola, che vi risplende, & è la bilancia inditio di quetta egualità.

F Anciulla ignuda, con alcuni veli bianchi d'intorno, per dimostrare, che esta deue esser ricoperta, & adornata in modo con le parole, che non si leui l'apparenza del corpo suo bello, & delicato, e di se stesso più, che d'ogn'altra s'adorna, & s'arrichisce.

Verità. T Gnuda come si è detto, nella destra mano il I Sole, & nella finistra va tempo d'horolog-

Il Sole le si dà in mano, per l'istessa ragione, che si è detta di sopra dello splendore; & il tempo nella man finistra significa, chea lungo andare la Verità necessariamete si scuopre,

& apparisce, e però è addimandata figliuola del tempo, & in lingua Greca hà il significato di cosa, che non stà occulta....

Iouanetta ignuda, tiene nella destra ma-J no vicino al cuore vna Perfica, con yna. fola foglia & nella, finistra vn'horologio da... poluere.

La Perfica è antico Geroglifico del cuore, come la sua foglia della lingua, & si è vsato sempre in molti simili propositi la similitudine, che hanno con l'vna, & con l'altra, & infegna, che deue esser congiunto il cuore, & la... lingua, come la Perfica, & la foglia, acciòche quello, che si dice habbia forma, & apparenza di Verità.

E' l'horologio è in luogo del tempo, che fi

è detto nell'altra.....

V G V A L I T A'.

DONNA che con la destra mano tenga vn paro di bilancie, e con la sinistra vn nido, che vi sia vna Rondine con i suoi figlio. lini, a i quali porga il cibo.

Per le bilancie si denota la retta, e vera giustitia, che dà a ciascuno quanto deu ...

Per la Rondine nel nido, come sopra, li Egit tij intendeuano vn'huomo quando a' suoi figliuoli vgualmente distribuisce l'heredità. E' parimente vn Principe, quando nel vitto, vesti to, e commodi proprij non voglia superare, mà vguagliarsi a quei de' suoi Cittadini. A guisa della Rondine, che mai non raddoppia il cibo a chì lo habbia vna volta dato, mà vgual mente pasce, e nutrisse con vgualità tutti i suoi rondinini.

Di questa vgualità talmente ne fù studioso Adriano Imperadore, che nel suo famigliar vitto volse osseruar quel costume d'Homero, che a niuno mancasse il medesimo cibo ordinando ben spesso, che alla sua Mensa fussero posti cibi communi, e proprij di pouere persone per leuar ogni occasione a quei, che seco mangiauano di superbia, ò d'altro simile, che dalla delicatezza delle viuande hauessero potuto arguire regnare in lui. Che sapeua molto bene, che per conciliarfi gl'animi de' Popoli niente più giouaua al Principe, che col decoro, e Macità de lo Scettro vnire, e far mostra con tutti di simil vgualità. Sendo la potenza di sua natura odiosa, che moderata come sopra si fà amabile, e benigna. Per questo Falea Cartaginese grandissimo amatore dell'ygualità ordi-

Y G V A L I T A'.

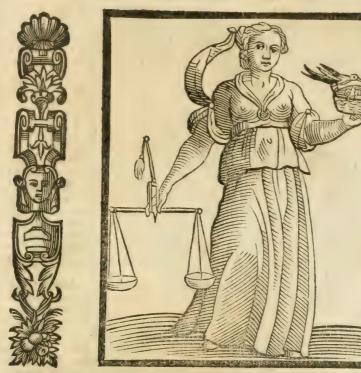



nò, che nella Città le facultà, e le possessioni fussero vguali a ciascuno de' Cittadini, per le. uar l'inuidia, & odio frà di loro, come riferisce Aristotile nel 2 dellla Politica al cap. 5, benche nel fine non l'approui interamente, non comportandoli più pregiati, e nobili, di correre la medesima fortuna con i vili, e plebei, da. nascere perciò ben spesso risse, e brighe frà lo. ro. Mà se si considera rettamente oue si cerca l'vgualità per sommo bene della Città, ò Republica ne segue, che ciò, che eccede detta. vgualità fia di danno alla detta Città, ò Republica, Onde fù stimato, che vn huomo di perfettissima Virtù fosse nociuo per la sua superiorità, e sopr'essistenza de gli altri. Che perciò i Greci inuentori d'ogni bel costume ciuile, e particolarmente gli Atheniesi sapendo, che per esfer nociuo meritaua castigo, mà il castigare vn'huomo per sua troppo virtù, sarebbe stato vn commetter peccato; Perciò ritro uarono vna pena honoreuole conueniente a reprimere il loro giusto, ò ingiusto sospetto, che hauestero dell'Eccellenza di quel virtuo-

so, ela dimandarono Ostracismo. Come se alcuno conoscendosi pieno di molto sangue, e di gagliardissima complessione si scemasse del cibo,& hauesse per vso di cauarsi del sangue per non cadere in que' difetti, ne' quali sogliono cadere molto per la molta robustezza di loro forze. Cauandosi quasi da Plutarco, mentre parlando dell'Ostracismo dice, che di questo come medicamento soleua seruirsi il Popolo a certo tempo ordinato, confinando per X. Anni fuor della Città quel Cittadino, che auanzaua gli altri, ò di gloria, ò di ricchezze, ò di reputatione, per la quale era hauuto per sospetto nella Città. Punendo di questa pena solo le per fone Illustri. Anzi il medefimo Auttore foggiungendo dice, che Iperbolo huomo feelerato ceicando di far punire di simil pena vno de' tre grandi Cittadini Atheniefi, Feace, Nicia e Alcibiade, cadde contro sua natura la pena sopra il capo di detto Iperbolo insolente, simili genti ignobile, e baffe ad effe pumire di final pena, anzi accortili effer stata violata tal vena nella detta persona leuatono poi via l'ylan :a

di quella. Fù detta Ostracismo da vna pietruzza chiamata Ostraco sopra la quale scriuc nano i Cittadini il nome di quello, a cui voleuano dar bando della Città, e la gettanano in vn luogo della piazza chiuso di cancelli; il nu mero delle quali doueua passare sei milla a vincere il partito. L'Auttore sopradetto nel 2. della Vita d'Alcibiade mostra detta pena d'-Ostracismo non essere stata ordinara per puni. re i tristi. Mà per moderare la troppa grandezza altrui, e perciò co altro vocabolo detta Moderatione, fatta a petitione de gli inuidiosi, che per dieci anni non vedeuano presente quel tale, della cui lontananza mitigauano alquanto il dolore, che col vederlo giornalmen te li si accrescena, e s'internana malignamente ne gl'animi loro. Il medesimo Aristotile più largamente, e di proposito trattando di questa pena nel sopradetto lib. 2, al cap. 9. dice. Quapropier à Civitatibus, que pepulo reguntur Ostra cismus repertus est, ha signidem cinitates aguaistatem maxime complectuntur. Itaque qui super excellere videtur vel propter diuitias, vel profter Amicos, vel propter aliquam aliam Cinilem potentiam extra Civitatem relegatur ad Tempus aliquod ordinatum. Doue si vede, che lo approua mà non si ristringe al tempo, e và scusando il consiglio di Periandro dato a Trasibulo il tagliare le spighe maggiori dell'altre. Piacque ad Augusto questa sorte di punitione moderandola con altro nome, e parole, come dice Tacito nel lib. 3. in proposito di Sil lano della famiglia de' Iunij, che haueua com mello adulterio con vna sua Nipote, alquale non fece altro, che farli intendere, che lo priuaua della sua amicitia, per le quali parole, e separatione d'amistà, intendendo Sillano esferli in vn certo modo accennato l'Esilio. Exilum sibi demonstrari intellexit, senza metter indugio in mezo,se'l prese da se modesimo,ne prima, che sotto l'Imperio di Tiberio sù restituito alla Patria. Molte cose si potrebbono dire, & molte auttorità si potrebbono addurre, mà per abbreniare il nostro ragionamento con ciuderemo, che si vede all'aperta esser da tutti amata, & abbracciata questa vgualmente, che nella natura stessa, ciò benissimo si considera ancora nella temperie de' corpi humani, che mentre stanno vniti, e non alterati da soprabondanza d'humori, o superiorità eccessiua... di vno d'essi, il corpo si mantiene sano, e perfecto nell'ester suo con la discreta distributione del sangue alle prossime, & alle più remore parti d'essi.

#### VIGILANZA.

ONNA con vn libro nella destra mano? & nell'altra con vna verga, & vna lucer na accesa,in terra vi sarà vna Grue, che soste-

gna vn sasso col piede.

E tanto in vso, che si dica vigilante, & suegliato vn'huomo di spirito viuace, che se bene hà preso questo nome della Vigilanza da gli occhi corporali, nondimeno il continuo vio se l'è quasi conuertito in natura, & fatto suo, però l'vna, & l'altra vigilanza, & del corpo, & dell'anima vien dimostrata dalla presente figura, quella dell'animo nel libro, nel quale apprendendosi le scienze si fà l'huomo vigilan te, & desto à tutti gl'incontri della Fortuna, & l'agitatione della mente contemplando, & la verga sueglia il corpo addormentato, come il libro, & la contemplatione destano li spiriti sonnolenti; però del corpo, e dell'animo, s'intonde il detto della Cantica, Ego dormio, & cor meum vigilat.

E le Grue insegnano, che si deue star vigilante in guardia di se medesimo, & della propria vita; perche, come si racconta da molti, quado vanno insieme per riposarsi sicuramen te, si aiutano in questo modo, che tenendo vna di esse vn sasso col piede raccolto, l'altre fin, che il sasso non cade, sono sicure di essere custodite per la vigilanza delle compagne,& cadendo, che non auniene se non nel dormire di dette guardie, che al rumore si destano, & se ne

fuggono via.

La Lucerna dimostra, che la vigilanza propriamente s'intende in quel tempo, ehe è più conueniente al riposo, & al sonno, però si dimandauano da gli Antichi Vigilie alcune hore della notte, nellequali i Soldati erano obligati a star vigilanti per sicurezza dell'esfercitio, e tutta la notte si partiua in quattro vigilie, comedice Cesare nel primo de' suoi commentarij.

Vigilanza.

Onna vestita di bianco, con vn Gallo, e con vna Lucerna in mano, perche il gallo si desta nell'hore della notte, all'essercitio del suo canto, ne tralascia mai di obbedire alli occulti ammaestramenti della Natura, così infegna a gl'huomini la vigilanza.

E la Lucerna mostra questo medesimo, vsan dosi da noi, acciòche le tenebre non sia impe-

dimento all'attioni lodeuoli.

E però si legge, che Demostene interroga-

to, co.

#### VIGILANZA.







to, come haueua fatto a diuentare valente Oratore, rispose di hauere vsato più olio, che vino, intendendo con quello la vigilanza de sgli studij, con questo la sonnolenza delle delitie.

Vigilanzà.

Onna, che stia in piedi con vn campanel
lo in mano, & con vn Leone vicino in

atto di dormire con gli occhi aperti.

La campana è instromento sacro, & si è ritrouato per destar non meno gli animi dal son ne de gli errori con la penitenza, allaquale c'inuita, chiamandoci al tempio, che i corpi dalle piazze, e dalle commodità del dormire.

Il Leone fù presso a gli Egittij inditio di vi gilanza, perche, come racconta il Pierio, non apre mai intieramente bene gli occhi, se non quando si addormenta, & però la figuranano alle porte de' tempij, mostrando, che in Chiesa si deue vegliare con l'animo nell'orationi, se bene il corpo par, che dorma alle attioni del mondo,

Vigilanza per difenderst, & oppugnare altri.

ONNA, che nella destia mano tiene
vna serpe,& con la sinistra vn dardo.

VILTA'.

ONNA mal vestita, giacendo per terra in luogo sangoso, e brutto; tenendo in ma no l'vec. llo Vpupa, & mostri di no hauer ardire d'alzare gli occhi, da terra, standole appresso vn Coniglio.

Vile si domanda l'huomo, che si ssima meno di quel, che vale, & non ardisce quello, che potrebbe conseguire con sua lode, senza muouersi a tale opinione di se stessio dalla credenza, che egli habbia di operare con virtù, & però si rappresenta la viltà in vna donna, che giaceper terra, & mal vestita, essendo ordinariamen te le donne più facili de gli huomini a mancar di animo nell'attioni d'importanza.

Il vestimento stracciato nota, che in vn vile non vi sia pensiero di addobbare il corpo suo,

## Della nouissima Iconologia

per dubbio di non poter sossentare quella grautà, e quei costumi, che richiedono i panni, ouero per quel detto triuiale, che si svol dire-Audaces fortuna inuat, timidosque repellit.

E non hauendo ardire l'huomo per viltà offeritsi ad imprese grandi, se ne sta sià il fango d'vna sordida vita, senza venir mai a luce, & a cognitione de gli huomini, che possono souuenire delle cose necessarie.

L'Vpupa si descriue da diuersi auttori per vecello vilissimo, nutrendosi di sterco, & altre sporcizie, per non hauer'ardite mettersi a pro-

cacciare il c'bo con difficoltà.

Il tenere gli occhi bassi dinota poco ardire,

ccome per l'effetto si vede.

Il coniglio è di sua natura vilissimo, come hiato si sa da molti, che hanno scritta la na-

tura de gli animali.

VIOLENZA?

ONNA armata, che al finistro santo porti vna scimitatra, nella destra vn basto ne, e con la finistra tenga vn fanciullo, e lo per

uota\_...

Violenza è la forza, che fiadopera contro i meno potenti, e però fi dipinge armata all'offe sa di vn fanciullo debole, e senza aiuto d'alcuna parte. Così diciamo esser violeto il moto del la pietra gittata in alto contro al moto datole dalla natura del fiume, che ascende, & anche altre cose simili, le quali in questi moti poco durano, perche la natura, alla quale l'arte, e la forza finalmente vbidisce, le richiama, e le sa facilmente secondare la propria inclinatione.

### VERGINITA'.







N A bellissima giouanetta, vestita di panno lino bianco, con vua ghirlanda di sme taldi, che le coroni il capo, e che con ambe le mani si cinga con bella gratia vn cintolo di lana bianca...

Lo smeraldo, per quello, che narra Pierio ValeValeriano lib. 41. è segno di Verginità, e su consecrato a Venere celeste, creduta allhora. Dea dell'Amor puro, dal quale non possono na scere se non puri, e candidi effetti; perciòche da lei viene quel puro, e sincero amore, che in eutto è alieno dal congiongimento de' corpi; e però lo smeraldo da molti, & in particolare da gli Astrologi è posto per segno della Virginità.

Si dipinge col cintolo nella guifa, che dicemo, perciòche fù antico costume, che le Vergi ni si cingessero col cinto, in segno di Verginità, la quale si soleua sciorre dalli Sposi la prima sera, che elle doucuano dormire con essi, come scriue Festo Pompeo, & a questo allude Catullo nell'epitalamio di Manlio, & di Giulia così dicendo.

Te suis tremulus parens Inuocat, tibi Virgines

Zonula foluunt sinus. Il bianco vestimento significa purità fondata ne' buoni pensieri'verginali, & nelle santeatrioni del corpo, che rendono l'anima candida, e bella.

VERGINITA'.

GIOVANE pallida, & alquanto magra, di bello, & gratiofo afpetto, con vna ghirlanda di fiori in capo, vestita di bianco, & suoni vna cetara, mostrandosi piena d'allegrez za, seguendo vn' Agnello in mezo d'vn prato.

Si dipinge giouane, perche dalla sua giouen tù si misura il suo trionfo, & il suo prezzo, per la contraria inclinatione di quell'età.

La pallidezza, & allegrezza sono inditij di digiuno, e di penitenza, e sono due particolari

custodi della Verginità.

Hà il capo cinto di fiori, perche, come dicono i poeti, la Verginità non è altro, che vn fiore, il quale fubito, che è colto, perde tutta la gratia, e bellezza Segue l'Agnello, perche tan to è lodeuole la Verginità, quanto se ne va se

### V I R I L I T A'.







guendo

guendo l'orme di Christo, che fù il vero essem pio della Verginità, & il vero Agnello, che

toglie li peccati del mondo.

Il Prato verde dimostra le delitie della vita lasciua, la quale comincia, e finisce in herba, per non hauer in sè frutto alcuno di vera contentezza, mà solo vna semplice apparenza, che poi si secca, & sparisce, laquale è della Vergini tà calcata con animo generoso, e allegro, e però suona la cetera.

Verginità.

O Iouanetta, la quale accarezzi con le mani vn'Alicorno, perche, come alcuni scriuono, questo animale non si lascia prendere, so non per mano di Vergino.

VIRILITA'.

ONNA di età-di 50.anni.con habito d'oro, e nella destra mano con vn Scettro,

nella sinistra con un libro, e siede sopra un Les ne con la spada al sianco, & alli piedi un'horologgio da poluere, e che mostri, che sia calata la metà della poluere.

Virilità è quella età dell'humo, che tiene da 37 sino a 50. anni, nella quale egli fatto capace di raggione, & esperto delle cose, opera come huomo in tutte l'attioni ciuili, e mecaniche vniuersali, e particolari, e questa è la età, onde esso huomo sa l'habito, che lo conduce a fin di bene, o di male, secondo che egli elegge per gratia diuina, ò inclinatione naturale; questa età è principio della declinatione.

Si dipinge con lo Scettro, il Libro, il Leone, & la Spada, per dimostrare, che a questa, che è l'età perfetta dell'huomo, si aspetta di consigliare, di risoluere, e di determinare con grandezza d'animo le cose, circa lequali possa hauter luogo in qualche modo la vittù.

V I R T V'







NA giouane bella, & gratiofa, con l'ali alle spalle, nella destra mano tenga vn'hasta, & con la sinistra vna corona di lauro, e nel petto habbia vn Sole.

Si dipinge giouane, perche mai non inuecchia, anzi più sempre vien vigorosa, & gagliar da, poiche gl'atti suoi constituiscono gli habiti, & durano quanto la vita de gli huomini.

Bella fi rappresenta, perche la virtu è il mag

giorornamento dell'animo.

L'ali dimostra, che è proprio della virtù l'alzarfi a volo sopra il commune vso de gli huo mini volgari, per gustare quei diletti, che solamente provano gli huomini più virtuoli, i quali, come diffe Virgilio, sono alzati sino alle stelle dall'ardente virtù e diciamo, che s'inalza al cielo, che per mezo della vi.tiì si fa chiaro, perche diuenta simile a Dio, che è l'i-

stella virtu, e bontà.

Il sole dimostra, che come dal cielo illuminassero la terra, così dal cuore la virtù difende le sue potenze regolate a daril moto, & il vigore a tutto il corpo nostro, che è mondo picco lo, come dissero i Greci, e poi per la virtu s'il-Iumina, scalda, & auuigora in maniera, che buona parte de Filosofi antichi la stimorno bastante a supplire alle sodisfattioni, & a' gusti, che nella vita humana possono desiderarsi , & perche Christo N. S.si dimanda nelle sacre-lettere sole di giustitia, intendendo quella giu stitia vniuersalissima, che abbraccia tutte le virtu, però si dice, che chì porta esso nel cuore, hà il principal ornamento della vera, e perfetta virtu .

La ghirlanda dell'alloro ne significa, che si come il lauro è sempre verde, & non è mai toc co dal fulmine, così la virtù mostra sempre vigore,e no è mai abbattuta da qual si voglia auuersario, come anco ne per incendio, ne per naufragio si perde, ne per aduersa fortuna, o

forte contraria.

Le si da l'hasta per segno di maggioranza, la quale da gli Antichi per quella era figni ficata\_o.

Dimostra anco la forza,e la potestà, che hà fopra il vitio, il quale sempre dalla vittù e sottoposto, e vinto.

### JRTV.

ONNA vestita d'oro, piena di maestà, con la destra mano tiene vn'hafta, & con la finistra va cornuçopia pieno di vari) frutti, con vna testudine fotto a i piedi .

Il vestimento d'oro fignifica il pregio della virtu, che adorna, & nobilità tutto l'huomo.

Tiene l'hasta in mano, perche ella impugna, & abbatte continuamente il vitio, e lo per feguita.

Viren . Iouanetta alata, & modestamente vestira, I farà coronaca di lauro, & in mano terrà vn ramo di quercia, con vn motto nel lembo della veste, che dica. MEDIO. TYTISSIMA.

Disse Silio Italico nel 13.lib.della guerra Cartaginese, che la vireù istessa è conueniente mercede ale medefima, & fi conformo con questo detto all'opinione de' Stoici, che diceua no fuor di lei non esser cosa alcuna, che la possa premiare a bastanza, e sù da gli antichi dipinta così, perche come la quercia resiste alli insulti delle tempeste immobili, così la virtù rimane immobile, a tutte l'oppositioni de' con trarijauuenimenti.

Per fignificato del lauro, ne seruirà quello, che diremo nella seguente figura, che nell'vnal, e nell'altra si rappresenta la detta pianta .

Il motto dimostra, che queste attioni, solo sono dependenti dalla virtù, lequali hanno la loro estremità, che sono, come fosse oue l'huo mo cade, e s'immerge cadendo dal fuo dritto sentiero però disse Horatio.

Est modus in rebus sunt certi denique fines Quos vltra citraque nequit consistere rectum

VIRTV.

Nella Medaglia di Lucio Vero. DER Bellerofonte bellissimo giouane a cauallo del Pegaseo, che con vn dardo in ma no vecide la Chimera, si rappresenta la Virtu.

Per la Chimera allegoricamente, s'intende vna certa moltiforme varietà de' vitij, laquale vecide Bellerofonte, il cui nome dall'Etimolo gia fua vuol dire occisione de i vitij, & l'Alcia ti nelli suoi Emblemi così dice.

Bellerophon ve fortis eques superare Chimaram, Et Lycy potuit sternere monstra soli,

Sit tu Pegaseis vedus petis athera pennis, Consilioq; animi mostra superba domas.

Mostrano i detti versi, che col consiglio, com la virtu, si supera la chimerà, cioè i superbi mostri de' vitij .

Giouane, e bello fi dipinge, perciòche bellis sima è veramente la virtu, & è proprio suo di attrahere a se gl'animi, & all'vso suo congiun

gerli,

## Della nouissima Iconologia

V I R T V'.
Nella Medaglia di Lucio Vero







V I R T V'. Nella Medaglia d'Alessandro.

ONNA bella armata, & d'aspetto virile, che in vua mano tiene il mondo, & con l'alt a vna lancia. Significando, che la vir tù domina tutto il mondo.

. Armata si dipinge perciòche continuamen

te combatte col vitio.

Si rappresenta d'aspetto virile, perche il suo nome viene (secondo Tito Liuio nel lib. 27.& Valerio Massimo lib. 1. cap. 1.) à viro vel à vivibu, & mostra la fortezza, che conuiene al virtuoso.

VIRTV'

Nella Medaglia di Domitiano Calieno & in quella di Galba.

S I rappresentata vna donna in guisa d'vn'-, Amazzone, con la celata, e Parazonio, che è vna spada larga senza punta, & con la lan-

cia, posando il piede sopra via celata, ouero so pra vn mondo.

VIRTV' HEROICA.

S I troua in Roma, in Campidoglio voa statua di metallo indorata d'Ercole, vestita della spoglia del Leone, con la claua, & con la siniste a mano tiene tre pomi d'oro portati da gli horti Esperidi, i quali significano le tre vir tù heroiche ad Ercole attribuite.

La feconda, la temperanza dell'Auaritia

L'altra, è il generoso sprezzamento delle delitie, e de i piateri e però dicess, che la virtu heroica nell'huomo è, quando la ragione hà talmente sottoposti gli affetti sensitivi, che sia giunta al punto indivisibile de i mezzi virtuosi, & fartasi pura, & illustre, che trapassi l'eccellenza humana, & a gli Angeli si accosti.

VIR-

### VIRTWHEROICA.







VIRTV'HEROICA.
Come dipinta da gl. Antichi, e come si veda nel
la Medaclia di Gordiano Imperadore.

HERCOLE nudo, appoggiato fopra la sua Claua, con vna pelle di Leone auuiluppata intorno al braccio, come si vede in due bellissime statue nel Palazzo dell'Illustrissimo Signor Cardinale Odoardo Farnese vero amatore delle virtu.

Le si dà la pelle di Leone, & s'appoggia alla Claua, per esser ambidue fortissimi, e la virtù piantata con fortissime radici, e con nissuna forza si può estirpare ne muouere di luogo.

Si fà nuda la virtù, come quella, che non cerca ricchezze, mà immortalità, gloria, & honore, come si è visto in vn marmo antico, che dice. Virtue nudo homine contenta est.

VIRTV HEROICA.

Nella Medaglia d'oro di Massimino.

N'Hercole nudo, che tiene per le corna
vn Ceruo; che sù vna delle sue dodici fatiche.

## VIRTV'HEROICA. Nella Medanlia di Getr.

PER la virtù heroica si rappresenta Herco le, che con la ocst a mano tenga la claua aliata per ammazzare vn Dragone, che si aggira interno ad vn'arbore con 1 pemi, & al braccio sinistro tiene inuolta la pelle Leonina.

Ciò fignifica hauer Hercele (inteso per la vittù) posto moderatione alla concupiscenza, intendendosi per il Dragone il piaceuole appetito della libidine.

La spoglia del Leone in Hercole ci dimoftra la generosità, & fortezza dell'animo.

La claua fignifica la ragione, che regge, & doma l'appetito, perciòche que sta virtu è gran d'eccellenza di Hercole, però gli è attribuita

Aaa 2 lacla-

la claua fatta d'un fermo, & forte arbore, che è il Quercio, il quale dà segno di fermezz...,

& di forza.

Fingesi la claua nodosa, per le disticoltà, che di ogni parte occorrono, & si offeriscono a coloro, che vanno seguitando, e cercando la virtù, e però Hercole essendo in giouenile età, dicesi, che si trouasse in vna solitudine, douc seco deliberando qual sorte di via douesse prendere, o quella della virtù, ouero quella dei piaceri, & hauendo molto bene sopra di ciò cossidezaco, si elesse la via della virtù, quan tunque andua, & di grandissima dissicultà.

#### VERTY DELL'ANIMO,

E del corpo. Nella Medaglia di Traiano.

S I rappresenterà Hercole nudo, che con la destra mano tenga la Claua in spalla con bella attitudine,& con la sinistra guidi vn Leo

ne, & vn Cignale congionti insieme.

Per lo Hercole ignudo con la Claua in spal la,& con la pelle Leonina, si deue intendere l'Idea di tutte le virtù, & per il Leone la magna nimità, e la fortezza dell'animo, come testifica. Oro Apollo ne i suoi Geroglifici, & per il Cignale la virtù corporale; per la robusta fortez za d'esso: scriues, che Admeto giunse insteme il Leone, & il Porco, volendo per tale compagnia intendere lui hauere accoppiato insteme la virtù dell'animo, & del corpo; di che rende testimonio il Pierio, done parla del segno del Leone.

VIRTV' INSVPERABILE.

DONNA coperta di bella armatura, nella
destra mano terrà l'hasta, & nel braccio
sinistro lo scudo, dentro al quale sarà dipinto
vn'Elce, per cimiero portarà vna pianta d'allo
so minacciata, mà non percessa dal fulmine,
con vn motto che dice: NEC SORTE, NEC

FATO.

La virtu come guerriera, che di continuo col vitio suo inimico combatte, si dipinge armata, se col fulmine, il quale, come racconta Plinio, non può con tutta la sua violenza offen dere il lauro, come la virtu non può essere offe sa da qual si voglia accidente disordinato.

L'elce, che è dipinto dentro allo scudo, alzro nonfignifica, che virrù ferma, e costante, come questo albero, che hauendo le radici pro fonde, i rami, e le foglie ampie, verdeggiante, quanto più vien reciso, tanto più germoglia, è prende naggior vigore; anzi quanto più è

fcosso, & trauagliato, tanto più etesce, & con maggior amp sezza spande i rami, però si asso, miglia alla virtù, la quale nelle tribulationi, & ne trauagli principalmente si scuopre.

Le si può dipingere a canto ancora yn'Isrice, il quale non sa altro preparamento per difonder la vita sua, che di ritirarsi in se medesimo, & disendersi con se stesso, come la virtù dafe stessa si disende, & in se medesima consida, per superare ageuolmente ogn'incontro di sint stro accidente, & forze, a ciò alludeua Hozatio dicendo di nascondersi nella propria virtù,

VITA ATTIVA.

S ONO due le strade, che conducono alla se licità, & quelle sono diuersamente seguita te secondo la diuersità, ò delle inclinationi, o delle ragioni persuasiue, & si significano con nome di vita attiua, & contemplatiua, & furono ambedue approuate da Christo Saluator no stro nella persona di Santa Marta, e di Maria, e se bene questa a quella che staua accoppiata nelle attioni su preferita, e co tutto ciò ancor quella è degna della sua lode, e de suoi premij.

Si dipinge adunque la vita attiua con vn cap pello grande in testa, & vna zappa in spalla. con la finistra mano appoggiata sopra il mani co d'vn'Aratro, & appresso con alcuni istromenti d'agricoltura; perche, essendo l'agricol tura la più necessaria attione, che si faccia per confernatione dell'huomo con esfercizio delle membra, e con distratione' della mente, mantenendosi per ordinario frà gli huomini di vil la con l'ingegno offuscato, potranno questi soli instrumenti dimostrare quel tutto, che si appartiene ad vna indistinta cognitione di quelle cofe, alle quali l'industria stimolata dalla necessità, hà diligentemente aperta la via in tanti modi, in quati fi diftinguono l'arti, e gl'essercitij manuali.

Michael Angelo Buonarotta rappresento per la via attina alla sepoltura di Giulio Secon do, Lia siglia di Laban, che è vna statua con vno specchio in mano, per la consideratione, che si deue hauere per le attioni nostre, e nell'altra vna ghitlanda di fiori, per le virtù, cheornano la vita nostra in vita, & doppo la morte.

la fanno gloriofa...

Kita attina ..

Donna con vu Bacino, e con la Mescirobba in atto di mettere dell'acqua, celmotto del Salmo: Fiducialiter agam, e non timebo. Questa da vu cenno, che si deuono fare l'attioni con le mani lauate, cioè senza in-

terelle,

confidenza di buon successo per diuina bontà,

### VITABREVE.







DONNA d'aspetro giouanile incoronata di varie, e verdi foglie, porti scolpito nel petto l'Hemerobio picciolo animale volatile, o per dir meglio, contesto tutto il vestimento del detto animale nella man destra ten gà vn ramo di rose con questo verso intorno. VNA DIES APERIT, CONFICIT, VNA DIES. Che sù già motto di Monsignor Federico Cornaro Vescouo di Padoua nelle impressedel Ruscelli: nella mano sinistra il pesce Calamaro, o la Seppia.

E' tantpamico l'huomo della vita ( si come ogn'altro animale) che bene spesso si duolo, ch'ella sia breue. Theofrasto morendo, si lamentò della Natura, che hauesse data lungavita a' Ceruij, & alle Cornacchie, a' quali non importa niente; a gli huomiai che sarebbe mol to importato, hauesse data così breue vita; l'età de' quali se più lunga potesse essere, potreb be la vita dell'huomo apprendere persettamen

te ogni arte, & ogni etuditione, mà che si muo re quando si comincia a conoscerle; a questo parole di Theofra to riportate da Cicerone nel terzo delle Tusculane ripugna Salustio nel principio della guerra di Giugurta, oue dice; A torto il genere humano si lamenta del la sua natura, che sia debile, e breue,mà che più tosto alla natura humana manca l'induftria, che la forza, e'l tempo: volendo inferire, che l'huomo hà pur troppo tempo a fare acquisto delle virtù ogni vo lta, che voglia appli car l'animo, e l'industria sua ad acquistarle; il che vien confermato da Seneca nel lib della vita. Quid de rerum natura quarimur? illa se benigne gessit. Vitasi scias vei, longa est. Mà non resta per questo, che la vita humana breue no fia. Torto si bene habbiamo a lamentarcene, perche douemo contentarci del term ine prefif fo alla nostra vita dal sommo Creatore, che per lo meglio delle sue creature dispone, e pro-

laa z nede

uede il tutto, e da questo istesso che la vita no-Ara sia breue, & incerta vuole Iddio, che ne cauiamo profitto, accioche stiamo apprecchia ti alla morte, e procuriamo tanto più in questa vita breue di meritare col continuo effercitio delle buone operacioni, per le quali polliamo ottenere in premio la vita eterna. Breue è senza dubbio la vita nostra, ilche considerando Zenone disse, Inuero la vita è breue, ne di niuna cosa habbiamo più carestia, che del tempo, Nullius rei tanta non penuria laboramus, quam temporis, Re vera enim breuis est vita. Enca Siluio Piccolomini, che fù Pio Secondo Pontefice, assimiglia la vita breue dell'huomo ad vn sogno fugace, attesoche a niuno è certo il gior no seguente, ne altro siamo, che vento, & ombra. Vita breuis est hominis quafi somnium fugax, nulli erastina dies certa est, nihil enim nis ventus, & vmbra sumus A questo detto di Pio II. corrisponde vn morale sonetto di Francesco Copetta mio compatriota, che lo scrisse ad vna sua parente, a cui era morto il fratello, e per consolarla prese materia da vno horologgio da poluere, che le mandò dentro vna cassa coperta di lutto .

Questi, che'l tedio, onde la vitapiena, Temprando và con dolce inganno, & arte, Che l'hore insieme e le fatighe parte; Tacito sì, ch'altri le scorge apena. Con la vesta conforme a l'alta pena,

Che d'ogn'intorno hà pie lagrime sparse Sen vien'a voi per rallentare in parte Il giusto duol, ch'a lamentar vi mena.

Voi come in chiaro speglio, in lui sal'hora Scorger potrete l'inuisibil volo Di quel che paßa, e mai non torna in dietro.

Ecome sia la vita nostra un'hora, Enel poluere. O ombra, e sotto il Polo Ogni humana speranza un fragil vetro.

Vn fragil vetro apunto sono le speranze hu mane e di ciò la vita breue ce ne fà accorti, e ci ammonisce che non fabrichiamo profonda mente li nostri pensieri in bene così caduco, e momentaneo: miseria de gli huomini, che ordiscono nella mente loro lunga tela di monda ni desiderij, che imperfetta rimane per la bremità della vita, ne dicono insieme co'l Pe-

Mà'l tempo è breue, e nostra voglia è lunga. . Lunga nostra desideria increpat vita breuis, incassum multa fortantur, cum iuxta est, quo per gitur-dice S. Gregorio, la vita breue riprende i lunghi nostri desiderij, in danno molte cose si portano, poiche vicino è doue fi camina, cioè

alla morte. Non mi stendero più oltre in mostrare la breuità della vita, diche testimonianza ne fanno, non dirò mille dotte carte di Gre ci, Latini, e Toscani, mà i nostri parenti, & cari amici, de' quali alla giornata in breue tempo priui rimaniamo.

La corona di verdi foglie habbiamo data... alla vita, poiche in breue tempo cadeno di que sta vita come foglia dall'arbore:e tosto il vigo re della vita manca, si come il color verde nel le foglie che in poco tempo languide, e fecche diuentano. Alle foglie Simonide assimigliò la

vita nostra in que' versi.

, Vnam sententiam optime vir Chius protulis ", Quod hominum generatio talis sit, qualis es foliorum .

, Hanc paucis homines perceptam auribus

"In pectore condunt, nec intelligunt

,, Quam breue sit innentutis ac vita temput

, Mortalibus .

L'Hemerobio è vno animaletto volatile maggiore d'vna mosca: hà le ali, e quattro pic di, nasce (si come dice Plinio lib.xj.cap. 36.) in Ponto; nel fiume Hipane, che circa il Solstitio porta certe bacche di gusci teneri, dalle quali n'esce l'Hemerobio, che può seruire per figura della breuità della vita: poiche muore nel medefimo giorno, che nasce; e noi cominciamo a morire nello stesso giorno, che nascemo; e se bene in quello non moriamo, nondimeno, perche la vita nostra è breue; vita d'vn giorno fi chiama, così lo chiamò Antifonte. Vita similis est carceri vnius diei, & totum vita spacium vni diei aquale propemodum dixerim, per quem insuiti lucem posteris deinde vitam trademus. Et il Petrarca nel trionfo del Tempo.

E quanto posso al fine m'apparecchio, Pen sando'l breue viuer mio, nel quale Stamani era un fanciullo, & hor fon vecchio,

Che più d'un giorno è la vita mortale Nubilo, breue, freddo, e pien di noia Che pur bella parer, mà nulla vale?

E perche la vita è così breue, e corta li Greci la parragonano al dito, al palmo, & al cubito: da Mimnermo Colofonio, e da Giunone di cesi, cubitale tempus, da Diogeniano, Vitatalmus, da Alceo Poeta greco, Digitus est dies, per fignificare la brenità della vita, laquale, quando anco a molti anni si distenda, nondimeno al fine vna breue hora l'annulla, ciò viene mol to bene confiderato in vna antica inscrittione, che si conserua nel Palazzo del Cardinale Cesis con tali yers.

D.

D. M. Cosius equidicus cam centum clauserat annos Felices annos tot tulit hora breuis.

P. P.

Onde il Petrarca nel trionfo della Diuini-

, O mente vaga alfin fempre digiuna.

A che tanti pensieri? vn'hora sgombra.

Quel,che'n molt'anne apena si raguna.
L'istesso nel Sonetto.

Rott'è l'alta colonna.

O nostra vita, ch'è si bella in vista Come perde ageuolmente in un mattino

Quel, che'n molti anni a grăpena s'acquista.
Di questa nostra fragile conditione, n'è Ge
roglisico la rosa vitima a nascere doppo tutti
gl'altri siori, & è prima a mancare: secondo
Atheneo lib. 15. Nouissma rosa post alios nascitur eademque prima desicit, e con molta conuenienza la vita nostra s'assimiglia alla rosa, che
vaga, & gratiosa languisce tosto nel medesimo
giorno, che nasce come si esplica in quel motto, ch'habbiamo posto intorno alla rosa, che è
verso di Vergilio, il quale della rosa così cantò circa la sua bellezza, e fragilità.

,, Tot species, tanto sq ortus, vario sq nouatus

,, Vna dies aperit, conficit una dies.

florum est

,, Ostentata oculis illico dona rapis.

,, Quam longa vna dses, atas tam longa rolarum

Ben fù la rosa alli mesi passati simbolo della breue vita nel Pontificato d'Alessandro Cardinal de' Medici Papa Leone XI. che per impresa portò sempre la rosa con questo motto. SIC FLORVI. Impresa, che di corpo, e d'anima si conuiene più doppo la morte sua, che in vita, poiche siorì colmo di gratia, e maestà nel Pontificato breuissimo tempo, come la rosa, lassando al mondo soauissimo odore di sententi.

La Seppia, & il Calamaro detto da' Greci Theutis, e da' Latini, Loligo si pongono similmente per figura della vita breue, perche pochissimo tempo campano, come riferisce Atheneo sib 7. per auttorità del Filosofo Aristotiles Ilb. 5. cap. 18. de animalibus Thati, ae Sepia vi-

sam esse breuem asserit.

VITA CONTEMPLATIVA.

A vita contemplativa si dipingena da gli
antichi donna col viso volto al Cielo, con
molta humiltà, & con yn raggio di splendore,

che scendendo l'illumina, tenendo la destramano alta, e stesa, la sinistra bassa, & serrata-, con due piccole alette in capo.

L'ali, che tiene in eapo, fignificano l'eleuztione dell'intelletto, la quale non lascia abbassare i pensieri alle cose corrottibili, oue s'impa
ra bene spesso la nobiltà dell'anima, & la purità delle voglie caste, però si dipinge che miri
al Cielo donde esce lo splendore che l'illumina, perche l'hauer l'anima atta alla contemplatione, è dono particolare di Dio, come asser
mò Dauid, dicendo: Domine adiuna me, so meditabor in instificationibus tuis.

Stà con humiltà, perche Iddio resiste a' su.

perbi,& fà gratia a gli humili.

L'vna mano stesa, & alta, e l'altra serrata, e bassa, dimostrano la rilassatione della mento ne gli alti pensieri del Cielo, & la parcità intor no alle basse voglie terreno.

### VITA CONTEMPLATIVA.

ONNA ignuda, che stenda vna mano aperta verso il Cielo, & con l'altra tenga vn libro, nel quale sia scritto il motto tratto dal Salmo. Mihi inharere Deo bonum est.

Michel'Angelo, come si è detto della attiua, sà vna statua di Rachele, sorella di Lia, & sigliuola di Laban per la contemplatiua, con le mani giunte, con vn ginocchio piegato, & col volto par che sia leuata in spirito, & ambedue queste statue mettono in mezo il Moise tanto samoso del già detto sepotero.

### VITA E L'ANIMO.

NA giouanetta vestita di verde, che con la destra mano tenga con bella gratia vna lucerna accesa.

Si veste di verde per dimostrare la speranza,

che l'huomo ha di longa vita.

Le si dà la lucerna accesa per significare la vita, nellaquale l'olto insulo per sar vituo il lu me, ne dimostra quei vitad humore, del quale il calor si pasce per dar vita al corpo, ilquale mancando, è necessario, che insieme, e'l caldo, e'l corpo s'estingua, & manchi. Di quì è, che appresso Euripide in molte delle sue Tragedie, quelli, che hanno a passare di questa vita, dicono quelle parole. Dio ti falui ò cara luce, la quale opinione seguitò l'utarco, dicen

Aaa 4 do,la

# Della nouissima Iconologia







do, la lucerna essere amile al corpo, che è dell'anima ricettacolo.

VITA HVMANA.

DONNA vestita di verde, con vna ghirlanda in capo di sempreniuo, sopra laquale vi sialvna fenice, & nella destra mano cerrà vna lira con il plettro, e con la sinistra tie ne vna tazza, dando da beuere ad vn fanciullo.

Quello, che da Latini si dice nell'huomo vi acre, si dice nell'herbe, & nelle piante Virere, & la medesima proportione, che è fra le parole, è ancora stà le cose significate da esse, perche non è altro la vita dell'huomo, che vna viridità, che mantiene, & accresce il calore, il moto, e quanto hà in se di bello, e di buono, e la viridità nelle piante, non è altro, che vna vita, la quale mancando, manca il nodrimento, il calore, le fiamme, & sa vaghezza, però l'herba, che tiene nel capo quest'imagine, si dimanda sempreuiua, & l'età prospera nell'huomo si chiama viridità, & da Virere parola latina, si seno chiamati gli huomini viri, però si farà

non senza proposito inghirlandata di questa...

Quasi il medesimo dimostra il vestimento verde, & come dall'herbe non si attende altro, che la viridità così nell'huomo non è benealcuno (parlando humanamente) che si debba anteporre alla virtù istessa...

L'historia, ò fauola, che sia della Fenice, è tanto nota, che non hà bisogno di molte parole, e si prende per la vita lunga, & ancora per l'eternità, rinouando se medessma, come si è detto.

Tiene con la destra mano la lira con il pletro, perciòche narra Pierio Valeriano nel lib-47, che per Geroglissico della lira, per quello s'intenda l'ordine della vita humana, perciòche essendos ritrouato da alcuni, che nella lira sieno celebrate sette differenze di voci, hanno da quelle conosciuto, che lo stato della vita humana è dalla medessma varietà continuamente agitato; perciòche la settima settimana il maschio è sormato nel ventre; Sette horedoppo il parto dà manischi segni della mor-

10.0

te, ò della vita, Sette giorni di poi il bellico si stringe, e fassi sodo, Doppo due volte sette dà manifesto segno di vedere, doppo sette volt fette hà la fermezza dello sguardo, e la cognitione: Vediamo poi doppo il settimo mese cominciare a mettere i denti, doppo due volte sette sedere sicuramente, doppo tre volte sette cominciare a formar le parole, doppo quattro volte sette cominciare ad andare, doppo cinque volte sette cominciare a dispiacergli il lat ge. Poscia doppo sett'anni discacciando i primi denti,nascere più gagliardi, e farsi pieno il suono della voce. Nel secondo settennario nafcere i peli nelle parti vergognose, venire la. virtù di generare, & incaminarfi alla robustez za virile. Nel terzo apparire la prima barba, e farsi fine di crescere. Nel quarto venire la robustezza, e la pienezza delle membra. Nella quinta essendo appieno cresciuto le forze, quato a ciascuno sono concedute è da Platone determinato il tempo accommodato alle nozze, come si vede nel settimo libro delle leggi. La festa conserua intiere le acquistate, & raccolte forze, & amministra copiosamente il vigor della prouidenza. La settima hà diminutione delle forze, mà vn pieno accrescimento dello intelletto, edella ragione. Onde vogliono i soldati in questa età esfer liberati dalla militia, con dar loro vna verga, che era detta Rude,& esser messi a consigli, e gouerni delle cose publiche, e di qui scriue Horatio a Mecenate, che già egli haueua riceuuta la Rude, perciòche haueua già compiti quattro vndici Decem bri, come egli di se stesso scriue, cominciaua... già a caminare per la fettima fettimana, nell'ottauo settennario si può vedere la persettione dell'intelletto, e della ragione, quale in alcuno posta sperarsi maggiore. Il nono apporta l'humanità, e la mansuetudine. Il decimo per lo più desidera di morire, le quali cose tutte elegantissimamente in versi Elegiaci raccols Solone, e temprò la sua l'ira in maniera, che nel settantesimo anno pose il termine del concento, e della fonorità delle voci della vita humana, il quale quando gli huomini hanno tra passato, pare che diuengono sciocchi, & hora lungi da questa, hora da quella corda vannoerrando.

Il fanciullo, che beue, fignifica, che la vita fi mantiene con gli alimenti, e con la disposicione, gli alimenti la nudriscano, e si prendono per la bocca, ouero per la parte superiore, e la dispositione la fà durare, & deue essere in cutto il corpo, come l'età tenera de fanciulli, che crescono, e sà a questo proposito quel, che si è detto della salut.

VITA HVMANA.

O'N NA, che si posi co' piedi nel mezo di vna Ruota di sei raggi, laquale stia in piano rotondo, sopra vn piedestallo in modo sormato, che non pieghi, ne dalla destra, ne dalla sinistra parte, terrà in vna mano il Sole, e nell'altra la Luna.

Sono tanti, e tanto i varij casi dell'humana vita, che per la moltitudine, & nelle penne, che scriuono, e ne gl'intelletti stessi, che discor rono, fanno confusione, parendo impossibile arrivare a tanti individui, che con molti vniformi attioni possono generar scienza di se stes fi; pur da tutti questi si raccoglie quasi vn'epilogo, che la vita è incerta, volubile, & però si mostrano nella Luna, e nel Sole le cagioni superiori necessarie, e nella ruota gl'inferiori accidentali; & se bene la sorte ouero la fortuna non hà cosa alcuna fuor de gli auuenimenti stessi, che vengono di rado, & fuor dell'intentione di chì opera, con tutto ciò l'animo nostro per lo più troppo creduto in quello oue si troua interessato, hà dato facilmente luogo di signoria particolare in sè stesso a questa imaginata deità di quelle cose, allequali non sà assegnar la cagione, ne dà alla fortuna o la colpa, o la lode, e diciamo, che la ruota fignifica gl'\_ auuenimenti, che hanno cagione inferiore, e accidentale, cioè di fortuna, la quale con la... rnota si dipinge da gli antichi come colei, che riuolgesse a suo piacere li stati, e le gradezze.

VITA INQVIETA.

A vita de' mortali ester soggetta ad vna perpetua inquierudine, lo potrà significa re la sigura di Sissifo, il quale secondo le sintio ni di molti Poeti, mai cesta di riuolgere verso la cima di vn gran monte vn graue sasso, & da alto tornando a ricadere, nuoua, & perpetua satica si aggionge al misero huomo, per ricon dure di nuouo in cima al monte vn sasso, oue non è bastante di fermarlo, onde Ouidio nel lib. 4. così dice.

Sistifo un graue sasso ogn'hor tormenta-

Il monte è fimbolo della vita nostra. La cima di esso, dinota la quiete, & tranquil lità di quella, alla quale ciascuno aspira.

Il faiso è lo studio, e la fatica, che ciascuno

prende per poterui arriuare.

Sififo è (per quanto narra Gio. Battista Rinaldi ne: suoi Teatri) significatore dell'amma, la quale mentre è qui giù, sempre a qualche quiete spira, & che a pena essequita, tosto l'altra desidera, perciòche altri ne gli honori la vera felicità ripongono, altri nelle ricchezze, chì nella scienza chì nella santità, chi nella fama, chi nella nobilta; la onde è forza, che il nostro desiderio la vera quiere ritroui.







N A donna di vecchio aspetto, vestita al-l'antica, e che tenga la destra mano sopra vna Cerua, ch'habbia corni grandissimi co molti rami sparsi, nella man sinistra vna cornacchia.

Il vestimento all'antica dimostra il tempo passato di molt'anni.

Tiene la mano sopra la testa della vecchia Cerua, che hà le corna folte di molti rami, per mostrare con essa la lunghezza della vita esfendo che questo animale è di lunga vita, e o gni anno mette vn ramo secondo alcuni, que-Ito è certo, che più che s'inuecchia gli s'ingrof sano le corna con più bozzi, e punti di cornette. Campa 300. anni, e più. Plinio lib. 8. cap. 32. così dice, alta ceruis in confesso longa: e soggiùge, che doppo cento anni ne sono stati presi alcuni con li collari d'oro, postini d'Alessandro Magno coperti dalla pelle cresciuta, il medesmosi riferisce d'Agatochlea Tiranno di Siracufa ch'ammazzò in caccia vn ceruo che haueua intorno al collo vn collare di bronzo, nel quale vi era intagliato questo nome DIOME DE ARTEMIDE. Habbiamo in historia più fresca, che Carlo Sesto Redi Francia prese in caccia nella felua Senliana vn ceruo, che hauena il collo cinto d'vn collare di metallo indorato con tale inscrittione. HOC CÆSAR ME DONAVIT, da cui n'è deriuato quel detto come prouerbio, Cafaris sum, noli me tan gere; onde il Petrarca anch'egli disse nel Sonetto .

Vna candida Cerua fopra l'herba Nessun mi tocchi, al bel collo d'intorno

Scritto

Seritto hauen di Diamanti, e di Topa (i , Libera farms al mio Cesare parue.

Estempij, che dinorano la lunghezza della vita de' cerui, si come lunga è la vita della cor nacchia, da molti auttori latini cognominata Annofa, perche campa molt'anni, & però l'habbiamo aggiunta alla mano finistra di questa figura, la cui età insieme con quella del cer no n'e fatta mentione in quelli essametri, che si credono di Virgilio, De atatibus animalium. Terbinos, deciesque nouem superexit in annos Lusta senescentum, quos implet vita virorum Hos nouses superat vinendo garrula Cornix, Et quater egreditur Cornicis sacula Cernus. Vedia Sceleratezza.

VITTORIA.

ONNA vestira d'oro, nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella finiîtra vn'elmo, così la descriue Eliodoro.

Perche due cose sono necessarie per conieguire la vittoria, cioè la forza, & la cocordia, questa per ritrouar la via, che le si nasconde, quella per aprirla con animo corraggioso; La forza si mostra nell'elmo, che resiste a colpi, che vanno per offender la testa, & l'ingegni vniti nel pomo granato, il quale è ristretto con l'vnione de suoi granelli, come gli huomini di valore, ristringono in vna sola opinione tutti i pensieri di molti ingegni.

VITTORIA DEGL'ANTICHI.

ONNA di faccia verginale, & voli per l'aria, con la destra mano tenga vna ghir landa di lauro, ouero di olino, & nella finistra yna palma, con l'Aquila fotto a' piedi, laquale tiene nelle zampe vn ramo pur di palma, & il vestimento si farà di color bianco, con la cla-

midetta gialla....

Il lauro, l'oliuo, e la palma, furono da gli Antichi viati per segno di honore, il quale vo-Ieuano dimottrare douersi a coloro, che hauessero riportata vittoria de nemici in beneficio della Patria, e le ragioni sono dette da noi altroue,& sono tanto chiare per se stesse, che non hanno bisogno di estere replicate più d'vna

Si fà in atto di valore, perche tanto è cara... la vittoria, quanto fignifica più manifestamen

te valore emmente, & dominatore.

Questo medesimo significa ancora l'Aquila, & però augurando buona fortuna alle loro imprese gli Antichi Imperadori nell'Insegne la spiegauano, & la portauano innanzi, per nudrire la speranza della vittoria ne gli animi de' Soldati .

Il vestimento bianco dimostra, che deue esfer la vittoria senza tintura di biasimo d'alcuna sorte, con prudenza di saperla vsare dapoi, che si sarà conseguita, ilche si mostra nel vestimento di giallo.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Domitiano. ER la vittoria si dipinge vna donna alata che nella destra tiene vn cornucopia, &

nella sinistra vn ramo di palma.

E qui sono le due sorti di bene, che porta seco la Vittoria, cioè la fama, ouero l'honore, & la ricchezza, el'vna, el'altra per ragione di guerra, si toglie per forza di mano all'inimico.

> VITTORIA. Nella Medaglia di Ottauio.

CI dipinge donna, alata, che sta sopra vna Dase in piedi, con la palma in vua mano, & nell'altra con vna corona, e due serpenti dal l'yna,& dall'altra parte,e con yn'altra ferpe, che giacedo si auuolga intorno a gli altri due, con lettere ASIA RECEPTA, così si vede nel la Medaglia di Augusto .

VITTORIANAVALE, Nella Medaglia di Vespasiano .

ONNA alata, in piedi sopra vn rostro di Naue, nella destra mano tiene vna corona e nella finistra vna palma, con lettere, VI-CTORIA NAVALIS, ET S. C.

VITTORIA NAVALE,

Come dipinta da Romani. VANDO la Vittoria, è sopra vna prora dell'inimico, ouero quando stà a canto a vn Trofeo, doue siano stromenti nauali, come sono Timoni, Anchore, Remissi chia ma Vittoria nauale, onde hauendo i Romani hanuto Vittoria di quelli di Antio nel fiume del Teuere, tagliorno le prore delli loro Nauilij,& fecero vn pulpito nel foro Romano, che chiamorno Rostri, doue oranano le cause, & nelle Medaglie di Vespasiano per la Vittoria nauale vi è vna colonna rostrata, si che volendo dipingere la Vittoria nauale nell'vno, & nell'altro modo starà bene.

Vittoria nella Medaglia di Tito. Onna senza ale, & con vna palma, & co. rona di alloro; In questo modo mostra. ua Tito non voler, che ella si partisse mai da

lui così la dipinsero anco gli Atheniesi, come racconta Pausania nelle suc antichità per la medesima ragione di Tito.

> VITTORIA. Nella Medaglia d'Augusto.

ONNA fopra vn globo, con l'ali aperte per volare, con vna corona di alloro in vna mano, & nell'altra il Labaro Infegna dell'Imperadore, che i Francesi hoggi dicono Cornetta, solita a portarsi innanzi al Prencipe, quando in persona, si troua alla guerra, come mostrano le lettere, che sono intorno alla Medaglia IMPERATOR CESAR.

VITTORIA.

Come dipinta da gli Antichi.

L'ANTICHI dipinsero la vittoria in for ma di Angelo, con l'ali, & bene spesso a sedere sopra le spoglie de i nemici con Troseo dinanzi al petto con vna palma, & vno Scudo, & parole, che dicono VICTORIA AVGV-STI, così l'hà descritta Claudiano, quando dice.

Ipfa Duci facrás victoria panderet alas , Et palma viridi gaudent, & amica Trophais Custos Imperij virgo, qua fola mederis Vulneribus: nullumá, doces fensire dolorem.

Et Plinio.

Laborem in victoria nemo fentit.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Seuero.

ONNA, che fiede fopra di vn Scudo, & tiene vn'elmo in mano, che debbe effer quello del Vincitore.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Lucio Vero.

I VOMO con vn'elmo in testa, che porta
con la destra vn'hasta, & con la sinistra
vn troseo in spalla con le spoglie in segno di
Vittoria.

VITTORIA. Come rappresentata nella Medaglia di Vespasiano.

NA donna alata, in piedi che scriue entro ad vno scudo, che stà appresso ad vna palma con lettere, che dicono IVDEA CA.

VITTORIA.

Nella Medaglia di Domitiano.

NA donna alata, che tiene vn piede sopra vn'elmo, & scriue entro ad vno scu-

do appeso ad vn'arbore, & dall'altra parte dell'arbore ornato d'vn troseo, vi è vna donna sedente, che hà vna mano sotto le guancie, meta in vista.

Questa Medaglia su battuta in honore di Domitiano, quando pigliò la Germania.

N I O N E C I V I L E.

ONNA di lieto aspetto, tenga nella mano dritta vn ramo d'oliua, inuolto con
ramo dinitto, nella mano sinistra tenga vn pe

sce detto Scaro. L'vnione è tutrice della Città, attesoche secondo S. Agostino nel 1. lib. della Città di Dio cap. 15. La Città non è altro, che vna moltitu. dine d'huomini concordemente vnita : dato che questa moltitudine d'huomini si disunisca, n'esce dalla divisione l'esterminio delle Città: di quanta forza sia l'vnione lo dimostra Scilaro Re de gli Scithi, ilquale stando vicino a morte si fece venire intorno ottanta figli, che haueua, & a ciascuno fece prouare se poteuano rompere vn fascetto di verghe,e niuno puote, Egli solo moribondo ad vna, ad vna le rompe, auuertendoli con tal mezo, che vniti insieme fariano stati potenti; difuniti, deboli, e fenza forze . Docens cos, (dice Plutarco ne gli Apofremmi.) lunctos quidem inter se vires habituros; sin vero distungerentur, & discordijs agita. reneur infirmos fore: Questo consilio di Scilare dato a i figli per mantenimeto del Regno, che a loro lasciaua, vale anco alli Cittadini per conversatione della Republica, e Città loro. L'vnione de' Cittadini alle Città arreca sempre dolcezza,e soauità ne più, ne meno come vno istromento di molte corde vnisone, & vn concerto di molte voci ad vn tuono corrispondente, che rende soaue, e dolce armonia. Concetto di Scipione Africano riportato da S. Ago stino nel 2. lib. della Città di Dio, cap, 21. Moderata ratione Civitatem confensu dissimillimorum concinere ; & que armonia a Musicis dicetur in cantu, eam effe in Ciuitate concordiam ar dissimum, atq; optimum omnia republica vinculum incolumitatis.

L'oliuo auuolto con il Mirto, è simbolo del piacere, che si prende dall'vnione, & amica, pace de' Cittadini, attesoche sono arbori di natura congionti di scambieuole amore, le radici loro con scambieuoli abbracciamenti s'vniscono, e li rami del Mirto per quelli dell'oliuo con grata vnione si spargono, e tengono protettione del frutto dell'oliua, poiche lo ripara dalla

### VNIONE CIVILE.

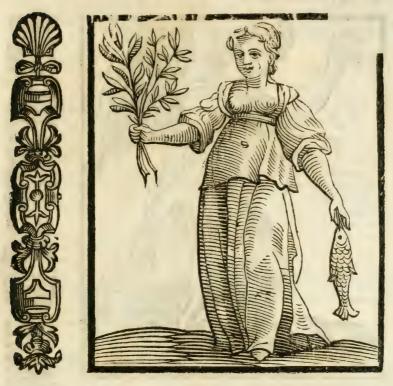



dalla gagliarda forza del Sole, e lo difende dall'ingiuria del vento, acciò confeguisca la sua tenera, & dolce maturità, si come riferisce Theofrasto nell'historia delle piante lib. 3. c. 15. Così li Cittadini deueno con amicheuoli abbracciamenti d'amore e fraterna carità vnirs, & protegersi tra loro: in tal maniera si confeguisce poi la dolce quiete, e prosperità non tanto priuata, quanto publica...

Lo Scaro pesce, ci essorta anch'esso all'vnio ne, allo scambieuole amore, & alla prontezza d'animo in porgere aiuto a gli altri; Nuotano i pesci Scari vniti insieme, e se vno di loro deuo ra l'hamo, gl'altri Scari corrono subito, a rom pere con morsi la lenza, & a quelli, che sono entrati nella rete, porgono loro la coda, allaquale essi co' denti s'appigliano, & scapano fuor della rete, de' quali ne tratta Plutarco; De Soleria animalium in questo modo. Alia sunt, quibus cum prudentia cisun stus mutuus amor, societatisque studium declarant. Scarus vbi hamun veranit, reliqui Scari adsiliant, & sunt

culum morsibus rumpunt, ijsdem suis in reteillapsis caudas srahunt, mordicusque tenentes alacriter extrahunt. Con simile scambicuole, amore, & affetto deueno essere gli animi ciuisi tra loro vniti, & pronti non a sommergere altri, mà a leuarli, & liberarli dalla tempesta del le tribolationi, i quali pietosi offici i legano i cuori de gli huomini, & si vniscono maggiormente gli animi; onde tutto il corpo della Città felicemente prende accrescimento, & vigore mediante la Ciuile Vnione de' suoi Cittadini-

VOLONTA'.

La volontà scrinono alcuni, che sia come. Regina, la quale sedendo nella più nobil parce dell'huomo, dispensi le leggi sue secondo sesi

司にはい

## Della nouissima Iconologia

VOLONTA'.







auuenimenti, ò fauorenoli, ò contrarij, che ò riporti il fenfo, ò perfuada la ragione: & quando, ò da questa, ò da quello vien malamente informata, s'inganna nel commandare, & disturba la concordia dell'huomo interiore, la qual si può ancora forse dire ministra dell'intelletto a cui volentieri si sottomette per suggire il sospetto di contumace, e de' sentimenti, i quali và secondando; accièche non diano occasione di tumulto, & però fu dall' Autore di questa, come credo, dipinta con vn vestito povero, se bene Zenosonte: couforme all'altra opinione, la dipinse molto ricca, come diremo

Il color rosso, & giallo, cagionati presso al Sole per l'abtondanza della luce, potranno in questo lue go, secondo quella corrispondenza dimestrar la verità ,'che è chiarezza lume, e splendore dell'intelletto.

Si dipi. ge con l'ali, perche si domanda col nome di volontà, & perche con vu perpetuo vo lo discorrendo inquieta' per se stessa cercar la quiete, laqual non ritrouando, con volo ordina rio vicino alla terra, ingagliardifce il fuo mo to in verso il Cielo, & verso Iddio, & però ancora a i piedi tiene l'ali, che l'aiutano sminuen do la timidità, e l'audacia...

La cecità le consiene, perche non vedendo per se stessa cosa alcuna, và quasi tentone dieto al senso, se è debile, & ignobile, ò dietro alla ragione, se è gagliarda, e di prezzo. Volentà.

Onna vestita di cangiante, sarà alata,& con ambele mani terra vna palla di vami colori.

Volontà, e potenza, con laquale s'appetisco no le cose conosciute buone, sò con verità, ò con apparenza, e per non esfere in lei stabilità, tiene la palla di varij colori, il vestimento di cangiante, & l'ali.

Volontà.

Onna giouane, coronata di corona regale, con l'ali come si è detro, in vna mano terra vn'Antenna con la vela gonfiata, & nel-

l'altra

l'altra vn fiore di Elitropio.

Si dipinge coronata di corona regale, per co

formità di quello, che si è detto.

La vela gonfiata mostra, che i venti de' pen sieri nostri, quando stimolano la volontà, fanno che la Nauc, cioè tutto l'huomo interiore, & esteriore si muona, & camini, doue ella lo tira.

E lo Elitropio, che si gira sempre col giro del Sole, dà indicio, che l'atto della volontà non può esser giudicato, se non dal bene conosciuto, il quale necessariamente tira la dectivolontà a volere, & a commandare in noi steffi, se bene auuiene alle volte, che ella s'inganni, & che segua yn finto bene in cambio del reale, & persetto

### VOLVTTA'.

DONNA bella, e lasciua, terrà in mano vna palla con due ali, & caminando per vna strada piena di fiori, & di tose, hauerà per

argine, come vn precipitio.

Non sò si possa con vna sola parola della ...
lingua nostra esprimere bene quello, che i latini dicono con questo nome di voluttà, la ...
quale è vn piacere di poco momento, & che ...
presto passa, perciò si dipinge bella, & lasciua,
& con la palla con l'ali, laquale vola, & si volge, & così con vn sol nome, tiene doppia signisi
carione d'vn sol'effetto, simile à quello della ...
palla astata.

Questo medesimo dechiara la strada piena

di fiori, & il precipitio vicino.

### VORACITA'.

DONNA vestita del colore della rugine.
con vna mano sa carezze ad vn Lupo,&

l'altra tiene sopra d'vn Struzzo:

Le voracità nasce dal souverchio piacere, che sente il goloso nel mangiare esquisite viuande, & è priva di quello stesso piacere, che da lei si aspetta, perche attendendo sempre a nuovo gusto di saporite vivande, si affretta a dare ispeditione a quelle, che tiene in bocca, senza gustarle, & così sempre facendo, consuma tutte le cose, & non ne gusta, pur vna, & sa come il Cane.che per troppa voglia di far caccia, sa caccia all'animali, & non l vecide.

Però si veite del color della ruggine, la qua-

le dinora il ferro, con Lupo appresso, & con lo Struzzo, perche l'vno ingoia li pezzi di fer ro, l'altro quello, che hà tutto consuma in v. 4 volta senza pensare per la necessità del tempo da venire.

V S A N Z A.
Vedi Consuerudine.

### VSVRA.

ONNA vecchia macilente, & brutta; terrà fotto il piede manco yn bacile d'argéto, & nella mano il boccale con alcune catene d'oro, & con l'altra mano fporgendola in fuori, mostri di contare alcune monete piccolonel che si accenna quel lo, in che consiste l'vsura, cioè il presto de denazi con certezza di maggior guadagno, che conuiene, & senza pericolo di perdita; però tiene gli agenti, che sono di molto prezzo stretti sotto al braccio, & pagati con poco prezzo, con pregiuditio al prossimo dell'vtile, & a sè dell'honore, essendo questa sotte di gente, come in same condennata delle leggi di Dio, & da quelle de gl'huomini.

### VTILITA'.

DONNA vestita di vestimento d'oro, in vina mano terrà vin ramo di quercia con le ghiande, & con le frondi, l'altra mano starà posata sopra la testa d'vina pecora, & in capo porterà vina ghirlanda di spighe di grano.

Si dimandano vtili le cole, che sono di molto vso, per aiuto dell'humana necessità, & queste appartengono, ò al vitto, ò al vestito, che ci tengono securi dal freddo, & dalla fame, hequali bisogni, quello, che più ci rineste, & ci no drisce con la carne, & con latte proprio. Il medesimo fà l'oro, che si tramuta per tutti gli vsi, & per ogni sorte di vtilità, però si manifesta nel vestimento.

Et perche il grano è la più vtil cosa, che creasse Iddio per l'huomo, delle sue spighe si corona, & il ramo di quercia con i suoi frutti denota questo medesimo, per hauer scampati dalla same gli huomini ne' primi tempi secon do l'opinione de' Poeti, & piacesse al Cielo, che non si potesse dire, che gli scampi negl'vltimi nostri, a tante calamità samo ridotti per colpa

de' nostri errori.

Della nouissima Iconologia

734 Della

ZELO







H VOMO in habito di Sacerdote, che nella destra mano tenga vna sferza, & nella sinistra vna lucerna accesa.

Il Zelo è vn certo amore della religione col quale si desidera, che le cose appartenenti al culto diuino siano essequite con ogni sinceri-

tà, prontezza, e diligenza.

A che fare due cose accennate in quest'imagine sono necessari ssime, cioè insegnare a gl'ignoranti, & correggere, & castigare gl'errogiamendue queste parti adempi Christo Saluatore, scacciando quei che faccuano mercato nel Tempio di Gierusalemme, & insegnando per tutto quel giorno in esso la sua dottrina, assimigliandos questa, & quello conuenientemente con la lucerna, & co'l flagelso, perchedoue ci percuote non è chì fani, & que sa lume non è chì oscuri, in nome del quale dobbia mo pregare, che siano tutte le nostre fatiche cominciate, & finite selicemente. LAVSDEO, ETBEATÆ VIRGINIS MARIÆ.

### IL FINE.





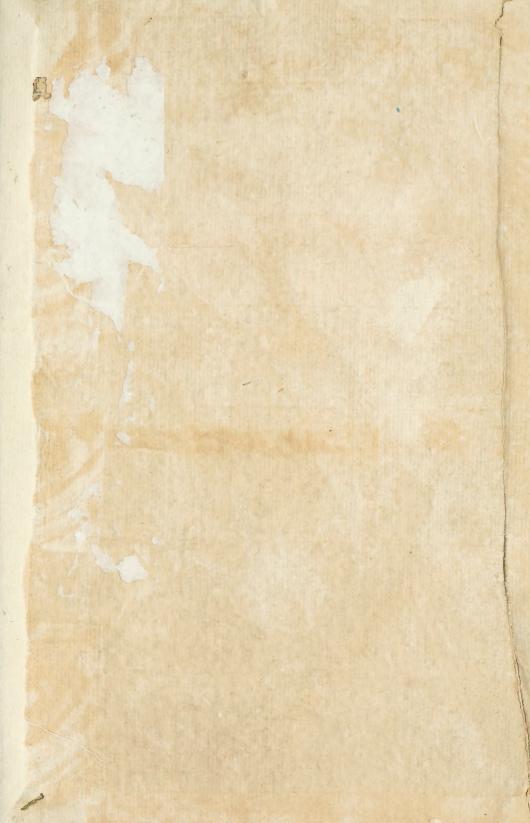

